

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

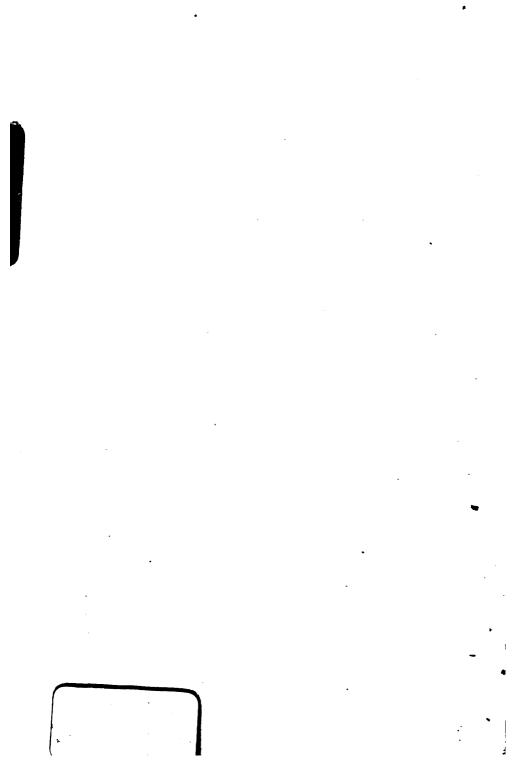

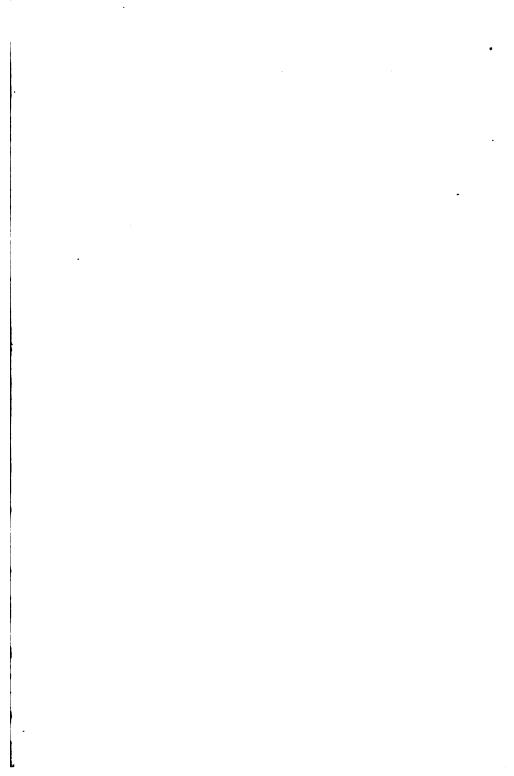

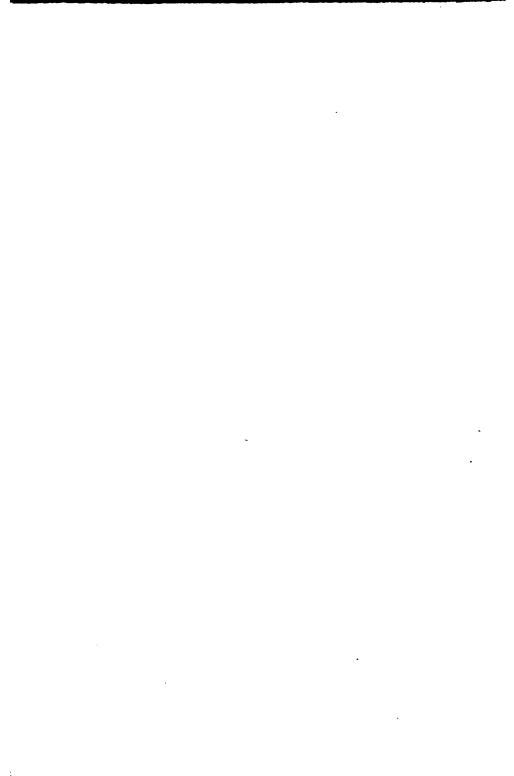

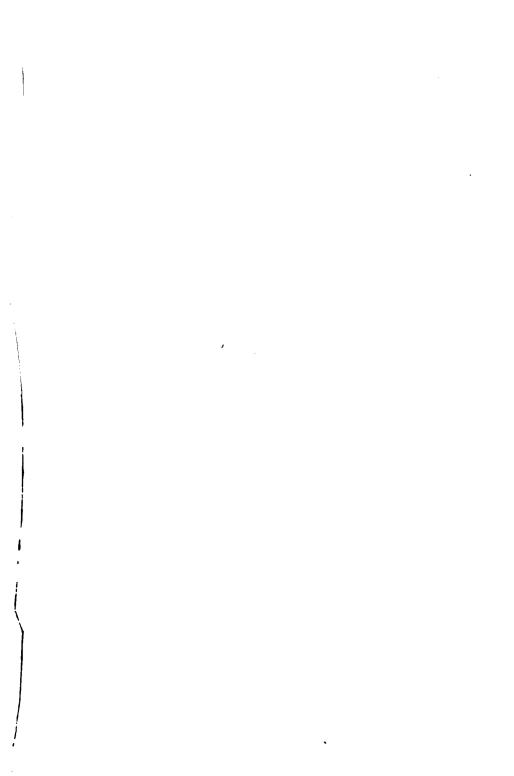

| · |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
| • |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# DICCIONARIO HISTORICO

#### CONTIENE ESTA OBRA,

LA CRONOLOGIA DE LA HISTORIA DE TODAS LAS NACIONES DESDE LA CREACION DEL MUNDO HASTA NUESTROS DIAS: LA DESCRIPCION CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES ACONTÉCIMIENTOS RELATIVOS À LA RISTORIA ECLESIÁSTICA, Y LOS MALES Y PERSECUCIONES QUE LA IGLESIA HA SUFRIDO DESDE EL PRINCIPIO DE LA ÉRA CRISTIANA HASTA NUESTROS DIAS: LA HISTORIA COMPENDIADA POR ÓRDEN ALFABÉTICO, DE LAS PERSONAS CÉLEBRES DE TODOS LOS PAÍSES Y DE TODOS LOS TIEMPOS, QUE SE HAN DISTINGUIDO POR SU INGENIO, SUS TALENTOS, VIRTUDES, VICIOS Ó ERRORES; Y LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES Á LA FUNDACION DE LAS ÚRDENES RELIGIOSAS, SECTAS, CÉC.

## DICCIONARIO

### **HISTORICO**

Ó

# BIOGRAFIA UNIVERSAL

COMPENDIADA.

**Wor Wh. W W. 4 &.** 

Tomo Tercero.



#### BARCELONA.

Junto á la plaza de Santa Maxia

1831.

2101 e 132

Se tendrá por falsificado todo ejemplar que carezca del sello y contraseña correspondiente.



IMPRENTA DE N. OLIVA Y SOBRINO.

Marzo de 1831."

(Con Superior permiso.)

## **DICCIONARIO**

#### HISTORICO

ó

## BIOGRAFIA UNIVERSAL

B۵

DORGHINI (Vicente), nació en Florencia en 1515 : era de una familia ilustre, y adoptó la regla de S. Benito en la congregacion de Monte-Casino, y profeso en Florencia en el monasterio de nuestra Señora, en 29 de junio de 1532; Cosme I, gran duque de Toscana, le nombro presidente de la acadeania de Florencia, y fué tambien uno de los revisores nombrados pay ra corregir el Decameron de Boccacio, segun lo ordenado por la congregacion del *Index*, y ejecutado en la edicion de Florencia de 1575, en 8. Su obra mas conocida y con la cual se adquirió mas aplauso, es la titulada : Discursos históricos de M. Vicente Borghini, impresa en Florencia, 1584 y 1585. en dos tomos en 4, y reimpresa despues en la misma ciudad, con notas. En ella trata del origen de la cindad de Florencia, y de muchos puntos interesantes de su historia, de sus familias, de sus momedas, etc. Borghini murió en 1580, despues de haber reusado por humildad el arzobispado de Pisa, que le ofreció Francisco I algun tiempo antes de su muerte.

No debe confundirse este escritor con otro del mismo nombre, y probablemente de la misma familia, llamado RAYARL BORCHIVI, autor de muchas comedias, y de un escelente Tratado sobre la pintura y la escultura, bajo el título de Reposo de la pintura y de la escultura, publicado en Florencia, en 1584, en 8, y 1750 en 4.

BORGONA (Luis, duque de), nació en Versalles en 1682; era hijo del delfin, despues Luis XV. Aunque tenia naturalmente malas inclinaciones, por un efecto de la escelente educacion que sus padres le hicieron dar, dirigida por sus maestros Fenelon, Fleuri y Beauvilliers, llegó á ser un príncipe afable, humano, modesto y dotado de virtudes y de talentos, desde la edad mas tierna. Para la educacion de su augusto alumno compuso el digno arzobispo de Cambray su inmortal Telémaco, y le destinaba esta obra clásica cuando las disputas del quietismo vinieron a interrumpir su proyecto. En 1697 casó el duque de Borgoña con Adelaida de Sahoya, princesa amable por sus gracias y sus talentos. Luis XIV que

se complacia en continuar la edu- cardenal Jimenez de Cieneros, para cacion del nieto, le dió sucesivamente el mando de los ejércitos de Flandes y de Alemania, y le nombró generalísimo en la segunda campaña de Flandes, despues de la derrota de Hochstett y de Turin, bajo la dependencia del duque de. Vandoma, cuyo genio colérico ocasionó la desavenencia que se suscitó entre ellos, siendo esto la causa principal de las derrotas de Oudenarde y de la toma de Lila; pero la mancha que se trató de poner por el mal éxito de aquella campaña á la memoria del jóven príncipe, debe mirarse como una cosa injusta, si se atiende á los talentos y la actividad del príncipe Eugenio y de Marlbourgh sus adversarios; asi como la poca esperiencia de él en el arte de la guerra, pues únicamente le habia aprendido en los libros. Luis XIV le asoció al imperio, y de este modo se enteraba el duque del estado del reino, veia los males, y buscaba los remedios para aplicarlos cuando ocupase el trono. Toda la Francia esperaba de el su reposo y su dicha, cuando una cruel enfermedad arrebató este modelo de príncipes. El P. Martineau, jesuita, y confesor del duque de Borgoña, publicó un escrito de sus virtudes en 1712; el abad Fleuri su retrato, en 1714, y el abate Proyart su Vida, dos tomos en 12, Leon, 1783.

BORGONA (Felipe), natural de Burgos. Este célebre arquitecto y escultor á quien Diego de Sagredo en las Medidas del Romano le llama : « singularisimo artífice en el n arte de la escultura y estatuaria, » y muy general en todas las ar-» tes, » fué uno de los famosos

la obra del retablo de la iglesia de Toledo, en-el qual esculpió las historias de bajo relieve. El cabildo de la metropolitana de Sevilla nombró á Borgoña en 1513 arquitecto de aquella Sta. Iglesia, y fué uno de los muchos que concurrieron & la obra de aquella catedral la mayor de España , y uno de los edificios mas proporcionados y mas bellos que se conocen entre los germánico-góticos : obra en fin que duró su construccion 120 años, dando principio en el 1401. Es su longitud de oriente à poniente de 420 pies, y su latitud, de 273. Se divide en cinco naves : las bóvedas se levantan sobre 32 pilares sislados : es toda de piedra cárdena, y en lugar de tejado hay sobre las bóvedas plazas, calles y miradores enlosados, con harandas á la parte de afuera. En 1512 vino al suelo el cimborio de aquel soberbio edificio, por faltarle un pilar, é inmediatamente se rectificó bajo la direccion de Felipe Borgoña el que bay en el dia, menos elevado, pero mas bello que el antiguo. Esculpió en Valladolid en 1531 el sepulcro del obispo de Palencia Don Fr. Alonso de Burgos, que se halla en medio de la capilla del colegio de S. Gregorio, fundacion de aquel prelado : es de mármol blauco, con medios relieves en toda su circunferencia, y encima la efigie del obispo, vestida de pontifical. Despues asociado con Alfonso Berruguette, esculpió los bajos relicves de la silleria del coro de la catedral de Toledo. Hallábase ocupado en esta obra cuando sucedió al crucero de la catedral de Burgos la misma desgracia que al cimborio profesores de quienes se valió el lde Sevilla, arruinándose enteramente à media noche, en 5 de marzo de 1539; y Borgoña siendo llamado por aquel eabildo, intervino en la obra de reedificacion de aquella parte de edificio. Volvió etra vez à Toledo y alli murió en 1543 antes de concluir los bajos relieves de la sillería. El cabildo de aquella Sta. Iglesia primada de las Españas, honrando dignamente la memoria de Felipe Borgoña, himo que en el mismo coro, junto al altar de la Descension, se le pusiera este epitafio.

PHILIPPES SERGUADIO STATUARUS, QUI UT MAKUSARCTORUM SPPHIGIEN,ITA MORES ANIMO SAPRIMENAT SOESKILLIS CHORI STRURKDIS INTESTUS, OPERE PERE ABSOLUTO, IMMO-RITUR

BORGONA (Juan), pintor espauol, hermano del precedente. Acreditan la habilidad de este artista sus diferentes obras que se conservan en Toledo, donde se admiran pintados al fresco por el los retratos de aquellos arzobispos hasta el cardenal Cisneros inclusive, y en el claustro de aquella santa Igle. sia el cuadro de la historia de la Visitacion de Nuestra Señora pintado en el año 1495. Trabajó tambien en union con otros en las pintoras del retablo mayor de dicha catedral y en la del altar mayor de la capilla muzárabe, donde Borgona pintó ademas al fresco por sí solo en 1514 la conquista de Oran, obra que mereció la aprobacion de todos los pintores contemporáneos suyos, y que escita la admiracion de cuantos llegan á verla. Se ignora el año del nacimiento y de la muerte de este célebre artista.

BORGONA (Orden de), se historiadores convienen en que Cécuesta entre las órdenes de Espa- sar fué su asesino, apoyandose en

na la militar de Borgona, a causa de haberla instituido el emperador Cárlos V en memoria de su triunfo, cuando acabó la conquista del reino de Tunez. La fundó en 22 de junio de 1535, haciendo caballeros de la órden á todos los grandes que le acompañaron y tomaron parte en aquella célebre espedicion. Era su divisa una cadena de oro de la cual pendia una cruz de Borgoña, formada de dos palos nudosos, y en el centro un cepillo de carpintero para alisarlos : en medio un pedernal y un eslabon espidiendo llamas, y un letrero que decia Barbaria. El collar era seme-

jante al del Toison.

BORJA (César), fué hijo segundo, segun se tiene por cierto de Rodrigo Borja, despues papa bajo el nombre de Alejandro VI, el cual le amaba estremadamente y le destinó desde la tierna edad al estado eclesiástico. Procuróle primeramente el obispado de Pamplona, y despues de su eleccion al pontificado le nombró arzobispo de Valencia y le elevó a la dignidad de cardenal en 1493. César hombre ambicioso y discolo, lejos de corresponder con una conducta decorosa á los favores que habia recibido de Alejandro VI, se eutregó á los mayores desórdenes, manchando con borrones indelebles la púrpura que indignamente vestia. Uno de los crímenes que se le atribuyen, fué el asesinato de su hermano Juan Borja, primer duque de Gandia, cuyo cadáver, segun se refiere en la Historia pontificial y católica, se halló en 1497, traspasado de siete estocadas y metido dentro de un saco en el rio Tiber. Casi todos los historiadores convienen en que Ce-

su desmedida ambicion, en el amorque profesaba á Lucrecia Borja su hermana, y en su conducta ulterior. Lo cierto es, que cuando Cesar vió que no tenia ya que temer a su hermano, abandonó el estado eclesiástico, y se confederó con Luis XII rey de Francia, cuando la espedicion de Milan. Era Borja tambien naturalmente adulador, y supo alucinar á este príncipe presentándole una bula, por la cual nombraba el pontífice comisarios para que conociesen de la nulidad de su matrimonio con Juana hija de Luis XI, con lo cual adquirió el ducado de Valentinois. Casóse luego con Carlota hija de Alano senor de Albret, y valiéndose del asdendiente que supo conservar sobre el rey Luis, con las armas de este se apoderó de Imola, Forli, Faenza, Pesaro, Rimini y de otras plazas importantísimas, haciendo sufrir su tiranía á los príncipes de Italia. Intentó tambien usurpar las riquezas que poseía el cardenal Adriano Cornetto; y para ello dispuso se le preparase un veneno que debia suministrársele en un convite al que asistió tambien el papa; mas por una equivocacion del sirviente el papa y César fueron los envenenados, quedando Adriano libre de las asechanzas de su enemigo. Alejandro, que era ya de avanzada edad, murió de las resultas; y César se libró del peligro, dejandose meter dentro del vientre de una mula. No por esto varió su conducta detestable y licenciosa, de manera que se atrajo tantos enemigos que sin duda hubiese muerto por entonces asesinado, si el rey de Francia no le hubiera dispensado constantemente su proteccion-Sin embargo este hombre ingrato | Omnia deficiunt, incipia case nihil:

y pérfido dejó el partido del rey, y abandonado luego á sus maidades, perdió sucesivamente varias plazas de las que habia usurpado y llegó casi á su última ruina. Queriendo entonces librarse de las desgracias que le rodeaban, buscó el favor del papa Pio III sucesor de Alejandro, el cual le permitté que se retirara á las pocas tierras que le quedaban; mas luego mejor aconsejado este sumo pontifice, mandó prenderle y le despojó de ellas; concediéndole poco despues la libertad. Cubierto César de ignominia y de oprobio, pasó á verse con Gonzalo de Córdova, quien le hizo trasladar á España donde fué condenado á cárcel perpetua. Logró no obstante fugarse de ella y corrió á buscar el amparo de Juan Albret rey de Navarra que entonces se hallaba en guerra con el condestable de Castilla Luis Beanmont. Albret le confirió el mando de sus tropas, y marchando Cesar con ellas á apoderarse del castillo de Viana, fué asesinado por sus contrarios en 12 de marzo de 1507: Los suyos le cubrieron con una capa de escarlata y diéronle sepultura. Llevaba César por divisa estas palabras : aut Cesar , aut nihil , y esto dió motivo á que los poetas le compusieran varios dísticos, como estos:

#### Primero.

Borgia Cæsar crat, factis et nomine Aut nihil, aut Cæsar, dixit, utrumque fuit.

#### Segundo.

Omnia vincehas, sperabas omnia, Casar,

I i que un célebre español le compaiera el siguiente epitáfio segun el gusto de aquel tiempo : le coparemos del Mereri , edicion de Ansterdam de 1740.

Aqui yace en poca tierra El que todo le temia, El que la paz y la guerra Por todo el mundo hacia: ¡O tu! que vas á buscar Dignas cosas de loar, Si tú loas lo mas digno, Aqui para tu camino, No cures de mas loar.

BORJA (San Francisco de), naco en Gandia, en el remo de Vakacia en 28 de octubre de 1510. Era hijo de D. Juan de Borja terver duque de Gandia y de Juana de Aragon bija de Alfonso bijo natural del rey. Fernando V. Desde sus tiernos años dió tantas muestras de piedad , que llegó á ser la admiracion de cuantos le rodeaban. En el estudio era suma su aplication, y logró unir á su gran virtad may buenes conocimientos en 🗠 letras divinas y humanas. Las mblevaciones suscitadas por las comunidades de Castilla pusieron en poder de estas á Gandia, y entones el jóven Francisco fué trasladado por su padre: a Zaragosa al lado del arzobispo Juan de Aragon n tio, con cuyas sábias lecciones bizo en todo grandes adelantamientos. Pasó despues á ser page de honor de la infanta Catalina hermana de Cárlos V, aunque luego volvió otra vez al lado de su tio el arzobispo de Zaragoza para contimar sus estudios; advirtiéndose en el una decidida inclinacion á la clausura, para distraerle de ella le terriaron á la corte de Cárlos V.

En esta nueva posicion supo Francisco triunfar de sus aduladores y grangearse con su buena conducta el aprecio del emperador. La emperatriz Isabel queriendo manifestarle el grande cariño que le profesaba, le casó con una dama de su palacio llamada Leonor, y Cárlos le creó marqués de Lombay y nombróle caballerizo mayor de su protectora. Leonor halló en Francisco un esposo fiel , amable y justo , que en medio de los peligros de la corte supo siempre aborrecer la vida licenciosa, el fausto y el galanteo. Gustaba no obstente de la música y del ejercicio de la caza, y acompañaba á menudo al emperador en estas diversiones, aunque sin olvidar por ellas el estudio de las matemáticas y del arte militar. Los adelantos que en esto bizo, llamaron la atencion de Cárlos su señor y condiscípulo, quien conociendo en Francisco un hombre de mérito se le llevó en 1555 á la guerra de Africa contra Barbaroja, y despues á la empresa, poco próspera sobre Provenza. La honrosa muerte de su intimo amigo Garcilaso de la Vega y la de la emperatris Isabel acaecida en Toledo en 1539, hicieron tal impresion en el corazon sensible de Francisco que le ocasionaron una grave enfermedad, en la cual demostró toda su piedad y pacioncia. Dice nuestro historiador Miñana, que encargado Borja como à cabalterizo mayor de la emperatriz, de trasladar desde Toledo á Granada su cadáver, en el acto de abrir el féretro y de exigirsele el juramento, segun costumbre, de ser aquel el cadaver de Isabel, Francisco al verla tan desfigurada, contestó que de ningun modo podrá asegurar sin temor de faltar á la ver-

el cuerpo de la emperatriz, pues le veia tan mudado de aquella grande hermosura y belleza que habia tenido en vida; y que atónito en gran manera á la vista de aquel espectáculo de la fragilidad y miseria humana, hizo firme propósito de renunciar cuanto antes toda su grandeza y dedicarse enteramente a Dios y a su servicio. Luego que se vió algo restablecido de su enfermedad se retiró de la corte : mas el emperador le nombró virey de Cataluña y comendador de la órden de Santiago. Los catalanes hallaron en él durante su vireinato un padre tierno y compasivo, y un juez que sabia unir el rigor de la justicia con la mas dulce equidad. Limpió la provincia de los bandidos que la infestaban; desterró muchos desórdenes inveterados, y con admirable suavidad y entereza logró hacer felices á sus súbditos y librarles de los continuos desastres que antes habian sufrido. Fueron sus directores dos dominicos y un franciscano llamados Micon, Guzman y Tejada, religiosos sábios y prudentes; y asi es que en medio del lucimiento y brillo de su empleo supo siempre conservar la virtud y humildad propias de un santo. No obstante los ejercicios de su devocion y piedad escitaron la crítica de algunos y le ocasionaron varias desazones que supo calmar con sus cartas el fundador de la órden de jesuitas S. Ignacio de Loyola. Murió en este intermedio su padre el duque de Gandia y como Francisco heredase sus bienes, valióse de esta ocasion favorable para renunciar el vireinato. Aceptó Cárlos V su remncia, con tal que volviese á la

dad, que aquel que miraba fuere corte para desempeñar el desfinó de mayordomo mayor de la infanta Maria de Portugal. Por fallecimiento de esta princesa logro por fin retirarse a Gandia donde con su carácter noble y generoso suplió la falta de su piadoso padre. Incansable siempre en procurar el bien de sus subditos fortificó á Gandia librándola de las incursiones de los moros y corsarios que infestaban entonces nuestras costas. Reedificó en ella el hospital de Caridad y estableció un colegio de jesuitas; fundando al mismo tiempo un convento de dominicos en Lonbay, lugar de su marquesado. Cuando mas ocupado se hallaba elsanto varon en estas obras hijas de su piadosa generosidad, recibió un golpe terrible con la muerte de su amable esposa, que no era la que menos cooperaba á tan saludables y útiles establecimientos. Francisco cutonces trató de colocar á sus hijos para poder asi abandonar enteramente el siglo. Escribió á san Ignacio su determinacion, y este aprobándosela le prescribió las reglas que debia seguir y le señaló el tiempo en que debia entrar en la compañia de Jesus. Desde entonces nuestro Francisco se ocupó esclusivamente en la vida religiosa y cumpliendo exactamente todo cuanto el santo fundador le habia prescrito, aguardó impaciente la época en que debian cumplirse sus descos; sin embargo á invitacion de Cárlos V y del príncipe Felipe asistió á las cortes de Monzon; concluidas estas retiróse otra vez á Gaudia y para poder dar término. á sus obligaciones, pidió y adquirió del papa permanecer en el siglo por espacio de cuatro años despues de hechos sus votos religio-

m. En esta época fué cuando empuso sus dos tratados sobre la humildad con los títulos de Espejo de hambre cristiano y Colirio espinual. Lucgo que recibió el breve de su Santidad, profesó Francisco en la capilla de su colegio de Gande, aunque secretamente, pues as quiso descubrir su nueva profenon basta pesados los cuatro años. Casó a su hijo primogénito con la hin del conde de Oliva, colocó a los demas, y separóse de su casa pera estudiar cun mas libertad la tologia y ejercitarse en las reglas del instituto. Pero fue tal su ferw en los ejercicios propios de su profesion, que S. Ignacio two que moderar sus austeridades para librarle de una muerte prematera. Entonces para cumplir con los preceptos que se le imponian, adaptó un método de vida análogo á sus circunstancias; destinó algu-🔤 beras para el estudio, otras pera la oracion y meditacion, y desde el medio dia hasta el anochecer recibia francamente á cuan-🎟 querian consultarle. Era tal su vida ejemplar, y sus obras caritativas llegaron á tal grado de perfeccion, que los obispos tomaban por modelo las acciones de Francaco de Borja para arreglar las su-74. Graduose de bachiller en artes y de doctor en teologia en 1549, época en que debia publicar su muevo estado; y al partir para Roma, era ya tauta la nombradia que se habia adquirido por sus virtudes, que tuvo que sufrir en sa tránsito con resignacion, se-.pm la espresion del mismo santo, los magnificos recibimientos de los daques de Ferrara y de Florencia. Escribió desde Roma al emperador Cárlos V. declarándole sus desig-

nice, y le hizo renuncia formal de todos sus títulos. Dotó el colegio romano de su instituto; fundó la iglesia de jesuitas de la casa profesa de Roma, y hubiera residido por mas tiempo en aquella ciudad, si el temor de que le creasen cardenal no le hubiese separado de ella. Regresó pues á España, pasó á la villa de Oñate donde despues de haber recibido respuesta del emperador dándole su consentimiento, vistió el hábito de jesuita retirándose á un ermitorio cerca de aquella villa para vivir á solas con su Dios. Desde entonces se dedicó esclusivamente á socorrer á los pobres, consolar á los afligidos é instruir á los niños y á las gentes del campo: y era tal su caritativa enseñanza, que desde Navarra, Vizcaya y otras provincias, iban á escuchar sus lecciones los hombres mas inteligentes y sábios. El virey de Navarra D. Bernardino de Cárdenas le llamó á Pamplona para consultarle asuntos del mayor interes; y puede decirse sin temor de ialtar à la verdad, que à los consejos de Francisco debió la calma y la tranquilidad que buscaba. Con su admirable vida y sus continuos trabajos dió el virtuoso Borja tal impulso á la religion de los jesuitas, que estos le miran con razon como á su segundo fundador. A invitacion de Cárlos V quiso el papa Julio III nombrarle cardenal; pero S. Ignacio que conocia el carácter de S. Francisco rogó y consiguió de S. S., que desistiese de aquel empeño; no obstante el pontífice le ofreció el capelo sin obligarle á que le admitiese, para cumplir de este modo con lo que tenia ofrecido al emperador. Por disposicion de S. Ignacio pasó Borja desde Vizcaya á Castilla desde alli fué á Burgos, despues á Valladolid y luego á Salamanca, y en todas partes se hizo admirar por sus virtudes y por su zelo y sabiduria. Pasó luego al reino de Portugal; fué á Evora á ver al arzobispo D. Enrique, visitó al doque de Braganza y regresó felizmente á Castilla. Entonces fué cuando esplicó las lamentaciones de Jeremías, con tal arte y elocuencia que los hombres mas sábios de las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares, acudian presurosos á escuchar sus doctas y sábias homilias. Nombróle poco despues S. Ignacio superior general de su compañia en toda la España y reino de Portugal; y de tal manera trabajó Francisco en este su nuevo empleo, que en menos de dos años estableció mas de doce colegios de su instituto en diferentes ciudades. Empeñóse otra vez el emperador Cárlos V en que fuese nombrado cardenal, mas la humildad del santo consiguió otra vez con sus ruegos y la ayuda de San Ignacio de Loyola y de varios principes que el papa y el emperador desistiesen de su nnevo empeño. En 1556 murió S Ignacio y como llamasen á Francisco á Roma para la eleccion de nuevo general, manifestó no podia separarse de España, mayormente en una época en que se suscitaban las mas grandes persecuciones contra la compañia de Jesus. Cárlos V que habia renunciado ya su imperio á favor de Felipe II retirandose al monasterio de Juste, conociendo que llegaban sus ultimos dias, quiso ver al P. Francisco antes de morir. A poco tiempo de haber muerto Cárlos V

cuciones contra los jesuitas; todo: anunciaba un golpe fatal á su religion, mas la actividad y el zelo de S. Francisco, la libraron felizmente de aquel eminente peligro. Viósele entonces correr por todas partes procurando la gloria de Dios y la exaltacion de la fé, y animando á sus hermanos para que no temiesen las calumnias de sus enemigos, y las sufriescu con heróica resignacion. Cuanto deseaba, todo lo consiguió, y habiendo dado exacto cumplimiento á los muchos y graves encargos que le habia hecho el emperador, antes de su muerte, marchó a Portugal con el fin de levantar un colegio de su órden en la ciudad de Oporto, donde al parecer queria acahar sus dias. Sucedió por entonces que el tribunal de la inquisicion de España incluyó en el catálogo de libros prohibidos las obras que el P. Francisco habia compuesto sobre varios asuntos piadosos, antes de su profesiou religiosa. Esto y su estrecho amistad con el famoso Bartolomé de Carranza y Miranda, arzobispo de Toledo, prelado perseguido y preso por las inquisiciones de España y Roma, dieron motivo á los enemigos de Borja para calumniarle en público de la manera mas atroz, liasta procurar indisponerle con el rey Felipe II; mas Francisco supo triunfar de sus enemigos dando con su moderacion y prudencia un nuevo realce á sus asombrosas virtudes. El papa Pio IV instóle de nuevo para que pasase á Roma y: fuese al concilio de Trento en calidad de teólogo suyo; y entonces fué cuando por ausencia del nuevo general el P. Laynez obtuvo Francisco de Borja el gobierno de toda encendiéronse de nuevo las perse la compañía de Jesus. Levantáronse

contra de en Roma nuevas calumsis y el irreprensible Francisco ze vió acusado ante el papa de haher contribuido con otros jesuitas al retiro de S. Cárlos Borromeo sobrino de S. S. El pontifice llegó á sospechar de Francisco, pero correncido muy pronto de su inocencia, le admitió otra vez en su gracia. Murió el general Laynez en 1565 y nuestro santo fué electo vicario general por todos los profesos que habia en Roma. En este alto empleo acabó de manifestar su zelo v su incansable actividad, demostrándose diguo defensor de su órden como de todo el cristianismo. Eligió algunos jesuitas para que con las tropas del papa y del rcy católico pasasen á socorrer á Malta sitiada entonces por los turcos, quienes se vieron precisados á levantar el sitio vergonzosamente. Dedicose con ardor á la reforma de todos sus colegios, haciendo que mantuviesen aquella rigorosa pobreza mandada por el fundador S. Ignacio; procuró que se cumpliesen exactamente sus constituciones; suplió lo que faltaba en ellas con sábios reglamentos; y por fin puso en el estado mas floreciente en toda la órden su disciplina regular y escolástica. Por muerte del papa Pio IV fué elevado á la silla pontifical S. Pio V, quien en muchas ocaziones se valió de los consejos de Francisco y en particular cuando trató de hacer algunas reformas en la compañía de Jesus, por lo cual los enemigos de esta llegaron á suponer que el nuevo papa era enemigo de aquella. Pero lo cierto es que Francisco obtuvo siempre la confianza de S. S. y que Ro V recouncié siempre en Francisco un religioso sábio, caritativo

é incansable cuando se trataba del bien público. Levántase en aquella época en Roma una horrorosa peste, que acompañada del hambre ocasionaba los mayores estragos; y entonces se vió tambien a Francisco urrostrar los mayores peligros para socurrer á los desgraciados, asistirlos con gran peligro de su salad y su vida, y auxiliar dia y noche à los moribundos; no cesaudo en sus obras caritativas hasta que hubo dado fin el contagio. Contribuyó igualmente a los felices y grandes progresos que hizo entonces la religion católica en los reinos de Nápoles, en Alemania y en las islas Británicas. Seria nunca acabor si quisiésemos dar una idea estensa de todo cuanto practicó es: le santo varon durante su vida : baste solo decir, que sué escelento político, valiente guerrero y religioso insigne en virtudes y en sabiduria. Cuando murió el papa Pio V, intentaron elevarle á la silla pontificia ; mas las frecuentes cufermedades que sufria el santo, y el haber renunciado por siete veces consecutivas el capelo, sirvieron de apoyo á su humildad para hacer desistir de su empeño á los electores y que nombrasen en su lugar á Gregorio XIII. En 28 de setiem bre de 1572 cayó Francisco enfermo y al tercer dia falleció con general sentimiento de toda la cristiandad; habiéndose negado á que se le retratase, como se lo habian pedido todos los religiosos que le asistian. Antes de dejar el siglo san Francisco de Borja, escribió los dos tratados espirituales de que ya se ha hablado y algunos otros; todos los cuales puestos en latin por el erudito jesuita Alfonso Deza , se publicaron en Salamanca en 1579,

pia en 1611, con estos títulos: Sermo de verbis illis Luca XIX ut appropinquavit Jesus videns civitatem etc. - Operum Christiani hominis speculum. - Collyrium spirituale: - De præparatione ad cacram Eucharistiam. - Exercitatio spiritualis ad sui cujusque cognitionem. - Super cantico trium, puerorum: Benedicite omnia opera etc. Adomas de estas obras atribuyen tambien algunos á S. Francisco de Borja los tratados siguientes : Libellus de confusione sui. - Instruccion del caballero cristiano. - Meditaciones de la pasion de Nuestro Senor por todas las horas canonicas; obra que otros atribuyen al agustiniano Fr. Luis de Montoya. - Præcipue et maxime necessariæ materiæ é summa D. Thomæ. Aquinatis in litaniarum rationem redactæ. El P. Ribadeneyra, que parece debia saberlo, niega que estas obras sean propies de san Francisco de Borja; al mismo tiempo que al fin de la vida de este santo le atribuye un Tratado breve para los predicadores del santo Evangelio. Asegura tambien el mismo Ribadeneyra que se conservaban manuscritas de nuestro santo otras varias obras, entre las cuales se citan: Tratado de las perfecciones y escelencias, que dio Dios al dnima de Jesucristo Nuestro Señor, desde el instante de su concepcion kasta su muerte. - Sobre los evangelios del Adviento y Guaresma, domingos y fiestas del año; 2 tomos, y Esplicacion de los Trenos de Jeremias.

BORJA (Alejandro), arzobispo de Fermo, descendiente de la ilustre familia de este nombre; nació

y despues en Maguneia y Antuer ; fué obispo de Nocesa, reino de Nápoles, y despues Benedicto III le transfirió á la silla arzobispal de Fermo en 1724. En 1726 reunió un concilio provincial, cuya historia escribió él mismo bajo el título: de Concilium provinciale firmanum, Fermo, 1727, en 4. Publicó ademas la Virla de S. Geraldo, Vellotri, 1698., en 8.-Historia de la iglesia y ciudad de Velletri en suatro libros, Nocera, 1723, cm 4. –Vida del papa Benedicto XIII; en latin, 1741. - Varias Cartas recopiladas por Muratori, y alguuas Honnilias. Murió este prelada en 1764.

BORJA (Estevan), ilustre y sábio cardenal, sobrino del precedente; nació en Velletri en 1751, y fué desde niño destinado á la iglesia, encargándose de su educacion su tio el arzobispo de Fermo, quien procuró inspirar al jóven Borja el amor a las ciencias, y en particular à las antigüedades de que era muy amante aquel sábio prelado. El alumno correspondiendo á las miras de su tio y macetro, á la edad de 18 años se habia ya formado un precioso gabinete de medallas, manuscritos, inscripciones y otros monumentos antiguos. Hiso un viage á Roma, dióse á conocer a Benedicto XIV, y este papa apreciando su mérito conoció iomediatamente el partido que so podia sacar de sus talentos y sus conocimientos. El mismo pontífice le nombrá gobernador de Benevento en 1750, y aunque Borja era todavia muy jóven, se condujo en aquel gobierno como un magistrado hábil é ilustrado, y en 1764 supo preservar á sus gobernados de las consecuencias funestas de la en Velletri en 1682. Primeramente l'earestia que entonces afligia al rei-

nde Nápoles. Nombróle Clement XIV secretario de la Propagande a 1770, y desempeño este importante empleo con el mejor eto, no olvidando cosa alguna pera proteger y auxiliar á los mistecros, al mismo tiempo que supo aprovecharse de la corresponimia con ellos encargándoles que Amessen en los paises que habitana, todo cuanto pudiese contribir á enriquecer su museo. Por este medio consiguió reunir una eseccion admirable de objetos precions. En 1789 le creó Pio VI cardenal, encargándole al mismo tempo la inspeccion general de las cans de espúsitos, y desde entonœ se vieron en aquellos establecimientos mejoras conocidas, toman-🖦 uuevo aspecto; en ellos se firmaron talleres; hubo mas órden y arreglo, una vigilancia mas acti-71, y llegó en fin el régimen á tal catado de perfeccion, que hubiera podido servir de modelo en este género á todos los paises. A pocos mos despues penetró en Italia el espíritu revolucionario que trastorno la Francia; las tropas francesas z encontrahan á las puertas de Rome con miras hostiles, y Pio VI arrancado de su palacio y conducido violentamente lejos de su capital, autorizó en tal apuro al cardemi Berja, dándole ámplios poderes para representarle : pero este prelado fué preso en 8 de marzo de 1796, y aunque poco despues le paneron en libertad, se vió obligado á salir de los estados romanos y retirarse al de Venecia. En 1799 aistió á la eleccion de Pio VII, y acompañando á este papa volvió á entrar en Roma, donde presidió el conejo encargado de la reorgani-

pañó tambien al mismo Pio VII en 1804 cuando su viage á Francia; pero habiéndole acometido una enfermedad grave en Leon, se vid precisado á quedar en esta ciudad, y en ella murió en 25 de diciembre de 1804, de edad de 73 años, con grande sentimiento de los literatos, de quienes era un protector ilustrado. Jamas hubo sábio mas afable, que mas se interesase en los progresos de las ciencias, ni que trabajese mas en estender el dominio de ellas. Su museo estaba abierto para cualquiera que quisiera ir á verlo, y bacer observaciones, y su gabinete para todos aquellos que quisieran consultarle. Mantenia una correspondencia constante con los hombres mas célebres de la Europa; protegia todas las empresas literarias, y cuando era necesario contribuia á su fomento, no solo con sus luces, sino tambien con su caudal. El mismo ha enriquecido la literatura con obras preciosas, y en gran número, siendo autor de las siguientes : 1ª Monumento del papa Juan XVI, Roma, 1750. 2º Breve historia de la antigua ciudad de Todíno en la Umbria, y exacta relacion de los escudrinamientos hechos en las ruinas, Roma, 1751, en 8. 3ª Breve historia de la ciudad de Benevento. 1769, tres tomos en 4. 4º Vaticana confessio B. Petri, chronologicis testimoniis illustrata, Roma, 1776, en 4. 52 Breve historia del dominio temporal de la Sede apostólica en las dos Sicilias, Roma, 1788, obra no acabada. El P. Paulino de S. Bartolomé escribió la Vida del cardenal Borja, bajo el título de Synopsis vitæ Stephani Borgie, Roma, 1805, en 4. En acion del gobierno papal. Acom- ella se encuentra una lista de sus

obras, y una noticia de las principales preciosidades de su gabinete.

BORJA (D. Pedro Luis y otros). Ademas de los Borjas de quienes por su justa celebridad se ha hecho ya mencion en artículos separados, hay otros de este ilustre apellido que no merecen quedar olvidados, aunque no sean comparables con los precedentes. Citaremos los mas celebres. - D. PEDRO LUIS DE BORJA y Llansol, valenciano, nieto de una hermana del papa Alejandro VI : sué cardenal del título de S. Marcelo, y despues del título de Sta. Maria in vialuta; y sucesor de au bermano D. Juan de Borja en el arzobispado de Valencia. Munió en Napoles en 1511. Habia escrito en su lengua lemosina á instancias de la infanta Doña Juana, reina de Sicilia, bermana del rey D. Fernando el católico, y vircina que fué de Valencia, una obra con este titulo: Capella de la Sancia Mare Eglesia, en la cual son moltes bellisimas exposicions, é rubriques. El escribano de Valencia D. José Mariano Ortiz poscia un original manuscrito de esta obra con letra de aquel tiempo. - D. Pedro Luis Garceran de Bonja; primer marqués de Navarrete, y XIV y úitimo maestre de la órden de Montesa. Era hermano por parte de pudre de S. Francisco de Borja lija de Doña Francisca de Castro y Espinosa, segunda muger del padre de aquel santo, el tercer duque de Gandía D. Juan de Borja y Enriquez. A los 17 años de edad fué ya creado maestre de Montesa; y á los 50 casó en virtud de bula pontificia con Doña Eleonor Manuel de Portugal, marquesa de Navarres y de la real casa de Por-

lipe II fué virey y capitan general de los reinos de Tremecen y Tunez, Oran y Mazaquivir, y vuelto á España, le nombré S. M. virey y capitan general del principado de Cataluña y de los condados de Rosellon y Cerdaña en cuyo empleo murió en 1592. Era hombre nacido para los negocios, de gran prudencia y de mucha afabilidad, buen literato, amigo de los sábios, y poeta celebrado en su tiempo.

Primus at exsurgit divino pectore magnus Petrus Borgiades versibus egregius.

Asi habla de él Vicente Mariner en su elegia in priscos et celebres Valentini regni Poetas, pág. 533; y Miguel Cervantes decia en su canto de Caliope, despues de elogiarle como gran poeta:

D. Luis Galceran es sin segundo Maestre de Moutesa y Dion del mundo.

- D. Francisco Borja de Guerva. celebrado por haber escrito la obrasigniente: Antiatheon, quo rationibus aliquot phisicis probat Deum unun esse eternum, omnivotentem, plenissimum misericordiæ et bonitatis infinitæ nostrique sollicitum, en-Tolosa, 1561. – D. Juan de Borjahijo segundo ó tercero de D. Francisco de Borja; fué conde de Mayalde y Ficalho, embajador en Portugal y Alemania, mayordomo mayor de la emperatriz Doña Maria y despues de la reina Doña Margarita, muger del rey D. Felipe III y de su consejo de estado. Es autor de Las empresas morales, d la S. C. R. magestad del rey D. Felipe, en Praga, 1581 y en Bruselas 1680, en 4. Estuvo casatugal; y por nombramiento de Fe-i do en primeras núpeias con Doña

Lorenza Ones de Loyola, y en semides con Doña Francisca de Arigon y Barrete, descendiente de la reyes de Aragon en quien tuvo entre otros hijos á D. Francisco de Boya y Aragon, principe de Esquiiche, uno de nuestros buenos poeas (véase el siguiente artículo).

· BORJA Y ARAGON (D. Frantime de), principe de Esquilache, bijo del conde de Mayalde D. Juan de Borja, y mieto del bienaventurado S. Francisco de Borja duque de Gandía. Educado con el esplendor correspondiente á su cuna, y con los ejemplos esclarecidos de tal padre y abuelo, mostró claramente en su gloriosa carrera que no era menos apto para los grandes destinos políticos á que fué elevado, que para el estudio de la buena literatura á que le llamaba su inclimotion natural. Las flores de su primera juventud, como él llamaha a sus primeras composiciones poéticas, hicieron ya ver muy pronto los frutos preciosos que algon dia habia de producir el jóven poeta, que supo tomar por modelo y maestro al circunspecto D. Bartolomé Leonardo de Argensola. Casado D. Francisco de Borja y Aragon con la princesa de Esquilache y condesa de Simari su parienta Doña Ana de Borja, entró en la posesion de estos títulos y estados; y no tardaria muchò en empezar m carrera política, cuando habiendo nacido probablemente despues del año 1580, por los de 1614 se k vé ya nombrado para el vireinato, gobernacion y capitania general de las provincias del Perú. En este alto destivo fué donde el príncipe de Esquilache descubrió sus luces y sus talentos, y tambien la

bres. Su gobierno fué el gobierno de la paz y de la justicia; y aunque en su tiempo no ocurrieron sucesos ruidosos, no deja de contribuir á su gloria la conquista de los maynas en el Marañon, por D. Diego Vaca de la Vega, á quien Esquilache dió el título de gobernador de lo que conquistase y descubriese, y en cuya virtud el nuevo conquistador fundó en aquella tierra la ciudad à que llamó de San Francisco de Borja, en obsequio del virey su protector. Concluido el tiempo de su vireinato, y sabiendo la muerte de Felipe III, acaecida en marzo de 1621, se embarcó el principe de Esquilache para España en el puerto del Callao, en diciembre del mismo año, dejando el gobierno de aquellas provincias á su. real audiencia, sin esperar á su sucesor. Es poco lo que se sabe de su vida pública y privada despues de su regreso á España, solo si que en 1644 murió su muger en Madrid; que el príncipe vivió algunos años retirado en Valencia, libre y desembarazado de encargos y cuidados, y entregado únicamente al estudio; y que establecido otra vez en Madrid, falleció en aquella corte en octubre de 1658; estando ya muy cerca de los 80 años de edad. Don Francisco de Borja y Aragon, que como hemos dicho supo conservar las virtudes que habia heredado de su padre y de su santo abuelo, era de un carácter naturalmente dulce y apacible, de costumbres puras y rectas, y de un ingenio claro y despejado; todas las cuales prendas se descubren mas estensamente en sus producciones literarias, y en especial en sus poesias, donde se vé piutasuavidad y dulzura de sus costum-! do al vivo su buen ingenio y su

bellisimo corazon. Las obras que publicó en vida son las siguientes : Navoles recuperada por el rey D. Alonso (el IV), poema heróico, impreso en Zaragoza en 1661, y en Amberes en la imprenta plautiniana en 1685. - Las obras en verso, impresas primeramente en Madrid en 1639, y reimpresas magníficamente en Amberes en 1654; aumentadas despues notablemente y vueltas á reimprimir, muerto ya el autor en 1663. - Oraciones y meditaciones de la vida de Jesucristo por el B. Tomas de Kempis, con otros dos tratados: De los tres taberndculos, y soliloquios del alma, obra póstuma, Bruselas, 1661, en 4. Tambien se le atribuye otra obra traducida, cuyo título es: Instruccion de Séneca d Neron: Plutarco d Trajano; y Sentencias filosóficas del doctor Juan de Olarte.

· BORJA (Gaspar de), hijo de D. Francisco, duque de Gandía; nació en 1584. Habiendo concluido sus estudios se doctoró de teologia en Alcala y fue decano de la misma facultad. Obtuvo un canonicato en Toledo y Paulo V le creó cardenal : despues fué sucesivamente arzobispo de Sevilla y de Toledo; virey de Nápoles durante algun tiempo, y últimamente embajador en Roma, donde con su piedad, su modestia y su amor al retiro, sué un modelo de edificacion para los fieles. Su caridad era tan ferviente, que se dice invertia cada año en limosnas doscientos mil reales, mereciendo asi el título glorioso que le dieron de Padre de los pobres. Este benemérito prelado español, honor de su patria, murió en Madrid en el año 1645.

BORKHAUSEN (Mauricio), célebre naturalista aleman, nació ácia el año 1732 : es autor de muchas obras muy útiles para la ciencia que el profesaba. Escribiólas todas en su propio idioma, escepto Tentamen dispositionis plantarum Germaniæ semineferarum, secundum novum methodum à staminium situ et proportione cum characteribus generum essentialibus, Damstadt, 1792, en 8; y mas de 164 pliegos reimpresos despues de su muerto bajo este título : Tentamen Flore *Germanicæ* , Francfort, 1811, en 8, Borkhausen falleció ácia el año 1807.

BORRA, bufon español que á principios del siglo 15 se ocupaha en hacer mofa de las personas doctas que se hallaban reducidas á la pobreza. Dispensáronle gracias y favores varios reyes que se complacian en oir sus chistes y bufonadas, tanto que el emperador Segismundo, siendo uno de los soberanos que colmaron de hienes á nuestro bufon, le dió un dia en un festin mas dinero del que podia echarse á cuestas. Vivió noventa años y murió dejando en metálico un caudal de mas de cien mil escudos.

BORREL (Juan), conocido bajo el nombre de Buteo, canónigo regular de S. Antonio; distinguióse en su tiempo en las ciencias abstractas. Nació en Charpey en el Delfinado año 1492, y murió en Cenar, lugar cercano de Romans, en 1572. En 1554 dió á luz en Leon la Coleccion de sus obras geométricas en 4, en las cuales se hallan escelentes Disertaciones, en que el autor reune á un juicio sólido la exactitud de la geometria; en particular es muy apreciada de los curiosos la Disertacion sobre el

que la capacidad de aquella nave en del todo proporcionada á su objeto. Algunos incrédulos no pudendo alegar ninguna razon sólida contra la geometria de Borrel, se han contentado con ponerla en riziculo, siendo este el único recurso que les quedaba. Pero aunque las diferentes opiniones sobre la constraccion del arca no sean mas que coujeturas, demuestran no obstante que los comentadores que se han dedicado á ilustrar los libros santos, generalmente han tenido mas juicio, ms luces y erudicion, que aquelos que se ocupan en despreciar ·los antiguos monumentos, sin poder dar razon alguna de ellos.

BORRI (José Francisco). Este químico impostor y sectario que mació en Milan en 1627, se entregó siendo jóven á todos los escesos ea Roma, y despues mudando repentinamente de conducta y frecuentando las iglesias, supuso ser imspirado del Altísimo, y llamado para restablecer el culto en toda su pureza. Entre etros votos exigia de sus discípulos el de fraternidad y pobreza, haciéndose de este modo depositario de sus bienes. Obligáronie en breve á salir de Roma, y sucesivamente en Milan, donde le condenaron á er quemado, en Estramburgo donde fué bien acogido, en Amsterdam de donde le echaron á causa de sus bribonadas, en Hamburgo donde la reina Catalina gastó en vano mucha plata en bacerle buscar la piedra filosofal ; despues en Copenague, y últimamente en Ungría, donde el nuncio de la santa Sede reclamó, y de cárcel en cárcel ano que le llevaran a Roma a encerrarie en los calabozos de la In-

area de Noé. En ella manificata quisicion. Murió en 1695 en el castillo de S. Ángelo. Su obra mas era del todo proporcionada á su conocida es La llave del gabinete, elien. Algunos incrédulos no pu-

Colonia, 1681, en 8. BORRI (Cristóbal), misionero jesuita, nació en Milan, y entró en la Compañia en 1601. Habiendo manifestado á sus superiores el ardiente deseo que tenia de dedicarse á las misiones, le destinaron á las de oriente, y fué uno de los primeros que entraron en la Cochinchina, mision que acababa de establecerse. En ella permaneció cinco años predicando con mucho zelo la fé de Jesucristo. Al propio tiempo que se ocupaba en sus tareas apostólicas, adquirió útiles noticias sobre este reino, observó las costumbres de los habitantes, tomó conocimientos de la política y gobierno del pais, y estudió la historia natural. Habiéndole llamado á Europa desembarcó en Portugal, y durante su residencia en aquel reino enseñó las matemáticas en Coimbra y en Lisboa. Felipe IV, sabedor de que segun algunos esperimentos que el P. Borri habia hecho sobre la aguja náutica, pretendia baber descubierto los medios de facilitar la navegacion, le llamó á Madrid á fin de que se le hiciese una esplicacion de ellos. Se ignora que pudiese ofender ó faltar en esto al régimen de los jesuitas; pero le cierto es que fué enviado á Roma, y a poco tiempo escluido de la Compañia. Falleció en 24 de marzo de 1632. Escribió en italiano la Relacion de sus viages, Roma, 1632, en 8.

BORRICHIUS (Olao), profesor de medicina en Copenague donde nació en 1626, y murió en 1690, dejando en su testamento una considerable suma para atender al mantenimiento de po-

bres estudiantes. Jamas quiso casarse, creyendo que los estudios y la filosofia eran incompatibles con las obligaciones domésticas, y persuadido de que el ingenio pierde siempre una parte de su elevacion y de su fuerza en compañia de la muger. Es autor de estas obras: 1ª De poetis græcis et latinis; 2ª Antiquæ Romæ imago. 3ª De somno et somniferis, 1680, en 4. 4ª De usu plantarum indigenarum, 1688, en 8, etc. Viajó por casi toda la Europa, fué maestro de la reina Cristina, y se hizo célebre sosteniendo contra el sábio Corringio la preeminencia que los egipcios tenian en las ciencias sobre los griegos y las demas naciones.

BORROMEO (San Cárlos), cardenal arzobispo de Milan, descendiente de una ilustre familia de Lombardía; nació en la quinta de Arona, orillas del lago mayor en el Milanesado, en 2 de octubre de 1538. Por uno de aquellos abusos que el habia de reformar un dia, á la edad de 12 años fué agraciado con una rica abadia que se miraba como el patrimonio de su familia, y roco despues le concedicron otra, y un priorato que le asignó el cardenal de Médicis su tio al subir al trono pontificio, bajo el nombre de Pio IV. Siendo cardenal á la edad de 23 años, hizo uso de su valimiento con el pontífice, para dar impulso y actividad al concilio de Trento, cuya lentitud prolongaba las sesiones mas de lo que cra de esperar, haciendo consentir á su tio en que dejase á los PP. proceder á la reforma de la corte romana. Era protonotario apostólico encargado de tres legaciones, protector de tres coronas, y de otras tantas órdenes religiosas; y aunque

parece que no podria atender à tantos y tan graves negocios por falta de tiempo, sabia distribuirle tan sabiamente, que aun le quedaban algunas horas libres para dedicarse al estudio, complaciéndose en leer los antiguos filésofos. El concilio al terminar sus sesiones habia recomendado al papa que hiciese componer un resumen de la doctrina cristiana, libre de todo sistema escolástico: el sumo pontífice encarga á su sobrino esta empresa, y S. Cárlos asociándose con Fr. Foreiro, teólogo portugués, Leonardo Marini, arzobispo de Lanciano, y Gil Foscarari, obispo de Módena, publicó en 1566 el catecismo conocido bajo el nombre de Cathecismus tridentinus, en el cual se admira la exactitud, la elegancia y la sencillez del estilo. Habiendo muerto su hermano en 1562, sus padres le hicieron vivas instancias para que se casára, con el objeto de pernetuar su familia; entonces con el fin de quitarles toda espcranza acerca de su pretension, recibió las órdenes sagradas y siendo ya sacerdote fué consagrado obispo. pero hasta el año 1565 no le dió permiso el papa para ir a residir en su diócesis, en Milan, donde fué acogido como hubiera podido serlo S. Ambrosio, el mas ilustre de sus predecesores. A las virtudes de los PP. de la iglesia, agregó la austeridad de los PP. del desierto. Renunció todos los demas beneficios que poseia, cedió sus bienes patrimoniales á su familia, y se reservó unicamente una posesion que le pertenecia en propiedad, cuyo producto eu venta, asi como el de su bajilla y sus efectos mas preciosos, lo invirtió en hacer buenas obras de toda especie. Habia encon-

trado S. Cárlos su diócesis en el es-) solicito los socorros espirituales y .tado mas deplorable : el escándalo en todas las clases de los fieles, prácticas supersticiosas en el culto, y abuses muy reprensibles en todo le concerniente al santo ministerio. Para remediar tantos males celebró sínodos, hizo de su casa un seminano de obispos, estableció oratorios, colegios y comunidades; reformó m clero y los monasterios, y fundó establecimientos piadosos para los huérfanos y los pobres, para las doncellas espuestas á prostituirse, ó que deseaban volver á Dios despues de haberse prostituido. Pero trató de reformar la órden de los humilludos, y esta novedad escitó contra el santo prelado el encono de un individuo de aquella comunidad llamado Farina, el cual se puso à la entrada de la capilla arzobispal, donde S. Cárlos hacia oracion con toda su familia, y estando de rodillas ante el altar, le disparó el mesino un carabinazo. Alortunadamente la bala le hizo tan solo una icre contusion, y habiendo sido preso en el acto el homicida, sufrió la pena capital al pesar de los ruegos del santo :obispo implorando su perdon. Pio V pronunció entonces la estincion general de la órden de los bumillados, que existia desde el aglo 11, y sus rentas fueron invertidas por el cardenal en fundar seminarios, hospitales y colegios, v en reparar iglesias y conventos. A poco tiempo se vió espuesta á nuevas y mas terribles pruebas la caridel de Cárlos, con motivo de la peste que asoló durante seis meses la ciudad de Milan. Entonces se le vió acudir presuroso desde lo interior de su diócesis, donde se hallaha de visita, dirigirse adonde el

temporales, vender sus muebles para aliviar á los enfermos, y hacer procesiones en las cuales ibadescalzo y con una soga al cuello. Apenas habia salido de esta largacuanto pia y peligrosa ocupacion,: volvió á continuar sus visitas pastorales; pero una calentura lenta que le aquejaba le obligó á detener el curso de su celo evangélico y volver á Milan donde terminó su carrera en la noche del 3 al 4 de ncviembre de 1584, siendo de edad de 46 años. Pio V le canonizó en 1610 y la iglesia celebra su fiestaal dia siguiente de su fullecimiento. Habia recopilado S. Cárlos Borromeo la primera parte de sus concilios en un volumen en fólio, y despues de su muerte fué publicada la segunda parte. El sábio José Autonio Saxio ha dado en 1747 una hermosa edicion de las obras de este santo, en Milan, con huenas notas, cinco tomos en fólio. En ellas se encuentran sus Instrucciones d los confesores, las cuales habia hecho imprimir á sus espensas la asamblea de Francia de 1657, para que sirviesen de regla en el ejercicio del ministerio sagrado, y unos sermones que el mismo San Cárlos hizo traducir en latin, en los que se nota un estilo sencillo y natural, método y elegancia. La: biblioteca ambrosiana conserva 51 tomos de sus cartas. En 1697 le erigieron en Arona una estatua colosal de bronce, monumento que tiene 66 pies de altura y que escita la admiracion de los estrangeros. El P. Touron ha escrito su Vida, publicada en 1760, en tres tomos. en 12.

BORROMEO (Federico), carcontagio hacia mas estragos, dar denal y arzobispo de Milan, here-

dero de la ciencia y piedad de San Cárlos, su primo-hermano; nació en aquella ciudad en 18 de agosto de 1564, y murió á 21 de setiembre de 1652. Habia sido educado en el colegio de Pavia fundado por su primo, v en el cual dió lecciones algun tiempo. Fué siempre protector de los literatos, y el que fundó la célebre biblioteca Ambrosiana. Son obras suyas. Sacra colloquia. - Sermones synodules. - Meditamenta litteraria.–Ragionamenti sinodali, Milan, 1632, 3 tom. en 4. BORROMINI (Francisco), arquitecto, nació en Bisona, diócesis de Como, en 1599, y murió en 1647; adquirióse grande reputacion en Roma, donde gozó de una singular preserencia sobre todos los arquitectos de su tiempo. Todavia se ve en aquella capital del orbe cristiano un gran número de sus obras, pero la mayor parte no pueden servir de modelo para los jóvenes artistas, á causa de las muchas rarezas é irregularidades que en ellas se observan, aunque al mismo ticmpo patentizan el talento de Borromini y son un testimonio de su ingenio. Queriendo esceder en mérito al celebre arquitecto Bernin, cuva gloria envidiaha, se alejó de la sencillez que es el verdadero fundamento del buen gusto, para adoptar el gusto de adornos estravagantes que hacen comparar su estilo en la arquitectura, al estilo literario de Séneca con el de Lucano. La mejor obra de este arquitecto es el frontispicio de Sta. Inés en la plaza Navona. Trabajó tambien en la iglesia de S. Pedro de Roma. El papa Urbano VIII le creó caballero de la órden de la espuela, y Felipe II de la de Santiago.

dro José), natural de la ciúdad de Valencia, donde nació en 1650. Fueron tan prontos y rápidos sus adelantamientos asi en la bella literatura como en las ciencias, que á los quince años de su edad ya se imprimieron con aprobacion y admiracion de los inteligentes algunas de sus poesias latinas; y cuando solo tenia 19 años, ya se le dió la catedra perpetua de código de aquella universidad en 1669 y cuatro años despues la de Instituta civil. No pasaba de los 23 años, cuando el virey conde de Paredes no dudó informar á la reina gobernadora ser un abogado de todo crédito, y S. M., derogando las leyes en contrario, permitió que el ayuntamiento de Valencia le nombrase para la abogacía ordinaria del mismo. Luego fué nombrado por Cárlos II en 1685, asesor del gobernador de aquella ciudad y reino; y en 1689 juez criminal de su real audiencia. Desempeñó continuamente coa el mayor desinteres y acierto las mas difficiles comisiones; mereció la amistad, el aprecio y los elogios de todos los literatos de aquella época, y en especial del célebre dean Marti; y en los tiempos tumultuosos de las guerras liamadas de sucesion, fiel siempre à Felipe V mereció que S. M. en premio de sus servicios, le nombrase regente del supremo consejo de Aragon, y cuando éste fué suprimido, individuo del de Castilla. Los trabajos que padeció Borrull en aquella época desgraciada, acortaron sus dias; y en 1708 murió en Madrid; y murió pobre por los muchos sacrificios que habia becho en servicio de su rey. Pero S. M. le hizo inmediatamente merced de BORRULL DE ARBIZA (D. Pe-) tres mil ducados de vellon para los

mutos del entierro; y á su muger de una pension de trescientos ducados de plata. A ejemplo del mosarca todos los amigos de Borrull y la misma ciudad de Valencia se interesaron en la suerte de su familia, y los hijos de este integro y sáhio magistrado no se vieron menos honrados que su buen padre. Este dejó escritas las obras siguientes : la Discurso sobre la futura sucesion de la abogacia ordinaria de la ciudad que tenia D. Miguel Juan Moret, impreso en Valencia en 1674. 2ª Decinones senatus Valentini: se imprimieron siete en que hizo de Pomente: y segun los papeles que quedaron , queria añadir varias etras obras para formar dos tomos. 5º Tractatus de re criminali, manuscrito de letra suya; un tomo en 4; y 4ª Tractatus de succesionibus ab iniciato et ex testamento, manustrito tambien de letra suya, ilustrado como el antecedente con varas decisiones de la audiencia de Valencia, un tomo en 4. Estas dos obras se conservaban en la bibliotea de su nieto D. Francisco Javier Borruli en Valencia.

BORRULL (D. José y D. Francisco), hijos del antecedente, y los dos mas céichres de los cuatro que dejó huérfanos al tiempo de su muerte, porque D. Juan que era el mayor vivió siempre en Valenca sin admitir otro destino que el de asesor de la Diputacion y abogado de la ciudad; y el D. Vicente que debió ser el tercero, llegó ser oidor de su Real audiencia despucs de haber enseñado leyes en la universidad de la misma; mas el D. José y D. Francisco na solo en 🖚 patria sino fuera de ella , y en as raciones mas cultas de Europa fueron tenidos por hombres de mu-

cho mérito y de consumada erudicion y sabiduria. D. José Borrull fué uno de los profesores mas acreditados que tuvo la facultad de leyes en la universidad de Salamanca hasta la mitad del siglo 18; signió la carrera de la toga con esplendor y llegó a ser fiscal del consejo de Indias. Sus obras, informes y manifiestos hacen mucho honor a su literatura y á su instruccion legal; asi es que el célebre Gerardo Meerman para impuguar á D. José Finestres que no encontraba en su tiempo ningun jurisconsulto de mérito, ni obra latina de esta facultad, escrita con erudicion y gusto, contentóse con citar al celebérrimo catedrático de Salamanca D. José Borrull, y sus doctos tratados legales, escritos con mucha industria y dignisimos de la luz pública. – D. FRANCISCO BORRULL el último de los hijos de D. Pedro José, siguió la carrera eclesiástica y murió obispo de Tortosa en 1758, cuando empezaba á bacer la felicidad de aquella diócesis. Con los consejos y las instrucciones de su hermano D. José hizo admirables progresos en la ciencia civil y canónica, á pesar de que la universidad de Valencia donde las estudió, se hallaba entonces en no buen estado por los trastornos que habian ocasionado en ella las guerras civiles. El desco de perfeccionarse en las ciencias eclesiásticas, y la esperanza tambien de alcanzar pronto algun acomodo honroso, le hicieron pasar á Roma, donde al momento se dió á conocer por su instruccion y sus buenas prendas, logrando inmediatamente la amistad y la proteccion de nuestro embajador el cardenal Bentivollo, del cardenal Belluga, del general de los jesuitas el

P. Tamburini, del elocuente orádor de las Escuelas Pias el P. José de S. Paulino, y sobre todos del auditor decano de la Rota D. Tomas Nuñez, el cual nombrándole ayudante de su estudio, destino honorifico y de importancia, le puso en estado de acabar de manifestar sus talentos, como se verificó bien pronto por el acierto y felicidad con que desempeñó las árduas comisiones que se le dieron. Al mismo tiempo el rey Felipe V que no olvidaba el zelo y los buenos servicios de su padre dió órden á su embajador para que le protegiese en su carrera, y lo mismo hizo escribir al cardenal Belluga manifestando hacerlo asi por los largos servicios y mérito de su padre y por las estimables prendas y circunstancias de este hijo suyo. Con tan poderosas y justas recomendaciones no es de admirar que en 1735, le nombrase ya el papa Clemente XII canónigo de Valencia, donde apenas llegó empezó á verse colmado de honores, obteniendo en breve los distinguidos oficios de juez sinodal, comisario de cruzada, vicario general sede vacante y rector de aquella universidad. Dicz y siete años permaneció en su patria descurpeñando los cargos mas importantes y cultivando la amistad y el trato de los primeros literatos; v en 1752 volvió á Roma de auditor de la Rota por nombramiento de Fernando VI y volvió á ser la admiracion de la capital del orbe cristiano con su política, sus virtudes, y su sabiduria, contando entre sus primeros amigos al papa Benedicto XIV y al cardenal Carlos Rezzonico que sué el sucesor de este en el pontificado con el nom-

en esto vacado el obispado de Tortosa en 1757 cuyo prelado habia estado muchos años enfermo y viendo el monarca español que se necesitaba de un varon no menos sábio que zeloso para reparar las quiebras que habia padecido aquella diócesis, sin dudar en la eleccion nembró para ella á D. Francisco Borrull, preconizóle en el consistorio de 25 de setiembre el mismo pontífice Benedicto; en 2 de octubre consagróle el cardenal Portocarrero, protector de los reinos de España, y ministro plenipotenciario de S. M. C., y el senor Borrall honrado nuevamente por S. S. con el título de obispo asistente al solio pontificio, dejó la corte de Roma, ansioso de ver á sus ovejas y de consagrarse al bien de su Iglesia en la cual ya residia. á fines de noviembre de aquel año. No bien llegó, conoció á fondo el estado miserable de su diócesis, y la necesidad urgente de una visita verdaderamente pastoral. Emprendióla en efecto despues'de pascua; pero con tanto zelo y actividad, que habiendo recorrido en poco tiempo las poblaciones de la costa del mar hasta Almenara, todas las de la sierra y algunas del camino antigno de Barcelona, al llegar á Cabanes, se sintió ya enfermo y rendido de la mucha fatiga pasó no obstante á S. Mateo; pero agravándose la enfermedad, murió víotima gloriosa de su zelo apostólico en 5 de agosto de 1758, con grande sentimiento de su diócesis, y aun de toda la España y de la Italia que habian conocido su mérito y sus virtudes. Escribió en latin algunas disertaciones canónicas, y una oracion inaugural en la instabre de Clemente XIII. Habiendo lacion de la Rota romana en el

and 1755; varias Representaciones | ca español á S. M. y al consejo real; y una Carta pastoral à sus feligreses, en cuyos escritos resplandecen á la par de su literatura y su sabiduria, su rectitud; su piedad y su zelo.

BORZONI (Luciano), pintor sobresaliente en retratos y en la historia, nació en Génova en 1590, Su genio era vivo y fecundo, su dibojo correcto, y su pincel muy suave. Falleció en Milan en 1645. Sus tres hijos Juan Bautista, Carles y Francisco Maria, se distinguieron tambien en el arte que su padre habia cultivado. Los dos primeros murieron muy jóvenes ácia 1657. El último sobresalió en los paises, en vistas de mar y en tempestades. Se dice que se arriesgó á las incomodidades del tiempo y al furor de las olas, para representar con mas propiedad las escenas espantosas de la naturaleza. Murió en 1679, en Génova su patria.

BOS ó Bosco (Gerónimo), pintor del siglo 14; nació en Bolduque ácia el año 1450; fué uno de los primeros que pintaron al óleo. Por la viveza y fuerza de su colorido, y la belleza de sus: figuras mereció un lugar distinguido entre los primeros pintores franceses; pero menguó su reputacion echando á perder á veces sus obras con pensamientos raros y cosas impropias. Asi es que su Huida de Egipvo, que por muchas razones merece los elogios de Van Mander, en el fondo del cuadro presenta un pais con una venta al pié de un peñasco, cerca de la cual un numeroso concurso se entretiene en ver bailar un oso. Esta impropiedad es tan imperdonable, como baber puesto

manos de Adan, cultivando con ella la tierra en el paraiso. Las ebras mas conocidas del Bosco son las siguientes : - En el monasterio de San Lorenzo del Escorial. En la galeria liamada de la infanta, una tabla que representa la creacion del hombre, el estado brutal en que le convierten sus vicios, y el fin y paradero que tiene : hay en ella varias figuras de cuadrúpedos, sierpes, peces, etc.; y otras dos que contienen otros asuntos morales. – En la iglesia vieja la famosa tabla, que se dice de Omnis caro fænum. Representa un carro de heno tirado de siete bestias, con mugeres encima, tañendo instrumentos, y una fama publicando sus glorias : le rodean personas de todas clases y edades, que se afanan por subir á él con escaleras y garfios, y otras caen precipitadamente de lo alto entre las ruedas. En frente de esta tabla está un oratorio con puertas que figura la adoracion de los reyes. En un poste del arco, que comparte la capilla del colegio, està un señor con la cruz á cuestas, acompañado de sayones, que tienen trages y fisonomias estrañas, y en el cuarto en que espiró Felipe II un Cristo entre resplandores pintado en un círculo con un letrero, que dice : Cave, cave, Dominus videt : contiene ademas esta tabla otras varias historias ingeniosas, que representan los siete pecados mortales, y los novísimos en otros cuatro círculos que están en los ángulos. Y una coronacion de espinas con figuras de medio cuerpo y del tamaño del natural, en la pieza que era antes secretaria de Estado. -- Madrid, en el Buen - retiro. En el Rafael una pala de hierro en luna pieza de paso un matrimonio

y una borrachera con figuras ridículas : mas adelante una hajada de Cristo al limbo, en que hay figuras caprichosas de diablos; y en el que sué cuarto del infante D. Luis varias repeticiones de algunos de los cuadros anteriores. - Casa del Campo. Otras dos de las que representan el carro de heno, y la creacion del hombre. - En el palacio de S. Ildefonso. En la segunda pieza del cuarto bajo un cuadro de muchas figuras pequeñas, que representa el triunfo de la muerte. - En Valencia en Sto. Domingo. Dos tablas grandes en dos altares de la capilla llamada de los reyes. La primera es la coronacion de espinas, repeticion de la que está en el Escorial, y la segunda representa al Señor atado y llevado por los soldados.-Gerónimo Bos era aficionado á pintar asuntos espantosos y particularmente el infierno. Su imaginacion caprichosa se recreaba en pintar en su tentacion de S. Antonio, las cosas mas quiméricas y mas horribles.

BOSC (Santiago de), normando y religioso franciscano. Es autor de la Muger honesta y de la Muger heroica. De Ablancourt amigo de Bosc adornó la primera obra con un prólogo escelente. La segunda no tuvo el mismo despacho. Despues de haber dedicado Bosc su pluma en alabanza de las mugeres, se entrometió en asuntos de controversia. Escribió contra los solitarios de Port-Royal; pero despues de haber escaramuceado se retiró de la palestra. Se ignora la época de su muerte.

BOSC (Luis Augusto Guillermo), individuo de la academia de Historia natural en Paris, y de muchas sociedades literarias de Europa, ha publicado en el Diario de la

nació en dicha capital en 1756, doude murió en 1828. Eu 1784, publicó en el Diario de física muchos artículos interesantes y curiosos que dieron a conocer su aplicacion y sus talentos en la historia natural. Mas á pesar de su pasion al estudio de las ciencias, no pudo dedicarse á él esclusivamente, por ballarse empleado de secretario en la dirección general de correos desde el año 1784 bajo el ministeterio de Roland su protector. Que dó sin empleo cuando la caida de aquel monstruo, á consecuencia de la revolucion de 31 de mayo de 1793, y poco despues se le vió dar el ejemplo mas heróico de gratitud y afecto, acompañando hasta el pié del cadalso á la muger del ex-ministro, á la cual condenó á muerte el tribunal revolucionario. Refugióse inmediatamente en el bosque de Montmorenci, donde pasó tres años apartado del trato con los hombres, y en aquella soledad se entregó con nuevo ardor al estudio de su ciencia favorita; preparando la primera edicion de las Memorias que madama Roland babia confiado á su amistad. Fué enviado en 1796 á los Estados-Unidos en calidad de cónsul, y no habiéndole admitido á desempeñar este destino diplomático, se aprovechó útilmente de su permanencia en aquella region para reunir preciosas colecciones de los diversos ramos de la historia natural. A su ! vuelta à Paris le confió el gobierno la administracion de los hospicios de aquella capital; quedó sin este destino cuando fué abolido el directorio. y desde entonces solo se ocupó en sus investigaciones científicas. Ademas de los numerosos artículos que

hitoria natural, en el de Minas, y en las Memorias del Instituto, en los de la Sociedad de agricultura de Paris y en otras muchas edecciones de las diversas sociedades sábias de que era individuo, es autor de las obras siguientes : del Nuevo Diccionario de historia natural, asociado con otros naturalistas y físicos, edicion publicada por Deterville, 24 tomos en 4; reimpreso despues en treinta tomos. -Historia natural de los mariscos, de los gusanos, y de los crustaccos, continuacion al Bufon, impreso por Deterville, 1802, diez tom. en 18. – Diccionario de agrialtura, en union con otros individoos del Instituto, 1803 á 1809, 15 tomos en 4. - Anales de agricultura, los 20 últimos tomos. — Diccionario de agricultura y de economia rural, de la Enciclopedia metódica, los tres últimos tomos en 4, 1812 y 1813.

BOSCAGER (Juan), jurisconsalto de Besieres, muerto en 1687 de edad de 87 años; desempeño la citedra de derecho en Paris con mucha aceptacion. Publicó una Institucion al derecho frances y al derecho romano, con varias notas 1686 en 4. Habiendo becho un viage á Padua, la universidad de esta ciudad aplaudió su mérito, y el mismo cuerpo literario bixo grahar con letras de oro sobre la puerta del edificio el lema que compuso Boscager, con el cual haciendo alusion à Isis, dijo sobre el nombre de ACADEMIA DEL BOVE, ex Bove facta dea est. Pronunció acerca de esto un discurso parte moral y parte mitológico : en que despues de haber probado la necesidad del trabajo de que el buey es el símholo, demostraba que el trabajo hacia al hombre superior a su condicion igualandole con los inmortales, lo cual estaba figurado con la
trasformacion de Isis en deidad. La
muerte de este jurisconsulto fué a
la verdad muy triste, pues una
tarde que se paseaba solo por el
campo a seis leguas de Paris, cayó
en un hoyo de donde le sacaron al
dia siguiente casi siu sentido y murió en breve.

BOSCAN ALMOGAVER (Mosen Juan), caballero ilustre de Barcelona nacido en ella á fines del siglo 15, ó muy á los principios del 16. Aunque se tienen pocas noticias de su vida y hechos particulares, se sabe que siendo jóven siguió la carrera de las armas, y que luego viajó mucho y con muchísima utilidad hasta que casó con Doña Ana Giron de Rebolledo, señora principal, digna de las alabanzas con que la vemos elogiada en sus versos, y en cuya compañia vivió feliz y contento Boscan, ya en Barcelona, ya siguiendo la corte de Carlos V, sobrado siempre de bienes, querido de todos, colmado de honores en todas partes, y seguido de las esperanzas de cuantos le trataban , ó leian sus poesías. Mas estas esperanzas, tan lisongeras para la España, frustólas en gran parte la temprana muerte de Boscan, pues habiéndose esta verificado antes de los años 1543, debió precisamente arrebatarle a la flor de su edad. Fué destino comun de los dos felices ingenios que habian osado emprender en aquellos tiempos, la restauracion de nuestra poesía y la mejora de nuestra lengua, morir prematuramente antes de Hevar á cabo su obra; mas la temprana muerte de Garcilaso y de Boscan ya no les pudo arreba-

tar la gloria de haber sido los que desembarazaron aquella senda, pisada aun de pocos entre nosotros, por la cual luego subieron hasta la cima del Parnaso con tanta facilidad los grandes poetas españoles del siglo 16. No debemos negar que en los gloriosos esfuerzos de Boscan, tuvo gran parte Audres Nabagero embajador de la república de Venecia cerca del emperador Cárlos V; el cual habiendo tratado estrechamente en Granada á Boscan, y conociendo las bellísimas disposiciones de su talento, le animó á emprender la restauracion de la pocsía española, a introducir en ella de nuevo el metro y las gracias con que tanto empezaban á sobresalir las musas italianas, y á destruir el apego que conservaban nuestros poetas á las coplas de los antiguos trobadores. Hízolo asi Boscan, animado por Nabagero, y ayudado y sostenido felizmente por . Garcilaso, y en esto se funda su verdadera gloria. Aunque no es poca la que adquirió tambien por haber sabido formar con sus lecciones y sus ejemplos al gran duque de Alba D. Fernando; siendo cierto que las heróicas virtudes de este magnate se debieron principalmente à la sábia y prudentísima educacion de Boscan, que sué su director y maestro. Las obras de este poeta reformador suelen dividirse en dos partes, colocándose en la primera las poesías escritas en los metros y al gusto de nuestros antiguos coplistas y trobadores, como son los Villancicos, Glosas, Letrillas etc., y en la segunda los Sonetos, Canciones, Epistolas, y demas especies de composiciones tomadas entonces de los italianos, a las cuales suele seguir la Traduc-

cion de la fabula de Leandro y Hero, obra de Museo, antiquísimo gricgo. Asi ordenadas las obras de Boscan se imprimieron varias veces ya solas, ya unidas con las de Garcilaso, y especialmente en Medina del Campo en 1544, en Leon de Francia en 1549 y en Venecia en 1553. Dicese que Boscan tradujo tambien una tragedia de Euripides cuyo nombre se ignora. La traduocion que de él existe y que hace mucho honor á su pluma es la del libro: El Cortesano, obra del conde Baltasar Castellon, y la úmica en prosa que nos queda de nuestro Boscan, la cual se imprimió en Toledo en 1559, y en Antuerpia en 1561. Hay quien asegura que escribió tambien : Las guerras de Cataluña de su tiempo, y que en la biblioteca real de Madrid se conserva el manuscrito de esta obra con el título: Memorias del año 1452. Creemos que en esto hay alguna equivocacion á pesar del voto respetable de Mariana; pero creemos tambien que algo debió escribir Boscan sobre aquellas guerras, cuando Feliu en el tomo 3 de sus anales dice espresamente : « que ha copiado lo particular de los lances de asedios, reencuentros y batallas de las relaciones de Juan Francisco Bosca, testigo de vista de todo, y aunque catalan desapasionado. » Al mismo Boscau debemos tambien la publicacion y correccion de las preciosas poesías de su compañero y amigo Garcilaso de la Vega, pues el fue quien las recogió, eumendó y dispuso para la prensa despues de la temprana y sensible muerte de aquel escelente y famoso poeta.

BOSCH (Andres), natural y burges honrado de Perpiñan, vi-

nó a principios del siglo pasado sué juez de primeras apelaciones del condado de Rosellon, y de segundas del condado de Cerdaña ; es autor de la obra titulada: Sumari dels titols de honor de Cataluña, Roello y Cerdana, impresa en Perpiñan en 1628.

BOSCHIO (Juan), sábio médico del siglo 18; nació en el pais de Leja, y sué llamado en 1558 á la universidad de Ingolstadt, donde hizo acerca de las cualidades de un buen médico y sobre diferentes autores que ban escrito en este género, un bermoso discurso inserto en el primer tomo de los pronunciados en aquella universidad. Ademas escribió diferentes obras en latin, las cuales son : una Traduccion del Aquiles de Ocello Lucano, con notas, Lovaina 1554, -Tractatus de pete, ingoistadt, 1562. - Concordia medicorum et philosophorum de humano conceptu, fætus corporatura, animatione. — De Centauris, satyris, etc., Ingolstadt, 1579 y 1583 en 4. Deusingio Estengelio, y Cornelio Gemma, han tratado de la misma materia con mas ó menos estension y de una manera igualmente sábia. Hubo un Pedro Boscaro, jemita y agiógrafo, conocido por su crudicion y sus trabajos en la grande odeccion de las Acta sanctorum; el cual nació en Bruselas y murió en Amberes en 14 de noviembre de 1736, á la edad de 55 años.

BOSCOWICH (José Rogerio), célebre geómetra y astrónomo, nació en Ragusa en 1711. Entró en la compania de Jesus en 1725, y mé sucesivamente catedrático de matemáticas en Roma, en Pavía y en Milan. Habiendo sido suprimidos los jesuitas en Italia en 1773,

pleo de director de la óptica de la marina y desde entonces estendió sus conocimientos ácia la parte mas dificil de la óptica, cual es la teoría de los anteojos acromáticos. En este tratado invierte cuatro tomos en 4 que ha publicado en 1785, y en los cuales se encuentran observaciones importantes y nuevas. Con motivo de algunos disgustos que esperimentó en Paris, salió de esta capital en 1783, y habiendo pasado a Italia, se estableció en Milan. donde el emperador de Alemania le confió la inspeccion de una medida del grado, que habia dispuesto en Alemania. En 1750 habiéndole dado el cardenal Valenti igual encargo con respecto á los grados en Italia, se ocupó en esta operacion con cl P. Maire, y ambos publicaron en 1770 un libro en 4 del resultado de aquel trabajo. El mismo abate dió á luz otra obra en 1758 y 1765, la cual versa sobre las dificiles leyes de la naturaleza, y la atraccion, considerada como una consecuencia de una ley universal, á la cual remonta tan sagaz como profundamente en las matemáticas y en la metalísica. Pocos hombres han hecho una reunion mas estraordinaria y mas útil de estas dos ciencias. Ocupóse tambien en la poesía, y su *poema* latino sobre los eclipses publicado en Paris en 1784, en 4, es tan admirable por la elegancia del estilo, como por el talento de poner en versos armoniosos lás cosas mas dificiles de teoría y de cálculo. El abate Boscowich amable en el trato de la sociedad, liacia versos con la mayor facilidad y seltura, tanto, que su genio se los dictaba naturalmente en una conversacion. Este tué à Paris donde le dicron el em- célebre geómetra que murió en

Milan en 1787 habia viajado por toda Europa y parte de Turquia. La *Relacion* de este último viage ha sido traducida en francés y des-

pues en italiano.

BOSE, de este nombre se conocen muchos hombres distinguidos entre ellos los signientes: GASPAR senador de Leipsik y catedrático de botánica, autor de la obra Dissertatio de motu plantarum sensus æmulo, 1724, en 4.-Juan Autonto catedrático de historia en Jena, donde murió en 1674. Escribió Petronii satirycon puritate donatum et manuscript. Joan. And. vosii, 1701, en 8. - Jorge, catedrático de física en Wittemberg, muerto en 1764. Compaso muchas obras sobre la electricidad, entre ellas un poema, que tradujo en versos franceses, bajo un nombre supuesto y con este título: De la electricidad, de su origen y de sus progresos, traducido del aleman por el abate J. A. de C.... Leipsik, 1754, en 12. Hay tambien del mismo autor y en francés unas Investigaciones sobre la causa y la verdadera teoria de la electricidad, Wittemberg, 1745.

BOSIO (Santiago), Bosius, natural de Milan y bermano sirviente de la órden de Malta. Este religioso hallandose en Roma al lado del cardenal Petrochini su patron, como encargado y agente de los negocios de su orden, se aprovecho de su estancia en la corte romana, para componer en italiano la historia que tiene su nombre bajo este titulo : De la historia de la sagrada religion de la ilustrisima milicia de S. Juan de Jerusalen; obra que contiene 40 libros, y está dividida en tres tomos en fólio, impresos en Roma en 1621 y 1684. Algunos

biógrafos han escrito que Bosio has bia entregado sus Memorias á dos franciscanos, y que estos religiosos pusieron su libro en la forma que hoy tiene. Esta obra es mas apreciable por la multitud y rareza de los hechos que refiere que por el estilo; la historia llega hasta el año 1571 y ha sido continuada en italiano por Bartolomé Poso hasta el 1688, Venecia, 1740, dos tomos en 4. Bosio es tambien autor de La Corona del caballero Jerosolimitano, Roma, 1588, en 4, y de Las imagenes de los beatos y santos de la sagrada religion de San Juan de Jerusalen, Palermo, 1633; en 4, y Nápoles, 1655, en 8. La mayor parte de los historiadores nacionales que despues de Bosio han querido dar la historia de Malta en su lengua, no han sido mas que sus copiantes ó abreviadores. Se ignora el año de su muerte.

BOSIO (Antonio), milanés, agente de la órden de Malta y sobrino del precedente. Su coleccion intitulada Roma subterrdnea, publicada en 1632 en fólio, contiene la descripcion de los sepuleros y epitafios de los primeros cristianos hailados en las catacumbas de aquella capital, del catolicismo. Pasaba á veces en los subterráneos cinco ó scis dias seguidos. El P. Paulo Aringlii, sacerdote del Oratorio de Roma, tradujo del italiano al latin el libro de Bosio, y le publicó en dos tomos en fólio en 1651. Los apasionados á las antigüedades eclesiásticas miran con grande aprecio esta version, por ser mas amplia que la obra original, pero una y otra carecen à veces de crítica aunque son muy á propósito para dar á conocer las ceremonias de los primeros cristianos de Roma,

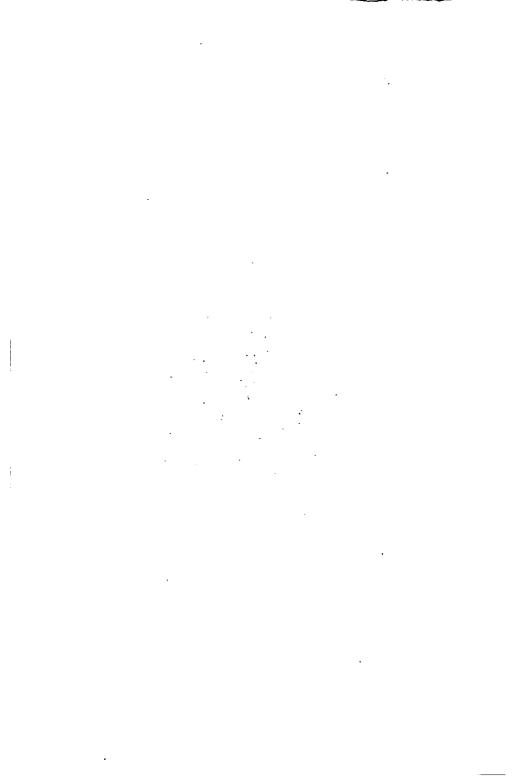



BOSSUET
une de les primeres decteres de la Gefesia despues
de les S.S. P.B.

BOSQUET (Francisco), obispo de Lodeve, y despues de Montpeler; nació en Narbona en 1605 y J murió en 1676. Habia sido sucesivamente juez real de su patria, de Guiena y del Lenguedoc; compuso estas obras: 1ª Las epistolas de Incencio III, con observaciones cunoms. 2ª Las vidas de los papas de Aviñon, en 8, 1632 de que Balacio ha dado una nueva edicion, 1693, dos tomos en 4. 3ª Historia Ecclesiæ gallicanæ d J.-C. Evangelio in Galli is usque ad datam d Constantino imp. Ecclesiae pacem; en 4, 1636; obra apreciable. Se ke en su epitafio Gregem verbo et exemplo sedulo pavit, largus erga pauperes, sibi parcissimus, omnibus benignus, etc.

BOSQUILLON (Eduardo Francisco Maria), médico distinguido; maió en Montdier en 1744, y muno en Paris en 1814. Este facultativo que en 1774 fué nombrado estedrático en el colegio de Frantia, es antor de la Carta sobre la meva edicion en 12, de los aforimos de Hipócrates, 1779 en 12; y de las Memorias sobre las causas de la hidrofobia, 1805, en 8. Tradujo del inglés al francés la Fivologia de Gullen, 1785, en 8. – la elementos de medicina practica del mismo autor, 1785, dos tonos en 8. - El Tratado teórico y Práctico de las úlceras, 1788 y 1803, en 4. — De las observaciones sobre la tiña por el mismo, 1789, ta 4. - Del Tratado de materia médica por Cullen, 1789 y 1791, dos tomos en 8. - Del Curso completo de cirugia, por Bell, 1795, tis tomos en 4. – Del Tratado de la gonorrea virulenta, y de la enfermedad venérea, por Benjamin

y la historia de aquella capital. Bell, 1802, dos tomos en 4. Ha BOSQUET (Francisco), ohispo de Lodeve, y despues de Montpeller; nació en Narbona en 1605 y tomía y de historia natural, el murió en 1676. Habia sido sucesi-

BOSSU (J. A), nació en Bagneux, ácia el año 1720. Nombráronle capellan de marina en 1750, y fué enviado con un navio francés á la Luisiana. Era tan observador como hábil marino, y asi es que recorriendo todos los paises que estaba encargado de visitar, estudió los usos y costambres de los habitantes, y escribió relaciones circunstanciadas acerca de los varios pueblos que habitan en las orillas y cercanias del Misisipí. Las observaciones de Bossú sobre aquellos interesantes paises, fueron recopiladas é impresas bajo el título de Nuevos viages à las Indias occidentales, Paris, 1768, un tom. en 12. Regresó este marino á Francia en 1757, y habiendo hecho dos viages á la Luisiana, escribió la Relacion del tercero y la publicó bajo el título de *Nuevos viages d la* América septentrional, conteniendo una coleccion de cartas escritas por el antor á su amigo Douin, Paris, 1777, en 8.

BOSSUET (Santiago Benigno), descendiente de una noble y antigua familia ilustre en la magistratura. Nació en la noche del 27 al
28 setiembre de 1627 y desde su
infancia dió a entender lo mucho
que debia escitar un dia la admiracion pública. Predicó una noche
un sermon en presencia de muchos
personages de la corte y de muchos literatos, y entonces dejó traslucir que no podia menos de ser
un dia un orador sumamente distinguido. Voiture que se encontraba en aquel concurso, y para el

cual la ocasion de un juego de palabras era un lance de sortuna, dijo á propósito « que jamas habia » oido predicar ni tan pronto ni » tan tarde , » porque aquel sermon habia sido pronunciado por un jóven á una hora casi intempestiva. Padecen equivocacion todos aquellos que han supuesto á Bossuet destinado al foro y á la magistratura, pues sus padres tuvieron siempre la intencion de que siguiese la carrera eclesiástica. Apenas tema oche años cuando en 1635 le dieron la tonsura clerical, y á la edad de trece fué agraciado con un canonicato en Metz. El jóven Bossuct empezó sus estudios en Dijon, y en 1642 le enviaron à Paris al colegio de Navarra para seguir alli el curso de filosofia; despues fué agregado á aquella casa, en ella se graduó de licenciado, y recibió el bonete de doctor en 1652. A su vuelta á Metz, donde cra canónigo, se dedicó á la instruccion de los protestantes, y redujo á muchos á la creencia de la religion católica. Llamaronle à Paris para desempenar las catedras mas honrosas, y su admiradora la reina madre, Ana de Austria, hizo que le encargasen en 1661 el sermon de adviento en la corte, y la cuarcsma de 1662. Quedó tan encantado del jóven predicador el monarca francés, que en su real nombre mandó escribir á su padre, entonces intendente de Soissons, felicitandole de tener un bijo que habia de inmortalizarle. Su cuaresina de 1666, y su adviento de 1668, predicados para confirmar á los nuevos convertidos y particularmente al mariscal Turena, fueron méritos suficientes para agraciarle con el obispado de Condom. A poco tiempo le confiú

el rey la educación de su hijo el delfin, y el año siguiente, 1670, renunció el obispado, creyendo que no podía guardar una esposa con la cual no vivia. Por entonces pronunció la oracion funebre de madama Enriqueta de Inglaterra muerta de repente en medio de una corte suntuosa, de la cual era las delicias. En este género de elocuencia, el ilustre orador aprovechandose de la autoridad de su ministerio, hace servir los tristes trofeos de la muerte para la útil y saludable instruccion de los vivos. Su elocuencia deja absorto al entendimiento, arrebata de admiracion y arranca lágrimas sentimentales : se le vé, se le oye desplegar doda la fuerza, toda la noble altivez de su alma y de su genio; su palabra cautiva, domina todos los corazones y confunde en fin con acentos terribles la vanidad de las grandezas humanas. Al pronunciar en la oracion citada estas palabras : «; O » noclie desastrosa! noche horrin ble! en que resonó de repente » como el estampido del rayo esta noticia: la princesa se muere! » la princesa ha muerto!» toda la corte prorumpió en llanto. Menos sublime se mostró á la verdad en el altimo elogio que pronunció, y fué el del gran Condé, pudiendo decirse que en este hello discurso terminó Bossuet su carrera oratoria. Compuso para la enschauza de su augusto alumno el Discurso sobre la bistoria universal, y en él hizo brillar aquel espíritu varonil que manifestaba en sus oraciones funebres. Nadie puede cansarse de admirar la rapidez con que describe la clevacion y la caida de los imperios, las causas de su prograso, y las de su decadencia; los de-

imios secretos de la Providencia; sobre los hombres, y los resortes ocultos que ella bace mover en el curso de las cosas humanas. Esta obra que consta de tres partes, es en espectáculo de los mas grandes, de los mas magníficos y mas variados que la elocuencia ha podido dar á la religion y á la filosofia. La primera parte, que es cronológica, comprende el sistema de Userio; la segunda sus reflexiones sobre el estado y la verdad de la religion; y la tercera, que es histórica, comprende unas observaciones muy sólidas sobre las vicisitudes de las monarquias antiguas y modernas. La edicion en 4 de 1681 publicada en Paris es la mas bella de todas. En ella se encuentra una continuacion por Mr. de la Barre, escrito à la verdad nada conforme con lo que ha hecho estimar la obra de Bosnet. Manuel de Partenay capellan de honor de la duquesa de Berry, ha publicado en 1718 una traduccion latina de aquel admirable discurso, bajo este título: Commentarii universam complectentes historiam ab orbe condito ad Carolum magnum; quibus accedunt series religionis et imperiorum vices. Igual profundidad de ideas se encuentra en la Politica sacada de la Escritura Sunta, donde el obpio del autor es abrazar los principios de una política, que tenga teda la magestad y grandeza que debe tener la moral de los que gohiernan el mundo, sin tener nada de su corrupcion ordinaria. Sin sair Bossuet del Evangelio, buscó on que formar un gran principe, y segun sus principios, se puede er un escelente político y un crisbano verdadero. Los desvelos con que Bossnet se dedicó á la educa-

cion del delfin fueron recompensados con el empleo de capellan mayor de la augusta esposa de aquel príncipe en 1680, y con el obispado de Meaux en 1681. Honróle el rey en 1697 con el alto empleo de consejero de estado, y al año siguiente con el de capellan mayor de la duquesa de Borgoña. Llamaba entonces la atencion del público un asunto ruidoso en el cual tuvo mucha parte este prelado. Fenelon arzobispo de Cambray acababa de publicar su libro de la Esplicacion de las maximas de la vida interior, y Bossuet que creyó ver en esta obra los restos del molinismo, se declaró abiertamente contra ella en escritos reiterados. Sus enemígos atribuyeron estas producciones á la envidia que le inspiraba Fenelon , y sus amigos á su zelo contra las novedades. Cualesquiera que fuesen los motivos en que se fandase, lo cierto es que el obispo de Meaux salió vencedor; pero si su victoria sobre el arzobispo de Cambray le fué gloriosa , aun lo fué mucho mas la que Fenelon alcanzó sobre el mismo. Por el rasgo sía guiente se puede juzgar del calor con que Bossuet se mostró en esta disputa: « que hubierais hecho vos, » le preguntó un dia Luis XIV, si » yo hubiese protegido al arzobis-» po de Cambray? Señor, respon-» dio Bossuet, hubiera declamado » veinte veces mas alto : cuando » uno defiende la verdad, está se-» guro de triunfar tarde ó tempra-« no. » El mismo príncipe le pidió. su dictámen sobre las funciones teatrales, y el le contestó: « Ofre-» cen grandes ejemplos en pró, y » razones invencibles en contra.» Fué tan zeloso de la pureza de là moral como lo fué de la pureza de la

fé. Habiendo hecho el doctor Arnauld la apología de la Sdtira sobre las mugeres, compuesta por Boileau, su amigo y su panegirista, el obispo de Meaux decidió sin titubear, que el doctor se habia quedado muy corto en la severidad; y condenando la sátira en general, como incompatible con la religion cristiana, condenó en particular la dirigida contra las mugeres. Declaró francamente que esta era contraria á las buenas costumbres, y que propendia á retraer del matrimonio, por las pinturas que en ella se hacen de la corrupcion de este estado. Sus costumbres eran tan severas como su moral. Jivertia todo su tiempo en el estudio, o en las tareas de su ministerio predicando, categuizando y confesando, concediéndose únicamente a sí mismo unos cortos ratos de descanso. Pascaba pocas veces, y cuando lo hacia era comuninente en compañia del abad Fleury ó de algunas otras personas de mérito, pasando aquel tiempo en conversaciones las mas sábias. « Si yo plan-» tase santos Agustines y Crisósto-» mos, le dijo un dia su jardinero, vendriais á verlos seguramente; » pero como planto árboles, aun » que son vuestros, os cuidais muy » poco de ellos. » Este grande hombre fué arrebatado á su diócesis, n la Francia y a la Iglesia en el año 1704, que era el 77 de su edad. «Conducido hasta el santuario por su ciencia y su virtud, dice La Beaumelle, ha sido el ornamento y el oráculo del santuario mismo. Se le vió á un tiempo controversista, orador, historiador y preceptor del delfin, desplegar toda la profindidad y la elevacion del genio de que es capaz el hom-

bre mas sublime. Ora recorriendo la tierna entera , recoge de ella el oro y las flores con que adorna sus escritos; ora dilatándose hasta la inmensidad de los cielos, parece asociarse á las supremas inteligencias; exento de ambicion por un efecto de su grandeza, para ilustrarse no tiene necesidad ni de los honores del ministerio ni de la púrpura romana. Anonada á los heterodoxos que combate; restituye la vida á los muertos que celebra; y dando mas espansion á su ingenio cuando le reprime que cuando le estiende, encierra la historia del universo en un discurso de algunas páginas, en que la magestad del estilo corresponde á toda la grandeza del objeto. » En 1745 se empezó á publicar una Coleccion de las obras de Bossuet, en 12 tomos en 4, y los benedictinos de S. Mauro dieron despues otra mas exacta y mas completa. En la de 1643 se hallan los dos primeros tomos de la edicion de 1643 : se reduce à lo que Bossuet ha escrito sobre la Escritura santa, y en ellas se encuentra tambien el *Catecismo de su diócesis , las oraciones* , etc. El tercero contiene la Esposicion de la doctrina católica, obra que efectuó la conversion del gran Turena; y la Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes, uno de los escritos de controversia que mas han dado que bacer á los luteranos y calvinistas, por la dificultad de responder á él y lo imposible de oponer razon alguna en contra. El cuarto contiene la Defensa de la Historia de las variaciones, seis advertencias d los protestantes, y la Conferencia con el ministro Claudio, etc. El quinto ofrece el Tratado de la Comunion bajo las dos

epecies. La Resutacion del catecisno de Pablo Ferri. Los Estatutos y decretos sinodales. Las Instrucciones pastorales, etc. El sexto y zéptimo se componen enteramente de los Escritos sobre el quietismo, r el octavo del Discurso sobre la Historia universal y las oraciones finebres. El noveno y el décimo presentan diferentes Obras de devocion. En el undécimo se hallan algunos escritos del mismo género, y el principio de su Compendio de la Historia de Francia, cuyo resto es d tomo doce. Esta edicion se halla continuada con 5 tomos en 4, que contieuen en latin la Defensa de la declaracion del clero de Francia sobre la potestad eclesiástica, con una traduccion francesa por el abate Laroy, clérigo que fué del Oratorio. Este mismo ha publicado en 1753, tres tomos de Obras póstumas. En el primero de estos comprende el proyecto de reunion de las Iglesias luteranas, con la Iglesia católica. En él prometia Bossuet, de parte de la Iglesia, que sobre los artículos de disciplina tendria con los protestantes reunidos, todes las condescendencias que pueden esperar de una madre tierna anos hijos frágiles, pero sumisos. Sobre este importante asunto tuvo ma correspondencia seguida con el celebre Leibnitz. Pero este filósofo mas tolerante que controversista, trató este grande asunto de religion cual si fuese una negociacion entre dos soberanos. Pedia que los católicos cediesen un punto si querian obtener otro de los luteranos, y Bossuet imperturbable en su verdadera creencia, exigia por prelimimar que los protestantes se sometieen á todos los artículos de fé,

Trento. Fácil es de conocer que el negociador teólogo no podia estar acorde con el negociador filosófo. En el segundo tomo de sus Obras póstumas, estan los tratados de Simon, del Pino, y otros; y en el tercero diversos escritos de controversia, de moral, y de teologia mística. El estilo de este grande escritor, sin ser siempre limado está lleno de fuerza y de energía. No marcha sobre flores, pero vá rapidamente à lo sublime en los asuntos que lo exigen, y sus obras en latin estan escritas con un estilo muy puro. La academia francesa le: cuenta en el número de los individuos que mas la han hecho ilustre. Se ha publicado en 9 tomos en 8 una edicion de sus sermones, cuyos discursos, restos de una multitud inmensa, porque jamas predicó lo mismo, son, como dice de Alambert, mas bien los bosquejos de un gran maestro, que unos cuadros perfectamente acabados. Mas no por esto dejan de ser preciosos para aquellos que gustan de ver en' estos diseños repentinos y rápidos, los rasgos atrevidos de un pincel libre y altivo, y el primer impulso del entusiasmo creador.

BOSSUT (Cárlos), uno de los mas profundos matemáticos modernos, nacio en el Leonés, y habiendo quedado sin padre cuando se hatrató este grande asunto de religion cal si fuese una negociacion entre dos soberanos. Pedia que los católicos cediesen un punto si querian obtener otro de los luteranos, y Bossuet imperturbable en su verdadera creencia, exigia por preliminar que los protestantes se sometiesen á todos los artículos de fé, esta conocidos tales por el concilio, de la matemáticos modernos, nació en el Leonés, y habiendo quedado sin padre cuando se hallaha en la iníancia, fué educado á espensas de un tio que á la edad de los jesuitas de Leon; alli acabó sus estudios, y dió á conocer sus talentos en las matemáticas. Fontenelle á quien habia pedido consejos, le acogió bondadoso, le predijo que seria aplaudido en hreve, y le presentó á Clairan y de Alambert. Este tiltimo le miró con afecto particu-

lar complaciendose en allanar las dificultades que podian retardar sus progresos; de este modo vió á poco tiempo en su discípulo un amigo y un confidente de sus pensamientos, al cual enviaba aquellas personas que le pedian dictamenes. Grangeándose la amistad de uno y otro individuo de la academia de las ciencias de Paris, logró en 1772 el empleo de profesor de matemáticas en la escuela de ingenieros de Mezieres. Publicó á fines del mismo año una memoria intitulada: Uso de la diferenciacion de los pardmetros, en la cual resolvia muchos problemas propuestos por J. Bernoulli; y atendiendo al merito de este escrito fué admitido en el número de los corresponsales de la academia de las ciencias. Ganó un gran número de premios propuestos por diversas academias sobre diferentes cuestiones matemáticas, venciendo en esta parte á muchos sábios, y despues fué recibido sócio de número de dicha corporacion científica, y nombrado examinador de los alumnos de la escuela de artilleria é ingenieros. Obtavo sucesivamente otros muchos empleos que conservó hasta la época de la revolucion, y entonces los perdió todos : teníase por dichoso no obstante en su humilde retiro, pues asi pasaba sin peligros en aquellos tiempos de turbulencias, que han sido tan funestas á un gran números de sábios. Al formarse el Lostituto sné restablecido en una parte de sus empleos, y al cabo de cuatro años logró su retiro conservando la dotación. Mas no por esto abandonó sus tareas, antes bien compuso en su pacífica soledad su Historia de las matemáticas en francés, de la cual se hicieron dos ediciones en poco tiempo, y fue traducida en gricgo. Este celebre matematico que murió en enero de 1814, publicó en 1779, las Obras completas de Pascal, á las cuales añadió un Discurso sobre la vida de este gran geómetra, del cual era admirador.En esta última obra que con reapecto al estilo es la mas esmerada de todas las que compuso, manifesto Bossut su juicio y sus opiniones en materia de literatura, de ciencia y de religion; pero ninguna de sus producciones ha tenido mas aceptacion que su Curso de matemáticas, Paris, 1800 y 1808, 3 tomos en 4. -La Coleccion de sus memorias de matemáticas, fué publicada en 1817.

BOTAL (Leonardo), natural de Asti. Este médico de Cárlos IX y de Enrique III es el que descubrió un agujero obal situado entre las dos aurículas ó alas del corazon, y el cual se llama agujero botal. Introdujo en Paris el método de la frecuente sangria, práctica que su condenada por la facultad de medicina. Hay una edicion de sus Obras publicada en Leiden en 1660 en 8.

BOTERO (Juan), apellidado Benesius porque nació en Bene en el Piamonte. Fué primeramente jesuita, y habiendo salido de la compañia, llegó á ser secretario de S. Cárlos Borromeo, y preceptor de los bijos de Cárlos Manuel I, duque de Saboya. Era abad de S. Mignel de la Chiuza, cuando murió en el año 1617. Ha publicado una Coleci cion de cartas, que escribió en nombre de S. Cárlos, Paris, 1586, en 8, y es autor de algunos escritos de política á saber : 1º De la razon de estado, en 8. 2º Dichos memorables de los personajes ilustres, Brescia, 1610, en 8. 5º Relaciones universales, Vicencia, 1595, en 4. Este libro trata de geografia, y de las fuerzas que cada estado tenia en su tiempo. 4º La Primavera, poema en seis cantos. 5º Otum honoratum, en versos latinos.

BOTH (Juan y Andres), pintores flamencos, ambos muertos en 1650. La union de estos dos hermanos que tuvicron por maestro á Bloemaert, fué tan estrecha que bicieron juntos no solamente sus estudios y sus viages, sino tambien los múchos cuadros con que se hicieron célebres. Juan adquirió el estilo de Lorena, y Andres el de Bamboche. El primero pintaba el pais, y el segundo las figuras y los animales; pero sus obras, aunque hechas por manos diferentes, parecian ejecutadas por una misma. Eran muy buscados en todas partes y les pagaban sus cuadros á precio muy subido. Estos artistas se distinguian principalmente por la soltura y snavidad del pincel y por un colorido tierno y brillante.

BOTICELLI (Alejandro), pintor y grabador; nació en Florencia en 1437; sué empleado y recompensado liberalmente por el papa Sisto IV, mas á pesar de esto murió de miseria en 1515. Ha grabado una parte de las hermosas laminas del insterno de Dante, que se hallan en la famosa edicion de Florencia en 1481, en fólio.

BOTIJA (Fr. Mateo), religioso franciscano de la provincia de Cartagena: floreció á principios del áglo 17, y era en aquella época uno de los que mas supieron adelantar en el conocimiento de las monedas, medallas é inscripciones antiguas. Publicó ademas en español: El espejo de disciplina de S. Buenaventura con el Tratado del aprovechamiento de los religiosos, en Murcia año 1625.

BOTIN (Andres de), historiador. sueco, nació en 1724. Tenia 30 años cuando publicó su Historia general de la nacion sueca, que iué terminada en 1764, y que comienza en el origen de la monarquia y concluye el reinado de Gustavo I. Aunque esta historia adolece de un estilo afectado y muy lleno de antitesis, no dejó de ser perfectamente acogida y celebrada en Suecia, á causa, de la manera nucva y filosófica con que está escrita. Eu 1792 se ha publicado una nueva edicion de ella, con aumentos que no pasan del siglo 13. Compuso tambien la Descripcion histórica de los dominios territoriales de Suecia.-La Vida de Birger, conde del palacio; y la Observacion sobre. la lengua sueca. Este escritor distinguido que era consejero de su rey, caballero de la órden de la Estrella. Polar, é individuo de la academia de las ciencias y de bellas letras de Estocolmo, murió en el año 1790.

BOTT (Juan de), arquitecto francés nació en 1670, siendo hijo de padres protestantes reformados. Dejó su patria cuando era jóven y pasó al servicio de Guillermo de Orange, despues rey de Inglaterra. Habiendo muerto este príncipe se acogió á la proteccion del elector de Brandeburgo, que le dió un empleo de capitan de sus guardias. No cesó sin embargo de cjercer la profesion de arquitecto, y su primer edificio fué el famoso arsenal de Berlin, donde se hizo célebre ademas dirigiendo la construccion de otros diversos monumentos. A consecuencia del fallecimiento de Federico I, se grangeo Bott el aprecio. de Federico Guillermo, y este monarca le ascendió á la alta clase de mayor general. Siendo gobernador.

de Wesel levantó las fortificaciomes de aquella plaza, y en 1728 pasó al servicio del rey de Polonia, en calidad de teniente general y gefe de ingenieros. Se admiran en Dresde varios edificios construidos con arreglo á los planes de este célebre arquitecto, el cual murió en esta última ciudad en 1745, con grande reputacion de inteligencia,

probidad y valor.

BOTTALLA (Juan Maria), llamado el Rafaelino; nació en Savous en 1613. Tales fueron los talentos que mostró en la pintura desde su infancia, que fué llamado á Roma donde con el favor de los cardenales Julio Sachetti y Barberini, se salvó del estado de penuria á que sin ellos se hubiera visto reducido, y asi pudo perfeccionarse en el estudio y práctica de su arte. La semejanza que se notaba entre el pincel de Bottalla y el de Rafael, dió motivo á que le apellidasen el Rafaelito o Rafaelino. Estuvo no obstante muy lejos de la perfeccion de su modelo. Su cuadro de la Reconciliacion de Jacob con Esau, aumentó estrordinariamente la reputacion que ya tenia; y habiendo sido llamado á Napoles, en esta corte compuso muchas pinturas al fresco, sin descuidar no obstante la pintura al óleo. Vióse obligado á retirarse à Génova à causa de un acontecimiento desgraciado, y allí sostuvo su reputacion con sus cuadros de S. Sebastian y de la Fábula de Deucalion y Purra, los cuales se conservan todavia en aquella ciudad. Se admira particularmente en sus composiciones la exactitud del dibujo, los efectos suaves del claro oscuro, la novedad y nobleza de la invencion , y lo tierno del colorido. Su muerte acaecida en 1644, escitó un sentimiento general en los artistas, de quienes era en su tiempo la gloria y el ornato.

BOTARI (Juan Cayetano), uno de los mas sábios prelados de la corte romana; nació en Florencia en 1689, y se hizo célebre particularmente por la pureza de su lenguaje, y el conocimiento perfecto que habia adquirido del dialecto toscano. Estuvo encargado por la academia de la Crusca de refundir el Diccionario de la misma, y para esta penosa empresa se asoció con el marqués Andrea Alamanni y Bosso Martini. Duró este trabajo muchos años, y al fin salió á lus la nueva edicion, mereciendo justamente un aplauso universal. Entonces el gran duque de Toscana encargó á Botari la direccion de su imprenta y á poco tiempo se vieroa salir de ella muchas obras, las mas correctas que pudieran publicarse. Confié Clemente XII la biblioteca del Vaticano, en la cual hizo disponer un gabinete de medallas, y habiendo muerto el pontífice, entró en el conclave con el cardenal Neri Corbini. Alli terminó la edicion del Virgilio del Vaticano, á la cual añadió un prefacio, las diferentes versiones y las notas sábias para las variantes, que bastarian por si solas para formar juicio de su erudicion, pues las compuso en el estado de recluso en que le tenia la circunstancia de conclavista, y casi sin libros á la vista. El cardenal Lambertini, habiendo llegado á ser papa bajo el nombre de Benedicto XIV, le dió el canonicato de Sta. Maria de Transtevera, y quiso tenerle à su lado en calidad de limosnero. Conservó en tiempo de Clemente XIII sus empleos y su crédito sin cesar en su afanceo tra. 



BOTZARIS
herce griego contra los turcos en 1821.

Rocapiro g

hip, hasta que habiendo llegado á ma estremada vejez bajo el pontificado de Clemente XIV, conoció que ya necesitaba entregarse al descanso. Murió en Roma en 1775. Sus principales obras escritas en italiano son : Esculturas y pinturas tagradas estraidas de los cementerios de Roma, 3 tomos en fólio, Roma, 1737, 1747, y 1753. - Voabulario de la Crusca, Florencia, 1758, y años siguientes, 6 tomos en folio. - Del museo Capitolino, 3 tom. en fol.-Vidas de los pintores, esallores y arquitectos, escritas por Jorge Basari, purgada de muchos errores é ilustradas con notas, 1760, 3 tomos en 4. Las notas añaden circunstancias interesantes al testo del Vaticano. Puede verse en Mazzuchelli la lista completa de sus obras.

BOTZARIS (Marco). Este griego uno de los héroes de su pais que se ban inmortalizado en la inmrreccion contra los turcos en 1821, nació en Albania en las montanas de Souli, y se hizo célebre particularmente por su muerte glorion cerca de Misolonghi. Nombráronle estratarca de la Grecia occidental, y allí hizo trabajar afanosamente desde el mes de enero en fortificar aquella plaza, mirada como el baluarte del Peloponeso durate la conquista de los castillos de Patrás, de Lepanto, y de los Dardanelos menores. Habiendo llegado á noticia de Botzaris en la moche del 2 de agosto de 1823 los pormenores de los movimientos **que annociaban la invasion general** de la Etolia por los hárbaros, retolvió marchar inmediatamente al encuentro del enemigo. Los turcos que fueron rechazados al principio, volvian á presentarse con fuerzas mmerosas por todas partes, cuando llegó el héroe griego en 7 del mismo mes á la entrada de las gargantas delemonte Colidromo, con 450 guerreros de la Selleyda, y 300 heleuos reclutados en el monte Araciuta. Reuniendo inmediatamente aquellos etolios á los demas cuerpos, les señaló los diferentes puestos que debian ocupar para inquietar al ejército turco, previniéndoles que le siguiesen los movimientos, que no le dejasen descansar, y que suspendiesen toda especie de ataque durante la noche inmediata, hasta que viesen una señal convenida que él les daria. Obedecen todos ciegamente; los helenos en número de cerca de 250 se emboscan del modo que se les previno, y el héroe sin mas fuerzas que las de 450 valientes, delante de un ejército que pasaba de 20000 bárbaros, resuelve oponerse sin tardanza a este torrente. Marco Botzaris vestido con su clamide azul, insignia distintiva de los estratarcas entre los helenos, les espuso á todos sta intencion en estos términos : « Esta noche, hermanos mios, esta misma » noche , he resuelto entrar en el s campo de los infieles sin disparar » un solo tiro : el puñal y el sable » serán nuestras únicas armas...... » audaz es la empresa, lo conozco » con orgullo; considere cada cual » el peligro , y decidase libremente, » porque yo no admito á ser partía cipes de tan nobles peligros, sino » á hombres que se sacrifiquen es-» pontaneamente. » Al oir estas palabras salen de las filas 250 valerosos y esclaman : «marcharémos » contigo esta noche, marcharemos, » y confiamos en que la divina Pro-» videncia nos asistirá.» A media noche Botzaris y sus compañeros sorprenden la vanguardia enemiga,

cuyos soldados esparcidos por la pradera dormian descuidados sin haber tomado precaución alguna. En una hora quedan degollados mas de 500 bárbaros, y Marco satisfecho de haber difundido la alarma por aquella parte, se replega al instante ácia su reserva que le habia seguido á una distancia conveniente : prestaba oido atento á los gritos que empezaban á dejarse oir, cuando rompió el ejército enemigo un vivo fuego de fusileria : los escodrianos y epirotas acusándose de traicion habian llegado á las manos y se hacian aquel fuego reciprocamente. Botzaris reuniendo todos sus valientes envia la órden á los helenos emboscados sobre los flancos del ejercito enemigo, para que se pongau en movimiento á fin de atacar á los turcos. Acometiendo por todas partes y repitiendo: donde están los bajás? penetra el héroe griego con una parte de los suyos, en el cuartel general : todo cae á impulzo de su brazo; inmola succsivamente el selictar ó porta-alfange de Mustav-bajá, y de los siete principales beyes de la fertil provincia del Zadrina, pero un negro al cual se habia desdeñado de quitar la vida, le dispara un pistoletazo en el momento en que salia de la tienda del Serasquier para alcanzar á otros infieles: Retirándose á un lado para curar su herida, manda á sus trompetas que toquen á deguello : a este ruído los turcos hacen una descarga general ácia la parte donde se oye el clarin y Marco Botzaris recibiendo un balazo en la cabeza cae en tierra sin sentido: Los primeros crepúsculos del dia que empezaban á aparecer, permiten á los mahometanos distinguir el estandarte de la cruz enar-

bolado en medio de su campo: trábase un combate terrible en torno de el héroe moribundo: 26 suliotas quedan muertos al lado de su gefe; 6 de ellos reciben graves heridas, y los otros haciendo los esfuerzos mas heróicos, consiguen arrebatar su cuerpo del campo de batalla. Viendo en fin los griegos que era mortal la herida de su caudillo, se vicron en la precision de pensar en la retirada : al dia siguiente se llevaron ácia Misolonghi á Marco Botzaris, cuva guardia fué confiada à un destacamento de sus guerreros, y en el mismo dia, 23 de agosto de 1823, exaló el último suspiro á la edad de 43 años. Este héroe habia militado en un principio en los ejércitos franceses, en un regimiento albanes en que su padre y 🙉 tio eran comandantes en 1807.

BOUCHAUD (Mateo Antonio), nació en Paris en 1719 y era de una familia noble, que contaba en tre sus ascendientes al célebre Gassendi. Aun no habia cumplido 16 años cuando la muerte le arrebató su padre, que era abogado en los consejos. Sin guia, y entregado casi á sí mismo, en la edad que decide ordinariamente del resto de la vida, supo preservarse de los escollos ordinarios de la juventud, dedicando al estudio y al cultivo de las letras un tiempo que otros disipan en los placeres y en devancos. Siguió instruyéndose con afan sin objeto determinado, cuando dos tios suyos catedráticos en la facultad de denecho, dirigierou sus estudios y sus miras ácia la jurisprudencia; é hiso asi tales progresos, que fué recibido de doctor en derecho, y agregado á la facultad en 1747. Los artículos Concilio, Decreto de Graciano, Decretales y falsas Decretales que

inerto en la Enciclopedia, le pri- De justa Henrici III abdicatione, raron per algun tiempo del obtento de la catedra de derecho, en que cifraba toda su ambicion. Pero la abtivo despues á consecuencia de haberle recibido individuo de la acidemia de las ciencias en 1766, y ápoco tiempo la de derecho natural y de gentes en el colegio de Francia. Esta doble ocupacion no k impidió entregarso al estudio de la literatura la cual cultivó con sprovechamiento hasta su muerte scaccida en 1804. Sus escritos mas importantes son unas Memorias sobre la jurisprudencia romana, impress desde 1760 à 1780. - Teoria de los tratados de comercio entre las naciones. - Observaciones históricas sobre la política de los romános.-Comentario sobre la ley de las doce tablas, 1803. Esta obra que es la mejor de Bouchaud, demuestra que tenia conocimientos muy estensos. – Memoria sobre las sociedades que formaron los publicanos para la imposicion de contribuciones entre los romanos, 1766, en 8. 1772.

BOUCHER (Juan), neció en Paris ácia el año 1550. Fue sucesivamente rector de la universidad de aquella capital, prior de la Sorhome, y doctor y cura de S. Benito. Mostrose uno de los mas ardieotes promovedores de la liga, tanto que en su habitacion je celébró la primera junta de aquella asociacion ca el año 1585; fué uno de los primeros que hicieron todar á rebato en su iglesia, en sotiembre de 1587, y esparció una soultitud de tibelos sediciosos ménciados de calammas les mas atrioces, para escitar el pueblo á la rebelion, exultando como una accion meritoria el accinato de Eurique III. Su tratado

1589, en 8. Está lleno de imputaciones atroces, llegando hasta decir que «el ódio de aquel principe al cardenal de Guisa, provenia de las negativas que habia esperimentado de él en su juventud. » No podia persuadirse que la conversion de Enrique IV fuese sincera, y asi cs. que sus sermones predicados contra este monarca se titulan : Sermones de la simulada conversion y nulidad de la pretendida absolucion de Enrique de Barbon, principe de Bearne, en 1594, en 4; los cuales fueron quemados por mano del verdago. Habiéndose hecho dueño de Paris Enrique IV, usó este monarca de clemencia con Boncher dándole libertad y este eclesiástico se retiró á Flandes; y murió en 1644, siendo canónigo y dean de Turnai, donde echó muy de menos su patria segun dicen, y se arrepintió de los escesos que le habian obligado á dejarla. Publicó tambien bajo el nombre de Francisco de Verona, la Apologia de Juan Chatel, en. 4, en. 1595 y 1620, y algunas otras obras condenables; pero no se debe confundir entre estas la sábia crítica que ha hecho de la obra De potestate ecclesiastica, de Richer.

BOUCHER (Juan), franciscano observante, nació en Besanzon, en el siglo 14, y es conocido por un viage que hizo a la Palestina, del cual publicó la relacion á su vuelta, bejo el título de Ramillete sagrado, compuesto de rosas del calvario, de lirios de Belen, y de jacintos del Olivete. Esta obra salió a luz por la primera vez en Paris, en 1616, en 4, y se hicieron de ella varies ediciones. Se balla dividida en onatro partes; la primera comprende la descripcion de la

Grecia, del Egipto y de la Arabia, paises por los cuales paso el viajero, y tambien su arribo á la Tierra Santa. La segunda describe los santos lugares. La tercera contiene los diferentes sitios de la Judea, famosos en la historia del Nuevo Testamento por el cumplimiento de los principales misterios, como Emaús, Belen, las montañas de Judá, el desierto, el Jordan, el lago de Genezareth etc. Esta parte contiene ademas el regreso del P. Boucher á Europa por la Galilea, la Fenicia, la Siria, y el monte Libano; en la cuarta, en fin, habla de las costumbres, de los usos y de la religion de los pueblos que ha visto. El mimero de las ediciones de esta obra parecia suponer en ella un gran mérito; mas sin embargo, si se cree á Boullaye-le-Goux, otro viajero, hormiguea de faltas groseras, que á la verdad no dan una alta klea de los conocimientos y de la crítica del autor. Pero á lo menos ha sabido escitar con ella la curiosidad del público.

BOU

BOUCHER d'Argis (A. J.), nació en Paris en 1750. Era abogado del parlamento, y fué nombrado fiscal cuando se presentó en el tribunal del Chatelet la causa relativa a los alborotos de los dias 5 y 6 de octubre de 1789. Entonces por un acto de valor heróico, no temió denunciar á Mirabeau y al duque de Orleans, como principales motores del desorden, y poco despues denunció ignalmente los periódicos incendiarios de Marat. Semejante conducta tuvo el resultado que debian tener en tales circunstancias los actos de adhesion á los sanos principios, pues Mr. de Argis fué encarcelado en la abadia y condenado a muerte per el tribunal re- multitud de etemanos. Fué condu-

volucionario, en 1794. Este jurisconsulto hábil ha publicado diversas obras que merecen aprecio, y entre ellas son dignas de citarse las siguientes: 12 Carta de un magutrado de Paris d otro de provincia, sobre el derecho romano y el mode con que se enseña en Francia, Paris 1782, en 8. 2ª Observaciones sobre las leyes criminales de Francia, 1788, en 8. 3ª De la educacion de los soberanos, ó de los principes destinados d serlo, 1785, en 8. 4ª La beneficencia del órden judicial, 1786 en 8. En esta obra estableció el sutor la necesidad de dar á los pobres defensores de oficio, y de indemnizar á los presos cuya acusacion fuese injusta y que fuesen absueltos inmediatamente. 5ª Coleccion de decretos, en 18 tomos en 8. Cooperó ademas em su padre al Tratado de los derechos, etc., anejos en Francia d 🕪 da dignidad, publicado desput por Guyot y Merlin.

BOUCICAUT (Juan de), marie cal de Francia, nació en Tours en 1364. Era hijo de un padre que habia tenido ignal empleo; y que habia dictado el tratado de Bretini en 1360. La primera campaña del joven Boucicaut fué cuando tenia 12 años, sirviendo á las órdenes del condestable Duguesclin. Fué armado caballero por Cárlos VI á cuyo lado biso prodigios de valor en la batalla de Rosbec, y despues nombrado capitan de una compañia de cien hombres, y ultimamente mariscal de Francia a la edad de 25 años. Mas á pesar de su gran valor, no pudo evitar el caer vivo en manos de los turcos en 1596, en la batalla de Nicópolis, donde se defendió casi solo contra una

cido en camien y maniatado apte [ el sultan, é iba á perecer como sus valientes compañeros á los cuales hebia mandado Bayaceto cortar la caheza; pero siendo respetada la alla dignidad del duque de Nevers, mé esceptuado de la suerte comun de tantes desgraciados; pues este principe dió à entender per señas al sultan que Boueicaut era pariente suyo, y con este ardid le salvó la vida. Habiendo logrado al fin la libertad, fué al socorro de Manuel emperador de Constantinopla, que ze reia amenazado por Bayaceto, y le llevó consigo á Francia. Despues se nombrado gobernador de Géneva que entonces se ballaba agreende á la Francia y permaneció en aquel gobierno hasta el año 1409, en que cansados aquellos turbulentes republicanos de ser felices bajo la administracion prudente y firme de Boncicaut, degoliaron la guarnition francesa, mientras el gobernador terminaha un tratado ventajoso con Juan Maria Visconti, duque de Milan, y protegia por fuera el comercio de los genoveses contra los venecianos y los turcos. Siempre fiel à su principe, el intrépido mariscal se vió al lado del delfin en la batalla de Acincourt, dada contra su dictáment, y habiendo quedado prisionero en aquella accion funcsta para los franceses, fué conducido á Inglaterra, donde rourió en 1421, lejos de una patria que tanta necesidad tenia de su brazo y de sus talentos militares. Instituyó en Francia la órden de la Dama blanca, cuyo objeto era defender à las señoras de las gentes codicions que querian despojarlas de sus hienes en ausencia de sus padrès, bermanos ó maridos.

Trelly cerca de Cotanza. Habiéndole llevado á Mantes del Sena, cuando tenia tres años, se estableció alli y murió en 1723 á los 90 de su edad. Fué uno de aquellos genios prematuros que al principio perecen saberlo todo, y que nunca saben nada profundamente. A la edad de 15 años sabia el latin, el griego y el español, y hacia versos franceses. Adquirió poco á poco todos los conocimientos imperfectamente. Tocaba el laud, dibujaba, pintaba, sabia la historia, la gramática, la geografia, y escribia sobre la numismática. Dícese que trabajaba diariamente desde las 4 de la mañana hasta el medio dia, y que muchas veces volvia á la tarea despues de comer. Hay de él una Historia romana, y un Tratado sobre las medallas, aunque solo ha sido impresa la primera parte de él. Puede juzgarse de sus versos por el epitafio que se hizo el mismo en el último año de su vida, y en el cual esplica perfectamente el materialismo grosero en que habiá vivido:

Hidalgo normando fui De antigua y pobre nobleza, Y en mua bonrosa pobreza, Cou peco á gusto vivi.

Grave llegué à parcorr, Con el libro siempre en mano, Y mas griego y mas romano, Que francés yo llegué á ser.

Fui poeta, romaneero, Anticuario, historiador, Filarmónico, pintor.... Mas hoy dia soy un cero.

BOUDIER DE VILLEMERT BOUDIER (Renato), natural de (Pedro José), sobrino de Renato

Boudier, nació en Paris en 1716. Fue abogado en el parlamento y compuso un gran número de obras: 1ª Compendio historico y genealogico de la casa de Seissel, 1739, en 4. 2ª Apologia de la superfluidad, 1740; en 8. 3ª Reflexiones sobre algunas verdades importantes, impugnadas en muchos escritos de este tiempo, 1752, en 12. 4ª La Andrometria o Examen filosofico del hombre, 1755, en 8. 5<sup>a</sup> El amigo de las nugeres ó la moral del sexo, 1758, en 8 y otras ediciones siendo la última en 1791 en 4, á la cual se ha añadido el Tratado de la educación de las niñas por Fenelon. Esta obra que es la meior de cuantas ha compuesto el autor ha sido traducida en muchas lenguas. 6ª La irreligion sin velo, o la Flosofia del hombre de bien, 1779, en 8. 72 El nuevo amigo de las mugeres, 1779, en 4. 8ª Pensamientos filosoficos sobre la naturaleza, el hombre y la religion, 1786, cuatro tomos en 12. Murió Boudier en 1807 en Paris, siendo de una edad avanzada.

BOUDON (Enrique Maria), este sacerdote francés nació en Lafere en 1624, y fué su madrina la princesa Enriqueta hija de Enrique IV, despues reina de Inglaterra. Siendo doctor en teologia se dedicó á las misiones en diversas provincias, y fué nombrado arcediano de Evreux donde murió en 1702. Ha dejado muchas obras de devocion de las cuales son estas las escogidas: Dios solo, ó la Santa esclavitud de la admirable Madre de Dios, Paris, 1674.-Vida privada con Jesus y Dios, 1674 y 1691. - La ciencia y la proctica del cristiano. – Dios presente en todas partes. - La santidad del estado eclesiástico. - El declaró que su inclinacion a los

cristiano desernocido o idea de la grandeza del cristiano.

BOUFFLERS (Luis Francisco; duque de ), par y mariscal de Francia; nació en 1644. Sirvió con distincion á las órdenes de los mariscales de Crequi y de Turena, y se inmortalizó en la defensa de Lila en 1708, por le cual fué ascendido á la dignidad de par. Su retirada despues de la batalla de Malphi quet en 1709, fué una de las mas gloriosas de aquellos tiempos. Su magnificencia competia con su grandeza de alma y su valor, dando pruebas de ello, cuando el famoso campo de Campiegue formado por Luis XIV, para la instruccion del duque de Borgoña. Este hábil general murió en 1711 en Fontainebleau. Se lee en la continuacion de la historia de Inglaterra por Rapin de Thoyras, un rasgo muy honroso á la memoria de este grande hombre. El rey Guillermo habiendo tomado a Namur en 1695, detuvo a Boutilers como prisionero faltando de este modo á la buens fé de la capitulacion que acababa de firmarse. Sorprendido el mariscal de este procedimiento pregunto el motivo de ello, y le respondie ron que asi usaban de represalias de la guarnicion de Dixmude v de Deiuse, que los franceses habian retenido a pesar de las capitulaciones; lo cual era verdad. Siendo eso asi, dijo Boufflers, debe quedar prinonera mi guarnicion y no yo. - Schor martical, le respondieron, se os estima en mas que de dies mil hombres.

BOUFFLERS (Estanisho, marqués de), nació en Luneville en 1737. Habiéndole destinado desde su juventud al estado eclesiástico,



BOUFLERS
Distinguiose en las armas, en la política y o en la literatura

|  | • | · |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

placeres le hacian mirar con disgusto aquella profesion, y su madre obrando prudentemente no quiso violentar su voluntad. Viósele en breve accigido y obsequiado de miuchos personages eminentes, de los literatos distinguidos de la Francia y ann de algunos de la Europa, y particularmente de todas las mugeres á quienes encantaba con su zenio festivo, su ingenio, su gracia y sus finos modales. Siendo Boufflers sucesor de Echaulieu, al cual escedió en la correcion del estilo, por los atractivos del lenguage, se hizo célebre en mas de un género de literatura; la noble profesion de las armas, la política, la:diplomacia, el arte de gobernar, todo supo conciliarlo, todo lo desempeño con igual felicidad. Ora se le viese primer magistrado de Nancy, ora individuo de la academia de Berlin y de la francesa, ya caballero de Malta, capitan de húsares, gobermador del Sevegal y de Gorea, ya fuese diputado de los estados generales ó gefe de la colonia de emigrados franceses que debia establecerse en Polonia, en todos estos empleos diferentes se le encuentra siempre digno de elogios; como poeta y como prossico ocupa en la república de las letras un lugar distinguido. En todas sus obras reina aquel tono natural de alegria, de jacosidad, aquel molle atque facetuan tan precioso en la literatura varia; pero es seasible que muchas de sus poesias no se puedan poner en macos de la juventud. Es autor de estos libros: Alina, cuento, 1761, en 8. - Les corazones, poema erótico. -- Cartas de madama su inadre sobre su viage d Suiza. -Poesias sueltas, Paris, 1782, en 8. - Obras varias, 1782, en 12. - Discurso sobre la propiedad de los autores de nuevos descubrimientos é invenciones en todo género de industria, 1791, en 8. - El libro drbitro, 1800 en 4: en él se encuentran buenas reflexioues y algunos trozos de elocuencia; pero es muy reparable. el hallar tambien generalmente en esta obra una filosofia exagerada, que declara los principios poco ortodojos del autor. – Elogio del abate Barthelemi. – El Almanaque de las musas de Francia, y otras muchas colecciones semejantes, contieuen un gran número de *poesías* de Boufflers. Murió en 1815 y sus obras ban sido recopiladas en cuatro tomos en 12, Paris, 1817.

BOUGAINVILLE (Luis Antonio de). Este célebre navegante francés que nació en Paris en 1729, dejó el estudio del derecho por seguir el de las matemáticas y la carrera militar. Despues de haber sido secretario de embajada en Londres, ascendió al empleo de ayudante de campo del mariscal de Montcalm. encargado de la defensa del Canadá. y alli se cubrió de gloria en todas las acciones en que se balló hasta la paz de 1762, por lo cual le dicron el grado de coronel. Pero en. ninguna parte se hizo tan famoso como en su viage el rededor del mundo, que terminó en 1769 y del cual trajo á Europa noticias las mas curiosas é interesantes. Durante su navegacion penetró en el océano grande por el estrecho de Magallaues á una distancia de mil leguas de las costas occidentales de América, y habiendo encontrado un conjunto de islas de una estension en longitud de mas de 140 leguas, (entre 17 y 19 grados de latitud Sud) las denomino Archipielago peligroso. Dió fondo en Otziti, ya conocida de los españoles bajo el nombre de Sagitaria, y de alli dirigiendo el rumbo al oeste, descubrió el archipiélago de las islas de los navegantes; atravesó al septentrion, otro archipiclago que denominó las Cycladas mayores, al cual dió Cook el nombre de *nuevas He*bridas, en 1774, y que Quiras hahia ya conocido y ilamado Tierras del Espiritu Santo, en 1606. No pudiendo salir del gran océano, siguiendo el paralelo de 15 6 16 grados de latitud Sud, y temiendo ser detenido por algunos arrecifes en el nuevo rumbo que habia emprendido al oeste, se dirigió ácia el norte, y costeaba bajo el mismo punto la nueva Guinea cuando fué detenido por unas tierras desconocidas, á las cuales dió el nombre de Luisiada. Contiunó alejándose de su ruta al oeste y asi llegó á evitar la cadena inmensa de arrecifes que servian como de harrera al estrecho situado entre la Nueva Guinea y la Nueva Holanda, donde se ban perdido muchas fragatas inglesas, y de donde Cook no hubiera salide á no ser por una abertura que la casualidad le hizo descubrir. Pero esta misma salida se encontraba á una grande distancia, y Bougainville manteniendose siempre lejano del neste costeó las tierras de la Luisiada, y al cabo de una navegacion de quince dias dirigida siempre ácia el oriente, se balló á la vista de un cabo que llamó, y con fundamento, Cabo de la Salvacion. Pasó luego el estrecho liamado de Bougainville, costeó la mayor de las islas Salomon y vino á fordear al puerto Pralim, cerca de las estremidades de la Nueva Irlanda, en el momento en que empezaban v el Vinge al rededor del mundo,

à faltarie los víveres. Salió de este puerto y dirigiéndose á la parte del norte de la Rueva Guinea, descubrió un gran número de islas, en tró en las Molucas, dió fondo en el puerto de Cagelli en la isla Burú; de alli pasó á *Batavia*, y haciéadose á la vela para Francia, llegó á S. Maló en 16 de marzo de 1769. Habia tomado tales precauciones para evitar la influencia de las enfermedades contagiosas , que en una travesia tan larga solo perdió siete hombres en los dos buques que mandaba. Trató siempre á los paeblos salvages que conoció en su travesia, con tal humanidad y alable trato, que este solo bastaria para hacar un elogio de su carácter. Asi es que treinta años despues de m salida de Burú , los franceses de la espedicion del contra-almirante Entrecasteaux, encontrarea alli dos an cianos que derramaron lágrimas de ternura al oir pronunciar el nombre de Bougainville. En la guerra de América mandó algunos navist de línea, mostrando sus vastos conocimientos en la marina. En 1779 sué nombrado gese de escuadra, y al año siguiente mariscal de campo de los ejércitos franceses. Pasó á Brest en 1790 para apaciguar les alborotos de la armada naval á las órdenes de Mr. d'Albert de Rions, á quien reemplazó en el mando, pero en aquel tiempo de fermentacion y de delirie fueron inutiles todos sus esfuersos para restablecer el órden. Entonces se retiró, des pues de 40 años de servicios relevantes, durante los cuales carique ció la geografia con un gran número de descubrimientos. Son obras suyas el Tratado del edicido integral, etc., Paris, 1752, dos tomos en 4,

Paris, 1771, en 4 con láminas. Como era hombre sumamente instruido, de un carácter amable y benéfico, con sabios principios, é ilustrado en una larga carrera, aunque incapaz de solicitar el favor de Bomaparte, tanto mas, cuanto se ballaba en un estado de muchas conveniencias para subsistir, y cerca de la edad de 80 años; el gobierno imperial apreciando sus talentos, le nombró senador enando la creacion de aquel cuerpo, y murió gozando del aprecio de sus conciudadanos, en agosto de 1811.

BOUGEAN (Guillermo Jacinto), asció en Kimper en 1690, entró jesuita en 1706, y murió en Paris, en 1743. Halkindosc en el colegio de Luis el grande sué desterrado á la Fleche con motivo de haber publicado su Divertimiento filosofico sobre el lenguage de las bestias, libro lleno de gracias y chistes, el enal dedicó á una señora. Conocia tambien el lenguage del pais de Romancy, del cual publicó el viage bajo el nombre de Fanférédin, y ademas dió á luz muchas obras que han hecho ilustre su memoria: 1ª Historia de las guerras y de las negoviaciones que precedieron al tratado de Wesfalia bajo los ministerios de Richelieu y de Mazarini, dos tomos en 12. 2ª Historia del tratado de Wesfalia, dos tomos en 4, 1744. 3ª Esposicion de la doctrina cristiana por preguntas y respuestas, dividida en tres catecismos; el histórico, el dogmático y el práctico, en 4, uno de les mejores catecismos que hay en diálogo en fracés, y quizas el mejor en este género si se esceptua el de Burgues y el de Montpeller. 4ª Divertimiento filosofico sobre el lenguage de

cual bemos habiado. Esta obra es un desarreglo de imaginacion, que cauró muchas pesadumbres al autor, aunque se retractó en una carta al abate Savalete, ministro del supremo consejo. 5ª Coleccion de observaciones fisicas sacadas de los mejores escritores, cuatro tomos en 8; el 2º y 3º son del P. Groseilier, clérigo del oratorio; y el 4º de otra mano. 6ª Tres comedias en prosa bajo estos títulos: La muger doctor, ó la teologia en la rueca. 🗕 El santo fuera de su nicho. – El cuakero frances ó los nuevos trobadores. Se encuentra chiste en muchas escenas de estos dramas, pero tambien algun fastidio en otras. 7.2 Anacreonte y Safo, diálogo en versos griegos, Caen, 1712,

en 8.

BOUGIS (Simon), pio y sábio benedictino, general de la congregacion de S. Mauro, nació en Seez en 1650 y profesó la regla de San Benito en la abadia de Vandoma; en 1651. Cuando se celebró el capítulo de 1669 se fugó de él, viendo que trataban de elegirle general; pero aunque esta vez pudo sustraerse á tan alto honor, en 1775 se vió obligado á ceder al voto de la congregación, y aceptar un em-pleo de que era digno. Goberno la congregacion con sabiduria durante seis años, y mantuvo en ella la disciplina y el gusto á los estudios, hasta que habiendo llegado á la edad de 82 años, consiguió que le admitiesen la renuncia del generalato y murió á la edad de 84, en 1714, y fué enterrado al lado del P. Mabillon. Es autor de unas Meditaciones para los novicios, 1774. en 4. - Meditaciones para todos los dias del año, dos tomos en 4.las bestias, un tomo en 12, del Meditaciones sobre los principales

deberes de la vida religiosa, dos

tomos en 4, etc.

BOUGUER (Pedro), profesor de hidrografia, individuo de la academia de las ciencias, y de la sociedad real de Londres, nació en 1698. Este hombre uno de los que mas han contribuido á los progresos de las ciencias, es el inventor del heliómetro ó anteojo para medir los diámetros aparentes del sol y de los planetas; ha hecho un gran número de esperimentos sobre la longitud de la péndola simple en diferentes latitudes; varias investigaciones sobre la dilatacion de los metales, las densidades del aire, las refracciones atmosféricas, y sobre una infinidad de objetos de física, de geometria y de astronomia. Trabajó tambien en las observaciones hechas de orden de la academia de las ciencias de Paris, en union con Pingré, Camus y Casini, para la medida de un grado del meridiano, y fué enviado al ecuador, con La-Condamina, para medir el grado de latitud; operacion que sirvió para dar á conocer la figura de la tierra. Murió en 1748.

. BOUHIER (Juan), presidente en el parlamento de Dijon, ciudad donde nació en 1763 y murió en 1746. Dedicose á la poesia desde su juventud sin descuidar el estudio de las ciencias y la jurisprudencia, en que habia ya manifestado sus talentos. Hizo en verso elegante la traduccion del poema de Petronio sobre la guerra civil, y de algunos fragmentos de Ovidio, y de Virgilio: las notas que acompañan á sus versiones son propias de un sábio el mas profundo. Tradujo tambien unas tusculanas de Giceron con el abate de Olivet, y publicó ademas las obras signientes : 1ª Disertaciones

sobre Herodoto, con unas Memorias sobre la vida del autor, y un Catalogo de sus obras impresas por el P. Oudin, jesuita, Dijon 1746, en 4. 2ª Disertacion sobre el gran pontificado de los emperadores romanos, Paris, 1742, en 4. 5² Esplicacion de algunos marmoles antiguos, Paris, 1733, en 4. 4² Obras de jurisprudencia. 5² Disolucion del matrimonio por causa de impotencia, en 8. Escritos que todos ellos respiran una vasta eradicion.

BOUHOURS (Domingo), nació en Paris en 1628, entró jesuita à la edad de 16 años y despues de haber estudiado humanidades le encargaron de la educación de los dos jóvenes príncipes de Longeville, y últimamente de la del marqués de Seignelai, hijo del gran Colbert. Murió en Paris en 1702. Era un hombre tau comedido, dice el abate Longuerne, que jamas ofendió ni criticó á persona alguna, procurardo siempre escusar á todo el mundo. Publicó estas obras: Las conversaciones de Aristeo y de Eugenio, en 12, 1671. - Observaciones y dudas sobre la lengua francesa, 5 tomos en 12. - El modo de bien pensar en las obras de imaginacion en 12. Contra este libro salieron à luz las opiniones de Clearque; pero esta crítica no impidió que la obra fuese estimada, como uno de los mejores guias para conducir los jóvenes en la literatura. En ella pesa el autor generalmente con equidad los escritos antiguos y modernos, siendo un tribunal en que son pue gados severamente los conceptes del Tasso y de algunos autores itahanos. - Pensamientos ingeniosos de los antiguos y modernos, en 8, los cuales son restos de los materiales

que habia reunido para la obra sostener la monarquia y atender á precedente. - Pensamientos ingeniosos de los PP. de la Iglesia, en 8, obra que emprendió el autor para bacer callar à sus adversarios que le acusaban de no leer sino á Voiture, Sarracin, Molière etc.; pero el mal éxito que tuvo, contribuyó á confirmar aquellas ideas en lugar de destruirlas. - Las vidas de S. Ignacio y de S. Francisco Javier, 5 tomos en 12, escritas de un modo interesante propias para inspirar sentimientos piadosos, y zelo a favor de la religion. - Traduccion francesa del Nuevo Testamento, la enal tiene el mérito de ser muy fiel y estar escrita con un lenguage puro, dos tomos en 8, 1697 y 1703. El P. Lallemant adoptó esta version en sus Reflexiones sobre el Nuevo Testamento. Es autor tambien de las Máximas de S. Ignacio elc., Paris, 1683, en 12. - Coleccion de versos escogidos, 1693, en 12.-Opiniones de los jesuitas relativas al pecado filosófico, Leon, **1690.** 

BOUILLE (Francisco Claudio, morqués de ). Era mariscal de campo cuanda se apoderó de las islas Dominica, S. Eustagnio y S. Cristóbal, en 1778. A su vuelta à Francia fué nombrado teniente general y comandante de tres obispados, y redujo á su deber á la guarnicion de Metz y á la de Nancy, insubordinadas en 1790. Habiéndose encargedo de proteger el paso de la familia real cuando su viage á Varences, vió malograda mempresa, y arrostrando mil peligros pudo salvar la vida saliendo de Francia. Consiguió que el rey de Snecia y la reina Gatalina le confiadas á su mando marcharian á Paris, 1813.

la defensa de Luis XVI; pero la muerte de Gustavo destruyó todos sus proyectos y habiéndose retirado á Londres publicó alli una obra en francés bajo este título : Memorias sobre la revolucion francesa, desde su origen hasta la retirada del duque de Brunswich, impresas sobre el original, revistas y corregidas por el autor poco antes de su muerte, y aumentadas con notas y documentos esenciales que se encuentran en la edicion inglesa, Paris, 1801, dos tomos en 8; obra muy curiosa. Falleció el marqués de Bouille en Londres en el año 1800.

BOULAGE (Tomas), abogado francés, nació en Orleans acia el año 1760. Fué á Paris cuando estalló la revolucion, y durante ella se mostró siempre adicto á la monarquia y a la religion, siendo uno de los primeros que se ofrecieron en rehenes para restituir la libertad al desgraciado Luis XVI, cuando este monarca estaba preso en el Temple, en 1792. Fué nombrado catedrático de derecho en 1810, en Paris, doude murió en 1820 y dejó publicadas estas, obras : 1ª Conclusion sobre las leves de las doce toblas, Troyes, 1804, en 4. Emprendió este libro de órden de la academia de Troyes de que era secretario perpetuo, y en él impugua la opinion de Terrason. 2ª Lista completa de los rehenes de Luis XVI y su familia, 1816, en 8. 5ª Principios de jurisprudencia francesa para la inteligencia del código civil, 1819 y 1890, dos tomos en 4; obra muy estimada en Francia. Ademas ha sido editor de la obra intitulada: De la religion prometiesen levanter tropas que revelada por P. G. Esterlinson,

de); nació este francés en 1658, estudió la historia de su pais y buscó los monumentos históricos que quedan à los franceses de las diferentes épocas de aquella monarquia, aplicándose particularmente á encontrar el origen de las antiguas instituciones y familias del reino. La coleccion de sus obras relativas á la historia de Francia han sido impresas en Londres en 1727 y 1728, 3 tomós en fólio, saliendo a luz despues de la muerte del autor ocurrida en 1722. Los tratados primero v segundo contienen el Estado de la Francia, ó el Estracto de las memorias dirigidas por los intendentes del reino de orden de Luis XIV, con unas Memorias sobre el antiguo gobierno de aquella monarquia hasta el reinado de Hugo Capeto; en el tercero se encuentran catorce cartas sobre los antiguos parlamentos de Francia, con la historia de este reino, desde el principio de la monarquia hasta el tiempo de Cárlos VIII; ademas de estas obras que se han reimpreso separadamente, escribió la Vida de Mahoma, Amsterdam, 1731, en 8. Ha deiado muchas obras manuscritas.

BOCLANGER & BOULENGER ( Nicolas Antonio), nació en Paris en 1722. Su padre que era un mercader le puso en el colegio de Beauvais, de donde salió casi tan ignorante como entró, pero habiendo duchado no obstante tercamente contra su ineptitud, la venció al · fin y á los 17 años empezó á estudiar matemáticas y arquitectura, bastando tres ó cuatro años para llegar à ser útil en estas dos cienrcias al baron de Thiers, a quien acompañó al ejército en clase de ingeniero suyo. Entró despues a ser- y a aquellos que los motivaros.

BOULAINVILLIERS (Enrique) vir en la direccion de puentes y calzadas, y ejecutó diferentes obras públicas en la Champaña, la Borgoña y la Lorena. Trabajando en los caminos reales, cuya construccion se confió á su zelo, se desenvolvió en él digámoslo asi, el gérmen de un funesto talento que el mismo no se conocia, y alli aprendió por desgracia á pensar filosóficamente. Cortando montañas, dando direccion al curso de los rios, cabando y removiendo el terreno, halló una multitud de sustancias diversas que la tierra esconde y que atestiguan su antigüedad y la serie de las revoluciones que ha esperimentado. De los trastoros del globo pasó á las mudanzas acontecidas en las costumbres, las sociedades, los gobiernos y la religion. Formó acerca de esto diferentes conjeturas para asegurarse de su solidez, quiso saher lo que se habia dicho acerca del asunto. Aprendió el latin, y despues el griego; pero descontento de los auxilios que le habian suministrado ambas lenguas, creyó que le seria mas útil el estudio de otras mas antiguas, y entorces se engolfó en la bebraica, siríaca, caldea y árabe. Con estos conocimientos tanto antignos como modernos, unidos á un estudio y á una lectura continua, adquirió una erudicion iumensa aunque muy mal dirigida, y si hubiese vivido se le contaria entre los hombres mas sibios y mas quiméricos de Europa. Pero una muerte prematura arrebatándole á las letras, le ha sustraido tambien á los disgustos y pesadumbres que le hubiese acarresdo la temeridad de sus opiniones. Murió en Paris en 1759, de edad de 37 años, detestando sus errores

Ausque compuse varias obras tenemes justes razones para citar únicamonte sus Investigaciones sobre el erigen del despotismo oriental, Giseire 1761, eu 12, libro en que se propone demostrar el origen y les causas de les gobiernes despéticos del oriente. Se ha notado que la fisosomia de este escritor tenia una semejanza chocante con la de Sócrates, tal como á este se le vé en los bustos de la autiguicidad. Dicen que era de un carácter afable, de un genio pacífico y atractivo, cosa á la verdad dificil de conciliar con la impetuosidad sombria y fogosa que reina en sus obras anti-cristianas; las cuales adolecea de faita de órden y buen gusto.

BOULANGER & BOULENGER (Claudio Francisco Felix), abogado francés, señor de Rivery, individuo de la academia de Amiens donde nació en 1724. Murió en Paris en 1758 de edad de 34 años. Es autor de estas obras: Tratado de la causa y de los fenómenos de la electricidad, en dos partes en 8. -Observaciones históricas y criticas sobre algunos espectaeulos antiguos, particularmente sobre los Mimos y les Pantomimas, un cuaderno en 12 may curioso. - Apologia del esptritu de las leyes. - Fabulas y cuen-10s. - Momo filosofo. - Dufnis y Amaltea, poema pastoral heróico.

BOULARD (Antonio Maria Eurique), nació en Paris en 1754 y murió en 1825. Dedicose con pasion á la literatura, y siguiendo su estudio invirtió sumas considerables en la formacion de la biblioteca mas numerosa que jamas ha poseido particular alguno, en la impresion de las obras que traducia del ingles, y en la reimpresion de otras que jungaba útiles. La inmensa bi-

blioteen que ha dejado, solo puede considerarse como un monton de libros comprados para satisfacer su aficion á la beneficencia, mas bien que para ilustrar su entendimiento. Entre sus traducciones multiplicadas del inglés merecen citarse los tres primeros tomos de la Historia del doctor Henry, 1788, seis tomos en 4: los tres últimos han sido traducidos por Cantwell. - Resumen del derecho romano, traduccion de Eschonberg, 1793 y 1808, en 12. -Los beneficios de la religion cristiana, traducidos de Rian, 1807, 1810 y 1823, tres tomos en 8. → Historia literaria de los griegos en la edad media, 1822 en 4, y la Historia literaria de los drabes o sarracenos en la edad media, 1823 en 8. Con motivo de la intimidad que tenia Boulard con la Harpe, quedaron en su poder el testamento de este y sus principales manuscritos, lo cual ha causado un gran perjuicio a la memoria de aquel amigo, por haberse publicado la Filosofia del siglo 18, en el estado de imperfeccion en que quedó la obra, en lugar de corregir Boulard, ó hacer corregir las falsas aserciones que la deslucen. Este francés era uno de los hombres mas virtuosos de su tiempo; siempre estaba pronto á socorrer con su candal, su crédito y su favor á todos los desgraciados que acudian á él, y de este modo gozó constantemente de la estimación del público.

BOULENGER o Bourzagezo (Julio César), nació en Ludun, se hizo jesuita, y dejó la compañía para encargarse de la educacion de sus sobrinos. Entró nuevamente en ella, y murió en Cabors en 1628 despues de haber dado en latin una historia de su tiempo, Leon, 1619,

en fólio, la cual comienza en el año 1559 y acaba en 1680. Publicó ademas un gran número de obras sábias entre otras las que siguen : 1ª De Imperatore et imperio romano, Leon, 1618, en félio. 2ª Once tomos de Opúsculos conteniendo disertaciones. - De Oraculis et Vatibus. - De templis ethnicorum et de festis græcorum. – De triumphis, spoliis bellicis, trophæis, arcubus triumphalibus et pompa triumphi. - De sortibus, de auguriis et auspiciis de omnibus, de prodigiis; de terræ motu et fulminibus; de tributis et vectigalibus populi romani; de circo romano, ludisque circensibus; de theatro ludisque scenicis; de conviviis; de ludis privatis ac domesticis veterum. Todas estas obras se eucuentran tambien, las unas en las Antigüedades griegas, y las otras en las Antigüedaales romanas. 5ª De los tratados De pictura, plastica statuaria lib. II, Leon, 1627 en 4. 4ª Una Disertacion contra Casaubon, en favor del cardenal Baronio, bajo este titulo: Diatrivæ in Casauboni exercitationes de rebus sacris, Leon, 1617, en fólio. 5ª Eclogæ ad Arnobium, Tolosa, 1612, en 4. 62 De insignibus gentilitiis ducum Lotharingorum, Pisa, 1617, en 4.

BOULLIER (David Reinaldo), ministro protestante en Amsterdam, y despues en Londres. Nació en Utrecht en 1699 y murió en 1759. Manifestó su celo y sus talentos por la causa de la religion, ultrajada frecuentemente por los nuevos filósofos, y la defendió con tanto ardor como energia y lógica. Sus obras escogidas son: 1ª Disertatio de existentia Dei, 1716. 2ª Ensayo filosófico sobre el alma de las bestias, 1728, en 8. 3ª Esposicion

de la doctrina ortodoja de la Trinidad, 1734, en 8. 4ª Cartas sobre los verdaderos principios de la religion, donde se examina el libro de La Religion esencial al hombre, 1741, dos tomos en 8. 5ª Obierva: ciones sobre las virtudes del agua de brea, traducidas de Bercley, 1745, en 8. 6<sup>a</sup> Sermones, 1748, en 4. 7ª Dissertationum sacrarum sylloge, 1750 en 8. 8ª Corto exa: men de la tesis del abate de Prades, y observaciones sobre su apologia, 1753. 9ª Cartas criticas contra las cartas filosóficas de Voltaire, 1754 en 12. 102 Observationes miscellaneæ in librum Jobi, 1758, en 4. 112 Pensamientos filosoficos y literarios, 1759, en 8. Boullier era protestante y en sus escritos contra la Iglesia romana tiene todas las preocupaciones de su secta.

BOULONE (Estevan Autonio de), obispo de Troyes y par de Francia, nació en Aviñon en 1747 y murió en 1825. Habiendo adoptado desde la infancia el estado eclosiástico se dió á conocer primeramente por un discurso con el cual ganó el premio de la academia en Moutalvan en 1772 sobre esta cuestion : « No hay mejor garantia de » la probidad que la religion. • Pasó á Paris y siendo capellan de la iglesia de Santa Margarita, empezó á adquirirse gran reputacion, siendo nombrado arcediano, vicario general y predicador del rey. En tiempo de la revolucion perdió todos los empleos debidos á su mérito, y se negó al cumplimiento de los decretos de la asamblea constituyente sobre el clero; pero desde el mismo instante en que se abrieron los templos mostró 🗪 zelo en los púlpitos de la capital y se sometió sin titubear al concor-

daio. Nombrole Napoleon primeramente vicario general en Versalles, despues su capellan en 1805, y le dió el obispado de Troyes en 1809. Su reconocimiento á tantos beneficios obligó en varias ocasiones al nnevo prelado á hacer algunos elogios de su protector , los cuales se le han echado en rostro muchas veces. « Quiera el soberano señor de los reyes, decia en una de sus pastorales del primer año de su obispado, velar de una manera particular por la conservacion de la nueva dinastía, y hacer su trono inmutable como el sol. » Esto no obstante, cuando fué conducido á Fontainebleau el sumo pontifice, el obispo de Troyes hizo enérgicas representaciones al emperador y renunció su mitra. Fué arrestado, conducido de cárcel en cárcel al castillo de Vincennes y alli permaneció hasta el año 1814 que fué puesto en libertad. Restablecieronle en su silla y la dejó cuando Boneparte volvió de la isla del Elba, pero la ocupó nuevamente despues del regreso de Luis XVIII à la capital de Francia. Las pastorales que publicó contra la filosofia moderna, y sus sermones pronunciados en sas últimos años, atestiguan el vigor de su primer talento y su amor á la religiou y á la monarquía. Habiale nombrado el rey arzobispo de Viena, pero no tuvo efecto la poscsion, á causa de baber retirado el gobierno el proyecto de concordato que restablecia aquella sila. Sin embargo conservó su título de arzobispo y recibió los bonoranos correspondientes á esta dignidad, á la cual agregó despues la de par de Francia.

BOURDAHLLE (Miguel), doctor

na, vicario general y canónigo dignidad de la iglesia de la Rochela: floreció à fines del siglo 17, y es: conocido por las diferentes obras que publicó : una de las principales y mas aplaudidas se titula : Teo-. logia moral de S. Agustin, en 8, Paris, 1687 y de la cual fué impugnada cierta proposicion en un: escrito, anónimo intitulado: Moral. relajada de los pretendidos discipulos de S. Agustin, etc.; pero esta misma impugnacion dió motivo. á dos cartas del doctor Arnaldo en que las refutaba. Ademas de la citada obra dió á luz Bourdaille las siguientes: 12 Esposicion del cantar de los cantares; sacada de los PP. y de los autores eclesidsticos; 1689, un tomo en 8. 2ª Teología. moral del Evangelio, compendiada en las ocho beatitudes, y en los mandamientos de amar d'Dios v al projimo, Paris, 1691. 3ª De la parte que tiene Dios en la conducta de los hombres, la cual se halla entre los escritos de Nicole sobre la gracia. Falleció Bourdaille en la Rochela, en 1694.

BOURDALOUE (Luis), nació en Burges en 1632, tomó el hábito de jesvita en 1648, sué catedrático de elocuencia, y habiendo pasado a Paris, resonaron con sus sermones los púlpitos de aquella capital. Oyóle Luis XIV y le nombró su predicador en varias cuaresmas y advientos. Le llamaban el rey de los predicadores, y el predicador *de los reyes*. Envióle el rey á Montpeller en 1686, y sus sermones y sus ejemplos hicieron la impresion mas profunda en el alma de los nuevos católicos y los convertidos. Al fin de sus dias abandonó el púlpito; y entrando en las juntas de de la casa y sociedad de la Sorbo- caridad y visitando las carceles, se

mostró tan hano y familiar con el vivora, 1651 en 8. - Del monte Etnueblo, cuanto era sublime con los grandes. Murió en 1704 admirado de su siglo y respetado aun de los enemigos de los jesuitas. Ejerció en fin hasta su muerte una especie de imperio en los ánimos de todos, debido no tanto á la poreza de sus costumbres como á la fuerza de sus razonamientos. La mejor edicion de sus obras es la del P. Bretoneau, jesuita, en 18 tomos en 8, Paris, imprenta real, 1707, y consta de varias obras a saber : Adviento, un tomo. - Cuaresma, tres tomos. - Dominicales, cuatro tom. - Exortaciones, dos tomos. - Misterios, dos tomos. - Panegiricos, des tomes. - Retiro, un tonio. -Pensamientos, tres tomos. Sus sermones han sido traducidos en muchas lenguas y se ballan en todas las bibliotecas de Europa.

: BOURDELOT (El abad de), suyo verdadero nombre era Pedro Michon; era hijo de un circiano de Sens, retirado en Ginebra, donde nació. Bourdelot en 1610. Apliçose á la medicina y fué médico del gran Condé hasta que Gristina de Succia le llamó á su corte en 1651 : despues fué agraciado con la abadía de Masay, órden de San Benito, de la cual tomó posesion por dispensacion del papa, aunque un estaba ordenado, bajo condicion espresa de asistir gratuitamente á los pobres. Falleció en Paris en 1685. Un criado inconsiderado echó un pedazo de opio en un purgante que se le debia dar al abad, y este veneno le bizo caer en un profundo letargo; para despertarle le hicieron algunas quemaduras, y bahiéndosele gangrenado las llagas, murió de sus resultas. Hay de él

na, etc. Le habia permitido el papa que ejerciose gratuitemente la medicina y dejó manascrito un cas talogo de libros de aquella ciencia, con noticias sobre la vida de algunos autores y la ocitica de sus obras:

BOURDIN & Burding (Mauricio); antipapa en 1118, bajo el nombre. de Gregorio VIII; era anteriormente arzobispo de Braga. Habiéndole escomulgado en el concilio de Reima en el año 1119, se retiró á Sytri, y Calisto II envió un ejército mandado por un cardenal para sitiar aquella ciudad. Los habitantes de ella viendo derribar sus murallas por causa de un miserable antipapa, le entregaron á los soldados que le condujeren à Roma montado al revés en un camello, empanaudo la cola de aquel cuadrúpedo en lugar de brida, y cubierto con una piel de carnero recien desollado, para figurar una cape de 🖘 carlata. Bourdin murió en la carcel en el mismo año de su desgracia en 1122. Las ordenaciones bechas per él, despues de su condenacion por la Iglesia romana ó por los obispos que él habia ordenado desde aquel tiempo, fueron declaradas nulas en el primer concilio go neral de Letran en 1125.

BOURDON (Sebastian), pintor v grabador director, de la academia de piutura de Paris. Nació es Montpeller en 1616; aprendió su arte en Italia, y se hizo hábil en todos los géneros de su profesion; particularmente en paises. Pintaba con nna facilidad y ligereza 💝 traordinaria, y aunque no ponia el mayor cuidado en acabar y corregir sus obras, eran no obstante muy apreciadas y buscadas. Era algunos tratados á saber: De la de un genio inquieto é incuestante,

y visjó mucho tiempo por el norte, á donde Cristina de Suecia le colzoó de favores solicitando aunque en vano que se estableciese en su corte. Volvió á su patria á trabajar de órden de Luis XIV en las Hullerias, y murió en 1671 á los 55 de su edad. Sus cuadros mas estimados son : El martirio de San Pedro. - El suplicio de S. Gervasio.-Su retrato -El descanso de la sograda familia.-Jenu bendiciendo d sus discipulos. -- Un Descendimiento de la cruz y un Aduar de gitanos, pinturas que se hallan en el museo real de Paris. Este artista apostó á pintar en un dia doce cabezas copiadas del natural, y ganó su apuesta, escitando la admiracion de todos con estas obras que aun se conservan.

BOURDON (Francisco Luis), asció en una aldea cerca de Compiegne, era bijo de un pobre arrendador, estudió en Paris y llegó i ser procurador en el parlamento, y despues diputado del departamento del Oise en la convencion meional, de donde tomó el nombre de Bourdon del Oise. Siendo republicano exaltado, desde el principio de la revolucion manifestó aquel ódio implacable que contra los nobles y los reyes habia quizas adquirido en el estado de escasez en que nació. Votó por la muerte del rey, tuvo una grande influence en la revolucion del 31 de mayo de 1793 y en la de 27 de julio de 1794. Las matanzas de la Vende adonde fué enviado en comison, suavizaron no obetante su feroz carácter pues alli destituyó al general Rosignol que habia anmentado los males en aquella desgratiada provincia. De regreso á la nos exaltado contribuyendo poderosamente à la caida de Robespierre, quien algunos dias antes le babia hecho temblar indicándole indirectamente á la convencion como á un malvado y un traidor. Bourdon se vengó de aquel terrible enemigo conduciéndole á la guillotina, cuidando él mismo de la pronta ejecucion de la sentencia, y proponiendo luego que fuesen arcabuccados sin demora, y en la misma sala de la convencion, muchos de sus colegas sublevados contra el decreto: Despues de la caida de Robespierre, siendo individuo en el consejo de los quinientos, habió contra el régimen revolucionario, contra los padres y madres de los emigrados y contra los clérigos y fugitivos de Alsacia. Hizo derogar no obstante la ley que desterraba los nobles de Paris en 18 de fructidor año 5: condenó el directorio á la deportacion un gran número de diputados y Bourdon sufrió igual suerte siendo sentenciado con los demas compañeros suyos á terminar sus dias en Cavena. Le hubiese sido fácil conseguir el perdon, atèndiendo a sus antiguas opiniones; pero no quiso bacer gestion alguna al intento y sufrió su condena con una altivez que manifestaba la exaltacion de sus ideas y la firmeza de su carácter. Murió en Simamari a poco de su llegada á la Guyana. Era sumamente malvado, mostró algunas veces ciertos impulsos de humanidad en medio de un furor casi continuo.

aon, suavizaron no obstante su feros carácter pues alli destituyó al general Rosignol que habia aumentado los males en aquella desgraciada provincia. De regreso á la convencion se mostró en ella sue-

de muchos años de servicio logró su retiro y fué a establecerse en dicha capital llevado de su aficion á las bellas letras. Las habia cultivado durante su juventud, y no las descuidó jamas aun en medio de las numerosas distracciones que lleva consigo la carrera militar. Falleció en Paris en 1791. Escribió estas obras : la Historia de las ratas, para servir d la historia universal, Ratopolis, 1738, en 4, reimpresa en 1787, con láminas en la coleccion de las obras jocosas del conde de Caylús. 2ª Consideraciones sobre el espiritu militar de tos galos, para servir de aclaracion preliminar a las mismas reflexiones con respecto d los franceses, y de introduccion d la historia de Francia, 1774, en 8. 3ª Consideraciones sobre el espiritu militar de los franceses y de los francos desde el principio del reinado de Clodoveo en 482 hasta el fin del de Enrique IV, en 1610, Paris, 1786, en 8. 42 Consideraciones sobre el espiritu militar de los germanos desde el año de Roma 640, hasta el 176 de la era vulgar, Paris, 1781 en 8. 5ª Didlogo sobre los oradores, traducido del latin al francés, Paris, 1780, en 12. Bourdon de Sigrais, siguiendo la opinion del sábio abate Brottier, cree que esta obra es de Tácito; en cuanto á lo demas, cualquiera que sea el original, el traductor no lo ha desfigurado en cosa alguna.

BOURDONAYE (Bernardo Francisco de la). Este francés que nasió en Sau Maló en 1699, fué á un mismo tiempo negociante y guerrero. Habiéndole encargado en su juventud de los negocios de la compania de Indias, la fué muy util

dió para aumentar los intereses de ella y su propia fortuna. Nombróle el rey gobernador general de las islas de Francia y de Borbon, y bajo su mando llegaron á verse florecientes, á pesar de la desgraciada guerra de 1741. Dominaban los ingleses en la India, y una de sus escuadras cruzando en los mares obstruia el comercio francés, y hacia muchas y considerables presas: toma Bourdonaye la resolucion de armar una escuadrilla; sale de la isla de Borbon con nueve buques de guerra, ataca la escuadra enemiga, la dispersa, y va en derechura á poner sitio á Madrás. Capituló esta ciudad en setiembre de 1746 y los vencidos fueron rescatados por la cantidad de unos treinta y cinco millones de reales; pero habiendo escitado Bourdonaye la envidia con las riquezas que se habia adquirido, sus émulos pintaron al vencedor de Madrás como á un prevaricador, diciendo que habia exigido un rescate muy débil, y que se habia dejado corromper con presentes. Los directores de la compañia de las Indias y muchos accionistas dirigieron sus quejas al ministerio, y la Bourdonaye al llegar á Francia fué encerrado en la Bastilla donde le siguieron un proceso que duró tres años y medio. Salió al fin absuelto, y fué puesto en libertad y reintegrado en todos sus honores, pero murió á poco tiempo en 1754 de resultas de las pesadumbres y de lo que padeció en su larga prision. Era un hombre comparable a Guay - Trouin, y tan inteligente en el comercio como hábil en la marina, al mismo tiempo que tenia mucho talento. Preguntóle un dia, une de los con los varios viages que empren- directores de la compañía de las

Indias «¿ como lo habeis hecho » para arregiar mejor vuestros ne-» gocios que los nuestros? » Porque he seguido vuestras instrucciones en todo lo concerniente d la compañia, le respondió, y yo no he consultado sino d mi mismo en todo lo respectivo d mis intereses.

BOURG (N. del), natural de Rion, consejero en el parlamento de Paris. Dióse á conocer por su ciega adhesion á la secta de Calvino : habló con una especie de furor à favor de los partidarios de aquella doctrina en una junta del parlamento en presencia de Enrique II á quien se atrevió á requerir, y este principe mandó á Montgommeri que le arrestase y fuese conducido a la Bastilla. Le formeron proceso, fué declarado herege, degradado de las órdenes sacerdotales, ahorcado y quemado en 1559, el 38 de su edad. Sospechése de él que habia tenido parte en el asesnato del presidente Minard, uno de sus jueces, y este homicidio apresuró su suplicio y el de muchos calvinistas; pero estos sectarios se vengaron por medio de la conspiracion de Amboise y las guerras consecuentes. Era Bourg uno de los emisarios mas exaltados del calvinismo, cuyos errores hubiera propagado destruyendo la religion católica si hubiese podido. Los protestantes han puesto en el número de los mártires á este fanático, pertinaz y sedicioso, demostrando con esto su ceguedad y poniendose en ridicule.

BOURGOING (Juan Francisco baron de), nació en Nevers en 1748. Habiendo concluido sus primeros estudios en el colegio militar de Paris, fué enviado por el gobierno á Estramburgo, donde es-

tudió el derecho público, siendo discípulo del célebre doctor Kucler. Despues emprendió la carrera militar, fué nombrado secretario de embajada á la edad de 20 años y á poco tiempo encargado de los negocios de Francia cerca de la dieta de Ratisbona. Estuvo despues agregado á la embajada de España y quedó de embajador cuando Mr. de Montmorin fué llamado á Paris en 1777. En 1787 y 1791 le envió la corte de Francia á Hamburgo en calidad de ministro plenipotenciario y despues vino á desempeñar las mismas funciones á Madrid. Pudo salvarse de las proscripciones de la revolucion francesa que fué cruelisima con los servidores del desgraciado Luis XVI, y aun parece que Bourgoing inspiró al gobierno republicano cierta confianza, pues desempeñó en su ciudad natal el primer empleo municipal durante el reinado del terrorismo. Cuando Bonaparte fué nombrado primer cónsul, le envió à Estocolmo en calidad de ministro plenipotenciario, y en 1808 le escogió para ir á Dresde á tratar de los intereses del gobierno imperial. Habíase debilitado su salud, y eu 1811 fué à tomar las aguas en Carlshad, donde murió en 20 de julio de edad de 63 años. Hay de él muchas obras siendo estas las escogidas: Nuevo viage a España, 6 Bosquejo del estado actual de la monarquia, 1789, cinco tom. en 8 con un atlas titulado: Cuadro de la España moderna. Esta misma obra reimpresa en 1807 tuvo mucha aceptacion entre los franceses, que no conocian nuestro genio y nuestro carácter, hasta despues del año 1808, en que empezaron á tener pruebas terribles de nuestro

valor, nuestra constancia y amor patrio. Entonces se desengañaron de que Bourgoing habia Ilenado sus libros de muchas inexactitudes y calumnias contra los españoles, á pesar de haberlos escrito en el seno de la capital de España. Memorias historicas y filosoficas sobre PioVI y su pontificado hasta su retirada a Toscana, 1798, dos tomes en 8, reimpresas en 1800, y continuadas hasta la muerte de aquel pontifice, obra en que el papa y la corte romana sou juzgados generalmente con la ligereza y parcialidad propias de un autor partidario de las doctrinas que en aquellos tiempos dominaban en Francia. Historia de los Flibustieres, traducida del aleman Archenholtz, Paris, 1804, en 8. – Historia de Carlo Magno, traducida tambien de dicho idioma del profesor Hegewisch, 1805 en 8.

BOURIGNON (Francisco Maria), conocido bajo el nombre de Bourguignon, nació en Saintes en Francia, año 1755, aunque era de una familia plebeya y pobre, le dieron una educación escelente, y estuvo algun tiempo indeciso sobre la eleccion de estado, hasta que un acontecimiento imprevisto determinó su vocacion. Unos muchachos que estaban jugando un dia escarbando la tierra, hallaron una cajita llena de medallas preciosas y antignas, lo cual escitó la curiosidad de Bourignon, y queriendo conocer aquel monumento de los tiempos antiguos, se aplicó á estudiar con aficion la parte de la numismática. Empezaba ya á ver los buenos resultados de sus tareas, cuando persuadiéndose de que semejante ocupacion jamas le conduciria á ser afortunado, resolvió seguir otra carrera sin renunciar por esto sus ocupaciones

predilectas. Fué à Paris con el objeto de estudiar cirugia, y no descuidando ninguno de los medios de instruccion que ofrece aquella gran capital, siguió el estudio de las belias letras, y conociendo que tenia númen poético, se hizo compañero de Pisis y Barré, trabajó con estos para los teatros, y publicó sus Recreos literarios en 1779 en 8. Es cribió tambien diversas memorias sobre las antigüedades y volviendo despues á su pueblo natal, en él tué redactor de un periódico titulado: Diario de Santonja; periódico que hasta la revolucion fué interesante por la erudicion y el interes con que el autor le amenizaba, pero despues se convirtió ca el eco de los mas expltados republicanos. No contento con hacer circular por todas partes el veneno de sus doctrinas, iba predicando d mismo por los campos, la guerra á los palacios y la paz á las cabauas : esto dió motivo á que en una aldea le apedroaran y apaleasen, de cuyas resultas murió dejando un grau número de obras manuscritas. De ellas solo se han impreso las siguientes : *Observaciones sobre algu*nas antiguedades romanas desenterradas en el palacio real , 1789; en 8. – Investigaciones topográficas sobre las antigüedades de los galos y de los romanos en la Santonja y el Angumois, 1789 en 8. Las poesías de Bourignon abundan de gracia, luciendo en ellas la facilidad y soltura en los versos; ha contribuido al poema del *Pajaro* perdido y vuelto a hallar.

BOURSAULT (Edmo), nació en Muci del obispo, en Francia, en 1638 y murió en 1701. Sin haber tenido instruccion alguna, enseñado por sí mismo con la lectura de

los mejores autores de su pais, llegé à escribir el francés con alguna elegancia. Compuso no obstante una obra muy mala bajo el título del Verdadero estudio de los soberaaos, y fué tanto del agrado de Lais XIV, que el autor hubiese sido sin duda preceptor del príncipe beredero de la corona si hubiese mbido el latin. Habiendo llegado á ser secretario de la duquesa de Angukma, componia diariamente una Gaceta en verso, con la cual divertia mucho á la corte y consiguió una pension de 2000 francos; pero con motivo de haberse propasado en uno de los números de su periódico divertiéndose á costa de la respetable órden de S. Francisco, fué amenazado de encierro en la Bastilla, y desde entonces dejó de mir á luz su Gaceta. Dedicose á escribir para el teatro y compuso machos dramas, siendo estos los mejores: La Comedia sin titulo, ó el *Mercurio galanteador* , en verso, 1683. – Las Fábulas de Esopo, comedia en 5 actos en verso, con un prólogo, 1660. – Faeton comedia en 5 actos. - Las palabras á la Moda, en un acto. – Esopo en la corte en 5 actos. La coleccion de estos dramas se imprimió en Paris, en tres tomos en 8, año 1665. Compuso ademas estas obras : El principe de Condé, 2 tomos en 12. - El marqués de Chavigni, romances escritos con fuerza de imaginacion. - Artemisa y Polianto, 1670. -No creer lo que uno vé, 1670, dos tomos en 12. - Cartas de respeto, de obligacion y de amor, conocidas bajo el nombre de Cartas á Babed, 1676, en 12.-Cartas mievas, acompañadas de fábulas, cuentos, epigramas, anécdotas y chistes, 3 tomos en 12, Paris 1709. 1747, sirvió en los ejércitos fran-

BOURSIER (Lorenzo Francisco), clérigo, doctor de la Sorbona. Nació en Couen en la diócesis de Paris, en 1679. Se vió obligado á salir de aquella casa, con motivo de su opisicion á los decretos de la Iglesia en 1721, y habiéndose retirado á su patria, vivia en ella en 1735, cuando tuvo que huir para evitar las persecuciones del ministerio, atento siempre á frustrar toda tentativa que pudiera bacerse para trastornar la religion y el estado. Desde entonces anduvo incógnito y solo se manifestó á un corto número de amigos de confianza. Este sacerdote que murió en Paris en 1748, es autor de varias obras que se hallan prohibidas, y por tanto omitimos mencionarlas. El doctor Boursier fué el promotor de todas las inquietudes ó disputas acaloradas que hubo en la Sorbona con motivo de la bula *Unigenitus* , escitó las gestiones que causaron la apelacion, y compuso la famosa memoria publicada bajo el nombre de los Cuatro obispos, pretendiendo justificar aquel acto.

BOUSCAL (Guyon Guerin de), nació en el Languedoch en el siglo 17, fué consejero del rey de Francia, abogado del consejo, y autor de muchos dramas entre ellos los siguientes : *El amante liberal* , trágico - comedia. – La muerte de Bruto y de Porcia o la Venganza de la muerte de César, tragedia. - La muerte de Agis. - El gobierno de Sancho Panza. - Don Quijote, primera y segunda parte. - El hijo negado ó el Gobierno de Teodorico rey de Italia. Se ignora la epoca precisa del nacimiento y muerte de este escritor.

BOUSMARD (A. de), nació en

gró en 1792, y pasó al servicio de la Prusia donde los estrangeros apreciando sus talentos militares le nombraron mayor general. Siendo síncero admirador de Vauban ha vengado su memoria defendiéndole de muchas acusaciones, entre otras la que hicieron contra él, suponiendo que habia hecho gastar al rey de Francia mil cuatrocientos millones en fortificaciones inutiles. Probó que aquel grande hombre unicamente habia invertido cinco millones al año. Es autor de una obra muy estimada bajo el título de Ensayo general de fortisicacion y ataque y defensa de las plazas, dedicada al rey de Prusia, 4 tomos en 4 y uno en folio de laminas. Los tres primeros fueron impresos en Berlin en 1797, 1798 y 1799, y el cuarto en Paris en 1805 con el título de Tratado de las tentativas que se deben hacer para perfeccionar las fortificaciones. Murió Bousmard de un casco de homba en el sitio de Dantzick, en mayo de 1807.

BOUTARIE (Francisco de), catedrático de derecho francés en la universidad de Tolosa nació en 1672 y murió en 1733 en dicha ciudad donde habia sido gele del consistorio. Hay de él muchas obras en francés que por la pureza del lenguage, su concision y exactitud se miran con aprecio en el dia, y son las siguientes : Las Instituciones de Justiniano, cotejadas con el derecho francés, 1740, un tomo en 4 con un escelente prólogo. - Tratado de los derechos senoriales y de las materias feudales, reimpreso en 4, 1751, con aumento y correceiones. - Esplicaciones de la ordenanza de Blois, del concordato

ceses antes de la revolucion, emigró en 1792, y pasó al servicio de la Prusia donde los estrangeros cretos sobre materias civiles, crimiapreciando sus talentos militares le nales y de comercio, 2 tomos en 4.

BOUTAULD (Miguel), jesuita, nació en Paris en 1607, ejerció por espacio de quince ó diez y seis años el ministerio de la predicacion y murió en Pontoise en 1668. Sus principales obras son : Les consejos de la sabiduria, reimpresos en 1749, Paris en 8. – El teologo en las conversaciones con los sábios y los grandes del mundo, Paris y Leon en 4 y en 8, obra muy sólida y apreciada generalmente. Es una coleccion de diversas respuestas que el P. Cotton ha dado á los incredulos, cuyas dudas y errores son con poca diferencia las mismas en todos los siglos. Estaba tan satisfecho de ellas Enrique IV que obligó al P. Cottou á ponerlas por escrito y asi sirvicron al P. Boutauld para componer su citado libro. - Metodo para conversar con Dios, Paris 1684, en 12.

BOUTEROUE (Claudio), sábio anticuario francés y consejero en el tribunal de monedas; nació en Paris. Ha dado al público un libro lleno de erudicion y muy estimado bajo este título; Indagaciones curiosas de las monedas de Francia. desde el principio de la monarquia, Paris, 1666 en fólio. Este escrito abunda de sábias investigaciones sobre la historia de las monedas de la primera estirpe de los reyes de Francia, que parecen haber descuidado el hacer escribir la historia de su reinado, contentárdose con hacer grabar en sus monedas los acontecimientos mas memorables. Nadie babia dado aun al público una coleccion de tales monedas, que son en algun mode

amos testigos irrecusables de la historia. El autor habia prometido otros tres tomos que hubieran contesido las monedas de la segunda y tercera estirpe, pero su muerte scaecida ácia el año 1680 le impidió concluirlos y publicarlos.

BOUTEVILLE (Francisco de Montmorency, conde de), gobernador de Senlis, hijo de Luis de Montmorency; heredó el valor de sa padre, pero fué en esta parte tan estremado que tuvo un fin funesto. Estaban entonces en mucho uso los desafios en Francia, á pesar de les edictes de Enrique IV y de Luis XIII, de suerte que la primera cosa que preguntaba uno á otro por la mañana cuando se veian era: ¿quién desafió ayer? y por la tarde ; quién sué desastado esta mañana? Bouteville llegó á estar tan dominado de esta bárbara manía, que si alguno llegaba á decirle: s Fulano es muy valiente», iba á bascarle al punto y le decia sin sahodarle: me han dicho que V. es hombre de valor; preciso es que midamos las espadas. Asi se adquino una gran reputacion de valiente en aquellas desgraciadas lides, mató al conde de Torigni en 1626. Al año signicote, el y Francisco de Rosmadec, conde de Chapelles, tiraron de las espadas contra el marqués de Beuvron, y Enrique de Ambroise marqués de Bussi, que sué muerto por el conde Chapelles. Ambos vencedores marcharon á buscar asilo en Lorena, y habiendolos arrestado en Vitrile, les cortaron la cabeza en Paris el dia 21 de junio de 1627. Uno y otro murieron con firmeza reusando que les vendasen los ojos en el cadalso. El conde de Bouteville habia casado con Isabel Angela de Viena que !

murió en 1696 de edad de 89 años, y de este matrimonio nació el famoso mariscal de Lujemburgo. Bouteville à pesar de su genio pendenciero, tenia amigos íntimos siendo de este número el comendador de Valenzay, despues cardenal, quien tenia tal prurito por sacar la espada, que quiso desafiar al mismo Bouteville aunque le amaba con pasion, porque no le habia elegido por segundo en un desafio ocurrido dos ó tres dias antes. Esta enemistad hubiera tenido funestas consecuencias á no ser por una disension que tuvo Bouteville con elmarqués de Portes, à quien desafió baciendo Valenzay de segundo.

BOUTIERES (Guignes Guiffrey de los), teniente general de Francisco I. Apenas habia cumplido 16 años, cuando mostró en una accion beróica un valor muy superior 4 su edad. Sirviendo en la compañía de soklados de Bayardo, tuvo ocasion de pelear cuerpo á cuerpo con un oficial albanés de caballeria ligera de los enemigos, terrible por sualta estatura, y á quien hizo prisionero. El nuevo David presentó su Goliath al emperador, y éste admirado del contraste del vencedor y del vencido dijo al albanés : « Sorprendido estoy de que un coloso como tu, se haya dejado prender por un muchacho que aun no le asomará el bozo en cuatro años. » El albanés aun mas avergonzado de esta reconvencion que de verse vencido, quiso colorir su cobardia diciendo que habia cedido al gran número, cayendo prisionero en poder de cuatro ginetes. Bayardo que se hallaba presente, dirigiéndose à Boutieres le dijo : ¿ois lo que refiere? Todo es en contra de vuestra relacion, y en mengua del honor

vuestro. Inmediatamente poniendose el joven de puntillas imentis! le replicó con osadia al albanés, y para mostrar que yo solo os he preso, montemos otra vez d caballo y yo os mataré sino gritais segunda vez pidiendo cuartel. Pero el albanés harto satisfecho de la primera pelea, tuvo por conveniente no aceptar semejante proposicion. Este acto de intrepidez precoz sucedió eu el año 1509, y Boutieres dando siempre pruebas de hombre valeroso, se distinguió despues en todas las guerras de Italia, por lo cual le confiaron el gobierno de Turin en 1527. Habiendo nombrado el rey en su lugar al duque de Enghien, resentido de ello se retiró á una de sus posesiones; pero noticioso de que iba á darse una batalla voló al ejército, mandó la vanguardia, y contribuyó eficazmente à la victoria de Ceritolles en 1544: tres años despues se le dió una comandancia en la escuadra del almirante Annebau. La historia no refiere sus demas hazañas ni el año de su muerte.

BOUVET (Joaquin), sábio misionero jesuita; nació en Mans en Francia ácia el año 1658. Por sus profundos conocimientos en matemáticas, fué elegido como uno de les misioneros que marcharon á la China en 1685. Embarcóse con cinco ó seis jesuitas, y despues de una peligrosa travesia de un año, llegaron a Ningpu, en la costa oriental de la China. El emperador Kang-hi, amigo de las artes, y movido del deseo de aprender las matemáticas, vió con alegria en su imperio á unos sábios europeos, con los cuales contaba para sus digerentes proyectos. Hizo que permanec escu en su corte los PP.

Bouvet y Gervillon, y permitió i los demas que recorriesen las previncias predicando la fé de Cristo. El P. Bouvet con la mira de ser mas útil al emperador, se aplicó á la lengua tártara y en muy poco tiempo consiguió poseeria periectamente. De acuerdo con el P. Gervillon empezó entonces á dar les ciones de geometria al emperador, y compusieron diversos tratados de matemáticas para su uso, de le cual quedó tan satisfecho aquel príncipe, que deseó tener consigo mayor número de jesuitas para auxiliar y acelerar las empresas que meditaba. Mandó pues al P. Bowvet que volviese á Francia, y le entregó cuarenta y nueve volúmo nes en chino para hacer un obsequio à Luis XIV. Arribó à Francia el célebre misionero en marzo de 1697, y despues de haber desempeñado su comision, volvió á embarcarse para la China y llegó á Pekin en 1699, acompañado de los nuevos misioneros. Le habia entregado Luis XIV una magnifica coleccion de láminas que presentó al emperador, y el éxito de este segundo viage fué tan satisfactorio para Kang-bi, que nombró al P. Bouvet, intérprete cerca del principe imperial. Esto no obstante, sin que se sepa el verdadero motivo, el misionero jesuita fué desposeido de tal empleo en 1704, sia dejar de emplearle el emperador en otros negocios: y asi es que durante muchos años trabajó coa algunos compañeros suyos en formar el mapa del imperio. Este sábio jesuita murió en Pekin en junio de 1732 á los 74 de su edad y 44 de su mision en la China, y dejé publicadas estas obras : Elementa geometria et geometria Pekini for-

mis regiis; citados anteriormente. -Itinerario desde Pekin hasta Canton, en el tomo primero de la Descripcion geografica é histórica del P. du Halde. - Estado presente de la China, con láminas grabadas por Pedro Gniffart, segun los dibujos presentados al rey de Francia por el P. Bouvet, Paris, 1667 en fólio. -Retrato histórico del emperador de la China Cang-hi, Paris, 1697, en 12, obra traducida por Leibnitz bajo este título: Icon regia monarche sinarum nunc regnantis, ex gallico versa, 1699 en 8, y algumas otras obras.

BOUVIER (Gil), llamado Berri acaso por ser este el pais donde nació en 1386. Fué heraldo de Cárles VI y Cárlos VH de Francia, de los cuales escribió la Crónica que empieza en 1402 y acaba en 1461, publicada por Godofredo eu las historias de aquellos monarcas, en 1653 y 1661 en fólio. Es tambien autor de un Tratado de los heraldos ó reyes de armas, de una Crónica de Normandia, desde Bullon primer duque hasta el año 1220: de la historia del recobro de aquel pais, y del resto de la Guyana, en 1448 por Cárlos VII. El P. Labbe ha dado en el primer tomo de sus Miscelaneas algunos estractos del libro de Blasones de Bouvier, y una Descripcion de la Francia del mismo autor en el primer tomo de su Compendio de la Alianza cronológica de la historia ngrada y profana.

BOVÁDILLA (D. Francisco de), comendador de la órden de Calatrava: fué nombrado en 1500 gobernador general de las Indias por Fernando el católico, con encargo de examinar la conducta de Cristóbal Colon, á quien habian desacreditado con aquel soberano y la reina Isabel. Elevado Bovadilla de repente desde un estado de miseria al colmo de los honores, olvidó en breve su primer estado, en términos que apenas llegó à Santo Domingo cuando trató á todo el mundo con una altaneria intolerable. Intimó á D. Diego Colon hermano de Cristóbal á qué le cediese la ciudadela de Santo Domingo, cuya custodia le estaba confiada, y habiéndolo resistido se apoderó de ella á viva fuerza. Acudió inmediatamente Cristóbal Colon al socorro de su hermano, y Bovadilla sin miramiento alguno á su clase y sus servicios, hizo que le pusiesen grillos lo mismo que a D. Diego y Bartolomé sus hermanos. Aprisionados de este modo los envió á España remitiendo al mismo tiempo el proceso original; pero los reyes católicos indignados de tal procedimiento, mandaron que pusiesen en libertad á los ilustres presos, dándoles mil ducados para que fuesen á Granada donde se hallaba entonces la corte : alli les acogieron los angustos soberanos con estraordinarias demostraciones de bondad y de distincion, declararon nulo cuanto se habia hecho contra ellos, y prometieron indemnizarlos y vengar los ultrages. A consecuencia de esto fué llamado á España Bovadilla; pero habiendo naufragado el buque en que venia, pereció con otros muchos en el año 1502.

BOVADILLA (Gerónimo), vease

BOVERICK, célebre relojero inglés en el siglo 18; se hizo célebre por sus obras maestras de mecánica. Construyó una silla ó sitial de marfil con cuatro ruedas, en la cual habia la figura de un hombre

sentado, y era tan pequeña y tan ligera que una mosca la hacia andar fácimente, siendo de admirar que la silla y la mosca no pesaban mas de un grano. El mismo artífice construyó segun dicen una mesa de juego con su cajon, otra de comer, un bufete, un espejo, dece sitiales, seis platos, una docena de cubiertos con otros tantos cuchillos y dos saleros : con un caballero, una señora y un lacayo; y todo esto tan pequeño que cabia en una avellana. Constitese sobre esto el Microscopio al alcance de todo él mundo, por Baker, sábio respetable que refiere todos estas hechos como testigo ocular de cllos. Adviértase que no era desconocido entre los antiguos este género de obras. Plinio habla de un tal Teodoro de Samos que habia hecho de bronce su propia estatua de perfecta semejanza, con un libro en la mano derecha y eu la izquierda un carro tirado de cuatro caballos, todo esto cubierto con una mosca de bronce becha por el mismo escultor.

BOVERIO (Zacarias), capuchino, nació en Saluzes en Génova en 1568. A los 70 años de su edad enseñó filosofia y teologia en su orden. Es autor de algunas obras de controversia, y de la Historia de los capuchinos, en latin, 1632 y 1639, dos tomos en fólio, traducida en francés por el P. Autonio Caluze, 1675 en fólio. En ella manifiesta el autor algun esceso de credulidad, queriendo mas bien escribir cosas edificantes que examinar si eran siempre verdaderas; mas a pesar de aquesta tacha, su intencion es laudable, y la falta de critica en su obra, jamas podrá ocasionar daño alguno á la moral. Compuso ademas estos libros: De- un asunto de conciencia, añadiendo

monstrationes undecim de vera habitus forma d Seraphico Francisco instituta, Colonia, 1655. Aqui pretende probar que el hábito de los capuchinos es el de S. Francisco. Demonstrationes symbolorum veræ et falsæ religionis, adversus præcipuos ac vigentes catholicæ religionis hostes, etc., Leon 1617, un tomo en fólio. - Parænesis catholica ad Marcum Ant. de Dominis, Leon, 1618; lo cual es una impugnacion de las aserciones insertas en la Republica christiana et ecclesias tica del apóstata de Dominis. – Orthodoxa consultatio de ratione veræ fidei et religionis amplectendæ. Escribió el autor esta obra en 1625. en Madrid con el objeto de empenar á Cárlos Estuardo príncipe de Gales, que se hallaba entonces en nuestra corte, á que abrazase la religion católica.

BOWER (Archivaldo), jesuita escocés, nació en 1686. Enviaronle en 1702 à Douai al colegio de su nacion para emprender alli sus estudios y habiéndolos concluido sué á Roma y entró en la compañia sogun el uso del instituto, le emplearon en la enseñanza y desempeñó varias catedras en diferentes colegios, observando siempre una com ducta irreprensible. Hallábase en 1722 en Macerata de consejero de la inquisicion, y en 1724 le mandaron pasar á Perusa, ciudad de donde se fugó dejando el hábito religioso, aunque habia contraido los votos mas solemnes. Dicese que recorrió aquel pais durante algun tiempo, y que despues volvió a Inglaterra donde se estableció y tuvo una aventura muy raidosa. Tratose de adivinar el motivo de su fuga, y en este caso alegó que era

olras razones tan poeo convincentes, que llegó á ser un objeto de desprecio entre las gentes de ambas comuniones, católica y protestante. Lecontró sin embargo un protector en milord Lileton, por cuyo influjo logró el empleo de bibliotecario de la reina Carolina, y contruo matrimonio ventajoso casando con una viuda rica, sobrina del obispo de Nicholaou. Murió en 1766 de edad de 80 años. Era literato y dejó algunas obras á saber : Historia literaria, papel periódico en que auunciaba cada mes los libros que se publicaban, haciendo una esplicacion sucinta de ellos. - Historia romana, estractada principalmente de la grande obra universal publicada en Inglaterra. - Historia de los papas, escrita con la parcialided que era de esperar de un bombre que habia faltado á sus votos, y abandonado la religion que reconoce en el papa el vicario de Jesucristo y el cabeza de la cristianclad.

BOWLES (Guillermo), naturalista irlandés; hallándose en Paris en 1752 trató á D. Antonio de Elloa, comendador de Ocaña en la orden de Santiago. Este benemérito epañol conocicudo el mérito que distinguia á Bowles como á naturalista le ofreció presentarle al gobierno español, con la esperanza de que la España sacaria gran partido de las luces de aquel sábio. Hablóle en nombre del ministerio y le bizo tan ventajosas proposiciones que Bowles no dudó ni un momento en aceptarlas. Encargóle desde luego el gobierno hacer un viage por la peuinsula, y le señaló por discípulos y compañeros á Don José Solano, D. Salvador. Medina,

cipió Bowles su comision baciendo el viage desde Madrid á Almaden, en cuyo transito se dedicó á investigar las calidades de las tierras y varias particularidades naturales de las que dió Bowles una exacta relacion y en particular de la muy famosa mina de Cinabrio en Almaden. Desde alli pasó á Mérida, Talavera, Badajoz, Sevilla, Antequera, Malaga, Motril, Almeria y Cabo de Gata. Hizo una descripcion de Valeucia y Gandia, despues volvió á Madrid y emprendió otra vez su viage por Valladolid, Búrgos, Victoria, Bayona etc., y en todas partes halló cosas dignas de admiracion, y hasta entonces ignoradas generalmente. En 1753 de orden del ministerio, hizo algunas esperiencias sobre la platina, con cnyo motivo escribió una disertacion con la que propone muy fuertes argumentos, para probar contra el conde de Busson, que la platina es un metal nuevo y de distintas propiedades de los que hasta entonces se conocian. Compuso asimismo otra disertacion sobre la laugosta que desoló á España desde el año 1754 hasta el 57, en la que describe la historia natural de aquel insecto, con varias observaciones acerca de su propagacion ... y medios de destruirla; y por fin dió al público una obra en idioma español bajo el título de : *Intro*duccion a la historia natural, y d la geografia fisica de España, impresa en Madrid en 1775 en 4: Cuyo mérito por la exactitud y las observaciones importantes que coutiene la merecido los elogios de nacionales y estrangeros. Esta obra ha sido traducida en francés, por el vizconde de Flavigni, Paris, 1776 🕝 y D. Pedro Saura, abogado. Prin- en 8; pero es mejor traduccion la

que hizo Milizia en italiano, publicada en Parma en 1784, en 4, ilustrada con notas por el Sr. Azara. Murió Bowles en Madrid en 1780, despues de haber recibido del gobierno y del público las mayores muestras de la estimacion y aprecio, que tan justamente se habia grangeado por sus utilísimos trabajos.

BOWYER (Guillermo), célebre impresor inglés, nació en Loudres en 1699, y se bizo famoso tanto por sus bellas ediciones, como por su ciencia en las bellas letras, basta que murió en 18 de noviembre de 1777. Era individuo de la sociedad de los anticuarios é impresor de la sociedad real y de la camara de los pares. Este tipográfico ha enriquecido con prefacios muchos libros que imprimió, y ha publicado una Historia del origen de la imprenta, en inglés, 1774. Es muy estimada su edicion de las obras de Selden, .5 tomos en folio, 1722, y 1726, y la del Nuevo Testamento en griego, 1763, dos tomos en 8.

BOXHORNIO (Marcos Zuerio), catedrático de elocuencia en Leiden cuando aun no tenia 19 años, y despues de historia y de política; nació en Berg-op-Zoom en 1612, y murió en 1653. Este escritor que era hijo de un ministro calvinista, compuso las obras siguientes: 12 Historia universalis, Leipsick, 1675, en 4. 4ª Opsidio Bredana, 1640 en folio. 3ª Virorum illustrium monumenta et elogia, Amsterdam, 1638 en folio. 4ª Chronologia sacra, Bautzen, 1677 en folio. 5<sup>2</sup> Poemata, 1629, en 12. 6ª Theatrum urbium Hollandiæ, 1652, la cual es una compilacion de Guichardini y de Valerio Andres. 5ª Historiæ romanæ et augustæ scriptores minores latini, cum

animadversionibus, Leiden, 1632, cuatro tomos en 8. Esta obra es una edicion de Floro, de Aurelio-Victor, de Veleyo-Paterculo, de Suetonio, de Amiano-Marcelino, etc. 8ª Poetæ satyrici minores, cum commentis, 1632, en 8. 9ª Notas sobre Justino, Tácito y Julio César. 10<sup>2</sup> De republica Leodiensi, Amsterdam, 1632, en 16. 112 Originum gallicarum liber, Amsterdam, 1654 en 4, obra apreciada y poco comun. 12ª Metamorphosis Anglorum, 1653, en 12: es un compendio de las revoluciones de Inglaterra. 13ª Quæstiones romanæ, Leiden 1637, en 4; que son unas disertaciones sobre las antigüedades sagradas y profanas de los romanos.

BOYER (Abel), nació en Castres en 1664, salió de Francia despues de la revocacion del edicto de Nantes, y se retiró primeramente a Ginebra, luego á Francker, y últimamente á Inglaterra en el año 1689. Murió en Ghelsei en 1729 á los 65 años de su edad. De este autor que era tan amante del placer como del estudio, son muy conocidas estas obras : 1ª un Diccionario ing'é. y francés, en dos tomos en 4, Londres, 1674; obra muy apreciada y de la cual se has hecho varias ediciones. 2ª Una Graindica inglesa en 8, tambica muy estimada. 5ª El Estado político, obra periódica que comprendia todos los estados de Europa, publicada desde 1710 hasta 1729 : foé muy aplaudida en un principio, y aun la buscan los curiosos en el dia por contener muchos documentos interesantísimos. 4ª Historia de Guillermo III, Londres, 1702, dos tomos en 4. 5º Historia de la reina Ana, Londres 1722 en fólio. 6ª Historia de Guillermo el con-

estas tres últimas obras estan escrites en inglés, en cuyo idioma tradujo tambien Boyer las Aventuras de Telémaco, y las de Aristonoo, 1725, en 8.

BOYER DE AGUILLE (Juan Bautista, marqués de), consejero en el parlamento de Paris. Compuso un precioso gabinete de pintures que su hijo Pedro Juan hizo grabar por Santiago Coelmans de Amberes. Esta obra: se concluyó en 1709 y contiene 118 láminas en folio, las cuales no se han publicado hasta el año 1744. Ambos señores, padre é bijo, juntaban á los conocimientos propios de su estado, las luces que dan el estudio de les bellas letras y el entusiasmo por las bellas artes.

BOYL o Boil (J. Bernardo), y no Buil ó Bueil como le liamaron los franceses; sacerdote ermitaño de Monserrate en el siglo 15, natural de Cataluña y no de Aragon, como supone Latasa, tom. 20, página 286, alegando haber en Aragon una casa noble de Boil, aunque el mismo Latasa confiesa que habiendo pedido noticias de la patria de este monge en 1784 al monasterio de Monserrate, no resultaron estas conformes con su opinion. Fué Boyl tan distinguido por sus virtudes como por su sabiduria. Los reves católicos le eligieron para acompañar á Cristóbal Colon en su segundo viage á las Indias, y á este fin lograron que el papa Alejandro VI le nombrase apóstol, patriarca y primer obispo de las tierras que se descubriesen, con cuyo carácter y con el de legado á latere ralió con el describridor del Nuevo Mundo, llevándose por compañe-

quistador, Londres, 1702, en 8 : | órden de S. Benito. Despues de haber trabajado muchísimo en la viña del Señor por el Nuevo Mundo, regresó á España; y segun consta de un necrologio que levá el P. D. Jaime Caresmar en el monasterio de benedictinos de-Cuxá, fué abad de este monasterio, y murió en él, en 1520. Dicese que durante su resi« dencia en las ludias tuvo algunas disensiones con el almirante, quejándose de su demasiada crueldad con aquellas gentes, y que cuando se presentó á los reyes católicos, dió muy mala cuenta del comportamiento de los españoles; esto lo escribe el historiador Antonio de Herrera como podrá verse en el tomo primero de su historia general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra firme, pág. 53, 55, 59, 62 y 67; y aun anade: Fr. Boil y D. Pedro Marguerite » asi como se conformaron en irse » juntos sin licencia, se acordaron » tambien en decir mal de las In-» dias y desacreditar aquella em- presa, porque no hallaron el oro » para tomario de las arcas, ó co→ » gerlo en los árboles; » lo cual nos parece exagerado. Se han ofrecido algunas dudas acerca de la órden á que pertenecia. Blasco supone que iné mínimo, y aunque esto no es lo mas cierto, pues el P. Gonzalo Fernandez de Oviedo que le conoció y trató asegura que fué benedictino, sin embargo puede creerse que perteneció á una y otra religion, y nos inclinamos 4 esto porque en las apuntaciones que nos ha proporcionado el sabio traductor de la Biblia el Sr. D. Felix Torres de Amat para la ilustracion de este artículo, entre otras cosas se lee: « En la biblioteca real res à does sacerdotes de la misma s de S. Lorenzo del Escorial hallé

» la signiente nota m. s. - Siendo Fr. Bernardo Boil abad de Mon-» serrate, los reyes católicos le en-» viaron embajador al rey de Fran-» cia Cárlos VIII, para tratar de la » restitucion de los condados de n Rosellon y Cerdaña. Mas tuvo » poco que hacer, porque S. Fran-» cisco de Paula habia persuadido á » Luis XI la dejase ordenada en su » testamento. Aficionóse el P. Boil » á S. Francisco de Paula, cuyas » virtudes y milagros vió tan de » cerca, que pidió ser admitido á » la nueva congregacion de míni-» mos; y volvió á España con el » carácter de vicario general de la » órden; llegó hasta cerca de Má-» laga, que tenian sitiada los reyes » católices, y dióles la carta de San » Francisco, en que les decia que » al primer dia del recibo, se les » rendiria la ciudad, como asi fué » el 18 de agosto de 1487. Se con-» serva esta carta en el archivo de » los marqueses de Andales y con-» des de Teba.» Tradujo el P. Boyl del latin al castellano el Tratado ascetico del abad Isaac; y se imprimió esta traduccion en el monasterio de S. Cagat del Vallés en 1489 y le dedicó con estas palabras al venerable y muy virtuoso varon mossen Pedro Zapata archipreste de Daroca, el pobre de virtudes Fr. Bernal Boyl indigno sacerdote y ermitaño de las montañas de nuestra Sra. de Monserrate salud é acrecentamiento de virtudes en aquel que es verdadera salud. El erudito P. Caresmar escribió difusamente un discurso sobre la patria y hechos de este insigne catalan, que remitió a Madrid al Sr. D. N. Hermida por conducto de la Sra. marquesa de Sta. Coa, vecina de Barcelona, de cuyo m. s. creemos que

existe una copia en el real monasterio de las Avellanas, la cual hasta ahora no hemos podido ver. Algunos han confundido al muestro liernardo Boyl, con el valenciano Guiilcimo Boyl, que cabalmente era obispo de Gerona en aquel mismo tiempo, ó desde 1508 hasta 1532 como puede verse en el tomo 44 de la *España sagrada*, pág. 102. Un benedictino aleman dio a laz una historia del viage de Boyl con el título de: Nova navigatio novi orbis Indiæ occidentalis R. P. D. Buellii Catalani, abbatis Montis -Serrati, ac sociorum monachorum ordinis Sancti-Benedicti anno 1495 in 4, figuris adornata à P. Honorio Philoppono ejusdem ordinis, 1621 en folio. Su objeto al componer esta obra parece fué el de revindicar en favor de la órden de benedictings el honor de haber sido los primeros que predicaron la fé en el Nuevo Mundo.

BOYLE (Roberto), célebre filésofo, nació en 1626 en Lismore en Irlanda y era el séptimo bijo de Ricardo conde de Coork y de Herbery. Despues de haber aprendido el francés y el latin en su patria, viajó por Ginebra, Francia é Italia para perfeccionarse en la física y en las matemáticas. De vuelta á Imglaterra ayudado por Hoork su asociado en las operaciones químicas, perfeccionó la bomba pneumática inventada por Othon de Guerike, burgomaestre de Magdeburgo. El rey Cárlos II y sus sucesores Jacobo II y Guillermo III, le honraron sucesivamente con su trato y su estimacion. A él se dehe principalmente el establecimiento de la sociedad real de Londres, creada en 1663, y de la cual le nombraron presidente en 1680;

pero quiso siempre limitarse al título de consejero dándose á conocer en todas ocasiones por su zelo á favor de la religion cristiana. Durante su vida dió trescientas libras esterlinas para la propagacion de la É en América, y ciento para las Indias. Dejó al morir un legado considerable para cierto número de removes que se deben predicar cada año sobre la vertlad de la religion cristiana en general, sin entrar en las disputas particulares que dividen á los cristianos. Es autor de muchos escritos sobre la teologia, la fisica y las matemáticas recopilados em 1744, en Londres, en 5 tomas en fólio, con la vida del autor. Las principales obras son: 12 Nuevos esperimentos físicomecanicos sobre el resorte del aire. En ellos descubre la máquina del vacío, y llega su modestia hasta confisar que es dendor de estas ideas à Othon de Guerike : 28 Consideraciones sobre la utilidad de la fisica esperimental. 5ª Historia general del aire. 4ª Esperimentos y observaciones sobre el frio, los colores, los cristales, la respiracion, lo salado del mar, las exalaciones, la llama y el azogue, en diferentes tratados sueltos. 5º El químico escéptico. 6ª Ensayos sobre la Escritura Santa. 7ª El cristiano naturalista; obra en la cual prueba que h fisica esperimental conduce al cristianismo, en vez de alejar de él a los hombres. 8º Consideraciones para conciliar la razon y la religion. 9ª Discursos sobre la profunda veneracion que debe d Dios el entendimiento humano. 10ª Coleccion de escritos sobre la escelencia de la teologia comparada con la fisica natural. Murió en Londres ta 1691 de edad de 64 años. Todo

era sencillo en su casa y conforme al carácter de un verdadero filósofo; era sumamente franco, político y afable, y exento de todas las sutilezas de que los hombres han hecho muchas veces cosas importantes, observaba en todo el decoro y la decencia, no sabiendo ni mentir ni disfrazar. Juzgaba muy iniciosamente de los hombres y de los negocios, razon por la cual se retitó muy pronto de la corte. Sus ideas sobre los medios de hacer al género humano mejor y mas feliz, cran muy estensas; pero comunmente es muy dificil la ejecucion de las ideas mas sanas. Se debe tambien á este antor el conocimiento exacto de la absorcion del aire en las calcinaciones y combustiones, y del aumento de peso de las cales metalicas; ha sido, en fin, el primer guia y el precursor de Mayou, de Hales, de Cavendisk y de Priestley. Estudió las lenguas orientales y en particular el hebreo, á fin de dar á conocer mejor las verdades de la religion cristiana : ayudaronle en sus investigaciones los doctores Bocoke. Ide, Clarke y otros célebres teologos de su tiempo, y fundó escuelas públicas en favor de aquella misma religion.

BOYLE (Rogerio), conde de Orreri y hermano del precedente; nació en Lismore en 1621. Habiendo emprendido la carrera de las armas, sirvió á las órdenes de Cromwel contra Cárlos I, y despues de la muerte del usurpador sostuvo la causa de Cárlos II. Así que este rey subió al trono concedió á Boyle el empleo de ministro de su consejo privado de Inglaterra y de Irlanda. Murió en 1679 de edad de 59 años mirado como un hombre de un taleuto mas es-

tenso que el de su hermano, pero menos sólido y menos amigo de la virtud, de la justicia y de la religion. Publicó muchas obras en prosa y verso, bien escritas en inglés, á saber: 1ª La Partenice, romance en tres tomos en 4 y en folio, comparado a los de Escuderi y de la Calprenede. 2ª Historia de Enrique V. 5ª El principe negro Mustafá Trifon, tragedias aplaudidas en su tiempo. 4º El arte de la guerra, etc. 5ª Coleccion de cartas de estado, de Boyle, publicadas con su vida por Tomas Morice, Londres 1743 en fólio, en inglés.

BOYLE (Carlos), nieto del precedente y tambien conde de Orreri; nació en 1676. Educóle el doctor Atterburi. y fué encerrado en la torre de Londres en 1722. Le acusaron de haber entrado en las maquinaciones contra el estado, y no habiendo podido probarselo jamas, murió en 1731 de una enfermedad de estenuacion contraida en su eneierro. Es el inventor del instrumento astronómico llamado el Orreri, planetario muy compuesto en que se ven a un tiempo todos los movimientos celestes, y es de mucho precio; aunque dice Mr. de Brisson en su Diccionario de física, que el palenetario de Nollet es preferible por su mayor sencillez. Hizo Boyle una Traduccion latina de las evistolas de Falaris, con notas, en 4, 1695; una comedia, algunas composiciones en verso y varios discursos.

BOYSEN (Federico Everbardo), nació en Haberstadt en 7 de abril de 1720. Era teólogo luterano, erudito muy distinguido, y compuso algunas obras que atestiguan su instruccion y sus estudios. 1ª Monumenta inedita rerum germanicarum, præcipue magdeburgicarum

et halberstadensium, 1 tomo, Leipsick y Quedlinhourg, 1761, en 4. 22 Cartas teológicas, en aleman, dos tomos. 32 Traduccion del Alcoran con notas en aleman, Halle, 1775 en 4. 42 Historia universal.—Historia antigua, 10 tomos, Halle, 1767 y 1772 en 8. 52 Cartas de Gleins, Francfort, 1772, en 8. 62 Su propia vida, etc. Murió en 4 de junio de 1800.

BOZIO o Bosius (Temas), nació en Engubio é Gubio en el ducade de Urbino. Este clérigo del Orato rio de Roma, florecia á principios del siglo 17 y se aplicó con particularidad á la historia. Son compuestas por él estas obras : lª De signia Ecclesiæ, impresas en 1591. 2ª De ruinis gentium regnorum: 3ª De antiquo et novo Italiæ statu, contra Magníavelo. 4ª De imperio virtutum. 5ª De robore bellico, etc. Preparaba diez tomos bajo el título de Annales antiquitatum, pero no llegó á publicar mas que dos á causa de su muerte acaecida en 1610 en una edad poco avansada. - Faxcisco Bozio, su hermano, tambien clérigo del Oratorio, murió en 1635 y ha dejado algunas obras tales como estas : De temporali Eccle sico monarchia. - Annales mundi. -Vita beati Petri, etc.

BRAVANTE (Enrique el Guerreador, primer duque de), sucedió en la soberania de Bravante à su padre Godofredo el valeroso en el año 1190. Fué el primero que tomó el título de doque de Bravante, pais que habiendo sido comquistado primeramente por Clodoveo, despues llegó à ser parte del antiguo reino de Austrasia y de Lorena, y del imperio de Carlomagno. Ultimamente pasó al poder de Jest berga hija de Carlos de Erancia,

casada con Lamberto I conde de l Mous y de Lovaina, que debe ser considerado como el tronco de los soberanos de Bravante. Durante la rida de Godotredo el valeroso, acompañó Enrique al rey de Francia Luis el jóven, cuando éste fué á ver el sepulcro de Sto. Tomas Cantuariense 6 de Cantorbery, bajo el nombre de conde de Lovaina, y despues marchó á la Tierra Santa con Guido de Lusiñan y Raimundo conde de Trípoli. En 1199, siendo va duque de Flandes, volvió otra vez à Palestina con Enrique el jóven, duque de Sajonia, y alli se hizo admirar por algunos rasgos de valor, particularmente en la toma de Joppe. A su regreso desendió los derechos de Othon de Brunsvich que disputaba el imperio al duque de Suavia, y despues fué á pelear contra los condes de Gueldres y de Holanda á quienes bizo prisioneros. Sin dejar nunca las armas hizo guerra al obispo de Lieja quien le escomulgó, le venció, y altimamente le dió la absolucion. Por su valor era temido, respetado y solicitado de todos los soberanos de su tiempo. El emperador Othon le dió la mano de su bija é hizo con él una estrecha alianza, que le fué muy titil en las desavenencias que tuvo entonces la Alemania con la Francia; pero sus fuerzas reunidas nada pudieron sin embargo contra Felipe Angusto que las derrotó completamente en la batalla de Buvinez en 25 de junio de 1214. El duque de Bravante disgustado de una alianza que le era funesta, se hizo partidario de Federico II y le dió su hijo en rehenes, estuvo en guerra casi toda su vida y muno en Colonia en 5 de setiembre

cido a Maguncia a Isabel de Inglaterra prometida esposa del emperador Federico. Dió à la ciudad de Bruselas un código, monumento de legislacion el mas antiguo que se

conoce en aquel pais.

BRAVANTE (Juan I, duque de), llamado el *Victortoso*, viznieto de Enrique el Guerreador, nació en 1250. Su madre que le amaba con particular predileccion, hizo que ocupase el trono con perjuicio de Eurique su hermano mayor, bajo pretesto de que este no tenia ni aptitud ni conocimientos bastantes para reinar; influyó tambien aquella señora en los estados de Bravante convocados en corte en Berg en 1267, y les bizo aprobar y sancionar su proyecto. Enrique se retiró al convento de la abadia de S. Estevan en Dijon, y Juan tomó en su lugar las riendas del gobierno. Aun no tenia mas que 17 años, pero los talentos que desplegó desde el principio de su reinado, bastaron para disimularle la ilegalidad de su advenimiento al trono. En 1269 le diá S. Luis rey de Francia su bija Margarita en matrimonio y desde entonces nunca cesó de pelear à favor de los franceses. Contrajo alianza con Felipe el atrevido para defender á Juana de Navarra contra los reyes de Castilla y de Leon. De vuelta al Bravante, sabe que Maria su hermana reina de Francia se ve acusada de haber envenenado á su hijastro, con el objeto de sentar en el trono á uno de sus propios bijos; marcha inmediatamente, se disfraza de franciscano, se informa por sí mismo de tan borrible acusacion, y vuelve á sus estados para presentarse de nuevo en Paris, y desafiar á una lid parde 1255, despues de haber condu- l'ticular al primero que se atreviera

á acusar á la reina. Declaróse solemncinente la inocencia de su hermana, y su denunciador Pedro la Brosse fué ahorcado en la plaza de Montfaucon, adonde el mismo Juan de Bravante, animado en estremo del espíritu de venganza; fué á ser testigo del suplicio de aquel calumniador. Poco despues marchó con el rey de Francia a una espedicion al Aragon, la cual tuvo mal éxito y entonces se retiró á su pais. Siendo mas venturoso contra Enrique duque de Lujemburgo, que le disputaba el ducado de Limburg, le mató con su propia mano en la hatalla de Warengin en 5 de junio de 1288. A consecuencia de esto quedó enteramente derrotado el ejército enemigo; mil cien ginetes quedaron muertos en su puesto, y muchos barones y cabalieros, como tambien el arzobispo de Colonia, quedaron prisioneros en el campo de batalla. Triunfante de esta espedicion mudó el grito de guerra hasta entonces en uso, Lovaina por el rico duque, en el de, Limburg por el que la ha conquistado. Por esto le apellidaron el victorioso; mereció el aprecio v la consideracion de todos los principes comercanos, y en 1232 el emperador le nombré abogado general y juez supremo de las provincias situadas entre el mar y el Mosela. Este príncipe, digno por su valor y sus hazañas de un fin mas honroso; murió á la edad de 43 años de una herida que recibió de mano de Pedro de Baufremon, en un torneo celebrado con motivo de las hodas del duque de Bar con Leonora hija de Eduardo rey de Inglaterra. Dominado de las preocupaciones de aquel tiempo en que toda la gloria de un caballero se citraba en justar habilmente en un' Alemania. Pero el duque de Bra

torneo, habia asistido durante su vida á 62 muy famosos, en los diversos reinos de la Europa.

BRAVANTE (Juan II, duque de), hijo y sucesor de Juan I; aun no habia cumplido 13 años cuando: murió su padre, y en tan corta edad empezó á gobernar con una sabiduria y una moderacion admirables. Tuvo á pesar su vo muchas desavenencias con los condes de Holanda, las cuales se apresuró á terminar tan pronto como pudo hacerlo de una manera honrosa. Dió á los bravanzones la célebre ley llamada del bien público, por la cual todas las ciudades del ducado debian conservar perpetuamente su libertad, sus leyes y privilegios, y mediante la Carta de Cortemberg, estableció el consejo de Bravante, hiso muchas concesiones favorables al clero de su pais, y murió llorado de sus stibditos en el año 1312.

BRAVANTE (Juan III duque de), llamado el Triunfante; sucodió á su padre Juan II cuando se hallaba en: la edad de 13 años. Fué tan borrascosa su menor edad, que despertó la ambicion de los priocipes comarcanos y fomento las pretensiones de sus propios súbditos, consiguiendo asi estender sus privilegios las ciudades de Lovaina y Bruselas. La generosidad que os tentó el duque de Bravante dando asilo en su clucado á Roberto de Artois, le suscitó el encono del rey de Francia Felipe de Valois, quien exigió con altaneria, aunque en vano, que le fuese entregado aquel principe. No contento Felipe con declarar entonces la guerra a Juan III, incitó contra este á Juan de Lujemburgo rev de Bohemia, y i otros muchos reves tributarios de

este aparato hostil, marcha diligente al encuentro de sus enemigos, sienta su campo cerca de Tillemont, y cavia su rey de armas decafiándoles á batalla para el 3 de mayo. Tanta resolucion dejó atómitos á los principes coligados, quienes no igmorando el valor de Juan III, temeron entrar en una accion decisiva que podia ocasionarles su ruina. sunque nonce el deshonor. El rey k Francia atrajo entonces al duque de Bravante à Compiegne donde estaba su hermana, y celebró alianza con él dando á su primogénito la bija del rey de Navarra por espesa; circunstancia que no impidió que Juan III se dejara seducir 🗪 1558, por Eduardo III rey de logiaterra á quien sirvió no obstante con poco empeño contra la Francia. Reconciliose despues con Pelipe de Volois, atrajo á los flamencos a su alianza, y ocupose en el gobierno interior de su reino, algo descuidado durante sus disentiones con los diferentes soberanos. En 1350 confirmó los privilegios de los bravanzones, é bizo reclamat cerca del emperador Cárlos IV h famosa bulza de oro, en virtud de la cual ninguno de sus súbditos podia ser citado ante los tribunales de Alemania por ningun género de delito. Este principe cuyas costumbres no fueron siempre las mas puras, al morir en 1555, dejé 17 bijos naturales, muchos de elios de label de Valverne Hamada Conegunda de Valverne, de quien estevo apasionado por mucho tiempo. Sas tres hijos legítimos murieron en vida del padre, y á faita de varon recayó el ducado en Juana su hija, cuada con Veaceslao de Lujemburgo, hermano del emperador Cár-lhiz reusado la mano de Juan de

waste ain infimidarso a la vista de los IV. El gobierno de Venceslao fué poco tranquilo á causa de que el duque de Flandes le declaró la guerra, queriendo disputar á una muger el bonor de suceder á un duque de Biavante. La cesion de Amberes dió fin á las hostilidades. mas á poco tiempo empezaron de nuevo las disensiones con el duque de Juliers. Diéronse una batalla; Venceslao fué hecho prisionero y murió en Lujemburgo sin haber dejado hijos. Poco despues falleció tambien Juana en el año 1406, dejando el ducado de Bravante en herencia á su sobrina Margarita condesa de Flandes y duquesa de Borgoña.

> BRAVANTE (Antonio, duque de), segundo bijo de Felipe el atrevido y de Margarita heredera de Juana de Bravante; fué conocido primeramente bajo el nombre de conde de Retel, hasta que en 1404 tomó posesion del ducado de Bravante. Autes de salir de Bruselas hizo su padre que le reconociesen todos los grandes y la nobleza del pais. Habiendo tratado la faccion de desposeer del ducado de Borgoña à Juan bijo tambien de Felipe el atrevido, acudió Antonio al socorro de sa hermano, y le sirvió estraordinariamente en tales circunstancias. Murió Venceslao padre de Juana su muger, por lo cual quedó heredero del ducado de Lujemburgo, y gobernó con mucha sabiduria y moderacion, amado de sus súbditos, hasta que falleció en 25 de octubre de 1415 en la batalla de Azincourt, adoude habia conducido sus tropes en socorro de la Francia.

> BRAVANTE (Juan IV , duque de), hijo del precedente à quien socedió en el ducado. Casó en 1418 con la famosa Jacoba de Baviera, condesa de Flandes y de Hainaut, que ha-

Baviera su tio, apellidade sin piodad. Irritado este de semejante negativa declaró la guerra á Juan IV. quien no habiendo querido sahr á campaña en honor de su nueva es-:posa, al momento fué abandonado por esta, la cual se retiró á Inglaterra, y casando alli con el duque :de Glocester, volvió luego al Bravante al frente de un ejército, y abandonada de su nuevo esposo de-· fendió por si sola su partido y sus atrevidas pretensiones. Juan IV per-· dió en fin sus estados, y no hubiese -sido restablecido en ellos á no ser -por las armas y el valor de sa primo el duque de Borgoña. Su conducta tímida y pusitanime le hizo despreciable de los principes sus vecinos, y aun tambien de sus mismos súbditos. Habiendo hecho um viaje á Holanda se bizo imangurar conde, y en 1426, mediante una bula del papa Martin V., fundó ·la universidad de Lovaina que tan famosa ha llegado á ser despues : este tué el acto mejor de su gobiermo. Murió sin succsion en 17 de abril del año siguiente á los 24 de can edad, y heredó el ducado su -hermano el conde de S. Pablo y Deligni, que murió tambien muy jóven en 1450. Asi pasó el Bravante · á Felipe el Bueno duque de Borgoviia; pero habiendo casado el empe--rador Maximiliano I con Maria hija de Cárlos el *Temerario*, el Bravante de que ella erà soberana, entró en poder del Austria que le ha conservado hasta los últimos años.

BRACAMONTE (Pedro de Llerena), natural de Espinosa de los . Monteros, y de muy buena familia; graduóse en derecho canónico, y supo amenizar el estudio grave de las ciencias eclesiásticas, dedicándo-

a la poesia sagrada. Hace mencion de el con elogio D. Pedro de la Escalera en el Origen de los Monteros de Espinosa, cap. 11 de la segunda parte. Murió elegido inquisidor apostólico de Llerena, á á fines del siglo 17. Compuso una obra de mucho mérito intitulada: Paraphrasis poetica latina in canlica canticorum Salomonis, Threnos Jeremin et Canticum Magnificat. elegiacis versibus. Madrid 1631 en 4.

BRACCI (el abate Domingo Agustin), nació en 1717 en Florencia. donde murió en 1792 siendo individuo de la sociedad real de los anticuarios de Londres. Se ocupó con mucho acierto y buen éxito en el estudio de las antiguedades, y compuso una obra que basta por si sola para dar una idea de su talento, la cual se titula : Commentaria de antiquis scultoribus qui sus nomina inciderunt in gemmis et camcis, cun pluribus monumentis antiquitatis ineditis, 2 tomos en fólio, el primero en Florencia, 1784; y el segundo en 1786. Bracci tuvo con Winchelman algunas disensiones que le ocasionaron algunas pesadumbres.

BRACCIO DE MONTONE Andres), general italiano, nació en Perusa en 1368 y era de una familia noble y poderosa de aquella ciudad que tema el nombre de Fortebracci. Emprendió la carrera militar, sirviendo desde la edad de 18 años à las órdenes del conde de Montefeltro, y fué á perfeccionarse en el arte de la guerra bajo las handeras del celebre Federico Barbiano: después estuvo sucesivamente al servicio de muchos soberanos, y se adquirio un crédito relevante. Intentó en diferentes ocasiones volver á entrar en su patria, de donde se si la bella literatura y en especial. habia sido desterrada su familia, y

pular, y hasta el año 1416 no pude lograr su intento. Derrotó al ejército de Cárlos Malatesta, sitió à Perusa, entré por capitulacion en esta ciudad de la cual fué declarado señor, y le hizo eminentes servicios en las guerras que se vió precisado a sostener. Tuvo frecuentemente a Esforcia por antagonista, y venció tambien à este ilustre rival cerca de Viterbo en 1419; pero la fortuna le sué tan contraria en 1424 en el sitio de Aquila, donde tuvo que con.batir un ejército cuatro veces mayor que el suyo, haciendo balancear por largo rato la victoria, hasta que at fin sué derrotado Braccio despues de haber recibido muchas heridas. Desesperado de este reves reusó toda especie de alimento y toda clase de alivio, en términos que sus heridas que al principio no eran mortales, se empeoraron de tal modo que le llevaron al sepulcro.

BRACCIOLINE DELE API, de las abejas (Francisco), poeta italiano; nació en Pistoya de una familia noble en 1566. Tenia cerca de 40 años cuando adoptó el estado eclesiástico á fin de poseer un canonicato, para el cual fué nombrado en su patria. Llego á cenir la tiara. lajo el nombre de Urbano VIII el cardenal Maffao Barberini, de quien Bracciolini habia sido secretario durante su nunciatura en Francia, y entonces pasó a Roma el poeta italiano y se presentó al mero pontifice, que siendo amante de la poesia amaba tambien á los literatos y particularmente á Bracciolini: assi es que en calidad de secretario le empleó S. S. al lado de sa hermano el cardenal Antonio

tada la nobleza por una faccion po- | basta que á consecuencia de la: nuerte de Urbano VIII se retiró á Pistoya, donde murió en 1645: Con motive de un poema que habia compuesto en veinte y tres cautos sobre la eleccion de aquel papa, este para mamfestarie su satisfaccion quiso que añadiese á su apellido las palabras delle Api, y á sus armas tres abejas que son los blasones de los Barberinis. Este literato ha compuesto muchas poesias de diversos géneros en italiano, á saber : La cruz' reconquistada; Parie, 1605 en 12; poema heróico en quince cantos que los italianos le consideran el segundo de su poesia, despues de la Jerusalen del Tasso. - La burla de los dioses, poema heréico cómico, Roma 1626, en 8, en el cual ridiculiza muy ingeniosamente las divinidades del paganismo. Este poema verdaderamente original está en paralelo con la Secchia rapita (El cubo arrebas tado) obra de Tassoni. - Varias tragedias, comedias y pastorales. Cub tivó tambien Bracciolini la poesia lírica y del género burlesco, al cual el Berni ha dado su nombre; pero estas últimas obras son muy medianas. Este autor que buscaba el dinero mas que los aplansos trabajaba may de priesa. Citarémos tambien como dignos de citarse algunes otros poemas á saber : La eleccion del papa Urbano VIII, en veinte y tres cantos. -- La Rochela, ó el Sitio de la Rochela, én veinte cantos. - La Bulgaria convertida, en veinte cantos. Todos estos fueron impresos sucesivamente desde 1628 á 1637.

BRACELLI (Santiago), nació á fines del siglo 14 en Sarzano pueblo de Toscana. Murió en 1460 siendo Berhanini , cuya: ampiao abtuvo i cancillar de Génova, y ha dejado mamiscritar algunas obras, de la sumales la mojor es una Historia de la guerra, que los genoveses sostuvieron contra Alfonso V de Aragon; la cual empieza en el año 1412 y acaba en 1444, de suerte que el autor habia unicamente de los acontecimientos de que tué testigo. Se imprimió en Milan ácia el año 1477 en 4. hajo este título: De bello hispanico libri V. Felipe Beroalde compara el estilo de esta historia al de los Gementarios de Cesar que Bracelli tomó por modelo.

BRACMANES, antiguos filósofos indios, discípulos de Braeman, los enales se hicieron célebres por su austeridad. Para ser admitido uno en esta secta era preciso guardar un profundo allencio, abstenerse de comer carne, estar casi en cueros espuesto á las injurias del tiempo, y ayunar y orar continuamente. Al cabo de treinta años de tales pruebas, se resarcian ó desquitaban entregándose á todos los placeres de la vida. Los bracmanes creian en la metempsicosis, reconocian un ser supremo que gobierna y consciva el mundo, y miraban el alma como immortal, debiendo ser recompensada ó castigada en otra vida.

BRADDOCH (Eduardo), mayor general y comandante en gefe de las tropas inglesas en América, arribó á la Virginia en febrero de 1755 y se encargó de mandar en en persona la espedicion contra el fuerte Duchesne. Eutró en Mononghela en 8 de julio con 1200 hombres, y al dia siguiente se propuso embestir al fuerte para lo cual dió por la mañana todas las disposiciones convenientes. Su vanguardia que se componia de 300 hombres de tropas inglesas, fué repentinamente alacada á distància de 7 mi-

llas de la fortaleza, por un enemigo invisible, oculto entre anos espesas vervazales. Introdujose la confusion en todo el ejercito; el valiente general hiso los mayores estuerzos para reunir sus huestes rotas y dispersas, por un fuego terrible, pera tueron inutiles quedando muertos en el campo todos sus oficiales, es cepto su ayudante de campo el general Washington, y el mismo Braddoch , despues de haberle muerto tres caballos salió herido mortalmente. El ciército huvó ácia el campo de Dumhart distante cuarenta millas, donde Braddoch a quien pudieron salvar del campo de batalla finé trasladado em un carro y murió de resultas de sus heridas.

BRADFORT (Juan), ministre anglicano; nació en Manchester al principio del reinado de Enrique VIII, por quien fué empleade primeramente en clase de oficial de una pagaduria general de los ejércitos ingleses; cuyo empleo perdió á causi de su poca fidelidad, aunque la reparó satisfaciendo los perjuicios causados. Entonces dirigió sus mis ras al estado eclesiástico, se aplicó al estudio conveniente y fué ardenada en 1550. Poco despues le nombré su capellan el obispo de Paris y le agració con una canongia en S. Pablo. Dedicose immediatamente a la predicacion, y desempeñando este ministerio con un zalo y un talento estraordinario, se adquirió celebridad en poco tiempo. Nombrole capellan suyo Edwardo VI en 1552, y habiendo muerto este príncipe y siendo restablecida la religion catélica, hajo el gobierno de la reina Maria, Bradfort, mostrandose adic to al nuevo rito, aunque incomir mente segun dicen, se vió complicade en una sedicion, motivada per

un sermon ofensivo al culto remano. Juzgóle una comision y fué condenado á muerte; mas no obstante se difirió la ejecucion de la sentencia. Añadeu que le afrecieron la vida con tal que prometiera públicamente abstenerse de publicar los principios del protestantismo; pero él remó esta condicion y prefirió mozir. Valor á la verdad digno de mepr causa. Murió en el cadaiso en Smitbled, en medio de una multitud de pueblo en 1º de Julio de 1555. Aunque és autor de muchos sermones, solo se han publicado dos : el uno sobre. la cena, y el otro sobre el arrepentimiento, los cuales ban sido impresos juntos en 1554. Escribió tambien varias Cartas y Discursos dirigidos á diversas persenas durante su detencion, algunas Meditaciones y Oraciones, y muchos Tratados sobre materias de teologia. Un gran número de sus mannacritos se hallan en la bibliotera de Oxford.

BRADLEY (Santiago); nació en 1652, en Shireborn, condado de Glocester. Era astrónomo del rey de Inglaterra, y catedrático de astronomia en Oxford: descubrió la aberracion de las estrellas fijas, é biso una serie de observaciones que sirvieron para que llegasen las tablas de la luna al último grado de perfeccion. Fué individuo de la sociedad real de Londres y de las academias de Berlin, de S. Petersburgo y de Bolonia. El resultado de sus tareas fué publicado bajo el título de: Observaciones astronómicas.

BRADLEY (Ricardo), catedrático de botánica en el colegio real de Cambridge, nació á fines del siglo 17 y murió á fines del año 1752. Es autor de un gran numero de escritos sobre la fisiolo-

gia vegetal, la medicina y la agricultura, como tambien de varias Consideraciones, casi teológicas, sobre los diferentes grados de vidaque tiene cada uno de los seres que: componen los tres reinos de la naturaleza. Merecen citarse particularmente las obras siguientes de este botanico: Planta succulenta decades V, Londres, 1739, inglés y latin con 50 laminas : es la descripcion y la figura de las plantas pingues. - Nuevas investigaciones sobre el arte de plantar y acerca de tajardineria, precediclas de algunos descubrimientos sobre el movimiento de la savia y la generacion de las plantas. Londres, 1717, en 8, en inglés. Este libro de Bradley y su sistema, merecieron la mayor aceptacion de los inteligentes, y en 1724 salió á luz la cuarta edicion. á la cual añadió el autor algunos pormenores sobre el cultivo de cada especie de arbol de adorno, Paris, 1750 en 8. Loudres, 1751, en 8. Pretende probar que todas las enformedados pestilenciales son producidas por muos insectos venenosos: que son trasportados, por los aires. -Tratado de agricultura y de jardineria, Londres, 1724, 5 tomos en 8. Es una especie de periódico del cual publicaba un número cada mes, y en el indicaba todos los trabajos ó labores que corresponden y y se deben hacerse durante aquel! período. Ha sido traducido en francés por Pusieux, bajo el título de Calendario de los jardineros, con una descripcion de los invernáculos, 1743 en 8; pero el traductor ha desfigurado el original queriendo compendiarle.

BRANDWARDIN (Tomas), inglés apellidado el doctor profundo, acció en 1290 en Hattfield : llegéa ser confesor de Eduardo III, y arzobispo de Cantorbery, y murió en el año 1348, á los cuarenta dias de su consagracion. Ha compuesto muchas obras de teologia y de fisica, pero la mejor de todas clias es: De causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum, libri III, ad suos Mertonenes ( 6 d los individuos del colegio de Merton, donde él habia estudiado), Londres, 1618, en fólio. Publicó como matemático una Geometria y una Aritmética especulativa; De proportionibus, Paris, 1495. – De quadratura cirçuli, idem. etc.

BRAGADINO (Marco Autonio), noble veneciano. Siendo gobernador de Famagusta en 1570, y hallándosc sitiada esta plaza por los turcos mandados por Mustafá, la defendió hasta el último estremo consigniendo al fin una capitulacion honrosa en 1571; pero el musulman violando las condiciones de ella, despues de haber hecho degollar á su presencia muobos oficiales cristianos que habian descudido la plaxa, mandó cortar las narices y las orejas á Bragadino, hizo que le arrastrasen luego por la plaza atado de pies y manos, y últimamente que le desoliasen catando aun vivo. El bárbaro hizo llenar de heno la piel de aquel desgraciado, despues de salada, y la ató en lo alto del palo mayor de su capitana para presentar tan borroroso espectáculo aute las costas de Egipto y de Siria. El arte de verificar las datas, fija la época de la muerte de Bragadino en 1570, pero su epitáfio que se Lee en las Delicias de la Italia, tomo 1°, pág. 125, dice que fué en 18 de agosto de 1571. De Thou supone que Mustafá dió muerte á Bragadino y los demas capitanes

cristianes, porque no pudieron presentar los prisioneros turcos, á los cuales habian degollado los situdos cuando se vieron en la precision de reudir la plaza. Pero esto sobre no ser verosimil, está en contradiccioncon lo que refieren los mejores sutores contemporáneos.

BRAGANZA (D. Juan de), duque de Lafoens; nació en Lisboa, en 1719. Era hijo segundo de D. Miguel hermano del rey Juan V de Portugal y de la heredera de la oasa de Arranches. Destinole el rev al estado eclesiástico, siendo aus: niño, pero habiendo llegado á la edad competente para ordenarse, manifestó su repuguancia por le cual decayó de la gracia del monarea, quien no obstante se abstuvo de violentar su alvedrio. Subió al trono su primo hermano Santiago I y este soberano se manifestó tan indiferente à D. Juan de Braganza, que le obligó à pedir permiso para viajar y le fué concedido al punto. Pasó primeramente á Inglaterra, despues á Alemania, donde sirvió en la guerra de siete años en el ejército austríaco en clase de voluntario, y acreditó su valor particularmente en la batalla de Maxen. Por fallecimiento de su hermano mayor quedó heredero del ducado de Lafoens, infantazgo de su casa; pero el rey José I reusó dejarle tomar posesion, y entonces se determinó D. Juan á permanecer fuers del Portugal durante todo aquel reinado. Recorrió dos veces la Francia, la Italia y la Suiza; viajó por la Grecia el Asia menor y el Egipto, y algunos años despues fué 4 Polonia, á Rusia, Laponia, Suecia y Dinamarca. Subió en fin al trono Maria la, y esta jóven princesa profesando á D. Juan mejor afecto

que su padre, le restituyó al momento su infantazgo y á poco tiempo volvió á su patria. De vuelta á Lishos trató lo primero de conocer 🔞 los que alli se distinguian por sus laces, les propuso formar una sociculad consagrada á los progresos de las ciencias, y á los once meses de su regreso presidia ya la acadesnia de las ciencias de Lisboa que habia fermado bajo sus auspicios. En 1801 se alejó de los negocios públicos, conservando el título de presidente de aquella academia y vivió en el retiro hasta el dia de su muerte acaecida en 1806.

BRAHE (Ticho o Tico), hijo de Oton Brabe señor de Knud-Strup en Dinamarca, descendiente de una ilustre casa, oriunda de Succia ; nació en 1546. La estraordinaria inclinacion que manifestó á las matemáticas desde la infancia anunció. lo que habia de ser un dia, tanto que á la edad de 14 años habiendo visto acontecer un eclipse de sol, en el mismo momento en que los astrónomos lo habian predicho, miró desde aquel instante la astronomia como una ciencia divina, y se dedicó á ella enteramente. Enviáronle á Leipsek para estudiar alli el derecho, pero sin conocimiento de sus maestros invertia una parte de su tiempo en hacer observaciones astronónicas. Despues de haber recorrido durante cinco años todos los obarvatorios de Alemania y de Suiza, y de haber adquirido un conocimiento de todos los métodos mas en · volvió á su patria donde la aparicion de la famosa estrella nueva en la constelacion de Casiopea, on 1572, y las observaciones que el mismo Ticho Brabe publicó sobre este asunto, hicieron fijar en

triotas y ann de los estrangeros. Declaróse admirador suyo el sabio canciller Pedro Oxe, y el rey Federico III protector de las ciencias y de las artes, le encargó que enseñase astronomia dándole la isla de Hwen situada en el estrecho del Sund. entre Elseneu y Copenague, la cual es una hermosa posicion para un observatorio astronómico. El mismo monarca añadióal donativo de aquel local una pension de cinco mil escudos, tin feudo situado en Noruega, y un beneficio canónico, cuyas rentas valuadas en dos mil escudos debian invertirse en mantener un observatorio construido á espensas del rey. Gracias á esta munificencia hasta entonces sin ejemplo en la Europa, se vió levantarse en lo mas alto de la isla de Hwen un soberbio edificio llamado Uranienborg, es decir, palacio de Urania. A mas de las sumas suministradas por Fedorico á Tycho Brabe, dijo este que habia espendido en aquella obra cien mil escudos de su propio caudal. Para las observaciones astronómicas hechas durante el dia servia uu pabellon situado mas á la parte meridional, denominado Estelloborg, que quiere decir Castillo de las estrellas; y Uzanienborg siendo la residencia de Ticho Brahe por espacio de quince años, fué tambien la metrópoli de la astronomia europea, y la maravilla de Dinamarca. llasta el amor concurrió tambien á hermosear aquel agradable asile; pues una paisana, ó segun algunos la bija de un cura protestante, llamada Cristina, jóven dotada de gracias y hermosura, dominó el corazon del astrónomo y llegó a ser su esposa por la mediacion del rey : de este modo fueron reprimidas las é la alención de todos sus-compa-i persecuciones suscitadas centra Ti-

cho Brahe por su familia, a causa de este enlace, principal motivo de disension entre él y la nobleza. La envidia de los nobles esperaba con ausia la muerte de Federico II para privar al famoso astrónomo de los beneficios del monarca, aprovechándose de la menor edad de Cristiano IV. Nombrése entonces una comision de pretendidos sábios encargados do examinar ol establecimiento de Uranienborg, y haciendo una relacion insidiosa, declararon que aquel observatorio solo era un establecimiento de curiosidad, mas brillante que útil para las cieucias: asi se vió Ticho Brahe obligado á trasladar á Copenague el sitio de sus preciosas tarcas, esperimentando todas las pesadambres que era capaz de causarle el poder de sus enemigos. En 1597 dejó su 'patria llevando consigo todos sus -instrumentos y su muchlage, 'y en 1599 pasó á Bohemia, invitado por el emperador Rodulfo II, quien no solo cultivaba la astronomia, siann que tambien participaba como Brahe de la crcencia en las ilusiones astrológicas, y del gusto por una vida solitaria. Asignóle el emperador una pension de tres mil ducados, dejando á su eleccion una de tres quintas del patrimonio imperial , y Brahe oligió la de Benateck , á causa de su bella situacion sobre una colina risueña, en medio de las aguas del Izar. Un año habia pasado en aquel delicioso parage cuando pidió que se le hospedase en la villa de Praga, y Rodolfo accediendo á su peticion compró para él una hermosa casa baciendo que la arreglasen conforme al gusto y las ocupaciones del mismo que debia habitarla; pero Ticho Brahe gozó poco tiempo de este

nuevo beneficio, pues murió de una retencion de orina en 14 de octubre de 1601 y fué enterrado en Praga en la iglesia llamada de Tein, donde aun se vé un monumento sepulcral. Este sábio astrónomo la merecido el título de *Res*taurador de la astronomia, y se le debe el descubrimiento de dos nuovas desigualdades en el movimiento de la luna y la variación y ecuación anual. Esta última solo fué bien esplicada por Kepler, aunque fué en virtud de las observaciones de su maestro Ticho Brahe. Este mismo rectificó otro elemento esencial de teoria de la luna, determinó la desigualdad principal de la inclinscion de la órbita lunar, con relacion al plano de la eclíptica, é hizo de ella una esplicacion hábit que á un mismo tiempo dá las razones de una perfecta desigualdad que advirtió en el nudo. Todos sus descubrimientos fueron efecto de la perfeccion de los instrumentos astronómicos, objeto en que se ocupó sin descauso y que es el fundamento de su obra intitulada: Astronomiæ instauratæ mechanica. Vandesbourg, 1595, en fólio, y Maremberg, 1602 en fólio. Tiche Brahe tué el primero que introdujo en el cálculo astronómico el efecto de la refraccion, adivinado vagamente por los antiguos. Y á él se le deben tambien los primeros elementos de la teoria de los cometas mirados hasta entonces como simples meteoros: demostró por un gran número de observaciones, que aquellos cuerpos celestes estan ## jetos á movimientos regulares, y les hizo describir un círculo al rededor del sol. Con tan baen exito observó igualmente la grande estrella que apareció repentinamente 🛰

1579 : sperioion famosa que le suministro ecacion para impugnar y combatir á Tolomeo acerca de la contidad precisa de la precesion de los equinoccios, y para impugnar 4 Copérnico sobre los supuestos movimientes de las estrellas fijas. Sus renomanticates y observationes tanto scerca de esto como de les cometas y de la luma, se encuentran en el libro Progymnamata, impreso parte de él en Vraniemberg, 1587 y 1589, 2 tomes en 4. Et mayor número de los ejemplares tionen feeha en Praga, 1602 y lôti; ó en Francfort, 1610. Este gran observador negó el sistema del mundo renovado por Copérmeo, acaso porque temia comprometerse con esta inovación, la cuel ponia la tierra en el centro del mundo, y diacia girar al rededor de clia el sol y la luna mientras Mercurio, Vénus, Marte, Juniter y Saturno debien girar al rededor del sel. Publico tembion la obra De madi retheroi rencentioribus Phænomenis, 1588 en 4, la cual salió i luz en 1610. Ha dejado pocos escrites, pero sus inumerables observaciones fueron recopiladas por sos discípolos, y publicadas en 1666, Historius telestis XX libri, etc., á escepcion de las observaciones de 1695, cuyo manuscrito se habia estraviado, y salió despues a luz en las Memorius de la academia de las ciencias. La estatura de Ticho Brahe era mediana, pevo su presencia agradable. Habia perdido la cosis en una pevalencia de amor, pera separé esta pérdida baciendose etra de una melteria compuesta de una mesela de oro, plata y cera, www.odads tan artisticismenter que when se advertia : scoreto que

algums personas muy interesadas on usarle despues, no han podido conseguir el acierto en la composicion. Era de genio benefico, y curó muchas enfermedades sin exigir paga algana: El fuego de su imaginacion le inspiraba gusto á la poesia, y hacia versos aunque sin sujetarse á reglas. Adieto ostinadamente á sus opiniones, rara vez permitia que le contradijesen.

BRAHLIER (Pedro). Este hoticario de Leon, dedicó en 1557 á Claudio de Gouffier conde de Maulevrier , escudero mayor de Franeia, un libro curioso *De los abusos* é ignorancias de los médicos, contra el autor Seudónimo de un Fratado de los abusos y engaños de los boticarior, distrazado bajo el nombre de Lisset Benancio anagrama de Sebastian Colin, en francés, impreso en Leon.

BRALION (Nicolas), nació en Chars en el Vexin francés y entré en el Oratorio en 1619. Partió en 1625 para Roma, viage empreadido por devocion segun algunos, pero que si tuvo este objeto no finé el unico, pues el P. Bralion permaneció quince años en aquella ciudad, y en ella compuso muchas obras. Puede suponerse pues que al metivo religioso se agrego otro; y que acaso su verdadero objeto era el de recoger en las bibliotecas de Roma los materiales que necesitaba para for escritos que tenia entre manos. Es autor de Las Vidas de los santos recopiladas del P. Pedro Ribadeneira y de algunos otros autores, cima que escribió en italiano y publico en Rema en 1638 en 4. - Vida de S. Nicolas, obispo de Mira, Paris, 1646. - Palinum archiepiscopale; accedunt et primum produunt et ritus perce haher manerto con el, pues et forma benedictionis ipsius, ex antiquo manuscripto bibliothesa Vaticana, Paris, 1648, en 4, dedicado al cardenal Prancisco Barberini sobrino de Urbano VIII. En el prefacio trata de sacris indumentis. -Las Curiosidades de una y otra Roma, cristiana y pagana, Paris, 1655, dos tomos en 4 y 1659, tres tomos. -- Ceremoniale canonicorum, etc., en que trata de los ritos y ceremonias usadas en Roma para el oficio canónico. - La capilla de Loreto ó la historia del sagrado Santuario. - Historia eristiana, 1626 en 8 y otras muchas obras, en las euales haciendo justicia á las laboriosas tareas del autor, se le hecha en cara el no haber usado siempre de bastante crítica.

RRAMANTE DE URBINO (Francisco Lázaro), célebre arquitecto que nacio en Castel-Durante, territorio de Urbino, en 1444. Se aplicó primeramente á la pintura; pero siendo sus talentos y se gusto mas á propósito para la arquitectura, se dedicó á ella haciendo progresos maravillosos. Construyó en Nápoles el convento de la Paz, y adquiriéndose con esta obra gran reputacion, el papa Alejandro VI le nombró su arquitecto. Julio II le dió el empleo de inspector de sus edificios, y de órdeu del mismo positifice ejecutó el magnifico proyecto de juntar el Belveder al palacio del Vaticano; obra digna de admiracion, si no la hubiesen desfigurado con diversas variaciones ó mudanzas que despues se han hecho en ella. Bramante bizo determinar á Julio 4 que demoliese la iglesia de S. Pedro para construir otra mas magnifica, y que (si ser pudiera), no hubiese una igual en el mundo. Adoptose el plan y se quedan ya los arcos denominados emperaron à levantar les cimientes la torre de la media naranja. San

de aquella pueva basilica en 1506. basta llegar al cornismiento con una prontitud increible; pero el arquitecto ne tuvo la satisfaccion de ver se obra enteramente ciecue tada, pues muno en 1514 a la edad de 70 años. Aquel edificio finé continuado por diferentes arquitectos, principalmente por Miguel Angel que reformó el plan é bizo en el algunes variaciones, les cuales contribuyerou mucho a la perfeccion de aquel famoso templo. Constilleuse subre este asunto los Templos antiguos y modernos det abate May, y'la Vida de Miguel Angel por el abate Hachecorne. Bramante hombre tan recomendable por sus amables prendas personales como por sus talentes, juntaba al ingenio de la arquitectura un gusto delicado en la inúsica y la puesía. Sus Obras sobre la arquitectura, la estructura del cuerpa humano y la perspectiva, fueron impresas en Milan en 1756. Entre los numerosos edificios de este célebre artista se cucuta el Claustro de los PP, de la Paz en Roma, la Puente de Traitevera: el Templo redondo en medio del claustro de S. Pedro en Montorio. Se le ceusara no obstante el haber derribado á fin de construir una nueva Iglesia de S. Pedro las bellas columnas de la antigua basílica, destruido soherhios sepuleros y escelentes pinturas. Lievo á Roma al celebre Ramel de Urbino baciendo con él las veces de padre ; pero este servicio hecho a las artes apenas puede liscer olvidar an orgadicac vandalismo, cuyo resultado ha sido sim fruto para Bramante, pues de sus trabajos precipitados en S. Pedro solo

desecho por su parte lo que habia construido muy á la ligera.

BRANCAS VILLANŬEVA (Andres Francisco), abad de Aulnay, nació en Francia y murió en 1758; es conocido por las muchas obras que compuso sobre física y astronomía; y aunque en elias abunda de palabras su perfluas, de repeticiones frecuentes é ideas inútiles, ofrecen no obstante algunas cosas buenas. Las principales son: 12 Cartas sobre la cosmografia, en 4. 2ª Sistema moderno de cosmografia y de fisica genéral, 1747, en 4. 3º Esplicacion del flujo y del reflujo del mar , 1739, en 4. 4º Efemérides comográficas, 1750, en 8. 5º Historia del reino de Gala, tradecido del inglés, 1754, en 8. & Memorias sobre los huesos fosila, 1756.

BRANDANO, véase Brito.

BRANDAON (Fr. Antonio), monge cisterciense en el monaste-·no de Alcobaza su patria, en el reino de Portugal. Enseño teologia en su monasterio y en el colegio de Coimbra, llegando á ser abad del mismo, y como tal superior de toda la congregacion portuguesa. Formó el glorioso empeño de prosegnir la historia de su nacion que habia quedado interrumpida con la muerte del esclarecido Brito, monse tambien cisterciense de Alcoba-22, y cronista del Portugal y de su érden; y habiendo logrado que el rey le nombrase succesor de Manuel Meneses en el distinguido encargo de primer cronista del reino, empleó Fr. Antonio casi diez años en recorrer y registrar los archivos asi públicos como particulares de iglerias y monasterios, acaudaló

gallo, Perusi y Miguel Angel han i ria antigua de su pais, y luego con grandes elogios de los suyos y de los estraños empezó á publicar su historia siguiendo la de Brito. Los tomes que dió á luz fueron dos: el uno intitulado : *Terceira parte* da Monarquia Lusitana que contem d Historia de Portugal desdo Code D. Henrique ate todo o Reynado de Rey Dom Alfonso Henriquez; y el otro: Quarta parte da Monarquia Lusitana que contem d Historia de Portugal desdo tempo do Rey D. Sancho I. ate todo o Reynado do Rey Dom Alfonso III, ambos impresos en 1632 en Lisboa, La muerte le impidió proseguir la obra; lo cual tomó á su cargo un sobrino su vo llamado Fr. Francisco Brandaon que tambien era monge cisterciense. Este escribió la Quinta parte da Monarquia Lusitana, que contem d Historia dos primeros XXIII annos del R. D. Donis. Lisboa, 1650, y ademas algunas otras obritas de menos mérito.

> BRANDAON (Hitario of Hilarion), portugués de Coimbra, hijo de Gerónimo Brandaon y de Mencia de Aranha; fué canónigo regular de Sta. Cruz en la misma ciudad, y despues prior de la iglesia de San Vicente Martir de Lisboa y vinitador de toda la congregacion de Sta. Cruz. Fué tan piadoso como docto, y escribió en portugués: A vos do Amado; y en latín; De easibus Conscientiæ. Floreció por los años de 1579 en que se imprimió la primera de estas obras.

BRANDES (Ernesto), diplomático y literato; nació en Hannover en 1758, fué nombrado consejero íntimo del gabinete de Hannover, y conservó este empleo hasta el año 1803, época de la invasion de les ana crudicios inmensa en la histo-I franceses en su patria. Atendiendo

a la repútacion de quie gosaha file | v stotdem v No quedó sin resoncomprendido en el número de los diputados que tolebraron la capitudaction con el general del ejéraito drancés, y despues individuo dal gobierno hasta el momento en que ne estableció una comission para susdituir à les estades del pais. Brandes que era buen observador y critico juicioso, compuso algunas obras en aleman, de las cuales citamos estas como escogidas : Observáciones sobre las mugeres, 1787, en 8; -en esta obra la crítica es severa pero justa. - Consideraciones políticas sobre la revolucion francesa, tenducidas en francés, Paris 1791 en 4. -De la influencia que ha ejercido la revolucion francesa en Alemania, 1792. Este libro y el presedente prueban que el autor habia juzgado de la revolucion exacta--mente.

BRASIDAS, general lacedemonio al principio de la guerra del Pelopoueso, año 431 antes de J.-C.; venció à los atenienses por mar y ·por tierra, les tomó muchas ciuda-·des, é hizo entrar otras muchas en la alianza de Esparta. Habiendose encerrado en Amfipolis al acercarse . Cleonte, general ateniense, vano é impetuoso, se aprovechó de un momento favorable para hacer una anlida, le acometió y alcansó una victoria completa. A poco tiempo murió Brasidas de resultas de una herida que habia recibido en el combate donde el mismo Clconte encontró tambien la muerte. Oyendo. su madre que ensalzaban sus grandes acciones, y que se le tenia por superior á todos sus compartriotas, « os engañais, dijo aquella ·» muger verdaderamente espartana; » mi hijo tenia valor, pero Esparta " tiene muchos ciudadanes que le

pensa esta grandeza de alma de ma muger, que preferia la glaria del catallo á la de su bijo reconecido per béros. Los lacedemonios hiciéron honores públicos é la madre y al hijo, y erigieron en memoria de su libertacior un meusoleo en medio de la pieza pública. Al rededor de este monumento se celebrahan unas fiestas llamadas Brasideas; era preciso ser espartano para poder ser admitido en ellas, y á cualquis ra que no asisticee le imponian una fuerte multa.

. BRAULIO (San), obispo de Zaragoza ; ayudó eficasmente á S. bidoro de Sevilla á establecer una exacta disciplina en la Iglesia de España, la coal ha reconocido sempre que el celo, la ciencia y les trabajos de este santo pastor, le habian sido infinitamente útiles. Amtió Braulio á los concilios de Toledo, cuarto quinto y sesto, y murió en 646 á los 25 años de se episcopado. Su cuerpo que fué decabierto en 1270, se conserva en Roma en la basílica de Sta. Maria la Mayor. Hay de él dos *Cartas* i S. Isidoro, un Elogio de este mismo santo con el Catalago de sus obras; y un Himno en versos yautbicos en honor de S. Emiliano, con la Vida de este siervo de Dios publicada en Madrid en 1632, en 4-Andres Schott ha publicado con notas, B. Isidori de claris Hispaniæ escriptoribus, cum appendicibus, Braulionis, Toledo, 1592, en fólio, y Zaragoza 1619 en 4. Se le atribuye una continuacion de una Crónica de Dextero, impresa en Madrid, 1652 en fólio; pero esta Crónica así como la continuación son obras supuestas.

BRAUN (Eurique), benedictino

herg, cutró en el Instituto de San Benito en 1750, y se distinguió en M. monesterio por su amor el estuillar que progresos en las hellas lo-litar de escogido en 1757 para ensemble de litarica la lengua ale-mana, la complescia y la poesía, y poco despues Bego a ser individuo de la academia de les ciencias. Publicó muchos escritos relativos á la instruccion y educacion, y atendiendo al mérito de ellos, se le dió ca 1777 et empleo de director de los liccos, gimnasios y occuelas de Baviera, en los cuales se propuso introducir reformas y mejoras. Dedicése á madar el método de enseйалия, y aun se añade que perfeccionó los estudios en Alemania. Murió en 8 de noviembre de 1792 y dejó los escritos signientes :  $1^{\circ}$  El Patriota bavaro, obra periódica, Munich, 1769, dos tomos en 4. 2º Plan de la nueva organizacion de las escuelas en Baviera, id. 1770 m 4. 3º Elementos de Aritmetica para el uso de las escuelas, idem 1770 en 4. 4º Elementos de lutin, id., 1778 en 4. 5º Historia de la reforma de las escuelas beivaras, Prancfort del Mein, 1783 en 8. 6º El arte epistolar, para los alemanes, 1787 en 8. 7º Bl. año ecleziástico católico, Augsburgo, 1785 ta 8. 8º Sinónimos latinos, 1790 ta 8. Todas estas obras estas en aleman. Emprendió segun la Vulgata una traduccion de la Biblia que no tuvo tiempo de acabar.

: BBAVO (Bartolomé), natural del lagar de Martin Muñoz en la diócesis de Avila; entré en la refigion de los jesuitas y as distinguió en ella: por su instruccion gramatical, su esquisita erudicios en la be-

aleman; nació en 1752 en Tros excritos. Floreció a fines del siglo 16 y principios del 17. Sus obras son estas : 1ª Compendium Marii Nivolii, sive Thesauri M. T. Ciceronis hispano idiomate singulis verbis latinis adscripto; à la cual acompaña la 2ª.-Dictionarium plurimarum vocum, quæ in Ciceronis scriptis desiderantur, en Valladolid, 1627, en 4. Este Diccionario parece ser el nismo que anteriormente se habia publicado en Zaragoza en 1597, y en Madrid en 1611, con este título : Thesaurus verborum ac pltrasium; y el mismo tambien que Pedro de Salas publico, en Valencia en 1606, com un aumento considerable de voces. 3ª De octo Partium Orationis constructione, Valladolid, 1640. Esta es sin duda la obra que en 1606 se habia publicado en Granada con este título: Commentaria lingue latinæ. 4ª De conscribendis epistolis, Burgos, 1601 en 8. 5ª De Arte oratoria ac de ejusdem exercendæ ratione Tullianaque imitatione varia ad res singula adhibita exemplorum copia, libri V, Medina del Campo, 1596 en 8. 6ª De Prosodiæ Progymnasmata. 72 Varia Poemata.

BRAVO (Fr. Diego), religioso franciscano de mucho mérito; cuseñó teologia y obtuvo los primeròs eargos de su órden en la provincia de los Angeles. De su vida nada mas consta; pero su nombre se ha becho célebre principalmente entre los snyos por las obras signientes : Gobierno espiritual y gua de penitentes d la perfeccion, Sevilla, 1657, en 4. - Vocacion del fraile menor, en que se da a entender la intencion del glorroso padre San Francisco, Sevilla, 1640. – Esposila literatura y . por sus apreciables i cion de la Regla de S. Francisco,

Valencia, 1627. — Guia de confesores, en Sevilla. — Didlogos espirituales y ejercicios de oracion, Sevilla, 1637. — Manual de Notarios, en la misma ciudad, 1623, y Del oficio del Sindico, en la misma, 1640.

BRAVO (Juan), natural de Piedrahita en Castilla, por lo cual sué llamado el *Piedrafitano*. Adquirió gran celebridad por su instruccion en la medicina, por el acierto con que la ejerció en Salamanca, y por las escelentes obras que continuamente estuvo dando á luz pública en el último tercio del siglo 16. Las que se conocen de este sábio médico son las siguientes : De Hydrophobiæ natura, causis atque medela, Salamanca; 1571, 1576 y 1588. – De Saporum et Odorum differentiis, causis et affectionibus, Satamanea, 1583, y Venecia, 1592. -De curandi ratione per medicamenti purgantis exhibitionem, libri III, Salamanca, 1588. - De Simplicium medicamentorium delectu lib. II. en la misma ciudad 1592. - In cl. Galeni librum de Differentiis febrium Commentarius, en la misma, 1585 y 1596. – In Libros Prognosticorum Hippocratis Commentaria, en la misma, 1578 y 1583. Se tienen tambien por su vas las dos obras signientes : la De Marsis et Psyllis. 2ª De Vini natura. Hubo otro médico del mismo nombre y apellido portugués que ejerció la medicina en Coimbra, y la enseñó núblicamente en la misma ciudad despues de haber sido profesor de anatomía. De este es la obra intitulada : De medendis corporis malis per manualem operationem.... la cual no sahemos si es la misma que se le suele atribuir con este otro titulo: De vulnerum euratione.

BRAVO (Mateo Lopez), juez de obras y bosques en el reinado de Felipe IV; es digno de memoria, auuque nada se sepa de su vidá por la elegante obra que escribió: De Rege et regendi ratione. Habla de su temprana muerte Pedro de la Escalera Guevara en su libro: De los Monteros de Espinosa, donde hace de él un elogio estraordinario.

BRAVO (Fr. Nicolas), natural de Valladolid, monge cisterciense del monasterio de Sobrado en Galicia. Enseñó á los de su órden en el lauretano de Salamauca de donde luego fué abad. Lo fué tambien en el de Madrid y Aros, hasta que pasó al monasterio olivense en la Navarra, cuyo abadiazgo es perpetuo; y alli murio por el año 1648. Siendo jóven escribió en verso le vida de su patriarca S. Benito, titulando su obra : Benedictina, en que se trata de la vida milagrosa del glorioso S. Benito, con una recepitulacion de las Religiones, que le reconocen por padre, asi mondeti*cas como militares.* Salamanca, 1604 en 4. Despues en el tiempo de sus prelacias fue dando á luz las obras siguientes : Vigilia magna de Chris to en dos partes, en los años 1616 y 1682 en 4. – Tractatus monasticus de Jure ac potestate regularis observantio S. Bernardi Hispania ordinis cisterciencis, ac subinde aliarum Religionum præsertim menacalium Olive, 1647, en 4.- Notæ literales Regulæ Sancti Benedioti, addita lacinia adversus placita Joannis Caramuel Abbatis Melro sensis, ibidem, 1648, en fólio.

BRAVO (Pedro), canónigo de Sto. Domingo de la Calzada, maestro en artes y doctor en teologia. Esocibió pono, pero este poco le

bears sobre manera, aunque solo ze mire la importancia y grandeza del asunto. La obra se intitula : De primo et magno Charitatis præcepto, in Dei bonorem opusculum. Alcalá de Hemares, 1533, en 8.

BRAVO (Sebastian), natural de Medina del Campo, donde tomó el hábito de dominico. Fué en su órden predicador general, y prelado en el convento de Guadalajara. A imitacion de aquellos dos espositores que consentaron las epístolas de S. Pablo, el uno con testos solamente de S. Agustin, y el otro de S. Gregorio papa, Fr. Sebestian Bravo se propuso comentar toda la agrada escritura con sentencias v esposiciones de Santo Tomas de Aquino, y segun este plan, publicó en Alcalá de Henares, año 1596, la primera parte de la obra en fóhe con este título: Collectanea aurea Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti ex diversis locis et expositionibus D. Thomæ contexta. En esta parte abrazó el Genesis, Exodo, Levítico, los Números y el Deuteronomio. Parece que murió dejando incompleta esta obra, en

BRAVO DE LAGUNA (Fr. Antonio), natural de Sevilla : sué nonge cartujo en su misma patria, y visitador de las cartujas de Poringal. Escribió en español las obras equientes: 1ª Advertencias por los privilegios del orden Cartusianense, ta Sevilla 1652. 2ª Declaracion apologética por los Estatutos de la mma orden. En dicha cindad y são. 3ª Resolucion de jueces en causas civiles y criminales, Sevilla, 1633. 42 Parecer para todos los ordinarios y visitadores de conven-10s de monjas. Madrid, 1634. Y

una obra latina con este título : Juris Allegationes pro Prælatorum cujuscumque Religionis jurisdictione asserenda in subditorum suorum causis judicandis, et criminibus usque ad degradationem puniendis.

BRAVO DE MENDOZA (Luis Marcelo), no se tinen noticias de este erudito español; pero debeperpetuarse su nombre por la singularidad y mérito de la obra que publicó en Madrid en 1651, dedicándola á D. Domingo Pimentel, arzobispo de Sevilla y despues cardenal. El título de la obra es este : Historia Evangélica compacta metrice ex ipsis Evangelistarum verbis.

BRAVO RAMIREZ DE SOBRE-MONTE (Gaspar), natural de Aguilar del Campo en la diócesis de Burgos, médico docto de Valladolid, en cuya escuela regentó con grande aplanso, primeramente la cátedra vespertina de artes, luego la de cirngía, y ultimamente varias: de medicina. El mérito y el crédito de sus obras hicieron que el rey-Felipe IV le llamase à la corte, nombrandole uno de sus médicos. Cuando Bravo pasó á la corte habia ya publicado las obras signientes: 12 Resolucionum medicarum circa universam totius Philosofia doctrinam; tomus primus. Valladolid, 1649. De lo contenido en dicho tomo se hizo una tercera edicion en Leon de Francia en 1662, con dos partes mas, sobre las cuatro en que se dividia la obra en su edicion primera. Para que se forme una idea de su mérito y estension, copiarémos los títulos de las seis partes dichas. 1ª Phisiologia. 2ª Pathologiæ. 3ª Febrium Theoriæ ac curationis. 4ª Sanzuinis missionis, Purgationis, et de Sudore. e el mismo año y lugar publicó | 5º Sanguinis circulationis, et artis

Sphygmicæ theoriæ é Galeni mente; ac prognosis recidivæ naturæ, ac de quorundam Eumshorum potentia. 6ª Selecturum observationum et consultationum. 2ª Disputatio Apologetica pro dogmatica medicina prastantia, et omnium scientiarum et artium dignitate ex omnigenæ literaturæ decretis, la cual dice haber visto D. Nicolas Antovio. 3ª Tractatus duo : quorum primus continet decem consultationes medicas nusquam hactenus editas; alter vero Tyrocinium practicum artis curativa hominum exhibet, Leon de Francia, 1671, en fólio. 4ª De Febribus intermitentibus le-Utalibus de crisibus, diebus decretoriis et winis, et variarum rerum promptuaria, Leon de Francia 1674 en fólio. Esta obra es como la segunda parte de las Resoluciones médicas, y forma el tomo tercero de todas las obras Asi es que en 1679 se publicó en el mismo Lon la quinta y última á saber : Resolutionun medicarum pars III sive tom. W. Continct tres disputationes: 12 De vita et morte, et de causis mortis repentinæ. 2ª De mixtorum proprietatibus ratione miscibilium, coctione, fermentatione, et putredine. 3ª Miscellanearum aliquot resolutionum, en fólio. Murió este docto médico en Madrid, á fines de marzo del año 1683.

BRAVO DE LA SEONA (Marcos, floreció á fines del siglo 17; habia estudiado en Salamanca, donde obtuvo una beca en el colegip del arzobispo; fué despues abad de la real colegiata de Arbas; ercediano de Valderas en la iglena catodral de Leon; y últimamente fué nombrado obispo de Chiapa en la América septentrional. Escribió y tiedicó al acreuásmo, príncipe Don

41.

Juan de Austria la escelente obra intitulada: Espejo de la juventud; moral, político y cristiano. Madrid 1674 en Silio.

BRAWER BRAUR & BROWER (Adriano), piator flamenco, nació en Oudenarde, en 1608. Empezó en su infancia á pintar en lienzo algunas de las flores y aves de las que su madre vendia a las gentes del campo, y despues algumas obras grotescas y figuras en pequeño que le compraban á gran precio. Sa obrador lo cra comunmente algunataberna donde movia disputas y pendencias con los horraches, enbriagandose con ellos. Prendiérente en Amberes como espià, y habiéndole permitido que trabajase en elencierro, se puso á pintar unos sóldados españoles jugando á los: naipes, y los figuró con tanta propiedad, que Rubons ofreció seiscientos florines de aquel cuadro v consiguió la libertad de Brawer saliendo por fizilos. Su propezzion é la embriagnes quels antó en términos su salud, que murió en Amberes en el año 1640 á los 52 de su edad; tan pribre, que fué preciso enterrarle de limosna; pero es digno de notarse que nunca dejó de estar alegre en medio de la miseria, y asi es que todos sus cuadros representan escenas divertidas y graciosas. En ellos se ven pendencias de taberna; fulleros y tramposos jugando el los naipes; fumadores haciendo el jaque, soldados y bo das de lugar; alli se vé representada la naturaleza con mucha verscidad. Su pincel es muy suelto, was colores bien escogidos y aplicados, y sus figuras many espresivas: todas sus obras se venden muy caras y son muy bascadas.

BREA (Pedro Martinez de) , na

ció en Teledo, estudió y se gradulo ; en artes y en taologés en Alcald de Henres, donde obtuvo la primera citodra de esta ciencia; y despues esenó tambien la teología en Sigienza, siendo magistral de su santa Iglesia. Dice Luis Cabrera en *la* historia de Felipe II que era Brea any pequeña de estatura, con el restro arrugado y pálido; pero hombre de gran virtud, y de no menor erudicion : añade que fué obisso de Palencia, y pudo muy dies estar elegido ; mas en este caso ao negaria a consagrarse, puesto que sa nombre no se encuentra en el catalogo de los obispos de aquella Iglesia. Sus obras son estas : In Libros Aristotelis, De Ceelo et mundo; y juntamente : In Libror ejanden. De Generatione et Corruptiore, Alcalá de Henares, 1561, con les cuales tratados se propueo ecquir el curso de filosofia que suteaiormente habia empezado á publiear Gaspar Gastillo Villalpsodo celebre profesor de filosofia en la misma universidad de Honares. - In Libros tres Aristótelis de Anima Commentarium; y Tractatus quo ex Peripatetica Schola Anima immortalilas asseritur et probatur, Siguenza, 1575, en fólio. - Enarratio in Beati Jude Taddei Apostoli Canonicam epistolam, etc., Sigüenza, 15892 em 4.

BREBEUF (Juan de), jesuita, meió en Bayeux en 1595, descendente de una familia noble. Desques de haber sido catedrático en muchos colegies de su órden, fué enviado su 1695 á las misiones del Comeda donde convertió a la fé mas de 7000 habitantes. Hallándose entre los harones entunigos: de los roqueses, estos que estaban en

el P. Lallemand; les echaron agua trirviendo en la cabeza mofándose del bautismo, y a continuacion los quemaron á fuego lento, en el año 1649. Su paciencia en aquel cruel suplicio enterneció el corazon de aquellos bárbaros, en términos que se convirtieron. Compuso el P. Brebeuf un Catecismo en lengua hurona , la cual habia aprendido perfectamente. Champlain que era de la espedicion del P. Brebeuf, lo bizo imprimir de continuacion de sus Viages d la nueva Francia occidental, llamada el Canada, 1632 en 4.

BREBEUF (Guillermo de), sobrino del precedente, nació en 1618 en Torigni en la Normandia haja; es conocido particularmente por sa traduccion en verso de la Farsalia. Esta obra faé algo despreciada por Boileau que era muy poco afecto á Lucano, pero los críticos han observado que el juicio de Boileau era demasiado severo. Mazarini hizo grandes promesas al traductor, pero no las cumplió como tenia de costumbre y le dejó en la indigencia. Brobeuf se vió obligado á retirarse a Venois, cerca de Caen, y murió en 1661. Atormentole una calentura intermitente por espacib de mas de 20 años y en los recargos de ella tradujo la *Rarsalia*. Compuso otras muchas obras entre las cuales son dignas de citarse un Tratado de la defensa de la Iglèsia romana, y Conversaciones solitarias ú Oraciones y Meditaciones pisdesas, en verso francés.

BRECHE (Juan), abogado distinguido, nació en Tours en Francia en el siglo 16, y ha dejado muichas obras de que Juan Boucher de Poitiers hace grandes elogios. grerra de hicieron prisionero con Sue principales obras son: La guils real, ú Opisculos de la doctrina y condicion del principe, en prosa y verso, con el Comentario de Plutarco de la doctrina del principe; al cual van unidos los ochenta preceptos de Isócrates del régimen y gobierno del principe, Toura, 1541, en 4.—El Prontuario de las leyes municipales del reino de Francia, acordes con los usos de Turena, estracto de sus Comentarios sobre los mismos usos, Toura, 1555, en 8. Breche falleció aptes de la publicación de esta última obra.

BRECHTO (Levino), franciscano, natural de Amberes, florecia á mediados del siglo 16. Cultivó la poesía latina, y bacia versos con facilidad. Tuvo diferentes empleos de superior en su órdeu y era guardian del convento de Malinas cuando murió en 1558. Es autor de estas obras : Euripus, tragedia, .Lovaina, 1548, y reimpresa en 1549, 1568 en 8. - Sylvia piorum carminum, Lovaina, 1553 en 8.-Historia agonis sancti Martii et Marcellini, fratrum martyrum, .obra anónima revista por Brechto, quien añadió à ella algunas de sus composiciones poéticas, pia carmina, sobre S. Lamberto, S. Sebastian, etc.

BREDERODE (Reinaldo de), burgrave de Utrecht en el siglo 16, caballero del Toison de oro. David de Borgoña hijo natural de Felipe duque de Borgoña nombrado obispo de Utrecht, irritado contra los dos bermanos Brederode mandó encerrar á Reinaldo en unatorro y arrestar inmediatamente á su bermano Gisbregt, pomendo tambien presos á los cuatro hijos maturales de Reinaldo. Para justificarse David de estos actos violentos, publicó que los bermanos Brederos presos a los cuatros presos a los cuat

derode habian querido asesinarlo, y que labian formado el proyecto de arrojar de Holanda á Cárlos duque de Borgoña. Mandó dar tormento á Reinaldo para forzarle á que el mismo se acusara, y no pudiendo este resistir á los dolores que esperimentó en aquel acto de barbarie, le volvieron medio mues to al calabozo. Estas crueldades liegaron á oidos de Cárlos de Borgoña, que hizo trasladar al desgraciado preso á Rupelmonde, y al año siguiente 1742, nombró un consejo de caballeros del Toison de oro para juzgar al acusado, á quien declararon inocente y fué puesto en libertad. Vivió todavía algunos años y murió en Harlem, de resultas de un gran convite del cual salieron indispuestos cuantos á él habias asistido; circunstancia que dió motivo á suspechar que habia sido envenenado el vino. A poco tiempo murió tambien su bermano despues de haber salido del encierro.

BREDERODE (Francisco de). nació en 1466. Se hizo famoso poniéndose al frente del partido de los Hoeksen, que durante algun tiempo asolaron su patria con una guerra civil. Capitaneando 1850 hombres en una noche de invierne se apoderó de la segunda ciudad de Holanda sin perder un solo bombre : hizo trabajar inmediatamente en reparat las fortificaciones y las puso en buen estado de defensa. Maximiliano conde de Holanda y rey de los romanos dispuso el sitio de Rotterdam y el mando del ejército fue confiado al estatuder conde de Egmont. La ciudad sitiada tuvo que rendirse por hambre y el conde de Egmont hizo que fuesen decapitados los principales Hoeksens que babiau caido en sus manos.

despues en un combate donde recihió dos heridas, y habiéndole trasportado á Dordrecht, fué encerrado en la torre de Puttock y alli

murió en 1490 de edad de 24 años. BREDERODE (Enrique), descondiente de los antiguos condes de Holanda y uno de los gefes de la comuracion que se formó en los Paises-Bajos en 1565 contra los españoles. Era de un genio a propósito para desempeñar un papel semejante. Como hombre de un valor impetuoso y enemigo de la subordinacion, circunstancias que le hacian apreciable entre los sediciosos, al frente y en nombre de los conjurados, conocidos bajo el nombre de comprometidos, presentó una peticion llena de amenazas a Margarita de Parma gobernadora de los Paises-Bajos, El conde de Berlaiment para tranquilizar á aquella princesa la dijo al oído que nada habia que temer, pues aquella gente solo era una banda de pordioseros, y Brederode que eyó esta proposicion, dió á la faccion el mombre de pordioseros con **que fué siempre desi**gnada. Diéronle los conjurados la comision de levantar tropes con las cuales se rebró á Holanda cuya soberama amhicionaba. La gobernadora exigió un nuevo juramento de los magistrados y principales señores del pais, y Brederode negandose a prestarle renunció tambien sus empleos. Habiéndose desunido los gefes de la conjuracion y sun algunos españoles, el cabeza de ellos se mantuvo firme con la esperanza de conquistar la Holanda; pero de alli a poco se vió obligado á retirarse á la Alemania, donde trataba de levan-

Bederode quedo prisionero poco lermo, y murió en 1568, dominado del furor que le habia privado del juicio.

BREGUET (Abraham Luis), célebre relejero y mecánico, nació en Suiza en 1747. Abandonando los estudios en la infancia, se pusoaunque con repugnancia de aprendiz de relojero, y a la edad de 15. años fué llevado á Paris á continuar su aprendizage, en casa de un relojero de Versalles. Apenas habia aprendido el oficio, cuando se vió buérfano en compañia de una hermana, sin bienes y sin apoyo. Entonces encontró en su espíritu y en sus talentos los medios de mantenerse entrambos hermanos; de seguir un curso de matemáticas para completar su instruccion, y de formar un establecimiento cuya fama se estendió en breve por toda Europa. Lo primero con que se dió á conocer y liamó la atencion del público fué la perfeccion admirable de sus relojes perpetuos que se dan cuerda ellos mismos con el movimiento del mismo que los lleva encima. Esta gran prueba de habilidad no era sin embargo mas que el preludio de una multitud de combinaciones ingeniosas y sabias, imaginadas despues por este grande artista. Omitiendo largas esplicacaciones, contentémonos con citar su *para-caida* que preserva de toda fractura al volante, sus muellescampanas, que suenan tanto mejor cuanto mas bien cerrada está la caja, y que han sido el origen de la invencion de los relojes de faltriquera, sellos, cajas de música, etc. Pero aun no es tan digno de celebridad por esta clase de máquinas que ha inventado y perfeccionado como por otras muchas que ha heter algunes tropes cuando eayó en- cho tan útiles á la astronomia, á la

navegacion y á la física, entre ellas, muchos escapes libres, tales como el de fuerza constante, los llamados naturales, de torbellino, de ellice, etc.; y un gran número de relojes de pendola, astronómicos y de relojes marinos. Seria muy dificil de enumerar todas las producciones útiles y singulares que salieron del taller de Brequet. La ciudad de Paris le debe la mas hella relojeria de Europa, y la Europa los maravillosos desenvolvimientos dados desde algun tiempo á esta parte á esta admirable industria. Las tempestades revolucionarias que hubieran podido respetar á un hombre tan útil, cuya reputacion era por sí misma incapaz de inspirar sospecha alguna a ningun gobierno. le obligaron sin embargo á espatriarse con su hijo: A su regreso encontraron en los socorros de sus buenos amigos, los medios de volver á plantificar con mas auge que anteriormente sus establecimientos destruidos, y Breguet fué nombrado entonces relojero de la marina é individuo del Instituto. Sorprendióle la muerte en el año 1823 cuando se ocupaha en una grande obra sobre la relojeria, donde se verán patentizados todos sus descubrimientos, y que ha prometido completar y publicar su hijo y colaborador en la ejecucion de sus obras maestras, heredero de sus talentos y poseedor de su famoso taller.

BREITKOPF (Juan Manuel), impresor muy célebre, nació en Leipsick en 1719. Destinado desde su infancia á la tipografia manifestó al principio una aversion decidida á este género de ocupacion. Estudió lenguas, literatura y filosofia y aunque en todo esto hizo progresos, le estaba reservada otra carrera mas bella. Habiendo visto un dia

les obres de Alberto Duret, quedo admirado de los esfuerzos que hiso aquel pintor distinguido para peri feocionar los caracteres argun las reglas de las metemáticas y concibió la caperanza de añadir tambien á cu perfeccion algunas operaciones nuevas : llegó en fin en poco tiempo dar á los caractères alemanes una perfeccion desconocida hasta entonces, hizo las fundiciones de los tipos mucho mas duraderas que las de los tipos ordinarios, y se hizo famoso particularmente por el descubrimiento de imprimir la música on lugar de grabarla como se habid hecho hasta entonces. Perfecciond tambien el arte de grabar las figuras matemáticas, los mapas, y los retratos con caracteres movibles, y comiguió por último imprimir con otros de este género los libros chinos que antes era preciso grabarles sobre tables de madera. Por tantos y tan acertados descubrimientos mereció ser felicitado de las corporaciones y personages mas distinguidos. El cardenal Borja fué encargado de parte del sumo pontífice pare manifestarle su satisfaccion, y la academia de Inscripciones y bellas letras de Paris, le dirigió varies escritos estimulándole mas y mas su ingenio. Su imprenta era la mas completa de Europa, en ella se veian punzones y matrices de cuatrocientos alfabetos diferentes, y tenia caracteres para la impresion de todas las lenguas vivas. Su fundicion por aí sola tenia doce hornillos en los cuales se ocupaban perennemente treinta y nueve oficiales; y de ella salian caracteres no solamente para todos los reinos de Eoropa sino tambica para las regiones de América.Ocupóse ademas en imprimir naipes y papeles de tapis

ciris; pero dedicado atentamente á sus immensas operaciones, se vió obligado á descuidar este género de trabajo. Despues de haber hecho mir concludos servicios á las artes este hábil tipógrafo, murió en Leipsick eu 8 de enero de 1794. Publicó estas obras : la Ensayos sobre la historia. de la invencion de la imprenta, Leipsick en 4; obra 🖦 que el autor anunciaba una historia general de aquel arte. 2ª Ensayo sobre el origen de los naipes, la introduccian de papel de trape, y los principios del grabado en madera en Europa, 1784, y 1801 en 4°, dos partes; de las enales la segunda se ha publicado separadamente bajo el título de Materiales para servir d la historia del erabado en madera, publicada por J. C. F. Roch. 32 Sobre la impresion de los Mapas con caracteres movibles, Leipsick, 1777 eu 4, en aleman. Al año siguiente publicó algunos mapas impresos bajo aquel método. 4ª Exemplum typographiæ nnice figures characterum et typis movilibus compositum, Leipsick, en 4.52 Sobre la bibliografia y la bibliefilia, Leipeick, 1793 en 4.

BREMBATI (Isotta), poetisa, descendiente de una noble familia del Bergamasco; nació en Milan ácia el año 1427. Poseia perfectamente las lenguas latina, francesa, italiana y española. Hablaba tan bien la primera, que escitaba la admiracion de todo el mundo cuando se pretentaba ante el senado para defender sus propios intereses. Rivalizaba con los poetas españoles é bizo en italiano varios versos que merecieron insertarse en las mejores colectiones de su tienspo. Casó con Gestumo Grumello, y se hizo admipor divisa el jardin de las Espérides con sus manzanas de oro, y el dragon muerto á la entrada con esta inscripcion española: Las guardaré mejor. Se encuentran muchas composiciones suyas en el Secretario de Sansobino; en las elegias, sonetos y epitáfios compuestos en las exequias del Sr. Hector, Baglione, Cremona en 4; era la coleccion titulada : Rimas fúnebres de diversos ingenios: ilustres compuestas en lenguu vulgar y latina d la muerte de la M. Y. S. Isotta Bremba!i grumella, 1487 en 4. Esta poetisa murió en 24 de febrero de 1486.

BREMOND (Gabriela), emprendió un viage á la Tierra Santa en aquellos tiempos en que las peregrinaciones babian llegado á estar tanen uso que escitaban poderosamente el zelo de los fieles. Salió Gabriela. de Marsella su patria y recorrió el alto y bajo Egipto, la Palestina, el monte Sinaí, el Líbano y casi todas las provincias de la Siria; fué. entre las mugeres la que mas se distinguió por lo largo de sus sautas peregrinaciones. Escribió su viaje en francés, y fué publicadò en : Roma en 1673 y 1679 en 4.

BREMONT (Estevan), sábio doctor de la Sorbona, nació en Chateaudun en 1714; y fué primeramente cura de Chartres. Parece que habia bocho un estudio particular de las materias liturgicas, y que Mr. de Metterville entonces obispo de Chartres le habia llamado para trabajar en un nuevo Brebiario que queria dar á su diócesis. Le manifestó despues mayor aprecio nombrándole su vicario mayor, y haciéndole canónigo de su catedral; igual prebenda obtuvo despues en ' Paris en 1759, y esta traslacion rar por su fidelidad; habia tomado l fué para el un motivo de disgustos

BRE

y pesadumbres; pues fué en tiempo i cual mereció el autor un breve de de las disensiones entre el parlamento y el arzobispo de Paris. Este prelado comisionó en 1671, al abate Bremont para hacer una visita en el convento de las Ursulinas de Chaillot de las cuales se sospechaba que seguian los principios del jansenismo. El parlamento decretó inmediatamente su prision y secuestró sus bienes. Vióse obligado á huir, y no volvió á Francia hasta el año 1773, cuando fueron llamados los ciérigos que se hallaban en destierro. Hubiese podido acomodarse ventajosamente durante aquel intervalo, pues un príncipe italiano quiso agregarle á su familia pero el amor á la patria nativa y la esperanza de volver á ella le bicieron reusar aquellos ofrecimientos. Fué testigo de los desastres de la revolucion y murió en enero de 1793. La Academia de los Arcades de Roma le habia admitido entre sus individuos bajo el nombre de Ombrano. Es autor de las obras siguientes: Disertacion sobre la notoriedad pública de los pecadores escandalosos, etc., 1754 – Coleccion de escritos interesantes sobre la ley del silencio, 2 tomos en 8. – Cartas dirigidas al autor del Año literario, con motivo de un nuevo plan de biografia clásica, Paris 1785, en 8, reimpreso muchas veces. - Representaciones d Mr. Necker con nuotivo de su obra de la importancia de las opiniones religiosas, Ginebra y Paris, 1788. - Apologia de la memoria presentada por los principes con motivo de la reunion de los órdenes, Paris, 1789, en 8. – Exámen de muchos proyectos de constitucion. – De la razon del hombre, Paris, 1785, 2 tomos en 8, obra profundamente meditada .y .. por la

Pio VI, su secha en 16 de setiembre de 1788, y la aprobacion de todos los hombres de bien.

BREMUNDANO (Francisco), historiador español , autor de una *His*toria de las hazañas de D. Juan de Austria en la Cataluña, Zaragoza 1663 en fólio; y de un Ensayo histórico sobre la guerra de Ungria ; Madrid, 1684, 5 tomos en 4; obra muy rara en el dia. Se ignora el pueblo de donde era natural y el año de su nacimiento y de su muerte.

BRENO, general de los galos, que al frente de ciento cincuenta y dos mil infantes y veinte mil caballos pasó al oriente, penetró en le Macedonia, mató á Sosteno general de aquella nacion, saqueó la Tesalia y la Grecia, y marchaba ácia el templo de Delfos para arrebatar los tesoros de él, cuando fué rechazado por sus contrarios. Desesperado de ver su ejército en derrota se dió la muerte despues de haberse embriagado, ácia el año 278 antes de J. C. Los poetas griegos no dejaron de atribuir a sus dioses la derrota de Breno, suponiendo que el mismo Apolo defendió su templo contra los bárbares, haciendo temblar la tierra bajo sus pies y caer peñascos desprendidos sobre su cabeza. En fin el dios Pan, segun ellos, infundió en los galos un terror tan repentino que se mataban los unos á los otros de lo cual proviege el nombre de terror panico.

BRENO, otro general galo que habiendo pasado los Alpes invadió la Lombardia, sitió á Crucio, es Toscana, venció á los romanos cerca del rio Allia, marchó ácia Roma, se apoderó de ella y entregó la ciudad al saqueo y á las ilamas. El tribuno Sulpicio, en lugar de

arrojarle con el acero, prometió pagar mil dibras de oro si levantaba el bloqueo del Capitolio y salir del territorio de la república. Aceptaron los galos la oferta, pero habiendo llevado el oro para pesarlo, Breno se valió de mil supercherias para que la suma fuese mucho mayor. Echó su espada y su coraza en el plato de la balanza opuesto al que contenia el oro, y respondió i la peticion con estas pelabras: ; Desdichados de los vencidos! Camilo que acabaha de llegar en aquel instante, anoló aquel tratado vergonzoso, presentó batalla á los enemigos sobre las ruinas de su patria y los puso en fuga precipitada ácia el año 388 ó 390 antes de J. C.

BRENZIO (Samuel Federico), judio aleman que se convirtió á la religion cristiana en 1601. Estando muy instruido en las creencias y las prácticas de la secta que acababa de abandonar, quiso intentar el bacerla conocer á fin de que no se ignorasen los motivos de su mudan-24. Publicó pues una obra en la cual acusa á los judios de superstitiones las mas ridículas, y de crímenes los mas odiosos; fué traducida en latin por Juan Wulfer é impresa en Nuremberg en 1680 en 4, y 1715 en .8.

BREQUIMI (Luis Jorge de), naco en Gramville en 1716. Era hombre instruido é hizo grandes progresos en el estudio de las antiguedades y de la historia. La primera obra por la cual se dió á comocer es una Memoria sobre el essublecimiento del imperio y la religion de Mahoma; especie de **proc**gírico de aquel falso profeta. Segun el autor no fué ni un ignorante ni un conductor de came-

sero. Poseia los mas vastos conocimientos sin saberse donde ni como: era descendiente de una antigua familia de la cual busca en vano la genealogia y el nombre. Felizmente y en honor de la verdad, la Memoria de Brequini se funda en datos tan falsos como los de la mayor parte de las obras que ha compuesto á sus solas sin el auxilio de hábiles colaboradores. A poco tiempo publicó un Ensayo sobre la historia del Yemen y una Tabla cronológica de los reyes y de los gefes drabes. Agenos de toda parcialidad confesamos que su Tabla cronológica está conforme con las épocas y las dinastias adoptadas por las cronologias mas exactas. Mas no podemos decir otro tanto en cuanto á los hechos referidos de su historia del Yemen. Cuando se hizo la paz entre Francia é Inglaterra en 1763, fué encargado Brequini por su gobierno para ir á la Gran Bretaña para recoger los títulos relativos á la Francia, que se conservaban en la torre de Londres y de los cuales habia dado el catálogo Tomás Carte. Estuvo tambien encargado de examinar los documentos originales que faltan en las colecciones de Campden, de Rimur, de Huane y de Morthon; y de copiar las que pudieran tener alguna relacion con la Francia. Al cabo de tres años de mansion en Londres y de un tra-bajo asiduo, Brequini volvió a Paris, y de acuerdo con Mr. Laporte del Theil publicó Diplomata, chartæ, epistolæ, et alia monumenta ad res franciscas spectantia, 1791, 5 tomos en fólio. Ayudado por Villevaut emprendió en 1754 la continuacion de la coleccion de las leyes y decretos de los reyes de la terceller, ni tampoco un impostor gro- ra dinastia de Francia, empezada

por Lauriere y que seguida despues por Secouse habia llegado hasta el tomo nono. Brequini y su colaborador añadieron cineo publicando el último en 1790, y Mr. Pastoret dió el décimo quinto en 1811. Esta coleccion importante contendrá un archivo general del antiguo derecho público y particular de la Francia; asi como algunos antiguos establecimientos civiles, eclesiásticos y militares. Asociado con Mr. Mouchet. y de orden del gobierno publicó tres tomos de la tabla cronológica, 1769 á 1783. Contiene les títulos, despachos y diplomas que se han podido adquirir de los reyes de Francia. Mr. Bertin misionero de estado que se hallaba en correspondencia con algunos ex-jesuitas que habian pasado á la China en cualidad de misioneros y que le enviaban preciosas noticias sobre aquel imperio encargó á Brequini que continuase la coleccion empezada por Batteux, bajo el título de Memorta acerca de los chinos, de los PP. Amiot, Bourgeois, etc., 1776 y 1789, 14 tomos en 4. Comenzó este trabajo con el citado Mouchet, pero ha quedado munuscrita. Estas sen las obras que compuso y concluyó por sí solo : 1ª Historia de las revoluciones de Génova, 1750, 3 tomos en 8. Clemente de Ginebra ltama justamente esta bistoria, « com-» pilacion de gacetas viejas de la re-» pública ; » y efectivamente no se encuentra en ella ni estilo, ni interes, ni método. 2ª Vidas de los antiguos oradores griegos, seguidas de reflexiones sobre su elocuencia, 1752, 2 tomos eu 8: y están dedicadas á Isócrates y á Dion Crisóstomo; obra prolija y que al mismo tiempo no presenta ninguna observacion nueva sobre estes dos ora- 1640 en 4. - Tratado del sabado,

dores. 3ª Strabonis rerum geographiearum, libri XVII ad fictem manuscriptorum emendati; cum latina Xilandii interpretatione recom nita etc., tomus primus, Paris 1763, nu tomp en 4, y el único que se ha publicado. Este libro era como la piodra de toque del saber de Brequini acerca de los antiguos; pero con gran sorpresa de tados los sábios solo se mostró en ella aga crítica poco ejercitada en la version del testo de Estrabon, alterado por la ignorancia de los copiantes. Sus notas apenas tienen cosa de importencia, no aclaran ningun sentido confuso ó equívoco del original y de este modo llegan á ser cansadas ó inútiles. Segun el corto examen de estas tres obras, se puede formar un juicio imparcial sobre la Memoria relativa al nacimiento, los talentos y la legislacion de Mahoma, aunque era infatigable en el trabajo solo sabia ejecutar el plan ó seguir las ideas de otro y eso con ayuda de un colaborador ó de un guia, y cuando obraba por si solo se esponia frecuentemente à ser inexacto cometiendo errores. Murió en el año 1795.

BREREWOOD (Eduardo), célebre matemático y anticuario, nació en Chester en 1565. Fué catedratico de astronomia en el colegio de Gresham y es autor de una obra curiosa y súbia traducida del francés en taliano bajo este título : Investigaciones sobre la diversidad de las lenguas y de las religiones en las principales partes del mundo por Juan de la Montagne, Paris, 1663, en 8: Escribió tambien De ponderibus et pretiis nummorum, 1614, en 4.-Logica, Oxford, 1614, en 4.-Ethica Aristotelis,

1632 en 4. Murió en Lóndres en l ·1615. Le consultaban de todas partes como uno de los oráculos de las matemáticas y no dejaba de contes-

ter á ninguna carta. BRESSANI (Gregorio); nació en Treviso en 1705. Fué doctorado en derecho en Paris, y dejó la jurisprudencia para dedicarse enteramente á las matemáticas y á las letras Siendo poco partidario de los sitemas modernos, trató de volver 4 poner en auge á Aristóteles y Platon, crevendo que la escuela de estos era la verdadera, donde dehe formarse el filósofo y el buen física. Veia con disgusto á la filosota buscar una luz y un apoyo en las ciencias exactas, y no encontraba en Galileo, Descartes y Newton mada superior á lo que habian dicho antes que ellos Aristóteles y Platon. La pureza de su estilo lo dió á cosecer en un tiempo en que la lengua italiana se corrompia con la mezcia de espresiones y frases francesas. El célebre Algarotti le conmitaha para hacer sus obras, y le profesaba una amistad sincera, médiante la cual socorrió muchas veces a Bressaini, que se vió algun tiempo en un estado de escasez muy cercano á la miseria. A él se le debe la publicidad de esta circunstancia. Compuso varias obras que merecen citarse y son las siguientes : El modo de filosofar, introducido por Galileo puesto en paralelo con el de Platon y de Aristoteles, Padua, 1755, en 8. En esta obra pretende impugnar Bressani el primero de ios cuatro diálogos de Galileo sobre el sistema del mundo. 2ª Discursos sobre las objeciones hechas por Galileo à la doctrina de Aristoteles, Padua, 1760, en 4; obra que tiene

5 Ensayo de filosofia moral sobre la educacion de los niños, en italiano. Esta obra muy bien escrita y sobre todo muy sabiamente premeditada, tuvo grande acceptacion y ha sido refundida por el autor en la segunda edicion. 4ª Discursos sobre la lengua toscana, en el cual indaga las causas de su corrupcion y los medios de restituirla á su antigua pureza. Bressani murió en Padua, en enero de 1771.

BRET (Antonio), nació en Dijon en 1717, y murió en Paris en 1792. Fué primeramente abogado, pero se apasionó á las belias letras y renunció á su estado para entregarse enteramente á su gusto. Ha compuesto varias poesias sueltas, comedias y muchos escritos literarios que no carecen de mérito. Aunque sus comedius presentan personages poco apropiados, están escritas con pureza y su diálogo es muy fácil. Ha reunido sus comedias en 2 tom. en 8, 1778. La doble estravagancia y El falso amante, merecen citarse, sino como obras escelentes á lo menos como composiciones y dramas interesantes. Escribió y publicó tambien la Vida de Ninon de Lenclos, 1751 en 12.-Las cuatro estaciones. poema, 1764 en. 4. - Ensayo de cuentos morales, 1773 en 12.-La nueva Cleopatra, 5 tomos en 12', compendio del romance de la Calprenede que ya no se leia. - Fábulas orientales, 1772, en 8. - Memorias de Bussi-Rabutin, 1774, 2 tomos en 12.-Comentario sobre las obras de Molière, 1791, 6 tomos en 81 Esta es la mejor obra del autor. Trabajó en el diario de la Enciclopedia, y fue redactor de la gaceta de Francia. Se conoce facilmente que la multiplicidad de las obras de d mismo objeto que la precedente. Bret ha perjudicado para que salgan perfectas : se dejaba dominat por su facilidad natural, escollo en que tropiezan comunmente los hombres de talento.

BRETANA (reyes do), Andran primogénito de Salomon I y cuarto rey de Bretaña. Sucedió á Grallon y habiendo subido al trono en el año 445 despues de haber sido consagrado en Rennes, gobernó sus estados con sabiduria y moderacion. Le enviaron de Inglaterra unos embajadores rogándole que fuese al socorro de aquel país invadido por los bárbaros, despachó á su bermano llamado Constantino al frente de un reducido ejercito con el cual consiguió este general muchas victorias, y llegó á hacerse reconocer por soberano. El emperador Honorio quiso sujetar la Armórica al yugo de los romanos y Andran defendiendola valerosamente los arrojó de Nantes, de Guerando, San Maló y Leon y los persiguió hasta Orleans. Aecio amenazó tambien con una invasion al reino de Andran, pero de Auxerre impidió esta espedicion, y a poco tiempo pusieron los francos en las Galias los primeros cimientos de la monarquia francesa. Falleció Aixlian en el año 464 despues de, un reinado de 19 años. Segun de Argentré el reino de Alano II fué venturoso aunque no ofrece mingun hecho estraordinario. El mismo historiador cita umas Cartas patentes, dadas en latin por Alano el Longo para el gobierno de gus estados : en ella usa de la fórnula Rex Dei gratic que despues se ha adoptado tan justamente por muchos soberanos. A consecucacia de la muerte de Alano se dividió la Bretaña entre siete pequeños soberanos que tomaron el título de condes, los cuales estuvieron en guerra

continua durante un siglo y asi licilitaron a Carlomagno la conquista de aquella hermosa region. Anas-TAGRO, fué elegido rey por los brotones cuando fueron conquistados por Carlomagno: hiso un tratado de paz con el venceilor y le acompañó á España con ocho mil soldados. Le bizo tan célebre su valor que en aquellos tiempos se cantaban sus hazañas con las de Rolando y y Carlomagno, en reconocimiento de sus servicios quiso darle la Navarra y la Vizcaya con Hacl, general tambien breton; pero ambos fueron muertos en Roncesvalles antes de que pudiesen aprovecharse de la generosidad de aquel principe.

BRETAÑA ( duques de ). Alaxo III de este nombre, llamado tambien Rebré, es dexir, el Grande. Fué el primero que tomó el título de duque de Bretaña aunque tomase el de rey en algunos de sus escritos segun Argentré. Tratando de disputarle sus derechos Judicael y los condes de Leon y de Goelle, le declararon la guerra, y los normandos aprovechándose de esta oportunidad iovadieron al instante la Bretaña; pero aquellos príncipes se reunieron contra este enemigo comun, y le derrotaron en varios encuentros, consiguiendo ultimamente una victoria memorable, en el año 808, cu la diócesis de Vannes. De quince mil normandos solo quedaron cue trocientos despues de la batalla. Este príncipe honró la religion y sus ministros, hizo edificar un castillo cerca de la catedral de Nantes donde el obispo pudiese retirarse cuando los normandos entrasen en el Loira, y murió en Rieux eu 907, dejando cinco hijos de los cuales ninguno le sucedió. - Alazo VI

Hael su padre en 1084, y se hizo consigrar en Rennes a pesar de la spasicion que bizo su tio conde de Rennes. Desembarcó en Bretaña Guillermo el conquistador, y exigió que Alano le hiciese homenage de m ducado, á lo cual se negó este principe, y entonces entré Guillermo en sus estados, talando los campos basta que el duque de Bretaña biso cesar sua hostilidades con el socorro del rey de Francia. En el año 1095 recibió Alano del papa Urbano II la crus de color de purpura, que se prendió en el hombro y marchó con la primera crusada al frente de muchos caballeros jóveues de este pais. Se halló en tres batallas muy sangrientas, y fué uno de los primeros que entraron en Jerusalen. De vuelta á sus estados se ocupó en bacer reinar en ellos la pez y la justicia, estableció leyes mny sábias, y arregló la administracion de justicia, que hasta entonces no habia tenido ni reglas ni formas determinadas. En 1106 contribuyó á ganar la victoria de Tinchebray, dada por Eurique I rey de Inglaterra á Roberto su bermano mayor, á quien hizo prisionero un caballero breton. No pudiendo regresar á Palestina, envió á Godofredo su bijo que murió desgraciademente en el viage. Eu el año IIII cayó enfermo Alano, y se hi-20 tracladar á la abadia de S. Salvador de Redon para tomar alli el hábito religioso; y annque logró recobrar la salud no por esto remnció al estado eclesiástico, antes bien hizo dimision en favor de Conan, su hijo primogénito que era yerno del rey de Inglaterra. Murió algunos años despues y fué univer-

de este nombre, sucedió al drique le hicieron magnificos funerales y Hacl su padre en 1084, y se hizo consegrar en Rennes a pesar de la de la abadia de Redon.

> BRETEUIL (Luis Augusto, el Toneumo, baron de), nació en 1753 en Preuilli en Turena. Dotado de un carácter firme, un juicio recto, una imaginacion viva, y sobre todo de una actividad infatigable. Se grangeó el aprecio de Luis XV, que le nombró su embajador sucesivamente en Petersburgo, en Estocolmo y en Viena. Habiendo vuelto á Francia en 1785, sué nembrado ministro de estado, en cuyo alto destino se distinguió no solo poniendo en libertad á los prisioneros víotimas del despotismo ministerial de sus predecesores, sino tambien per el copioso abastecimiento de granos que hizo en Vincennes para socorrer á los pobres. La opinion pública le atribuyó muchas proposiciones enérgicas bechas á la corte de Versailes, para detener los progresos del espíritu de insurreccion en junio y julio de 1789. En vista de la negativa de Luis XVI sobre la ejecucion del proyecto de retirada á Compiegne con las tropas acantonadas en Versalles, el baron de Breteuil se creyó espuesto á ser victima de la tempestad revolucionaria y al momento abandonó la Francia emigrando al estrangero. En la época de su regreso en 1802 se hallaba en un estado casi de indigencia, pero una berencia que recogió algunos meses despues, suavizó la amargura de sus últimos años. Murió en Paris en 1807.

munció al estado eclesiástico, antes bien hizo dimision en favor de Comen, su hijo primogénito que era yerno del rey de Inglaterra. Murió es Salamanca y religioso mínimo de S. Francisco de Paula. Publicó en algunos años despues y fué univermidad en 1614 una obra en 4, salamente llorado de sus súbditos que titulada: Mística theologia y doc-

trina de la perfeccion evangélica; la cual se tradujo inmediatamente al frances por Claudio Bureo, y se imprimió en Paris y en Antuerpia en 1619. Se le atribuye tambien otra obra impresa en Burgos en 1616 que trata: De la Concepcion de nuestra Senora; pero D. Nicolas Antonio no se atreve a asegurarlo.

BRETON (Raimundo), religioso dominico, nació en Beaune en 1609. Sus superiores le destinaron à las misiones de América ; y ejerció el mimsterio apostólico en Sto. Domingo por espacio de doce años. Durante otros ocho visitó las Autillas y evangelizó entre aquellos isleños hablando su lengua en que se habia hecho tan babil. Llamado á Francia en 1654, se entregó alli á la predicacion y a la direccion de las conciencias. El tiempo que le dejaba libre aquella ocupacion le invertia en componer obras útiles á las misiones y a los que estaban destinados a ellas. Entre sus obras se distinguen: 12 Catecismo o Sumario de las tres primeras partes de la doctrina cristiana, traducido del francés en lengua de los caribes isleños, Auxerre, 1664, en 8. 2ª Diccionario francés y caribe, *y caribe francés*, en el cual se halla un gran número de obscrvaciones históricas para el conocimiento de la lengua, 1665 à 1667 en 8. 3ª Relatio gestorum à primis prædiçatorum missionariis in insulis americavis ditionis gallica, prasertim apud Indos indigenas, quos Caribes vulgo dicunt, ab anno 1634 ad annum 1643. Esta última obra fué compuesta por órden del general de la órden de Sto. Domingo: aunque ha quedado inédita, el P. Matias Dupnis, del mismo orden, l y Juan Bautista Dutertre jesuita; ban tenide conocimiento de ella; y de ella se han aprovechado para la composicion de algunas obras sobre el mismo asunto. Falleció el P. Breton en 1679.

BRETON (Lucas Francisco), nació en Besauzon en 1731. Pusiéronle sus padres de aprendiz de carpintero, mas habiendo observado en él una inclinacion decidida à la escultura, le facilitaron los medios de aprenderla, y despues de haber trabajado algun tiempo en madera, fue a Roma y logró darse à conocer por un bajo relieve representando el robo del Paladio, con el cual ganó el premio en la escuela de S. Lucas. Sus principales obras son : dos Angeles adoradores de mármol en la iglesia de S. Juan de Besanzon. - Un Descendimiento de la cruz, de piedra, en la iglesia de S. Pedro. - Un San Gerónimo que presentó para su re, cepcion en la academia de Parisdonde no fué admitido á pesar de esto. Pero lo que mas celebridad le dió fué el magnífico sepulcro de la familia de la Beaume que se veis en Nimes antes de la revoluciou.

BREUNING (Juan Santiago); nació en Buchembach ducado de Wurttemberg en 1552. Habiendo descubierto desde jóven el deseo de viajar, y hallandose con bienes suficientes para satisfacer su curiosidad , salió de su pais y durante tres años recorrió la Inglaterra, la Francia y la Italia y se embarcó en 1579 en Venecia para la Tierra Santa. Fué á Constantinopla, de alli a Egipto, recorrió como observador los sitios mas interesantes de aquella hermosa region, y llegó en fin á Jerusalen adonde le Hamsban sus deseos mucho tiempo habia.

A pesar de ser protestante no pudo prescindir de esperimentar un estremecimiento religioso al entrar ch el santo sepulcro. Atravesó el monte Libano donde encontró todavia veinte y seis cedros; apuntó muchos pormenores sobre los dru-202 y los maronitas, y habiendo vecito á su patria, á su arribo á dia en 1595 fué nombrado avo de Juan Federico, duque de Wurttemberg, á quien acompañó á la universidad de Tuvingen para dirigir en ella sus estudios. A instanclas de aquel príncipe imprimió la relacion de su viage que salió á luz en Estramburgo en 1612, bajo el titulo de Viage d Oriente por Juan Sentiago Breuning, señor de Buchembach, un tomo en fólio, en aleman, obra que ha llegado á ser muy rara, y que Busching la cita algunas veces.

BREUNING (Cristiano Enrique), nació en Leipsick en 1719, y enseñó el derecho en su ciudad natal. Compaso muchas obras sobre el derecho natural y político, las cuales merecen ser leidas. 1ª De patria patestate ejusque effectibus ex principiis juris natura, tract. 1 et 2, Leipsick, 1751 y 55 en 4. 22 De prescriptione jure gentium incognita, id., 1752. 3ª Primæ lineæ juris ecclesiastici universalis, Francfort, 1759 en 8. 4ª Prima linea juris naturæ, 1767. 5ª De matrimonio cum secunda conjuge contracto, priore non repudiata, Leipsick, 1776, etc. Murió Breuning er 1780.

BRIAL (Mignel Juan José), individuo del instituto de Francia, nació en 1743 en Perpiñan; á la edad de 21 años entró en la órden de benedictinos en Tolosa; fué á Paris en 1771, y trabajó con Cle-

mente en la coleccion de los historiadores de Francia. Redactaron los tomos doce y trece hasta el año 1786, época en que la supresion de las congregaciones religiosas interrumpió sus pacíficas y útiles tareas. Volvió á emprenderlas en 1805, y al año siguiente publicó el tomo catorce dando á luz otros cuatro hasta el año 1818. Tenia ya adelantado el décimo nono cuando murió en 1828 de edad de 85 años. Trabajó ademas en la redaccion de los tomos trece y dicz y seis de la Historia literaria de Francia.

BRIANVILLE (Claudio de), nació en Brianzon á fines del siglo 16 y era descendiente de la misma familia que el matemático Oroncio Fine. Adoptó el estado eclesiástico y llegó á ser capellan del rey de Francia y abad de S. Benito de Quinci. Hay de el varias obras a saber: 1ª Compendio metódico de la historia de Francia con los retratos de los reyes, Paris, 1664, en 8. Este compendio que no se hizo hasta entonces en Francia, tuvo mucha aceptacion. 2ª Proyecto de la historia de Francia en tablas para el uso del delfin. 3ª Historia sagrada en tabla, con su esplicacion, Paris 1670, tres tomos en 8, reimpresa muchas veces y muy buscada por las láminas de Sebastian Leclerc. Murió este autor en 1675.

BRIARD (Gabriel de), pintor natural de Paris. Pasó á Italia siendo jóven, y de vuelta á su patria fué admitido en la academia de ella, en 1761, en premio de su famoso cuadro, representando á Erminia en medio de los pastores. Es admirable entre sus buenas pinturas la que se halla en la sala del bunquete real de Versalles, figurando el Olimpo reunido. Todas las obras

de este pintor, que murió en 1767 se distinguen por la facilidad en la ejecucion, y la gracia y la naturalidad con que supo representar los

ebjetos.

BRIDAINE (Santiago), célebre misionero que nació cerca de Uses en 1701. Apenas habia recibido las primeras órdenes cuando fué enviado á Ayguemortes para predicar la cuaresma. El miércoles de ceniza despues de haber esperado en vano al auditorio á la puerta de la iglesia, sale de ella revestido con sobrepelliz, tocando una campanilla por las calles : en vista de este espectáculo todo el mundo se para, auméntase el gentío siguiendo al misionero, y ansiosos todos de ver el desenlace de aquella escena singular, entran agolpados en el templo tras los pasos del P. Bridaine. Suhe este al pulpito, entona un cántico sobre la muerte y al momento prorumpen todos en carcajadas de risa; pero hizo tal paráfrasis de aquel terrible asunto y con tal vehemencia que en breve se vió suceder á la estrepitosa algazara el silencio mas profundo, la atencion y el espanto. Se asegura que empleó frecuentemeute medios ann mas estraordinarios para atraer al pueblo á sus ejercicios apostólicos. Su voz tan fuerte y tan sonora que podia ser oida fácilmente en medio de diez mil personas, aumentaba estraordinariamente la poderosa influencia de sus discursos. Con igual éxito hizo doscientas cincuenta y seis misiones en el curso de su vida, y escepto en algunas provincias del norte, no hay en Francia, digamoslo asi, ni una ciudad, ni una aldea donde no haya manifestado su zelo este ministro evangélico. Confide el papa Bene-

dicto XIV la facultad de predictr en todo el orbe cristiano, y esta prueba insigue de confianza redoblé como era de esperar el fervor de su selo, basta que murió en Roquemaure en 1767. Sus cánticos titalados primeramente Cánticos es pirituales para las misiones de la diócesio de Alais, y despues sencillamente Canticos espirituales han sido reimpresos cuarenta y siete veces. El abate Carron en la vida de Bridaine, publicada bajo el título d**e Manual de los sa**cerdotes, **ha** insertado muchos estractos de los sermones de este célebre misionero.

BRIDAU (Cárlos Antonio), escultor francés, nació en Rubiere en Borgoña en 17**50. A**'.la edad de 23 años fué á Italia, escuela de los grandes artistas, y al cabo de tres años volvió á Paris donde presentó á la academia de pintura su grupo del *Martirio de S. Bartolomé*. En la iglesia de Chartres se admira un grupo de la *Asuncion* ejecutado por este estatuario; en las Tulierias las famosas estatuas de Vauban y de Bayardo; y en Lujemburgo la de Vulcano, obras todas que pueden servir de modelo. Falleció Bridau en Paris en 1805.

BRIDAULT (Juan Pedro), escritor francés que murió en Paris en 1761. Es autor de estas dos obras útiles: Frates y sentencias sucadas de las comedias de Terencio, 1745, en 8.—Usos y costumbres de los romanos, 1741, dos tomos en 8. Esta obra presenta un cuadro general de los usos mas curiosos y singulares en la antigua Roma, y sin ser ni un compendio ni una repeticion de las grandes historias romanas es precisamente una colección de tedo lo que en ellas se encuentra.

listinico y poeta, nació en 1761 en Cracier. Era bijo de un pastor de aquella aldea, canton de Vaut; aurió en enero de 1828, siendo individuo de la sociedad real de las ciencias de Nápoles, de las de botaoica de Ratisbona y de Gotinga, y de la academia céltica de Paris etc. Acababa sus estudios en la academia de Lausana cuando fué llamado á Gotha para encargarse de la educacion de los dos príncipes Augusto y Federico de Sajonia -Gotha. Luego que hubo desempenado este homroso encargo, empezó á dedicarse al estudio de la botánica, y habiéndole agregado en 1807 en clase de secretario á la legacion encargada de las negociaciones del aluque de Gotha con Napoleon se aprovechó de su residencia en Berlin y en Paris para entablar relaciones con los sábios, y seguir los cursos de los profesores mas famocos. Fué tambien enviado á Roma para negociar el regreso del principe Federico, que se habia establecido en aquella ciudad y abrazado el catolicismo. Al fin de su vida ze retiró á una posesion de campo y habiendo fallecido en ella dejó sumerosas obras, entre las cuales merecen estas particular meucion : Descausos poeticos, en 8, Lausana, 1788, reimpreso en Paris bajo el titulo de Calthon y Clesamor, etc.-Muscologia recentiorum, Gotha y Paris, 1797, y 1803, tres tomos en 4, á los cuales se añadieron otros tres de suplemento publicados en Gotha desde 1806 á 1807.-Los recreos de Polimnia y Euterpe, o Diversas poesias escogidas, un tomo en 8, Paris, 1800. - Briolo-\* gla universal, etc., Leipsick, 1827, dus tomos en 8. Ha publicado ade-

- BRIDEL (Samuel Eliseo de), mas varias traducciones del aleman liotinico y poeta, nació en 1761 en francés y en latin.

BRIDGEWATER (Juan), en latin Aquapontanus, nació en el condado de Yorck y siguió sus estudios en la universidad de Oxford. Aunque secretamente católico desempeñó varias funciones en la iglesia anglicana; fué rector del colegio de Woton-Coutenay en la diócesis de Wels, y del Lincoln en Oxford, al mismo tiempo que fué nombrado arcediano de Rochester. Conoció no obstante que todo esto no podia estar acorde con la fé que profesaba en lo interior de su corazon, y que cra indigno de un cristiano el no manifestar públicamente lo que era. Dejó pues el arcedianato, renunció á todo cuanto podia prometerse en la comunion anglicana, y se fué al colegio inglés de Douai con muchos de sus discipulos, á los cuales habia inculcado en secreto los principios del catolicismo. De Douai pasó a Roma y de alla a Alemania donde vivia aun en 1594; pero se ignora doude y cuando murió. Son dignas de citarse estas obras de que es autor : Concertatio ecclesiæ catholciæ in Angliæ, contra calvino-papistas et puritanos, sub Elisabetha regina, Treveris, 1594. En ella resiere lo que han tenido que sufrir los católicos en Inglaterra por no haber querido conformarse con las nuevas doctrinas. Concertatio virulenta disputationis theologicæ in qua Georgius Sohn professor academiæ Heldelbergensis, conatus est docere pontificem romanum esse antichristum, Treveris, 1589, en 4. - Esposicion de los seis articulos que se proponen ordinariamente à los misioneros que son arrestados en Inglaterra.

BRIDGEWATER (Francisco

Eczarox, duque de), nació en 1736 y murió en 1808. Este célebre personage inglés es el primero que lia formado el proyecto y costeado los gastos de un canal navegable en Inglaterra : obra que comienza en Worsley a unas siete millas de Manchester, donde el duque hizo abrir un grande estanque ó balsa capaz de contener todas las bárcas. Atraviesa una montaña por medio de un paso subterráneo muy ancho, para que los barcos sean remolesdos hasta cerca de una milla por debajo de la montaña. Entonces se divide el paso en dos partes que pueden seguirse con desembarazo. Está alzierto en peña viva en ciertos parages, y en otros hecho de bóveda de ladrillos; de trecho en trecho hay aberturas para la circulacion del aire en la bóveda hasta la cumbre del monte : la arcada de la entrada tiene seis pies de largo y se ensancha de espacio en espacio para que puedan cruzarse las barcas. Atraviesan el canal por otros parages varios caminos reales por medio de arcadas que forman puentes. Pero uno de los trabajos mas admirables de esta construccion es el acueducto desde el rio de Irswel. donde el canal pasa mas de cuarenta pies por encima del mismo rio, de suerte que se ven las barcas pasar el canal, y los buques pór debajo en el rio á toda vela. Este acueducto empieza en Bostonbridge, á tres millas de Worsley, y continua por espacio de doscientas pérticas atravesando un valle. El mismo duque ha prolongado despues su canal hasta Mercey, Estas, construcciones le costaron enormes sumas, pero tambien le han producido inmensas riquesas.

BRIDOUL (Sautos), jounita fla-

menco, natural de Lila. Entró en la compañia de Jesus en 1618 de edad de 23 años y alli se distinguió por sus virtudes y su caridad. Marió en su ciudad natal en el año 1672 á los 78 de su edad. Es autor de estas obras : Gloriam mirabilium Deiparæ singulos anni dies recurrentium, Lila, 1644 en 8.-El paraiso abierto para la devocion con Maria Santisma, Lila, 1671, en 8. – Schola eucharistica estabilita super veneratione à brutis animantibus exhibita sanctissimo sacramento, id. 1672 en 8. - Itinerario de la vida futura, traducido del italiano del P. Vicente Caraffa, jesuita. - El infierno cerrado por la consideracion de las penas de los condenados, etc. 1672 en 8.

BRIEN, apellidado Boroilmh, 6 el vencedor que impone tributos; famoso monarca de la antigua Irlanda; nació en 926, dió su nombre á su posteridad, y de conquista en conquista fué sucesivamente por espacio de 56 años rey de Thomon ó de la Momonia septentrional de las dos Momonias y de la mitad meridional de la Irlanda entera (\*). Ganó cuarenta y nueve victorias contra los dinamarqueses, piratas que infestaban la Irlanda, y que habian establecido su dominacion en muchos parages de aquella isla. Destruyó su ejército, arrasó la ciudad

(\*) Entre los que llamaban Clans-Scoto-Hibernins, la autoridad policia sobre la Irlanda se dividia entre nuchos gefes: es decir, entre los topares que gozaban de los derechos de soberania en sus cantones, y reyes de distrito que eran superiores à aquellos últimos, y que descridian de los reyes provinciales; y todos juntos obedecian al arrigh, ó rey supremo de la isla. Brien cetaba en la clase de los reyes previnciales.

dinanarquesa, segun la domina- artes liberales, título que el venecion que le habian dado aquellos bárbaros, y obligó á los que habia perdonado a vivir como tributarios de la ciudad irlandesa bajo el imperio del señar de Dublin, el rey de Lagenie, a emien Brien liberto de la prision en que le tenian los dinamarqueses mucho tiempo habia, y al cual puso en posesion del reino que acabaha de recuperarie. En aquel mismo año obligó al rey y á los principales gefes de la Conacia á reconocer la autoridad suprema del monarca Malachlin-O-Neill, que babia contribuido á someter los barbaros. A medida que Brien adelantaba sus conquistas restablecia por todas partes el órden, las leres y el culto del verdadero Dios. Pero los monarcas de Dublin y de Lagenie-aiendo ingratos á tantos beneficius, conspiraron coutra él y zelosos de su gloria, amenazaron con bacer resucitar las cenisas de los empadores dinamarqueses. Burló Brisn sus proyectos é impuso un tributo al primero de aquellos reres; peno Málachlin faltó á sus jurementos, y accediendo entonces Brien á los descos de los habitantes de Conacia, de Momonia y de Lasenie, fué proclamado rey de aquelos estados. Conquisto despues la Utonia, que bacia quinientos años que era el patrimonio de la familia de los O-Neills, y en 1002 fué reconocido por soberano. Vióse no obstante en la precision de pelear dos años; pero al cabo de ellos gozó de una paz profunda y univermi, ocupándose deade entonces en levantar iglesias, universidades y cacuelas; en regenerar su nacion y en proteger las ciencias y las artes, de suerte que toda la Irlanda mere-

rable Beda le babia dado al séptimo siglo. A todo atendió este monarca, las ciudades fueron cercadas de murallas, construyó caminos y puentes para la comodidad de los viageros, al mismo tiempo que cuidó de la seguridad pública en los pueblos y en despoblado. Las leyes y las costumbres eran respetadas de tal modo, que los bárbaros irlandeses entonaban por todas partes cánticos en honor de su monarca. En el parlamento que estableció en Teamor, debe citarse entre muchas instituciones la que estableció en Irlanda, los nombres de las familias hereditarias, haciendo preceder á ellos las partículas Mac ú O; la primera para distinguir sus hijos; la hermana de sus nietos, ó los descendientes. Asi por ejemplo los bijos de Brien se llamaron Mac -Brien, y les nietes O - Brien. En tanto que este soberano se ocupaba en hacer felices à sus pueblos, fué á desembarcar en Dubku un nuevo ejército de dinamarqueses auxiliados por algunos gefes del pais y del rey de Midia, tributario de Brien. Salió éste á su encuentro y llegaron á las manos, en 23 de abril de 1014 en los llanos de Glontars. Era entonces Brien de edad de 88 años y tenia á su lado sus cuatro hijos de los cuales el mayor tenia 63 años y uno de sus nietos 16. Era aquel dia viérnes santo. Al frente de treinta mil hombres, empuñando con una mano la espada y con la otra un crucifijo se arrojó a los enemigos y trabóse una batalla sangrienta que duró desde salir el sol hasta el ocaso y decidióse al fin la victoria por el monarca de Irlanda. Huyen ció el nombre de *Mercado de las* por todos lados los dinamarqueses

dejando en el campo de batalla catorce mil muertos, entre ellos la mayor parte de sus príncipes y sus generales. Brien tuvo la gloria de aniquilar para siempre la nacion dinamarquesa en Irlanda, pero esta gloria y este triunfo que acababa de obtener fueron por desgracia muy funestos. Su primogénito Morrough fué muerto pérfidamente por un dinamarqués herido á quien habia sacado del medio de los cadáveres : su nieto Turlogh habia perecido en la accion y el mismo Brien, en tanto que retirado en su tienda daba gracias al Dios de los ejércitos, un dinamarqués que aparentó someterse, le lanzó su hacha y dándole en la cabeza le derribó en tierra y quedó muerto. Los cánticos y gritos de júbilo se convirtieron en luto y sollozos. Los monges de Esworgs acudieron á recoger los cuerpos de Brien y de sus dos hijos, y los trasladaron á su abadia donde estuvieron de cuerpo presente durante doce dias, y de las provincias mas lejanas de la Irlanda iban las gentes á llorar delante de los féretros. Subió al trono de Brien Malaclılin-O-Neill y acabó tranquifamente sus dias en 1023. La dinastia de Brien continuó reinando durante quinientos años, la mayor parte del tiempo en la Momonia, siempre en el Thomon, y algunas veces en la Irlanda entera. Teige y Donough, hijos de Brien que reinaban juntos en la Momonia aspiraron á un mismo tiempo á la momarquia suprema y algunos obispos ministros de paz consiguieron mantenerla entre ambos bermanos durante algun tiempo; mas al fin Donough cediendo á su ambicion feroz suscitó un alboroto, en el cual pereció Teige miserablemente y su | tentrional Leath-Causing.

cruel hermano gobernó solo la Inlanda meridional (\*).

BRIEN (Turlogh Mac-Teige-O), hijo de Teige, vengó la muerte de su padre, y al cabo de diez años de guerra destronó á su tio Donough en 1063. Este pasó á Roma, puso la corona á los pies del soberano pontifice y entró luego á hacer penitencia en un convento de la misma ciudad. Las dos Momonias y casi todas las provincias reconocies ron á Turlogh por su soberano, y entonces tomó el título de monarca de Irlanda. Supo mantener la pas en sus estados, poseyó todas las virtudes de su abuelo y mució ca 1086 á la edad de 77 años. El sábio Usher cita una carta dirigida 4 este monarca por Lanfranc arzobispo de Cantorbery, diciéndole « Ja-» mas reparte Dios con mas abun-» dancia sus misericordias en la tiere ra, que cuando confia el gobierno » de los cuerpos y de las almas a principes amantes de la justicia y » de la paz; esto es lo que ha side » concedido á los pueblos de Hi-» bernia, como lo publican por to-» das partes la voz de los sábios, el » dia mismo en que este Dios todo-» poderoso os ha ensalzado en el » trono para ejercer el poder real » en estas felices provincias. »

BRIEN MORIERTACH & Mor-TOGH-MAC-TURLOGE-O), apellidado el Grande, segundo hijo del precedente. Habiendo fallecido su hermano mayor casi al mismo tiempo que su padre fué proclamado rey de Momonia. Seducido por su ambicion aspiró á la monarquia so-

<sup>(&#</sup>x27;) Esta parte de Irlanda se llamaba Leath-Mogha, o mitad de Mogha, lo mismo que se llamaba la Irlanda sep-

arema, y para conseguirlo declaró ciudad. Estuvo en correspondencia la guerra á todos los soberanos particulares de la Irlanda, hizo prisiopero en 1088 al rey de Lagenie, y mató á dos reyes de Midia en el combate que dió á cada uno de ellos en 1094 y 1106. Conseguida la primera de estas victorias, se cubrieron de las naves de Brien, el Shanson y el lago Rea y sus soldados imundaron la Conacia. Venció y mató al heredero presunto de esta corona, de la cual se apoderó, pero aun tenia que resistir a poderoeos enemigos. Habia escitado su hermano Dermogh la guerra civil en lo interior de la Momonia cuya soberania no le cedió jamas el rey de Ultonia su competidor. Iba á ser devorada la Irlanda por estos diserentes partidos, cuando un clérigo amante de la paz supo evitar los males que amenazaban á su patria. Despues de haber sometido Mortogh cuatro de cinco provincias, creyó atisfecha su ambicion, y baciéndoz coronar en Tehamor, desde squel momento se mostró rey sábio, justo, moderado y amigo de la religion (\*). En 1101 hizo donacion de la ciudad de Cashel y de m territorio á Dios, á S. Patricio 7 á la silla arzobispal de aquella

(') Algunos historiadores como Campden, etc. refieren que eu 1101 Magno, rey de Noruega, envió embajadores á Mortogh los chales llevaban sus sandalias para entregarlas á aquel rey, al teal mandaba que las llevase en los bombros en los días de Navidad. Añaden que Mortogh bizo cortar las orejas les embajadores y los envió á Magno; y que este habiendo desembarcado en Irlanda con un poderoso ejército fué derrotado por Mortogh, lo que dió motivo a que S. Anselmo, arzobispo de Cantorbery le llamase el Glorioso rey de Irlanda.

Inglaterra y el papa Pascual II tuvo por primera vez un legado cerca del rey de Hibernia. Bajo la presidencia de este legado convocó Brien un concilio en 1111, compuesto de treinta y ocho obispos, ciento diez y siete clérigos, ciento sesenta diáconos y muchos eclesiásticos inferiores : concilio del cual salieron sínodos particulares y en el cual se arregló la disciplina, el número de los obispos y los límites de cada obispado. Cayó enferme este monarca en 1114, y su hermano Dermod al cual habia perdonado tantás veces, usurpó la corona de la Momonia dando ocasion á la guerra civil que afligió aquel reino durante un año. Por último fué entregado Dermod por su propio partido en manos de su hermano quien volvió á perdonarle; y no contento aun con ser indulgente, fué tan generoso que abdicó en su favor en 1116, y se retiró á un convento en Lismore, doude pasó los tres años que le quedaron de vida eu ejercicios piadosos y haciendo penitencia. Murió en 1119, y al año inmediato falleció tambien su bermano Dermod.

BRIEN (Connor-na-Catracch O-); hijo de Dermod, sucedió á su padre en 1120. Desde el momento en que ascendió al trono se levantaron nuevas facciones y tuvo que reconquistar el dominio de sus antepasados. Logró en fin ser monarca de la Irlanda meridional y aun llegó á obtener el título de rey de la Irlanda entera, y solo pensó desde entonces en la dicha de sus estados. Construyó ciudades en la Momonia, castillos, iglesias, hospicios y hospitales; fundó en Ratisbona la

abadia de S. Pedro, y se hizo admirar en todo tiempo por su piadosa munificencia. Honró mas que todo la vida de este príncipe el rasgo siguiente : unos facciosos habian aprisionado al gefe de los Mac-Carthis, familia rival de la de Brien, mas este no limitándose á libertar al preso le restableció en su reino hereditario de Desmond; accion que S. Bernardo recuerda en la vida de S. Malachio, haciendo un grande elogio de Connor. Envió este magnificos presentes al rey de los romanos « en nombre de los grandes y poderosos señores de Irlanda, » cruzados por la Tierra Santa ». Murió en 1142, y con este príncipe no menos hábil en el gabinete que terrible en el campo de batalla, dice el general Vallencey, espiró la gloria y la dignidad del nombre de Brien. Las costumbres de Connor eran las mas sencillas. Se le veia muchas veces en medio de los trabajadores dirigir las tareas de estos en la construccion de los templos, y salir de las obras con el manto real lleno de lodo, lo que dió motivo para denominarle Na -Catracch, el maestro de obras. -Sus descendientes desde Turlogh mac - O - Dermod, en número de veinte y dos soberanos hasta Danogh ocuparon sucesivamente el trono; pero las facciones y les guerras civiles le despojaron no obstante de una gran parte de sus estados, y los últimos reyes de esta familia unicamente poseyeron el Thomond. Los ingleses diestros en aprovecharse de sus disensiones. como lo hacen siempre donde quiera que pueden suscitarlas, ora coligándose con sus enemigos, ora deolarándose sus aliados, consiguieron

tarios. Donogh apellidado el Gordo, fue despojado de su reino de Thomon en 1545 por Enrique VIII, rey de Inglaterra, quien le obligé á renunciar al nombre de O-Brien. y le hizo conde de Thomon durante su vida, concediendole el título hereditario de baron de Inchin una de las nuevas baronias en que fue dividido el reino convertido en condado de Thomon ó de Clare. Eduardo VI autorizó á sus descendientes para tener el título de O - Brien, y las diferentes ramas de Donogh el Gordo figuraron des pues en las turbulencias de Inglaterra, haciendose los unos partidarios de Cárlos I, y los otros del parlamento, defendiendo por oposicion entre ellos, la causa de los Estuardos y de Brunswich. El último renuevo de la rama primera de Donogh era en 1741 el lord Jacobite Cárlos - O-Brien, conde de Thomon, mariscal de Francia, gobernador del Languedoch y de todas las costas del mediterráneo. Su rama se ha distinguido poco tiempo hace en la persona de su hija A. - C. - M. - Septimania O - Brieu. esposa del duque de Choisseul-Praslin.

mac - O - Dermod, en número de veinte y dos soberanos hasta Danogh ocuparon sucesivamente el trono; pero las facciones y les guerras civiles le despojaron no obstante de una gran parte de sus estados, y los últimos reyes de estados, y los últimos reyes de esta familia únicamente poseyeron el Thomond. Los ingleses diestros en aprovecharse de sus disensiones, como lo hacen siempre donde quiera que pueden suscitarlas, ora coligandose con sus enemigos, ora declarándose sus aliados, consignieron duacer de ellos sus vasallos ó tribu-

nero le dieron crutel muerte, en jun comerciante de Pontrieux ciu-1251.

 BRIET (Felipe), nació en Abbeville en Francia en 1601, entró jesuita en 1619, y murió en 1668 sendo bibliotecario del colegio de Paris. Hay de él: 1º Parallela geographiæ veteris et novæ-, tres tomos en 4, 1648 y 1649. Esta geografia es muy metódica, muy éxacta, y adornada con mapas bien trassdos. 2ª Annales mundi, sive Chronicon ab orbe condito ad annum Christi, Paris, 1663, siete tomos en fólio, y Venecia, 1693, sete tomos en 8. El autor sigue en esta obra las linellas de Petau en la cronologia. 3ª Philippi Labbe et Philippi Brietti concordia chronologica, Paris, 1770, cinco tomos en fólio, compuesto el quinto por d P. Briet. 4ª Theatrum geographicum Europæ veteris, 1653, en fólio. Briet ha tenido mas acierto en la geografia que en la parte cronológica.

 BRIEVA (Simon de), grabador. Nació en 1752 en Zaragoza, donde aprendió el dibujo, y despues en Madrid el grabado, manifestando tanta aplicacion y habilidad que en el concurso general del año 1781 ganó el premio de su arte en la Real academia de S. Fernando. Entre las muchas láminas que grabó, las mas apreciables son : el retrato de Cristobal Colon, el del conde Buffon, y los de Nebrija y Chacon para la coleccion de varones ilustres. Falleció este artista en Madrid en 1795, cuando se ocupaha en grabar una de las seis lámisas que por el ministerio de marina se mandaron grahar relativas al combate navai de Tolon, las cuales acabó D. Fernando Selma.

dad de Francia donde nació en 1720. Aunque era abogado del parlamento de Bretaña, abandonó esta carrera para seguir el estudio de las lenguas, particularmente el de la céltica mirándola como la lengua madre de todas las demas. Acerca de esto publicó una obra curiosa que llamó la atoncion de los literatos y que tenia el título de la *Len*gua primitiva conservada. Para fundar su opinion, cita la palabra sublime del Génessis : dijo Dios, hágase la luz y la luz fué hecha, y encuentra que esta frase en las lenguas bebrea , caldea , siria , ára⊳ be , persa , griega , latina y francesa, ofrece bajo aquellas diferentes formas una analogía perfecta con la lengua céltica. A continuacion demuestra las relaciones que existen entre su lengua favorita y el chino, el galibi, ó lengua de los caribes, y el idioma de la isla de Taiti. Para sacarle de esta preocupacion, imaginaron sus amigos hacer hablar á un parisiense una lengua inventada por él, fingiendo que era un isleño de la occeánia, y le presentaron à Brigant el cual creyó que unas palabras que habló significaban bonjour, comment vous portez vous? es decir, buenos dias, como está V? Riéronse todos al oirle, mas no por esto consiguie. ron desengañarle. Ocupose tambien con acierto en la mineralogía y descubrió en Bretaña muchas betas de mármol. Durante la revolucion fué encerrado como federalista, y asi como muchos compañeros suyos iba á ser víctima de una horda de revolucionarios que se habian dirigido á la cárcel, pero su firmeza impuso á los barbaros agresores y BRIGANT (Santinga el), hijo de le contuvieron. Tuvo dos mugeres,

y de estas veinte y dos hijos : de tan numerosa familia solo tenia uno á su lado, pues los demas, unos habian muerto y otros servian en el ejército; pero el valiente la Tour sle Auvergue su amigo, fué á consolarle en su ancianidad empuñando las armas en sustitucion de su hijo el mas jóven, que se hallaba de soldado hacia ya cinco años. El Brigant ha compuesto muchas obras de las cuales citamos algunas la Disertacion dirigida d las academias sabias de la Europa, sobre un pueblo celta llamado Brigantes o Brigants, 1762, en 4. Ži Elementos de la lengua de los celtas, gomeritas ó bretones, introduccion d esta lengua y por ella d la de todes los pueblos conocidos, Estramburgo, 1779 en 8. En esta obra espone el autor un sistema sobre la lengua madre; pero debe tenerse entendido que esta gramática puramente sistemática es muy inferior á la del P. Bostrenen, y particularmente á la de Mr. Legonidez. 3ª Observaciones fundamentales sobre las lenguas antiguas y modernas, Paris, 1787, en 4, obra que fué el fundamento de la reputacion del autor. 4ª Memorias sobre la lengua de los franceses la núsma que la de los galos sus antecesores, Paris, 1787. 52 Reflexiones sobre los estudios, Paris, 1788. 6ª Nociones generales ó enciclopédicas, Abranches, 1791, en 4. Murió este escritor en Treguier en 1804.

BRIGGS (Énrique), célebre profesor de matemáticas en Londres en el colegio de Grosham, nació en Warley - Wood, y murió septuagenario en 1730. Era un hombre de bien, afable con todo el mundo, exento de envidia, de orgullo y de ambicion. Siempre alegre, despre-

ciaba las riquesas, y vivia contente con su suerte prefiriendo el estudio y el retiro á los empleos mas honroses y lucrativos. Compuso un Tratado del paso del mar pacifico para el nordueste del continente de la Virginia, añadido al tercer tomo de los Viages de Purchas. - Una edicion de los seis primeros libros de Euclides. - Arithmetica. logharithmia, en fólio, 1624. Era amigo de este matemático el famoso Neper de Marcheston, inventor del método de los logaritmos, perfeccionado por Briggs. -- Una Tabla que publicó en 1602, al fin del libro de Tomas Blondeville, que trata de la Construccion, de la deserspeion y del uso de los dos instrumentos inventados por Mr. Gilbert, para encontrar la latitud de cualquiera lugar en la noche mas oscura, solo con la declinacion de la aguja náutica, método cuyo éxito no correspondió a sus esperanzas. La Tabla de Briggs está fundada unicamente en la doctrina de los triángulos, para determinar la altura del polo, por medio de la misma declinacion.

BRIGGS (Guillermo). Este inglés individuo de la sociedad, real de Londres, y médico de Guillermo III, se hizo célebre por sus conocimientos en las enfermedades oftálmicas, materia sobre la cual dejé dos, tratados muy estimados. El primero titulado Oftalmografia, en 4, 1685; y el segundo Nova Theoria visionis, impreso a continuacion del primero, ambos muy apreciados de Newton. Briggs es uno de los primeros que han desenvuelto bien lo concerniente al nervio óptico, la retina, y los conductos limfáticos. Falleció en 1704. de edad de 63 años.

BRIGIDA (Santa), natural de l Fanchan en Ultonia á principios del siglo 6. Siendo muy jóven re-sibió el velo de mano de S. Mel sobrino y discípulo de S. Patricio; y habiéndese construido bajo una corpulenta encina una celda que despues fué llamada Killdara ó celda de la encina, acudieron alli muchas mugeres á ponerse bajo su prelacia, y entonces las reunió formando comunidad. A poco tiempo e convirtió aquella casa grotesca en un semillero de santidad, dando origen á nunchos monasterios de Irlanda, los cuales reconocieron a anta Brígida por madre y fundadora. Hay pocos milagros de esta santa que no sean conocidos, pues los cinco autores que han escrito su vida han dado escasas noticias acerea de sus virtudes. Su nombre \* halla inserto en el martirologio de Beda, y en todos los que se han compuesto despues, como tambien ta los antiguos manuscritos del martirologio de S. Geránimo, y su fiesta se halla inclicada en los anti**m**os breviarios de Alemania, de las islas Británicas y en la mayor parte de los de Francia. Su cuerpo hallado en 1185, con los de S. Patricio y de S. Colon entre tres bóvedas en Down-Patrick, sué trasladado á la catedral de la misma cindad, y el sepulcro donde le habian colocado fué destruido en el minado de Enrique VIII. La cabera de Sta. Brígida se venera hoy da en Lisboa en una de las iglesias que pertenecian á los jesuitas.

BRIGITA ó BIRCITA, nació en 1302; era primorsa de Suecia y espora de un señor llamado Ulfon. Despues de haber tenido ocho him ambos esposos hicieron voto de continencia tomando Ulfon el hábi-

to del Gister y estableciendo Brigita la orden de S. Salvador compuesta de religiosos: de ambos sexos, como la de Fontevrault y su iglesia era comun entre ellos : las religiosas rezaban el oficio en voz alta y los religiosos en baja; la abadesa tenia la autoridad suprema y Urbano V confirmó la regla en 1370. Subsiste todavia esta órden en Alemania, en Italia y en Portugal, y lo que es mas digno de observarse, en Suecia, en la Gothia oriental. donde se ha conservado el monasterio de Vastene, despues de la introduccion del luteranismo. Brigita marchó despues á Jerusalen con motivo de una vision que tuvo á la edad de 69 años. Visitó los santos lugares, y de vuelta á occidente escribió á Gregorio XI para obligarle a volver a Roma, donde murió poco despues en 1575. Escribió un tomo de Revelaciones publicado en Nuremberg, en fólio, por And tonio Conburger.

BRIGNOLE - SALE (Antonio Julio), noble y semador genovés, marqués de Gropoli en Toscana; nació en 1605. Por un efecto de su ilustre nacimiento y sus riquezas, llegó á obtener los empleos mas dis≟ tinguidos de la república de Génova; fué embajador en España cerca de Felipe IV, y : desempeñó su mision con grande satisfaccion de la república. Habiendo muerto á poco tiempo su muger remunció los honores mundanos para adoptar elestado ecleziástico, y fué ordenado: sacerdote y entró en la compañíade Jesus en el año 1652. Dedicose enteramente á la predicacion, y compuso muchas obras en italiano, de las cuales son estas las escogidas. 12 La estabilidad del ingenio dividida en ocho jornadas, en prosa

y verso, Bolonia, 1635, en 4 y 1637, en 12, Venecia, 1645 y 1652 en 8. En estas dos últimas ediciones suprimió el autor una parte entera de la séptima jornada y mudó muchas canziones. 2ª Tácito en esencia, discursos políticos y morales, Venecia, 1636, en 8. 3ª Maria Magdalena pecadora y convertida, en verso, Géneva, 1656, en 8, traducido del francés por el P. de S. Andres. 4ª El carnabal de Gotilvannio, en verse. 5ª Seis libros de la história española, Génova 1640. y 1646 en 4. La vida de este autor ha sido escrita por el jesuita Juan Maria Visconti, bajo el titulo de Memorias para servir d un mismo tiempo de consuelo y de ejemplo d los padres y de los hermanos de la provincia de Milan, Milan, 1666 en 8. Estas memorias han sido traducidas en latin por el P. Francisco el ermitaño, Amberes, 1671 en 8.

BRILLAT SAVARIN (Antelmo). El amable é ingenioso autor de la Fisiologia del gusto, nació en 1755 en Belley, pueblo situado al pie de los Alpes en las fronteras de Francia y de la Saboya. Alli ejercia con buen crédito la profesion de abogado, cuándo por voto unánime de sus conciudadanos tué elegido en 1789 diputado á la asamblea constituyente; y aunque no hizo resonar su nombre en los acontecimientos memorables de aquella época, tomó á lo menos en aquel congreso una parte muy activa, asociado siempre á los hombres mas sabios y moderados. A fines del año 1793 hallandose de corregidor en Belley, tuvo valor para eponerse a la anarquia, y retardar en su pais natal el establecimiento del régimen del terror; pero en breve de otres muchos epicureos cele-

se vió obligado á buscar un asile en Suiza y despues en los Estados-Unidos; destierro en que hizo brillar mas y mas su escelente caracter. Proscrito, fugitivo, exausto en fin de recursos, conservaba una alegria inalterable, reanimaha el valor de sus compañeros de desgracia, y les daba el ejemplo de buscar en una honesta ocupación el consuelo y los medios para vivir. Dos años pasó en Nueva-Yorck, dando lecciones de lengua francesa y siendo uno de los primeros musicos de la orquesta del teatro. Cuando pareció haberse restablecido la calma en Francia, volvió á ella en 1796, y el Directorio le empleó primeramente de secretario de estado mayor general de los ejércitos de la república en Alemania, y despues en calidad de comsario del gobierno cerca del tribunai dei departamento del Sena y Oise en Versalles. Por election del senado fué nombrado ministro del tribunal supremo, pasó los veinte y cinco últimos años de su vida en este honroso empleo y marió en 1826, liorado de todos los que habian tenido la dieha de apreciar en él un magistrado integro é ilustrado y un hombre de talento y de trato amable. Puco antes de su muerte, en 1825, publicó anónimo su Fisiologia del gusto ó Meditaciones de gastronòmia trascendiente, etc., obra de la cual se ha publicado la tercera edicion en Paris en 1829, dos tomos en 4. Esta encantadora y útil jocosidad fruto felis de un trebajo făcil, de una larga esperiencia y de una dulce filosofia, es para el autor un título im mortal acaso mas justo que el de los La-Fares, de los Chauliens y

mas serias y mas conformes á sus estudios de magistrado, pero siendo poco interesantes prescindimos de citarias.

BRINVILLIERS (Margarita de Aubray, esposa de N. Gobelin marqués de ). Aunque casada muy jóren en 1651, estando ya acostumbrada á las tertulias y al freenente trato en ellas se mostró no obstante al principio un modelo de amor conyugal; pero el mismo marqués de Brinvilliers su esposo que era comandante del regimiento de Normandía, introdujo en su casa un oficial gascon llamado Godin de Sainte Croix, y la marquesa se apasionó de él elegamente. El padre de Margarita que era teniente corregidor de Paris, mandó encerrar aquel aventurero en la Bastilla, donde estuvo cerca de un año. A pocos dias de haber salido de su cicierro continuó viendo secretamente a su amada, la cual mudó de método de vida en lo esterior su mudarse en nada interiormente. Precuentalia los hospitales y las glesias daudo muchas pruebas aparentes de caridad y devocion, y llegó à adquirirse de este modo el concepto de devota. Pero mientras que asi creia engañar á Dios y á los hombres, meditaba con su amante horrorosos proyectos de vengana. Durante la prision de Sainte Croix en la Bastilla, aprendió este e un italiano llamado Exili el arte fuesto de componer venenos, y el padre de la marquesa y sus hermanos fueron emponzonados en 1670. Ignoróse por algun tiempo d'autor de tan horrendos crimenes, pero al fin lo descubrió por casualidad la muerte de Sainte Croix. Un dia en que este se hallaba pre-

lares. Publicó tambien algunas obras | parando un veneno activo y pronto, se le cayó una máscara de vi- . drio que tenia puesta para preservarse de la influencia del tosigo y murió casi al momento. Fueron secuestrados y sellados primeramente todos los muebles y efectos de su casa, porque no tenia parientes en Paris ni otra persona alguna que. reclamase su berencia : la marquesa de Brinvilliers tuvo la imprudencia de reclamar una cajita manifestando mucho afan por recogerla, y la Justicia que mandó abrirla balló que estaba llena de paquetitos de, veneno rotulados con una esplicacion del efecto que debian producir; mas apenas tuvo aviso de lo que pasaba la astuta Brinvilliers, se salvó huyendo á Inglaterra y de alli á Lieja, donde fue detenida y conducida á Paris. En esta capital convencida de haber envenenado á su padre, sus dos hermanos y una hermana, despues de haberta cortado la cabeza, quemaron su cuerpo en 17 de julio de 1676. Con el objeto de cásarse con Sainte Croix, dice madama de Sevigné, Margarita envenó varias veces á su marido. y el amante no queriendo por esposa á una muger tan malvada como él, daba contra-veneno al pobre marido, de suerte que habiéndose divertido con él cinco ó seis veces de este modo, ya envenándole ya desenvenenándole quedó al fin con vida. Cuando arrestaron en Lieja á la pérfida Brinvilliers, la hallaron una confesion escrita de su mano que sirvió de presuncion fundada. ya que no de prueba contra ella. La situacion de su alma era un conflicto de principios de virtud y de religion, en los cuales habia sido educada y cuya impresion no habia podido borrar á pesar de los

vicios de que estaba infectado su corazon.

. BRIR WOOD o Biezewood (Eduardo), nació en Chester en Inglaterra, estudió en Oxford en 1596 y fué nombrado catedrático de astronomia en el colegio de Gresam, en Londres, donde murió en 1613. Tenia tal aficion á la soledad, que nada cra capaz de separarle de cila, ni de distraerle de sus ocupaciones matemáticas ni de sus indagaciones sobre las antigüedades. Atribuyese á su modestia su negativa constante á que fuese impresa siquiera una de sus obras; pero Roberto Brirdoow su sobrino publicó muchas de ellas despues de su muerte : 1ª De ponderibus et pretiis veterum nummorum. 2ª Indagaciones sobre la variedad de las lenguas y de los cultos en las principales partes del mundo, Londres, 1622. Son tambien de este autor unos Elementos de lógica y unos Comentarios sobre la silosofia de Aristoteles con algunas otras obras.

BRIS (Francisco de), sábio capuchino muy versado en la lengua árabe, la cual habia aprendido perfectamente durante el curso de sus misiones en levante. Fué llamado á Roma por la congregacion de la Propaganda, sabedora de su habilidad, y le encargo la traduccion de muchas grandes obras que deseaba tener en dicha longua. Es de este glorioso cenobita la Traduccion en drabe de los Anales de Baronio y de Esponde su continuador hasta el año 1746, tres tomos en 4, Roma 1755, 55 y 71; y una Version arabe de la Biblia, tres tomos en fólio, con la Vulgata al frente, publicada por Nazari, Roma, 1771, dos tomos, obras de las cuales apenas se encuentra un ejemplar pues

la mayor parte de ellos fueron enviados al levante.

BRISEIDA, llamada tambien Hipodamia, hija de Briseis sacerdote de Júpiter y cautiva de Áquiles que la amaba. Agamenon ciegamente enamorado de su belleza hizo que la arrebatasen, y Aquiles enturecido no quiso tomar ya las armas contra los troyanos, hasta la muerte de Patroclo, y habiéndole devuelto su amante peleó de nuevo en favor de los griegos.

BRISSET (Rolando), nació en Tours, estudió derecho en Paris y fué recibido de abogado en el parlamento. La lectura de los trágicos griegos y latinos le inspiró el deseo de imitarlos y tradujo libremente de Séneca á Hercules furioso, Tier tes, Agamenon y Octavia; traducciones que mandó imprimir á instancia de sus amigos bajo el título de primer libro de las obras poéticas de R. B. T. G. Tours, 1589 y 90 en 4. Al año siguiente publicó la pastoral que tiene por título la Dieromena ó el Arrepentimiento de amor, traducida del italiano de Luis Grotho en cinco actos y en prosa. Beauchamp le atrihuve las Estrañas y maravillosas travesuras de amor, tragedia publicada en 1605, ú 85 segun Rivoley de Juvigni.

BRISSON (Bernabé). Despues de haberle elevado Enrique III de Francia en 1580 á los altos empleos de abogado general y consejero de estado, le envió de embajador suyo á Inglaterra. Á su vuelta el mismo príncipe le encargó que recopilase sus decretos y los de sa predecesor publicados bajo el título de Código de Enrique III, en fólio, 1587, 1611, 15 y 62. Solia decir aquel monarca que no habia

principe alguno en el mundo, que ndiese lisoujearse de tener un hombre de erudicion tan vasta como Brisson. Habiéndose este declarado por Eurique IV despues de la muerte de su predecesor, la faccion de los Seizes le hizo prender en 15 diciembre de 1591 cuando iba á palacio á las nueve de la maname : a las diez le recibieron declaracion, y á las once estaba shorcado ya de un poste de la sala del consejo. Los cabezas de los coligados desaprobaron este suplicio y de órden suya murieron á manos del verdago cuatro de los principales autores de la muerte de Brisson. Es autor de muchas obras á saber: 1º De jure comubiorum liber singularis, Paris, 1574, en 8. Dedicó esta obra al famoso L'Hopital, canciller de Francia. 2ª De verborum quæ ad jus pertinent significatione, Leipsick, 1721, en félio. 3º De formulis et solemnibus populi romani verbis, en ocho libros llenos de erudicion, 1583, en fólio. 4 De regio Persarum principatu, reimpresa en Estramburgo en 1710 en 4, con notas de Silburgo y de Lederlin. Los usos de los antiguos persas en la religion, en la vida civil, y en el arte militar, estan descritos en ella muy sabiamente annque con poco órden. 5ª Opera varia, 1606, en 4. Se ha hablado con mucha variedad del carácter de Brisson. Unos le pintan como un buen ciudadano; otros dicen que solo tenia miras ambiciosas de que sué víctima; porque habiendo querido permanecer en Paris en 1589, mientras que el parlamento milia de la ciudad, con la esperanza de llegar á ser primer presidente, obtavo al fin este empleo que fué

BRISSON MATURIN (Santiago), nació en Fontenay en 1723. Aplicose á la física y á la historia natural con mucho acierto, distinguiéndose entre la multitud de aquellos que en su tiempo se dedicaban á estas ciencias, y fué nombrado maestro de ellas de los infantes de Francia, censor real é individuo de la academia de las ciencias y del Instituto. Reemplazó al abate Nollet en el colegio de Navarra; estableció por órden del gobierno muchos pararayos en los edificios públicos y murió en Broissy cerca de Verseiles en 1806. Al fin de sus dias habia caido en un estado de niñez verdaderamente, llegando basta perder la memoria de los conocimientos que habia adquirido durante su vida. Compuso un gran número de obras, de las cuales solo citarémos aqui las principales 1ª Sistema del reino animal y clasificacion de los erizos marítimos, traducido de Th. Clein, Paris, 1754, tres tomos en 8. 2ª Cuadro de Zoologia, bajo el título de Reino animal dividido en nueve clases, Paris, 1756, en 4. 5ª Ornitología o Método que contiene la division de las aves por familias, secciones, géneros, especies y sus variedades, à la cual se ha anadido la Descripcion exacta de cada especie con las citas de los autores que han tratado de ello y los nombres que las han dado, etc., Paris, 1760, seis tomos en 4. En esta obra se encuentra la descripcion de mil quinientas especies y mas de doscientas veinte láminas con las figuras de quinientas aves grahadas por Martinet, y de las cuales no se habian grabado hasta entonces mas de trescientas. Antes de la hisen parte la causa de su fin trágico. I toria de las ayes por Buffon no se

liabia publicado otra obra mas conpleta en su género. 4ª Historia de la electricidad, traduchla de Prietsley, Paris, 1771, tres tomos en 8. En las notas que ha añadido al testo deliende Brisson el sistema de Franklin y de Prietsley. 5ª Diccionario razonado de fisica, Paris, 1781, dos tomos en 4, y 1800, cuatro tomos de igual volúmen. 6º Gravedad específica de los cuerpos, 1787 en 4. Esta demostracion es el resultado de un gran número de esperimentos. 7ª Principios elementales de la historia natural y quimica de las sustancias minerales, 1797, en 8. 8ª Elementos o principios físico-químicos, 1800, cuatro tomos en 8, para el uso de l las escuelas centrales de Francia. Obra clara aunque difusa; sin embargo es de desear en ella mas profundidad, y en el dia que la física ha becho tantos progresos es de un mediano interes. 9ª Instruccion sobre los nuevos pesos y medidas, Paris, 1799, en 4. 10ª Instruccion sobre los pesos nuevos comparados con las medidas y pesos antiguos, Paris, 1800 on 12 : obra que á causa de la fijacion del metro definitivo, ha llegado á ser inutil á pesar del mérito que tenia en otro tiempo.

BRISSOT (Pedro), médico hijo de un abogado, nació en Fontena-le-Compte en Poitú en 1478. Fué recibido de doctor de la facultad de medicina de Paris en 1514 y murió en 1552 en la ciudad de Evora en Portugal, adonde le habia conducido el deseo de ir á hervorizar aun hasta el nuevo mundo. Siguió el partido de Hipócrates, de Galeno y de los otros antiguos contra los médicos árabes y les charlatanes modernos. La practica de les

doctores de su tiempo en la pleure sia era la de sangrar del costado opuesto al mal: Brissot escribió contra este abuso en el *Tratado de* la Sangria en la pleuresta; 1622, en 8; obra en que justifica el método que habia puesto en uso.

BRISSOT (Juan Pedro), cabém de la secta revolucionaria llamada de los brisotistas; nació en Ouarville, cerca de Chartres en junio de 1754. Era hijo de un pastelero que le dió una educación esmerada; pero toda su vida se vio dominado de una pasion única, cual fué la de lacer de modo que se hablara mucho de el, y para conseguirlo no perdono medio alguno. Sus enemigos al ver su zelo y su entusiasmo tanàtico, le deciair, que tenia en la imaginacion todo el calor de les hornos de su padre. Fué primera mente pasante de un procurador en Paris; pero conociendo en breve que este empleo era inferior i su ambicion y á los talentos que creia tener le abandonó para bacer se literato. En està nueva camera se dió á conocer por primera vez con una obra que da una idea poco favorable de los principios del autor : publicóla bajo el título singular de Investigaciones fllosoficas sobre el derecho de propiedad y sobre el robo, considerados en la naturaleza y en la sociedad; produccion muy digna de preceder por algunos años à las grandes espolisciones de los revolucionarios, precursores de la guerra songrienta que se declaró a continuacion a ledos aquellos cuya fortuna los hacia superiores à la multitud. Semejante principio le hiso juzgar digno de cooperar con Condorcet, Claviere, y Quersain al diario intitiflado : La Crónica del mes. Estimulado per

la amistad y los elogios de sus colaboradores, aumentose su audacia y en breve se vieron salir de su pluma muchos escritos incendiarios sobre la Desigualdad de las clases. A causa de esto fué encerrado en la Bastilla donde estuvo poco tiempo por un efecto de la proteccion del duqué de Orleans à quien le habia recomendado madama de Genlis. Bajo los auspicios de esta dama sutora, casó Brissot con una señorita jóven agregada á la servidumbre de la duquesa de Orleans, y fué degido para ir á Inglaterra para desempeñar una comision secreta que se le confió por el teniente de policia de Paris. Cuando hubo terminado su mision, trató de bacer fortuna en Londres, estableciendo alli un liceo, cuyo objeto era la correspondencia y reunion de todos los literatos de todos los paises. Durante algun tiempo publicó sus tareas periodicas; pero siendo muy penosa esta ocupacion literaria para una alma activa, devorada de una isquietod natural que le inducia continuamente a obrar, a viajar, a formar uma secta, y llegar en fin á ser cabeza de partido, volvió inmedatamente à Francia, donde su inconstancia natural le determinó á heer un vinge a los Estados-Unidos en 1788 : imaginose sin duda que en el seno de un pais que spenas respiraba de sus antiguas discordias, encontraria un camino para labrar su fortuma y particuarmente para la ilustracion que anto ambelaba. Respiraba en Filadelfia el aire de la libertad, cuando empezaron a oirse al otro lado de los mares los rumoros sordos precursores de la revolucion francesa. Hacese Brisnot de la vela para su Patria proponiéndose tomar una

parte activa en aguella gran catástrofe, que el habia acaso meditado muchas veces con los filósofos sus amigos y maestros. Dejúse ver por primera vez en la palestra revolucionaria, en 1789, por medio de algunos folletos que dió al público, y particularmente por un diario titulado: El Patriota francés. Con este periódico propagó durante dos años las doctrinas mas perniciosas provocando una gran parte de las atrocidades que se cometieron en aquellos tiempos calamitosos. Por todas partes veia enemigos de la libertad, por todos lados conspiraciones en favor de la monarquia, y no perdonando medio ni recurso alguno escitaba la malicia y vigilant cia de los agentes del poder, que por desgracia eran personas muy dispuestas à favorecer sus miras. En premio de tanto zelo y patriotismo fué elegido individuo de la comision de pesquizas de la ciudada comision que fué el modelo de todas las de vigilancia y de seguridad pública, que durante muchos años levantaron tantos cadalsos en la superficie de la Francia. Brissot era no obstante un bombre de medianos talentos, aunque se le creia tenerlos superiores en vista de los mejores artículos que circulaban en su nombre, aunque redactados por su secretario Girey Dupré, que era, digámoslo asi, la trompeta de su fama. Las sospechas ridículas y las continuas acusaciones de Brissot aumentaron mas y mas la reputacion que tenia de patriota; pero tambien se hizo de este modo grandes y poderosos enemigos. Un escritor francés llamado Morande, que habia permanecido algun tiempo en Inglaterra y conocido alli á Brissot, escribió contra éste un periódico

llamado el Argos y en él le presentó primeramente bajo los colores mas denigrantes, llegando hasta el estremo de acusarle de robo: y á fin de acreditar mejor todas sus acusaciones, sustituyó en su diario el verbo brissoter al de robar, espresion que fué aplaudida en un principio entre un pueblo maligno, que usaba de esta artificiosa palabra sin dar quizás mucha fé á las acusaciones de Morande, que á la verdad no tenian un gran fundamento. Cuando el viage del rey á Varennes, de acuerdo con Laclos redactó una esposicion llamada del campo de Marte, en la cual pedia la destitucion del rey; peticion que fué la señal de una insurreccion muy violenta que dificilmente pudo sofocar la guardia nacional, y desde aquel dia Lafayette y Brissot que hasta entonces habian sido muy amigos, quedaron enemistados para siempre. Marchaba la Francia rápidamente à su perdicion desde aquel momento: la autoridad real se veia enteramente desatendida y vilipendiada : el partido realista debilitado por las numerosas emigragiones y consternado por la audacia de los novadores : los republicanos marchaban casi á cara descubierta ácia su objeto, y toda la esperanza de la nacion residia en la asamblea nacional que iba á suceder á la constituyente; pero se trataba de alejar de ella á los republicanos, y siendo Brissot uno de los mas temibles, la corte se propuso apartarle inmediatamente de aquel congreso. A fin de despopularizarle se publicó un periódico intitulado: El canto del gallo que se sijaba en las esquinas y del cual era Esmenard el redactor. A pesar del talento con que estaba redactado aquel papel,

produjo un efecto enteramente contrario al que se esperaba, pues el pueblo se complacia de ver en Brissot un celoso patriota, perseguido y calumuiado por los enemigos de la libertad; y la asamblea electoral de Paris que acaso no hubiera pensado en él á no ser por El canto del galto, le nombró diputado en aquella legislatura. Entonces pudo entregarse sin freno á todo su encono contra la monarquia y contra el rey, proponiendo contra este desgraciado monarca las medidas mas odiosas y criminales. Presumiendo la asamblea que en sus viages á Inglaterra y á los Estados-Unidos se habria instruido Brissot en las máximas de la política mas sábia y mas juiciosa, le nombró individuo de la comision diplomática, y siendo el relator habitual de ella, dominado de su exaltacion, no cesó de invocar la guerra contra todas las potencias de Europa reunidas. Este era, segun su dictámen, el único medio para llegar á destronar á Luis XVI; pero siendo tambien preciso para esto una mudanza de ministros, los atacó á todos dirigiendo particularmente sus tiros á Mr. Delessart, que siendo ministro de relaciones esteriores, podía poner obstáculos á sus proyectos; y al fin consignió que le reemplazase el general Dumorier, bajo cuyo ministerio fue declarada la guerra al emperador de Alemania en 20 de abril de 1792. Al dia siguiente de aquel en que se vió comprometida la vida del rey en medio de un gentío inmenso, dispuesto á cometer los mayores escesos, en el diario de Brissot, titulado: El Patriota francés se leia este párrafo: « el pueblo se ha portado » en el palacio como pueblo que

s conoce su deber y que respeta » las leyes y al rey constitucional. » Ari es como lisonjeando las pasiones y son los crimenes de la multitud, æ hacia partidarios este revolucioperio peligroso; marchando directamente al término de sus proyectos; pero en tanto que asi ejercia co el gobierno una fatal influencia, z levantaba á su lado un mónstruo auero, y aun mas atroz que el mismo Brissot, preparándose para derribarle en la primera ocasion. Robespierre acusador público y con el cual se habia unido Brissot, se convirtió de repente en su mas terrible adversario; y le denunció al club jacobino como traidor á la patria y como enemigo del pueblo, al cual habia conducido á su ruina netiéndole en una guerra que dehia agotar sus recursos y atraer á la Europa entera al suelo de la patria. Todos los enemigos de Brissot se reunieron a Robespierre; y Camilo Desmoulins en sus folletos injuriosos renuvó contra el todas las acusaciones de Morande, y consiguió por fin amotinar el populacho. Brissot vió con espanto que la furtuna le volvia el rostro, y en la ansierlad en que se encontraba trató de hacerse partidario de los moderados: tomó la defensa del rey, adoptó unos principios que no hubieran desaprobado aquellos que entonces se liamaban constitucionales y pareció por un momento que profesaba principios menos exaltados. Pero no habiendo logrado su objeto, volvió á sus primeras ideas y continuó denunciando con su fanatismo ordinario á todos aquellos de quienes sospechaba ser adictos al rev. Se crée sin embargo que no tuvo parte alguna en la jornada del 10 de agosto provocada, segun di-

cen, por Danton y el partido orleanista. Nombróle diputado de la convencion el departamento del Eure; pero la influencia que ejercia entonces Robespierre no le permitia tomar una parte muy activa en los actos del gobierno; aunque tuvo la complacencia de ver establecerse la república que en todos tiempos habia sido el objeto constante de sus deseos. Durante el proceso del desdichado Luis XVI manifestó seguir la marcha de los girondinos Verniaud . Guadet , Gensonné etc., y querer salvar al monarca. Cuando Rubespierre llegó por fin á ejercer un poder absoluto, entregó á Brissot al encono de todos sus partidarios, que para complacer á su gefe denunciaron á su antiguo amigo como á un agente secreto de la Înglaterra y como á un patriota sospechoso, que solo amaba la democracia y su interes privado. Brissot habiendo perdido el favor popular se coligó con algunos diputados para separar los departamentos de la capital; de donde tuvo su origen el partido llamado de los federalistas. A consecuencia de la revolucion de 30 de mayo de 1793 habiendole comprendido en la proscripcion con los girondinos sus amigos, tentó fugarse á Suiza; pero tuvo la desgracia de ser detenido en Moulins : y de carcel en carcel fué vuelto à Paris y guillotinado en 21 de octubre de 1793 á la edad de 39 años. Era Brissot un hombre poseido de vanidad y de orgullo, que se jactaba de llamarse el patriota sin miedo y sin tacha; sin embargo se dice que murió con poco valor este bayardo republicano, mostrando que todo su vigor estaba en su imaginacion. Algun tiempo antes de su muerte habia

moderado sus principios, verosimilmente temeroso de que llegaria á ser la víctima de ellos. En el tiempo de su efervescencia, cuando Jourdan abria la nevera de Aviñon, cuando aprisionaban los periodistas sus rivales, era de opinion que cediendo à las circunstancias se dejase dormir la ley; pero cuando el ayuntamiento de Paris prohibio el periódico de que el era redactor, entonces le pareció que minaban por los cimientos la virtud, la moral, el órden, la equidad y la justicia. No era ya tiempo en que se mirascu sus obras como otros tantos oráculos. Sus enemigos triunfaron de él y aun consiguieron acreditar las calumnias que ellos mismos le movieron. Este celoso republicano no se contentó con promover en Francia una parte de los males de aquella espantosa revolucion, pues con mas de cuarenta folletos incendiarios trató de amotinar los esclavos de Sto. Domingo contra sus señores, y contribuyó cuanto pudo a la horrorosa catastrose que ensangrentó aquellas colonias. Era de una constitucion débil, de estatura menos que mediana y algo contrahecho; de color pálido y de aspecto triste, aparentando en su vestir cierta sencillez nada conforme con su interior. Fué uno de los primeros que adoptaron el peinado sin polvos que despues se ha hecho general. Su reputación era tan grande en Europa, que las primeras palabras de Gustavo III al momento de asesinarle fueron estas : « quisiera saber lo que dirá Brissot.» Este revolucionario es autor de un gran número de obras, entre ellas las siguientes: 1ª Modo de suavizar el rigor de las leyes penales en Francia sin perjuicio de la seguridad pública ó Discursos premiados por la academia de Chalons del Marne en 1780, Chalons, 1781, en 4. Uno de estos discursos es de Brissot, y el otro de Bernardi. Elprimero se reimprimió bajo este titulo: La sangre inocente vengada o Discurso sobre la indemnizacion debida à los acusados inocentes. etc. 2ª Un independiente de la clase de abogados sobre la decadencia del foro en Francia, 1781, en 8, 5º De la verdad o Meditacion sobre los medios de llegar a saber la verdad en todos los conocimientos humanos. El autor define en esta obra la verdad, lo que es conforme al testimonio de los sentidos. 4ª Eb Filadelfio en Génova, 1783, en 8. 5ª Teoria de las leyes criminales, 1781, dos tomos en 8. 6º Biblioteca filosófica del legislador, del político y del jurisconsulto, 1782 & 1786, diez tomos en 8. 7ª Bosquejo de la situacion actual de los ingleses y cuadro de la India en general, 1784 á 1785, en 8. 8ª Perspectiva del liceo de Londres ó cuadro del estado presente de las ciencias en Inglaterra, en 8. 9ª Examen critico de los viages d la América septentrional por el marqués de Chatelux, 1786 en 8. 10ª Viages d Europa, Asia y Africa, traducido del inglés de Maquintosh, con notas, 1786 y 1791, dos tomos en 8. 11ª Cartas filosoficas y políticas sobre la historia de Inglaterra , 1786 y 1790, dos tomos en 8. Estas cartas se atribuyen á lord Littletontraducidas al francés por madama Brissot y á las cuales su marido añadio notas. 12ª De la Francia y de los Estados-Unidos, o de la importancia de la revolucion de América para la dicha de la Francia, etc., 1787, en 4; traducido en in-

los Estados-Unidos de la América septentrional, 1791, tres tomos en 8. Esta obra ha sido traducida en inglés y en aleman con la vida de Brissot al frente. 14ª Plan de con-· duta para los diputados del pueblo en los Estados generales, 1789.

BRI

BRITANICO, hijo del emperador Chudio y de Mesalina, fué esclaido del imperio por los artificios de Agripina, segunda muger de Claudio y madre de Neron, en et cual queria que recayese la corona. Este principe hizo envenenar à Británico en un banquete y dispuso que fuese enterrado á la noche inmediata como un particular; pero habiendo sobrevenido una liuvia cuando le ilevaban á la sepuitora, el agua lavó el yeso con que Neron habia hecho desfigurar el restro del difunto, para ocultar el efecto dei veneno que le habia ennegrecido estraordinariamente en el año 55 de J.−C.

BRITO (Fr. Bernardo de), nació en Almeida, reino de Portugal en el año 1569, y despues de haber adquirido en Italia y en otras partes una instruccion nada vulgar en la lengua griega y hebrea, y haber aprendido perfectamente la italiana y la francesa, vuelto á su patria, entró en la religion del Gister en el monasterio de Alcobazas. Dedicose desde luego al estudio de in antigüedad , registrando avchivos, observando instrumentos, leyendo manuscritos, y acendalando todos squellos conocimientos que se remeren para escribir con acierto la historia, con el objeto de ilustrar, a le era posible, la de su órden, y en especial la de su patria, que ma estaha por escribir á pesar de

ale, en 1798. 132 Nuevo viage de dio : al mismo tiempo que llevaba adelante con el mayor ardor este útil y glorioso proyecto; concluyó el estudio de la teologia y recibió en Coimbra el grado de doctor en 1606, manifestando la mucha erudicion sagrada que habia adquirido en les continues y alocuentes sermones que predicaba, y en las eruditas obras que trabajó dentro de los claustros. Finalmente, despues de haber ya publicado algunas de sus obras sobre la antigua Lusitania, fué nombrado por el rey Felipe III, primer crenista del Portugal, sucediendo en este encargo à Francisco Andriado, euyo hijo Diego Paiva resentido de no haber sido preferido al sabio monge del Gister, publicó despues varias críticas contra él; pero los inteligentes todos se declararon á favor de Brito. Las obras que este publicó son las siguientes: 1ª Monarquia Lusituna prima parte, que contem as historias dos portugueses de annos MMMCMLXII da creação do mundo te o nacimiento do Nosso Senhor Jesu Christo. Y juntamente: Una Geografia antigua de Lusitania. Dióse à luz en el monasterio de Alcobazas, año 1597, en fólio. 2ª A segunda parte da monarquia Lusitania, en que se continuan as Historias de Portugal desde ó nacimiento de Nosso Salvador Jesu Christo d te ser dado en dote d o Condè D. Henrique, Lisboa, 1609 en 66lio. 3º A primera parte da Chronica del Cister; onde se contan as cousas principais desta Religiao con muitas antiguidades assi do Reyno de Portugal, como d'outros muitos da Cristiandade, Lisboa, 1602 en tólio. 4ª Elogios dos reys de Portugal, com os mais verdadeiros retrales essuerzos de Berrio y de Resen-l tes que se poderas achar, Lisbos,

1603, en 4, obra muy apreciada de los hombres doctos y curiosos. Ademas escribió otras varias obras que quedaron inéditas, á saber : La tercera parte de la monarquia de Lusitania, escrita antes de las dos primeras, cuando no babia adquirido todavia la erudicion competente. - Un Tratado de la república antigua de Lusitania. -- La Historia de nuestra Señona de Nazaret, 6 hien sea de una imágen de la Vírgen muy venerada de los portugueses con este nombre. - Un libro De privilegiis sui ordinis. - Otro intitulado: Apologia sive responsio. ad quæsita quædam D. Augustini de Castro præsulis Brachanensis super contentis in prima Monarchia parte y dos volúmenes, el primero con unos Comentarios en latin sobre los profetas menores; y el otro con un tratado : De duabus Hebdomaclis, formationis scilicet Universi, et Passionis Dominica. - La muerte no le dejó publicar estas obras, ni concluir su historia de Portugal, pues murió antes de los 50 años de edad en 1617. Sobre su sepulcro pusieron los portugueses este epitátio.

t Aqui iaz 6 mui docto P. Fr. Bernardo De Brito Chronista Mor que foi deste Reyno.

Monneo no anno mocavit.

... BRIZ MARTINEZ (Juan), natural de Zaragóza, racionero en la metropulitana de S. Salvador de la misma, y despues canónigo regular en los monasterios de nuestra Señora de Alao y de S. Juan de la Reña en los montes Pirineos, los cuales gobernó con acierto. Su Historia de la fundacion y antigüedades de S. Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, Aragon y Nauarra, impresa en Zaragoza en

nombre en nuestra historia política y literaria. Ademas escribió y publicó tambien: Las exequias funerales del rey Felipe primero de Aragon, 1599. — Apologia en de fensa.—Esplicacion de la bula de los difuntos de D. Martin Carrillo, y Carta que escribió al doctor Barlolomé Leonardo de Argensola de als gunos desengaños para una nueva Historia del reino de Navarra, impresa en Pamplona, año de 1628. Esta es la que dió á luz pública Garsias de Gongora y Torreblanes.

BRIZARD (Gabriel), abogado ea el parlamento de Peris y primer oficial de la chancilleria del órdea del Espíritu Santo, autor de varias obras, siendo estas las principales: la Fragmento de Jenofonte encontrado en las ruinas de Palmira por un inglés, traducido del griego 🗪 frances, Paris, 1785, en 12. Este escrito es una ficnion muy ingeniosa sobre la revolucion de América. 2ª Del degüello del dia de San Bartolomé y de la influencia de los estrangeros en Francia durante la ligu; discursos históricos con las prue bas de ello, Paris, 1790, dos partes en 8. El autor se propuso probar en esta obra, aunque en vano, que las reconvenciones hechas á la Francia con motivo de aquel degüello no recaen enteramente sobre ella, y que debe atribuirse en gran parte à los estrangeros, que entouces eieroian en Francia una grande influencia. Compuso otras muchas obras entre ellas una Historia de los franceses, la cual dejó manuscrita sin baberle dado la última mano. Adoptó al principio de la revolución francesa las máximas de ella; pero despues vió con grande sentimiento los escesos y los crime-

nes que fixeron consecuentes y muné de sentimiento en 25 de enero de 1795 á los dos dias de la muerte del malhadado Luis XVI.

BROCARIO (Arnaldo Guillermo de), impresor español; nació en 1494 en Alcalá de Henarcs. Se hahis hecho ya celebre cuando fue degido per el cardenal Jimenez para imprimir su famosa Poligiota, la primera que se dié á luz y que arvió despues de modelo para las Biblias Poligiotas de Justiniani, de Jun Draconite, de Arias Montano, de Raymondi ; de le Chevalier , de Bertran de Wattler, de Elian Uller, de Andres de Lesa, etc. Para tan soberbio monumento hizo gastos atraordinarios el cardenal Jimenez; compró siete manuscritos bebreos que le costaron cuatro mil pesos faertes; y el papa Leon X le comunicó los manuscritos grieges del Vaticano. Se calcula en cincuenta mil pesos fuertes los gastos que ecacionaren las pensiones de los séhios, la gratificacion de los copiantes y lo invertido en viages é impresion. Dignos son de citarse los sibios que contribuyeron á este gran trahajo, a saber : Demetrio Ducas, Antonio de Lebrija, Santiago Lopez de Zuñiga, Fernando Nanez de Guzman, Pablo Coronel, Alfonso de Zamora y Juan Bergara. Nada omitió el cardenal para que esta empresa se ejecutase con la mayor perfeccion; Brocario fundió caractéres espresamente, como se dice en los prólogos ó prefácios; suprimió de los caractéres griegos y hebreos los acentos, á fin de hacer la impresion mas conforme à los antiguos manuscritos. Era precio un talento superior para ejecu-

habia llegado al grado de perfeccion en que hoy dia se encuentra. Por esta razon se puso justamente al frente de la obra, que habia sido impresa: Industrid et solertid honorabilis viri Arnaldi Guillelmi de Brocario, artis impressoriæ magistri. Les custre primeres tomes, que contienen el antiguo testamento, fueron impresos en 1510, en ellos se vé el testo hebreo, caldeo, griego y una version latina. El quinto tomo con fecha de 1514 comprende el nuevo testamento, impreso per primera vez en griego y en latin. El sesto, que tiene fecha de 1515, comprende un Vocabulario hebreo y caldeo. Hallábase en una edad muy avanzada el cardenal Jimenez cuando se comenzó esta obra y descaba tener la felicidad de verla terminada, tanto que cuando Juan Brocario hijo de Guillelmo fue a presentarle el último tomo, alsando la vista al cielo, dijo : *Gra*cias d Dios! que me ha dejado vida para ver el remate de tan grande obra! Murió poco tiempo despues, y su muerte retardó la publicacion de la Poligiota, que fué autorizada por el papa Leon X, mediante un breve fecha de 20 de marzo de 1520. El pontífice tasó el precio de ella á 6 ducados y medio por boja, y su valor ha aumentado en el dia a causa de no encontrarse un ejemplar. El que se hallaba de venta por Pineli, ha sido comprado en 44.000 reales por Mr. de Macarti, padre de Macarti, jesuita y orador celebre. Por recomendacion del cardenal Jimenez alcanzó Brocario una pensión de la reina Juana Hamada la *loca.* Murió en Alcalá de Henares en 1535 : sutar tan precioso trabajo en un siglo | hijo Juan siguió la misma profesion en que el arte de la imprenta no lé imprimió un gran número de clésicos latinos y capañoles, cuyas ediciones son muy buscadas.

BROCHERO (Luis), sábio jurisconsulto y abogado de la real: audiencia de Sevilla su patria; es autor de la obra titulada : Discursos sobre el duelo y desafios en que principalmente se trata si los jueces y gobernadores pueden ser desafiados. – Discurso problemático sobra el uso de los coches. Escritos que se imprimieron en Sevilla en el año 1626. Publicó tambien el Discurso del uso de esponer los niños, el cual se dió á luz en la misma ciudad año 1629. Se ignora el del nacimiento y muerte de este autor.

BROCCHI (José Maria), nació en Florencia en 1687, y adoptó el estado eclesiástico. En 1716 fué agraciado con el priorato de sauta Maria de los Olmos. Era hábil teúlogo y el arzobispo de Florencia, que conocia sus talentos, determinó aprovecharse de ellos para la educacion de los jóvenes destinados á la Iglesia en su diócesis, nombrándole rector de su seminario en 1723. A los conocimientos teolúgicos reunia Brocchi otros muchos, siendo muy versado en la historia y en la literatura. La sociedad sábia, conocida bajo el nombre de la columbaria le habia admitido entre sus individuos, y era tambien protonotario apostólico. Ha compuesto las obras siguientes : 1ª Principios generales de teologia moral. 2ª Tratado sobre la ocasion próxima de pecar; ambas obras traducidas del latin en francés. 33 Las Constituciones del seminario de Florencia. 4ª Vidus de los santos, escritas en italiano, 1748; en 4. Murió este escritor en 1751.

BROCKLESBY (Ricardo), mé-

de Sommerset; estudió succeivamente en Edimburgo y en Leiden bajo la direccion del célebre Gam dio. Se dioctoró en 1745 y sostuvo en esta ocasion una tésis de salivá sana et morvosa Leiden . 1745 es 4. En 1758 habiendo ya vuelto 4 Londres fué nombrado médico del ejército inglés, on el cual sirvió es la guerra de siete años, y regresó en 1763 à adquirir en Londres con la practica de su arte una gran. fortuma y una alta consideracion: Murió en 1797 de edad de 75 años. Ademas de la obra citatla publicó : Observaciones médicas y econômicas desde 1738 hasts 1765, etc. 1764 en 4. – Elogium medicum, siva oratio anniversaria Harbeyana, etc. 1760, en 4.- Muchas Memorias insertas en las Transacciones filesóficas, á saber: Ensayos sobre la planta venenosa encontrada recientemente mesclada con la genciana, número 486. – Caso de una muger atacada de estrangurias, número 1111. - Esperimentos relativos al andlisis y d l**as** oualidades relativ vas al agua del Selts, id., tomo 4. - Caso de un tumor enquistado en la orbita del ojo. - Disertacion sobre la nuisica de los antiguos. -Esperimento sobre la sensibilidad é irritabilidad de diversas partes de los animales, tomo 45.—Sobre el veneno de los indios del cual habla La-Condamina, id. tomo 44.

BRODERICO O BRODERIC (Estevan), de origen esclavon y obispo de Watzen; fue muy util a Luis II. rey de Ungría, que siendo muy jóven y muy débil para oponerse á los turcos que amenazahan invadir. su reino, estaba en peligro de ver todo su pais en poder de aquelles barbaros. Broderico inserviado á dico, nació en 1722, en el condado | Roma para pedir en ella accorros,

y estavo encargado al mismo tiempo de pasar cerca de Francisco I, rey de Francia, que eutonces se hallaba prisionero por los españoks, para manifestarle de parte de luis Il sus desbos de consolarle y ofrecerie, cuento era posible al intento. De vuelta á su patria fué nombrado canciller y despues se biló en la batalla de Mohatz en compañia del rey, que pereció en ella. A consecuencia de la muerte de Luis II signió Broderico el partido de Juan Zapol, y ejerció su ministerio en la inauguracion del muno. Este prelado, que murió ta 1540, era tan recomendable por sa genio y sus conocimientos como por el talento superior que tenia para conciliar los intereses de los principes y establecer entre ellos la concordia. Es autor de una Historia de la batalla de Mohatz, en la cual pereció la principal nobleza de Ungria, y se titula : De clade Ludovici II regis Hungariæ, publicade por Sambuc á continuacion de h Historia de Bonfinio, Francfort, 1581, y Hannover 1606. Los sábios de aquel tiempo han hablado de Broderico con elogio y Nicolas Olaho puso en su sepulcro la eleen aguiente :

Hic jacet inclusus gelida Brodericus in urna,
Cui decus, et nomen pulchra corona dedit.
Phabus in athereo donec clarescet olympo,
Dum tenebras densas Cymhia elara fugat,
Semper erit Stephani virtus, doctrina perennis,
Saneta fides, probitas et pietatis amor.
Pentificis vixit sacro decoratus honore,
Cups in officio sedulus usque fuit.

Ó felix claros patrim qui vidit honores, Illius ast cladem cernere non voluit!. Dum nullam potuit nostris adhibere medelam,

Hisce malis subito migrat ad astra poli,

BROGLIE (Victor Mauricio conde de), descendiente de una distinguida familia del Piamonte; sirvió gloriosamente en todas las guerras de Luis XIV y empuñó el baston de mariscal de Francia en 1724. Hizo en 1667 la campaña de Flandes con el rey y se encontró en el sitio de Donai, de Lila en 1668 y en los de Dola y de Gray. en el Franco-condado. Levantó en 1674 un regimiento de su nombre. peleó en Zenef donde acometió muchas veces al enemigo al frente de la gendarmeria. Siendo ya brigadier en 1675 sirvió en Flándes a las órdenes del príncipe de Condé, est el sitio de Limburg bajo el mando del marissal de Schomberg; atacó valerosamente la guardia del principe de Orange que levantó el sitio de Maestrich y babiendo ascendido en el mismo año a mariscal de campo, se distinguió en el sitio de Frisburgo. Sirvió tambien en el Lujemburgo en 1684 y sué nombrado teniente general y comandante del Lenguadoc en 1688. Era el mas antiguo de los tenientes generales de su nacion cuando fué nombrado mariscal de Francia en 1724. A los tres años murió en su quinta de Bahi siendo de edad de 84 años.

BROGLIE (Francisco Maria), tercer hijo del precedente, entré en la compañia de cadetes de Besanzon en 1685 y ascendió de grado en grado hasta el de teniente general en 1710, época en que sirvió en Flandes 4 las órdenes de los mariscales de Villars y de Montesquien. En 1711 atacó la guardia avanzada de los enemigos en tanto que por otra parte acometian á un cuerpo de tropas en Arleux y apoderándose del puesto de la esclusa sobre el Censea, derrotó 700 caballos haciendo 250 prisioneros. En el ataque de Denain mandó cuarenta escuadrones, desorilenó un ala de la línea enemiga y se apoderó de un comboy de 500 carres de pan escoltados por 500 hombres de a pie y 500 caballos que todos quedaron muertos ó prisioneros. Apoderose tambien de Marchennes, embistió á Douai, y se encontró en los sitios del Quesnoy y Bouchain. Habiéndole nombrado embajador en Londres, en tres de setiembre de 1725, celebró entre la Francia, la Inglaterra y la Prusia un tratedo mediante el cual estas tres grandes potencias contraían una alianza para la conservacion de la paz general, garantizando sus estados. Fué empleado en el ejército de Italia en 1733 y creado mariscal de Francia en 1734; mandó el ejército con el mariseal de Coygni y dió los mayores ejemplos de intrepidez en la batalla de Parma : se apoderó despues de Guastala donde hizo 1200 prisioneras; en octubre de 1742, marchó a tomar el mando del ejército de Maillebois que no habia podido penetrar en Bohemia, y en 9 de diciembre obligó al principe Cárlos á levantar el sitio de Braunau. Siendo tan buen ciudano como grande general tuvo valor para oponerse al consejo del rey, el cual queria que con fuersas muy inferiores defendiese la Baviera asolada, y en que sus tropas hubieran perecido á manos del enemigo y al rigor de las enfermeda ! transmisible à sus descendientes;

des y de la escasez. Tomó á su cargo el volver á las fronteras de Francia su ejército en julio de 1743 é inmediatamente entregó el maudo al conde despues mariscalde Sajonia, y fué desterrado á Broglie, dowde murié en 1745.

BROGLIE (Victor Francisco duque de), mariscal de Francia, primogénito del precedente; nacié en 1718. Siendo capitan de caballería en 1734 peleó en Parma y en Guastala y á consecuencia de aquellas victorias se le dió el mando del regimiento de Lujemburgo y sirvió en Italia hasta el regreso de las tropas á Francia. Escaló á Praga al frente de tres destacamentos de piamonteses juntamente con Chebert y se apoderó de la Puerta Nueva por la cual entraron las tropas. Hallábase de brigadier cuando el combate de Sahay, donde mostrando su valor, arrustró mil peligros y le rompieron un brazo. Despues de la campaña de Baviera estró en Francia en 1745 siende mayor general del ejército y fué empleado en el de la alta Alsacia, bajo las órdenes del meriscal de Coigny, y en el ejército del Rin en 1744 y 1745. Pasó al ejército de Flaudes en 1746; fué nombrado inspector general de infantería; se halló en el sitio de Maestrich y ascendió á teniente general en 1748, Ocupó a Marboug en 1758, alcanzó en Sunderhausen un cuerpo de 8000 hombres, le puso en faga, mató 2500 é hizo un gran número de prisioneros, por lo cual le regaló el rey-cuatro piezas de artillería tomadas en aquella batalla. Contribuyó poderosamente á la victoria de Lutzelberg y en 1759 fué cresdo príncipe del imperio, título

nombrado general en gefe del ejército de Alemania y ascendido á marical de Francia en 16 de diciemhre del mismo año siendo de edad de 42 ; mandó en varias campañas gloriosamente, hasta que fué desterrado en 1762 á causa de la poca amouia que reinaba entre él y el general Soubize cuando la guerra de 1761; pero fué ilamado á la corte al cabo de dos años y en 1789 le confió Luis XVI el despacho del ministerio de la guerra y el mando de un ejéroito de reserva que fué disuelto cuando apenas se ballaba formado cerea de Paris y de Versalles, y entonces se vió espresto á los peligros que amenazaan al trono y obligado á buscar un seilo fuera de la Francia. Retirése primeramente à Lujemburgo donde le acogió el mariseal de Bender; mandó la espedicion de Chainma en 1792 al frente de un cuerpo de emigrados y murió en Munster en 1804 de edad de 86 años.

BROGLIE (Claudio Victor, príncipe de), hijo del precedente, diputado por la nobleza de Colmar en les Estados generales donde se reneió al tereer orden y voto casi siempre con el partido dominante on la asamblea. Al terminar las sesiones fué empleado como mariscal de campo en el ejército del Rin. Cuando le presentaron los decretos del 10 de agosto que anapendian al rey de sus funciones se negó á reconocerlos y fué destituido por los communios de la assemblea. Se retiré últimemente à Paris y habiéndele arrestado y hecho comparecer mie el tribunal revolucionario, este le condenó a unuerte en 27 de panio de 1794, siendo de edad de ā7 años.

PROGLIE. (Mauricio Juan.de),

obispo de Gante, nació en 1766, era hijo del mariscal Victor Francisco de Broglie. Al principio de la revolucion acompañó á su padre á Prusia y estuvo algunos años en la corte de Berlin. Apenas liubo vuelto á Francia le nombró Napoleon como uno de sus capellanes, y en 1805 le dió el obispado de Acqui de donde fué trasladado al de Cante en 1807, y se halló en el concilio nacional de 1811 reunido para adoptar el medio de instituir à los obispos sin necesidad de las bulas del papa. En esta reunion se distinguió por su oposicion á las miras del gobierno por lo cual fué encerrado en la torre de Vicennes y estuvo en ella hasta que renunció el ohispado. En 1814 volvió á ocupar la silla de Gante pero reusó prestar juramento de fidelidad al rey Guillermo y á la constitución de los Paises-Bajos, esponiendo los motives en una representacion al rey firmada por los obispos y gobernadores de las mitras de la Bélgiea. La corte de Roma aprobó esta negativa diciendo, « que la nueva ley » fundamental de los Paises-Bajos » contenia errores contrarios á los principios de la religion católica por lo cual no era reprensible la » resistencia de los prelados. » No sucedió lo mismo con respecto á la negativa del obispo de Gante sobre mandar que se hiciesen rogativas públicas por el rey; pues las autorizó el papa mediante un breve, y: este prelado se apresuró á obedecer. Suscitarouse nuevas turbulencias al tiempo de la organizacion de los tribunales : algunos magistrados reusaron prestar un juramente que podia comprometerlos en la opinion del público alucinado, y muchos sacerdotes declararen que

negarian los sacramentos á cualquiera que incurriese en lo que ellos llamaban apostasía. Espidióse un mandamiento de prision contra el obispo de Gante; este prelado pudiendo evitar el golpe con la fuga, protestó contra este procedimiento, y el tribunal de Bruselas cometiendo un esceso por decreto de 8 de noviembre de 1817 condenó al obispo á la deportacion. Esta sentencia se fijó por mano del verdugo en un poste de la plaza pública, entre dos ladrones puestos á la verguenza por sus crimenes, procedimiento ilegal que fué severamente criticado por los periódicos de todos los partidos. Mr. de Broglie dirigió á los soberanos reunidos en el congreso de Aquisgran una Memoria intitulada : Reclamacion respetuosa dirigida por el obispo de Gante d SS. MM, los emperadores de Austria y de Rusia, relativamente al estado de los asuntos religiosos en la Bélgica. Este documento, su fecha en Beaune á 4 de octubre de 1818 se imprimió y publicó en 1819. Murió este prelado en Paris en julio de 1821, siendo de edad de 55 años. Su cuerpo fué embalsamado y depositado en un féretro doble de plomo y de encina, y le hicieron unas exequias las mas suntuosas.

BROGNI (Juan Allarmet de), te la Santa Sede y aunque Mr. de mació en Saboya en la ablea de Brogni cerca de Agnezi; era hijo de un porquero y por su mérito se elevó tanto, que llegó á ser cardenal y canciller de la iglesia romana, bajo cuyo carácter se distinguió en los cancilios de Pisa y de Constancia. Este prelado que murió en Roma en 1426, fué sucesivamente obispo de Viviers, de Ostia, arzobispo de Arles y obispo de blioteca, y fué tambien el fundador

Ginebra, y dejó muchas fundacio. nes útiles y piadosas. Sus talentos y virtudes ocultaron su bajo nacimiento á la vista del mundo, siendo el único que no olvidó su cuna y que quiso recordarla á los demas. En los sitiales de la capilla de los macabeos, fundada por él en Ginebra, lo mismo que en la casa que habitó, hiso esculpir una alegoría de su nacimiento, la cual ha llegado á ser un testimonio de su modestia y grandeza. En ella se vé un hombre guardando puercos; este monumento subsiste todavia en la biblioteca de Ginebra, donde eterniza las virtudes del cardenal. Cuando sobrevino el cisma que turbaba la iglesia à causa de la eleccion de Benedicto XII (Pedro de Luna) y Alejandro V reconocido por papa en Italia, el cardenal de Brogni no omitió medio alguno para reducir al primero à que renunciase espontaneamente, y no habiendo podido conseguirlo, pasó al concilio de Pisa donde leyó inmediatamente la sentencia de deposicion contra Pedro de Luna. En aquel tiempo se apoderó de Roma Ladislao rey de Napoles, y el cardenal hizo al nuevo papa Juan XXIII un donativo de veinte y siete mil escudos de oro, con los cuales reunió tropas y reconquisté su capital. Quedó vacaste la Santa Sodo y aunque Mr. de Brogni siendo presidente del conclave podia hacer que recayesen los votos en su favor, en vez de aprovecharse de su influjo, contribuyo podemeamente á la eleccion del cardenal Colomna en 1417, bajo et nombre de Martin V. Este virtues prelado, cuya beneficioncia era inagotable, fundó el colegio de S. Nicolas de Aviñon al cual dejó su bidel hospital de Anneci y de otros establecimientos piadosos. Mantenia treinta pobres diariamente y socornia en aecreto á muchas familias bonradas que habian quedado en la indigencia. Se valió de todos los medios de persuasion y amabilidad para hacer que Juan Hus renunciase a sus errores, y no pronunció su condenacion hasta que hubo deseperado de conseguir su religioso intento. Juan Allarmet de Brogui era conocido bajo el título de cardenal de Ostia.

BROHON (Jacoba), nació en Paris en 1738. Dotada de una imaginacion viva y de unos talentos poco comunes en su sexo, tuvo la ambicion de hacerse autora y compaso primeramente varios romantes tales como: Los amantes filosófos ó el Triunfo de la razon, Paris, 1755, en 8. – Los libritos de memoria encantados. Se disgustó de este género de literatura y creyó poder adquirir mas fama componiendo libros de devocion. Entonces publicó estas obras: 1ª Instrucciones edificantes sobre el ayuno de Jesucristo en el desierto, 1761, en 8; libro sobre el cual fueron consultados los doctores de la Sorbona y fué desaprobado por ellos. 2º Guia de las victimas de Jesus ó Estracto de las instrucciones que el Señor ha dado á su primera víciima, 1779, en 8. Dicese tambien que incurrió en la loca manía de profetizar acreditando con esto lo exaltado de su imaginacion. Falleno en Paris, en el año 1778.

BROKESBY (Francisco), nació en Eslocke, fué ministro protestante en Bowley, y murió ácia el año 1716 dejando publicadas estas obras: 1ª Vida de Jesucristo. 2ª Historia del gobierno de la primitiva Igle.

sia durante los tres primeros siglos, Londres, 1712, en 8. 3º De la educación, con una Gramática para el uso de las universidades, 1710 en 8; libros muy estimados en luglaterra.

BROOKE (Enrique), poeta inglés, nació en 1706, contrajo amistad y relaciones con la mayor parte de los bellos ingenios de su tiempo y su primera obra fué un poema intitulado: La belleza universal, elogiado por Pope. En 1737 publicó una tragedia de Gustavo Basa, composicion de ideas tan libres, y tau aplaudida, que el parlamento tuvo por conveniente prohibir la representacion de ella. Compuso despues otras tragedias y muchos romances entre ellos el Loco de distincion, publicado en 1766, obra ingeniosa de un argumento original y que tuvo inucha aceptacion. – Julieta Grenville, impresa en 1774: composicion hecha en sus últimos años y que indica la declinacion de sus facultades intelectuales, efecto de la desgracia que babia esperimentado con la pérdida del hijo que mas amaba, lo cual aceleró sus dias y murió en 1783 casi en un estado de absoluta demencia.

BROOKE (Francisca), hija de un clérigo protestante inglés llamado Moore. Su marido cura de Golney habia sido capellan de la guarnicion de Quebec, y ambos esposos murieron en tres dias uno despues de otro en 1789. La primera produccion de mistris Brooke fué la Vieja doncella, obra periódica empezada en 15 de noviembre de 1755, y continuada hasta fin de julio de 1756. Publicó despues otras muchas producciones entre ellas, la Historia de Julia Mandeville que tuvo grande aplauso, y la Historia

de Emilia Montague, en que desoribe las escenas pintorescas que habia visto y admirado en el Canada. La literatura inglesa es deudora á Francisca Brooke de la escelente traduccion de los Elementos de la listoria de Inglaterra, por el abate Millot. Tenia relaciones con los personages mas distinguidos de Londres, tanto cortesanos como literatos, particularmente con el doctor Jonson.

BROSSE (Pedro de la), natural de Turena, bijo de una familia indigente y plebeya. Este francés primeramente barbero de S. Luis y despues gentil-hombre y favorito de Felipe el atrevido, se dió á conocer por un crimen horrible. Temiendo que le perjudicase el ascendiente que iba adquiriendo en el animo del rey la reina Maria, envenenó a Luis primogénito de Felipe é hijo del primer matrimonio, y acusó á la reina de haber cometido este crímen. Dicen que descubrió al delincuente una beata de Nivelles en Flandes, à la cual se consultó sobre esto; lo cierto es que Brosse fué ahorcado en 1276, presenciando su suplicio todos los cortesanos á quienes él habia hecho caer en desgracia de su soberano.

BROSES (Carlos de), primer presidente del parlamento de Borgoña individuo de la academia de Dijon su patria, nació en 1709 y murió en 1777. Agregó las tareas literarias á los desvelos de la magistratura, y fortificando mas y mas su razon, estendió prodigiosamente sus conocimientos y adquirió un gran crédito. Si hemos de creer á Buffon, « era uno de aquellos hombres que segun las circunstancias pueden llegar á ser los primeros en todos los ramos del saber, y

que igualmente capaces de comparar ideas, y de formar nuevas combinaciones, manifiestan su genio con obras nuevas siempre, diferentes de las de otros y muchas veces mas perfectas. » Es autor de estos libros: 1º Cartas sobre el descubrimiento de la ciudad del Herculano, 1750, en 4, obra muy curiosa. 2º Historia de las navegaciones d las tierras australes, 1766, dos tomos en 4. 3º Del culto de los dioses fetiches, ó Paralelo de la antigua idolatria con la de los pueblos de Nigricia, 1760, en 8. 4º Tratado de la formacion mecánica de las lenguas, 1765, dos tomos en 12, obra llena de sagacidad y de observaciones mas ó menos exactas sobre el origen y los progresos del lenguaje. En ella bace ver el autor que todos los hombres han hablado y todavia hablan la misma lengua, y que es posible reconocerla en todos los lenguajes por diferentes que sean. 5º Historia de la república romana, en el curso del séptimo siglo por Salustio, en parte traducida del latin sobre el original, y en parte restablecida y compuesta en vista de los fragmentos que han quedado de los libros perdidos. En esta obra impresa en 1777, en 4 tomos en 4, se encuentra un profundo conocimiento de la historia, de los escritores y de las costumbres de Roma. Pero en la version del Salustio, hay términos bajos y populares que deslucen la nobleza del estilo histórico, de suerte que en esta parte no es comparable esta traduccion con la famosa que tenemos hecha por el Sr. infante D. Gabriel. 62 Diversas Memorias entre las publicadas de la academia de las belias letras.

triedor de Romorantin. Hallandose atacada de una enfermedad de nervios singular, se bizo exorcizar como espiritada: á la edad de 20 años. Se pudre corrió el mundo con ella, recogiondo el dimero que el pueblo daba por veria, hasta que el parimento de Francia mandó arrestaris en Romorantin por un decreto de 24 de mayo de 1599, probihiéndola salir de su casa bajo pena de castigo corporal. Marta halló medio de escaparse de la casa paterna y pasó últimamente á Roma; mas el cardenal Deosat tomó tan bien sus medidas, que apenas hubo llegado cuando fué encerrada en ma comunidad donde cesó de ser atormentada de la demonomania. Esta historia ha servido de argumento para una comedia ó drama disparatado, representado nruchas veces bajo el título de Marta la romorantina; obra escrita por uno de los ingenios de la corte que en el siglo 18 abastecian sus teatros.

BROTIER (Gabriel), nació en Tannay en Francia en 1723; entró en la compañía de Jesus donde adquirió conocimientos variados y profundos. Despues de la estincion de los jesmitas se retiró á casa de un amigo, donde pasó la mitad de so vida dedicado á la literatura, hasta que murió en 1789. Compuso estas obras : la Examen de la apologia del abate de Prades, 1753, en 8. 2ª Tratado de las monedas romanas, griegas y hebreas comparadas con las de Francia, 1760 en 4. 3ª Vida de la Caille, en latin, 1763, en 4. 4ª Memorias del Levante, 1780, en 8. Ha dejado manuscrita una obra considerable en la cual intentaba esplicar todo el lenguaje geroglifico de los la fé anglicana, Donai, 1632,

BROSSIER (Marta), hija de un pueblos antiguos, y la cual es muy digna de darse al público.

> BROUGTHON (Tomas), teólogo inglés, nació en Londres en 1704, era hijo de un ministro de su comunion; ejerció el mismo cargo que su padre y se aplicó con aprovechamiento á los estudios propios de su estado. Es conocido particularmente como uno de los colaboradores de la Bibliografia britanica, y como autor de un Diccionario histórico de todas las religiones, Murió en el año 1774.

BROUGTHON (Ricardo), teólogo inglés, nació en Great-Stokley en el condado de Huntingdon; era de una familia católica, y fué enviado al colegio inglés de Reims para seguir en él sus estudios, en los cuales hizo grandes progresos. Se aplicó à la lengua hebrea y Negó á ser en ella muy hábil. Siendo su proyecto el de dedicarse á las misiones de su pais, se ordenó de sacerdote en 1593; volvió á Inglaterra y se estableció en Oxford bajo un nombre supuesto, pareciéndole que aquella ciudad era la mas á propósito para hacer investigaciones históricas al mismo tiempo que se entregase á las misiones, cuyo ministerio ejerció durante cuarenta años. Smitt obispo de Calcedonia le nombró su vicario general. Murió en 1634, dejando en inglés las obras siguientes que son un testimonio de su educacion y de sus talentos. Historia eclesiástica de la Gran - Bretaña, desde el nacimiento de Jesucristo hasta la conversion de los sajones, Douai, 1633, en folio. - Monasticum britannicum, Londres, 1655, en 4. - Juicio de los tiempos apostólicos sobre los treinta articulos de la confesion de en 8.-Epistola apologetica, en respuesta al libro en que se pretende probar que los católicos no

son súbditos ficles.

BROUSSELL (Pedro). Siendo consejero en el parlamento de Paris figuró durante los alborotos del partido de la fronda, y se adquirió una gran popularidad por su oposicion a las miras de la corte en las discusiones relativas á las contribuciones públicas. Mandó arrestarle la regenta Ana de Austria; pero habiéndose roto el eje del coche en que le conducian à la carcel, acudió gente, couoció la multitud á Broussell y marchó ácia el palacio gritando : « Broussell y libertad!" ; mas Ana de Austria lejos de intimidarse por tales vociferaciones conservó su firmeza de ca--rácter durante los tres famosos dias llamados de las barricades (atrincheramientos). Al año siguiente, 1649, cuando el populacho se apoderó de la Bastilla guardada por una compañía de inválidos, Broussell fué nombrado gobernador de aquella fortaleza, y dió una recpuesta evasiva al macero ó rey de armas que la corte le envió haciéndole proposiciones pacíficas; y cuando Mazarini fué escluido del ministerio, pidió que fuese aplicable esta medida á todos los cardenales. En 1651 destituyeron los fronderos al preboste de los mercaderes para dar este empleo a Broussell, y le obtavo basta que terminaron aquellos alborotos, quedando entonces reducido a la clase de particular. Murió al principio del reinado de Luis XIV, siendo de una · edad/muy avanzada.

BROUSSON (Claudio), nació en Nimes en 1647. Este abogado francés, exaltado calvinista tuvo en l

su casa en 1685 la fornosa junta ó asamblea de los diputados de las iglesias reformadas, en la cual se resolvió continuar las reuniones aunque se llegase à demoler los templos. La ejecncion de este proyecto ocasionó sediciones, peleas y ejecuciones violentas, que terminaron mediante una amnistia por parte de Luis XIV. Entonces Brousson retirado en Nimes y temiendo justamente ser preso con los principales autores del proyecto, pues no fueron comprendidos al parecer en la amnistía, se refugió en Ginebra, y de alli en Lausana. Fué despues de ciudad en ciudad tratando de armar contra su patria algunos principes protestantes. De vuelta à Francia recorrió muchas provincias de aquel reino; mas ultimamente své preso en Oleron en 1698. Traladáronie á Montpelier, donde íué convencido de haber estado en correspondencia con los enemigos del estado, de haber sucitado alborotos en su patria, y de haber dirigido un escrito al duque de Schomberg para introducir tropas inglesas y saboyanas en el Lenguadoch; por todo lo cual le condenaron a scr descuartizado vivo. Escribió varias obras furiosas en favor de su secta las cuales no merecen citarse.

BROUSSONET (Pedro Agustin), naturalista francés, nació en Montpeller en 1761, sostuvo á la edad de 18 años su conclusion inaugurat con tanto lucimiento que fué nombrado para suceder á su padre en la catedra, y seis años despues fué recibido individuo de la academia de las ciencias. Se aplicó al estudio de la bistoria natural, particularmente en la parte zoológica de esta ciencia. Hizo algunos descubrimientos sobre este asunto, y sué el pri-

mero que adoptó en la zoología el astema de nomenclatura y descripcion de Lineo, que basta entonces estaba únicamente en uso en la boténica. Hizo un viage á Londres donde permaneció tres años, empezando alli su obra a cerca de los pescados. A su vuelta á Paris fué nombrado secretario de la sociedad de agricultura y en 1789 individuo del colegio electoral. Hizo llevar de España á Francia el primer rebano de merinos que se vió en aquel reino, y del Levante algunas cabras de Angora. Nombrároule diputado de la asamblea legislativa, y se retiró á Montpeller cuando fué creada la convencion nacional. Faé arrestado como partidario de la Gironda, y habiendo logrado esoparse selizmente, se refugió en España, y caminando á pie llegó á Madrid donde fue acogido bondadommente por los botánicos Ortega y Cabanilles. Resolvió hacer un riage á las Indias, y se embarcó es un buque español que tuvo que arribar á Lisboa, donde halló asilo en casa del duque de Lafoens, que le tuvo oculto en su biblioteca para salvarle de las persecuciones de los emigrados realistas; pero habiendo sido descubierto en aquel mismo asilo, se vió en la precision de huir y anduvo errante de una perte á otra por los Algarhes y la Andalucia. Mr. Simpson embajador estraordinario de los Estados-Unidos cerca del emperador de Marruccos, compadecido de la sherte de este sálico, le admitió en calidad de médico suyo tratando de mejorar su suerte. Bronssonet se aprovechó de su mansion en Africa para dedicarse al estudio de la botánica, y halló su felicidad en estas útiles

ciones que remitió a Mr. Banks su protector y amigo, del cual habiar recibido á su salida de Madrid una letra de 24000 francos pagadera donde quiera que se presentara: Sus amigos de Paris lograron enfin que fuese borrado de la lista de los emigrados, y habiendo vuelto á entrar en Francia, pasó á Mogodor en calidad de cónsul y viagero del Instituto. En 1796, regresó á Montpeller su patria, y fué nombrado catedrático de botánica; empleo que desempeñó hasta su muerte acaecida en el año 1807; dejando escritas estas obras : la Descripcion de los perros marinos, en que se encuentran reunidas veinte y sicto especies, de las cuales era desconocida una tercera parte. 2ª Memorias sobre el lobo marino y sobre los vasos espermáticos de los pescados. 3ª Descripcion de una especie de pipirigallo ó zülla, cuyas kojas estan en continuo movimiento. 4ª Met morias sobre la respiracion de lo**s** pescados. 5º Memorias sobre los dientes, en las cuales establece, se gun la forma de estas partes en el bombre, que este ser es de tres quintas partes frugíviro y dos quintas partes carnivoro. 6ª Memorias sobre la reproduccion de las aletas. de los pescados. 72: Historia de los descubrimientos y viages hechos en el norte por J. R. Forster, Paris, dos tomos en 8, traduccion del inglés. Se halian de él manuscritas estas otras obras : 1ª Plan de las Ichtiologia, que contiene mil dossi cientas especies de pescados en lugar de cuatrocientos sesenta señalados hasta entonces por los demas naturalistas. 2ª Historia compendiada de los animales, hecha en 1788 para el delfin con 49 láminas ocupaciones. Reunió algunas colec- en 4. 5ª Relacion de sus viages.

4ª Flora etonómica de las Canarias, en la cual se encuentran mil seiscientas plantas. La Francia debe a este famoso naturalista la introduccion de la morera de papel, procedente de la China y del Japon. Hacía unos veinte y cinco años que se conocia el macho de este árbol, pero no la hembra por lo cual no podia fruetificar sela.

BROWER (Cristobal), nació en Arneim ácia el año 1560. Este jesuita que murió en Treveris en 1617 es autor de estas obras : 1ª Fuldensium antiquitatum, libri IV, Amberes, 1612, en 4: son unos anales civiles y eclesiásticos de Fulde, escritos muy metodicamente y que llegan hasta el año 1606. 2º Antiquitatis annalium Trevirensium et episcoporum Metensium, Tullensium et Verdunensium, Colonia, 1626 en fólio. Son estimados particularmente los preliminares del P. Brower en esta obra, per contener una infinidad de indagaciones sabias, sobre todo lo concerniente à las antigüedades y à los usos de los pueblos que han habitado el pais cuya historia escribe. 3ª Vidas de algunos santos de Alemania, sacadas de antiguos manuscritos, Maguneia, 1616 en 4.

BROWN (Roberto), teólogo inglés que vivia á fines del siglo 16 y principios del 17 y dió su nombre á la secta de los brownistas. Sus dogmas semejantes á los de los puritanos, solo se distinguian por una grande exageracion de severidad, y de republicanismo. No reconocian gerarquia, reasaban hasta el reconocer en el sacerdocio un carácter indeleble; miraban el matrimonio como un contrato puramente civil, y omitian en la administracion de los sacramentos las

formulas adoptadas por la iglesia anglicana, asi como toda fórmula esterior de culto. Habiéndole citado ante el obispo de Norwich con atros muchas comississe eclesisti cos, sestuvo su doctrina y se condujo con tenta insolencia que fué encerrado en una carcel. El ministro Cecil su pariente, consiguié que le pusieran en libertad, y le tino ir á Londres; pero Brown se escapó y pasó a Zelandia, donde él y sus sectarios fundaren una iglenia, cuyos principios y plan estableció en una obra publicada en 4 en Middelbourg en 1582, bajo el título de Tratado de la reforma sin ninguna concesion; libro por otra parte curioso y bién escrito. Ultimamente regreso Brown a Inglaterra donde se sometió, obtavo su absolucion y protegido del conde de Exeter fue nombrado ministro de una parroquia del condado de Northampton aunque nunca se retractó formalmente de sus opiniones. Murió en 1650 siendo de edad de 81 años.

BROWN (Ulises Maximiliano de) célebre general del siglo 18; era hijo de Ulises, baron de Brown, de una ilustre y antigua familia irlandesa. Nació en Basilea en 1705, estudio en Limerik en Irlanda, y despues pasó à Ungría llamade por su tio el conde Jorge Brown. Se halló en el famoso sitio de Belgrado en 1717, y de grado en grade ascendió á coronel en 1734, en premio de su distinguido valor y su talento militar, acreditados particularmente en la guerra de Italia, donde se encontró en las batallas de Panuu y de Guastala y quemó en presencia del ejército francés el puente que el mariscal de Noailles habia hocho construir sobre el Adi-

ge. Hallandose en Viena en 1759, el emperador Cárlos VI le elevó á la dignidad de general, teniente feld-mariscal y ministro del consejo inico de la guerra. Mandaba en 1741 la infanteria del ala derecha del ejército austriaco en la batalla de Molwitz, y aunque herido efectuó una admirable retirada. Despes mandó en Baviera la vanguarda del mismo ejército, se apoderó de Deckendorf, obligó á los frances á abandonar las orillas del Danubio, y asi pasaron las tropas sustriacas con la mayor seguridad. Nombréle la reina de Ungría plenipotenciario su yo. en Worms, cerca del rey de lingiaterra, y concluyó el tratado de alianza entre las cortes de Viena, de Londres y de Tuna. Ganó despues varias victorias ca Bohemia y en Italia; tuvo el mado de general en gese del ejército destinado contra los genoveses en 1746 y apoderándose del paso de la Bocheta se biso luego dueño de Génova. La emperatriz reina de Ungría, recompensando sus emirentes servicios militares le nombró gobernador de Transilvania, en 1749, y pasados tres años le dió el gohierno de la ciudad de Praga con el mando general de las tropas en aquel reino. Invadió el rey de Pruna, la Sajonia y la Bohemia en 1756 y Brown marchando contra él le rechazó en la batalla de Lobisitz, aunque su ejército solo se componia de 26.000 hombres y el de sus enemigos ascendia á 40.000 lo menos. A los siete dias de esta accion emprendió aquella famosa marcha i Sejonia para libertar á las tropas del pais encerradas entre Pirna y Kouigstein; hazaña digna de los mas grandes capitanes antiguos y mo-

prusianos a retirarse de la Bobemia, por lo cual le condecoró el emperador con el toison de oro en 1757. A poco tiempo volvió á Bobemia el conde de Brown donde reunió tropas aceleradamente para resistir al rey de Prusia que habia penetrado en aquel territorio por segunda vez al frente de todas sus fuerzas. Dióse en 6 de mayo la famosa batalla de Potschernitz ó de Praga, de la cual salió Brown herido gravemente. Vióse pues obligado à retirarse à aquella ciudad. y en ella murió de resultas de sus heridas en junio de 1757 á los 58 años de edad. La vida de este gran general y hábil diplomático, ha sido escrita y publicada en dos cuadernos, uno en alemau y otro en francés, Praga, 1757.

BROWN (Juan), escritor inglés, nació en Rothbury en 1715. Era canónigo de Carlisle, y doctor en teologia; militó como voluntario durante las turbulencias de su patria en 1747, y murió en setiembre de 1766. Dejó escritas las obras siguientes: Ensayo sobre la música; 1751. – Historia del origen y de los progresos de la poesía en sus diferentes géneros, 1764; obra escelente en que brillan el juicio y el buen gusto á la par de la erudicion. - Sermones. - Varias Composiciones dramáticas. - El apreció de las costumbres y de los principios del tiempo, 1757. - Didlogo entre Pericles y Aristides, 1760, para servir de continuacion al Didlogo entre Pericles y Cosme de Médicis, por lord Littleton. - Pensamientos sobre la libertad civil, la licencia y las facciones, 1765.–La liber↓ tad, poema.

grandes capitanes antiguos y moderaos. A continuacion obligó á los co escocés, nació en 1756 en un

padres pobres, que para vivir tenian que cultivar unas reducidas tierras. Parecia que Juan estaba tambien destinado á continuar en la oscuridad las modestas ocupaciomes de sus antecesores, pero su disposicion natural le llevaba, como á pesar suyo, á un nuevo teatro. Apenas habia cumplido cuatro años cuando le pusieron á cargo de una pobre vieja para que le enseñara a leer, y en menos de un año adelantó tanto, que con asombro de todo el mundo leia de corrido la Biblia; siendo aun mas de admirar. que en una edad tan tierna se aficionó en tal manera á la lectura, que pasaba leyendo todo el tiempo que los otros niños consumian en las diversiones propias de la infancia. Habiendo quedado sin padre; casó su medre con un tejedor que se propuso euseñar al hijastro su oficio, aunque en vano, pues manifestó á esta clase de ocupacion una aversion decidida, y por último declaró á sus padres el deseo que tenia de seguir una carrera mas bourosa y mas conforme á sus inclinaciones y sus talentos. Bien fuese temor de contrariarle, ó bien la esperanza acaso de salir un dia del estado de escasez por medio del ingenio de aquel hijo, lo cierto es que sus padres le dejaron seguir su vocacion. Pertenecian estos á una aecta de presbiterianos llamados Seceders que hacia muchos progresos en Escocia, y se les ocurrió obligar á Juan Brown á que entrase en ella, á fin de que pudiese llegar á ser el orador y apoyo de su misma comunion. Enviáronle pues á la escuela de Dunse, donde un hábil maestro se encargó de educarle; y el jóven alumno hizo tan

lugar del condado de Berwich, de [rápidos y estraordinarios ádelantamientos que á la edad de trece años, le encargó de la enseñanza de sus hijos un personage distinguido de aquel pais. Pero Brown habia nacido con una alma tan elevada que no le permitia someterse à las sujeciones que exigia semejante encargo. Orgulloso de haber salido por sí mismo del estado de indigencia en que la naturaleza y la suerte le habian colocado, conocia que se aumentaba diariamente su amor propio á proporcion que couseguiz nuevos triunfos en sus estudios; y siendo tan hábil en los ejercicios corporales como en las ciencias que habia estudiado, se hacia admirar tambien por la rapidez en la carrera y por au vigor en las luchas de cuerpo á cuerpo, tan comunes entre los ingleses. Abandonó la secta de los *Secoders*, se entregó, por desgracia, al estudio de los filósofos anticristianos é incurrió de este modo en un estado de absoluta incredulidad. Obligado no obstante á adoptar un estado , marchó á Edimburgo para estudiar alli teologia y fijar por un estudio sério la incontancia de sus ideas sobre la moral y la religion. Mas una circunstancia singular decidió de su destino para el resto de sus dias Rogáronle que tradujese del inglés al laba una tésis de medicina; lo hizo de tan buena gana y tan perfectamente que le colmaron de elogios, y entonces se resolvió á dedicarse al arte de curar en el cual hizo admirables progresos. Fué admitido en breve en la sociedad médica de Edimburgo que le nombró presidente en 1776 y 1780; y despues de haberse creado médico él mismo digámoslo asi, manifestó que le 💝 taba reservado enriquecer con nue-

vos inventos las ciencias en que habia de ocuparse. Estableció pues un sistema médico desconocido hasta entonces é hizo muchos partidarios en Inglaterra, aunque en el dia esté casi abandonado o al menos modificado; y á fin de difundirle compuso sus Elementos de medicina, sistema opuesto á las ideas del famoso doctor Cullen, con el cual debiera haber tenido mas miramientos el jóven innovador. Segun él todas las enfermedades provienen de la falta de equilibrio, por lo cual se las debe considerar bajo dos divisiones principales; las unas procedentes de un esceso de fuerza (esténicas), y las otras de una falta de fuerza (asténicas). Segun esta clasificacion las diversas curaciones de las enfermedades debeu ser muy sencillas. No contento con establecer este sistema en sus obras le propagaba en los cursos públicos de medicina, adonde acudia una multitud de jóvenes ansiosos de la novedad y atraidos por el talento y la manera seductora con que enseñaba este profesor. Su genio altivo y poco sociable le suscitó enemigos, y la facultad toda entera se opuso á su método, reusando admitirle entre los profesores. Siendo amigo en otro tiempo del celebre Culien que se habia complacido en cultivar sus talentos estraordinarios, le declaró algun tiempo despues nna guerra abierta atacando su doctrina, y con esto perdió la estimacion de muchos hombres de bien. entre los cuales el reconocimiento es la primera de las virtudes. Grun y Cullen dividieron en fin la escueh en dos partidos, siendo los unos brownistas y los otros cullenistas, llegando á ser sus discusiones tan strias en ciertas circumstancias, que

por defender cada uno su sistema, se derramaba sangre algunas veces. Disgustado Brown de su residencia en Edimburgo, donde habia malgastado la mayor parte de su caudal por un efecto de su conducta desarreglada, trató de fundar en 1784 una lógia de frac-masones donde no se habia de hablar sino en latin; y no consolándole de sus disgustos esta fundacion, se retiró á Londres donde tampoco halló lo que esperaba. Robáronle lo poco que le quedaba y habituado á un género de vida cómoda, gastando con esceso superfluamente, contrajo deudas que no pagó; y acusado por sus acreedores fué encerrado al fin en la cárcel del Banco real de donde le sacó un amigo generoso. Durante algunos meses que pasó en su encierro tradujo en inglés su obra Elementa medicinæ. El rey de Prusia quiso llevarle à Berlin; pero antes de decidirse á verificar su viage, murió de un foerte ataque de apoplegia en octubre de 1788. Su intemperancia, sus esperimentos con el ópio y los estimulantes apresuraron probablemente su muerte. La sencillez de su sistema es seductora; se funda en las vicisitudes de una fuerza oculta de la cual dimana el principio de la vitalidad que el llamaha escitabilidad, y ha dado en fin origen á otras muchas obras entre las cuales merece citarse particularmente la de Weikard compuesta en aleman y titulada: la Doctrina médica simplificada.

BROWNE (Roberto), nació en Northampton en Inglaterra, estudió teologia en Cambridge, y desde entonces concibió el proyecto de reformar la misma religion reformada. Para llevarle a efecto se aso-

ció con Ricardo Harrison, máestro de escuela, y llegó á tener discípulos que formaron una secta. Los brownistas, se reunian y predicaban en sus juntas. Todo el mundo tenia la facultad de anunciar entre ellos la palabra divina y no exigian vocacion alguna como los calvinistas y los puritanos. No solo los católicos sino tambien los anglicanos y los presbiterianos se declararon enemigos de aquellos nuevos fanáticos que se desencadenaron contra la iglesia anglicana, predicando contra ella y vituperándola del mismo modo que lo habian hecho los calvinistas y protestantes con la iglesia católica. Castigábales severamente el gobierno; mas no por esto pudo impedir que formasen una secta en Inglaterra, siendo su gefe Browne quien tomó el título de patriarca de la iglesia reformada y niurió en 1630.

BRU (Vicente), pintor, nació en la ciudad de Valencia en 1682. Desde su niñez dió pruebas de mue la aplicacion é ingenio, de manera que á los 18 años de su edad habia cursado ya filosofia y teologia, y se habia hecho tan diestro en el dibujo y la pintura que sus obras admiraban á los buenos conocedores. El célebre Palomino le eligió para adornar la iglesia de S. Juan del mercado de Valencia, donde pintó tres cuadros que representan el bautismo de Cristo, S. Francisco de Paula, y una Gloria que figura li festividad de todos los santos, con tal arte y maestría que merecieron los elogios del mismo Palomino. Al paso que continuó baciendo muchos adelantamientos en sus catudios, dedicose tambien á la musica , llegando á tañer con tanta habilidad la vihuela y el arpa como baba de sentarse por muerte de

manejaba los pinceles. Murió Bru en 1703, pocos dias despues de haber sido ordenado de subdiácono; y la muerte de este joven fué generalmente llorada de cuantos conocian su habilidad, su instruccion y sus virtudes. Un estrangero compró á gran precio todos sus dibuios.

BRU (D. Juan Bautista), natural de Valencia; nació en 1740, y desde sus primeros años se dedicó á la pintura, logrando en poco tiempo nacerse un mediano artista. Dejó despues su patria y pasó a Madrid, donde entro en el gabinete de historia natural en clase de disector. Como tal se ocupó constantemente en disecar y dibujar varios animales, plantas y fosiles, haciéndose acreedor á la admiracion de todos los inteligentes. Publicó 1º Coleccion de láminas que representan los animales y monstruos del real gabinete de historia natural de Madrid, grabadas de orden superior por D. Juan Bautista Bru, pintor y disector de dicho gabinete, Madrid, 1784 y 1786, dos tomos en fúlio. Constan de once cuadernos de seis láminas cada uno, con la descripcion individual de cada animal ó mónstrno hecha por él mismo. 2º Coleccion de varias estampas que representan los trages de las naciones asidiicas, copiados de los que mando grabar Mr. Ferriol, embajador de S. M. Cristianisima en Constantinopla, por Don Juan Bautista Bru, en sólio, y sou en todo treinta y dos láminas.

BRUCE o Brucio (Roberto), conde de Glebeland en Inglaterra y de Arundel en Escocia, reunió sus tropas á las de Eduardo rey de Inglaterra para disputar á Baliol en 1285, el trono en que este aca-

Alejandro III. Este último fué vencido por los ejércitos confederados m la batalla de Dumbard, hecho prisionero y detenido en la torre de Londres; pero Vallace simple aballero escocés, habiendo acometido la empresa de libertar á su patra, consiguió al principio algunos trianfos contra los ingleses y fué proclamado regente. Acusado al instante de aspirar al trono, se vió en k precision de resistir á un tiempo i las tropas de Bruce y de J. Cumyng, primo de Baliol, asi como i las de Eduardo I que le derrotaron en la sangrienta batalla de Falkirk en 1298. Consiguió no obstante Vallace reunir los restos de su ejército y se atrincheró detras de un rio profundo donde tuvo aquella célebre esplicacion con Roberto Bruce, que movido de su grandeza de alma juró espiar la victoria que acababa de alcanzar contra sus conciudadanos. Vallace abdicó entonces le regencia que recavó en Cumyrig, y à poco tiempo despues de este acontecimiento murió Bruce.

BRUCE o Baucio (Roberto), hijo del anterior, primeramente conde de Karric y despues rey de Escocia, bajo el nombre de Roberto lo J. Cumyng y Roberto burlados por mucho tiempo con las promesas pérfidas de Eduardo I resolvieron trabajar cuanto pudiesen en sublevar la Escocia y dividírsela entre los dos. Pero en uno de ellos e ocultaba un traidor, por lo cual Roberto Bruce viéndose vendido por su rival, marchó presuroso á Escocia, le dió de puñaladas por 🗪 propia mano en Dumfries, y se hizo coronar rey en Escona. Vencido despues por Eduardo recobra en breve la superioridad, y la muerte de este último consolida al viudo. No pudiendo consolarse en-

fin su empresa. A pesar de esto Eduardo II despues de haber dirigido un manifiesto á todos los aventureros de Europa, convidándolos al repartimiento del territorio escocés, entrà en aquellas provincias al frente de un ejército de 100.000 hombres y esperimenta la mas sangrienta derrota en la batalla de Vannockburn, donde Roberto con 30.000 escoceses destroza aquella multitud y por poco no bace prisionero al príncipe inglés. Otra victoria no menos memorable conseguida tambien contra Eduardo en tos llanos de Byland en 1523 afirmó el trono de Roberto, que desde entonces dedicó su zelo á hacer la Escocia rica y poderosa, y termiuó su gloriosa carrera por un tratado con el jóven Eduardo III quien reconoció la independencia absoluta de Escocia y dió la princesa Juana su hermana en matrimonio al príncipe David hijo del rey. Murió Roberto al año siguiente 1329, despues de haber asegurado la corona en la familia, dejando un nombre consugrado por las bendiciones de su patria y la admiracion de los estrangeros.

BRUCE o Baucio (Santiago), celebre viagero inglés, nació en Quinnair, en el condado de Esterling en Escocia en 1730. Descendia de una familia noble y antiquísima. Destináronle primeramente á seguir la carrera del foro; pero babiéndose apasionado á la caza y á las hellas artes, dejó el árido estudio del derecho por seguir sus inclinaciones. Casó siendo muy jóven con la hija de un rico comerciante y adoptó la profesion del comercio, en el cual adquirió mucho caudal, teniéndose por feliz hasta que en-

tonces de la pérdida de su esposa se decidió á viajar con el fin de distraerse : recorrió el Portugal y la España y examinando los escritos árabes del Escorial, trató, aunque en vano, de publicarlos. Regresó á Inglaterra, cultivó con un zelo estraordinario la lengua árabe y etíope, y a propuesta del lord Halifax determinó marchar a Egipto á fin de descubrir los manantiales donde nace el Nilo. Hízose á la vela para Argel en 1763 en calidad de consul y de alli tomó el camino para la Abisinia; cinco años despues de su llegada al Africa habiendo visto á Tunez, Trípoli, Rodas, Chipre, la Siria y algunas otras provincias del Asia menor llegó á Egipto. Partió del Cairo en 1769, visitó las ruinas de Axum, siguió por las orillas del Taccazzé uno de los rios caudalosos del pais, se detuvo en Gondaar residencia de los reyes y llegó en fin á los manantiales del Nilo, que halló en una isleta cubierta de verdura figurada en forma de altar, donde babia un sacerdote encargado de la custodia y policía religiosa de aquellas fuentes sagradas. Todo lo observó Bruce con una atencion particular y á fin de instruirse à fondo de las costumbres y los usos de los habitautes del pais que habia ido á buscar de tan lejos, hizo una mansiou de cuatro años en la Abisinia y tuvo en la corte el empleo de comandante de la caballeria negra. Queriendo regresar á Egipto atravesó la Nubia, detúvose en Zennaar, y se vió obligado á salir de alli á poco tiempo á causa de algunas desavenencias que habia tenido con el rey nubiano. Con alguna dificultad pudo salvarse de las emboscadas que le tendieron por todas partes

y llegó felizmente en el alto Egipto á Syené donde fué acogido favorablemente. Arribó por último á Inglaterra donde encontró á sus parientes, que creyéndole muerto se hallaban en posesion de sus bienes; y ofendido de esta ansia de enriquecerse con sus despojos, despues de recobrar sus bienes, volvió à casarse, tuvo un bijo de esta segunda muger, y quedo otra vez viudo en 1784. No pudiendo resistir su corazon sensible á esta nueva pena se retiró del mundo, y sin salir de su posesion en Quinnair se occupó en redactar la Historia de sus viages que publicó en 1790; mas no sobrevivió mucho tiempo á esta publicacion, pues murió de resultas de una caida que dió en una escalera en 1794. Se le debe el haber dado á conocer la Abisinia mucho mejor que los demas viageros anteriores; pero se jacta falsamente de ser el primer europeo que habia llegado basta las verdaderas fuentes, que estan situadas al pie de los Alpes de Kuri o montañas de la Luna y que ningun europeo ha visto todavia; y lo segundo porque el P. Paez, misionero portugués, habia dado ya una noticia circunstanciada de los manantiales de que habla Bruce. Se encuentra la descripcion de este religioso en el Edipus ægyptiacus de Kircher. La relacion de Bruce publicada en Edimburgo en cinco tomos en 4, se titula en inglés: Travels to discover the sources of the Nile the years, 1768, 1769, 70 y 72. La mejor edicion de este viage es la publicada en Londres en siete tomos en 8, por A. Murray; en ella se encuentra la vida del autor y muchas memorias que tratan de los manuscritos etíopes citados por Bruce, de la mitoligia egipcia, de la poblacion de Egipto, de la historia de la Abisinia, etc. Tambien hizo Bruce algunas indagaciones sobre los animales y las plantas, y asi es que en las cuarenta y dos láminas que adornan la edicion inglesa de su obra se encuentra una mimosa ó acacia que produce una resina que debe ser la mirra, y un árbol del que hacen too en Abisinia como de un específico contra la disenteria. Miller y l'Heritier han dado á este árbol el mombre de Brucea.

BRUCIOLI o Bruccioli (Antonio), laborioso escritor que nació en Florencia, á fines del siglo 14. Hallándose complicado en 1522 en la conjuracion de algunos florentinos contra el cardenal Julio de Médicis, despues papa bajo el nombre de Clemente VII, se vió obligado á espatriarse y pasar á Francia, basta que siendo arrojados de Florencia los Médicis en 1527 por una consecuencia de esta revolucion, consiguió volver á su patria. Pero la libertad con que se puso á hablar contra el clero dió motivo á sospechar que era adicto á las nuevas opiniones, por lo cual fué aprisionado, y convencido de heregía y de proyectos contrarios á la tranquitidad del estado. No se hubiera escapado de la horca á no ser por la mediacion de sus amigos que lograron reducir la pena corporal á un destierro de dos años. Entonces ≈ retiró á Venecia con sus hermanos que eran impresores y libreros, é hizo uso de sus prensas para publicar la mayor parte de sus obras, ratre las cuales merece citarse la Biblia entera traducida en lengua italiana, en 1532 con varios comentarios. En esta Biblia descubre Brucioli su adhesion á los errores de

Lutero y de Calvino. Pretende haber becho su traduccion sobre el testo hebreo, pero lo cierto es que siendo muy poco versado en esta. lengua se valió de la version latina de Sanctes Pagnini, la cual no ha entendido siempre. Su estilo por otra parte es tan bárbaro como el latin que le ha servido de testo. Se distinguen entre sus demas obras. unas *Traducciones* italianas de la historia de Piinio y de muchos tratados de Aristóteles y Ciceron; unas ediciones de Petrarca y de Bocacio con notas; y unos Diálogos, Venecia, 1526, en fólio. Se ignora el año de su muerte, pero se sabe que vivia en 1554.

BRUEIS (Francisco Pablo), nació en 1750. Era teniente de la marina de Francia antes de la revolucion y contra-almirante de la república francesa cuando le dieron el mando de la escuadra, que en junio de 1797 salió de Tolon, y condujo á Egipto el ejército á las órdenes de Bonaparte. Persuadido de que una escuadra no podia ser atacada á la áncora, y que los ingleses no se atreverian á acercarse, permaneció mas tiempo del que era necesario en las costas de Aboukir. donde le atacó el almiran**te N**el**son.** Su escuadra quedó enteramente destruida y apresada; él fué berido en la cabeza y en una mano y con∹ tinuó no obstante mandando y animando á la tripulacion del navio Oriente, á cuyo bordo se hallaba hasta que le alcanzó una bala de cañon. Vivió á pesar de esto un cuarto de hora, y murió diciendo a los que querian conducirle adonde estaban los heridos : « un almi-» rante francés debe morir en su » puesto. » Habia servido con dis-. tincion en la marina francesa hasta:

el dia del combate de Aboukir, dado en 1º de agosto de 1798.

BRUGES (Juan Eyck de), asi llamado porque vivió mucho tiempo en aquella ciudad; nació en Maseick, principado de Lieja. Era hermano y discípulo de Uberto Evck y es el inventor del arte de pintar al óleo. Un dia que buscaba un barniz para dar brillo á una pintura, advirtió que el aceite de linaza ó nueces mezclado con los colores formaba un cuerpo sólido y brillante que no necesitaba barniz, é hizo uso de este secreto, que pasó á Italia y de alli á toda la Europa. El primer cuadro pintado al óleo fué presentado á Alfonso I, rey de Nápoles que admiró el nuevo secreto: otro es el del Cordero del Apocalipsi, pintado para Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y en el cual se von mas de trescientas figuras de doce á catorce pulgadas de proporcion. Se crée que comunicó su descubrimiento á Antonello de Mesiua, y que este le dió á conocer á los venccianos. Lo cierto es que esta invencion ha sido disputada al pintor flamenco por Dominici en las vidas de los pintores napolitanos, pretendiendo que antes de Juan de Brugues se habia ya pintado al óleo á lo menos á principios del sig o 14, y cita sobre esto muchos cuadros de pintores napolitanos anteriores al pintor de que se trata. Por otra parte Lessing en una disertacion sobre el origen de la pintura, publicada en 1770 cita un manuscrito de un pintor llamado Teofilo, el cual vivia á fines del siglo 10, y hacia uso, como lo dice él mismo, de los colores preparados con aceite. Mr. Raspe, Emeric David, y Cicognara son de la misma opinion, es decir que el uso de l

los colores al óleo trae su origen á lo menos desde el tiempo de Teofilo que se esplica asi en el manuscrito citado: Accipe colores ques imponere volueris, terens eos diligenter oleo lini, sine aquá, et fac mixturas vultum et vestimentorum, sicut superius aquâ feceras, et bestias, sive aves, aut folia, variabis suis coloribus, prout libuerit, mas parece evidente que la invencion de Juan Van-Eyck o Brugnes consiste en el uso combinado de los aceites mas ó menos secantes. Se crée que murió este pintor ácia el año 1450. El museo real de Paris solo posee en la actualidad dos de sus cuadros, el uno de la Virgen coronada por un angel, y el otro de las Bodas de Canaan.

BRUGIANTINO ó BRUZANTIMI (Vicente, conde de), caballero ferrarés y poeta italiano del siglo 16, cuyas obras son mas buscadas por lo raras que por su mérito. Las mas apreciables son: Angélica enamorada, Venecia, 1553, en 4; poema que dicen ser épico, y en que el autor se esfuerza para imitar al Ariosto; y el Decameron de Boccacio, puesto en versos italianos, Venecia, 1554, en 4, no tan bien escrito, pero sí tan licencioso como la obra sobre la cual ha trabajado.

BRUGUIERES (Juan Guillermo), viagero y naturalista, nació en Montpeller en 1750, se dedicó al estudio de la medicina y particularmente á la historia natural. Se embarcó en clase de naturalista con el capitan Curgen cuando éste fué de órden de Luis XV á efectuar algunos descubrimientos en los mares del Sud. En este viage que duró dos años recogió Bruguieres diversas plantas desconocidas y trajo ua

mero género de réptiles al cual se i la dado el nombre de langaha. Retiróse luego á Montpeller donde z hallaba dedicado al estudio de n profesion, cuando habiendo quendo hacer esplotar una mina de urbon de tierra, la vista de las petrificaciones y de los fosiles curisse que encerraba avivó su imagiucion y su gusto por la historia natural. Volvió á Paris y asociado on Daubenton cooperó a la Enciclopedia metódica y redactó para eta inmensa coleccion su Historia general de los gusanos, añadiendo les des primeres tomos de láminas concernientes à la misma clase de animales publicados en 1791 y 92: esta historia natural no pasa de la ktra C. Trabajó tambien con Haui, Lamarck, Olivier, Fourcroi y Pelktier, en la redaccion de un Diario de historia natural, Paris, 1792, dos tomos en 8, reimpreso despues hajo el título de Memorias excegidas de historia natural. Cuando M. Olivier emprendió su viage à Levante el ministro Rolando hizo que Bruguieres le acompañase y ambos juntos estuvieron en Constantinopla, el Archipielago, el Egipto, la Siria y la Persia; y regresaron por el As a menor, Constantinopla, la Grecia y las islas jómas. Al desembarcar Bruguieres ta Ancona, le acometió una calentura maligna y murió de ella en ectubre de 1799. Ha sido consagrado à la memoria de este naturalists un género de arbustos llamado huguiera, descubierto por él en la peñascales de Madagascar, y cu-70 carácter distintivo es tener unos estambres muy flexibles y semejautes à unos petalos.

BRUHIER DE ABLAINCOURT

tor en medicina de la academia de Angers; ha sido uno de los mas fecundos escritores del siglo 18. Sus obras mas apreciables son : *Capri*chos de imaginacion, o cartas sobre diferentes asuntos, en 8. En ellas el autor se manifiesta físico, metafísico, moralista y crítico; y aunque no presenta en su obra nada muy nuevo, ofrece reflexiones sólidas y una variedad agradable. – Tratado de las fiebres, traducido de Hosfman, 1746, tres tomos en 8. - Observaciones sobre la curacion de la gota y del rehuma. - Diserta. ciones sobre la incertidumbre de las señales de la muerte, 1746, dos tomos en 8; obra interesante para la humanidad. - La politica del médico, traducida de la que escribió Hosfman, 1751, en 8. - Observaciones importantes sobre la guia de los comadrones, traducidas de Deventer. Trabajó durante muchos años en el Diario de los sábios, en que insertó muchos estractos juiciosos y bien hechos.

BRUHL (Enrique, conde de), ministro de Augusto III, rey de Polonia, nació en la Turingia en 1700. Estuvo primeramente al servicio de la duquesa Isabel en calidad de page : con su genio festivo, su atractiva conversacion y sus finos modales se grangeó el favor de esta princesa, y poco despues el del rey Augusto II que le admitió por su page savorito; le nombró luego gentil hombre, y hacia que le acompañase en todas sus obras. Confiaron á su enstodia, la corona y las joyas de Polonia cuando el rey murió en Varsovia en 1753: Bruhl marchó precipitadamente à Dresde, entregó aquel depósito al nuevo elector Augusto III, y con. (Juan Santiago), de Beauvais; doc- l tribuyó poderosamente con sus in-

trigas á asegurarle el trono. Desde - entonces ya no cesó la fortuna de favorecer al conde Bruhl, que encadenó á su señor acomodándose á todos sus gustos y caprichos. Puso todo su conato en apartar de palacio a todos aquellos que podian llegar á tener alguna influencia en el animo del rey; ningun empleado, ningun servidor era admitido en la corte sin consentimiento suyo. Augusto era católico y Brulil abandonando la religion protestante bizo la corte al P. Guarini confesor del rey y de la reina. Complacíase en fin el monarca en verse servido por un ministro fastuoso, en quien hallaba siempre el dinero que necesitaba, porque abusando Bruhl del crédito del estado aumentó estraordinariamente el papel moneda y cargó de deudas al gobierno, hasta que al fin tavo que hacer una bancarrota vergonzosa para el rey, y ruinosa para los súbditos, único medio de salir de los apuros de su administracion. Para atender á sus estravagantes gastos habia reducido el ejército, y cuando llegó á declararse la guerra de siete años, la Sajonia comprometida por Bruhl en la alianza con el Austria y la Rusia, solo tuvo 17000 hombres mal organizados y mal pagados para oponerse á las tropas del gran Federico. Los grandes de Polonia á quienes habia desdeñado el insolente favorito se quejaron de él publicamente, y cuando volvió á Dresde despues de la paz de Hubertshourg, presentó á la Europa el espectáculo de un ministro enfermo acompañando á un rey moribundo, y dejando una nacion, de la cual habia escitado contra sí el desprecio y el encono para ir en busca de otra que le miraba como autor de sus! desgracias. Espiró Augusto en 5 de octubre de 1765. Bruhl quiso continuar en el ministerio con el jóven elector; pero este príncipe le exoneró de tan elevado empleo, conservándole no obstante una pension considerable respetando la memoria del rey; y en 28 de octubre inmediato falleció el ministro, siendo poco llorada su muerte.

BRUMOY (Pedro), nació en Ruan en 1688. Entró en la compañia de Jesus en 1704, y despues de haber enseñado humanidades eu su provincia fué llamado á Paris, donde le encargaron de la educacacion del príncipe de Talmont, y de la redaccion de algunos articulos para el diario de Trevoux, en el cual se dió á conocer por sus Ideas sobre la decadencia de la poesta latina. Con motivo de la publicacion de la Historia de Tamerlan por su compañero Margat, de la cual habia sido editor, se vió precisado á salir de la capital, aunque no por mucho tiempo. A su vuelta se encargó de continuar la Historia de la Iglesia galicana que los PP. Longeval y Fontenay habian compuesto hasta el tomo 11. iba á concluir Brumoy el 12, cuando murió en 1742, por lo cual tuvo que continuar la obra el P. Bertier. Habia escrito ademas: 1º El teatro de los griegos que contiene las traducciones analizadas de las tragedias griegas con discursos y observaciones sobre el teatro griego, en tres tomos en 4; obra la mas profunda y bien meditada que se lia publicado sobre esta materia y en que las traducciones son tan elegantes como fieles, respirando el buen gusto. 2º Una Coleccion de diversos escritos en prosa y verso, cuatro tomos en 8; en esta obra

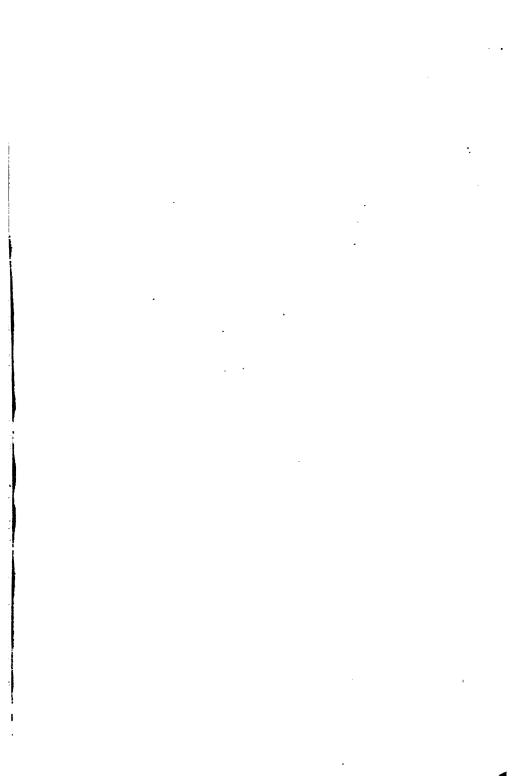



**LE BRUN.** El principie de los pintores franceses.

que a Virgilio en su poesía, como se advierte particularmente en su poema sobre las pasiones, obra estimable por la nobleza de los penamientos, las imágenes, la variedad y el fuego de las descripciones y la pureza y elegancia del estilo. 3º Acabó las Revoluciones de Espana, del P. Orleans y revisó la Historia de Rienzi, del P. Cerceau. 4º Una Vida de la emperatriz Leonora, 1723. 5º Apología de los ingleses y franceses, etc., 1726. Este hombre laborioso se hizo tan spreciable por su carácter y sus costumbres como por sus obras.

BRUN (Lorenzo le), jesuita; nació en Nantes en 1607. Cultivó con aprovechámiento la poesía latina é hizo uso de ella para un fin laudable y moral. Publicó: 1º El Virgilio cristiano, que consiste en eglogas, geórgicas y un poema épico que comprende doce libros. 2º Un Wido cristiano, por el mismo gusto. Los Tristes están convertidos en lamentaciones de Jeremías; las Heroidas en cartas piadosas; los Fastos son los seis dias de la creacion; un poema Sobre el amor de Dios, sustituye al Arte de ser amado; v las Metamor sois son unas conversiciones que embelesan. Pero el autor no tenia todos los talentos proporcionados á la sabiduría y estension de su designio. Carece de elevacion, y de aquel fuego de genio que anima rara vez á las almas pacificas y bondadosas. 5º Elocuencia poética, Paris, 1655, en 4, en latin, obra que encierra los preceptos del arte poética fundados en ejemplos sacados con discernimiento de los mejores autores; tiene á continuacion un tratado de los Lu-

el antor se acerca mas á Lucrecio jóvenes poetas. Murió el P. Lebrun en Paris en el año 1663.

BRUN o Lesaun (Cárlos le), primer pintor del rey de Francia, director de las fábricas de muebles de la casa real, de los Gobelinos y de la academia de pintura, y príncipe de la de S. Lucas en Roma; nació en Paris en 1618. A la edad de 3 años se divertia dibujando con carbon y á los 12 bizo el retrato de su abuelo que no es de sus peores cuadros. Acomodóle el canciller Seguier en casa de Vouet el maestro mas célebre de aquel tiempo, y á quien el discípulo igualó en breve. Le envió su protector á Roma para perfeccionarse y en esta famosa ciudad adquirió aquel gusto, á lo noble y magestuoso que caracterizan las obras de la antigüedad y que tauto se nota en las de le Brun. De vuelta a Paris le ocuparon y recompensaron á porfia Luis XIV y sus ministros. El rey le hizo noble, le creó caballero de la orden de S. Mignel, y le concedió el uso de su escudo de armas, regalándole uno con su retrato guarnecido de diamantes, colmandole ademas de otres beneficios y admitiendole siempre á su audiencia como un grande hombre. Mientras pintaba su cuadro de la Familia de Dario en Fontainebleau, el mismo Luis estaha en conversacion con él cerca de dos horas diarias. La nobleza y grandiosidad de sus obras se habian trasmitido tambien á sus modales y sus acciones, razon por la cual se le mira como el príncipe de los pintores franceses. Sus obras maestras han dado motivo para decir de él sus admiradores, que tenia tanta invencion como Rafael, y mas viveza que el Poussin. Se eleva á lo gares comunes poeticos, útiles à los sublime sin dejar de ser correcto.

Sus actitudes son naturales, patéticas y variadas. Estaba siempre abierto ante sus ojos el libro de la naturaleza, y asi es que pocos pintores han conocido mejor el hombre v los diferentes movimientos que le agitan en las pasiones. Su Tratado de la fisonomia, y El del cardeter de las pasiones, uno y otro en 8, prueban suficientemente lo mucho que habia reflexionado sobre esta materia. Si hubiera guardado menos uniformidad y mas vigor y mas variedad en el colorido, acaso se hubiera hecho superior á los pintores antiguos y á todos los modernos. Sus obras mas escelentes se hallan en Paris, en Versalles , en el Palacio real y en Fontainebleau, escitando particufarmente la atencion de los inteligentes las Batallas de Alejandro. - La Magdalena penitente. - El Jesus con la cruz acuestas. - El Crucifijo. - S. Juan en la isla de Patmos, etc. Las estampas de sus cuadros de las Batallas de Alejandro y del Crucifijo, han dado una idea de su genio en los paises mas lejanos. El cuadro de la Familia de Dario por le Brun que se halla en Versalles, lejos de desmerecer por el colorido del cuadro de Pablo el Veronés que se ve en frente, le escede mucho en el dibujo, la composicion, la dignidad, la espresion y la exactitud de los trages. Falleció este famoso pintor en Paris en el año 1690.

BRUN (Pedro), clérigo del Oratorio, nació en Brignoles en Francia en 1661, y murió en Paris en 1729. Este escritor célebre por su saber en materias eclesiásticas y profanas, es autor de muchas obras de las cuales son estas las principales: 1ª Historia crítica de las prac-

ticas supersticiosas que han seducido a los pueblos y dado que hacer d los súbios, con el metodo y los principios para discernir los esctos naturales de aquellos que no lo son, 1732, tres tomos en 12. El abate Granet su compatriota ha dado en 1737 el 4 tomo de esta obra. Primeramente fué impresa bajo el título de Cartas para prebar la ilusion de los filósofos sobre la varita adivinatoria ó de virtudes, 1693 en 8. El P. le Bran niega que puedan recibir una esplicacion física los efectos de tal varita, suponiendo que si produjese algunos realmente verdaderos, era preciso atribuirlos al demonio. Toda la obra es una compilacion muy mal ordenada y de la cual seria tan dificil sacar un resultado exacto como de la Historia de lus apariciones de Lenglet, Dufresnoy o de la historia de los Vampiros por Calmet. Reprueba le Brun como una fábula la Palingenesia que no obstante era desde entonces una cosa bien probada. 2ª Esplicacion de la misa conteniendo disertaciones históricas y dogmáticas sobre las liturgias de todas las iglesias del mundo cristiano, etc., cuatro tomos en 8: obra llena de observaciones profundas y curiosas. 5ª Tratado histórico y dogmático de las representaciones teatrales, en 8, contra Caffaro, teatino que habia anstenido en una carta impresa al frente del teatro de Bursaul, que era permitido á un cristiano ir á la comedia. Este libro presenta particularidades curiosas desde el tiempo de Augusto hasta el siglo en que murió.

Augusto hasta el siglo en que murió. BRUN (Guillermo le), nació en 1674, se hizo jesuita y dió lecciones de bellas letras. Despues de haber desempeñado diferentes emples en la compañia, compuso un Diccionario universal francés y latino, el cual publicó en fólio, y se generalmente elogiado. La última elicion en Paris, es del año 1770. El autor murió en 1758.

1770. El autor murió en 1758. BRUNA (D. Francisco de), deono de la real andiencia de Sevila, y ministro del consejo de S. M. er el de hacienda. Las graves ocupaciones de sus empleos no le impidieron consagrarse constantemente al bien público; íntimo amigo de Jovellanos, trabajó como él en la mejora de las costumbres y en el adelantamiento de las ciencias y de las artes, enriqueciendo al mismo tiempo con sus escritos la litentera española : suyas son las Reflexiones sobre las artes mecanicas, que están en el tomo 3º del Apendice d la educacion popular. En ellas es de opinion este sábio escritor que el abatimiento de las artes de España es posterior al tiempo de S. Fernando, manifiesta la neceadad de desarraigar la preocupacion que envilece á las artes, y tienta por máxima que en el aumento y prosperidad de estas, tienen mas parte las costumbres que las leyes. Dice : « todo el oficio de » las leyes en esta materia bastará » que sea remover impedimentos y ocrroborar la seguridad y liber-» tad del artesano : lo demas es » obra de los magistrados mas que de las leyes. En las que pertenezs can á esta materia considero tres » pontos : primero el horror al ório y holgazanería; segundo, la estirpacion de los vagos, corri-» giéndolos por medio de pocos » hospicios, en que no sean perpetuo:; tercero , el henor , el interés y la emulacion. No creo que

» aqui, perderian su natural mages-» tad. » Por fin sus reflexiones aunque cortas contienen grandes principios esplicados con tanta maestría como claridad. Suya es tambien la Inauguracion de la junta general de la sociedad patriótica de Sevilla; y suyos son algunos informes en el espediente sobre la ley agraria. Por último en 1767 dió una Noticia y esplicacion de un monumento antiguo romano descubierto en la villa de las Cabezas de San Juan, del arzobispado de Sevilla. Este monumento se descubrió en el año 1762 y se conserva en el gabinete del mismo Sr. Bruna. Es una estatua en ademan de sostener un globo, con la inscripcion siguiente:

L CLAUDIO CATSARI AUG. CERMANICO. PONT. MAX. TR. POT. VIII.

IMP. XVI. COS. IIII. PP. CENSORI TERPULIA, SAVNI. FIL. EX. TESTAMENTO ALBARI. SVENAR. F. VIRI SUL."

Este escrito juntamente con una lámina en que se representa aquel monumento, está en las Memorias literarias de la Real academia de Sevilla.

las leyes. Dice : « todo el oficio de las leyes en esta materia bastará de pue sea remover impedimentos y corroborar la seguridad y liberatad del artesano : lo demas es obra de los magistrados mas que de las leyes. En las que pertenezana é con á esta materia considero tres pontos : primero el horror al cório y holgazanería; segundo, la estirpacion de los vagos, corrigicadolos por medio de pocos s hospicios, en que no sean perpestinos; tercero, el honor, el intente intente de la famosa perpestinos; tercero, el honor, el intente intente de la famosa socio de un diario en los años 1791 y 1792, y el consejo ejecutivo provisional le envió de comisario civil á la Bélgica despues de la invasion del general Dumoriez. De vuelta á Paris en 1793 se alistó en los ejér-

citos republicanos y ascendiendo rapidamente llegó en poco tiempo al grado de general de brigada y sirvió en el ejército de Italia á las órdenes de Bonaparte. Alli se distinguió en muchas acciones, particufurmente en la batalla de Arcola y le hicieron general de division. Los talentos militares que desplegó en 1799 mandando el ejército francés en Holanda, bastaron para colocarle en el número de los generales mas distinguidos de aquella época. Venció á los anglo-rusos en muchos ataques y batallas, particularmente en Alckinacr, y obligó al duque de Yorck, general en gese del ejercito británico, á firmar una capitulacion tan humillante para el orgullo inglés, como honorífica para el valor del ejército francés, y la habilidad del que le habia dirigido. Encargado Brune en 1800 por el gobierno consular del mando de las tropas destinadas á los departamentos insurreccionados bajo la denominacion de Vendée, contribuyó poderosamente à la pacificacion general de aquel pais, asolado por una guerra civil que duró 7 años. A continuacion, le nombré el primer consul general en gefe del ejército de Italia donde dió pruebas de saber desempeñar tan importante empleo. Desde 1803 a 1805 fué embajador en Constantinopla y volvió á Paris en 1805. Durante su ausencia, Bonaparte que habia subido ·al trono, nombró á Brune mariscal del imperio francés, y en 1807 le encargó del gobierno general de las ciudades anseáticas : entonces se apoderó de la plaza de Estralsund y trató con el rey de Succia. Habiendo caido en desgracia de Napoleon á causa de su conducta en el gobierno de las ciudades anseáti-

cas y de haberse apropiado (segun dicen), sumas considerables, cesó de ser empleado, y permaueció suspenso hasta la caida del gobierno imperial. En 1º de abril de 1814 manifestó al senado su adhesion á las mudansas políticas, pero no babiendo sido admitida como lo esperaba del gobierno real, se hizo en breve del partido de los descontentos, y se declaró en favor de Bonaparte cuando este volvió de la ista del Elba. Dióle Napoleon un mando en el mediodia de la Francia, y le admitió en su nueva cámara de los pares. Brune desempeno con fidelidad sus nuevos empleos hasta el momento de la segunda caida de Napoleon, y entonces prestó obediencia al rey y se disponia á volver á Paris, cuando al pasar por Aviñon en 2 de agosto de 1815, fué asesinado por algunos del populacho de aquella ciudad amotinada contra él. Formóse proceso sobre este crimen; mas bien fuese efecto de los faisos alegatos hechos para salvar á los delincuentes, ó bien porque estos pudieron salvarse de la persecucion de la justicia, lo cierto es que a pesar de las órde nes que dió Luis XVIII á instancia de la viuda de Brune, no se llegó á pronunciar sentencia alguna sobre los reos. Este general es autor de algunas *Memorias* sobre la revolucion de Francia, sobre las Campañas de Italia, y acerca de su embajada en Constautinopla, las cuales han quedado manuscritas. Publicó en 1788 un Viage pinto resco y sentimental en muchas provincias occidentales de la Francia, en prosa y verso, Londres y Paris, en 8, reimpreso en 1802 y 1806.

BRUNEQUILDA, hija de Atana-

gildo rey de España, fué casada con Sigiberto rey de Metz, cuyas bodas se celebraron en Francia en daño 566. Verificado su enlace, abjuró la doctrina de Arrio y abraró la religion católica. Las muchas buenas prendas que adornaban á esta princesa, y el cúmulo de desgracias que la rodearon despues, à lan hecho célebre en la historia. Segun Mariana, era Brunequilda degante, de espíritu varonil, buen parecer, honestas costumbres, prudente en el consejo, y en las palabras blanda. Falleció el rey su mando en 575, cuya muerte acibaró los dias de la reina tanto por el amor que le profesaba, como por la persecuciones de Chilperico y de Fredegunda, cuñados suyos y enemigos irreconciliables. Tuvo que atender desde luego á la seguridad de su hijo Childeberto príncipe heredero, del cual se encargó el duque Gundobaldo, quien trasladándole à la cindad de Metz, le hizo proclamar rey cuando apenas contaba cinco años. La reina viuda se haliaba entonces en Paris, y á pear de que habia previsto su desgracia, no pudo escaparse de las manos de Chilperico que la hizo trasladar presa á Ruan. Morovco hijo del perseguidor, que amaba cicgamente à Brunequilda tanto por sus cualidades morales como por m estremada hermosura, fué inmediatamente al lugar de su prision, y se casó con ella contra la voluntad de su padre. Este enlace fué funesto á ambos esposos, pues indignado Chilperico, los persiguió de muerte hasta que con engaño, y afectando reconciliación, logró epararlos haciendo pasar á Brunequikla á Metz, y obligando á Moroveo á que entrase religioso; mas

no pudiendo sufrir las persecuciones de su padre pidió á un criado que le matase como efectivamente, lo verifico. Si Brunequilda quedo por algun tiempo libre de las asechanzas de sus enemigos, fué porque estos temian el poder de Childeberto y del rey de España. Mas luego que supieron que estos dos principes habian roto su alianza, principiaron otra vez las persecuciones contra aquella princesa. Murió en este intermedio Chilperico y Fredegunda fué destronada y desterrada por sus crimenes. Esta muger infame, conservando siempre el mismo ódio y rencor contra su cuñada, valióse de un clérigo confidente suyo, como lo asegura Masdeu, para que pasase á Metz y asesinase á Brunequilda á la mejor ocasion que encontrase, y sin duda se hubiera verificado, si descubierta la conspiracion, no hubiesen puesto preso al que debia asesinarla. Juzgado por los tribunales este mal hombre fué condenado á muerte ; sin embargo la generosa princesa se contentó con que le echasen de sus estados. Insistia Fredegunda en su depravada intencion, y con este fin armó á otros dos clérigos, como lo dice el mismo historiador, que inmediatamente pasaron á Metz; pero descubierta tambien su traicion fueron condenados a muerte. Murió por fin Fredegunda en 597 y cesaron por entonces las desgracias de Brunequilda. Esta insigne española, como hubiese fallecido de veneno su hijo Childeberto, hizo coronar á sus dos nietos Teodorico y Teodoherto hijos del difunto. No se lec en la historia que hasta la muerte del primero de ellos, acaccida en el año 613, tuviese que sufrir cosa

alguna. Quiso que fuese reconocido por heredero suyo un hijo bastardo del difunto por falta de legítimos y entonces fué cuando se renovaron sus desgracias que le ocasionaron al fin la muerte. Clotario hijo de la infame Fredegunda acudió á las armas, invadió el reino, hizo prisionera á Brunequilda y luego que la tuvo en su poder desplegó contra ella todo el furor de un hombre bárbaro y toda la inhumanidad de un tirano cruel. Mandóla poner por tres dias consecutivos entre horrorosos tormentos, la hizo pasear públicamente montada en un camello como una muger infame, atándola despues por un pie y una mano á la cola de dos potros desenfrenados que la arrastraron basta hacerla pedazos; y por fin para que ni rastro quedase de sus miembros sembrados por la campiña, los mandó echar en una hoguera donde se convirtieron en cenizas. Por mas de un siglo callaron los autores franceses este liecho atroz, hasta que Fredegario, el autor de los Hechos de los reyes francos no pudiendo pasarle en silencio, y queriendo disculpar á Clotario, atribuyó á la princesa española muchos delitos execrables, para hacerla parecer digna de tan injusto castigo. El arzobispo Adon, el monge Aimoino, el abad Hugo y por fin todos los historiadores de Francia han seguido sus huellas atribuyendo á Brunequilda crímenes impropios de un corazon noble y generoso como el de esta princesa. Dicen que pagó la fidelidad de Gogon mayordomo mayor de Sigiberto su primer marido, con hacerle matar : que Clotario cuando la sentenció, le echó en rostro la muerte de Sigiberto y la de otros l'estos dos versos :

nueve reyes. Cuentan tambien que mató á su segundo marido Moroveo; que envenenó á su hijo Chilperico; que ocasionó la desgracia de sus dos nietos; y por último no perdonan medio para llenar de infamia su nombre. Pero el insigne Mariana lo desmiente todo, y el sensato y erudito Masdeu con su buena crítica desvanece todas estas horrorosas calumnias, y pone á Brunequilda en el lugar que le corresponde por sus virtudes, concluvendo la apologia de esta princesa con estas palabras : « La Francia está » viendo aun en nuestros dias los muchos y grandes heneficios que » recibió de Brunequilda. Conser-» van todavia su nombre algunos » caminos públicos de Borgoña, que » bizo empedrar aquella reina; y » lo conserva tambien otro camino » de las Flándes de ciento y sesenta » millas, fábrica antigua de roma- nos, restablecido por su órden, » con otras muchas semejantes. Son » edificios de la misma princesa » un magnífico templo de S. Vi- cente en los arrabales de Laon, » otro de S. Martin en Autun, una » casa de campo deliciosísima en el » Borbonés, una torre en el duca-» do de Etampes, un edificio sun-» tuoso de que todavia quedan las » ruinas cerca de Tornai, y otres » muchas fábricas esparcidas por » toda la Francia, en tan grande » número, que segun confiesan los » mismos calumniadores de Brune-» quilda, *parece increible que hays* » hecho tanto una sola muger que » no tuvo otros dominios, que los » de Austrasia y Borgona. » Tambien ha habido estrangero que ha hecho justicia al mérito de Brune quilda, pintandola con exactitud en Palebra, modesta, decens, solers, et grata, benigna; lugenio, vultu, nobilitate potens.

Estos versos son de Fortunato poeta italiano.

BRUNELLESCHI (Felipe), arquitecto célebre; nació en Florencia en 1577; fué primero aprendiz de platero, y despues se dedicó al estudio de las matemáticas. En un viage que hizo á Roma se aficionó à la arquitectura, arte en el cual adquirió en poco tiempo grandes onocimientos, debidos al estudio que hizo de los monumentos antimos. Sus diseños fueron preferidos i los de toclos los demas artistas que los florentinos habian llamado a concurrir al plan de la célebre cipula de la Iglesia de Sta. Maria de la Flor, objeto de la admiracion de Miguel Angel. Brunelleschi bizo sucesivamente los dischos y planes de otras obras de diferentes géneros, entre las cuales se citan la ciudadela de Milan, y los diques del Pó en Mántua. Pero nada descubre tanto el talento de este arquitecto como la iglesia del Espíritu Santo en Florencia, edificio cuyas proporciones generales serán siempre un objeto de estudio para los arquitectos. Distinguense tambien en la primera clase de sus compoaciones, los planos de la abadia de Fiésole, de la iglesia de S. Lorenzo, y la fachada esterior, así como los principales departamentos del palacio Pitti en Florencia. Murió Brunellenchi en su patria en 1444.

BRUNETTO - LATINI, poeta, interiador y filósofo florentino, meto de Latino; fué el maestro de Guido Cavalcanti y del Dante, é hizo ilustre tambien su patria tanto por el buen desempeño de sus em- miento de la historia literaria del

bajadas como por las obras que escribió, siendo suyas el Tesoro de todas las cosas, Treviso, 1474 en fólio, obra que compuso en Francia y es muy buscada; y Vinegia, 1533 en 4, libro de escelente moral. Falleció Brunetto en Florencia en 1294, muchos años antes de la publicacion de sus escritos. Fué secretario de la república hasta que habiendo sido derrotado el ejercito de los florentinos por Jordan, general de Mainfroy, este usurpador desterró a todos los guelfos y particularmente á Brunetto que era el apoyo de ellos, y que cediendo á la tempestad fue a establecerse en Paris en 1260 y alli residió mucho tiempo.

BRUNI (Leonardo), célebre literato italiano, y uno de los restauradores de las letras griegas y latinas; nació en 1369 y tué apellidado Aretino por el nombre de Arezzo su patria. Ejerció con gran crédito el empleo de secretario apostólico en tiempo de los papas Inocencio VII, Gregorio XII, Alejandro V y Juan XXII, y al fin de sus dias se retiró á Florencia donde aceptó el empleo de canciller, é iba á ser nombrado alferez mayor, cuando murió repentinamente en 1444. De sus numerosos escritos solo citamos los mas importantes, à saber : De bello Italico adversits Gothos, libr. 4, Folino, 1470, y Paris, 1534, en 8. - De bello punico, id., y Paris, 1512. - Historia de Florencia, en latin, Florencia, 1672; las traducciones latinas de muchas de las Vidas de Plutarco. de los económicos de Aristóteles, y de las dos Arengas de Demostenes y de Esquines pro corona, etc.; y últimamente una coleccion de cartas latinas, escelentes para el conoci.

siglo 13, Florencia, 1732, dos to- propio se resentia fácilmente de la mos en 8. fama y celebridad que iba adqui-

BRUNO o Brunon, llamado el Grande, arzobispo de Bolonia y duque de Lorena, era hijo del emperador Enrique el pajarero y bermano de Oton, por quien fué llamado á la corte, donde cultivó la virtud y las letras, instruyéndose en el conocimiento de los autores antiguos y conversando con los sábios de su tiempo. Despues de la muerte de Wiefled, arzobispo de Colonia, el pueblo y el clero por voz unánime proclamaron á Bruno sucesor de aquel prelado. Viéndose Oton precisado á guerrear contra Italia, dejó confiado á su hermano el gobierno de Alemania; y asi como habia mostrado las virtudes de un obispo en Colonia, hizo brillar tambien las de un principe en la corte imperial. Murió en 1695 siendo autor de un Comentario de los cuatro evangelistas, y de algunas Vidas de santos.

BRUNO (San), fundador de la órden de los cartujos en el siglo 11; fué natural de Colonia, é hijo de padres nobles : con el esmero de estos y su natural inclinacion al estudio, hiso tantos adelantamientos que en breve aventajó á todos sus condiscípulos. Abrazó el estado eclesiástico, y su mérito le elevó á la dignidad de canónigo de la iglesia de S. Cuniberto de Colonia, y despues obtuvo igual dignidad con el empleo de macstrescuela de la iglesia de Reims, donde enseñó con general aplauso, y acreditó ser tan sábio como virtuoso y humilde. Sufrió en medio de sus glorias literarias algunas persecuciones, y no dejaron de alterar su tranquilidad las desavenencias que tuvo con el arzobispo de Manases, cuyo amor

fama y celebridad que iba adquiriendo Bruno con su doctrina y erudicion. Este sabia despreciar las calumnias, y con sola la verdad y su inocencia sabia tambien frustrar todas las asechanzas de sus contrarios. Sin embargo desengañado por la esperiencia de tan injustos sinsabores, trató de renunciar para siempre el siglo y de entregarse á la vida solitaria para no pensar mas que en su Dios y en su santo servicio. Halló compañero en su determinacion; y juntos se presentaron a S. Hugo obispo de Grenoble, cuyo sábio y piadoso prelado, aprobó por fin su resolucion y les señaló parà morada un desierto en el Delfinado, perteneciente á su diócesis, donde fundaron el insigne convento de la Cartuja que tomó nombre de aquella soledad. Tranquilo y satisfecho vivia Bruno con sus compañeros en aquel asilo de paz, dado enteramente al ayuno y á la contemplacion, cuando el papa Urbano II, que en el siglo habia sido su discípulo y amigo, le llamó á Italia en 24 de junio de 1089. Ohedeció el santo, pero acostumbrado á la soledad, retiróse despues á un desierto de la Calabria sin querer admitir el arzobispado de Reggio que le ofreció el papa; y en el mismo desierto acabó sus dias santamente en 6 de octubre de 1101. Este insigne varon fué canonizado por Leou X en 1515. Existen de S. Bruno dos cartas escritas desde su soledad de Calabria; una dirigida á Ranklo *el Verde* preboste de la iglesia de Reims, al cual exorta á que se retire del mundo; y la otra á sus religiosos de la gran Cartuja. El P. Teodoro Petreyo dió á luz en 1611 en tres

tomos una Esposicion ele los salmos. -Comentarios sobre las epístolas de S. Pablo, y otros varios tratados que atribuyó al santo fundador; pero estas obras són de Bruno de Seni.

BRUNO (San) o Brunon de Sent; conocido por el nombre de Bruno Astiense o Seniense natural de la diócesis de Asti en el Piamonte; vivia a principios del siglo 12. En 1078 asistió al concilio de Roma donde sostavo una acalorada controversia con Berengario arcediano de Angers, de la cual salió victonoso. El papa Gregorio VII le eletó à la silla episcopal de Señi cuya diócesis gobernó por algun tiempo, manifestandose verdaderamente digno del distinguido lugar que ocupaba; mas como desease acabar sus das en un desierto, renunció el obispado y se retiró al monasteno del monte Casino del que fué abad. El pueblo de Señi que le amaba entrañablemente le suplicó que volviese á su diócesis y el mismo papa se lo mandó para satisfater los deseos de aquellos habitantes; así es que se vió precisado á encargarse otra vez del obispado, y munió en su iglesia en 31 de agosto de 1125 llorado amargamente de todos sus diocesanos. Compuso varias obras que se imprimieron en Venecia en 1651 en dos tomos: tales son De laudibus ecclesia. - De Ornamentis Ecclesia. - De novo Mun-40. - De Pestivitatibus Festivitatum. -De laudibus B. M. V. El P. D. Lucas incluyó despues en el tomo rgundo de su Specilegium un Tratado de los ritos de la Iglesia compuesto por el mismo autor y el P. Patricio publicó tambien en 1611 otros varios tratados que atribuyó Cartuja. (Véase el artículo anterior). Bruno de Asti fué puesto en el catálago de los santos por el papa Lucio III.

BRUNSWICK (Fernando duque de), nació en 1721 : era hijo de Fernando Alberto , duque de Brunswick - Wolfenbutel; y fué uno de los generales que mas se distinguieron en la guerra de siete años. Empezó su carrera militar en 1740 at servicio del rey de Prusia Federico, llamado el Grande. El jóven Fernando cuando la primera guerra de Silesia accompañó en su fuga al mismo Federico, que como es sabido se dejó dominar del terror en la batalla de Molwitz, la primera en que se halló. Distinguióse en 1744 en la toma de Praga y sué levemente herido en la batalla del Soar. El rey de Francia recompensando generosamente los servicios que le habia hecho, le dió bienes considerables en las provincias que habia conquistado. Cuando la guerra de siete años teniendo el mando de las tropas inglesas y bannoverianas, obligó á los franceses á retirarse á este lado del Rin y los derrotó en Crevelt, situándose detras de sus líneas mediante una maniobra tan audaz como sábia. Fué batido en Berghem, pero reparó este revés al año siguiente consiguiendo una victoria esclarecida cerca de Minden, plaza de la cual se apoderó. En esta batalla tuvo con lord Sackville comandante de la caballeria inglesa una disension que fué famosa por mucho tiempo. Arrojó á los franceses del Hesse en 1762; y habiéndose firmado la paz en 63, acabó la carrera militar para el duque de Brunswick. De todos sus eminentes servicios no le quedó otro equivocadamente al fundador de la la salario que una módica pension del

rey de Inglaterra y la rents del deauato de Magdeburgo, que aun le fué disputada por el rey de Prusia. Alejado de los ejércitos y de los negocios se retiró a Brunswick, donde se ocupó toda su vida en asuntos de frac - masoneria, poniéndose al frente de todas las logias de Alemania. A pesar de este estravio de la religion sue hombre de una probidad estraordinaria, afable y caritativo. Murió en 1792 de edad de 71 años.

BRUNSWICK (Maximiliano Julio Leopoldo, duque de), nació en 1752 y se puso al servicio militar en las tropas del rey de Prusia su tio. Ascendió al grado de coronel en 1776 y al de general mayor en 1782. Con motivo de hallarse de guarnicion su regimiento en Francfort de Loder, fijó en esta ciudad su principal residencia y en ella pereció queriendo socorrer a unos desgraciados paisanos sorprendidos en sus barracas por una inundacion repentina en 1785. Su muerte fué celebrada por diferentes poetas; y le dió aun mas celebridad que la que hubiera él podido alcauzar con hazalias militares.

BRUNSWICK - LUNEBOURG 1 Cárlos Guillermo Fernando, dugue de), nació en Brunswick en 1735. Recibió como los príncipes rde su ilustre linage una educacion escelente, é hizo rápidos progresos en las ciencias. Desde la edad de ·18 años peleó á las órdenes de sus dos tios, el príncipe Fernando y Federico el Grande, y aprovechándose de las lecciones de estos sábios maestros, apenas habia cumplido 22 años cuando salvó en la batalla de Hastembeck el ejército del duque de Cumberland. Mostró tambien su

Rin en Grevelt, y en las acciones mas importantes, sirviendo siempre bajo las órdenes del duque Fernando. Maudaba eu 1760 la vauguardia, cuando fué obligado á retirarse delante del ejército del mariscal de Broglie; pero á los siete dias derrotó cerca de Emsdorff un cuerpo enemigo é hizo 2000 prisioneros. Avanzó luego al frente de 15000 hombres ácia el bajo Rin, para oponerse al ejército del mariscal de Castries é ir á sitiar á Wesel. Una gran avenida repentina se babia llevado el puente por el cual habian pasado sus tropas, y el duque formando inmediatamente la línea de batalla, sostavo el choque de los enemigos todo el tiempo que sué necesario para construir el nuevo puente. No hubo accion alguna en la guerra de siete años en la cual no se cubriese de gloria el duque de Brunswick. Aprovechése de la paz celebrada en 1763 para viz jar por Francia y durante los dos meses de su residencia en Paris vió todos los hermosos monumentos de aquella gran capital, y escitó la admiracion de todos con la variedad y profundidad de sus conocimien tos. De Francia pasó á Italia y acompañado del sábio Winckelmann visitó los monumentos de Roma y las cercanias de Nápoles. En 1770 y 71 siguió al rey de Prusia en el viaje militar que hizo este príncipe. Ocurrió el fallecimiento de su padre en 1780, y tomando posesion de su vasto ducado se declaró protector de las ciencias, fundó muchos establecimientos útiles, y viviendo lejano de Berlin se ocupó particularmente en hacer felices à sus subditos. Pero en 1787 las turbulencias de Holanda le llamaron valor en el paso del Wesel y del de nuevo á tomar el mando de las

tropes. Viendo que los franceses que babian prometido socorros al partido patriótico bolandés no hacim movimiento alguno, pasó las fronteras al frente de 15000 prusinos, entró en la Holanda, se spoderó de Utrech y de la Haya, y despues de veinte dias de sitio obligó á capitular á la ciudad de Amsterdam que se defendió ostinadamente. Esta hazaña que escitó la admiracion de la Europa y que restituyó á la Prusia la misma existencia política que la habia dado Federico el Grande, fué sin embargo la última en los fastos militres del duque de Brunswick. Cuarenta años de esperiencia y de goris no pudieron impedir que cometiese en lo sucesivo faltas graves y casi incomprensibles en un general tan grande. Parece que las hahis previsto cuando algunos años antes decia á Mirabeau hablando de la guerra : «Jamás hombre sennto, mayormente en edad avanı zada, dehe comprometer su repustacion en una carrera tan aveni turada sino puede dispensarse de reguirla. No be sido en ella desgraciado; quizás seré mas bábil en el dia y por tanto desventurado. La Prusia y el Austria aliadas en 1792 por el tratado de Plinitz, nombraron al duque de Brusswick comandante general de sus ejércitos que se componian de 60000 prusianos, 15000 austriacos y 14000 franceses emigrados destimdos á marchar á Paris para libertar á Luis XVI. El mismo Federico Guillermo se hallaba en esta espedicion. La Francia se encontraba entonces dividida por sus disassiones intestinas y defendida por soldados sin disciplina ni esperien-

pues del memorable dia 10 de agosto, habia sacado de las filas del ejército á todos los oficiales antiguos : jamás se babia presentado al parecer un momento mas favorable para alcanzar los aliados la victoria: La ocupacion de Longwy habia escitado una alarma entre los republicanos; pero reuniéndose prontamente las tropas francesas que se hallaban en toda la estension de las fronteras , mientras que los aliados entraban en Verdum el 5 de setiembre', Dumouriez se reunia con Kellerman y Beurnonville, en los desfiladeros de Argona, burlando los intentos del duque de Brunswich. Penetraron no obstante los aliados en la Champaña donde unas vastas llanuras y un ejército numeroso é instruido, y particularmente una caballeria escelente parecia asegurarles la victoria. El ejercito francés compuesto de 90000 hombres, pero inferior no obstante al de los aliados estaba acampado en Sainte-Menchould. Despues de algunas tentativas sobre el puesto de las Isletas y el campo de Valmi, el rey de Prusia llevado de los consejos del duque que no queria comprometer de nuevo su reputacion militar, entabló negociaciones con Dumouriez, y capituló para verificar la retirada de su ejercito. No habiendo querido ratificar el consejo ejecutivo de Francia todas las clausulas del tratado con el rey de Prusia, el general Justines hizo una invasion en los estados de los aliados de aquel príncipe, que permaneció en las orillas del Rin con su ejército à las órdenes del duque. A poco tiempo se vieron los franceses obligados á replegarse á la márgen isquierda del Rin, y à los tres mecia. El gobierno revolucionario des-l ses de sitio se rindió Maguncia. Pe-

netró el diique en el Palatinado y logró algunas ventajas aunque poco importantes. En tanto les aliados batidos en otra parte por Hoche y Pichegra se vieron obligados á levantar el sitio de Landau, y estos reveses y la desavenencia que se suscitó entre el duque de Brunswick y el general austriaco Wurmser indujeron al primero á renunciar el mando en 1794. Entonces publicó una carta dirigida al rey de Prusia , manifestándole la peca union de los aliados y este escrito y las operaciones mal combinadas de aqueilos, confirmaron la opinion en que estaban muchos de que solo se trataba de permanecer espectadores de los desórdenes de la Francia, para aprovecharse despues de los resultados de ellos, mas bien que de hacerlos cesar. Habíase retirado el duque de Brunswik á sus estados, manifestando no querer intervenir en los negocios de aquella época, mas no obstante se cree que sus consejos contribuyeron mucho à la celebracion de la paz de Basilea en el año 1795. Acogió con distincion á todos los franceses desterrados y particularmente á los mariscalcs de Broglie y de Castries á los cuales habia vencido en la guerra de siete años y habiendo muerto el último en sus estados, le erigió a sus espensas un monumento magnifico. En el transcurso de ocho años habia adquirido la Francia por medio de sus conquistas succsivas, una actitud tan imponente que puso en cuidado a todos los príncipes y particularmente al rey de Prusia, y al duque de Brunswick cuyos estados tenian á la vista numerosos cuerpos de tropas francesas. El duque trató entonces de determinar al gabinete de Berlin à que hiciese y de alli à Inglaterra en 1585 à

una resistencia vigorosa, y en 1806 hizo un viage á Petersburgo con el fin de suscitar a la Francia poderosos enemigos. Empezaron de nuevo las hostilidades en el mismo año y el duque volvió à tomar de nuevo el mando de los ejércitos; pero engañado por la precipitacion de los franceses, la vanguardia prusiana estaba ya en completa derrota, cuaido él aun no se creia tan cerca del enemigo. Púsose no obstante al frente de los granaderos en 14 de octubre para rechazar el ataque principal en las cercanias de Auers taedt y apenas habia empezado la accion cuando le alcauzó un balazo en los ojos y se vió en la precision de retirarse del campo de batalla. El ejército que habia quedado sin gese, sué en breve completamente derrotado cerca de Jena, mientras que el duque confiando en que podrian reunirse las tropas se habia hecho conducir á Erfurt y despues á Blankenbourg. Viendo burlada sa esperanza, hizo que le trasladasen á Brunswick y últimamente á Altoria donde murió en 10 de noviembre de 1806. Tuvo tres hijos y cuatro hijas de su matrimonio con Agustina de Inglaterra : el mayor de ellos murió algunos dias antes de la batalla de Jena.

BRUNUS o Bauxo (Jordan), llamado en su pais Giordano Bruni, nació en Nola en el reino de Nápoles a mediados del siglo 16. Fué primeramente dominico, pero dejando pronto el hábito religioso se declaró contra todas las verdades de la fé, y con su audacia se ocasionó pesadambres bien merecidas. Habiendo abrazado el calvinismo cu Ginebra, donde se retiró en 1580, al cabo de dos años pasó á Paris,

. • •



J. BRUTO matador de Tulio Cesar.

casa de los enemigos que se suscitú con sus impías opiniones. Despues de baber publicado muchas de sus obras, se fué á Alemania, é incitado por el deseo de volver á su patria, marchó en 1598 á Venecia, donde fué preso y encerrado en la inquisicion. Trasladáronle á Roma, y á los dos años le sacaron del caabozo para llevarie como herege al parage donde se bacian los antos de fé. Bruker califica á Bruno de semi - pitagórico, calificacion que parece justa. Su ponen que creia en la Metempsicosis, y se ascgura que sus especulaciones metafísicas ban sido utilísimas á Descartes. Omitimos referir sus opiniones sumamente impías, como tambian la lista de sus obras, por hallarse todes prohibidas.

BRUSLE DE MONTPLAINCRANP (Juan Crisóstomo), nació en Namour en el siglo 17; era canónigo de Bruselas y predicador del emperador Cárlos VI. Fué un escritor laborioso, pero poco escrupuloso para publicar bajo de su nombre las obras de otros. Ha dejado un gran número de compilaciones mal escritas, y olvidadas hoy dia, de las cuales solo citaremos las signientes: Historia de Felipe Manuel de Lorena, Colonia, 1689, en 8. - Historia de D. Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, Amsterdam, 1600. - Historia de Manuel Filiberto duque de Saloya, id. 1692. -Historia de Alejandro Farnesio, duque de Parma, id. id.

BRUSQUIO (Gaspar), nació en Egra en 1518. Fernando de Austria rev de los romanos le honró en 1552 con la corona poética y la dignidad de conde Palatino. HaCrónica de Alemania sué muerto de un escopetazo á la entrada de un bosque en 1559 por unos caballeros enemigos suyos. Es autor de la Historia de los arzobispados y obispados de toda la Alemania, Nuremberg, 1549, en 4, en latin; de la Historia de los principales monasterios del mismo imperio, publicada en Ingolstadt, 1551, en fólio, en latin; y de una coleccion de Poesias latinas.

BRUTO (Lucio Junio), celebre romano autor de la gran revolucion en que fueron arrojados los tarquinos de Roma, y quedando abolida la monarquia se estableció el poder consular. Era hijo de Marco Junio, y de Tarquinia hija del primer Tarquino; suponia ser descendiente de uno de los compañeros de Eneas. Aun era jóven cuando vió á su padre y su hermano asesinados de órden de Tarquino el soberbio. No encontrando medio alguno de venganza y temiendo la misma suerte, aunque estaba dotado de buen talento, fingió ser estúpido, temeroso de aparecer temible á la vista de un príncipe suspicaz y malicioso. Con semejante ficcion engañó de tal manera á todo el mundo, que á su nombre de Junio anadieron entonces el de Bruto. En fin, cuando Lucrecia fue ultrajada por Sexto Tarquino en el año 509 antes de Jesucristo, Bruto en medio de la indignacion general, rodeado del padre y del esposo de aquella matrona, quitándose la máscara y arrancando del seno de Lucrecia el puñal con que esta acababa de darse muerte, levantó la mano en alto y esclamó: «¡O Dioses! os ponga por testigos biéndose establecido en Passato pa- | » de mi juramento. Juro vengar la ra dar la última mano á su última la causa de la casta Lucrecia, y des» de este momento me declaro ene-» migo de Tarquino y de su infame » familia : solo vivire para oponer-∍ me á su tirania y restituir á mi » amada patria la libertad y la di-» cha. » Apoderóse de los espectadores una sorpresa estraordinaria, viendo recobrar su primer cáracter y llegar á ser el amigo de Roma y de la justicia, un hombre al cual habian considerado hasta aquel momento como un imbecil. Entonces Bruto les dice que los gritos y las lágrimas no eran mas que la espresion de la cohardia, cuando el grito de la venganza se dejaba oir imperiosamente; y baciendo pasar el puñal de mano en mano, obliga á cada cual á repetir su juramento. Solo esperaba Bruto una ocasion semejante para vengar la causa de su familia. Hace poner en la plaza pública el cuerpo ensangrentado de Lucrecia; escita el furor del pueblo con la relacion de aquel horrible crimen, y los romanos cansados de la tirania de Tarquino y exosperados mas y mas con el espectáculo de la pompa funebre, abolieron la monarquia y confiaron el ejercicio de la autoridad suprema al senado y á unos magistrados, los cuales tuvieron primeramente el nombre de pretores y despues el de consules, siendo los primeros Bruto el libertador de su patria, y Colatino el marido de Lucrecia. Levantóse luego un partido en favor de Tarquino para restablecer la monarquia, y aumentando rápidamente el número de sus partidarios, con asombro de Roma se vieron entre los cómplices los dos hijos de Bruto v los sobrinos de Colatino. El monarca destronado noticioso de las maquinaciones que se tramaban en favor suyo, envió de la Etroria a Ro-

ma unos embajadores bajo pretesto de reclamar la corona, si bien con el objeto verdadero de animar á la faccion. Un esclavo escondido por casualidad en la sala donde los coniurados solian reunirse descubre al punto la conspiracion, y el gobierno consular se propone castigar los delineuentes. Pocas situaciones podrán verse á la verdad tan terribles y tan críticas como aquella en que se encontró Bruto. Era un padre convertido en juez de sus propios hijos. La justicia reclamaba su severidad, la naturaleza su indulgencia. Los jóvenes acusados en lugar de defender su causa, reconociendo su crimen esperaron su sentencia consilencio y con terror. No eran tan sor dos á los gritos de la naturaleza los otros jueces : conmoviéronse sus entrañas, y en tanto que Colatino lloraba, Valerio no podia sofocar los sentimientos de la piedad. Bruto solo, Bruto imperturbable é inflexible parecia haber perdido toda idea de humanidad. Conservando una actitud severa y un aspecto sombrio, con un tono de voz que anunciaba el partido riguroso que habia tomado, pregunta á sus hijos si tienen algo que alegar contra el crimen de que son acusados: repite por tres veces la pregunta, y al ver que no contestan, volviendo el rostro ácia los lictores les dice : «A vosotros os toca aliora ejo-» cutar la ley. » Asi dice, se sienta y permanece en una calma mages tuosa. Ni la terneza paternal, ni las miradas suplicantes del pueblo, ni las lágrimas de sus hijos que 🗢 preparaban á recibir la muerte.... nada bastó para que mudase de resolucion. Desoyendo la imperiosa voz de la naturaleza: por mostrarse justiciero y amante del bien publi-

o, el mismo Bruto pronunció por a boca la sentencia de muerte, y obligado por los deberes de su miasterio presenció la ejecucion viende degollar á los acusados; pero á despecho de su firmeza, acaso mas birbara que heróica, no pudo soter les sentimientes paternales de que las funciones de su empleo acababan de exigir el sacrificio. Tarquino viéndose asi privado de la esperanza de una insurreccion en su fror, y queriendo reconquistar el trono á toda costa, imploró como illimo recurso el auxilio de los estrageros. Supo persuadir á los vejestanos para que le socorricsen tu su empresa, y luego marchó ka koma con un ejército impotente, cuando ya los consulos estabus, dispoestos à oponerse à sus deignios. Manciaba Valerio la infanteria, y Bruto á la cabeza de la caballeria romana salió al encuentro del ejértito de Tarquino cu los confines del estado romano. Aruns bijo de aquel principe y comandante de su caballeria, divisando á Bruto á cierla distancia de él, concibió el projecto de matarle y decidir de la merte de aquella jornada, antes que ambos ejércitos llegasen á las manos. Aguijando su caballo se ar-Ma como un furioso contra Bruto, y este viéndole acercarse sale presuroso de las filas. Embístense con tanta rabia como desprecio de su vida, y pensando únicamente en alacarse, traspasados sus pechos á an mismo tiempo por la espada emiga, ambos caen alli sin vida, y los romanos alcanzan la victoria. El cuerpo de Bruto fué lievado á Roma en hombros de cuatro caballeros los mas distinguidos, y el ≈nado salió á recibirle con todo el sparató de un triunfo. El consul V. I vio su colega prouunció en la tribuna de las arengas su oracion iúnebre, la primera que se hubo pronunciado en Roma, introduciéndose con esto el uso de celebrar en los funerales la memoria de los ciudadanos recomendables á la posteridad. Erigieron á Bruto una estatua de bronce en el capitolio, representándole con una espada en la mano para conservar el recuerdo de que habia sido el fundador de la república, y las matronas romanas vistieron luto durante un año, mirándole como al vengador de su sexo indignamente ultrajado en la persona de Lucrecia.

BRUTO (Lucio Junio), romano sedicioso, que se puso á la cabeza del pueblo cuando este se retiró al monte sagrado. No consintió en ecder á las proposiciones que le bizo el senado por medio de Agripa, sino bajo condicion de que los plebeyos tendrian el derecho de nombrar cada año unos magistrados encargados de velar en la defensa de sus derechos. Tal fué el origen

de los tribunos.

BRUTO (Damasipo), pretor de Roma en ausencia de los cónsules, año 82 antes de J.-C. Siendo adicto al partido de Mario hizo degollar á una parte de los senadores que habia convocado con este objeto, pero Sila vengó estas víctimas poniendo el nombre del pretor en la primera de sus listas de proscripcion.

BRUTO (Junio), fué primeramente partidario de Mario, despues le derrotó Pompeyo y luego mandó en la Galia cisalpina a las órdenes de Lépido, que habia vuelto á encender la guerra civil despues de la muerte de Sila. Pompeyo le venció de nuevo en el sitio de Módena, é hizo que Germinio

le asesinase. Habia casado Junio Bruto con Servilia, hermana de Caton de Utica y tuvo de ella á Marco Bruto y dos hijas llamadas Junia: la una fué muger del triunviro Lepido y la otra de Lucio Casio.

BRUTO (Marco Junio), hijo de Junio Bruto y de Servilia hermana de Caton. Por parte de padre creia descender de Bruto el fundador de la república, y por parte de madre de Servilio Abla asesino de Espurio -Melio que habia aspirado á la tirania. Se propuso por modelo desde su juventud las virtudes de Caton su tio, y cultivando al mismo tiempo las letras, las lenguas y la elocuencia, adquirió en los oradores griegos y romanos aquellas ideas de libertad que le indujeron à conspirar contra César. Enviaronle á la isla de Chipre para recoger en ella las riquezas del rey Tolomeo que habia instituido su heredero al pueblo romano, y desempeñó esta comision con un desinterés nada comun en aquel tiempo. Turbóse en breve el sosiego del imperio romano á causa de la fatal rivalidad entre Pompeyo y César, y en esta grande lucha se hizo Bruto partidario de Pompeyo, aunque este habia ocasionado la muerte de su padre. Creyó sin duda que la ambicion de aquel cuya causa iba á defender, siendo menos audaz e injusta que la de su rival, seria por consecuencia menos fatal y adversa á la independencia romana. Pom--peyo complaciéndose de ver en las filas de su ejército un hombre tan distinguido, salió á recibirle cuando entró en su tienda, y le dió repetidas pruebas de su aprecio. Despues de la batalla de Farsalia se escondió Bruto en los cañares de

vida, y retirándose luego á Larisa, escribió á César, que le perdonó generosamente, le llamó á su lado, y por último le confió el gobierno de la Galia Cisalpina. Tantos beneficios no bastaron á impedir que se hiciera complice y aun gese de la conspiracion contra el dictador, por un efecto de su intima amistad com Casio enemigo irreconciliable de Cesar, y el cual le repetia incesartemente que estaba reservado á un Bruto la gloria de recobrar la libertad de Roma. Un dia que fué à su tribunal para administrar justr cia como pretor que era, encontró un papel anónimo que decia: ¡Tá duermes, Bruto! y estas espresiones lo decidieron á obrar contra su mismo bienhechor. Reunido pues à Labeo, Lenas, Ligario, Tulio Cimber y otros conjurados, se presenté en el senado llevando un punal oculto entre el vestido; y alli fué asesinado Cesar en 15 de marzo en el año 44 antes de J.-C. El dictador moribundo viendo á Bruto con el puñal en la mano, en medio de los conjurados que se habian arrojado sobre él : Y tú tambien, mi querido Bruto! esclamó asombrado.... Era muy natural que saliese esta tierna reconvencion de un hombre que era su padre, segun dicen, y que siempre le habia tratado 🜣 mo á un hijo querido. Al mismo Cesar debia Bruto la fortuna y aun la vida, puesto que en la batalla de Farsalia el primer cuidado de Cesar fué recomendar que respetasen su persona. Pero este entusiasta de la libertad era incapaz de escuchar la voz de la naturaleza cuando se trataba de la patria. Ciceron que la profesaba un amor mas ilustrado, escribiendo á su amigo Atico un lago, consiguiendo asi salvar su l le decia : « que los conjurados ha-

» bian ejecutado un proyecto de l muchachos con un valor heróico, por cuanto no habian tocado con » el bacha á las raíces del árbol. » Bruto hizo que pereciese su bienhechor, pero dejando existentes á su favoritos y los que aspiraban i sucederle, cometió un crimen de que no sacó ningun provecho la república. Si Cesar merecia la muerte, no era á simples particulares á quienes tocaba dársela, y sí ánicamente á las leyes que debian juzgarle. Renació en breve la guern civil de sus mismas cenizas, y el pueblo habiendo visto un cometa que apareció como una larga ráfasa de fuego mientras se celebraban las exequias de Cesar, creyó su persticiosamente que su alma se hallaba en el cielo. Marco Antonio y Octavio aprovechándose de esta oportunidad escitaron mas y mas el odio contra los homicidas, consiguieron arrojarlos de Roma y todos los republicanos se dividieron. Bruto habiéndose retirado á Atenas se apoderó de las naves romanas que volvian del Asia, y los tesoros que tocontró en ellas los distribuyó entre los soldados de Pompeyo que ecasos de recursos andaban errantes por la Tesalia. Poco despues se apoderó de Demetríades, donde cogió las armas que Cesar habia mandado abricar alti para hacer la guerra á los partos. En un encuentro sorprendió á Cayo hermano de Antomo y aunque pudo pasarle á cuchilo con sus tropas, mandó conservarles la vida para evitar el derramamiento de sangre romana; pero despues mandó darle muerte por na de represalias queriendo vengar la muerte de Ciceron proscrito por les triunviros. Poco tiempo tardó Bruto en juntar un ejército nume-

roso con las tropes que Casio habia levantado en el Asia menor y la Siria. Antonio y Octavio salieron a su encuentro en Macedonia. y atacándolos sin detenerse se trabó la batalla en los llanos de Filipes. Bruto que mandaba el ala derecha de los republicanos derrotó al enemigo, y hubiese alcanzado la victoria si en lugar de perseguir á los que huian, hubiese socorrido á la isquierda que cedia ante los soldados de Antonio. Casio que la mandaba viéndose en grande apuro y creyendo que todo estaba perdido se mató desesperado. Bruto le lloró amargamente llamándole el último de los romanos y empezó á conocer que desde entonces se apoderaba de su alma el desaliento. Sin embargo sin esperar cosa alguna y aun sin dar esperanza á sus solda, dos aventuró al dia siguiente otra batalla en que el ejército republis cono quedó enteramente destruido á escepcion de las tropas que mandaba él mismo y que resistieron. por algun tiempo. Pero viéndose en fin cercado por los soldados de Cesar, despues de haberse defendido hasta el último estremo, se retiró al otro lado de un riachuelo, manifestó su desesperacion pronunciando estas palabras que un poeta griego habia puesto en boca de Hércules moribundo : ; Miserable virtud, no eres mas que un nombre! yo te habia seguido como una realidad ; mas solo eres esclava de la fortuna! Vuelto en sí se retiró como un particular acompañado del retórico Estraton su amigo y le rogó que le quitase la vida haciéndole el último favor de la amistad. Estraton lo reusó al principio, per ro viendo que Bruto llamaba un esclavo, seloso de que otro le hiciese aquel servicio, volviendo la cabeza presentó la punta de la espada á Bruto que arrojándose á elia espiró al instante en el año 42 antes de J.-C. Antonio mandó hacerle unos funerales magnificos, y envió sus cenizas á su madre Servilia. Era Bruto tan recomendable por su elocuencia y sus talentos literarios, como por sus virtudes cívicas y su valor en las batallas. Dormia poco, y aun en medio de los campos dedicaba la mayor parte del tiempo á la lectura y á la composicion. La vispera de una batalla, mientras que el ejército estaba entregado á continuos sobresaltos, escribió el compendio de las historias de Polibio con tanta calma como si estuviese en plena paz. Fué amigo íntimo de Ciceron, aunque la timidez política que manifestó este en sus ultimos dias estuvo muy distante de ser conforme al inflexible estoicismo de Bruto, quien le reconvino altamente en sus cartas por haber tomado el partido de Octavio. Una de las circunstancias mas estraordinarias de la vida de Bruto es la aparicion misteriosa de aquel fantasma, que segun los historiadores crédulos de su tiempo, en medio de la noche cuando él estaba en su tienda, se mantenia de pie a su lado y á la luz de la lámpara sin hablarle. Quien eres? esclamó Bruto, soy tu mal genio respondió el fantasma : volverémos d vernos en breve en los llanos de Filipes. En efecto en la vispera de aquella segunda batalla volvió á parecersele el espectro: no se sabe si esta aparicion era un delirio, una ilusion nocturna de Bruto, ó bien un cuento forjado á merced de sus historiadores.

BRUTO (Décimo Junio Albino), aquella casa con una animusidad pariente del anterior, fué del nú-

mero de los cómplices en la conspiracion contra Cesar, despues de cuya muerte se encerró en Módena. Obligó á Antonio á levantar el sitio de aquella ciudad, le arrojó de la Italia y fué hourado con el triunfo; pero vencido despues por este triunviro, fué asesinado al returarse á las Galias.

BRUTO o Brutt (Juan Miguel), nació en Venecia ácia el año 1515, y murió en Transilvania en 1593. Se le considera eu la clase de los buenos humanistas aunque exento de la mania ciccroniana que reinaba entonces. Su genio inquieto y turbulento le indujo á recorrer casi todos los reinos de Europa, y viajo particularmente por Francia, España, Alemania, Ungria y Polonia. El rey de esta última monarquia Estevan Batori atendiendo á la reputacion de Bruti le nombró su historiógrafo y le encargó que continuase la historia de Ungria, lo cual ejecutó, aunque no se ha dado al público esta continuacion. Despues de la muerte de aquel priucipe continuó en aquel mismo encargo por el emperador Rodulfo II, y por Maximiliano sucesor de estc. Bruti es conocido principalmente por una historia latina de Florencia en ocho libros, que llega hasta la muerte de Lorenzo de Médicis en 1492, impresa en Leon en 1562 en 4. En esta historia que es muy estimada, y cuyo prefacio en particular se mira como una obra clásica de elegancia y de juicio, se propone contradecir á Pablo Jove partidario declarado de los Médicis; pero él mismo incurre en el estremo opuesto al que reprende al historiador panegirista, hablando de aquella casa con una animosidad

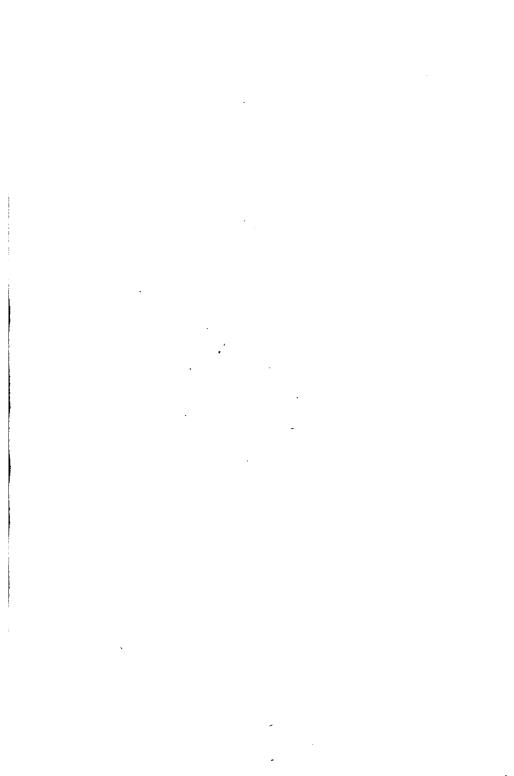



J. DE LA BRUYERE.

El hombre que major conoció el mundo y que major. pintó á los hombres.

de Toscana han mandado estinguir su obra con tal empeño que apenas se encuentra un ejemplar de da. Compuso ademas 10; un tratadito de Origine Venetiarum, impreso en Leon en 1569 en 8, bien escrito y muy estimado. 2º Cartas latinas en 5 libros, llenos de cosas curiosas relativas á la Polonia, recopiladas con algunas obras tales como De Historiæ laudibus, sive de certa via, et ratione qua sunt scriptores legendi, Berlin 1698, en 8. 5º De rebus à Carolo V imperatore gestis, Amberes, 1555, en 8. 4º Comentarios sobre Horacio, Cear y Ciceron.

BRUYERE (Juan de la), célebre escritor francés; nació cerca de Dourdan en 1644. Aunque hay pocas noticias relativas á su vida, se sabe que fué tesorero de Francia en Caen y encargado despues de enseñar historia al duque de Borgoña bajo la direccion de Bossuet; que pasó el resto de sus dias al lado de aquel principe en clase de literato con una pension de mil escudos; que fué recibido en la academia francesa en 1695 y que morió de apoplegia en Versalles en 1696. Era un filósofo que solo descaba vivir tranquilamente con sus amigos y sus libros, dispuesto siempre á una alegria modesta, ingenioso en suscitarla, muy culto en sus maneras, y sábio en sus discursos, ageno de toda ambicion ann la de ostentar talento. Cuando hubo compuesto su libro de los Caracteres enseñó su manuscrito á Malezieux quien le dijo : «con eso » vais á tener muchos lectores y no » menos enemigos. » Habiendo salido á luz esta obra en 1687 fué leida

De squi es que los grandes duques ; escelente, sino tambien porque suponian en el autor unas intenciones que no habia tenido; pues se quiso conocer en la sociedad los personages retratados por la pluma de la Bruyere, y asi es que pusieron ciertos nombres al pie de sus caractéres y de sus retratos. La malignidad contribuyó en un principio al buen éxito de la obra, tanto quizás como el mérito verdadero que en ella se encuentra siempre y por el cual será buscada en todos tiempos. La verdad de sus Caracteres, dice el abate Delille, ha sido cada dia mejor conocida y su estilo mas apreciado : para pintarle serie preciso tener su genio, y aquel talento inimitable que encierra tantos sentidos en una frase, tantas ideas en una palabra, que esplica de una manera tan nueva lo que ya se habia dicho antes y bajo un estilo tan gracioso lo que no se habia dicho todavia. Entre todos los libros de moral, su obra es el que da á lá inventud mejor conocimiento anticipado de este mundo y en que las mismas pasiones, los mismos vicios, las mismas ridiculeces, á pesar de algunas mudanzas pasageras de usos; y de costumbres dan á la generacion presente una gran semejanza con aquellas que la preceden ó la siguen. Boileau felicitaba ó mas bien acusaba á la Bruyere de haberse libertado de la sujecion y del trabajo de las transiciones. Su arte consiste en sorprender al lector y de burlarse de las reglas del arte. Pertenecia verdaderamente a un hombre de tanto ingenio el interesar de esta manera : un hombre mediano bubiera guardado sin duda mas órden y mas método en un libro, pero hubiera hecho una con afan no tan solo porque era l'obra fastidiosa. El libro de la Bru-

yere, que nos representa al mundo | tal como es y será siempre, es como este mismo mundo, en que todo se muda, en que todo se renueva incesantemente, en que todo parece echado como á la ventura y en que cada dia ofrece un nuevo objeto de observacion, de sorpresa é interés. Hay tambien de la Bruyere los caracteres de Teofrasto, traducidos del griego con los caracteres y las costumbres de aquel siglo, Paris, 1687 en 12: la mejor edicion es la del año 1790 en 8, á la cual han añadido la traduccion de los capítulos 29 y 30 del autor griego, impresos por primera vez en 1786 en Roma. Madama de Genlis ha publicado una edicion de los Caracteres, con nuevas notas críticas, 1812, en 8. Los Didlogos póstumos sobre el quietismo, continuados por L. Elias Dupin, fueron publicadosen 1699 en 12.

BRUYN (Gornelio), pintor y famoso viajero; nació en la Haya en 1652. Dejó su patria en 1674 y fué à Roma, donde por espacio de dos años y medio se ocupó en perfeccionarse en su arte. Viajó despues por el Levante, estuvo en Esmirna, en el Asia menor, en Egipto y en las islas del Archipiclago. Volvió á Holanda en 1693, y publicó sus obras en 1693. Volvió á emprender sus viages en 1701, fué á Rusia, pasó á Persia, á la Indiá, a Ceilan y las islas asiaticas, copiando en todas partes cuanto veia digno de atencion. Regresó por ultimo á su patria y murió en Utrech en casa de un amigo suyo; pero no se sahe en que año. Estas son las obras que ha publicado: 1ª Viage al Levante. La edicion original que está en flamenco se imprimió ca Delft, 1698 en fólio, y en fran-

cés en la misma ciudad en 1700. 2ª De la Moscovia, de la Persia, etc., 1718, 2 tomos en fólio. Esta edicion es muy estimada por las láminas; en ella se encuentran diversos fragmentos de antiguedades y vistas de ciudades muy curioras, bien dibujadas y grabadas; pero la edicion de 1725, hecha en Ruan en 5 tomos en 4, es mas util por que el abate Vanier ha retocado el estilo, adornando la obra con esce lentes notas, aunque es lástima que se hayan suprimido la mayor parte de las láminas que daban mucho mérito á la obra. Bruyn fué na viagero curioso é instructivo; pero no siempre es exacto; ni su estilo es elegante.

BRUYS (Francisco), nació en Serrieres en Francia en 1708. Salió de sa pais para ir á estudiar en Ginebra y de alli pasó á la Haya, donde se hiso calvinista. Viéndose obligado à salir de llolanda se retiró á Alemania y luego regresó á Francia donde him su abjuracion y á poco tiempo marió en 1738 en Dijon donde seguit el foro. Es autor de varias obras á saber: 1ª Critica desinteresada de los periódicos literarios, 3 tomos en 12. Esta crítica á pesar de su adjetivo es muy parcial : su estilo es el de un refugiado que no ba temido tiempo para instruirse como debiera. 2ª Historia de los papas desde S. Pedro hasta Benedicto XIII inclusive, la Hava, 5 tomos en 4, 1732 : obra dictada por el hambre, llena de sátiras tan groseras que aun los mismos protestantes no han podido sufrirla. 3ª Memorias historicas, criticas y literarias, 2 tom en 12, en que se encuentran muchas anécdotas sobre el caracter y las obras de los sábios que habit conocido en sus diferentes corre-

rias. A Los seis últimos tomos de Tácito, de Amelot de Lausaye. No valen tanto como los 4 primeros, pero esta traducion y las notas ban servido para perfeccionar las que se ban dado despues.

BRUZEN de la MARTINIERE (Astonio Agustin), pariente del célebre Ricardo Simon; nació en Dieppe, segun algunos y segun otros en Piencout, pueblo del distrito de Lizieux, ácia el año 1683, y fué culucado en Paris á la vista de su pariente. En 1709 pasó á la corte del duque de Meclenbourg que le hebia ilamado para hacer indagaciones sobre la historia de aquel ducado. Habiendo muerto aquel principe se puso al servicio del duque de Parma y despues al del rey de las dos Sicilias que le nombro m secretario, señalándole una renta de mil doscientos escudos anuales. Hacia mucho tiempo que habia concebido el proyecto de un nuevo diccionario geográfico; y lo ejecutó m la Haya donde se habia retirado. El marqués de Berretti-Landi ministro plenipotenciario de España errea de los Estados generales, empeñó al autor á dedicar esta grande obra á su soberano, y S. M. C. complación dos de este homenago le concedió el título de su primer geógrafo. Falleció la Martiniere en la liaya en 1749. Era hombre que habia leido muchísimo y con mucho sprovechamiento; tenia una memoria feliz, un juicio sólido y una gran penetracion. Su estilo aunque no siempre puro es comunmente elegante y claro, á lo menos en las obras en que no se limita á ser compilador. La historia, la geogralia, y la literatura fueron sus estudica favoritos. Hay de él muchas obras sobre estas diferentes mate-

rias: 1ª El gran Diccionario geografico, histórico y crítico, impreso en la Haya, desde 1726 á 1739, 9 tomos en fólio, reimpreso en Faris en 6 temos, 1768, con correcciones, variaciones y adiciones. No es á la verdad una obra sin defectos, pero tampoco hay muchas que scan mejores en este género. En la nueva edicion se han abreviado los artículos muy difusos, corregido muchas inexactitudes y suplido las omisiones. En 1757 se publicó en Peris un compendio de esta inmensa obra en 2 tomos en 4. 2ª *Intro*duccion d la historia de la Europa. por el baron de Puffendorf, aumentada con la Historia del Asia, del Africa y de la América, y purgada de mas de dos mil errores. Una de las últimas ediciones de esta obra reimpresa muchas veces., es la de la Haya en 1743, en 11 tom. en 8. La Martiniere como católico ilustrado suprimió en su edicion un largo capítulo tan absurdo como calumnioso, sobre la monarquia o autoridad temporal del papa, sustituyó á él un Compendio cronológico de la soberania de los papas en Italia. 3ª Tratados geográficos é históricos, para facilitar la inteligencia de la Escritura san-1a, por diversos autores célebres. Huet, Calmet, Hardouino, etc., 1730, 2 tomos en 8. Precede á cata util colecciou un prefacio muy instructivo. 4ª Conversaciones de las sombras en los Campos Eliseos. en 2 tomos en 12, sacadas de una enorme compilacion alemana y acomodadas al genio de la lengua francesa : encierran una moral provechosa aunque comun. 5ª Ensayo de una traduccion de Horacio en verso frances, en el cual hay muchas compesiciones suyas, que no

son las mejores. 6ª Nueva coleccion de epigramatistas franceses, antiguos y modernos, 2 tomos en 12, Amsterdam 1720. El autor ha adornado esta coleccion con un prefácio y algunos epigramas suyos.

BRYAN (Santiago), célebre inglés, famoso por su erudicion, por sus profundas investigaciones acerca de las antiguedades, y por algunas opuriones singulares; nació ácia el año 1724 y florecia despues de mediados del siglo 18. Fué ayo del hijo de milord Malherough, famosísimo por sus victorias; y aquel jóven señor cuando estuvo educado nombró secretario suyo á Bryan, y le alcanzó un empleo honroso y lucrativo en el almirantazgo. Siendo tan laborioso como sábio, compuso un gran número de obras de las cuales solo citamos las principales. Observaciones útiles relativas à diferentes partes de la historia antigua, Cambridge, 1767, un tomo en 4. - Nuevo sistema ó Análisis de la mitología antigua, Londres 1755 y 1774, 3 tomos en 4. Segun el autor, la historia desfigurada de los patriarcas es lo que ha dado origen á la mitologia pagana; y en efecto, por poco que uno los compare, no podrá dejar de convenir en que muchos personajes tienen una relacion mas ó menos visible con algunos de aquellos cuya historia nos da la Biblia. Este libro fué recibido en Inglaterra con un especie de entusiasmo, siendo el fundamento de la reputacion del autor. - Tratado de la autoridad de la Escritura Santa, y de la verdad de la reli*gion cristiana* , Londres , 1785 , en 8 ; obra de la cual se hicieron once ediciones. – Defensa de la medalla de Apamea, 1775. Esta medalia ó cutas medallas, pues habia muchas

acuñadas en la ciadad de aquel nombre, tienen por tipo un arco con los demas atributos del diluvio, tales como el cuervo, la paloma, el ramo de olivo, y el nombre de Noé en la leyenda. Atestiguan que en la época de su fecha, es decir, ácia el año 193 de J.-C., en tiemi po del emperador Septimio Severo, en euyo bonor fueron acuñadas, la tradicion del diluvio estaba reconocida y era vulgar. Se ha querido disputar su relacion con aquella gran catástrofe, pero el sábio numismatico Echkel ha impugnado victoriosamente á los que contrade cian aquella esplicacion. - Una Di sertacion sobre la guerra de Troya 1794 en 4, escrita con motivo del libro de Mr. Le Chevalier sobre la *Troadia.* En ella niega el autor que haya habido jamás guerra de Troya, ni existido tampoco tal cindad. -- Una Disertacion sobre la lengua de los gitanos (Gysios), y so bre sus relaciones con algunas lenguas orientales. Falleció Bryan es el año 1804 a los 80 de su edad de resultas del golpe de un libro en fólio que cayó de su biblioteca y le dió en la cabeza.

BUACHE (Felipe), nació en Paris en 1700 : era verno de Guillermo de Lisle, y heredó los talentos de su suegro en la geografia. Compuso y publicó muchos mapes apreciables, por cuyo mérito fué nombrado primer geógrafo del rey de Francia. Es tambien autor de algunas obras dignas de citarse : *Ensayo* de geografia física , en que se proponen miras generales sobre la er pecie de armazon del globo, compuesta de unas cordilleras de mor tañas que atraviesan los mares 🌣 mo las tierras. Esta memoria inserta en las publicadas por la academia

francesa en 1752, ha servido de p norma a muchos sistemáticos, y puede ser útil para el estudio de la

geografia natural.

BUAT NANZAI (L. G. conde de), sábio historiador y escritor político, estimado particularmente de los alemanes, nació en 1732, cerca de Livarot en Normandia, y murió en 1787. Fué discipulo del caballero Folard, á cuyo lado contrajo una rigidez de principios que observó toda su vida. Despues de baber sido ministro de Francia en Dresde y en Ratisbona, dejó los negocios y fijó su residencia en Alemania donde casó. Estos son sus principales tecritos. Historia antigua de los pueblos de Europa, Paris, 1772, 12 tomos. – Los origenes ó el antiguo gobierno de Francia, de Alemania, de Italia, etc., La Haya, Paris, 1789, 3 tomos.—Los elementos de la politica, Londres, 1773. – Las máximas del gobierno mondrquico, id. 1787, 4 tomos

BUBENBERG (Adriano), patricio de Berna en el siglo 15. Ejerció en su juventud la profesion de las rmas, y despues ocupando sucesivamente diversos empleos en el gobierno, fué diputado en 1470 cerca del duque Cárlos, cuyas manifestaciones de estimacion le atrajeron ecretamente al partido de Borgoia. Era magistrado de su ciudad natal, cuando se suscitaron disennores entre las primeras familias del pais; y habiéndole hecho separar del consejo el influjo de un rico patricio adicto á los intereses de la corte de Francia, se vió en la dera precision de abandonar su patria. A pesar de esto el duque Carlos, cayos proyectos se veian conbenberg; al frente de 6000 borgoñeses fué á envestir la ciudad de Morat, de ouva suerte parecia depender la de toda la Suiza. Los berneses en tal apuro se acordaron de su magistrado, le llamaron del destierro ofreciéndole el mando, y tuvo la generosidad de aceptarle annque no sin repugnancia. Esta prueba insigne de adhesion á su patria fué premiada con un éxito feliz, y las medidas de prudencia y de sabidaria que le inspiró el noble sentimiento de que estaba animado declaran suficientemente toda su energia y entereza. Luis XI atribuyó principalmente á Bubenberg el mérito de la victoria que fué el resultado de ella. El ilustre bernés se hallaba diputado al año siguiente en la corte de Francia, y viendo que sus colegas se habian dejado seducir, é indignándose de las tentativas que se hacian para pervertirle, se volvió clandestinamente y bajo un trage grosero á su patria, d**o**nde murió en 1479.

. BUBNA (El conde de'), general austriaco; nació en Bohemia ácia el ano 1750. Era descendiente de una familia ilustre; fue admitido desde su juventud en la corte de José II y despues en la del hermano y sucesor de este Leopoido, que le nombró su gentil hombre, título que conservó en tiempo de Francisco II, bijo de Leopoldo y actual emperador. Como hombre literato y militar, tan apto para la política como para la guerra, al mismo tiempo que desempeñó con acierto varies comisiones di plomáticas, ascendió de grado en grado hasta ser teniente feld-mariscal. A fines de 1812, Francisco II le envió de embajador cerea de Napoleon, y en 1813 fué trariados por la ausencia de Bu-l nombrado comandante del cuerpo

de ejército que entró en Francia por Ginebra, en et mes de diciembre. Riudióse aquella ciudad sin disparar un tiro al ejército de Bubna, y una parte de su vanguardia avanzó hasta las puertas de Bourgen-Bresse en el antiguo Francocondado. Casi sin hallar obstáculo alguno se dirigió ácia Loon, donde el mariscal Augereau mandaba un cuerpo de tropas escogidas, sacadas del ejército de España. Diéronse muchas batallas sangrientas entre el ejército francés y el austriaco, y á pesar de todos los esfuerzos valerosos de los franceses el conde de Bobna triunfó y tuvo el honor de conquistar la segunda ciudad de Francia. Permaneció en aquel reino hasta la evacuacion de él por los aliados y vuelta de los Borbones; pero habiendo desembarcado Bonaparte en Gannes en marzo de 1815 dejaudo la isla de Elba, dieron al conde de Bubna el mando de un cuerpo de ejército á las inmediatas órdeues del general Frimont, y tuvo que combatir con el mariscal Suchet, quien le rechazó hasta la Saboya y las montañas de la Moriena. Iba á replagarse ácia Montmelian, cuando llegó la noticia de la batalla de Vaterióo que dió motivo á la segunda abdicacion de Bonaparte, y los franceses precisados á retirarse á Leou fueron perseguidos por el conde de Bubna. Los habitantes de aquella ciudad querian tomar las armas, y un parlamentario que envió el general austriaco estuvo muy espuesto á ser víctima del furor popular. Entró en fin en Leon el conde de Bubna y debiendo tomar medidas de precaucion para la seguridad de sus soldados, como gobernador de la provincia estableció una comision militar l

encargada de juzgar en el término de cuarenta y ocho horas á toda persona que turbase el órden publico. Mandó á los militares en servicio pasivo que saliesen de Leon bajo pena de ser trasladados á Ungria, é impuso á la ciudad una contribucion de dos millones; pero tuvo despues la generosidad de no exigirla. El regreso de Luis XVIII á Francia dió ocasion á nuevos tratados con las potencias aliadas, y Bubna volvió á Viena, donde d emperador Francisco II recompensó sus servicios dándole una bermosa posesion en Bohemia. Despues de la paz general permaneció algunos años en la capital del Austra siempre en gracia de su soberano, y habiéndose retirado despues á su posesion de Bohemia, se ocupó sili en la agricultura hasta que muno en 1825 á la edad de cerca de 78 años.

BUCARELI Y URSUA (Doa Fr. Antonio Maria), hijo de D. Luis Bucareli, segundo marqués de Vallehermoso y de Doña Ana Maria Ursua Laso de la Vega, condesa de Gerena. Tenia cinco años cuando fué recibido en la religion militar de S. Juan, precediendo dispensa por su corta edad. Entró al servicio de S. M. C. y ascendió de gredo en grado basta teniente general. Hallose en las campañas de Lorr bardia y de Niza, de Plasencia X Provenza, concurrió á la rendicion de Villafranca, Montalban y Lodi; y al bloqueo de Pizzigitone, por tose con grande arrojo en el paso del Tanaro; y en el campo real de Plasencia contuvo el impetu de los enemigos, asegurando la retirada del ejército. Su valor y pericia me litar le grangeó el alto aprecio del rey, el amor de sus soldados y

nes algunas veces aterrorizó con sas proczas. Fué despues destinado al reconocimiento de las costas y plazas marítimas del reino de Grasada, y encargado de arregiar sus fortificaciones obtuvo el empleo de inspector general de caballeria. Gobernó la isla de Cuba y plaza de la Habana, donde concluyó los famosos fuertes del Morro y Atares y la fortificacion de la Cabaña. El rey sumamente satisfecho de sus grandes servicios le condecoró con el honor de gentil hombre de cámara con entrada y despues le promovió à virey, capitan general de Nueva España y presidente de la real audiencia de Méjico. Sus compañeros en el órden militar quisieron tambien recompensar su mérito y a este fin le concedieron la encomienda de Tocina y la dignidad de Bylio. El héroe Bucareli reunia á m valor y pericia militar las mas recomendables prendas. Era activo, incansable y virtuoso, hacia justicia á los que con justicia la reclamaban. Castigaba á los malos y aun en los mismos castigos se hacia admirar de los criminales. Los dominios de S. M. C. en la Nueva España jamas estuvieron mas hien defendidos; desterró la discordia, inspiró la tranquilidad en los ánimos, y mientras ≈ocupaba en la creacion y arreglo de los regimientos provinciales, concluyó el fuerte de S. Cárlos de Perote, mejoró la fortificacion del castillo de S. Juan de Uloa y redificó el de S. Diego de Acapulco. Era poco en su opinion todo cuanto habia practicado para el mejor ≋rvicio del rey y bien estar de los españoles; sus deseos se esten-🖦 á mucho mas, queria engrandecer los dominios de S. M. y tra-

admiracion de los enemigos, á quie- | bajó incesantemente con este objeto. Hizo espediciones costosas para esplorar los nuevos descubrimientos de los costas septentrionales de California hasta la altura de 58 grados. Promovió los adelantamientos del nuevo departamento de S. Blas y dispuso que se emprendiera é hiciera dos veces el camino por tierra a Monte – Rey vadeando los rios Gila y Colorado. Una de las mas distinguidas prendas que adornaban á este general fué su grande liberalidad asi en el socorro de los pobres, como en todo cuanto podia tender al bien público. Prueba de ella es el magnífico hospicio que estableció en Méjico para recoger á los mendigos y procurarles honesta y útil ocupacion. Si la misma ciudad posée un hospital de dementes y la cárcel de la Acordada, á su virey Bucareli lo debe : sus vivas instancias movieron al consulado para tan útiles establecimientos; y aunque no le distinguieran tantas y tan admirables acciones, su desinterés bastaria para elevarle al mas alto grado de admiracion y de aprecio, pues en un puesto en donde todos se enriquecian fácilmente , á nuestro Bucareli solo se le encontraron cuando murió 180.000 pesos fuertes, incluyéndose en esta cantidad el valor de todos sus muebles y alajas; lo cual es bien poco, si se observa que la liberalidad del · rey le habia señalado de sueldo 80.000 pesos fuertes. Murió en 9 de abril de 1779, y se puede decir sin exageracion que fué llorada su muerte generalmente de la nacion española, diósele sepultura en la real é insigne colegiata de Nuestra-Señora de Guadalupe, su corazon se puso en el convento de religiosas capuchinas, sus entrañas en la casa

de ejercicios del oratorio de S. Felipe; y sus honras se hicieron en la Sta. Iglesia catedral de Méjico, donde pronunció su elogio fúnebre el doctor D. José Uribe, cura de dicha iglesia. Este elogio se dió a luz en la ciudad de Méjico y se reimprimió en Madrid.

BUCCA (Dorotea), sábia bolonesa del siglo 15, hija de un médico que la cducó con particular esmero. Llegó á hacerse recibir de doctora en la universidad de Bolonia, y en ella obtuvo la cátedra de filosofia, donde cuseñó por mucho tiempo con gran crédito. De todos los paises estrangeros, dice Hilarion de Costa, acudian á oir y admirar una muger que daba lecciones á un gran

número de hombres.

BUCELIN (Gabriel), nació en Diescohofen, distrito de Thurgaw en Suiza en diciembre de 1599 y tomó el hábito de henedictino en el monasterio de Weingarthen en Suavia, donde murió ca 1691. Es autor de un gran número de obras; las principales son 1ª Annales benedictini, Viena, 1665, en fólio, y Augsburgo, 1655 en fólio. 2ª Monologium benedictimum, Veld-Kirchii, 1655 en fólio. 5ª Benedictus redivivus, Augsburgo, 1679, obra en la cual prueba por una cronología desde el año 150 hasta el 1672 que el espíritu de S. Benito contimua viviendo en su orden. 4ª Aquila Imperii benedictina, etc., Venecia, 1651 en 4; habla de la gloria que su órden se ha adquirido en todo el mundo. 5º Rhætia Etrusca romana, etc., Augsburgo, 1666 en 4, es una descripcion sábia del pais de los grisones. 6ª Sancti romani Imperii majestas, etc., Francfort, 1680, en 12. 7 Nucleus historiæ universalis, 1654 y 58, dos !

tomos en 8. Aunque estas obras carecen á veces de una crítica exacta, á lo menos atestiguan que el autor es uno de los escritores mas laboriosos que han ilustrado la Alexania.

BUCERO (Martin), uno de los mas exaltados propagadores del luteranismo; nació en Estrasburgo en 1491; dejó el hábito de dominico en 1521 para abrazar la nueva reforma, y llegó á ser el predicador de aquella ciudad, donde ejerció durante dos años los empleos de ministro de su culto y catedrático de teología. Se observa en sus escritos una grande sutileza y una habilidad estraordinaria para encontrar las distinciones escolásticas mas artificiosas. Con su elocuencia y su astucia contribayó á la tregua que hubo á consecuencia de las conferencias de Marbourg en 1529 asi como al convenio de Witemberg en 1556. Ensché iltimamente teología en Inglaterra y murió en Cambridge en 1551 despues de haber fluctuado toda 🛍 vida entre la doctrina de Lutero y la de Zuinglio. Su Comentario sobre los salmos y los Evangelios publicado en Estrasburgo en 1529 en 4, y sus Scripta anglicana, en Basilea en 1577 son obras todavía muy estimadas de los protestantes.

BUCHANAN (Jorge), poeta historiador, nació en Killerny en Escocia en 1506; estudió en Paris; dió lecciones en el colegio de Santa Barbara y tradujo del inglés en latin la Gramatica de Linazer. À su vuelta à Escocia fue nombrado preceptor del hijo natural de Jacobo VI el abad de Kelso, y entonces escribió dos poemas satíricos contra los frailes franciscos. La proteccioa del rey no pudo librarle de la justa persecucion del clero, y se refugió à Francia. Dió lecciones en Burdeos

valli conoció á Andres Govea sábio portugués. Volvió á Paris en 1544, compuso sus tragedias latimas y despues acompañó á su amigo Govea cuando este fué á su patria à fundar la célebre universidad de Coimbra. Habiendo perdido á su protector, y no queriendo reprimir la libertad de sus opiniones, fué encerrado en una cárcel, donde empezó su Pardfrasis de los salmos, en versos latinos. Pusiéronle en libertad en 1551, y al punto se embarcó para Inglaterra; pero llerado de su inclinacion, regresó nego á Francia donde fué por espacio de cinco años preceptor del hijo del mariscal de Brizac. Volvió por fin á su patria, obtavo una pension que le señaló la infortunada Maria Estuardo, á quien pagó con ingratitud haciendose en breve del partido del cende de Murray y publicando contra ella diversas obras; entre ellas: Detectio Mariæ reginæ, en 1571, y su tratado de Jure regni apud Scotos. Su Historia de Escocia, salió á luz en 1582; y murió el autor en el mismo dia de su publicacion. Sus dos tragedias latinas son : Jephte, sive votum; Baptista, sive calumnia. Ha traducido tambien la Medea y el Alcestes de Eurípides. Los Elzevirios han publicado una bella edicion de las obras poéticas de Buchanan en 1628 via coleccion de sus obras se publicó igualmente en Edimburgo, dos tomos en fólio, año 1714.

BUCHE (Enrique Mignel), zapatero del ducado de Lujemburgo, muerto en 1666, conocido bajo el mombre del Buen Enrique. Fué el fundador de los Hermanos zapateros, en 1645 y de la otra congregacion titulada de los Hermanos sastres, en 1647. Se componen de artesa-

nos reunidos para vivir cristianamente, trabajar mancomunadamente y emplear en alivio de los pobres el sobrante, despues de cubiertas sus necesidades. Renti caballero normando y Coquerel doctor de la Sorbona redactaron los reglamentos que han observado estos piadosos hermanos hasta que la revolucion francesa destruyó tan edificante corporacion.

BUČHOZ (Pedro José), nació en Metz en 1731 : estudió el derecho y recibióse de abogado en 1750. Siguió despues el estudio de la medicina, doctorose en esta facultad en 1759 y fivé médico de Estanislao rey de Polonia. Permaneció no obstante en Francia y se ocupó en sus numerosas compilaciones que han dado motivo á hablar de él mucho en Francia sin que por esto se hiciese celebre. Tanto acerca de la medicina como de la historia natural publicó tan gran número de obras que la coleccion formará mas de 500 tomos, 95 de ellos eu fólio, el mayor número en 8 y algunos en 12. Puede juzgaree fácilmente del mérito de estas producciones hechas á la ligera y tan numerosas, que la vida de un hombre apenas bastaria para leerlas como se debe. Entre ellas merecen sin embargo citarse : la La Historia de las plantas de Lorena, en trece tomos, los diez primeros salieron á luz en Naucy en 1762 en 8; y los tres últimos en Paris, en 12. 2ª Tournefortuis Lotharingiæ. 3ª Wallerius Lotharingiæ. 4ª Medicina primitiva. Es una coleccion de recetas ú algunas observaciones sacadas de los papeles de su suegro el doctor Marquet, médico en Nancy. 5ª Historia natural de la Francia, en 14 tomos en 8. Despues publicó una Historia natural del reino vegetal,

en 2 tamaños, Paris, 1772 y años siguientes, en 25 partes en fólio, y un número mayor en 8. Adjuntas á esta obra se encuentran mas de .1200 láminas, Paris, 1777 á 85, alos tomos en fólio. Sus inmensas compilaciones no bastaron á enriquecerle; aunque, segun confiesa el mismo autor, sus largas tareas le costaron la enorme suma de 220000 francos desde el año 1758 hasta el fiu de sus dias. Vivió siempre en una pobre mediania y la revolucion acabó de sumirle en la miseria. Habiendo quedado viudo halló un pacífico retiro en su ancianidad en casa de una señorita amiga suya, la cual se casó con él y mejoró su suerte. Falleció en enero de 1807. Era Buchoz un hombre dominado del amor propio, tanto que llama á su patria infame porque entre él y Aldobrando concede á este la preferencia.

BUCKINGHAM (Jorge Villiers, duque de), nació en 1592 en el condado de Leicester en Inglaterra. Hallándose dotado de las gracias de entendimiento y del cuerpo, cayó en gracia de Jacobo I, que le nombro su copero, y este mismo moparca disgustándose en breve del conde de Sommerset concedió su valimiento al nuevo favorito. En menos de dos años llegó Jorge Villiers à ser gentil hombre de camará, baron, vizooude, marqués de Buckingham, custodio de los cinco puertos y dispensador absoluto de los empleos y rentas de los tres reinos; poder del cual usó únicamente para satisfacer su ambicion y su codicia. Despues de haber desbaratado con su imprudencia y arrogante groseria el ventajoso matrimonio contratado entre el príncipe de Gales (Cárlos I) con una iufanta de España, se llevó precipitadamente l del reino. Las crónicas de Ungris

a este principe de Madrid, engaño á la nacion inglesa acerca de su estado con la península, é impuso gravosas contribuciones para sostener contra ella una guerra desgraciada en el Palatinado. Declamaron contra él las cámaras del parlamento, declarándole corruptor del rey, traidor d las libertades de su pais y enemigo público. El favorito hizo disolver dos parlamentos, uno despues de otro y arrestar á los judividuos mas distinguidos de aquellas corporaciones. Desde aquel momento empezaron á prepararse las desgracias de Cárlos I que perdió sa cabeza en un cadalso. Siendo despues ministro aun mas tiránico de Cárlos I que lo habia sido de Jacobo, acabó de aniquilar la nacion con empréstitos forzados, y derechos ilícitos para atender á su rídicula y vergonzosa empresa contra Cádiz y su ataque de la Rochela bajo pretesto de socorrer á los protestantes : asi se deshouró como ministro y como almirante. Apenas habia vuelto a Inglaterra cuando se vió perseguido últimamente por la cámara de los comunes que le liamaban el empresario de la miseria pública, y quedó al fin vencido en esta lucha politica. A pesar de esto el débil Cárlos puso de nuevo á Buckingham al frente de un armamento inmenso contra la Rochela; pero en el momento mismo en que el duque iba á embarcarse en 25 de agosto de 1628 le dió de puñaladas un hombre desconocido y le dejó muerto.

BUDA, bermano de Atila, reisó, segun dicen, con su hermano y gobernaba la Ungria en tanto que el Azote de Dios asolaba la Europa. Fundó la ciudad de Buda capital son poco anténticas en lo que refienen relativamente á esta época de

la historia del pais.

- BUDEO (Juan Francisco), nació en Ancian en Pomerania, año 1667; sué profesor de griego y de latin en Cobourg, de morai y de política en Hall, y últimamente de teología en Jena, donde murió en 1729. Compuso este erudito las obras siguientes: Elementa philosophiæ practice, instrumentalis et rethorice, tres tomos en 8, que la mayor parte de los autores protestantes de Alemania han tomado por testo de sus decisiones durante mucho tiempe. 22 Gran Diccionario histórico aleman, impreso muchas veces en Leipsick y en Basilea, dos tomos en ilio. 5ª Historia ecclesiastica veteris Testamenti, Hall, 1620, dos tomos en 4; obra muy bien escrita y estimada.

BUENAVENTURA (San), cardenal, obispo y confesor, nació en 1221 en Bagnarea, pequeña ciudad de Italia en los estados pontificios. Era hijo de Juan Fidenza y de Ritela ó Rita Fidenza, mas distinguidos por sus virtudes que por sus riquezas. Pusiéronle en el bautismo el nombre del padre; pero como cayese gravemente enfermo, su buena madre, que le amaba entraimblemente, suplicó á S. Francisco rogase al Señor por la salud de su hijo. Oró el santo, y al ver que el mão habia salido felizmente del peligro en que se hallaba, esclamó en italiano: ; O buono Ventura! y desde entonces empezaronle à llamarle Buenaventura, nombre que conservé despues el santo doctor. Desde 🗪 niñez dió Buenaventura pruebas de lo que en algun tiempo llegaria a.ser. Aun en los juegos mas pueriles demostraba, un entendimiento vivo y perspicaz y un corazon tierno y sensible; hizo en los primeros estudios grandes adelantamientos, y á los 22 años de edad recibió el hábito de S. Francisco, colmando asi los descos de su piadosa madre. Concluido el noviciado, envidronle á Paris á estudiar teologia con el célebre Alejandro de Ales; y aprovechose tanto de sus lecciones. que en breve el discípulo igualó, sino aventajó al maestro. Durante su morada en aquella capital observó el mismo tenor de vida y la misma poreza de costumbres que al lado de sus padres y que dentro del noviciado, llegando á tal grado de perfeccion, que admirado el maestro de la santidad de su discipulo, selia decir : « Buenaventura » parece que no la pecado en » Adan. » Lo cierto es que no ha-. bia religioso mas humilde, mas pobre, ni mas ejemplar : con su constante aplicacion adquirió vastos conocimientos en las latras divinas y humanas, y desde luego empezó a escribir sus primeras obras que fueron el hermoso tratado *sobre la* vida, pasion y muerte de Jesucristo. -Otro de la oracion mental, y algunas oraciones vocales. En 1255 fué recibido de doctor con santo. Tomas de Aquino, empezando desde entonces entre los dos aquella. santa y edificante amistad que ciertamente dió mas gloria á la universidad de Paris, que el furor y las: disputas, y las vanas cuestiones de muchos otros doctores. Tomas y Buenaventura enseñaron en ella no para formar sectas ni partidos, sino para dar alumnos á la verdad, y. discípulos a Jesucristo. El uno enseñaba la verdad, como una inteligencia superior, que la vé claramente, y la demuestra sin esfuerzo

alguno; el otro la enseñaba como enamorado de ella, y con solo el afan de hacer que sus oventes buscasen la verdad pura, y se enamorasen de su belleza : en el uno obraba principalmente el gran talento que el cielo le habia dado; en el otro aquel corazon sensible que parecia formado solo para amar la verdad eterna. No se engañaron en las escuelas, cuando mirando como un ángel á Tomas de Aquino, dieron á nuestro Buenaventura el renombre de doctor seráfico. Enseñando filosofia, cuya cátedra es la primera que ocupó en la universidad de Paris, comentando luego al maestro de las sentencias, esplicando despues la Escritura Santa, y los misterios sublimes de la teologia, siempre era el mismo Buenaventura; siempre se veia en él un corazon enamorado tiernamente de la verdad, y una elocuencia persuasiva que la hacia amar á cuantos le oian. Asi enseñaba Buenaventora complaciéndose en recoger el fruto precioso de sus desvelos, sin que jamas le envaneciesen los elogios de los sábios que le escuchaban ilenos de admiracion y de asombro; asi escribió por entonces el tratado De la sublime contemplacion; y asi continuó en aus lecciones, hasta que en 1256, no teniendo mas que 35 años de edad, fué elegido general de su órden. El papa Alejandro IV aprobó la eleccion, y aunque Buenaventura rogó con vivas instancias que se le admitiese la renuncia, no fué escuchado y tuvo que obedecer. En el gobierno de la órden fué Buenaventura el mismo que en la universidad de Paris, amigo de la paz, maestro enamorado de la verdad, y discípulo firme de Jesucristo. Haciendose amar de todos los

súbditos con su trato dulce y cariñoso, a todos los supo conducir por el camino de la virtud á la mas estrecha observancia religiosa, dando con esto un nuevo esplendor á la religion de S. Francisco, que logró hacerse célebre en todo el universo en los dias de sa generalato. Su prudente y sábia vigilancia en precaver todo cuanto podia introducir alguna relajacion entre sus bermanos, se vé claramente en los prudentes estatutos que publicó en el expítulo general celebrado en Narbona en 1260. Tambien asistió al otro que hizo celebrar en Pisa, donde igualmente dió reglas saludables para conservar entre los suyos siempre vivo el espíritu de su glorioso patriarca. Pasó despues á Roma con el fin de suplicar al papa Urbano IV nombrase un cardenal que fuese protector de su orden, y obtuvo este empleo el cardenal de los Ursinos. Pero el papa prendado de sus virtudes le nombró en 1265 arzobispo de Yorck en Inglaterra, mandándole aceptase esta dignidad en virtud de santa obediencia; sin embargo fueron tales las súplicas de su humiidad, que logró del sumo pontifice el permiso de renunciar. Gregorio X menos condescendiente que su antecesor le creó cardenal y luego le consagró obispo de Albano, cuyos elevados destinos tuvo que aceptar á pesar de su oposicion á las distinciones. Acompañó al pontífice en su viage á Leon y asistió al concilio que se tuvo en aquella ciudad en 1974, donde con sus sermones hizo brillar de tal modo sus talentos, que asi los griegos como los latinos le reconocieron por uno de los hombres mas santos y mas sábios que habia entonces en la igle-

sis. Mas habiendo trabajado inceantemente en la reunion de los griegos y habiendo cansado sus fuersas con las continuas tareas que tomó sobre sí en aquel concilio, cayó en una estremada debilidad, de cuyas resultas murió en 15 de julio de 1274. No debe pasarse en silencio que á pesar de ser general de sa orden, y cardenal y obispo, habia sido tal su amor á la pobreza religiosa, que cuando descendió al sepulero, no dejó mas espolios sobre la tierra que un sencillo pontifical de lieuzo. El papa al frente de todos los PP. del concilio, asistió á sus exequias que se celebraron con la mayor pompa en la iglesia de los frauciscos, y el cardemil de Tarantasia, despues papa bio el nombre de Inocencio V, pronunció su oracion fúnebre. En 1454 se trasladaron las reliquias de S. Buenaventura á la nueva iglesia que fabricaron los frailes menores de aquella ciudad, donde existieron hasta que los calvinistas se apoderaron de ellas y las quemaron públicamente arrojando las cenizas al Ródano. Solo pudo salvarse de su furor la cabeza del santo, que un religioso de la orden pudo esconder, sin que los tormentos que le dieron los enemigos pudiesen hacerle confesar donde la habia depositado. El papa Sixto IV le colocó en el catálogo de los santos en 1482 y Sixto V en el de los doctores de la iglesia en 1588. Compuso este santo doctor varias obras, entre ellas à mas de las que se dejan indicadas ≈ cuentan las siguientes : 1ª Un Oficio particular de la Virgen, con muchas oraciones llenas de devocion y ternura. 22 Un Nuevo pealterio aplicando à la Virgen las sentencias y las palabras de David.

5ª Apologia de los pobres con le que refuta el escrito de Gerardo de Abbeville contra los frailes mendicantes. 4ª Varios *Tratados* de fil**o**sofia y de teologia. *Comentarios* sobre el antiguo y nuevo testamento; muchos sermones y gran número de tratados espirituales que le acreditan de uno de los mejores doctores de la teologia mística. Sus Meditaciones sobre la vida y nuerte de Jesucristo, son de esquisito gusto, y el método es verdaderamente original; y por fin la Vida que compuso del serafico P. S. Francisco, es una de sus mejores obras. Cuéntase que cuando la estaba escribiendo le fué à visitar su amigo Sto. Tomas de Aquino, y viendo en lo que estaba ocupado dijo: « Dejemos al sante trabajar por » otro santo, seria imprudencia in-» terrumpirle; » y que en otra ocasion preguntándole de que libros sacaba aquella elevada doctrina, y donde habia aprendido aquella elocuencia, tan llena de devocion, contestó S. Buenaventura scñalándole un crucifijo, « este es el libro donde estudio todo lo que enseño.» Sus obras fueron recopiladas é impresas en Roma en 1588, en ocho tomos en fólio y en Leon en 1668, en 7 tomos.

BUENAVENTURA DE S. AMABLE (El P.), carmelita descalzo de la provincia de Aquitania, vivia á fines del siglo 17. Reducido al claustre se ocupó incesantemente en hacer penosas indagaciones sobre la historia, tomando por objeto la del P. Limosin, y compuso una obra voluminosa con el título de Vida de S. Marcial ó Defensa del apostolado de éste y otros santos contra los críticos de aquel tiempo, tres tomos en fólio. Sabido es que los li-

mosinos suponen que S. Marcial! fue á predicar la se á las Gálias y que fijó su residencia en Limoges de donde fué primer obispo. En su primer tomo que se publicó en Clermont en 1676, el P. Buenaventura dió á luz la *Historia de* S. Marcial y de otros santos del Limosin. El segundo y tercer tomo fueron impresos en Limoges en 1683 y 1685. Este último es el que ofrece mas interes, pues en él se encuentra una Introduccion concerniente al estado de las Galias y del Limosin, desde Julio César hasta los tiempos modernos, conteniendo ademas la Historia del Lemosin, los Anales de la ciudad de Limoges, y las antigüedades de la

provincia. BUENAVENTURA (Fr. Francisco de San), nació en Sevilla y fué hijo de D. Juan Martinez de Tejada y de Doña Francisca de Velasco, ambos de conocida nobleza. Cuando jóven pidió Buenaventura el hábito de religioso lego en el convento de Ntra. Sra. del valle de los observantes franciscos de su patria, y aunque sus padres intentaron oponerse a su eleccion, tuvieroa que ceder, consiguiendo solamente que en vez de ejercer el humilde oficio de lego, estudiase artes y teología, y se ordenase de sacerdote. A Buenaventura nada le era dificil, obedeció á sus padres y en breve obtuvo por sus méritos y relevantes prendas varias prelacías, y en todas ellas demostró un distinguido celo por la disciplina regular. Algun tiempo despues fué nombrado obispo auxiliar de Cuba con residencia en la Florida; consagróle en Méjico el Escmo. Sr. D. Juan Bezarron, arzobispo de aquella capital, cuyo sábio prelado bien in-

formado de sus eminentes circuns. tancias, le insté con eficacia para que se quedase en su compañia; pero se mantuvo firme en irse á la Florida á pesar de las incomodidades que por precision debia sufrir en el viage. Cuando llegó á Yucatan halló su iglesia sin prelado, y conociendo la grande necesidad en que se hallaba, se detuvo alli algunos dias en los cuales se dedicó á predicar el Evangelio, y administró el sacramento de la confirmacion á mas de setenta mil habitantes. Es de advertir que en el transito habia perdido todo su equipage y que se hallaba en el estado mas miserable, y a pesar de su desgraciada suerte reusó admitir todas las ofertas que se le bicieron, y aun prohibió á sus familiares que aceptasen cosa alguna. Llegó por fin á la Florida, donde el pueblo noticioso de sus virtudes le recibió con el mayor entusiasmo. Poco tiempo habia que se ballaba entre su rebaño , cuando una armada inglesa bloqueó el puerto, hizo un desembarco y sitió la plaza de S. Agustin: defendiéronse los sitiados con gran valor, rechazando los ataques del enemigo; pero estrechados hasta el último estremo, trataron los gefes de capitular. El celoso prelado se opuso con energia á este designio y arengó al pueblo recordándole el amor á la religion y la fidelidad al rey. Pudieron tanto sus reflexiones que, depuesto todo temor, tomaron otra vez las armas, é hicieroa una salida tan vigorosa, que destrozados los enemigos dejaron en el campo de batalla una multitud de muertos y abandonaron la artilleria y tren de campaña, de modo que la escuadra tuvo que retirarse con la mayor ignominia. Fr. Francisco

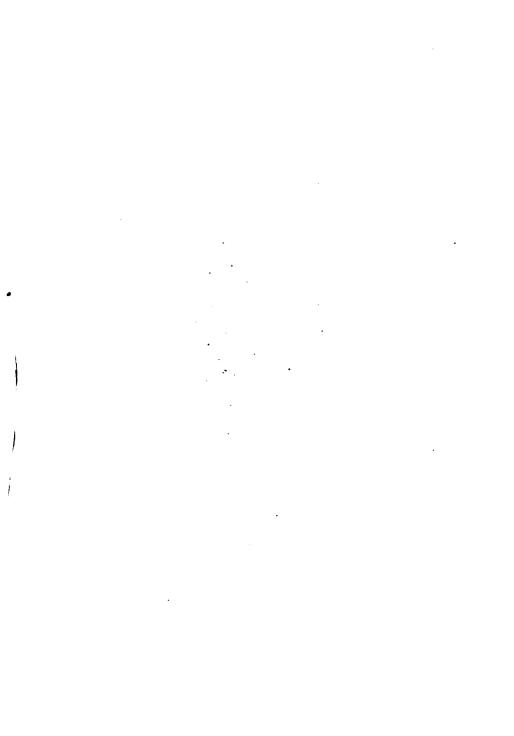



BUFFON

et padre de la historia natural

mé promovido despues al obispado | de Yucatan, y de alli pasó a la silla de Guadalajara, y en todas pertes se portó siempre con el mayor celo en favor de la religion y de sus ovejas. En la última visita que hizo gastó doce mil pesos en reparos de iglesias; fundó á sus espensas un convento de religiosas capuchinas y restauró un colegio en Guadalajra dedicado á la instruccion de la juventud, invirtiendo el asto de sus rentas en el socorro de los pobres con mano liberal, la muma que siempre era escasa, caando trataba de gastar para sí. Murió este piadoso prelado en 1760, y fué enterrado con la mayor pompa. En el año signiente de 1761 se le hicieron los funerales en el convento de Ntra. Sra. del Valle de Sevilla, pronunciando su oracion finebre el R. P. Fr. Pedro Ro-

BUFFET (Margarita), dama de Paris, célebre por sus Elogios de la ilustres sábias tanto antiguas como modernas, y por unas Observaciones sobre la lengua francesa. Paró su vida dando á las personas de la sexo lecciones sobre el arte de bien hablar y escribir correctamente.

BUFFLIER (Claudio), nació en Polonia en 1661 y se hizo jesuita en 1679. Despues de haber hecho un viage à Roma fijó su residencia en Paris y murió en el colegio de su compañía en 1737.. De las muchas obras que compuso hizo una coleccion titulada: Curso de las ciencias por principios nuevos y sencillos para formur el lenguage, el entendimiento y el corazon, 1732 en fólio: comprende un Tratado filosófico y practico de elocuencia, lene de argumentos metafísicos y

de preceptos. -- Una Poetica monotona é insulsa, lo cual es una de las pruebas que se puede hablar de la poesia sin estar animado del fuego de los poetas. - Unos *Elemen*tos de metafisica. - Un Examen de las preocupaciones de Bayle. - Un Tratado de la sociedad civil. – Una Esposicion de las pruebas de la re*ligion* , y otros escritos con varias reflexiones, la mayor parte de ellas muy juiciosas. Son tambien de este autor las obras siguientes : Historia del origen del reino de Sicilia y de Napoles. -- Una Geografia uni*versal* , con varios versos , y algunos mapas inexactos : obra de la cual se ha dado una edicion enteramente refundida, y acomodada al estado actual geográfico y político del globo terrestre, en Lieja, 1786, con nuevos mapas. – Introduccion d la historia de las casas soberanas de Europa, Paris, 1717, tres tomos en 8 : obra poco correcta. El estilo de Bufflier en sus versos y en su prosa es mas fácil que castigado. Era un hombre laborioso y lleno de virtudes.

BUFFON (Jorge Luis le Clerc, conde de), nació en Montbard en la Borgoña el 7 de setiembre de 1707; su padre, que era consejero del parlamento, le queria destinar á la misma carrera de la toga; pere el joven conde prefirió el estudio de las ciencias naturales y se dedicó á cultivarlas esclusivamente. Estudió humanidades en el colegio. de Dijon dirigido entonces por una sociedad célebre, que produjo hombres grandes y discipulos del mayor lustre. La constante aplicacion de Ruffou y el esmero de sus maestros en instruirle fueron iguales á sus estraordinarias y bellas disposiciones. Aficionése particularmente

a la geometria, que no fue la que l menos contribuyó á sus ulteriores adelantamientos. Mientras siguió sus primeros estudios se grangeó con su carácter dócil y estudioso el amor de los catedráticos y la admiracion de todos los inteligentes. Habia nacido tambien Buffon para tener amigos distinguidos, y supe escogerlos de entre aquellos hombres, que unen á las luces y al talento los principios de una escelente educacion. Algun tiempo antes de dejar á Dijon conoció y trató al maestro del jóven duque de Kinghaton, uno de los primeros lores de Inglaterra, y en compañia de aquel sábio preceptor, emprendió cuando no tenia mas que 18 años un viage á Italia, en cuyo hermoso pais encontró los mayores recursos para adelantar en la historia natural que era su objeto predilecto. De alli regresó á Francia, donde se ocupó en traducir algunas obras inglesas; despues verificó otro viage á Inglaterra, deteniéndose algun tiempo en Londres, donde hizo algunas investigaciones que con el tiempo han servido de grande utilidad á toda la Europa. Por fin volvió a su patria fijando su domicilio en Paris, y desde luego empezó á bacerse célebre entre los sábios de aquel tiempo con sus escritos. Fue nombrado por el rey director de sus jardines, y en 1744 did al publico su discurso sobre la Teoria de la tierra, escrite con tanta novedad y profindidad en las ideas, como elegancia y belleza en el estilo. Con el probe a toda la Fvancia que sabia emplear utilmente los ratos ociosos de la vida campestre. Continuó despues publicando sucesivamente su Historia natural, obra que ha hecho su nombre eterno : en ella se descu-

bren los estensos conocimientos de Buffon, y se vé que cuando la compuso, tenia presente toda la geografia del universo; él recorre espacios infinitos, confrontando las observaciones con los hechos geográficos, en lo cual lleva gran rentaja al celebre Plinio. Se conoce tambien que habia leido las obras de todos los viageros, y que como filosofo habia sabido escoger lo útil, sacando partido de los hechos ciertos y constantes, los cuales hermoseó con su delicada pluma en el discurso sobre et hombre y los smi males. El tiempo que le quedaba libre de sus muchas ocupaciones en la corte, le pasaba en sus tierras de Montbard, que habia enriqueddo con magníficos jardines, plantdos por él mismo de toda suerte de árboles asi indígenos como ecoticos; y alli se entretenia en estudiar la naturaleza y en estender las observaciones y describrimientos que á cada paso se le ofrecian. Con sus obras llegó á adquirir tanta fama, que su casa era mirada con venera cion y respeto de los estrangeros que viajaban por la Borgoña. La academia francesa descando recompensar los grandes y brillantes tra bajos del naturalista francés, le admilió en su seno y le colmó de bonores. Cuando Buffon se veix obligado á residir en Paris para desempeñar las obligaciones de # empleo, aunque apenas le quedaba tiempo para seguir el vasto plan que se habia propuesto, no por @ to olvidaba jamas su ciencia favorita, procurando interesar al gobierno en sus progresos, gastando con profusion y aun con lujo para enriquecer el gabinete del jardin del rey, de modo que este llegó á ser el mas magnifico y complete de la

Europa. Para eusancharle compró | consiguiesen disgustarle, pues como un vasto terreno de la abadia de S. Victor, y de este modo se pudo hermosear con nuevos invernáculos y galerias para las plantas, y hacer como dice el autor de su vida «que aquel barrio despreciado tanto stiempo habia, Megase á ser por » los conatos del conde de Buffon » el tentro de la verdadera ciencia. » Sia embargo de todo esto y de los muchos y grandes descubrimientos que sin duda hizo en la historia natural, y de la erudicion y elegancia con que los manifestaba en sus esentes, hurvo algunos que le criticaron, acusándole de enfático, de que su estido no siempre se acomodeba á la materia de que trataba, m era tan variado como los modelor que queria pintar, y aun añadieron que su obra mas bien era ana novela que una verdadera historia natural y que abundaba de hechos aventurados sin mas apoyo n fiador de su realidad que la sola maginacion del autor. Buffon sabia despreciar y rebatir, como lo hizo hastantes veces, las injustas acusaciones de sus contrarios ó de sus envidiosos; pero tuvo que sufrir algunas animosidades que acibararon sus últimos dias. Con motivo de una carta que escribió sobre certos sugetos que le acusaban de no haber querido hacer cuerpo con ellos, y le echaban en cara haber relicitado honores y distinciones, an los cuales puede pasar un literato, sun sin llegar al estremo de despreciarios, se redoblaron los esfnerzos de sus enemigos, que entonces mas que nunca procuraron descreditarle á la vista de toda la Francia y aun de la Europa. Aunque no es de admirar que maquiauca contra el cuade de Busson y célebre silúsoso aleman; nació en

dice un juicioso escritor : « en los » cuerpos literarios sucede como en » todos los demas, que por lo re-» gular los ingenios mediocres son » los que mas maquinan y se agitan » para llegar á tener fama, los áni-» mos superiores desprecian esos » bajos y miserables medios; pero » como es propiedad natural de los » intrigantes el mortificar y dar » que sentir á los hombres de ta-» lento, no es de estrañar consigan » á veces irritar vivamente su sen-» sibilidad, dándolea en que mero-» cer. » A pesar de todo Buffon continuó sus útiles trabajos, agregándose por sócios en sus investigaciones sobre la bistoria natural á los señores de Aubenton y Guneau de Montbeliard, hasta que atormentado furiosamente del mal de piedra, murió como un filósofo cristiano en el mes de abril de 1788, á los 80 años y medio de su edad, Las obras del conde de Busson fuerop reunidas en 35 tomos en 4 y -59 en 12; y contienen: La teoria de la tierra. – La historia del hombre. - La de los animales cuadrúpedos. -- La de las aves, continuada por Montbeliard. - La de los mineroles. — Las investigaciones sobre los bosques. -- Las épocas de la naturaleza; y Los discursos leidos en la academia.

BUGES (Fr. German), monge cisterciense; hízose célebre por su sabiduria y virtud asi en Zaragoza como en Madrid á principios del siglo 17, y publicó en Burgos una obra intitulada: Doctrina cristiana y descripcion del reino de Cristo y su doctrina evangelica para los misterios de adviento y cuaresma, año 1635, en 4.

BUHLE (Juan Teofilo Gotlier),

Brunswick en 1765. Fué catedrático de filosofia en la universidad de Goetinga, desde 1787 hasta 1804, época en la cual aceptó el mismo empleo en la universidad de Moscou con el título de consejero. Habiendo vuelto á Brunswick murió en esta ciudad en el año 1821 al 58 de su edad. Ha compuesto muchas obras periódicas publicadas en Alemania, como las Commentationes societatis regiæ scientiarum, Goettinga. - El Almacen de psicologia, por Movitz y Pockel. - Biblioteca de la naturaleza y del arte entre los antiguos, etc., y ha dejado estas obras : Observaciones criticas sobre los monumentos históricos de la civilizacion de los antiguos pueblos celtas y escandinavios, Goetiuga, 1788, en 8.-Manual de las historias de la filosofia, y de una literatura crítica de la misma ciencia, Goetinga, 1795 á 1804, ocho tomos en 8. – Resúmen de la filosofia transcendental, id., 1798, en 8. – Guia del derecho natural, id., 1799, en 8. - Historia de la filosofia moderna, desde el renacimiento de las letrus hasta Kunt, precedida de un compendio de la filosofia antigua desde Tales hasta el siglo 15, id., 1806, seis tomos en 8. De todas las obras del autor, esta es la que tuvo mas aplausos; forma la 6ª seccion de la obra emprendida por muchos profesores de la universidad de Goetinga y que tiene por título : Historia de las artes y de las ciencias desde su nacimiento liasta el siglo 18. - De optima ratione, qua historia populorum qui ante seculum novum terras, nunc imperio russico subjectas, præsertim meridionales inhabilitasse aut pertransisse feruntur, condi posse videatur, 1806.

BUIGUES (Fr. Raimundo), natural de la villa de Tculada en el reino de Valencia, tomó el hábito de la órden de predicadores en el convento de Luchente en 30 de agosto de 1664 y profesó en el año siguiente. Cursó con tanta aplicacion filosofia y teologia, que concluidos sus estudios fué promovido á lector de una y otra facultad, as cendiendo luego al grado de presentado. Por su amabilidad y sabiduria eligiéronle luego prior de los conventos de Lombay, de Castellon de la Plana y nuestra Señora del Pilar de Valencia; y hallándose de prelado del de S. Jacinto y S. Vicente Ferrer de la universidad de Agullente, marió en 22 de enero de 1716 de edad de 66 años. Escribió muchísimas obras, pero segun dicen Jimeno y Fuster en sus bibliotecas valencianas todas se hallan inéditas en el convento de Luchente. Admira leer la larga lista de ellas; nosotros solo citarémos algunas, para dar á conocer de algun modo el carácter de este laborioso escritor, y los santos y piadosos objetos á que consagraba sa pluma: 1º Rosario mistico, Jardin espiritual, Vergel de plantas divinas, eo Devocionario general, delicioso recreo del alma: provechoso para curas, directores de almas, predicadores, y para todo fiel cristiano, dos tomos en 4 que sin las tablas que son copiosísimas contan de 1280 páginas. 2º Ordculos profeticos en varios vaticinios sobre diferentes materias de diversos profetas, asi santos canonizados y beatificados, como sugetos venerables; asi eclesidsticos como seglares, hombres y mugeres. 3º Tractatus brevis de Monogamia, sive de unico Connubio Sanciæ Anna, Beati Patrianche Joachim Sponsee, Deigenitricis umperque Virginis Mariæ meritisume Matris; et Redemptoris nostri Aiæ.

BUITRON (Hermenegildo de Rojas Jardan de Tortosa y), natural de Bau en el reino de Granada, y abogado en la chancilleria del mismo reino; dejó escrita cuando murió una obra intitulada: De incompatibilitate Regnorum et Majoratuum tractatus ad enucleationem cap. Capit Hermenegildus Rex XXVI quest. I, la cual fué recibida con mucho aprecio cuando la dió á luz pública su yerno D. Francisco Jimenez del Aguila Beaumont en Leon de Francia 1669.

BUIZA Y LLAMAZARES (Juan), seció en un lugar no lejos de Astorga; fué doctor en derecho canúsico, profesor de leyes, archipreste de las Matas, y cura párroco del Burgo. Publicó la obra siguiente: Tractatus diversi per quam utiles omnibus præcipue ecclesiasticu, Valladolid 1604. Estos tratados sen dicz y sobre asuntos verdaderamente útiles é importantes.

BUKENTOP (Enrique de), sátio recoleto de Amberes, nació ácia el año 1654, se aplicó al estudo de las lenguas sábias, y á la Escritura santa; confiáronle empleos bonoríficos en su órden, y murió en Lovaina en 1716. De las dérentes obras que escribió en latim se citan estas como las mas escogidas: 1º Diccionario en que se eplican los términos mas dificiles de la Vulgata, Lovaina, 1706 en 4, libro útil y stabio. 2ª Reglas para la inteligencies de la Escritura, sacadas de los santos padres, 1706. 32 Tratado sobre los sentidos de la Escritura, 1704 : trata eta materia muy metódicamente, y con mucha sagacidad y juicio. 2ª Lux de Luce, Colonia, 1770, en 4, obra dividida en tres partes. En la primera emplea los testos originales, para fijar el sentido de las espresiones ambigüas ó equívocas de la Vulgata : en la segundaparte examina las variantes de ella, y prueba la exactitud de la eleccion que se ha becho para las ediciones de Sixto V y de Clemente VIII : en la tercera compara estas dos ediciones y marca exactamente todas las diferencias de ellas. que son de poca importancia, /é. impugna asi por una prueba de becho el Bullum papale de Tomas James. Hace á continuacion observaciones juiciosas sobre las variantes de ambas ediciones y las diferencias que se encuentran en la de Clemente VIII del año 1592 y la de 1593, lo mismo que entre estas últimas y la de Plantin. Todas lasobras del P. Bukentop son de una latinidad pura y fácil.

BULGARIS (Engenio), sábio prelado griego, nació en Corfú en 1716, y siguió sus estudios conaprovechamiento en diferentes escuelas de la Grecia. Cuando tuvo la edad competente, adoptó el estado eclesiástico, y fué promovido á las primeras órdenes hasta llegar al diaconato. Enseñó despues filosofia: en diferentes colegios de la Grecia y aun de Constantinopla; pero movido del deseo de instruirse hizo un: viage á Italia, y visitó las diferen∹ tes universidades de aquel pais. Despues pasó á Leipsick donde vió al célebre Segner; se perfeccionó con sus lecciones en las matemáticas, y tradujo en griego antiguo los Elementos de matemáticas de aquel famoso profesor. La emperatriz Catalina, que habia oido hablar de élfavorablemente, le invitó para que fuese á su corte y habiéndolo conseguido, le nombró para el arzobispado de Eslavinia y de Chersod que acababa de erigirse. Sabia el latin, el hebreo, y poseia muchas lenguas europeas. Sus principales obras son : 1ª Un Tratado historico de la disputa de la emanacion del Espiritu Santo, inserto en la edicion que dió de las obras de José de Bricane. 2ª Divertimientos teológicos, en griego moderno. 3ª Una Teologia de la cual ha publicado Atanasio de Pezos una edicion con notas curiosas. 4ª Una Traduccion en versos griegos heróicos de la Eneida y de las Geórgicas de Virgilio, dedicada á la emperatriz Catalina. Falleció este escritor en Petersburgo en 1806.

BULL (Jorge), nació en Wels en el Sommerset en 1634 y murió en 1710 siendo obispo de S. David, con la reputacion de un teólogo profundo. Defendió la fé del concilio de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo, mediante los escritos de los PP. que vivieron antes de aquel concilio. Hizo ver contra los arrianos y socinianos, que desde el nacimiento del cristianismo hasta entonces solo ha habido en la Iglesia una misma se y un mismo lenguage. Su principal obra sobre esta materia se intitula : Defensio fidei Nicenæ, etc., Oxford, en 4, 1685. En 1694 dió al público otra obra bajo el título de Judicium ecclesiæ catholicæ trium priorum seculorum, etc.; produccion estimable que fué enviada al gran Bossuet por Nelson, à quien el sábio prelado francés escribió una carta para comunicarla á Bull, y en ella le daba las gracias en los términos mas espresivos

por los servicios que habia hecho con su libro á la religion y á la Iglesia. El tercer escrito de Bull sobre tan importante materia se intitula: Apostolica et primitia traditio, etc. Todas estas obras han sido reunidas por Grabe y publicadas en Londres en 1703 en fólio. En esta coleccion se encuentra tambien la Harmonia apostólica, en que el autor demuestra la confermidad que hay entre Santiago y S. Pablo sobre la fé y las buenss obras. Roberto Nelson publico es 1715 la vida de este teólogo en 8 y sus Sermones en 5 tomos de igual tamaño.

BULLET (Juan Bautista), ≈ 🚱 nora el poeblo de su nacimiento y solo se sabe que murió en Besanson en 1775 de edad de 76 años. Fué decano de la universidad de aquella ciudad, individuo de su academia r catedrático de teologia desde 1728. Tenia una memoria tan felia que nada se le olvidaba, y aunque entregado á estudios desagradables ó ingratos, era de un carácter afable y de un genio complaciente. Sus obras son de dos géneros : las unas versan sobre la religion, y 🛤 otras sobre investigaciones de emdicion; siendo estas las principales: 1ª Historia del establecimiento del cristianismo, sacada de los únicos autores judios y paganos, 1764, en 4. 2ª La existencia de Dios de mostrada por la naturaleza, 🚾 tomos en 8. 32 Respuesta à las dificultades de los incrédulos contre diversos pasages de los libros santos, 3 tomos en 12. En el último 🎕 estos dos escritos que son muy & timables, bace desaparecer muchas pretendidas contradicciones que los espíritus fuertes habian querido es de parte de la asamblea del clero contrar en la Escritura. 4ª De apor-

tolica Ecclesia gallicana origene, 1752, en 12. 5ª Memorias sobre la lengua celtica, 1754 à 59, tres tomos en fólio; obra que es la que mas ha contribuido á su reputacion. 6ª Investigaciones historicas sobre los naipes, 1757, en 8. 7ª Disertaciones sobre la historia de Francia, Besanzon, 1759, en 8. El sutor propone unas nuevas miras sobre diferentes puntos de esta historia, pero la mayor parte de ellas estan fundadas únicamente en etimologias de la lengua céltica. 8ª Disertaciones sobre la mitologia francesa y sobre muchos puntos curiosos de la historia de Francia, Paris, 1771, en 12. Las tres primeras son concernientes á Melusina, la reina Pedauca, y el perro de Montargis : las demas se dirigen principalmente á probar que Hugo Capeto subió al trono legítimamente; que Roma ha sido tomada dos veces por los galos, etc.

BULOW (Enrique Guillermo de), nació en Falkemberg en Prusia, fué alumno de la escuela militar de Berlin, entró á servir á la edad de 15 años, y en 1789 marchó á los Paises-Bajos donde la insurreccion contra José II parecia presegiar una revolucion y ofrecerle el camino de sus ascensos; mas no habiendo tenido aquella insurreccion el triste resultado que Bulow se prometia de ella, volvió á Berlin donde la gran pasion que habia tenido siempre al teatro, le indujo á establecer uno á sus espensas. Pronto abandonó um género de vida tan poco conforme á su nacimiento y marchó á los Estados-Unidos; cuyo estado de agitacion era muy análogo á su caracter y a sus miras; mas no habiendo podido gozar alli de la li-

á Europa, é bizo un ensayo de comercio sobre vidrios y cristales, sabiendo que se vendian á precios muy subidos en el Nuevo Mundo: Tan desgraciado en esta especulacion como lo babia sido en las otras empresas, perdió todo su caudal, y á fin de ganar la subsistencia se vió reducido á hacerse predicador de la doctrina de Swedenborg que habia dogmatizado con algun éxito en Alemania. Tampoco encontró su fortuna por esta via, y á fin de propagar aunque en vano sus locas ideas, escribió una obra intitulada: Ojeada sobre la doctrina de la nueva Iglesia cristiana ó el Swedenborgianismo: por último se vió obligado á dejar la América y buscar en otra parte los medios de subsistir. Su obra ha sido impresa en Filadelfia en 1809, en 8 con este epigrafe: Nunc permissum est. Anuncia el acontecimiento de la nueva Iglesia por los años 1817 y 18. Dejando los Estados-Unidos vino a Francia, y la lectura de la obra intitulada: Consideraciones sobre el arte militar por Borenhorst. le suministró la idea de someter este arte á las reglas exactas de la geometria, y con este objeto compuso su Espiritu del sistema de guerra moderno, en el cual establece una falsa distincion entre la estrategia y la táctica, y reduce todas las operaciones militares á la fórmula del triángulo sacando de este principio consecuencias muy singulares. Esta obra tuvo algunos partidarios en Alemania y fué traducida en francés por Tranchant de Laverne, Paris, 1803 en 8. Por lo demas este sistema ha sido suficientemente impugnado por la dergraciada retirada de los prusiabertad que él se prometia regresó mos en 1806, en la cual parece

que quisieron seguir les medios propuestos por Bulow. El resto de la vida de este bombre estraordinario tué siempre agitado, llevando de una parte á otra su mala fortuna ya á Francia, ya á Prusia, ya en Inglaterra, y al fin murió en 1807, en la cárcel de Riga, donde le encerraron por haber hablado mal de algunos altos personages en su Relacion de la campaña de 1805. Compuso ademas estas obras en prusiano: la Viage de Mungo-Parck. 2ª Historia de la campaña de 1800, traducida en francés por Sevelinges, Paris, 1804, en 8. 5ª Principios de la guerra moderna, ó estrategia teórica y aplicada, estraida del sistema de guerra actual, Berlin, 1805 en 8. 4ª Napoleon Bonaparte, obra escrita en Berlin á favor de los franceses. 5ª Nueva táctica de los modernos tal como debiera ser, Leipsick, 1805, dos partes en 8. 6ª El principe Enrique de Prusia, historia crítica de sus campañas, Berlin, 1805, dos partes en 8. 7ª Cálculos sobre lo venidero, aunque no son proféticos, escritos en abril de 1801 y que se verificarán en 1806.

BUONOCORSI (Pedro), conocido bajo el nombre de Pierin del *Vaga*, por el apellido de Vaga, pintor florentino que le protegió y fué uno de sus maestros; nació en Florencia en 1500, y le crió una cabra. Sus felices disposiciones para la pintura se perfeccionaron en Roma y despues en su ciudad natal, de donde salió para volver á la capital del orbe católico. Julio Romano y el Factore le emplearon en las grandes obras cuya direccion tuvieron despues de la muerte de Rafael. Buonocorsi imitó felizmente á este pintor aunque no le igualó en la invencion, ni en la ejecucion. Tenia sobre todo particular habilidad y gracia en los frisos y los gretescos, los relieves de estuco y en todas las cosas de adorno. Sus dibujos tienen mucha soltura, elegancia é ingenio. Este gran maestro habia comenzado pintando cirios en casa de un miserable mamarachero ó pintor de brocha gorda. Trabajaba en el cielo raso del salon de los reves en el Vaticano cuando murió repentinamente en 1547. Se admira de este artista en las galerias del Vaticano, el Combate de Horacio Cocles. — La accion de Mucio Escevola. - Unos Juegos de ninos; y el Friso que representa la guerra de los gigantes.

BURCHIELLO (Domingo), poeta italiano cuyo verdadero nombre es Domingo de Juan, que era el de su padre. Nació en Florencia ca 1402 y murió en Roma en 1448. Este poeta era barbero en su ciudad natal, y su tienda la cita ordinaria de todos los literatos que vivian entonces en Florencia. Sus poesías, que la mayor parte consisten en sonetos comunmente muy libres, son del género bufon y burlesco, pero llenos de oscuridades y enigmas. A pesar de esto ocupa un lugar distinguido entre los poetes italianos. Se le reprueba con razon el haber respetado poco las costumbres faltando casi siempre al decoro. Las mejores ediciones de sus poesías son las de Florencia publicadas en 1552 y 1568 en 8. Sos sonetos fueron impresos por printera vez en Venecia, en 1477, en 4. Burchiello ha merecido elogios no tanto por la eleccion de sus asuntos ú objetos, como por la pureza y elegancia de su estilo. Su barberia esta piutada en una de las bóvedas

185

de plena de Florencia dividida ! a do piezas; en la una afeitan, en a str componen versos y tocan alguo instrumentos, y encima de la tenda se vé el retrato de Burchiello.

BURCKART (Juan Cárlos), sáho atronomo, nació en Leipsick en 1773. Estudió con preferencia á tode matemáticas y en ellas hizo admirables progresos siendo muy juen. Su pasion dominante fué el titudio de la astronomía, y á fin & adquirir mas instruccion en ella n dedicó à la lectura de los astrómonos de todas las naciones. Al dete aprendió en poce tiempo mudu lenguas como el francés, el in-烨, d italiano, el español,el holadés, dinamarqués, sueco, etc. la anteojo que encontró en casa de m padre le girvió para hacer sus macras observaciones y se entrepicon entusiasmo á los cálculos, pricularmente á los eclipses de M 7 de ciertas estrellas para determar las longitudes geográficas. Habiendo entrado en relaciones con d baron de Zach , este sábio le retibió en su observatorio del monte Sceberg, cerca de Gotha y alli tuvo el jóven astrónomo la proporand de conocer todos los instrumentos de la astronomia moderna Je hacer uso de elios. Despues una residencia de dos años en Seeberg, tuvo Burckart el deseo de viajar y conocer mas particularneste á los sábios estrangeros, y taniono de conocer personalmente á Jelande, recibió del baron de Zach 🖦 carta para aquel célebre astrómo y emprendió el viage á Paris dade llegó en 1797. El astrónomo rencés le recibió amistosamente en a casa enando se ballaba ocupado

cometas. Sobre tres observaciones propuestas, Burckart supo determinar una órbita y todos los elementos de un cometa; y Lalande sorprendido de encontrar un sábio en el que, á la edad de 24 años que tenia entonces no era ya poco poder considerarle como un escelente discípulo, le asoció inmediatamente á sus tareas y á las observaciones que su sobrino Le-français-Lalande hacia en el observatorio de la escuela militar. Casi al mismo tiempo recibió Burckart otro testimonio de aprecio de parte del duque de Sajonia Cobourg Meiringen, quien le nombró su consejero de embajada. Ne encontrando sosiego ni dicha sino en el trabajo, á pesar de las ocupaciones en la ciencia que cultivalua con tanto bonor, hallo un placer en traducir en aleman los dos primeros tomos de la Mecánica celeste, obra francesa que enriqueció con muchas notas. En el año 1800 ganó en la clase de ciencias físicas y matemáticas el premio de astronomía propuesto por el Instituto y que tenia por objeto aquel año la Teoria del cometa de 1770. Reemplazó á Lalande en el observatorio de la escuela militar cuando murió aquel sábio en 1807; y en 1818 fue nombrado individno de la oficina de las longitudes. Su muerte acaccida en 1825 ha privado á las ciencias de uno de los que mas las han honrado, aunque el mismo ha reparado en parte su pérdida dejando las obras signientes : la Methodus combinotorio-analytica evolvendis fractionum continuarum caloribus maxime idonea, Leipsick, 1794 en 4. 2ª Tablas de la luna (en las Tablas astronómicas, publicadis por la oficina de las longituen observaciones y cálculos de los des, Paris, 1812, en 4.) 3ª Tabla de las divisiones para todos los nombres del segundo millon, ó mas exactamente desde un millon veinte mil d dos millones veinte y ocho mil con los números primeros que en ellos se encuentran, Paris, 1814 en 4. 4ª Tablas de los números primeros y de las divisores de los nuimeros del tercer millon desde dos millones doscientos ochenta mil y uno, d tres millones treinta y cinco mil, doscientos noventa y nueve mil, id., 1816 en 4. Mr. Bruckart ha insertado muchos articulos en las sabias Efemérides del baron de Zach.

BUR

BURG (Santiago), nació en Madertis condado de Serth en Escocia, en 1714. Dedicose al principio á la educacion de la juventud, y publicó varios escritos ingeniosos relativos à los acontecimientos de que era testigo; pero todos ellos, aunque muy dignos de atencion y aplaudidos en el momento, caían en el olvido a proporcion que se olvidaban los sucesos que los motivaban. Mas no tuvieron igual suerte les siguientes que han sobrevivido al autor: 1º Himno al Criador del mundo, 1750, en 8. 2º Dignidad de la naturaleza humana, 1754, en 4, y 1767, dos tomos en 8. 3º Relacion de un pueblo de la América meridional, 1760, en 8. 4º Arte de hablar, 1782, eu 8. 5º Observaciones politicas, tres tomos en 8. Falleció este autor en 1775.

BURGOS (Antonio). Nació en Salamanca, y era tenido en su tiempo por uno de los hombres mas profundos en la jurisprudencia civil y canónica. Hizo un viage á Italia y por espacio de muchos años enseño en Bolonia en el colegio de S. Clemente, de los españoles. Llamole a Roma Leon X. para consul- nació en Reims en 1692, sué à Pa-

tarle sobre dos asuntos importantes, y le detuvo para desempeñar uu empleo en la signatura, dándole la que se llama de gracia, y la ejerció tambien en los pontificados de Adriano VI y Clemente VII sucesores de Leon X. Murió en Roma este docto español en 10 de diciembre de 1525, á la edad de 70 años. Publicó un Tratado super utili et quotidiano Titulo de emptione, et venditione in decretalibus, Pavia, 1511, reimpreso en Parma en 1574, en Venecia y en Leon en 1575. Escribió tambien De constitutionibus, de rescriptis, y sobre otros muchos titulos de las decretales; y aun se le atribuyen dos obras ineditas, la una Contra Hæreticos, y la otra; Consilia varia.

BUR

BURGOS (Juan Bautista), sábio religioso agustino, natural de Valeucia. Se distinguió en la órden por su zelo á favor de la disciplina regular, y por sus conocimientos profundos en la teología, y en el derecho canónico. Fué elevado por sus méritos à la dignidad de provincial, y debió á su sabiduría el ser enviado en clase de teólogo al concilio de Trento, donde pronunció en el tercer domingo de adviento de 1562 un elocuente discurso sobre los Cuatro medios que se pueden emplear para estirpar todus las heregias. Despues dió lecciones de teología en Valencia donde murió ácia el año 1575. - Hubo otros dos Bungos españoles (Alfonso y Juan), médicos que se distinguieron por su habilidad en su arte. El primero le ejercia en Córdoba en el siglo 17, y era médico de la inquisicion. El segundo ha escrito un Tratado De pupilla oculi, en 8.

BURIGNI (Juan Levesque de),

187

ris en 1713 con Champeaux y Le mopla, y la Historia general de vesque de Poulli sus dos hermanos, y trabajando de concierto y levendo juntos, los tres fueron adquiriendo los mismos conocimientos humenos, y asi pasaron muchos años. Burigni el mas robusto de estos tres hermanos, era el bibliotecario y secretario de aquella especie de academia; y el resultado de sus trabajos comunes fué un género de Enciclopedia manuscrita en 12 tomos abultados en fólio, que le suministraron los materiales de la mavor parte de sus obras. Fué á Holanda ácia el año 1717, contrajo alti amistad con S. Jacinto, y redactó una gran parte del periódico intitulado la Europa adbia. Publicó en la Haya en 1720 su Tratado de la autoridad del papa, cuatro tomos en 12, y ácia aquel tiempo compuso el famoso Examen crítico de los apologistas de la religion cristiana, impreso despues bajo el nombre de Freret. En 1756 fué admitido en la academia de inscripciones atendiendo á su mérito; y en las sesiones de aquel cuerpo literario leyó un gran número de memorias sálvias. Al conocimiento de las lenguas hebrea, griega y latina, agregaba el de la historia antigua y moderna, de la filosofia y de la teología. Su memoria era prodigiosa, pero todos sus escritos carecen de fuego y de concision. Fruto son tambien de sus tareas literarias la Vida de Grocio, la de Erasmo; y la de Bossuet, recopilando en ellas varios documentos que pueden servir de materiales á los que quieran tratar de los mismos asuntos de un modo interesante. No con tanto acierto escribió la Historia de la filosofia pagana; la concerniente à las Revoluciones de Constanti- las ocasiones que exigia su coops-

Sicilia, obras que esperan una pluma mejor ejercitada y mas crítica. BURKE (Edmundo), nació en Dublin en 1º de enero de 1730. Su padre que era abogado y adicto á la religion protestante, confló sa primera educacion á un Kuaquero amigo suyo; y despues pasó Edmundo al colegio de su ciudad natal y de alli al de los jesuitas de S. Omer. Esta última circunstancia puede servir para esplicar la epinion de squelles que entre sus compatriotas creverou siempre que habia abrazado el catolicismo : sa matrimonio con una católica hija del doctor Nugent su médico contribuyó a apoyar esta opinion. Burke fué á Londres en 1753, y alli se recibió de abogado. Su Ensayo sobre lo sublime y lo bello, que salió á luz en 1757, llamó la atencion de los hombres mas célebres, y le grangeó la amistad de Reynols y de Johnson. Fué á Irlanda en 1761 con su amigo Hamilton; regresó á Londres á los cuatro años. é inmediatamente sué presentado al marqués de Buckingham, primer lord de la tesoreria, que le admitió por secretario particular. Desde este momento empezó su carrera pública, en la cual supo distinguirse como orador y como hombre de estado. Nombráronle poco despues representante del pueblo de Wendover, y entonces el lord Buckingham le hizo bajo título de préstamo el dón de una suma considerable, que le sirvió para comprar su hermosa casa de Reaconsfield. Aunque comprometido con este beneficio á declararse á favor del partido ministerial , jamas se mostró enemigo de los comunes en ninguna de

racion el bien público. El primer escrito en que Burke desenvolvió la superioridad de su elocuencia, fué el discurso que pronunció al principio de las turbulencias de América, y en el cual demostró los inconvenientes del derecho de registro. Se declaró por último uno de los gefes de la oposicion, y publicó un papel que causó la mayor sensacion, y que se intitulaba: Resexiones sobre la causa de los descon*tentos actuales* , en que proponia finalmente como remedio á los males que escitaban las quejas de los descontentos, el confiar el poder de los comunes á las grandes familias Whigs que tan bien habian sostenido la revolucion de 1688, lo cual era indicar el partido de Buckyugham. Eutonces le creyeron muy propenso á las ideas democráticas, aunque injustamente, y con esto dió motivo a críticas severas. Nada omitió contra los actos ministeriales para evitar las guerras y la separacion de la América y para procurar despues un medio de conciliacion, y asi es que el vigor de sus discursos en lugar de disminuir parecia aumentarse mas y mas, presentando á cada instante los rasgos de una elocuencia tan fuerte como enérgica é instructiva. Eligiéroule representante suyo en 1774 los Whigs de la rica ciudad de Bristol, y entonces censuró abiertamente las operaciones de los ministros, tratándolos de ineptos é injustos. Llegó á hacerse como popular la guerra, y Burke oponiéndose á ella indispuso contra si á muchos de sus mas exaltados partidarios, mas no ebstante fué reelegido en la sesion signiente por otra ciudad y pronunpió en la asamblea de los electores un discurso que está reputado co-

mò su obra maestra, y en el cual daba cuenta de su conducta empezando por estas palabras : Gentlemen, I dedine the election; señores yo reuso la eleccion.... Su famoso bill de reforma en las medidas fiscales introducidas en febrero de 1780, bastó para que recobrase el favor del pueblo. En 1782 reemplazó Buckingham al lord North en el ministerio; y agregando á tan al. to puesto el empleo lucrativo de tesorero del ejército, y siendo admitido ademas en el consejo privado, logró en fin que pasase su bill de reforma, desechado por el ministerio precedente. Habiendo muerto Buckingham se retiró Burke con motivo de haber sido designado el lord Shelburne para gese de la tesoreria; pero despues tomó Pitt el timon de los negocios y su primera disposicion sué la de disolver el parlamento á pesar de las fuertes reclamaciones de Burke, que jamas aprobó la idea de una reforma parlamentaria. En 1788 se opuso energicamente, cuando la entermedad del rey, à la proposicion de circunscribir los poderes del regente, é impugnó el principio establecido por el ministro, de que la regencia era electiva y no hereditaria. Este hombre que durante mucho tiempo habia hecho causa comun con los anigos de la libertad de su pais, y que habia mostrado mucha indulgencia con los insurgentes americanos, se declaró no obstante el mas implacable enemigo de la revolucion francesa, porque defendiendo la libertad de la Inglaterra, creia defender sus leyes, al mismo tiempo que en la revolucion de Francia solo veia un trastorno universal del buen órden. La pérdida de un hijo que amaba apasionadamente aceleró el término de sus dias y príncipe Federico de Hesse-Cassel murió en 1797 de edad de 68 años. Era Burke bombre de amable trato, de carácter benéfico, y protector de las letras y de las artes. Reeibia con distincion y beneficencia á to las las víctimas de la revolucion francesa que iban á buscar un asilo en la Gran Bretaña, y estableció para sus hijos una escuela gratuita que dirigió hasta el dia de su muerte con un zelo verdaderamente paternal. Escribió prodigiosamente, siendo dignas de citarse todas estas obras : 12 Indagacion filosofica sobre las ideas de lo sublime y de lo bello, un tomo en 8; obra escrita con mucha filosofia, y digna de ser leida. D. Juan de la Debesa actual fiscal de la Real Audiencia de Barcelona la tradujo en español siendo catedrático de leyes en Alcala, haciendo un importante servicio a nuestra literatura : la traduccion es verdaderamente española, y digna del original; y el prólogo del traductor manificata que este no solamente sabe traducir bien, sino pensar y escribir bien como filúsofo y como humanista. 2ª Reflexiones sobre la revolucion de Francia y la conducta de ciertas sociedades en Londres, relativas d este *grontecimiento* , un tomo en 8. 3ª Cartas á los franceses, un tomo en 8. 4ª Apelacion de los Whigs modernos d los Whigs antiguos, un tomo en 8. Se le atribuyen las célebres *Cartas de Jun*io, y se cree que á lo menos ha tenido una gran parte en cliss.

BURLAMAQUI (Juan Santiago), oriundo de Luca, nació en Ginebra en 1694. Desempeñó por mucho tiempo la cátedra de derecho de su ciudad natal y en este honroso empleo se adquirió gran crédito. El l

su discípulo se llevó consigo á Burlamaqui en 1724 y le tuvo en su compañia durante algunos años. Habiendo vuelto á Ginebra fué nombrado consejero de estado y murió en 1748.

BURNET (Gilberto), historiador y teólogo inglés, nació en 1643 en-Edimburgo. Habiendo acabado sus estudios viajó por Holanda, Flandes y Francia, visitando los sábios y los hombres célebres. En 1665 sué ordenado de ministro del rito auglicano; se encargó de una iglesia: y se ocupó particularmente en la lectura de la historia. Fué á Londres en 1673 á fin de obtener permiso para imprimir la Vida de Santiago y Guillermo duques de *Amilton* , y el rey Cárlos II le nombró su capellau. Pasados seis años publicó su historia de la reforma. obra injuriosa á la iglesia católica, por lo cual mereció la aprobacion de las dos cámaras del parlamento. Caando ascendió al trono de Inglaterra Jacobo II, Burnet se hizo sospechoso á la corte, y por este motivo salió del reino, recorrió la Italia, la Suiza y la Alemania, fué á Holanda, acompañó despues al principe de Orange, (Guillermo III) cuando fué á Inglaterra , y tuvo mucha parte en los sucesos de este. Quedó vacante el obispado de Salisbury y habiéndole solicitado Burnet para uno de sus amigos, desatendiendo á este, fué agraciado él mismo con aquella mitra en el año 1689. A continuacion fué nombrado preceptor del duque de Glocester y murió en 1715, hallándose casado de terceras nupcias. El teólogo inglés era mirado en Inglaterra como Bossuet lo era en Francia, aunque no tenia tanto ingenio, mo-

deracion y sabiduria como el obispo francés. Su exaltacion contra la Iglesia romana ha deshourado su pluma y sus obras; mas á pesar de su aversion á esta iglesia, nada omitió para salvar la vida al lord Estafort y a otros muchos católicos, y jamas estuvo de acuerdo con los que querian escluir del trono al duque de Yorck. A él debió su conversion el duque de Rochester, à quien convenció no solamente de la verdad de la religion, sino que tambien le obligó á practicar los deberes religiosos. Dejó Burnet muchas obras de historia y de controversia de las cuales los sábios de su pais consultan en el dia las signientes : 1ª Memorias para servir à la historia de la Gran Bretaña, bajo los reinados de Carlos II y de Jacobo II. 2ª Viage á la Suiza é Italia, con notas muy curiosas. 3º Historia de la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Cuando Burnet se refugió á Holanda llegó á ser miembro del consejo del estatuder. Jacoho II hizo que le escluyesen y Burnet no guardando ya miramiento alguno, mantuvo una correspoudencia con los descontentos de Inglaterra y abrió al príncipe de Orange el camino del trono. Logró immediatamente el Acta de aumento de beneficios en favor de los individuos pobres del clero, y contribuvó poderosamente a que se aprobase la que aseguraba á la casa de Hannover la sucesion al trono de Inglaterra. Tuvo que sufrir muchas pesadumbres á causa de su libro de la Historia de la reforma, etc.; pues no solamente se declaró contra él Warthon, sino tambien los sábios, Hickey, Pasquer, Enrique y Low; y en Francia; Varillas, Legrand y Bossuet.

BUR

BURRHO (Afranio), comandante de la guardia pretoriana en tiempo del emperador Claudio y de Neron por quien fué gobernador. Era un hombre digno de los primeros siglos de Roma por sus costumbres severas. Acusáronle á Neron por haber conspirado contra este; y el tirano se manifesto al principio dudoso sobre la certeza de la acusacion. Pero al cabo de algun tiempo cansado de tener en Burrho un maestro cuyas leuciones y ejemplos le aborchornaban, abrevió su vida envenenándole, segun dicen, en el año 62 de J.-C. Afranio manchó no obstante su reputacion participando de los despojos del desgraciado Britanico, y permitiendo á los oficiales de las cohortes pretorianas que felicitasen a Neron por haberse librado de las tramas de su madre á quien el tirano acababa de dar muerte.

BURRIEL (P. Andres Marces), sábio jesuita español; hallábase destinado á la conversion de los salvages americanos, y habia tomado ya la ruta de Cádiz en 1749 para pasar á las Indias occidentales, cuando recibió órden del rey mandándole suspender el viage. El monarca, que le apreciaba y amaba, porque conocia sus virtudes y su sabiduria, le confió la delicada comision de formar en compañia de otros sábios una coleccion general de todos los documentos antiguos pertenecientes á la historia eclesiástica de España, y señaladamente de su liturgia y de sus concilios. Empezó el P. Burriel su comision con el Sr. Bayer por el reconocimiento del archivo de Toledo, en donde se detuvo desde 1750: hasta 1755. Los trabajos de los demas comisionados pasaban al-P. Burriel, y este estaba encarga,

do de combinarlos y de dar cuenta | al ministerio de lo que se iba adelantando. En 1752, segun consta de una carta escrita por Burriel al P. Ravago, tenia sacados ya cerca de dos mil documentos auténticos pertenecientes á la historia eclesiástica y civil desde la conquista de Toledo. En la misma carta dá noticias muy exactas de la coleccion canónica que estaba en uso en España en tiempo de los godos, probando que en España no solamente no fué fraguada, pero ni recibida la de Isodoro Mercador hasta la invencion de la imprenta, con otras particularidades que quien quiera leerlas, las ballará con bastante estension en la biblioteca del celoso y erudito español D. Juan Sempere y Guarinos. En ella se queja este sábio escritor de la desidia y desquido de los españoles con estas palabras : « Es muy estraño que » habiendo impreso en Paris esta » carta traducida al francés, no se s haya publicado todavia en Espa-» ña en su klioma original : » y para ilustrar al público, transcribe una parte de ella. Tambien nosotros copiarémos y estractarémos algo de la misma, para que pueda formarse una idea exacta de lo muebo que trabajó el incansable Burriel en el desempeño de su comision. Dice pues este sábio escritor: « La atencion á esta obra secular » no me ha quitado la que debo » tener á otras ideas que deben ser-» me mas propias. Causame ver-» güenza que los estrangeros nos » bayan ilustrado de tantas mane-» ras nuestra liturgia gótica y mu-» zárahe ; el ruido hecho con un » código hallado en Verona, y la ». reimpresion que del misal y del » breviario muzarabe han hecho en

» Roma, y la que de nuevo entra-» rá en los quince tomos de la co-» leccion de todas las liturgias del » orbe que prometen los Asemanis » bibliotecarios romanos. Por esto » me he resuelto á recoger aqui cuanto pueda para la ilustración » de nuestra liturgia en todos sus » ramos. Once tomos góticos en » pergamino hay aqui que contie-» nen diversos pedazos de liturgia goda ó muzárabe; de ello se com-» puso el misal ó breviario que im-» primió el cardenal Jimencz, y si » en ello se hace alguna cosa de » provecho es imprimirlos todos » prout stant como se ha hecho con » los misales galicanos, sacramen-» tarios, gregorianos y leonianos, Dordo romanus, etc. He empren- dido pues la copia entera de ellos. » Sigue despues hablando del rito romano antiguo, y le divide en dos temporadas, estendiendo la primera desde su introduccion basta el tiempo de los reyes católicos, y la segunda desde estos hasta el concilio de Trento ó S. Pio V y su estension. Da una noticia exacta y curiosísima de los muchísimos breviarios que encontró y registró detenidamente en sus investigaciones, y no se contentó solamente con recorrer aquella multitud de libros y códigos, sino que hizo copiarlos para llenar en un todo el objeto de su delicada y utilisima comisiona No fueron estos solos los trabajos en que se ocupó nuestro Burriel; formó tambien en aquella época els índice de la libreria de la Sta. Iglesia de Toledo, que pensaba publicar juntamente con la bistoria de esta : sacó algunas copias de varias poesías y documentos perteneciene tes á las bellas letras; dió cuenta de una Biblia que habia encontra-:

do muy rara; y que creyó con mucho fundamento era escrita antes de la invasion de los mahometanos, proponiendo algunas conjeturas acerca de la obra de Obitu et interitu Patruum, atribuida á San Isidoro. Existen tambien de Burriel otras dos cartas; en la una trata con mucha puntualidad del Codex veterum Canonum Ecclesiæ Hispaniæ, en que tanto trabajó S. Isidoro, notando las equivocaciones del cardenal Aguirre y de Cenni, y en la otra contesta à Don Simon Cárlos Pontero con motivo del proyecto que le remitió sobre la navegacion del Tajo, é insinuándole en ella las grandes utilidades de los canales de riego y navegacion, espone sumariamente la historia de las tentativas que se han liecho en España en varios tiempos para la navegacion del Tajo y para inuchos canales, y acequias á beneficio de la agricultura y del comercio. En el tercer tomo del Ebdomedario de los sábios, número 23 se les el estracto de otra carta del P. Burriel escrita al doctor Amaya sobre un concilio nacional celebrado en Sevilla en tiempo de los reyes católicos. Aunque todas las obras impresas del P. Burriel se publicaron con nombre ageno, consta que son suyas las siguientes: el Prologo que precede à la Relacion del viage de D. Jorge Juan y de D. Antonio Ulloa al equador; la Paleografia española, publicada la primera vez por el P. Terreros al fin del tomo 13, de la traduccion española del Espectáculo de la naturaleza, en 1755; y la segunda vez junta y separadamente con algunas interpolaciones de mano ageua en 1758, en 4.-Informe de la y supremo consejo de Castilla sobre igualacion de pesos y medidas en todos los reinos y senorios de S. M. segun las leyes, Madrid, 1758; en 4; obra apreciabilísima no solo por las escelentes noticias y documentos que en ella se citan, sino tambien por las que se vierten por incidencia acerca del derecho antiguo de España, gobierno particular y policia de Toledo, equivalencia de los metales en los siglos pasados respecto del nuestro, y acerca de otros puntos muy importantes de nuestra legislación; y Noticia de la California, sacada de la historia manuscrita que en 1739 formó en Méjico el P. Miguel Venegas, y de otras relaciones antiguas y modernas, publicada en Madrid en 1757, tres tomos en 4. Murió el P. Burriel en 19 de junio de 1762, á la edad de 43 años y su muerte se atribuye á su grande aplicacion y á sus incesantes tareas literarias.

BURY (N. de), abogado en el parlamento de Francia; nació ácia el año 1750 y murió en Paris ácia 1794. Es autor de muchas obras históricas, entre las cuales hay algunas de mérito por la exactitud de ciertos hechos ignorados hasta su época, las cuales son: Historia de Julio Cesar, Paris, 1758. - Historia de Filipo y de Alejandro el Grande, 1760, en 4. – Historia de la vida de Enrique IV, 1765, 4 tomos en 12. Esta obra es la mejor de las de Bury, y muy superior á la que escribió y publicó sobre el: mismo asunto madama de Genlis en 1815. – Historia de la vida de Luis XIII, 1767, 4 tomos en 12. Historia de S. Luis con un compendio histórico de la cruzada, imperial ciudad de Toledo al real 1775, 2 tomos en 12. - Historia compendiada de los filósofos y de las mugeres celebres, 1775, 2 tomos en 12.—Ensayo histórico y moral sobre la educación francesa, 1777 en 12.

BUSA muger de Apulia, muy célobre por su nacimiento y sus riquezas. Acia el año 258 antes de J.—C. se hizo admirar por su generosidad con diez mil romanos que despues de la desgraciada hatalla de Cannas se habian refugiado á la ciudad de Canusio. Los habitantes daban únicamente á aquellos desgraciados el cubierto, y ella les suministró vestidos, víveres y aun dinero. En premio de esta accion el senado romano la manifestó su reconocimiento concediéndola estraordinarios honores.

BUSBECQ (Auger - Ghislen de), nació en Comines en Flandes en 1522. Los mejores ingenios de Paris, de Venecia, de Polonia y de Padua fueron sus maestros. Cuando volvió á los Paises - Bajos pasó á Inglaterra agregado á la comitiva de Fernando rey de los romanos y este príncipe habiéndole llamado á Viena le encargó de una embajada cerca de Soliman II emperador de los turcos. A su regreso fué nombrado avo de los hijos de Maximiliano II, condujo á Francia á Elizabeth su hermana esposa destinada de Cárlos IX, y quedó en Paris en calidad de ministro del emperador. Habiendo vuelto á los Paises - Bajos en 1592 fué maltratado por unos soldados franceses, y del susto que recibió en esta ocasion, murió cerca de Ruan, á cuyo gobernador rogó que no fuesen castigados los causantes de su muerte. Su memoria fué llorada mucho tiempo por los literatos de quienes era protector, y por los buenos!

ciudadanos de los cuales era el ejemplo. Habia recogido Bushecq en el Levante diversas inscripciones, y las remitió á Escaligero, á Lipso y a Gruter. A él se le debe el Monumentum Ancyranum, mármol encontrado en Ancira y precioso paralos sábios. Con cien manuscritos griegos que recogió en sus viages enriqueció la hiblioteca del emperador. Sus *Cartas* en 4 libros sobre su embajada en Turquia, deben ser estudiadas con reflexion por los negociadores políticos, por ser un modelo de buen estilo para los embajadores que dan cuenta á sus soberanos de lo que pasa en las córtes donde residen. Están ademas ilenas de observaciones geográficas y de imágenes pintorescas que hacen la lectura de ellas muy agradable, las que escribió al emperador Rodulfo cuando estaba en Francia, son un cuadro interesante del reinado de Enrique III : dice mucho en poca**s** palabras, no dejando escapar ni los grandes movimientos, ni las pequeñas intrigas; refiere en fin las cosas con tal sencillez que parecen pasar á la vista del lector. Su obra Consilium de re militari contra Turcas instituenda, y su Viage d Constantinopla y d'Amasia, bajo el título de Legatio turcica, Amberes, 1582 en 8; pueden guiar á los que están encargados de negociaciones con la Puerta otomana.

BUSCHETTO DE DULICRIO, arquitecto del siglo 16, natural de la isla de Dulichio: construyó la iglasia catedral de Pisa, que se mira todavia como una de las mas bellas de Italia. Era un gran mecánico que hacia mover pesadísimas moles con muy poca fuerza. Pusieron en su sepulcro un epitáfio en que se decia: « que dies doncellas levanta-

» ban con las máquinas de Buschet-» to unos pesos tan enormes que

n mil bueyes unidos no hubiesen n podido moverlos, ni llevarlos á

» alta mar un navio mercante. »

BUSCHING (Antonio Federico), consejero del consistorio en Berlin, nació en 1724, y murió en 1795 á la edad de 69 años. Se adquirió una gran reputacion publicando una Biografia estremamente voluminosa y circunstanciada; pero es sensible que la estension misma de su plan le haya hecho incurrir á veces en algunas inexactitudes. La parte mas digna de confianza es la concerniente al imperio de Alemania, en rezon de que tenia mayor conocimiento de las cosas de aquel pais. Las descripciones de los demas son tan diferentes de las nociones que tieuen los indígenas de ellos, que eualquiera las creeria tomadas de algun viage romancesco; lo mas estraño es que se verifique tambien esta observacion con respecto á las provincias mas próximas á Alemamia, tales como la Dalmacia, el estado de Venecia, etc. Sus cálcules sobre la poblacion son casi siempre enormemente exagerados y enteramente desproporcionados á lo que él mismo establece por otra parte. De aqui es que esta vasta compilacion puede ser util a los que se ocupan en la geografia, con tal que tengan bastantes conocimientos y el debido discernimiento para bacer una eleccion juiciosa en esta multitad de verdades y de errores. Mr. Busching era hombre aplicado, modesto y social, y aunque protestante era amigo de los católicos, y hacia generosamente justicia a sus sacerdotes. De su Geografia o nueva descripcion del globo, se han becho mas de diez ediciones, y ha sido

traducida en todas las lenguas de Europa. Las demas obras suyas son: Introduccion d la geografia, la politica, el comercio y las rentas de los estados de la Europa, Hamburgo, 1758. – Bosquejo de una nueva historia de la filosofia, 1772 y 74, 2 tomos en 8.—Compendio de la historia natural, sexta edicion, 1787 en 8. - Comparacion de la filosofia de los libros, con la de los modernos, 1785 en 8. — Bosquejo de una historia comparativa del mérito que las naciones antiguas se han adquirido por sus trabajos y los progresos de las ciencias, Hamburgo 1792, en 8.

BUSI (Fr. Nicolas), escultor, natural de Alemania, y no de Italia, como supone Palomino. Don Juan de Austria , que sabia conocer y distinguir el mérito de los artistas, quedó tan prendado de su habilidad, que le trajo consigo á España. Las primeras obras que bizo en este pais fueron el retrato de Felipe IV padre de D. Juan, y el de su augusta esposa; y los hizo con tanto acierto, que el rey le premió nombrandole escultor de cámara, y Cárlos II le concedió despues el bábito de Santiago, y le señaló una renta para vivir con la decencia que le correspondia. Busi amigo del retiro y de la soledad se separó de la córte y se trasladó á Murcia, donde siguió ocupandose en la escultura con el decero que convenia á su estado. Alti contrajo intima amistad con el pinter D. Lorenzo Vila, que se entretenia en: copiar sus modelos al óleo. Pasó despues á Segorbe y en 4 de cnero ' de 1706 tomó el hábito en los religiosos mercenarios , y falleció en diciembre del mismo año en el

convente de la Merced de Valen- 97 de julio del mismo año se emcia. Enriqueció las ciudades de Murcia, Segorbe y Valencia con sus estimables obras en barre. En la ermita contigua al convento de S. Diego de Murcia se hallaba un famoso Cristo, mayor que el tamaño del natural, hecho por este autor; no sabemos si en las guerras que ha sufrido la España ha padecido estravio tan preciosa obra, asi como las demas estatuas del mismo autor colocadas en las iglesias de aquella ciudad. Es tambien obra suya la devota imagen del Sto. Cristo de la Misericordía, colocada en la hermita mayor del via-crucis de Lorca, a donde fué conducida desde Murcia en hombros de sacerdotes. Son de su mano un Ecce - homo y una Dolorosa que están en el convento de mercenarios de Segorbe y un Crucifijo en la granja llamada de Arguenas propia del convento. Se le atribuye en Valencia una Virgen del Rosario que se venera en la catedral; un S. Pedro Nolasco colacado sobre la puerta de la iglesia del colegio de mercenarios y la estatua de S. José en el convento de la misma órden.

BUSIGNAC Y BORBON (Felipe), arquitecto natural del Rosellon, floreció en el siglo 17. En 1659 reparó el gran puente de piedra con siete ojos que está sobre el rio Ebro junto á Zaragoza. En las cortes que se celebraron en Aragon en 1677, cuando trataron de agregar á aquel reino un puerto de mar, eligieron á Felipe Busignac para que con Liñan y Vera viese si podria bacerse navegable el rio Ebro desde Zaragoza hasta el Mediterraneo, y eligiese en este mar un puerto que inera á propósito para el comercio de Aragon, y en compañía de Jesus en 1552 á los

bercaron los comisionados en el Ebro y recorrieron cuanto les pareció necesario. A su regreso dieron cuenta de lo que habian visto y observado, y presentaron su parecer y el computo de los gastos à que ascenderia la empresa; la cual aunque practicable y utilisima, no pudo continuarse por su considerable coste y la falta de fondos en que se hallaba el reino en aquella época. Se ignora el año y el lugar en que falleció Busignaci

BUSTAMANTE (Bartolomé), natural de Atcalá de Henares, donde estudió las lenguas latina y griega, matemáticas, filosofia, cánones y teologia y se graduó en las tres facultades. El cardenal D. Juan de Tavera arzobispo de Toledo, inquisidor general y presidente de Castilla, queriendo sacar partido del mérito de Bustamante, le nombré su secretario, y depositó en él toda su confianza, en términos que le envió á Nápoles á visitar al emperador cuando desembarcó despues de la jornada de Tunez, y á darle cuenta del estado de estos reinos. A su regreso le confirió el beneficio curado de Carabaña, y quedó tan satisfecho Bartolomé de los favores que le dispensaba el arzobispo Tavera, que jamas quiso ascender á mas altos puestos ni á mayores distinciones á pesar de las ofertas que se le hicieron repetidísimas veces. Aunque no habia ejercido la arquitectura, se declicó a este noble arte haciendo en él grandes adelantamientos. Mientras regentó su beneficio, edificó y adornó la iglesia de Carabaña; mas luego, dejando en ella vinculados sus libros para sus sucesores, entró en la

60 años de su edad. Esta religion amante de los sabios, reconoció en Bustamante un hombre de grande mérito, y desde el momento que entró en su seno le nombró superior del seminario de Simancas, siendo el primero que obtuvo este empleo; despues fué elegido visitador general de la provincia de Castilla y provincial de la de Andalacia. Acompañó á S. Francisco de Borja en la visita que hizo á Cárlos V cuando se hallaba retirado en Yuste, y acordándose este emperador de los grandes y muchos negocios que habia tratado con él en Nápoles, le distinguió con su matural benevolencia. Fundó Bartolomé los colegios de Cádiz, Trigueros, Carabaca y Segura, y murió en 21 de junio de 1570, hallándose en el de Trigueros, á doude habia ido con ánimo de acabar el edificio de aquella iglesia. Fueron muchas las obras que dirigió durante su vida este sábio jesuita, tales como el magnífico hospital de S. Juan Bautista estramuros de Toledo, cuyo plan trazó en 1542 y cuya obra ha merecido el elogio de todos los inteligentes. Dirigió y trazó tambien los planes de los colegios de jesuitas que fundó en Trigueros, Cádiz, Carabaca y Segura; y aun puede atribuírsele la bellísi--ma portada con cuatro columnas dóricas que en el palacio arzobispal de Toledo mandó construir el cardenal de Tavera; y por fin la iglesia del colegio de Murcia concluida en 1569, cuya portada y la del mismo colegio son de aquel buen gusto. Lucio Marineo Sículo compuso en elogio de este insigne jesuita unos versos latinos que pueden verse en el tomo 2 del Cean Bermudez.

BUSTAMANTE (D. Juan Ramirez), natural de Sevilla : supo siete idiomas indios, é bizo muchos viages á América; contrajo cinco veces matrimonio, y tuvo cuarenta y dos hijos legítimos y nueve ilegític mos. En 1656 á los 90 años de su edad se ordenó de sacerdote y vivió hasta 1687, habiendo celebrado misa todos los dias y asistido con frecuencia y ejemplar devocion al altar y coro de la parroquial de S. Lorenzo de Sevilla. Murió de resultas de una caída á los 121 años, y se le dió sepultura en dicha iglesia. Se dice que fué elegante poeta, aunque nosotros no hemos visto obras suyas por las cuales podamos juzgar de su talento y mérito poético.

BUSTAMANTE (Juan Ruiz de); debe hacerse mencion de este filósofo y gramático español, aunque nada sahemos de su vida, por haber publicado las Fórmulas adagiales latinas y españolas, en Zaragoza, 1551 en 4, y por haber escrito una Gramática en castellano, de la cual hace mencion Palmireno.

BUSTAMANTE DE LA CAMARA (Juan), nació en Alcalá de Henares á fines del siglo 16, y allí estutudió y allí se hizo célebre siendo profesor primario de medicina. Escribió 2 tomos : De animantibus Sacræ Scripturæ, Alcalá de Henares, 1595 en 4, y Leon de Francia, 1620 en 8, de los cuales se aprovechó despues Samuel Boeharto de Roterdam para dar á luz su insigne y erudítisima obra intitulada: Hierozoikon, sive De Animantibus Sacræ Scripturæ, aunque al fin hace mencion de nuestro autor en el libro VI de la segunda parte, cap. IV.—Con el mismo nombre de Juan Bustamante de la Cámara vemos publicadas dos obritas, la una De las ceremonias de la Misa, Cuenca, 1662 en 8, y Madrid, 1655; y la otra, de Las rúbricas del oficio divino, Madrid, 1649; pero creemos que estas obras son de otro autor que tendria el mismo nombre y apellido.

BUSTAMANTE Y GUERRA (D. José), caballero de la órden de Santiago y gran cruz de la de S. Hermenegildo, teniente general de la real armada; etc., nació en el lugar de Ontaneda valle de Toranzo en las montañas de Santander el dia 1º de abril de 1759 y sentó plaza de guardia marina en la isla de Leon el 7 de noviembre de 1770, babiendo sido promovido á brigadier en 1773. En esta clase hizo varias campañas de mar, y un viage à Napoles el año de 1774 en la escuadra que mandaha D. Pedro Castejon. Ascendido á alferez de fragata, continuó embarcado y fué en la fragata Sta. Clara al socorro de Melilla, que estaba sitiada por los moros, logrando proveerla y desembarcar la artilleria gruesa en medio de los fuegos cruzados que disparaba el enemigo. Destinado en Cádiz á la urca Sta. Jués, pasó con otras cinco urcas y la fragata Esmeralda á conducir tropas á Puerto-Rico y la Habana. Salió de allí ya hecho alferez de navío para España con un rico cargamento de la Real Hacienda, v por haber varado el buque á la entrada del canal de Bahama sobre Cayo Largo, permanecieron tres dias en tan crítica y peligrosa situacion, contribuyendo Bustamante con sus conocimientos y diligencias á salvar el buque; como lo manifestó su comandante recomendándole particularmente. Vu-

elto à Cádiz, trasbordó al navío Velasco, y muy luego á la urca Sta. Inés, en la cual navegó á Manila en 1777; y como al regresar á España dos años despues se hallasen impensadamente declarada la guerra con los ingleses, fueron atacados, pasadas ya las Terceras por dos corsarios, cada uno de superior fuerza; y sosteniendo un combate de mas de tres horas, acaeció el incendio de unos cartuchos en la bateria, de cuyas resultas fué gravemente berido Bustamante, como lo acrechtaban las señales que conservó toda su vida; y cediendo á la fuerza, y hechos prisioneros fueron conducidos á Irlanda. Ningun cargo resultó contra Bustamante en el examen judicial que se hizo de este acontecimiento; y eangrado á poco tiempo, siendo ya teniente de navío, se embarcó en Cartagena en el nombrado Triunfante, que despues de desempeñar una comision en los Alíaques pasó al bloqueo de Gibraltar. Desamarrado este navío por un fuerte temporal del fondeadero de Algeciras y arrojado sobre la plaza enemiga, fué batido desde ella hasta con bala roja; debiendo su salvacion al acierto y actividad de sus maniobras. Poco después salió con la escuadra combinada eu octubre de 1782 en persecucion de la inglesa mandada por el almirante Howe; y en el combate general que se tuvo fuera del estrecho, fué el Triunfante de los que mas sufrieron. Al regreso de la escuadra á Cádiz trasbordó Bustamante á la fragata Sta. Rosa, y de ella al navío Africa, que componia la escuádra que se preparaba para la conquista de la Jamaica, cuya espedicion no se verificó por la paz que se ajustó en Paris en 20 de enero

de 1785. Eu el mismo año se le l destinó al navio Septentrion, que condujo azogues à Veracruz; y reunidos allí y en la Habana tres navíos mas, condujeron á Cádiz la estraordinaria suma de treinta y tres millones de pesos fuertes en oro, plata y frutos; ejerciendo Bustamante las funciones de mayor general de esta escuadra, por cuyo mérito fué promovido á capitan de fragata en 1784. En esta clase, y como segundo comandante del navío S. Sebastian, hizo en el Mediterraneo en 1788 una campaña con la escuadra de seis navíos mandada por el general D. José de Córdova, con el objeto de comparar el andar y las propiedades de estos buques y mejorar la construccion naval. Por este tiempo, unido con el capitan de fragata D. Alejandro Malaespina, formaron ámbos y dirigieron al rey un plan para dar la yuelta al mundo, sin otro objeto que acelerar los progresos de las ciencias, y particularmente de la navegacion. Aprobada la idea por S. M. y construidas al intento las corbetas Descubierta y Atrevida, y mandando Bustamante la segunda, salieron de Cadiz el 30 de julio de 1789; recorrieron y formaron cartas y derroteros de las costas de América comprendidas entre el rio de la Plata y el cabo de Hornos por una parte, y por la otra entre este mismo cabo y los estremos de la América septentrional hasta la latitud de 61° : examinaron las islas Marianas, Filipinas y Macao, en las costas de la China : navegaron pasando entre la isla de Mindanao y .las de Morintay; costearon la nueva Gniuca, reconocieron bajo la línea y acia el oriente 500 leguas de mares no trillados, atravesaron l

las Nuevas Hebridas, vinitaron la Nueva Zelanda y la Nueva Holanda y el archipiélago de los Amigos; y practicadas en fin nuevas investigaciones en algunos paralelos del mar Pacífico, abordarou al Callao de Lima en junio de 1795. Desde alli visitaron de nuevo el puerto de Concepcion de Chile; y divididas las corbetas para multiplicar sus trabajos, costearon la tierra del Fuego, la costa Patagónica y la parte occidental de las Malvinas, reuniéndose en el rio de la Plata. despues de haber padecido la Airevida, que mandaba Bustamante, eminentes riesgos en el eucuentro de muchas y grandes bancas de nieve. Por el estado de la Europa se armaron en guerra en Montevideo ambas corbetas, y escoltando un rico convoy, llegaron á Cádis el 21 de setiembre de 1794. El 7 de diciembre fueron presentados á los reyes nuestros señores, Malaespina, Bustamante y algunos de los oficiales que habiau llevado en la espidicion, recibiendo de SS. MM. las demostraciones del mas distinguido aprecio. Aunque por sucesos muy singulares é imprevistos no se haya publicado oportunamente la relacion histórica y política de este viage, el público distruta de las cartas, derroteros y observaciones astronómicas, y aun de alguna parte de botánica; de modo que no han sido enteramente infructuosas las tareas de tan hábiles oficiales. Mientras se preparaba esta espedicion el año de 1789, Bustamante procuró reunir los ánimos de sus paisanos los montañeses, á fin de construir un navío de 74 para la la real armada; y por real orden de 17 de julio de aquel año se le manifestó cuanto agradecia S. M. su

zelo y sus esfuerzos, gloriándose de tener unos vasallos que mirasen con tanto interés por el honor y y lustre de la nacion. Promovido á brigadier en 1796, fué nombrado gobernador militar y político de la plaza de Montevideo, y comandante general de aquel apostadero de marina; y la guerra con los ingleses y con Portugal le obligaron á tomar tan acertadas disposiciones para la defensa y conservacion de aquellos dominios, que satisfecho S. M. de su buen desempeño, le manifestó su real voluntad de prorogarle ambos mandos por cinco años mas, lo que no tuvo efecto por las circunstancias que ocurrieron. Regresando entonces á España con caudales de Lima y Buenos-Aires en las cuatro fragatas que mandaba en medio de una paz general, se encontró sorprendido al recalar en la costa de España sobre el cabo de Sta. Maria con una division de otras cuatro fragatas inglesas, cuyo comandante le hizo saber, que, aunque se hallaban en paz ámbas naciones, tenia órden de su gobierno para detener los buques de su mando y conducirlos á Inglaterra. Tan inesperada intimacion no pudo dejar de herir el pundonor de militares españoles; y de las contestaciones en tan impensado lance, resultó el combate, anstenido el dia 4 de octubre de 1804 contra fuerzas superiores, que lo fueron mas, cuando volada la fragata Mercedes y la Medea con casi toda su tripulacion enferma, hubieron de quedar prisioneros los tres buques. Los mismos enemigos respetaron la conducta noble y pundonorosa de Bustamante á quien distinguieron en Londres, asi el

otros personages de alta gerarquia. Con este favor pudo volver á Espoña, donde solicitó se examinase su conducta en consejo de generales ; y en vista de este examen, el rey, satisfecho de su honrado proceder. se dignó declararle indemne de todo cargo, y apto para toda clase de mandos por real orden de 29 de diciembre de 1805. En efecto, se le nombré entonces vocal de la junta de fortificacion y defensa de Indias. Invadida la península en 1808 por el ejército de Bonaparte, se negó Bustamante con firmeza á reconocer al rey intruso, y abandonó su familia y cuanto tenja: en Madrid para reunirse al gobierno legítimo. Nombróle este presidente de Charcas, lurgo del Cuzco; y sin tomar posesion de uno ni de otro le confirió por fin la primera regencia la capitania general y presidencia de Goatemala en abril de 1810. Fué conducido á Veraeruz en un navio inglés mandado por el almirante Fleming, que le hizo los honores y obseguios mas distinguidos; desempeñó en Méjico: una comision importante que llevaba del gobierno, y tomó posesion de su empleo en Goatemala el dia-14 de marzo de 1811, cuando ya las rebeliones de Méjico, Buenos-Aires y Costa-firme, y el perverso ejemplo de Oajaca y Caracas empezahan á trascender á varias provincias de su mando; pero Bustamante con su zelo y vigilancia, con su pa-triotismo y actividad logró penetrar las ideas y los planes de los revolucionarios, disolver la junta anárquica que habian establecido en Leon de Nicaragua, y hacerles reconocer la autoridad legalmente depositada en aquel R. Obispo. Al almirantargo como los ministros y mismo tiempo descubrió y sofocé-

otras insurrecciones parciales en la capital, que debian influir poderosamente en las provincias comarcanas. Estos cuidados no le estorbaron atender á las mejoras de la administracion, consiguiendo en Goatemala aborros de 1.257.559 pesos en los seis primeros años de su gobierno, y restablecer el tributo, adoptando para ello las medidas que dictaban la prudencia y la política en tan delicadas circunstancias. Por estos medios, seguidos con constancia y á costa de grandes fatigas, que influyeron mucho en el quebranto de su salud, consignió conservar al rey con grandes ventajas aquella parte preciosa de sus dominios, correspondiendo á la confianza que babia merecido. Luego que regresó de América en 1819 volvió á nombrarle S. M. vocal de la junta de fortificacion y defensa de Indias : desempeñó interinamente la direccion general de la armada con tino, zelo y actividad; y en prueba de la confimza que debia á S. M. por su leal proceder, durante los tumultuosos tiempos del gobierno constitucional, le nombró vocal de la misma direccion general en 11 de marzo de 1824, y en 6 de abril inmediato vice-presidente de la junta del fomento de la riqueza del reino, encargándole otras comisiones propias de sus conocimientos, zelo y amor constante á la soberana persona de S. M., prendas tan conformes á sus principios acreditados en las mas arriesgadas situaciones de su vida, que harán siempre apreciable su memoria tanto como fué sensible su muerte acaecida en Madrid á 10 de marzo de 1825, especialmente para los que le conocieron y trataron con mayor intimidad y con- las tres principales lenguas. 3º Bre-

fianza. Este artículo es sacado del suplemento á la gaceta de Madrid de 5 de julio de 1825.

BUSTAMANTE DE LA PAZ (Benito), médico doctor de Salamanca, de cuya ciudad se dice que era oriundo : fué colegial en el de S. Clemente de Bolonia, y en el mismo obtuvo la cátedra primaria de lógica. Publicó en Venecia en 1554 la obra intitulada : Methodus in VII Aphorismorum libris ab Hippocrate observata, qua, et continuum librorum ordinem, argumenta, et schemata declarat en 4. Murió en Guadalupe, coma consta en las notas del archivo del citado

colegio de Bolonia.

BÜSTO Y VENEGAS (Alejo). nació en Toledo en 1522. Alfonso Matamoros, Sepulveda y Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana. hablan de Busto como de uno de los hombres mas ilustrados de su siglo. Estudió teologia en Salamanca y no teniendo vocacion para el estado eclesiástico, se casó y abrió en Toledo una escuela de latinidad. y filosofia. Falleció en esta última ciudad en 1584, y dejó publicadas las obras siguientes : 12 Diferencia de libros que hay en el universo, Toledo, 1546 en 4; Salamanca, 1572 en 8. Bajo el título vago y oscuro de este libro, que está dedicado á Bernardo Diez Lugo, obispo de Calahorra, el autor esta∹ blece los principios de la filosofia sagrada y natural; y por él se le debe considerar como el primero que la hizo familiar á los españoles, ó que á lo menos la desembarazó de aquellas definiciones escolásticas que hacian el estudio de ella fatigoso y de poca utilidad. 2ª Tratado de ortografia y de los acentos de

vis enucleatio in obscuriores velleris aurei locos Alvari Contezii, Toles do, 1540 en 8 : son dos escotios sobre el poema del Toison de oro de Alvarez Gomez célebre en su tiempo. 4ª Brevia scholia in Petri Papæi Flandri Samaritom comediam, etc., Toledo, 1542. 5ª Agonia del transito de la muerte, con los avisos y consuelos que acerca de ella son provechosos, 1585, dedicada á la condesa de la Cerda. Escribió Busto este libro pocos meses antes de su muerte. Este autor escribia con igual elegancia el espanol y el latin. Habia prometido una Gramática narrativa histórica y una obra intitulada Diabologia, las cuales no han salido á luz.

BUTE (Jaan Estuardo, conde de), nació en Escocia ácia el año 1710. Habia sido elevada su familia á la clase de los pares en 1705 y suponia descender de los antiguos soberance de aquel reino. Nombrároule en 1737 para reemplazar à uno de los pares de Escocia que acababa de morir, y se mostró tan obstinadamente opuesto á las medidas de los ministros, que con esto ae atrajo la animadversion del gobierno. Disgustado de no haber sido reelegido para el parlamento siguiente, en 1741 se retiró a una de las islas de las Hebridas que tiene su nombre, y le pertenecia. Aili, en compañia de una esposa á quien amaba, parecia haber olvidado enteramente los negocios, cuando habiendo hecho un desembarco en Escecia el pretendiente a la corona, Bute temeroso de hacerse sospechoso de adhesion à los Ectuardos, pasó á Londres con muchos señores escoceses, y fué á ofrecer sus servicios al gobierno. Esta prueba de celo no bastó para luego empezó a levantarse un par-

que fuese olvidada su conducta anterior, y asi es que solo debió a la casualidad el valimiento que obtuvo despues. El príncipe de Gales quedó tan satisfecho y contento de Bate al verle representar el papel de Lotario en la comedia de La bella Peni:enta, de Row, en casa de la duquesa de Queensbury, que le invitó á que fuese á su corte, y no tardó en ejercer una grande influencia en el gobierno. Despues de la muerte de aquel príncipe acaecida en 1751, la viuda del mismo le confid particularmente la educacion del heredero presuntivo de la corona. El augusto alumno tenia al conde de Harcourt por ayo, y al obispo de Norwich por preceptor; pero no pudiendo estar acordes sus principios con los que Bute tratabade inculcar a su jóven discipulo, despues de haber tenido con Bute muchas disputas sobre este particular, el ayo y preceptor hicieron renuncia, y fueron reemplazados por el lord Waldegrave y el obispo de Luicoln. Murió Jorge II en 25 de octubre de 1760, y en 27 fué nombrado Bute consejero: tuvo á su cargo la direccion de los negocios de Inglaterra cuando la retirada de Pitt, y gozó de una confianza sin límites en tiempo de Jorge III que le bizo su primer ministro. La paz firmada en Fontainebleau en 1765 tan ventajosa para la Grao Bretaña, foé en grau parte obra de Bute, y dió ocasion al desarrollo de sus talentos en la cámara alta, donde defendió el tratado de aquella misma paz con tanta energia, sabiduria y elocuencia, que dejó absortos á sus mismos enemigos. El tratado tuvo en fin la aprobacion del parlamento, pero

tido poderoso contra Bute. Encendióse de nuevo la guerra de los felletos que Pitt habia sabido sofocar con su talento, y el ministro fué el objeto de las mas violentas agresiones. No por esto se disminuyó su crédito en el ánimo del monarca; por el contrario aun consiguió Bute alejar de la real persona todos los homhres del partido de los whigts, es decir aquellos mismos que habian hecho la revolucion de 1688, y colocado en el trono la casa de Brunswick. La guerra habia dejado muchas deudas atrasadas; con este motivo se negoció un nuevo empréstito, y a fin de pagar los intereses de él, recurrió el ministro á la imposicion de un derecho sobre la cidra. Diéronle ámbas cámaras su aprobacion a pesar del partido de la oposicion y de las reclamaciones de la ciudad de Londres, y el bill fue convertido en ley. No podia ignorar. Bute sin embargo que era el blanco del odio general, pues todo el mundo se lo manifestaba por los medios mas injuriosos; y cuando todos le creian haber llegado al supremo grado del poder quedaron sorprendidos al saber que habia pedido su renuncia dando por pretesto el mal estado de su salud y añadiendo: « Señor, consiento en morir » en servicio vuestro, pero me es » imposible vivir aquí. - En ese caso » contestó el monarca, mas quiero a perder mi ministro que mi ami-» go.» Sucediále en el ministerio lord Grenville, y aunque alejado Bute de la corte se creyó generalmente que habia tenido siempre una grande influyencia en los negocios: lo cierto es que todo ministro que obraba en sentido opuesto al suvo, era despedido al momento. Sus hechuras que fueron designa-

des bajo el nombre de cabala se tomaban el de amigos del rey. y fueron muchas veges indicados como autores de los males de su patria Guando murió en 1772 la princesa de Gales, madre del rey, cesó Bute de tomar parte alguna en los negocios, y entonces fué olvidado enteramente; de modo, que habiendo muerto em 1792, este acontecimiento no causó sensacion alguna en ninguno de los partidos. Pasó los últimos años de su vida en su magnifica quinta de Lutton, en el Berkshire donde tenia entre otras cosas dignas de atencion ona libreria de treinta mil volúmenes, nu gabinete de instrumientoa de astronomia, de física, y de matemáticas. y un jardin botánico que habia enriquecido con las plantas mas raras. Esta era la ciencia que babia siempre preferido; y estaba siempre en correspondencia con los mas celebres botánicos de la Europa. Escribió para la reina de luglaterra una obra titulada : Tablas de botde nica que contienen las diferentes familias de las plantas de la Gran Bretana clasificadas segun las cinco partes de la fructificación y arres gladas segun un metodo sinostico. 9 tomos en 8, obra la mas magnis. fica en esta ciencia que habia salido á luz hasta entonces. Los gastos subieron a diez mil libras esterlinas. Solo se imprimieron de ella dece ejemplares que el autor regaló, em viando uno a Buffon. Linco ha dedicado al conde de Bate un género de planta que ha denominado stewartia del nombre de Estuardo que tenia su familia. Este delebra inglés ha dejado muchos hijos de los quales el mayor ora individuo del ministerio en 1812; el segundo arl zobispo de Dublin ; ana de sus hie

jas casó con el duque de Norhtumberland, y la otra con el conde de Macartney, conocido por su embaicale el la China

jada á la China.

BUTES ó Boses, gobernador de la ciudad de Eiona, orillas del rio Estrimon. En tiempe de Dario bijo de Histaspe, rey de Persia, manifestó á su soberano una fidelidad que se convirtió en suror. Hallaudose sitiado por Cimon, general de los atenienses, y no queriendo acceptar una capitulación honrosa que le otrecieron prefirió morir a ren-dirse. Mandó que se recogiose escropulosamente todo el oro y la plata que habia en la ciudad, hizo encender una grande hoguera y babiendo degollado á su muger, sus hijos y todos los demas de su casa, los arrojó á las liamas con todas las riquezas que se habian recogido, y él mismo se precipitó despues al fuego invitando con este ejemplo á que hiciesen otro tanto sus conciudadanes. Este furor patriótico le vió renovado España en Sagunto y en Numancia.

BUTLER (Albano), nació en 1710 en el condado de Northampton; era bijo de padres honrados; estudió en Douai en el colegio de clérigos ingleses, y despues de adoptar el estado eclesiástico, ensenó humanidades, filosofia y teologia en aquella misma casa. Volvió á Inglaterra y en 1765 se hallaba de capellan del duque de Norfolck, primer par de aquel reino. Pasados algunos años, sucedió al abate Talbot en la presidencia del colegio inglés de Saint-Omer, la cual le fué conferida por el parlamento de Paris cuando la estincion de la compañia de Jesus en Francia año 1762. Alli murió Butler ácia 1773 despues, de haber gozado de la confianza intima de Mr. Montlonet obispo de Saint-Omer, y de otras muchas personas distinguidas. Ha inmortalizado sa nombre con las Vidas de los PP.. los martires y principales santos, con notas historicas y críticas; obra escrita en inglés que ha sido traducida en español y en otras muchas lenguas. Bu ella se encuentran modelos de virtud de todos los siglos y de todas las edades. Las fiestas principales del são; instituidas por recordarnos los diferentes misterios de la religion, estan tratadas en este libro con la dignidad que conviene a tan grandes asuntos, dando en fin Butler á su trabajo un nuevo mérito con un gran número de notas sobre los concilios, los PP., los autores eclésiásticos y hasta los acontecimientos de la historia profana que tienen relacion con dichas vidas.

BUTINER (Guillermo), naturalista y teólogo aleman; nació en Wolfenbyttel en 1616. Ejerció primeramente la farmacia, hizo muchos viages en casi todos los estados de Alemania, Escocia e Inglaterra, se dedicó al estudio de los diferentes dialectos de los paises que recorria ; abandonando despues las tareas farmacéuticas, pasó á Gottinga donde se detuvo para hacer inmensas indagaciones sobre la historia primitiva de los pueblos y la filiacion de las lenguas. Habia adquirido profundos conocimientos, aunque son poco numerosos sus escritos : mas no por esto ha dejado de suministrar grandes ideas en la ciencia que cultivalia. La mayor parte de sus émulos y sus discipulos adquirieron del trato con él ingeniosas y utilisimas noticias, predigándoles generosamente el fruto de sus desvelos : debe creerse que

é, no ser por su auxilia des Schoel de Brustlas, temiendo de falta de zers y los Gatterers no hubieran llegado á desenredar tan pronto el caos en que estaba como envuelta la historia de las emigraciones de los antiguos pueblos del morte. Es en fin el autor de los primeros y mas completos hosquejos de Glosologia. Este súbio estianable y laborioso se privó durante sú vida de cuanto pudiera llamarse comodidad por invertir todo su caudal en la compra de libros y efectos preciosos de historia natural, viviendo tan parcamente que solo hacia una comida al dia y el gasto de ella no pasaba de tres sueldos. A pesar de esto gozó siempre de una salud robusta conservando hasta el fin de su vida toda la memoria y agilidad de un jóven. Murió en octubre del año 1801 siendo de edad de 85. Habia sido profesor en la sociedad real de Gottinga por espacio de 25 años y tenia el título de profesor de la ciudad de Jona, y el de consejero áulico. Hay de él en aleman unos Cuadros comparativos de los alfabetos de diferentes pueblos, etc., Gottinga, 1771, y 79, dos partes en 4, cuya impresion no se ha concluido por desgracia. - Esplicacion de un almanaque imperial del Japon, 1773. Observaciones sobre algunas especies de Tenia, 1774. - Listas de ·los nombres de los animales, usados en el Asia meridional, 1780. - Tabida alphab. hodiern., 1776.

BUXTORF (Juan), nació en 1564 eu Camen en Westfalia. Este catedratico de hebreo en Basilea se hizo célebre por el conocimiento de aquella lengua, y musió en 1629 à la cdad de 69 años. Habíanle ofrecido varias cátedras en Saumur y en Leiden, pero los magistrados de haberse hallado en la escuadra

un profesor an escelente, evitaron au ausencia aumentandole cousiderablemente la dotacion. Entre el gran número de obras de que le son deudores los hebraizantes merecen particular atencion las signientes: 1ª Tesoro de la gramdica hebrea, dos tomos en 8. 2ª Una Granuitica hebrea, muy estimada, Leiden, 1701 y 1707, en 12, revista por Leusden. 3ª Biblia rabinica, Basilea, 1618 y 19, cuatro tomos en fólio. 4ª Institutio epistolaris hebraica, 1629 en 8 : es una coleccion de cartas, útil á los que quieren escribir en bebreo. 5ª Concordantia hebraica, Basilea, 1632 en 8 : una de sus mejores obras. 68 Muchos Lexicos hebreos y caldeos, en 8. 7ª Synagoga Judaica, 1682 en 8, la cual es un cuadro de la religion, de las costumbres y de las ceremonias de los hebreos.

BUTRON (Juan Alfonso de), natural de Najera y abogado de mucha fama en Madrid. Defendió á los pintores en una gran causa que se siguió contra sus privilegios en el consejo supremo de Castilla por demanda fiscal; y trabajó un escrito: Por los pintores y su esencion sobre que se declaren innunes de pagar la alcabala, y sean absueltos de la demanda puesta por el fiscal, el cual se publicó con la obra de Vicente Carducci : De Pictura Dialogi, en Madrid, 1633, en 4. Antes se habia dado á luz con este título : Diálogos apologeticos por la pintura, en que se defiende la ingenuidad de este arte, que es liberal y noble por todos los derechos.

BYRON (Juan), celebre navegante inglés, nació en 1723 y murió en Londres en 1786. Despues del almirante Anson en su viage à la tierra de Magallanes, donde se vió espuesto à los mayores peligros, sirvió con mucha distincion en la guerra contra los franceses en 1758; emprendió en 1764 un nuevo viage al rededor del mundo con dos fragatas y descubrió en el mar del Sud la isla que tiene su nombire. Publicó una Relacion de su viage en Lóndres en 1766 en 4, la cual se halla traducida en español bajo el nombre de Viage del comandante Byron al rededor del mundo.

BYRON (Jorge Gordon, lord), nieto del precedente, nació en la abadia de Newstead en Escocia, en enero de 1788. Era de una familia normanda que habia pasado á Inglaterra con Guillermo el conquistador, descendiente por parte de madre de la familia de los Estuardos, murió en Misholongui en Grecia en 19 de abril de 1824. Educáronle en Escocia, siguió sus primeros estudios en la escuela de Harrow, y cuando hubo llegado á la edad de 16 años pasó al colegio de la Trinidad dependiente de la universidad de Cambridge, donde empezaron á manifestarse los gustos estraordinarios que tuvo durante el resto de su vida. Siendo ya poco fiel á sus hábitos, al salir de aquella casa dejó en el cuarto que habia ocupado, un oso que hasta entonces habia sido su compañero favorito y que el mismo habia domesticado, indicándole, segun él decia, como candidato para la primera vacante de alumno. Habiendo vuelto á entrar en la abadia de Newstead, convertida en propiedad de sus antecesores á consecuencia de la usurpacion de Enrique VIII, cedió á la fantasia de creerse enamorado y de llegar á ser poeta.

pocsias sueltas que intituló: Horas de recreo, por un menor. La mordaz Revista de Edimburgo, se apoderó de los ensayos de este jóven, y mezclando personalidades groseras aconsejó á Byron que renunciase la poesia. Exasperado éste contra sus zoilos, respondió con una satira imitada de Juvenal, de Pope y de Giford, inmolando por un resentimiento ciego la reputacion de los principales literatos de aquel tiempo. Asi respondia a una injusticia cometiendo el otra, pero el ingenio queda fácilmente absuelto: razon por la cual la mayor parte de aquellos que fueron atacados en los Poetas ingleses y los Criticos escoceces, han llegado á ser los amigos de Byron; entre otros Tomas More v su ilustre rival sir Walter Scott. Cuando hubo pasado algun tiempo en la disipacion en Newstead, y despues en Londres donde desdeñó la dignidad de par, á pesar del aplauso que mereció su primer discurso en la camara alta, atormentado muy pronto del fasti-dio de la sociedad, fué á España, Portugal y Grecia á continuar en sus ilusiones. A su vuelta á Inglaterra celebró en su Viage poético los sitios pintorescos de los diversos paises que habia recorrido, y á poco tiempo el amor y el entusiasmo que le dominaban á favor de la Grecia, se manifestaron en breve en los dos primeros cantos de su Childe-Harold. Este poema en cuyo héroe creyeron describrir los ingleses al autor mismo, hizo de tal manera a Byron el objeto de la curiosidad pública que llegó à ser el hombre de moda. A poco tiempo otro poema titulado : El Corsario aumentó en tanto

grado el entusiasmo, que fueron vendidos en un dia diez mil ejemplares de él. El Gihaour, la Desposada de Abidos y Lara, acrecentaron mas y mas la celebridad del jóven lord, mas por desgracia solo hizo uso de ella para entregarse á toda la disipacion que ya le habia causado graves pesadumbres. Llegaron à liamarle en fin el hombre dichoso al mismo tiempo que se malquistó con todas sus queridas, y que en medio de sus frecuentes desavenencias, todo su desahogo era componer epigramas contra ellas, haciendo uso del ultrage y de la invectiva á que se habia acostumbrado. Buscando luego mayor felicidad y mas sosiego en el matrimonio, á pesar del desprecio con que miraba á las mugeres, casó con mis Milblank en el año 1816, pero no tardó en tener este enlace las consecuencias que debian presagiarse del carácter de un marido tal como el lord Byron. Baste decir que al mes de casado hubo disensiones entre ambos esposos, á lo cual siguió una separacion, sobreviniendo de aqui el declararse contra Byron los grandes, el pueblo y los periódicos que se esforzaron en manifestarle su desprecio. Hunt tan conocido á causa de su radicalismo. fué el único que en su diario el Examinador se atrevió a tomar la defensa del lord poeta. Siendo éste llamado por su nacimiento á la cámara de los pares, solo habló en ella dos veces y fué para propouer y sostener los principios mas opuestos á las máximas de aquella ilustre asamblea. Contrajo estrecha amistad con los radicales mas famosos y en particular con Hunt, su panegirista. Viendo en fin exagerados

lumnia, y desdeñándose de justificarse ante la misma cámara á que pertenecia, abandonó voluntariamente la Inglaterra y su hija, visitó el campo de Waterlóo, residió algun tiempo cerca del lago de Ginebra y despues en Italia. En Flerencia sedujo á una muger casada 🕹 vivió con ella públicamente, y contrajo amistad particular con los padres de ella, perseguidos entonces y arrojados despues de la Toscana por causa del carbonarismo. En Ravena se hizo popular, y fué amado de los gefes del partido constitucional, y convirtió su casa en almacen de armas para distribuirlas cuando todo estuviese preparado para la revolucion. Comenzó en Ferrara un poema titulado: La prosecia del Dante, « en un tiem-» po en que se debia suponer, co-» mo él decia, que la llama de una » santa inusurreccion iba á esten-« derse por toda la Italia»; pero desgraciadamente esta llama se convirtió en humo y su poema con: ella. En Venecia compuso su Reppo y una parte del D. Juan, especie de Odisea satírica que ha dejado incompleta, y es una galeria de retratos en que pasa, digámoslo asi. una revista á las costumbres y las opiniones de la época con una rara facilidad. En aquella ciudad estuvo amancebado con una muger que ciega de celos al ver las infidelidades de su amante le amenazó de muerte, y por último desesperada á causa de los sarcasmos y las sátiras del lord se arrojó á un canal. Tanto por esta ruidosa aventura como por via de seguridad de parte del gobierno austriaco, fué arrojado de Venecia y ocupados sus libros y papeles. Vagó entouces por sus dasaciertos por medio de la ca- diversas, partes; y por fin llegó á

Cefelonia a primeros de agosto de 1 1825, y sabiendo que existen divisiones entre los gefes de los griegos, se establece en Metaxata para no verse en el compromiso de tener que declararse en favor de alguno de los partidos. Alli se hace amar por acciones de humanidad dignas de referirse. Habia sepultado un hundimiento á muchos trabajadores que por la indolencia de sus compatriotas quedaban abandonados á la muerte; lord Byron anima á los trabajadores ofreciéndoles sa bolsa y poniéndose él mismo á trabajar; los griegos son bechos prisioneros por los turcos y los turcos por los griegos, y lord Byron los liberta, se esfuerza en suavizar en unos y otros la ferocidad de la guerra que se hacen, y negocia con los gefes de los diferentes partidos para conducirlos á la union. Sabe luego que la cindad de Misholongui baluarte del Peloponeso, bloqueada por mar y por tierra, corre riesgo de caer en poder de los turcos, y entonces se decide à favor del principe Maurocordato que manda en la plaza. La escuadra griega que, podia salvar agnella ciudad reclamaba sus sueldos atrasados; lord Byron se obliga á pagarlos, llega á Misholongui á mediados de enero de 1824, paga á la escuadra, equipa, arma y mantiene à sus espensas quinientos suliotas que componem su guardia y se hace gese de ellos. Nómbrante general de un ejército de tres mil hombres destinados á poner sitio á Lepanto, pero sobreviene la discordia entre los suliotas y los habitantes de Misholongui : difiérese el aitio, aflige este contratiempo al lord Byron, y acométele en 15 de sebrero un violento ataque de epi-

aquel mes. En tanto convocan para el 16 de abril un congreso que debe celebrarse en Sulone, con el objeto de reunir los geses de la Grecia oriental, y á él debia concurrir Byron con el príncipe Maurocordato; pero acometido el dia 9 de una calentura inflamatoria murió en 19 del mismo mes á los 37 de su edad. despues de haber compuesto un canto á la libertad y pronunciando los nombres de su esposa inexorable, de su hermana y de su hija, á quien siempre babia amado tiernamente sin ser conocido de ella. La Grecia le ba llorado y hourado como á un ciudadano de los tiempoe de su gloria, declarando ademas que adoptaba su bija. Preseutando un conjunto estraordinario de todas las contradicciones de su carácter en sus costumbres y en sus escritos; nadie mas que el lord Byron presta materia a la diversidad de los juicios de parte de sus contemporáneos. En puntos de religion ora se le llama ateo, ora le tienen por escéptico ó bien se le considera maniqueo, aunque se lamenta de no haber nacido católico. Perteneciendo á la aristocracia desde la cuna, se jacta de despreciar las preocupaciones de ella y de abandonar sus privilegios, al mismo tiempo que se irrita de la menor afrenta que crée haberse hecho á: su nombre. Esparce las mas bellas máximas contra la disipacion que le ha becho el hombre mas desgraciado, y su vida es una disipacion continua. Se crée haber nacido para: abrigar y espresar las ideas morales y su conducta pública y privada está siempre en oposicion con aquella misma moral. En todas partes desprecia las mugeres y las ultraja, lepsia que se repite cuatro veces en cita el ejemplo de Napoleon para

apoyar su opinion cerca de esto, y en ninguna parte puede vivir sin ellas. Siendo incrédulo crée en los presagios; tropieza al subir la escalera de la casa de su futura esposa la primera vez que va á verla, y mira esto como una advertencia para no volver jamas. El anillo de su madre perdido mucho tiempo habia, es hallado en el dia de su desposorio bajo la azada del jardinero; aquel enlace ha sido desgraciado y juzga que el suvo lo será tambien. Se hace decir la buena ventura, la bechicera le dice que los años 27 y 37 le serán fatales; se casa á los 27 años y muere á los 37 pareciendo que concurre esta circunstancia á justificar su supersticion. Crée en las fantasmas, y afirma que el demonio de Sócrates no era una ficcion. Detesta los aniversarios en los cuales funda, segun su cuenta la idea de dias desgraciados en vez de imaginar que le eran favorables como Bonaparte á quien echa en cara las mismas debilidades. Considera el matrimonio como una cadena insoportable, y se casa y escribe que mira el matrimonio como el estado mas feliz de la vida cuando estan en calma las pasiones. Se felicita de su separacion con su muger; la echa al punto de menos y desea la reconciliacion; pero al mismo tiempo le ocurre la idea de que es imposible, y manifiesta á su muger el sentimiento de no estar reconciliado con ella. Fácil es de conocer que un hombre tan inconaccuente en sus ideas debia presentar el mismo aspecto en sus obras. En efecto, pasa de un asunto á otro por unas transiciones repentinas, á veces fuera de propósito, y no vuelve á tomar su asunto hasta

despues de mucho tiempo, cuando ya el lector le ha perdido de vista. Abusa del género descriptivo; carecen de exactitud algunas de sus metáforas; la mayor parte de sus pensamientos se ven esplicados de una manera exaltada; y las aventuras de sus héroes siendo mas romancescas que poéticas carecen de aquel interes que se vé esparcido con tanto arte y con tantos encantos en las producciones de aquellos modelos de lo bello y lo verdadero que nos ha dejado la antigüedad y en las de muchos escritores modernos que han tenido ingenio para seguir sus buellas. No se créa que por esto intentamos negar á lord Byron el título de poeta : antes bien juzgamos que muchas de sus numerosas Elegias parecen respirar la mas embelesadora sensibilidad; muchas veces sus pensamientos son tan nuevos como sublimes, sus pinturas verdaderas y patéticas, su narracion insinuante y atractiva y el estilo que él mismo se ha creado contiene bellezas clásicas dignas de la pluma de un Dryden, un Thomson, un Milton y otres grandes poetas. Tal es la opinion que nos dicta nuestra imparcialidad literaria, despues de haber leido los escritos de este poeta en su lengua original. De buen grado hubiéramos contenido nuestra crítica y hubiéramos sido mas pródigos de alabanza, si lord Byron hubiese guardado mas consecuencia, y mas claridad en sus versos, y si en ellos hubiese respetado la sociedad, la religion y la moral. A las obras que hemos citado se agregan El sitio de Corinto. - El Prisionero de Chillon. - Parisina. - Manfredo, etc., la mayor parte prohibidas.

C.

CAAB o KAAS, primeramente rabino y despues mahometano; emperó por componer versos satíricos contra el impostor Mahoma; pero labiendo este conquistado la Arabia, el cobarde poeta acabó por entar á una de sus queridas. Desde entonces fué el favorito y el consejero del falso profeta. Caab le ayudó en la composicion del Alcorín, y Mahoma en reconocimiento le dió su manto. Murió en el año 622 de J.—C.

CAATH, hijo de Leví, padre de Amram y abuelo de Moisés. Su familia estuvo encargada de llevar el arca y los vasos sagrados del tabernáculo en las marchas del désierto.

CABADES O CAVADES, O KOVAD, rey de Persia, hijo de Peroso. Habiendo dado una ley que autorizaba el ser comunes las mugeres, perdió 🕶 trono y fué encerrado en una torre. Una de sus mugeres le liberté de la prision con los vestidos de 🗪 sexo. Cahades se escapó disfrazado con el vestido de aquella muger, hise sacar los ojos a su hermeno, y recobró la corona. Diézonle socorros los hunos nephtalites, declaró la guerra al emperador Anastasio, asolò la Armenia y la Mesopotamia, se apoderó de Amida y la entregó al saqueo. Habiéndole espuesto un viejo, que era indigno de un rey la carniceria y la matan-🗪 que se bacia en el saco de aquella ciudad, respondió Cabades: « lo »: hago, para castigar, vuestra netis-

» tencia. — Cuanto mas grande lia » sido esa misma resistencia repli-» có el viejo, tanto mas gloriosa es » tu victoria. » Esta respuesta aplaeó la cólera de Cabades y cesó elsaqueo. Celebróse la paz algun tiempodespues; pero se encendió de nuevola guerra en les reinados de Justino y de Justinano. Cabades fué tan poco dicheso en la lucha con este ultimo emperador, que murió enella en el año 531. Era un príncipe guerrero, mas á propósito para conquistar estados agenos que paragobernar los suyos.

CABALLO (Manuel), se biso. ilustre en tiempo del sitio de Génova su patria en 1513. Los franceses que sitiaban la ciudad diez y seis meses hacia, la habian reducido al hambre mas estremada. Iba á rendirse à los sitiadores un buque cargado de víveres y municiones, cuando Caballo á bordo de otro consiguió salvarle y conducirle á la ciudad por en medio de los franceses que hacian continuas descargas sobre el. Por esta accion heróica mereció el nombre de libertador de su patria é inmediatamente hizo levantar el sitio.

CABANILLES (Antonio), wase.

CABANIS (Pedro Juan Jorge), médico, filósofo, y literato francéa; nació en Conac en 1757 y fué educado en el colegio de Brives que estaba á cargo de unos doctrinamos. Estando poco acosde con la-

independencia de su carácter la obediencia que sus maestros exigian de él, tomó el partido de salir de aquella casa; y su padre le envió entonces à Paris donde Cabanis, aprovechándose de la libertad es que vivia, se entregó con pasion al estudio. Ofrecióle un señor polaco el empleo de secretario suyo, y esto le decidió á pasar á Polonia en el año 1773 época de la primera division é repartimiento de aquel desgraciado país. Tratábase de lacer aprobar por la dieta del reino una medida que debia consumar su ruina. Este espectáculo de terror y de corrupcion que pasó á la vista de Cabanis le luzo contraer un desprecio precoz de los hombres. y, como ha dicho el mismo, una melancolía que apenas podia dominar con su bondad natural. Volvió a Paris a los dos años de ausencia. se hizo amigo del poeta Boucher que gozaba entonces de una gran celebridad y empezó una traduccion en verso de la Iliada, de la cual fueron impresos algunos fragmentos á continuacion del poema de los Meses. Estendiéronse sus relaciones, y asi se grangcó la amistad de la mayor parte de los literatos y de los sálvios de su siglo. Instabale su padre para que éligiese un estado que pudiera asegurar au subsistencia, y Cabanis se decidió por la medicina cuyos estudios variados ofrecian un ancho campo à la actividad de su imaginacion, y entró en esta nueva carrera hajo los auspicios del sábio doctor Dubreuil que llegó à ser su guia y su amigo. Los primeros trabajos del jóven médico confirmaron las esperanzas que habia dado. Dedicandose enteramente á su nuevo estudio ompleaba en el todas las fuerzas de la Misceldnea de literatura alema-

su talento, y esploraba las ciencias médicas con aquella superioridad que concede el genio. Estattó la revolucion de 1789 : Cabanis y el conde de Mirabeau, adictos a unos mismos principios se unieron con una estrecha amistad : el orador de la tribuna recurrió muy frecuentemente à los consejos del filosolo y se valió de su pluma y de sus dien támenes para sostemen la causa que babia abrazado. La muerte de Mirabeau dejó un vacío inmenso est el alma de Cabanis : la amistad de Continuet vino à repuraria en parto y preparó an matrimonio con Carlota da Groueliy. Desde esta épous cifró Cabanis toda su sliche en el cariño doméstico y balló en el caracter y las amables prendas. de su esposa los consuelos que necesitaba por las perdidas que habia esperimentado. Sin haberlo solicitado do recibió los honores que le fue: roa concedides por el gobierne despues del reinado del terrer : fué: nombrado individuo del instituto en el año 4 de la republica, francesa catedrático de clínica en la escuela. de medicina en el año 5, representante del pueblo en el 6, é individuo del senado conservador despues de la revolucion del 18 brumario: Hallandose muy quebrantada su sa-: lud, se retiró á una casa de campo: cerca de Meulan, donde se ocupá en hacer bien el poco tiempo que. le quedaha de vida, y esperó la mnerte con una tranquilidad de alma y una serenidad de espíritu que son el resultado de una huena conciencia. Murió en mayo de 1808 á la edad de 59 años y dejó escritas estas obras : Observaciones sobre los kospitales. – Diario de la enferme dad y de la muerte de Miraboau:

na. - Del grado de certena de la modicina. - Observaciones sobre la organizacion social en general. Ojeada sobre las revoluciones y la reforma de la modicina:--Observaciones sobre las afecciones satarrales en general y particularmente sobre las conocidas bajo el nombre de reima de estebro y reima de pecho. - Relacion entre lo fisico y lo moral del hombre. Esta última obra, que es la que mas ha contribuido á la gloria del autor, ha dado motivo á varias acusaciones contra él, sobre cuyo fundamento ó injusticia prescindimos de dat muestra opinion, contentautionos con hacer observar que si estas acusaciones fresen fundadas serian la minica marcha de un buen ingenio y de una conducta honrada. Sus Obras completus é inoditas acompafiadas de una noticia sobre sa vida y sus obres han sido publicadas por Mr. Turot en 7 temos en 8, Paris, 1825.

CABARRUS (D. Francisco), director nato del banco nacional, bemorario del consejo de hacienda y de la real sociedad económica de Madrid : wació en Bayona en 1759; so padre, que era un rico comerciante de aquella ciadad, quiso que aigniera la primeros estudios en Totoss; pero el jóven Cabarras se separé predipitadamente del colegio, pasó á España y Sjó sa demizitio en Zaragoza. Alli signio la carrera del comercio, hasta que hadiéndose casado con la hija de su principal, este le colocó de director en una fábrica de jabon que tenia en Caramanchel cerca de Madrid. Compajo en la corte varias amistades con gente de distinguido enérito; y en particular con Guevara redactor entonces de la gaceta, y esta amistad le proporcionó la de los eflebres Campomanes y Olavide. Con motivo de la guerra que tenia que sostener la España contra la Inglaterra , cesaron los recursos: que se recibian de Méjico; y agotados los camdales con los enormes gastos que la misma guerra ocasionaba iba a caer la nacion en les mayeres aperes, cuando Musquiz ministro de la real Hacienda, quien tenia bien conocida la suficiencia de Cabarrús, consultó á este sobre el medio de restablecer el crédito ; y entonces fué cuando Cabarrús concibió el proyecto de los vales reales. Adoptole el ministro y de ello se siguieron prontas ventujas; tanto que al principio llegaron á tener los vales mas estimacion que el metálico. Animado Cabarrus con el buen exito de esta empresa propuso el establecimiento del banco de S. Cárlos, que tanbien se aprobó, y fue creado en \$ de junio de 1782, y de cayo establecimiento fue nombrado directori. Durante la guerra contra la luglaterra la compañía de Caracas habia sufrido perdidas considerables, y se hallaba ya enteramente privada del comercio esclusivo del cacao. Para evitar su total ruina, propuso Cabarras unir el comercio de América con el de Asia por las islas Filipinas, compañia que fue creada en 10 de mayo de 1785. Propuse igualmente el proyecto de un canal de navegación, que debia empezar en les montañes de Guadarrama, pasar por Machid y nnirse al Guadalquivir. Principiaronse los trabajos y sin duda se hubiera concluido aquella grande y utilisima obra si el ministro de la réal hacienda Don Pedro Lopez de Lerena, no hubiese mandado suspender sus trabajos

an 4.784. Para consinister sin dade esta providencia, que a muchos pareció intempestiva, principiose a criticar el proyecto, graduándois de temenario en aquellas circuastancias. De este mode corpenzaron les maquinaciones contra Cabarrús, las cuales se aussentarion sobremamera cuando se le vió informar contra el plan que se propuio de establecer un monte pio á favor de las viudas de los nobles. Murió Carlos III en 1788, y entontes el ministro Lerena encontró la ocasion oportius para pedir á Caharrús la acudicion de cuentas. Bien fuese que estas po estuviesen corrientes. ó bien que hubiese un ánimo decidido para persoguinte, lo cierto es que se le formó causa, y que por ella se le puso en prision en 24 de junio de 1790; pero Gabarrúa supo defenderse y ganas la voluntad de Gadoy, que entonces se hallalia de primer ministra, de modo que, visto el proceso formado contra el, se le declaró imocente y ne mandó ponerle en libertad. Vuelto pues á la gracia del rey , entró en la carrera diplomatica y fue nombrado en -1797 ministro plenipotenciario en el congreso de Rastadt, cuyo des-Aino desempeñó felismente. Temiendo an duda el inflojo de Cabariús, quiso el mismo Godoy alejarle de la corte, y le nombré embajador de S. M. Católica cerca de la república francesa; pero aquel gobierno no quiso admitirle por ser francés de nacionianto. Se le dió despues una comision para la Holanda, donde nesidió hasta que con motivo de la caida del príncipe de la Paz, fué liamado por nuestro rey Fernándo á Madrid, lo mismo que los demas empleados que habia alejado del lado de su augusto padre el de este fondo, habia de ser la re-

ambicioso favorito. Efectivamente regress y antes de ir e Madrid pas só por Zaragoza doude, se detuve algun tiempo. Hallábase Cabarrús en esta ciudad en aquelles diss de ciarvescencia en que el pueblo es pañol dió una prueba de su ardos patriótico queriendo elejar de sá tado cuento pudice recordarle el nombre francés que tanto entonces aborrecia. Cabarres como á nacido en Francia tue tambien perseguido; pero pudo escaparse de aquellas terbulencias, embanadadose en el canal de Zaragosa. Guando el ins truso José Bonaparté ocupé el trose de las Españas, nombré á Cabarrús superintendente de la caja de consolidacion y despues ministro de hacienda. Paso á Sevilla para organizar: las oficiras: dependientes de su ministerio, donde atacado de la gota muzió en 27 de abril de 18-10 y su cuerpo fué sepultado en la iglesia de Santa Maria de aquella ciudad. Tenemos de Cabarrie a 1º Memoria pretentada d S. M. para la formación de un banco nacional por mano del Exemo. Señor conde de Floridablanca su primer secretario de estado, Madrid, 1782, En ella se vé que tenis bien meditadas las causas del atraso del comercio español, respecto del de las demas, naciones... Conoció: que una de las causas de este atraso era la designal distribucion del dinero, y la lentitud de su circulacion, y que el mejor medio para que este tamase impulso, era la formación de un banco y caja general de redueciones, compuesta de ciento cincoenta mil acciones de dos mil reales cada una, que debia producir un fondo de quince millones de pesos fuertes. El empleo principal

discrion de disserve efectivo de les les les preciondo a contestar à las objectos tres de cambio, vales y pagarés, hajo el interés de um enatro per ciento: al año; la administracion de les provisiones de ejército y de marina y demas perténeciente al serricio de S. M. dentro y fuera del atino, segun el estilo de las demas esiministraciones de el, y el pago de teclas las obligaciones del gino con el interés de uno por ciento. Despues de haber declarado su peusamiento, concluye la memoria suplicando al rey le encargue la ejecucion del plan. 2º Memoria sobre los montes pios leida en la real sociedad economica de Madrid en 13 de marzo de 1784. m. s. Pondera en ella la gravedad del asunto y, los daños que leun producido al estado los montes pios, y manificata que tienen su cana en los paises donde la ociosidad y la miseria, efectos inseparables y consiguientes de una mala legislacion, bata redugido á los hombres á aquel grado de indolencia y dessitento que es là enfermedad mas funesta para los estados. « Vereinos, continua, los » pobres erecer siempre, en proporn cion de las fundaciones hechas a para socorrerlos, y estas multi-» plicarse cuetaneamente con les ceu-» sas del empobrecimiento : de for-... ma que bastaria para resolver o todas las cuestiones de esta natupraleza un cotejo exacto y anual de los pobres hechos con los po-,» bres socorridos. » Y prueba tambien que les montes pies tiran por su naturaleza á apagar ó á lo menos disminuir la actividad de los individuos y aquella ansia de mejorar de suerte que es el vinculo mas finerte de toda sociedad. Esta memoria tuvo sus opositores en la este motivo añade que durante este

nes que se le hacian. Entre otros se le presentaba el augusto nombre del rey fundador de varios montes pios; con este motivo dice Cabarrus : « ministro :de S. M. ,. encar-» gado: de varias comisiones de, su » servicio, colmado de sus benefiocios, y lo que es mas honrado con las espresiones públicas de so » aprobecioù , nadie sin duda pue-» de atribuirme!una falta de vene-» racion á sus providencias, que » seria el colino de la insensatez y . » de la inguatitud; pero la espe-» riencia me ha enseñado los lími-» tes á que puede llegar el celo sia » que se gradue de temeridad; y ; » no dudaré repetir en esta ocasion » lo que ya dije en este parage, » aplicando á Cárlos III las alaban-» sas filosóficas que aplicaba Plinio n á Trajano: Habemus Principem, » qui hominem sese fatetur. Lejos, » lejos del rey y de sus ministros, » aquella intalibilidad que solo han usurpado el despotismo, la igno-» rancia ó la impiedad. El gobierno » actual quiere ilustracion, pide » consejo, aprecia las luces. / Mas » para que me canso? Las socieda-» des existen y son la mejor justifi- cacion de las miras paternales del » soberano.... » Y por fin rebate las demas objectiones que se le hicieron con tanta energía como claridad y elocuencia. El continuador del biógrafo Feller gradua de falsas y especiosas las reflexiones de Cabarrús y procura desacreditar al ilustre autor de la memoria, diciendo, que esta se adoptó, y que Cabarrús tuvo la cruel satisfaccion de ver sumergidas en la indigencia á mas de veinte mil familias : con junta, y asi es que Cabarrús se vió l tiempo las acciones del banco de

S. Carlos sufrieron bejas considerables, de medo que él mismo banco se vió á pique de perder su crédito total, y apoya su asercion en la Memoria sobre el banco de San Carles, publicada por Mirabeau, en la cual ataca este escritor las bases de aquel establecimiento, y critica del mismo modo las de la compañia de Filipinas. Para que mejor se conozca el espíritu de partido que sin duda dominaba al biógrafo francés, trasladarémos aqui la pintura que hace del carácter y de las circunstaucias de Cabarrús. Dice asi : « Cabarrús en el eurso a de su vida se ha presentado bajo » cuatro aspectos diferentes; cuan-» do se haliaba empleado en la fá-» brica de jabon de Caramanchei, » era amable, apacible, insinuante y escesivamente modesto; cusudo a obtavo la direccion del banco de » S. Cárlos, codicioso é intrigante. » Luego que fué creado conde, soa berbio y altanero; hablaba de las ciencias sin jamas linherlas estu- diado, y de la literatura que ni » siquiera conocia : Nombrado em-» bajador, su orgullo ya no tuvo » límites, y se hizo insoportable « aun á sus mismos amigos. » Tal es la pintura que hace el biógrafo francés del célebre Cabarrus, de un hijo de Bayona, por el cual nada ciertamente habia desmerecido la Francia. Pero no es estraño, porque aunque Cabarrús era de nacimiento francés, él mismo se consideraba como verdadero español, por haberse dedicado desde sus floridos años al mejor servicio de S. M. Católica y de la nacion entera. Y en verdad si en alguna ocasion se mostró francés, fué al fin de sus dias, cuando siguiendo el ejemplo de su nacion se bumilló la les en una sola mano, que con

delante de los Napoleones, y recomoció al intruss José sobre el troi no de España. Otra de les obras de Cabarrús fué la *Memoria sobre* la union del comercio de la Amé rica con el de la Asia, leida por él mismo en la junta general de la compañia de Caracas, de 5 de julio de 1784, m. s., en la que prueba entre otras cosas las ventajas que se comeguirás de la union del comercio de la América con el de Asia por medio de las Filipinas. 4º Memoria sobre los pesos, leida por el Sr. D. Francisco Cabarrits en junta de la Direccion del banco nacional de S. Carlos, m. s. Habiendo mandado S. M. que se examinara si seria conveniente conceder al banco, la estraccion esclusiva de la plata, y si esta esclusion podia combinarse con la industria de los particulares, presento Cabarrais dicha memoria con la cual probé las cuatro proposiciones signientes. Primera : « que la nécesidad de pagar al estrangero y de pagarle » en dinero efectivo la diferencia » de lo que nos envia á lo que on-» viamos, es cierta é irremediable. » mientras no se disminuyan nues-» tras necesidades, 6 no se samen-» te nuestra industria. Segunda : » que esta necesidad de numerario » envileceria continuamente los va-» les reales, siempre que el bance » no facilite à los particulares el » medio de pagar al estrangero con. » ellos, del mismo modo que con » el dinero, libertandonos de la ne-» cesidad de buscarlo para dichos » pagos. Tercera : que aunque el » banco deba para hacerlos, bus-» car este mismo dinero efectivo, será menor su premio, y por » consiguiente la pérdida de los va-

» na mimero considerable de conn currentes. Y cuarta : que nacieno do únicamento el contrabando de n la diferencia que mediaba entre a el producto efectivo de la plata y el precio del cambio; el verdade- ro modo de disminuirle es alterar n dicha diferencia, acercando en lo a posible el cambio al referido pro-» ducto. » 5º Gantas sobre las obstáculos que la naturaleza, la opinion y las leyes oponen d la folicidad peablica a escribar por el conde Cabarrés al Sr. D. Gaspar de Jove-Uanes y precedidas de otra at principe de la Paz, impresas en Madriel y en Barcelona, un tomo en 8, cuyas cartas fueron despues probibidas. Nos contentamos pues cou trasladar la introduccion de la que escribió al príocipe de la Paz, porque en ella se vé la grande amistad que le vuió siempre con el benemerito español D. Gaspar de Jevellance. Dice : « Cuando al salir ». del castillo de Batres sentia la ne-» cesidad de aliviar un espíritu de »; las continuas meditaciones que en » aquella mansion de dolor le ha-».bian sucesivamente distraido ó = exultado : cuando aprovechaba » para desabogar parte de ellas la a ocasion que me suministraba mi m incomparable amigo Jovellanos - con su immortal proyecto de ley zagraria, ¿quien me hubiera dia cho que esta efusion de nuestros » corazones la babia de comunicar. > voluntaria y gustosamente al prin-» cipal ministro de la monarquia?..» 6º Elogio de Carlos III rey de España; y 7º Elogio de D. M. de Muzguiz, ministro de hacienda. Segun el continuador de Feller estos elogios los escribió el autor en frances y su secretario les tradujo al espanol.

CABESTAN & CARESTAING (Guillerme de), hidalgo del condado de Rosellon y no provenzal, aunque Nostradamos le suponga descendiente de la antigua casa de Servieres. Fué un poeta del siglo 13 que cantó diferentes dames segun el uso de aquel tiempo. Triclina Carbouell fue su última querida. El marido de esta dama celoso del trobador le mató, le arrançó el corazon. é biso que le comiese su muger, la cual dijo al esposo, que babiendo comido tan noble carne, no debia ya comer otra jamas, y cumpliendo su propósito se dejó morir de hambre en el año 1213.

CABEZA DE VACA (Alvar Nunez), nació en Estremadura en 1507. Este fue uno de aquellos héroes españoles que mas se distinguieron en el descubrimiento y conquista de las Américas. En 17. de junio de 1527 se embarcó en S. Lucar como tesorero de la esouadra que salió para el rio de las Palmas en la Florida, bajo el mando del adelantado y capitan general Pamfilo de Narvaez. Mientras duró aquella espedicion participó de la gloria y de las desgracias de sus compañeros, distinguiéndose por su valor y por su constancia en los trabajos. Despues de haber divagado por largo tiempo en aquellastierras, dunde casi todos perecieron, y despues de haber sufrido todos los reveses consecuentes á unaespedicion desastrosa, llegó Cabena de Vaca a Mélion en 2 de julio da 1536 y desde alli volvió a España en 1557. Presentúse á la covte y solicitó de S. M el permiso para continuar sus descubrimientos, ofreciéndole emplear en la nueva empresa ocho mil ducados de su bolsillo, y encargarse asi mismo delvestuario, municiones, caballos, provisiones y todo cuanto fuese necesario para ayudar á la conquista y poblacion del rio de la Plata. Acepto el ray el ofrecimiento, dióle el título de adelantado y le concedió las prerogativas que pedia, siendo una de ellas el que no hubiese en aquellas tierras letrados ni procuradores, porqué, segue decia Alvar Nuuez, la esperioncia habia mostrado que en las tierras nuevamente pobladas se segnian muchas disputas y pleitos por causa de ellos. Juntó pues cuatrocientos soldados, tomó dos navios y partió de la bahía de Cádiz en 2 de noviembre de 1540. Despues de muchos trabajos liegó á la isla de Santiago de Cabo-Verde; emprendió luego la ruta para Buenos Aires, y de alli se dirigió al rio de la Plata donde principiaron sus nuevos descubrimientos. Pasó por tierra al Paraguay y venciendo mil dificultades en 19 dias de continuas marchas pisó por fin las inmensas llanuras habitadas por los indios Guapances, à cuya tierra puso Alvar Nañez el nombre de provincia de Vera, nombre de su padre el célés bre descubridor de las islas Canarias. Continuó su viage, y en 11 de marzo de 1542 hizo su entrada en la Asumpcion. Tomó posesion del gobierno de aquella ciudad y habiendo descansado algunos dias de sus fatigas prosignió sus espediciones, descubriendo nuevas tierras, sugetando á los levantados, y estableciendo la paz y la concordia entre los españoles y los indios. A pesar de haber trabajado incesantemente y con leliz ésito para el engrandecimiento de nuestra nacion, tuyo Cabeza de Vaca un fin desgraciado en aquella empresa. Algunos de los suyos mai avenidos con el sistema de moderacion que habia adoptado, hicieron una liga con los del pois, prendieron a Nuñez y le cargaron de cadenas. Los leales quisieron desenderle ; pero él lo reuso, queriendo evitar mayores males; y entonces fué conducido á un navío para ser trasladado á España. Levantose una tormenta en el viage, y como Alvar Nuñez tuviese bien aereditada su pericia en. las maniobras del navío, los que le custodiahan la quitaron las cadenas y le regaron con lagrimas que les salvase de aquel peligro. Principió Alvar Nuñez á maniobrar con tanto acierto que llegó felizmente á las islas Azores. Luego que tomaron tierra olvidando el grande beneficio que habian recibido, se presentaren al gobernador portugués y acusaron á Cabeza de Vacade haber robado las islas de Cabo-: Verde a su paso para el rio de la Plata: y no queriendo el gobernador dar oidos á la delacion de aquellos malvados, diéronse á la vela para España, a donde llegaron en 1545; pasaron 4 la corte y alli dieron muy malos informes contra Cabeza de Vaca; pero este: supo defenderse, y no solo consiguió su libertad, sino que se le declaró inocente. Sus acusadores acabaron sus dias en la infelicidad y en la miseria, mientras que Cabeza de Vaca continuó disfrutando de la gracia y de los favores del monarca hasta que le alcanzó la muerte en 1558. Alvar Nuñez fué uno de aquellos hombres que rara vez produce un siglo. Por su carácter apacible y bondadoso era amado de cuantos le trataban. En medio de sus espediciones supo siempre unir el valor con la prudencia, y

el rigor con la dalzara y equided. I ra orden que representan el Ecce-Jamas estuvieron tan hien ballados los indios como a la vista de Cabeza de Vaca. En los pueblos que ocupaba como amigo dejaba siempre pruebas de su carácter noble y generoso; pero cuando se presentaba al frente de los suyos empuñando la espada, temblaban los andios, porque conocian su valor y su intrepidez. Por otra parte Alvar Nuñez pisaba las tierras conquistadas y recorria aun los mas sombrios bosques con la misma seguridad y confianza que lo hubiera laccho en su patria en tiempos de paz y de verdadera tranquilidad. Jamas conoció los peligros porque mo los temió, y acostumbrado á las fatigas de la guerra, resistia con la mayor facilidad el hambre, las marchas forzadas, los desastres contimuos que por precision debia sufrir en una tierra estraña; baciéndose en una palabra superior á todas las desgracias.

: CABEZALERO (Juan Martin). Nació en Almaden en 1633. Pasó a Madrid con el objeto de dedicarse á la pintura y al lado del célebre D. Juan Carreño llegó á ser en breve uno de sus mejores discipulos, distinguiendose en las tintas, en la correccion del dibnjo, y en el colorido. Murió en 1673, y su temprana muerte privó á la Espaina de uno de sus mejores artistas. Las pinturas que se conocen de su znano son lás siguientes. En Madrid un cuadro que representa à Jesucristo con la hostia en la mano, colocado en la iglesia de la Merced caleada. Un San Antonio de Padua y Jemeristo en lo alto, en la sacristia de Muestra Señora de Gracia. Cuatra buenos cuadros en San Francisco en la capilla da la terce- la que en 1768 tuvo que parac

homo, la calle de la Amargura, la Crucifixion y el monte Calvario, y otros seis en su sacristia, tambien de la *Pasion* ; y en la sala del Deprofundis del convento dos cuadros grandes que representan á S. Francisco Solano predicando, y unos Martires. En el convento de monjas de S. Plácido varios pasages de la Pasion, pintados al fresco en la bóveda y paredes de la capilla del sepulero. En los carmelitas descalzos , dos cuadros grandes en la pisza del lavatorio que representan é S. Francisco y otro santo: y por último en la cartuja del Paular un pasage de la vida de S. Bruno, al fresco en la sala del capítulo, con otros que pintaron Coello y Donoso.

CABEZAS (Fr. Francisco), religioso lego recoleto de S. Francisco. Nació en la villa de Enguera, reino de Valencia, el dia 3 de abril de 1709. Tuvo siempre grande aficion à la arquitectura y con el estudio de las matemáticas y el ejercicio de cantero llegó á adquirir gran nombradia en su pais. Profesó en el convento de la Corona de la ciudad de Valencia en 24 de enero de 1729, mudando el nombre de José en el de Francisco y despues pasó à la villa de Alcoy. para dirigir la obra del convento de su órden que él mismo habia empezado à construir antes de entrar en la religion. Trazó y dirigió. igualmente el retablo mayor de estuco, el trasagrario y el coro de la iglesia. El convento de S. Francisco en Alcira tambien es obra suya; asi mismo lo es la iglesia de San-Francisco el Grande de Madrid, siete años la estuvo dirigiendo haspor falta de dinero, y en aquel | mismo año se retiró otra vez al convento de la Carona donde murió en 15 de enero de 1781. Escribió una obra con el título de Triseccion del ángulo, esplicada de cuatro modos: los dos primeros en las propusiciones 11 y 14, los otros dos en el escolio números 33 y 39, por Fr. Francisco, Valencia 1772 en 4, con láminas.

CABRAL (Pedro Alvarez), navegante portugués, célebre descubridor del Brasil, nació en Visco en 1462. Se habia adquirido ya gran nombradía por sus viages cuando el rey Manuel le nombró comandante de la segunda flota que enviaba á las Indias. Salió Cabral del Tajo en marzo del año 1500 con trece navios y 1200 hombres, y para evitar las calmas de las costas de Africa se alejó del rumbo ordinario acia el Oeste, en términos que en 21 de abril signiente se encontró á la vista de una tierra hasta entonces no conocida. Esta tierra era el Brasil, á la que Cabral dió el nombre de Tierra de Sta. Cruz. La primera ensenada en que la flota portuguesa pudo abordar, llamóla el descubridor Puerto Seguro. Algunos dias despues tomó Cabral el rumbo para las Indias y en aquel viage sufrió tan grande naufragio que perdió la mitad de los navíos y la mayor parte de la gente; entre estos al ilustre Bartologe Diaz que habia sido el primer descubridor del Cabo de Buena-Esperanza. No obstante pudo arreglar seis de los navíos y con ellos pasó á Mozambique, Quiloa, Melinda y · despues a Calcuta, donde con un fuerte cañoneo se vengo de la traicion que contra el hizo el rey de aquellas tierras. Recorrió despues

como a conquistador las riberas del Ganges y por último regresó al Tajo en 23 de junio de 1501. Portugal le debe sus primeros establecinuientos mercantiles en las costas de Asia y Africa. Murió Cabral en Lisboa en mayo de 1520.

CABRAL o CAPRALIS (Francisco) jesuita portugués, nació en 1528, enseñó filosofia y teologia en Goa, en la China y en el Japon, donde contribuyó eficazmente á la propagacion de la fé, y convirtió al rey de Bungo que 20 años antes habia recibido á S. Francisco Javier, Se encuentran Cartas suyas en las

Litteræ annuæ Soc. Jesu.

CABRERA (D. Bernardo de), general y ministro en la corte de Aragon; nació en Calatayud en 1298, de una ilustre familia. Signió la carrera de las armas, distinguióse en la conquista de Mallorca, y sometió despues á los que andaban sublevados por el reino de Valencia. Pedro el ceremonioso rev de Aragon, le puso al frente del ministerio. Alli desplegó sus vastos conocimientos en política, y llegó á ser el favorito del monarca. Cuando intentó el rey aragonés apoderarse de la isla de Cerdeña, que entonces se hallaba unida á la república de Génova, dió á Cabrera el mando de la armada aragonesa que se juntó con la de los veneciauos, y ambas derrotaron completamente la de los genoveses en 27 de agosto de 1353. Cabrera se coronó de gloria en esta ocasion y se vió colmado de beneficios, sin embargo como se viese espuesto á los tiros de los envidiosos, y temiese al mismo tiempo, (no sabemos porque) la ingratitud del rey, renunció todas sus grandezas y se retiró á un monasterio. El rey Don

Pedro que conoció la falta que le armas. Cabrera fué decapitado en bacia Cabrera que tanto se habia distinguido en las armas como en los negecios públicos, fué á visitarle en persona, y le rogó encarecidamente que volviese à la corte como asi lo efectos. En aquella época se hallaba la Castilla afligida por las guerras civiles que Enrique de Trastamara habia suscitado contra su hermano el rey D. Pedro, ape-Hidado el cruel. Enrique se babia aliado con la Francia, y quiso formar una liga con los soberanos de Aragon y de Navarra para destromar á su hermano; mas la probidad de Cabrera presentó al rey esta guerra como injusta é impolítica y sobre todo atentatoria a la sucesion legítima de los reyes, y opuso todos los medios que estaban en su znano para evitarla. Mas la reina y en particular el rey de Navarra y Trastamara, resentidos de la oposicion á una guerra que debia favorecer sus intereses, trataron de se--parar á Cabrera de la gracia del rey y á este fin le acusaron de secreta inteligencia con D. Pedro el cruel. El acusado procuró evitar el primer golpe refugiándose á Francia; pero sué detenido en la frontera y conducido á la corte de Aragon. Diéronle alli los mas crueles tormentos para que confesade el supuesto crimen ; todo fué en valde, pues á pesar de ellos no pudieron convencerle de él, por el contrano con su constancia hizo mas patente su inocencia. La justicia y la ley reclamaban su libertad; sin embargo el rey arrastrado por las instancias de la reina, tuvo la debilidad de sacrificarle á sus caprichos, perdiendo de este modo uno de sus mas fieles servidores asi en el gabinete como en medio de las

Zaragoza á 26 de junio de 1364, á la edad de 66 años. Despues de su muerte los coligados declararon la guerra á D. Pedro *el cruel* y Trastamara ocupó el trono de Castilla. La indignacion que escitó en el pueblo la injusta muerte de Cabrera obligó á la corte á justificar su buena memeria y á restituir sus bienes á su nieto Bernardo de Cabrera.

CABRERA (Bernardo de), nieto del anterior, privado de Martin, rey de Sicilia; si bien beredó los bienes de su abuelo, estavo muy lejos de imitar sus virtudes. Asi como aquel babia sabido sacrificarse en beneficio de su rey y de su nacion, este aunque no le faltaba valor y babia sabido obrar con prodencia durante la vida del monarca que le distinguia, despues de su muerte acaecida en 1410, traté de usurpar el trono de Sicilia, y á este fin quiso empeñar á Blanca, viuda de Martin é hija de Cárlos III, rey de Navarra a que se casase con él, y como esta reina se hubiese resistido á sus pretensiones, sitióla Cabrera en el castillo de Siracusa. Encontró esta princesa defensores que la libertaron de las asechanzas de aquel ambicioso, el cual viéndose obligado á levantar el sitio, se retiró por algun tiempo hasta que continuó sus hostilidades en Palermo. Cayó al fin prisionero en 1412, y los vencedores le metieron en una cisterna seca, desde donde fué trasladado á lo alto de una torre que, sin que el lo reparase, procuraron circuir con noa red para que no pudiese escaparse y hurlar la vigilancia de las centinelas. Efectivamente intentó fugarse; y quedó prendido de la red,

donde estuvo 24 heras espuesto a la irrisien del pueblo. Fernando infante de Castilla, sucesor de Martin le concedió la vida y la libertad, con tal que se alejase inmediatamente de Sicilia; y munó poco tiempo despues de su destierro.

- CABRERA (Luis de). Su padre Juan y su abuelo Luis habian sido los primeros que escalaron los muros y que mas se distinguieron en la toma de S. Quintin por las armas de Felipe II. El abuelo, que era capitan de infanteria, pereció en aquella jornada, y el bijo le sucedió en el empleo. De entrambos heredó el valor y las virtudes nuestro Luis, que despues de baber servido con tanta bizarria, como el ahuelo y el padre á Felipe II se proposo hacer eterna la memoria de este monarca, publicando: La primera parte de la Historia del rey D. Felipe II, rey de España, en Madrid, año 1619 en fólio, á pesar de la que habia escrito Antotonio de Herrera, D. Tomas Tamayo afirma que se empezó á publicar la segunda parte de dicha Historia cuando él formaba la Coleccion de libros españoles, y Juan Francisco Andres Ustarrozi bace tambien mencion de dicha segunda parte en sus notas al libro: Forma de cortes de Gerónimo Martel. Antes habia publicado Cabrera en 1611 un Tratado de Historia, para entenderla y escribirla, en 4. Su estilo es limado y puro, y en las arengas que introduce en su historia, no le falta nervio y elocuencia. CABRERA NUNEZ DE GUZMAN (Mulchor), nació en Castilla, aunque no consta en que lugar, y fué abogado en Madrid, donde adquirio grande reputacion por su ciencia y su literatura. Retiróse des-

pues a su casa con la salud algo quebrantada, y en aquel retiro se dedico no obstante a escribir, y publicó las obras signientes: Consuelo à la magestad de la reina nuestra Señora Doña Mariana de Austria en la muerte del católico rey D. Felipe IV. - Madrid patria verdadera de S. Damaso papa: ambas obras estan impresas en Madrid 1678. – Idea de un abogado perfecto, reducida d práctica, Madrid, 1683, en 4, y Origen de la dignidad de Menino, Madrid 1674. CABRERA (Alfonso de ), natural de Córdoba, y de familia noble. Habiendo abrazado el estado religioso en la órden de Sto. Domingo, fué à predicar la fé entre los americanos; y vuelto á su patria enseñó públicamente teologia. Pero su mayor celebridad la debe á su elocuencia. Fué tenido por el primer orador de su tiempo; predicó en Sevilla , Cúrdoba , Granada, Valencia, Toledo y en la misma corte, mereciendo por los continuos triunfos de su elocuencia ser nombrado predicador de los reyes Felipe II y III. Reunia felizmente cuantas prendas y cualidades se requieren para formar un orador públice y un orador evangélico : voz clara y suave, ademan propio y espresivo, el estilo correcto, el lenguage siempre puro, y cuando convenia esplendido y magnifico; su doctrina era la del Evanglio y la de la Iglesia, su erudicion oportuna, sus sentencias graves y provechosas; y sobre todo su zelo y su fervor el de un apóstol de Jesucristo. Tenia un hermano monge gerónimo, del cual hablarémos luego, no menos sábio que él, y gran maestro de teologia : como ámbos se conocian matuamente, conviniéronse en formar, el dominico una coleccion de sermones para todo el año, y el otro unes comentarios sobre la Suma de Sto. Tomás. La muerte impidió a Fr. Alionso publicar sus sermones; pero lo hicieron los religiosos de su convento de Córdoba, dándolus á lus en euatro volúmenes, como un tesoro de nuestra lengua. Estas son pues sus obras impresas : Consideraciones sobre los Evangelios desde el domingo de la septuagésima, todos los domingos y férias de la cua-resma hasta el domingo de la octava de resurrescion en dos partes, Córdoba 1601 y Barcelona 1602.— Sobre los evangelios del adviento y dominicas hasta la septuagesima, con las festividades de santos que concurren en este tiempo, en dos partes, Barcelona, 1609 y Zaragoza 1610. - Tratado de los escrapu-Los y de sus remedios, Valencia, 1599. Esta obrita la tradujo al ita-Bano Basilio Campanella. — Separado de sus obras se publicó : el Bermon que predicó en las honras del rey D. Felipe H en Madrid, en Sto. Domingo el real, último dia de octubre de 1598, Madrid en el mismo año. Esta fué la última vez que subió al púlpito Fr. Alfonso Cabrera, á quien arrebató la muerte pocos dias despues cuando apenas llegaba á los 50 años de edad.

CABRERA (Fr. Pedro), hermamo del precedente, monge gerónimo del real monasterio de S. Loreuzo donde emeñó primeramente filosofía, despues teología, y últimamente la sagrada Escritura. El mismo encargo desempeñó en otras diferentes partes, hasta que por fin signiendo el ejemplo de su hermano ó el convenio que ambos hicioron, publico sus doctos escritos teológicos, á saber: In tertiam partem D. Thomæ Commentariorum et Disputationum tomi duo, etc. dedicados al rey Felipe III, Górdoba, 1602, en folio.—De sacramentis in genere, de auxilio prævio, et de Baptismo, in tertiam partem D. Thomæ... Commentarii et disputantiones, Madrid, 1611, en fólio. Dejó sin publicar un escelente tratado De Sucramento Eucharistiæ, que, segun dice Nicolas Antonio; se conservaba manuscrito en el momento de gerónimos de Górdoba.

· CABRERA (D. Juan Tomas Enriquez de), concle de Melgar, duque de Medina de Rio Seco, ministro de estado y almirante de Castilla. Nació en Badajoz en diciembre de 1652 : era descendiente de Alfonso XI, rey de Castilla, y desde su juventud obtavo los eme pleos y cargos mas distinguidos. Foé nombrado gobernador de Milan donde residió por algunos años. En 1695, Cárlos II le eligió por: su primer ministro y en 1695 le nombró almirante de Castilla. Esta elevacion, el gran crédito de que gozaba entre los cortesanos, y el particular aprecio con que le distinguia la reina Maria Ana de Neo∴ burg, segunda muger de Cários, le enselverbeció de modo que abasando de su autoridad, cometió estorsiones, é hiso todo cuanto podia llenar su desmedida ambicion. Esta conducta le atrajo varios enemigos, y aun el bondadoso Cárlos conoció que no marchaba Cabrera segun correspondia á la diguidad de la nacion; mas no se atrevia a alejar de si al ministro por el temor de disgustar á la reina á la que amaba estremadamente. Con esto el almirante, contándose seguro en sus

jo, hasta que se declararon contra él el cardenal Portocarrero y otros personages partidarios de la casa real de Francia, que por fin lograron separarle del ministerio y de la corte. Despues de la muerte de Cárlos II acaecida en 1700, Felipe de Anjou fué proclamado rey de España, y desde luego trató de atraer á su partido al almirante Cabrera, considerando que le serviria de grande utilidad por la preponderancia que babia legrado en los negocios públicos tanto por su nacimiento como por sus riquezas. Nombróle su embajador en Francia; pero Cabrera mirando este empleo como un destierro político, en vez de pasar á Francia se refugió en Lisbos en el momento en que el emperador de Austria, la Inglaterra y la Holanda acabahan de formar una coligneion para elevar al avchiduque Cárlos de Austria al trono de las Españas. El almirante contribuyó tambien con su política à que el Portugal entrasc tambien en la liga contra la Francia, y para hacer sospechoso el derecho del duque de Anjou, escribió al papa, « que el testamento de Cárlos II a era un documento supuesto y », que él tenia en su pader otro n verderlero à favor del archiduque.» Entonces fué cuando la corte de Madrid le confiscó todos sus bienes, y le condenó á ser desapitado en estátua. El archiduque de Austria que habia llegado á Lisbon con una armada inglesa, recibió con partienlar agrado á Cabrera, y éste procuró con sus consejos sicilitarie les medies que podian hacerle salir bien en sus pretenciones. Segun el plan del almirante los generales de-

destinos, seguia obrando d'au anto- cuya conquista facilitaba la de los castellance, mientras él mantendria. una inteligencia secreta con Granada y Valencia; pero los generales del archiduque se empeñaron ea llevar aus armas sobre Cataluña K Aragen, sin considerar que los castellanos tanto mas se negarian á recanocerie por rey, cuanto mas en su favor se declarasen aquellas dos provincias. La conducta de los generales frustró la revolucion de Granada y de Valeneia, y Cabrera sintió tanto aquel contratiempo que murió de pesadombre en Lisboa en 23 de junio de 1705.

CABRERA (D. Ramon), presbitero y licenciado en sagrados cánones : es conocido este atbio español por su Disertacion histórica en la cual se espone segun, la serie de los tiempos la varia disciplina que ha observado la iglesia de España sobre el lugar de las sepulturas, des de los tienspot primitivos hasta nuestros dias, publicada con otras obras relativas al mismo asunto por D. Benito Bails. Sampere bablanda de este escritor en su Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, dice : « dudo que pueda » escribirse subre este asunto una disertación, con mas método, con mejor estilo, ni con erudicion » mas oportuna y escogida. Hacen- mucho honor á nuestro gobierno » y á muestros obispos, las provi-» deucias de que en ella se da no-» ticia relativas á su asunto. Para » la parte física, he oido decir que » ha ayudado mucho al autor Don » Casimiro Ortega.» Esto es lo único que hemes pedide inquirir de este ilustra escritor, y esperarsos que nuestros compatriotas nos probian penetrar por la Andalucia, porcionarán mas noticias para poderlas continuar en el suplememo. GACAULT (Francisco), diplomático y erudito, nació en Nantes en 1742. Obtuvo en 1764 una cátedra de matemáticas en la escuela zailitar, y abandonándola en 1769, emprendió un viage à Italia donde estuvo hasta el año 1775. En esta época fué nombrado secretario del presidente de los estados de Bretaña y de la embajada de Napoles en 1785. Encargárente en la misma corte de los negocios del gubierno francés en 1791 y a poco tiempo recibió la órden para ir á desempeñar ignal ministerio en Roma. Fué enviado tambien á Génova como ministro de la república francesa en 1796 y firmé el tratado de Tolentino en union con el general Bonsparte. El departamento del Loire inferior le nombró individno del consejo de los quinientos en 1798, y sue uno de los componentes del cuerpo legislativo despues de la revolucion del 18 brumario. Encargóle el primer consul que fuese á negociar á Roma el concordato con la santa Sede en marzo de 1801 y en 1803, Labiéndole reensplazado el cardenal Fesch, volvió á Paris á desempenar su alto empleo de senador para et cual sué nombrado en abril del mismo año, y murió en Clison en noviembre de 1805. Tradujo del aleman las Poesias lúricas de Ramler, Berlin, 1777 y la Dramaturgia, ú Observaciones triticas sobre muchos dramas; obra de Lesing, Paris, 1785, dos tomos eu 8.

 CACCIA (Fernando), nació en diciembre de 1689, en Bérgamo. Llegó á tener un profundo conocimiento de la lengua latina, y se propuso corregir los malos métodos de su enseñanza, obra de la ignorancia y del pedantismo, y facilitar 56. Es antor de la Historia de la

el estudio de esta lengua tan útil á la juventud, que se fastidiaba de la: aridez y confusion de los principios adoptados hasta entonces. Muratorituvo una discusion famosa con élacerca de la existencia, la época y muchas circunstancias de la vida de un cierto Moises del Brolo, pero habiendo conocido que él mismo estaba en el error, se apresuró à retractarse por medio de un escrito que publicó en 1764. Era Caccia tambien muy versado en la arquitectura como lo atestiguan diversor monumentos con los cuales ha hermoseado su pais. Es autor de varias obras en latin y en italiano, á saber : 1ª De cognitionibus, Bérgamo, 1719, en 4. 2ª Metodo de gramática muy breve y fácil para aprender con prontitud y fundamento la lengua latina, Bérgamo. 1726. 5ª Totius lingue latine sciendæ summa, Bérgame, 1728. 4º El estado presente de la lengua latina, Bergamo, 1762. 5ª Ortografia y prosodin , Bérgamo , 1764. 7ª Vocabulario sin sinónimos, Bergamo, 1776. 8ª Elementos y reglus fundamentales de la lengua latina, Florencia, 1777. Dejó sdemas ma± nuscritos un tratado de arquitectura y otro sobre las fortificaciones. Murió este sábio en enero de 1778. oon grande sentimiento de sus coneiudadanos, cuyo afecto se habia. conciliado con la bondad de su caracter, asi como habia merecido su estimacion por sus talentos.

- CACHET (Juan Nicolas), natural de Neuchatel en Lorena. Entró en la compañia de Jesus donde se manifestó muy laborioso, sobre lo que permitia su quebrantuda salud, y murió en Pont-Mouson, en diciembre del año 1655 á la edad de

vida de S. Isidoro, en 12. - Del jel Portugal·libnó sus deheres como Compendio de la vida de S. Francisco de Borja, en 8.— De la de S. José, canónigo regular de la orden de premostratenses, en 8, y del horror del pecado, en 4. Tradujo del español las Conferencias espirituales, del P. Nicolas Arnaya, Paris, 1630, en 4.

- CADALSO (El coronel D. José), enballero del hábito de Santiago, comandante de escuadron del regimiento caballeria de Borbon, Nació en Cádiz el 10 de octubre de 1741; era originario de una familia antigua y solariega de Vizcaya, y asi no es estraño que algunas veces en sus poesias llame á este pais patria auya. Sus padres D. José y Doña Josefa Vazquez de Andrade le dieron usa educacion muy esmerada, y para sus primeros estudios se valieron de los PP. jesuitas de Cádiz. El jóven Cadalso, ya desde sus primeros años dió claras pruebas de una decidida aficion á las letras. Los PP. jesuitas admiraban la facilidad con que aprendia sus lecciones, y desde luego vaticinaron sus progresos. Desde Cádiz le enviaron á Paris donde estudió las humanidades y las ciencias exactas y naturales : familiarizóse mas y mas en las lenguas latina, franceso, inglesa, alemana, italiana y portuguesa, perfeccionándose en estas en los viages que hiso por Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Tenia 20 años cuando regresó á España en 1761 y en seguida fué necibido caballero del órden de Santiago en la iglesia de agonizantes de Madrid. En 4 de agosto de 1762, entro en clase de cadete en el regimiento de caballeria de Borbon, único en que hiso su car-

cadete, se distinguió en el destacamento de Vilavella cuando los enemigos patartan el Tajo; y en el sitio y rendicion de Almeida dió grandes pruebas de su valur. Entonces fué cuando tuvo la habilidad de engañar á .un oficial inglés : peasia Gadalso con tal perfeccion aquel klioma que el buen inglés creyó que era paisano suyo y confióle no ticias importantísimas de su naciou, con les que bizo un gran servicio á la España, comunicándolas al geneval en gele el conde de Aranda, que para recompensar aquella accion le nombró su edecan. El mismo rey que supo cuanto valia Cadalso le nombró capitan en 22 de junio de 1764. Signiendo éste la suerte de su regimiento, pasó á Zaragoza, donde segun él mismo refiere empezó á dedicarse á la poesia. Trasladado desde alti a Madrid estuvo en 1767 en Alcalá de Henares, donde conoció y trató á D. Gaspar de Jovellanos, entonces muy jóxen y recien llegado del colegio de S. Ildefonso. Le gustó tanto a Jevellanos el trato y amabilidad de Cadalso y la aficion que mauifestaba á la poesia, que esto bastó para que tambien se aficionase á tan agradable estudio. Cadalso como militar débia seguir la sucrté de su regimiento. Se embarcó pues en la escuadra de Javeques del mando de D. Juan de Araos, comandante de todas las tropas que del campo de Gibraltar se facilitaron para refuerzo de aquellos buques, y se portó á satisfaccion de sus gefes. Desde 1771 hasta principios de 1774 residió en Salamanca, en donde se dió á conocer por sus producciones literarias. Los sabios rera militar. En la guerra contra de aquella universidad le miraben

con aprecio, y Cadalso con su accetumbrada afabilidad contribuia eficazmente á introdueir entre los jóvenes aquella noble emulacion que facilita el desarrollo de las fuerzas intelectuales. Alli fué donde conoció al jóven Melendez, admiró sus bellas disposiciones, le admitió como amigo, y llegó á amarle con la ternura de un padre, y en prueba de su amistad, se le llevó a vivir en su compañia, instruyéndole no solo en el conocimiento de los buenos libros de la literatura estrange-Ta, ano indicandole también los escelentes modelos que debia seguir é imitar en sus composiciones poéticas. Agradecido Melendes confesaba despues sinceramente lo que debia á la compañia, trato y lecciones de Cadalso, como lo dice el Joiógrafo Cambiaso y Perdes, añadiendo: «Los que sepan apreciar » el sublime mérito de Melendez, 's y conoccás que ha fijado en la » poesia castellana una nueva épo-» ca por el fondo de doctrina, por n el caracter ameno y agradable, - por los principios y estudio de la » naturaleza, y cuanto va inflayena do en los poetas de nuestra edad, » podrán calificar lo mucho que se » debe a Cadaiso en esta ventajosa - » reforma, y la justicia con que - n alababa á su jóven discipulo en » versus tan dulces y elegantes. » En 13 de setiembre del año 1772 obtuvo compania efectiva en su regimiento, y siguió en su carrera militar sin que las ocupaciones literaries le distrajesen de atender con preferencia al desempeño de sus obligaciones; y en 1774 enseñó en -Montijo la táctica del célebre inspector de su arma D. Antonio Ricardos, a quien debió siempre sin-

de enero de 1776 ascendió á sargento mayor y en todos los destinos que obtavo en su regimiento se portó siempre con valor, delicadeza y exactitud , haciéndose amar de sus subalternos, asi como de la trope per su franqueza, por su trato emable, interes en corregir las faltas y en mejorar las costumbres, y por su pronta y rígida justicia. En 22 de noviembre de 1777, obtuvo el empleo de comandante, y en este estado marchó con sus banderas en 1779, baciendo parte del ejército que se reunió para el bloqueo y sitio de Gibraltar cuando la guerra contra los ingleses. El general en gefe D. Martin Alvarez de Sotomayor viendo el acierto con que Cadalso ejecutaba las operaciones militates; le nombró desde lucgo su ayudante de campo, en cuya calidad llevó las órdenes de S. E. por la línea el 12 de setiembre del mismo año cuando los enemigos rompieron el fuego. Durante aquel asedio fué cuando el rey le ascendió al grado de coronel de cahallería en 27 de diciembre de 1781 por recomendacion y propuesta del general. Poco tiempo disfrutó de aquel empleo, pues en la noche del 7 de febrero de 1782, ballandose mandando una batéria avanzada, llamada de S. Martin, situada al frente de la plaza de Gibraltar, viose venir una granada disparada de una bateria enemiga; avisaronle sus aubilternos del peligro en que se hallaba; pero el impavido Cadalso se mantuvo en su puesto con la mayor serenidad y un casco de la misma granada le birió de rechazo en la sien derecha y se le llevó parte de la frente. Asi acabó sus dias en el campo del honor este gular distincion y aprecio. En 11 | valiente militar é insigne literato à

los 40 años de su edad y 19 de su honor aquella afectuosa eda que servicio. Su muerte llenó de luto al ejército; y aun el gobernador de Gibraltar y muchos oficiales ingleses que habian esperimentado su buen trato, honraron su memoria con una pompa funebre. Esta pérdida fué verdaderamente sensible para toda la España. Cadalso reunia a una circunspeccion natural un carácter festivo y ameno, que acompañado de la mas selecta erudicion hacia las delicias de cuantos le trataban. Fué uno de los restauradores de nuestra literatura, y al mismo tiempo un escelente y completo militar. Mientras Huerta, Gonzalez, Micon, Iglesias, Moratin, Melondez, Ayala y otros sábios y eruditos de los que floreciam en su tiempo se complacian en la amistad de Cadalso, mientras todos estos literatos le daban los títulos de maestro, de director y de amigo; Arauda, Ricardos. Alvarez de Sotomayor y otros geses de distinction, admiraron en Cadaleo un verdadero modelo de todas las virtudes militares. De su saber y literatura son buena prueba sus escritos : como á militar su honrosa muerte hace su elogio. Asi es que mientras los militares celebraban el valor heróico con que habia muerto su digno compañero de armas las musas castellagas cantaban al poeta que las Italia abierto el camino del Pindo. Fr. Diego Gonzalez lleno de tristeza llamaba las sombras de la noche para llorar su muerte diciendo :

· Vurla al ocaso, busca otro hemisferio Bije tu llama al piclago salobre,

Délico númen, y a tu luz suceda Palida noche.

El sensible Melendez entonaba en

una aguda enfermedad le esterbé continuar.

Silencio augusto, baques pavorosos... Profundos valles, soledad sombria...

El conde de Noroña ::: en fin todos los buenos ingenios que entonces brillaban en España, tedos lloraron, todos cantaron a Cadalso. Tonemos de este literato varias obras. La primera que publicó fué la tragedia original, titulada : D. Suncho Garcia de Castilla, impresa la primera vez y publicada en Madrid en 1771, bajo el nombre de Juan del Valle, y reimpresa con el nombre de su autor en 1784. Don Pedro Napoli Signorelli al paso que alaba esta composicion, en su Historia critica del teatro, nota en ella dos defectos, el primero la perpetua consonancia de los versos pareados, y el segundo, el estar poco preparada la propuesta del moro a la condesa de matar a su querido hijo. En esto vitimo parece que tiene alguna rason; pero en cuanto á lo primero, si es un vicio de la poesia la rima de los pareados, pudiera mas bien dirigir la crítica contra los mejores dramátione franceses, tales como Gorneille, Molière y Voltaire. El mismo Signorelli nos da noticia de otra tragedia inedita de Cadalso, titulada Numancia que fue muy aplaudida de les pocos que la habian leide. 2ª Los eruditos á la violeta, o curso completo de todas las ciencias. dividido en siete lecciones para les siete dias de la semana, compuesto por D. José Vazquez, quien lo publica en obseguio de los que pretenden saber mucho estudiando poco, Madrid, 1772, un tomo en 4. Es

Sempere de esta obra que nosotres nos contentaremos con trasladarle agui al pie de la letra. « Esta obra, » dice, es una sátira ingeniosa, y » muy bien escrita contra cierta » clase de gentes, que aparentan » saber mucho, habiendo estudiado » poco. El autor no solamente ridi-» culiza la superficialidad de seme-» jante clase de eradites, sino que » manifiesta al mismo tiempo el » fino gusto, y buen juicio de que s estaba dotado, notando en mu-» chos autores estrangeros los mis-» mos vicios que imputan á les » nuestros. Tat es, por ejemplo, el » de la hinchezon de estilo en la » relacion de la Phedra de Racine, » y el de las atrocidades puestas en » el teatro inglés por Shakespear. » 3º Suplemento al papel intitulado los Eruditos d la violeta, compuesto por D. José Vazquez, en el mismo año; en el cual insertó varias traducciones de los versos latinos franceses é ingleses que habia citado en la leccion de los eruditos y que le acreditaron de inteligente en estos idiomas. Efectivamente hay algunas que compiten con las originales y son escelentes, tales como la del Funus Passeris de Catulo y añade Sempere, « ademas del mérito literario de estos dos papo-» les, es muy particular y rece-» mendable para los buenos espa-» noles el espíritu patriótico que resalta en ellos y especialmente en la Carta de un erudito viajanre de la violeta de su catedrático. » En ella, despues de ridiculizar al-» gunos vicios de los viajantes, no-» ta los muchos yerros en que has cen caer sus superficiales y falsas » relaciones aun á los hombres mas

tan acertado el juicio que hace tas marruecas del coronel D. José Cadalso, que dejó ineditas, y de las que despues se han hecho varias ediciones. En ellas se descubre el mismo amer patriótico y los deseos que tenia el ilustre autor de porificar á su nacion de aquellos vicios y preocupaciones de que los estrangeros se valen para apoyar sus invectivas. La carta septima, es una pintura fiel y parecida al original. Los que estan encargados de la educacion de los señoritos debieran leerla para que se viesen retratados al vivo y unos y otros se enmendaran. 5ª Ocios de mi juventud ó Poesias liricas de D. José Vazquez, Madrid, 1773. Como la intencion de D. José Cadalso era la de publicar varios manuscritos suyos, sobre diferentes ramos de literatura, empezó por la poesia, dando en este cuaderno, una coleccion de varias anacreónticas, canciones, letrillas, sonetos, y una egloga titulada los Desdenes de Filis. Todas estas poesias merecen leerse, particularmente las anacreónticas at Pintor que me ha de retratar; y d las bodas de Lerbia. - La carta de Florinda d su padre el conde Don Julian, despues de su desgracia, y las sencillas ponderaciones de un pastor á su pastora. No podemos menos de citar con esta ocasion los elogios que le tributa nuestro Quintana en la introduccion de sus Pocsias selectas castellanas, pág. 122, donde dice : « En D. José Cadalso » revivió la anacreóntica al cabo de » siglo y medio que estaba enterra-» da con Villegas. En este escritor » festivo y ameno es en quien se » terminan los ensayos y esfuerzos » para restablecer el arte, desde » entouces empieza una nueva épo-» sábios y circunspectos. » 4º. Car | » za -en la poesia castellana, con

\* otro fondo, otro carácter, otros » principios, y aun paede desirae » con otros : modelos. » Y Sempere añade : « le que bace mas apreciables las obras que se ban publicado del señor Cadalso, es su juicioso modo de peusar, y el espíritu de humanidad, y de patriotismo que resalta en ellas. La razon y la filoso-La no pueden menos de haber hecho muchos progresos en un pais en donde un intrépido oficial, cuyo ejercicio es el manejo de los instrumentos de la muerte, babiaba de este modo: Sobre no querer escribir satiras.

Ciertos hombres adustos, Llenos de hipocondria Que vinculan sus gustos, En desterrar del mundo la alegria, Como amantes por otros despreciados, Sabios empobrecidos, Poderosos caidos. Hijos malos, o padres mal casados, Me dicen, que dejando la ternura, Con que mi Musa sabe Cantar con tóno suave Tuş gustos Baco, Venus, tu hermoşura, En vez de celebrar estos placeres, Hable mal de los hombres y mugeres, Sin reparar el labio enfurecido De esta implacable gente, Que á todo hombre viviente, En cualquiera lugar que haya nacido, Sca iroqués ó patagon gigante, Fiero hotentote, o noruego frio, O cercano, 6 distante, Le miro siempre como hermano mio, Recibiendo en mi seno Al malo con piedad, con gusto al

6ª Noches lágubres, imitando el estilo de las que escribió en inglés el doctor Young. El editor de las dos primeras ediciones dice, que sola esta produccion era capaz de acreditar de un singular talento al su-

bueno."

ter por la sublimidad de la invencien , la petético de les copresiones; y, lo enérgico de su estilo. 72 Anales de :cinco dias, á Garta de un amigo d otro, invectiva contra el lujo, medas, y. usos. del siglo ilustrado. Fueron recopiladas todas las obras de Cadalso é impresas en 1805. Debe advertirse que de las Noches lugubres, de las Cartas marruocas, y de sus Poesias se han becho varias ediciones. Escribió ademas nuestro Cadalso el Almanaque de Chipre, actira que nunca seeonugla, ò aoiseo o la sup y o bianimpi disgustos.

CADALOUS obispo de Parma, concubinario y simoníaco; fué elegido papa en 1661 por la faccione del emperador Enrique IV contra Alejandro II, y tomó el nombre de Houorio II. Habiendo querido sostener su eleccion usando de las armas, y no pudiendo conseguirlo, fué condenado por todos los obispos de Alemania y de Italia eu 1062, y depnesto por el concilio

de Manina en 1064.

CADAMOSTO Ó GADAMOSTO (Lais de), célebre navegaute veneciano que nació ácia el año 1452. Presentose al infante D. Enrique de Portugal, y este principe animado como su padre el rey D. Juan del desco de descubrir, quiso admitir a su servicio a Cadamosto. Patricio Conti consul de la república de Venecia en Portugal le envió á la isla de Madera conquistada en 1430 para instruirle del comercio que allí se bacia. Cadamosto estimulado con la esperanza del lucro, trató con D. Enrique quien mandó que le armason una carabela de la . cual fué patron D. Vicente Diez naturel de Lagos. Hizoso é la vela en 22 de marso de 1455 y despues

de haber fondeado en Madera, regonocieron las islas Canarias, el Gabo-blanco, el Senegal, el Cabowerde y la embocadura del rio de Gambra. En su segundo viage, que bizo el año siguiente con un genovés llamado Antonio Aso, adelantaron sus descubrimientos hasta el rio de Sto. Domingo al cual dieron este nombre y de alli regresaron á Portugal. Habitó mucho tiempo en Lagos atrayendo allí con su política à los negociantes y navegantes. De vuelta á su patria en 1464, publico en ella la Relacion de sus viages que fué truducida del italiano en francés á principios del siglo 16. Esta relacion, la mas antigua que hay de las navegaciones modernas, es un verdadero modelo que merece ser comparado con las relaciones de los hábiles navegantes de nuestro tiempo. En ella reina un orden admirable; los pormenores presentan el mayor interés, las descripciones son claras y concisas, y en todas partes de la obra se reconoce un observador ilustrado. Los viagos de Cadamosto salieron á luz bajo el título de La primera navegacion por el océano a las tierras de los negros y a la Baja Etiopia por Luis Cadamosto, Bizancio, en 4, 1507, y Milan, 1519 en 4. Estos viages han sido traducidos en latin en el Novus orbis de Grimeo, en que con malicia se supone haber partido Cadamosto de Venecia en 1504 en lugar de 1454.

CADET DE GASSICOURT (Cárlos Luis), nació en Faris en 1769;
era abogado y abandonó esta profesion despues de la muerte de su padre para ser farmaceutico: cultivó
com igual acierto las ciencias, la literatura y la filosofia, y representó
un papel honorífico en la revolu
| \*\* dos de gramática en Grazalema;
| \*\* pero con muy escaso aprovecha| \*\* miento por mi natural rudeza de
| \*\* inaplicacion; no olistante a los
| \*\* doce años ya estaba estudiando
| \*\* sumulas, lógica y metafísica entre:
| \*\* los PP. dominicos de Ronda. \*\*
| \*\* vivia con su padre en Ubrique ;
| \*\*

eion francesa. Es autor de la creacion del consejo de salubridad ó junta de sanidad de la ciudad de Paris, y ha contribuido á la fundaciondel Liceo, hoy dia Ateneo real. Ha publicado un gran número de obrasen diversos géneros, de las cuales citamos las principales: El sepulcro de Santiago Mulay, o Historia secreta de los templarios, fracmasones, etc. - Formulario magistral, en 8. – Diccionario de química, 4. tomos en 8. - El antinovador. - El espiritu de los tontos pasados, presentes y futuros, obra filosófica. - La Química doméstica. - Viage al Austria, a Moravia y d Baviera. Las colecciones periódicas de ciencias naturales contienen muchas Memorias de Cadet de Gassicourt, easi todas muy interesantes. Murió en Paris en 1821, dejando dos hijos de los cuales el mayor, médico y . farmacéutico como su padre, ha heredado tambien sus talentos.

CADIZ (El P. Fr. Diego José de), religioso capuchino, nació en 30. de marzo de 1743, y en el siglo se llamó José Francisco, hijo de Don José Lopez Caamaño y de Doña Maria Ocaña y Garcia. Para dar: noticia del modo con que se portóen su infancia, repetirémos lo que dijo el mismo Diego a su ultimo director cuando le mandó le pusiese por escrito algunas nociones de su vida anterior. «En mis primeros años , » dice, me dió el señor un corazon-» dôcil é inocente, seguí los estu-» dios de gramática en Grazalema; » pero con muy escaso aprovecha-» miento por mi natural rudeza é » inaplicacion; no obstante á los » doce años ya estaba estudiando » sumulas, lógica y metalisica entre: » los PP. dominicos de Ronda. »

donde con el continuo trato que tenia con los PP. capuchinos, se aficionó tanto á aquella religion que en 11 de noviembre de 1757 tomó el hábito con los nombres de Diego José y profesó en 31 de marzo de 1759. Destináronle desde luego á Ecija para que estudiase filosofia; pero disgustado Diego del método que se seguia en aquellas aulas, dirigió su aplicacion á la poesía castellana que cultivó no sin ningun aprovechamiento, consagrando sus versos á las alabanzas de la divinidad. Con todo creyendo que con esto no llenaba el objeto de su ministerio, determinó de separarse de aquel entretenimiento y mandó quemar la mayor parte de sus composiciones poéticas. En 13 de junio de 1767, se ordenó de sacerdote, y celebró la primera misa con la mayor edificacion. Luego que hubo concluido los estudios, destináronle para que enseñase á los mas modernos; pero el P. Diego de Cádiz no quiso admitir jamas catedra ninguna. Seis años vivió en Ubrique y para él fueron seis años de continuo estudio en todo lo perteneciente al ministerio de la divina palabra, y entonces fué cuando aprendió el método de convertir á los pecadores y de fortalecer al justo. En 1771 enviaronle a Estépona a predicar la enaresma y desde entonces hasta sus últimos dias, continuó ejerciendo el ministerio de la predicacion en casi todas las provincias de España. Todos acudian á oirle; todos le admiraban; y eran infinitas las conversiones que conseguia su zelo en todos los estados de la sociedad; porque este misionero apostólico no predicaba solo al pueblo cristiano en general, sino á las corporaciones y estados particulares que le

pedian oir de su boca la divina palabra. Y en estas ocasiones á cadauno hablaba de lo que á cada unomas convenia. A los magistrados del cumplimiento de las leyes; á les militares del verdadero valor, de la disciplina, de la subordinacion; á los ayuntamientos del modo de gobernar los pueblos, y de la obligacion de procurar la telicidad del público. Los cabildos eclesiásticos, las comunidades religiosas, los mismos cartujos le overou llenos de admiracion al ver el acierto con que les hablaba de sus leyes y de sus obligaciones particulares. De aqui es que todos deseaban oirle y todos procuraban que este varon apostólico los visitase. Los magnificos recibimientos que por todas partes se le liacian, es una prueba del gran concepto que se merecia. Los arzobispos, los obispos, los ayuntamientos, salian fuera de sus ciudades y pueblos recibiéndole con el mayor respeto. Cuando se presentaba el P. Diego, las campanas resonaban por todas partes, las gentes se arrojaban á besar sus pies y era preciso apostar tropas para evitar que le sucediese alguna desgracia en medio del entusiasmo religioso de los pueblos. Fué nombrado teólogo y examinador sinodal por los cardenales Lorenzana y Delgado arzobispos que fueron de Toledo y Sevilla, y por los respectivos prolados de Zaragoza, Valencia, Granada, Jaen, Murcia, Ceuta, Cuenca y otras muchas diócesis de España. La mayor parte de los cabildos eclesiásticos le eligieron por dignidad ó canónigo : en Sevilla le permitieron predicar en el púlpito en que solo lo habia hecho S. Vicente Ferrer, S. Francisco de Borja, y el venerable maestro Juan de Avila;

en Santiago se le dispensó la dicha l de celebrar sobre el sepulcro del santo apóstol. Los arzobispos de Sevilla, Llanes y Borbon le nombraron visitador de sus diócesis; y el inquisidor general calificador de la suprema ; la universidad de Granada le confirió los grados de maestro en artes y doctor en teologia y cámones; las de Baesa, Oribuela y Valencia, le nombraron catedrático de teología; en la de Oviedo se le confirieron los grados de doctor en medicina y jurisprudencia. Córdoba, Sevilla, Jeres de la frontera y Valencia le incorporaron en sus ayuntamientos; Cádiz le eligió por su capellan mayor con asiento preeminente, y decretó para memoria de su mision colocar su retrato en la sala consistorial y darle anualmente cincuenta ducados de limosna que el buen religioso no quiso admitir, y por fin se vió colmado de tella clase de distinciones. La bumildad era una de las prendas que mas edificaban en el P. Diego; en medio de tanta celebridad como le rodenha, solia Hamarse á sí mismo. Antipoda de Jenicristo: Vaso de cieno: Nuevo insecto de maldad; Monstruo horrendo de iniquidad, etc. Un dis que le presentaron un retrato que se decia era suyo, pero que distaba mucho del original, le miró y dijo de improviso sonriéndose :

Retrato, quien te pintó,
No supo lo que se hizo,
Pues te pintó como quiso,
Y al fin malo te sacó:
Dicen que eres como yo;
Mas no concibo en que grado,
Si en lo natural errado,
Si en lo moral es error,
Tan solo en lo pecador
Me vienes como pintado,

En las muchas enfermedades que padeció jamas se le oyó proferir palabra que indicase aflixion ó descontento; por el contrario todo lo sufria Fr. Diego con alegre resignacion y paciencia. No obstante. todo esto, se vió este santo varon. perseguido y desterrado a Casares, de resultas de un sermon que predicó en Sevilla; pero al fin triunfó de la calumnia y continuó en su apostólico ministerio, hasta que murió en Ronda en 24 de marzo de 1801. Apronas espiró fué preciso poner guardias á la puerta de su casa á fin de contener la indiscreta devocion del pueblo, y para satisfacer el deseo del inmenso concurso, se manifestó el cádever en una sala baja adornada ingubremente y con interposicion de una reja. A las 24 horas fué trasladado á la iglesia de la Paz, y diéronle sepultura al pie del altar de S. Joaquin. El Sr. cardenal de Cienfuegos arzobispo de Sevilla está encargado por comision de la Santa Sede de actuar. en la causa de beatificacion del P. Fr. Diego de Cádiz. Este insigne varon fué de ingenio agudo y perspicaz, de una memoria feliz; pronto en sus acciones y afabilísimo ensu trato. Las obras que compuso son las signientes : Sermones y alocuciones sobre varios asuntos. 8 tomos en 4, Madrid. - El ermitaño perfecto, vida del hermano Juan de Dios de S. Antonino, un tomo en 4. – El soldado católico; dos cartas á D. Antonio Jimenez Caamaño. - Dos epitalamios místicos, para la profesion de dos monjas. - Dos cartas sobre diversiones publicas. - Carta edificante, sobre la vida ejemplar de D. Miguel Calvo, presbitero. -Carta pastoral publicada por el Sr. obispo de Mondoñedo D. An-

drés Aguilar. - Carta circular para la orden de S. Juan de Dios, publicada por su general. - Papel en forma de instruccion sobre los deberes de un corregidor, escrito á solicitud de D. José Eguihiz. - Aljaba mistica, y modo de visitar á Jesus sacramentado; y trece novenas distintas, sin etras obras que se conservan manuscritas. Sus sermones escritos tienen órden y método; pero no se halla en ellos aquella uncion y aquella elocuencia con que arrebataba y enternecia á sus auditorios este zeloso misionero, en especial cuando hablaba de repente en sus tiernas y patéticas peroraciones.

CAESIO-BASSO, poeta lírico italiano, tragado por la tierra con su casa de campo en la erupcion del Vesubio que sucedió en el año 79 de J.-C. Fué muy alabado por los autores de su nacion. Quintiliano le daba el primer lugar despues de Horacio; Persio le dirigió su sesta sátira y Plinio le prodigó elogios. Se encuentran algunas de sus composiciones en la coleccion de los antiguos gramáticos de Pilisco, en el Corpus poetarum y en la Collectio pisaurensis.

CAFFARELLI DEL FALGA (Luis Maria), general de division, nació en Falga en el alto Lenguadoch en 1756, estudió en el colegio de Soreso y sué admitido en el real cuerpo de ingenieros donde con su zelo y aplicacion se dió á conocer en breve. Fué empleado en el ejercito del Rin mandado por el general Byron, y en 1792, cuando los comisarios de la asamblea fueron á llevar alli el decreto que declaraba el destronamiento del rev. Gaffarelli fué el único que reusó someterse á él. Por esta causa (

fué destituido : retiróse entouces á su patria y aunque pudo salvarse de las proscripciones de 1793, sufrió un arresto de estores meses, y despues fué llamado para trabajar en las oficinas de la Junta militar. Empleáronle nuevamente en los ejércitos, y en ellos acreditó su válor y sus talentos militares, distinguiéndose particularmente en setiembre de 1796 en el paso del Rin cerca de Dusseldorff con el general . Klever. En las märgenes del Nahe fué herido en la pierna izquierda por una bala de cañon, y sué preciso bacerle la amputacion. En la espidicion á Egipto acompañó al general Bonaparte que le tenia particular afecto, y Caffarelli contribuyó muche á sus victorias. Tuvo gran parte en la toma de Alejandria, se espuso con Bonaparte al peligro de ser sumergido en Sues por la marea creciente, y vió su casa saqueada en la revolucion del Cairo. Delante de S. Juan de Acrè le rompieron un brazo de un balazo; tuvo tambien que sufrir la amputacion y murió de resultas de la herida en abril de 1799. Fué universalmente llorado de todo el ejército y en la órden del dia siguients á su fallecimiento se escribicron estas palabras que hacen honor á su memoria : «Llevà al sepulcro el llanto universal ; el ejército pierde » uno de sus mas valientes gefes, el » Egipto uno de sus legisladores, » la Francia uno de sus mejores ciu-» dadanos y las ciencias un hombre » que en clias era célebre. »

CAFFARO, nació en Génova ácia el año 1080 de una familia distisguida y segun se cree oriundo de Alemania. Se alistó en las cruzadas en el año 1100 y marchó con la flota genovesa enviada en socorro de Godofredo de Bullon; pero hizo! corta mansion en la Tierra Santa. Despues de haber asistido al sitio de Cesarea, regresó á Génova donde fué elevado á las primeras digmidades de la república. Creado cónsul en el año 1122 empezó á dar i lus les Anales de la república de Génova, en los cuales se habia ocupado durante muchos años. Levéronse en 1151 en consejo plemo, donde fueron aprobados, y se znandó que se continuasen año por eño. Caffaro lo verificó hasta 1162 y tres años despues murió á la edad de 86. Su obra escrita en latiu es recomendable y concisa, es en fin un verdadero monumento levantado en medio de la noche de la edad media: en ella se observa un caracter de franqueza y de lealtad antigna. Ha sido continuada por órden del senado de Génova hasta el año 1294. En 1725 aun no se habia impreso cuando Muratori creyó deber daria al público y la insertó en el tomo sesto de su gran coleccion de Scriptores rerum italicarum.

CAFFARO (El P.), teatino, autor de una Carta impresa al frente del teatro de Boursaukt en que pretende prohar que un cristiano puede ir a la comedia. De este modo parece que quiso contradecir á S. Crisóstomo, el cual espantado en su tièmpo del peligro en que se estaba en aquellos parages de corrupcion, exortaba á los padres que apartasen de ellos á sus hijos. Bossuet y el P. le-Brun impugnaron al P. Caffaro que al fin se retractó.

CAGLIOSTRO (El conde Alejandro de), aventurero célebre del siglo 18, cuyo verdadero nombre era José Balsamo : seria poco co-

de su proceso en Roma en 1790. Nació en Palermo en 1743 y fué su madrina Vicenta Cagliostro su tia, habitante en Mesina y de la cnal tomó el apellido. Hallandose en la infaucia quedó sin padre y recibió alguna educacion mediante el cuidado de su madre y de su abuelo. Empezó su carrera sacando violentamente una suma considerable á un platero de Palermo llamado Marrano, á quien babia prometido descubrir un tesoro, y luego se espatrió emprendiendo un viaje a Levante. Recorrió sucesivamente la Grecia, el Egipto, la Arabia, la Persia, Rodas y la isla de Malta: aquí se hizo amigo del sábio Alhotas, á quien el mismo ha pintado como un hombre el mas sibio. De Malta, donde fué acogido por el gran maestre , pasó á Nápoles *y* de alli a Roma: en esta última ciudad conoció á la bella Lorenza Feliciani, hija de un fundidor de metales con la cual se desposó, y luego hizo varios viages recorriendo las principales ciudades de Europa; unas veces llamindose Tischio, y otras Meliso, Belmonte, Pelegrini, Fenix, Harat y Cagliostro: bajo este último nombre viajó por Francia. Así pasó una gran parte de su vida viviendo del producto de su charlataneria, ó ya en fin traficando vergonzosamente con las gracias y atractivos de su esposa. Cuando se presentó en Estramburgo en 9 de setiembre de 1780, causó en esta ciudad la mas viva sensacion, siendo universal el entusiasmo. Cagliostro supo seducir de tal manera á los habitantes con una multitud de actos de humanidad, y mas todavia con una elocuencia insidiosa y dominante, que no habia ya esnocido á no ser por la formacion presiones con que ensalzar á aquel

hombre estraordinario. Laborde en sus Cartas sobre la Suiza le llama an hombre admirable por su conducta y la estension de sus conocimientos. « Yo he visto, dice, á este » digno mortal en medio de una sa-» la inmensa, correr de pobre en » pobre, curar sus heridas y poste-» mas, colmarles de beneficios, ali-» viar sus males, consolarlos con la » esperanza, y lienaries de dones » sin otro objeto que el de socorrer » la humanidad doliente..... Mas » de guince mil enfermos le deben » su existencia.» De Estramburgo pasó Cagliostro á Paris en enero de 1785 llevando cartas de recomendacion de los personages mas distinguidos, á los cuales habia sabido seducir con aquella ostentacion de humanidad y de acciones caritativas. Su llegada causó tal novedad que de todas partes acudian las gentes presurosas para ver á un hombre tau asombroso. Cagliostro llegó á ser en pocos dias el objeto de todas las conversaciones : su ingenio, sus talentos, sus atractivos en las tertulias, y particularmente su pretendidò saber, escitaron la admiracion universal. La moda le pagó su tributo, y en breve se vió a las damas usar chales, abanicos, sombrerillos y vestidos á lo Cagliostro. Así fué como este diestro charlatan consiguió relacionarse con los personages mas distinguidos de la capital. Visitaha frecuentemente al principe Luis de Rohan, cardenal y obispo de Estramburgo, cuando el malhadado asunto del collar vino a llamar la atencion de los hombres observadores y curiosos en Francia y aun en toda la Europa, habiendo sido acusado por madama la condesa de la Mothe de haber recibido el collar de manos del cardenal y de haberle enagenado para engrosar el boisillo secreto de una fortuna inaudita. Encerráronle en la Bastilla el dia 22 de agosto, y á fin de justificarse publicó una Memoria que sué recibida de los parisienses con entusiasmo. En ella da algunas luces sobre su nacimiento, su vida y sus aventuras, pero jamas esplica de donde sacaba el caudal con que sostenia el lujo que habia ostentado en todas las ciudades de Europa. Sea como se quiera, lo cierto es que este hombre singular fué absuelto de muchos cargos y acusaciones que le hacian, y desterrado por decreto del parlamento de 51 de mayo de 1786. Cagliostro se fué à Inglaterra donde permancció dos años, despues á Basilea, Aix en Saboya, Turin, Génova, Verona y ústimamente á Roma, donde fué preso en 27 de diciembre de 1789, trasladado despues al castillo de S. Angelo y condenado á mucrte, cuya pena se commutó cu perpetuo encierro. Murió en 1795 en el fuerte de S. Leon despues de haber embaucado á infinitas personás en Europa. Su muger digna de tener tal esposo y cómplice en sus artimañas, fué encerrada para siempre en el convento de Sta. Polonia. Sus conocimientos en medicina de que hacia alarde eran sumamente limitados: algunas personas que han probado su elixir vital dicen que en nada era diverso del que hacia el famoso conde German, es decir compuesto de aromas y de oro, del cual hacia un grande uso, así como todos los partidarios de la doctrina hermética y paracélsica. Se observa en Cagliostro una conexion sorprendente con su predecesor el famoso Borri: ámbos nacieron en Italia, ámbos profesando la química fueron acogidos en todas partes con demostraciones de agasajo y benevolencia, y á todo el mundo asombraron ostentando un lujo desmedido y espresindose con una clocuencia seductora. Ambos acabaron tambien del mismo modo, y recibieron al fin el castigo debido á su charlatsnismo y á sus socaliñas y estafas: habian procurado adquirirse fama en toda la Europa, lo consiguieron y fueron tan famosos por su caida como lo habian sido por sus prestigios y su charlatanismo. Cagliostro, segun las espresiones de un bistoriador de su vida, era el fundador de una fracmasoneria que se llamaba egipcíaca, la cual si está fielmente descrita, no era mas que una trubaperia lamentable incapaz de alucinar á ningun hombre que fuese algo sensato. Un pupilo, una paloma, es decir, un niño todavía inocente detras de una garrafa ó redoma, y guarecido de un paraviento, mediante el toque de manos del gran Costo, recibia la facultad de tener comunicacion con los ángeles, y veia en aquella redoma cuanto se queria que viese en ella. Para saber circunstanciadamente la vida de este hombre estraordinario, que será muy dificil poderle conocer jamas perfectamente, es preciso consultar la obra italiana, boy dia muy rara, y que se titula: Compendio de la vida y de las acciones de José Balsamo, denominado el conde Cagliostro, estractada del proceso formado contra el en Roma, en el año 1790 y que puede servir de preservativo para conocer la indole de la secta de los fracmasones, Roma, 1791, en la imprenta de la cámera apostólica. La Vida de José Balsamo, publicada liado con los consejos de tal maestro

1791, en 8 en Paris, y que se halla tambien en español, es una traduccion de la italiana que acabamos de citar.

CAHER-BILLAH (Mahamoned-Ben-Motadher), décimo nono califa abasida; fué colocado en el trono por unos sediciosos en 4 de mahorem de 317 (17 de enero de 929), en lugar de Moctader su bermano que tres dias despues triunfó de los revoltosos, perdoná la vida á Caher, y le dió por pris sion el palacio de su madre. Al cabo de tres años salió de él para suceder á Moctader que acababa de ser asesinado, y apenas ascendió al califato cuando soltó el freno á sus pasiones, á la avaricia, á la ingratitud y á la crueldad. Pero al fin encontraron un término los crímenes de este monstruo. Una noche que la embriaguez le habia sumergido en un profundo sueño fueron derribadas las puertas de su estancia, le aprisionaron y le sacaron los ojos á los 18 meses de un reinado sanguinario, en el año 933. Pusiéronle lurgo en libertad; sobrevivió mucho tiempo á su castigo viéndose reducido á la mayor miseria, Se le veia ir á la puerta de las mezquitas como los demas ciegos y pedir limosna diciendo : « apiadaos » del que fué vuestro califa en otro tiempo y hoy dia implora vuestro » socorro.»

CAILLE (Nicolás Luis de la), célebre astrónomo, diácono de la diócesis de Reims, nació en 15 de marzo de 1713, en Rumigni, y estudió en el colegio de Lisieux en Paris. Su aficion à la astronomía le grangeó la amistad del célebre Cassini, que le proporcionó una habitacion en el observatorio, y anxi-

entre les astrónomes. En union con Mr. de Thuri, hijo del mismo Cassini se ocupó en el trabajo de la línea meridiana ó de la proyeccion del meridiano, que pasando por el observatorio atraviesa todo el reino de Francia. A la edad de 25 años sin conocimiento suvo fué nombrado catedrático de matemáticas en el colegio Mazarini. Pero las tareas de su cátedra jamás le distrajeron de la astronomia. Esta ciencia, de la cual era dominado por un encanto invencible, llegó á ser para él como una obligacion, cuando la academia de las ciencias le admitió en su seno en 1741. La mayor parte de las demas sociedades sábias que florecen en Europa le hicieron el mismo honor, y animado mas y mas del deseo de adquirir un conocimiento circunstanciado del cielo, con el consentimiento de la córte emprendió en 1750 el viage al cabo de Bucqa-Esperanza a fin de examinar las estrellas australes que son invisibles en el orizonte nuestro. En el espacio de dos años desde 1750 al 52 crevó haber observado 9800 estrellas basta entonces desconocidas; pero este número ha parecido estremamente exagerado, y ha debido aparecerlo a todos los que saben que tos mas habiles observadores no han descubierto en la estension de los cielos tantas estrellas visibles; que la parte del cielo que jamás se vé en nuestro horizonte se reduce á poca cosa; que por otra parte ba-bia sido observada por habiles astrónomos y se ballaba esplicada en todos los manas celestes. Sin duda el mismo crevó haber escedido en su cálculo, puesto que se limitó á . dar el catalogo de 1942. A pesar

en breve se adquirió celebridad de esto parecen favorables á sus cálculos las observaciones de Horschel, caya exactitud aun no está reconocida. Habiendo vuelto á Francia, no cesó de escribir sobre la aparicion de los cometas y de otros objetos de la historia del cielo; y estaba ya imprimiendo el catalogo de las estrellas y de las observaciones en que está fundado, cuando una calentura maligna le arrebató en marzo de 1762. Las prendas de su alma honran su memoria tanto como los conocimientos que adquirió con su ingenio. Tanto cuanto era grave y reservado con aquellos que no conocia, era afable, franco, festivo y consecuente con sus amigos. Jamás le dominaron ni el interes ni la ambicion, pues supo contentarse con poco. Cuando regresó del cabo de Buena-Esperanza presentó la cuenta de los gestos que habia hecho para él y un relojero que le habia acompañado, y ascendia unicamente a nueve mil ciento cuarenta y cuatro libras cinco sueldos de moneda francesa; una cuenta tan escrupulosa dejó admirados á los empleados en la tesoreria general. Fundaba su dicha en la probidad, sus placeres en las ciencias y su reposo en la amistad. Es autor de un grau número de obras muy estimadas : 12 muchas Memorias con que ha enriquecido las colecciones de las ciencias en Paris. 2ª Elementos de digebra y geometria, Paris, en 8: 3ª Lecciones elementales de astronomia, de óptica y de perspectiva, 1748 y 55, Paris en 4. 4ª Esemérides de Desplaces, continuadas por el abate de la Caille, 2 tomos en 4. 5º Fundamenta astronomiæ, en 4, Paris 1758. 6ª Tabla de logaritmos para los sinos y tangentes de todos los

minutos del cuarto de circulo, Paris, 1760 en 8. 7ª Nuevo tratado de navegacion por Mr. Buger, revisto y corregido por el abate de la Caille, Paris, 1751 en 8. 8ª Diarto del viage al cabo de Buena-Esperanza, Paris. En todas sus obras se observa la concision y exactitud tan necesaria á las ciencias abstractas. En los Discursos y Memorias de Bailli, publicados en Paris en 1790, se encuentra un clogio de Nicolás la Caille.

- CAILLET (Guillermo), paisano, natural de Mello en Francia; se puso al frente de la insurreccion llamada la Jacqueria, que se formó en 1558 en el norte de la Francia, particularmente en Picardia durante el cautiverio del rey Juan en Iuglaterra. Diose el nombre de Jacqueria á esta reunion porque aquellos que la componian, casi todos paisanos, se habian declarado mandatarios del pueblo llamado Jacques Bonhomme, ya por los nobles, ó ya por los mismos sediciosos. Los Jacques en número de cerca de cien mil hombres divididos en partidas y armados con garrotes ferrados, despues de haber degoliado á un gran atimero de hidalgos y personas pudientes, saqueado y quemado las quintas ó castillos feudales, fueron vencidos, dispersos ó aniquilados por los señores de Picardia, de Flandes y de Bravante confederados, y capitaneados por el delfin, despues rey bajo el nombre de Cárlos V. Caillet sué hecho prisionero por el rey de Navarra, Cárlos el malo y murió decapitado en 1559.

CAIN, primer hijo de Adan y de Eva, nació á fines del primer año del mundo y ae dedicó á la agricultura. Envidioso de que las ofrendas de Abel su hermano sucsen aceptadas del Señor y las suyas desechadas, le quitó la vida en el año del mundo 130. Devorado por los remordimientos y temblando por su propia vida, estaba á punto de entregarse a la desesperacion cuando Dios se dignó sacarlo de aquel temor y le condenó á vivir errante y fugitivo por la tierra. Se retiró al oriente de Den, y tuvo alli a su hijo Enoc, cuyo nombre dió à una ciudad que fundó en aquella parte; coss que no es diffcil de comprender atendida la mimerosa posteridad que daba á los patriarcas su larga vida. Se mira comunmente à Cain como un réprobo, pero S. Juan Crisóstomo cree que hizo penitoncia de su fratricidio y que al fin alcanzó el perdon.

CAINAN, bijo de Euos, padre de Malaleel, murió en el año 2769 antes de J.-C. de edad de 910 años. Hay otro Cainan bijo de Arfaxad y padre de Sale, acerca del cuat no están acordes los sábios. Este Arfaxard no se encuentra en el testo hebreo ni en la Vulgata (Gen. 12), pero se lee en los Setenta y en San Lucas, capítulo 50, v. 36, Oni fuit Sale, qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad. Muchos interpretes imaginan que no se hallaba en los antiguos ejemplares de los Setenta, que se ha introducido despues en ellos por yerro de los copiantes y que de alli, á causa de otro yerro, ha pasado al testo de S. Lucas, donde no se habia hallado hasta entonces. Tal es la opinion de Cornelio Alapide y del P. Petavio. Mirum videri non debet, dice este ultimo, si Cainiani nomen ex LXX corruptis libris in Evangelium Lucæ redundasse suspicemur. El Padre Poussines en su escelente Tratado

sohre la Genealogia de Jesucristo, adopta la misma opinion y añade: Quis nescit Testamentum novum librorum omnium frequentissime fuisse descriptum? Quod ergo assueti editioni LXX jam mendosæ semidocti Græculi ad descriptionem Evangeliorum accederent, restituere, ut ipsis quidem videbatur, omissum apud Lucam nomen non dubitaverunt. Quæ hallucinatio auctoritatis eruditæ auctoritatem hubuit, ut in omnes brevi codices vulgaretur, si tamen in omnes.

CAITBEY, sultan de Egipto y de Siria oriundo de Circasia. Annque habia nacido esclavo, los mamelucos por voz unánime le cligieron soberano suyo.. Derrotó cerca de Tarso el ejército de Bayaceto II, emperador de los turcos mandado por Querseol su yerno. Esta victoria tuvo consecuencias muy felices, pues luego rechazó á Asimbé que reinaba en Mesopotamia y que habiéndose apoderado de la ciudad de Bir en el Eufrates hacia incursiones hasta muy dentro de la Siria. Redujo tambien á los árabes á su dominacion, é hizo desaparecer aquella multitud de osclavos etíopes, que se habian reunido en muy crecido número para destruir á los mamelucos que amenazaban al Egipto con terribles estragos. Los historiadores árabes de aquel tiempo le colman de elogios. Mari le llama el bordado de oro, y la piedra preciosa del collar de la dinastía de los mamelucos bordjites. Pocos sultanes han tenido en efecto un reinado tan largo y tan esclarecido como el de Caitbey, quien murió en el año 1496 á los 29 de haber ocupado el trono.

CAIETANO (Constantino), abad no, empleo que de benedictino de S. Baroncio, en la davía cuando murio.

diócesis de Pistoya; nació en Siracasa en 1560, y murió en Roma en 1650 de edad de 89 años. Era el mayor entusiasta de su órden. tanto que creyó ilustraria mucho atribuyéndola todos los grandes hombres que pudiera ó que á lo menoa creia que lo sueseu. Despues de haber notado en su lista una parte de los santos antiguos, trabajó en aumentaria con santos modernos: Empezó por S. Ignacio de Loyola, le hizo benedictino en un libro publicado en Venecia en 1641 en 8 donde pretende tambien probar que el libro de los ejercicios de S. Ig+ nacio no es de este santo, y si de Cisneros religioso benedictino, lo cual prueba de muy mala manera. La congregacion del monte Casino desaprobó estas gestiones de Caietano en 1644, y este no pudiendo hacer que tuesen admitidos algunos jesuitas en su órden la pegó con los franciscanos y los dominicos, quitándoles entre otros á S. Francisco de Asis y Sto. Tomas de Aquino. El cardenal Cobellucci decia con respecto á este ladron de santos « que temia que Caietano tras-« sormase à S. Pedro en benedictino. » Quiso tambien arrebatar á Tomas de Kempis la gloria de baber hecho la admirable Imitacion de Jesucristo, y atribuirla a un mouge llamado Gessen. En el artículo Kempis se puede ver lo infundado de esta pretension. A pesar de todo esto-no dejaba de ser erudito Caietano, y asi es que suministró à Baronio muchas noticias para sus Anales. El papa Paulo V le llamó á Roma y le hizo su secretario para las cartas sagradas y Ciemente VIII le nombro bibliotecario del Vaticano, empleo que desempeñaba to-

- CAIETANO (Octavio), jesuita siciliano, habil crítico y huen historiografo; se hizo digno del reconocimiento de sus compatriotas con las obras siguientes : la Vitte sanctorum siculorum, Palermo, 1652, en fólio. Estas vidas están sacadas de documentos auténticos, tanto griegos como latinos, y redactadas en vista de manuscritos muy preciocos por su antigüedad. 2ª Isagoge ad historiam sacram siculam, Palermo, 1707, en 4, reimpresa en el tomo 10 del Tesaurus antiquitatum, de Grevio. 3ª Animadversiones in epist. Theodosii monachi. - De Syraciisanæ urbis expugnatione, en la coleccion de Muratori.

CALAMIS, estatuario de Atenas, que vivia en el siglo 5 antes de J.-C. v al cual considera Ciceron superior à Praxiteles. Sus obras mas celebres eran la estatua de Apolo libertador en Atenas; el Coloso del mismo dios trasportado del Atica por Lúculo á los jardines de Servilio en Roma; una estatua de Esculapio, y otras muchas figuras de medio relieve en oro.

CALANUS, filósofo ó charlatan indiano, que siguió á Alejandro el Grande en su espedicion à las Indias. Plutarco refiere que se llamaba Esfines y que los macedonios le llamaron Calunus, porque saludando á los que á él se acercaban, tenia la costumbre de decir Cala que en su lengua significa salud. Atormentado de un cólico despues de haber gozado una salud robusta por espacio de 83 años, rogó al conquistador que mandase levantarle una pira para terminar en ella sus dias, y el príncipe que no era mas sábio que su filósofo, dispuso al instante el aparato de aquel es-

bien órden al ejército para formarse en batalla si rededor de la hoguera. Calanus coronado de flores y magnificamente vestido subió & la pira diciendo : que desde el momento que habia perdido la salud y visto a Alejandro, miraba va la vida con indiferencia. El debit filósofo que no habia tenido valor para sufirir un cólico, encontró en su vanidad suficientes recursos para sufrir la accion activa del fuego, sin moverse ni der el menor indicio de dolor. Habiéndole preguntado uno, si tenia algo que decir á Alejandro: No, respondió el silósofo, hago cuenta de volver à verle pronto en Babilonia. Murió el héroè à los tres meses en aquella ciudad, y creyeron todos que el brach: man babia sido profeta; y esta circunstancia contribuyó no poco a lo maravilloso de su historia.

CALAS (Juan), negociante de Tolosa en Francia; nació en 1698, en el lugar de Lacaperede diócesis de Chartres : era de la religion reformada, y padre de una numerosa familia. En 13 de octubre de 1761 encontraron degollado en la casa paterna á su hijo mayor Marco Antonio. Atendido el genio turbulento, el carácter sombrio y la conducta desarreglada de Antonio, Calas pudiera creerse por la gente que el mismo se habia quitado la vida, pero en breve corrió por la ciudad de Tolosa la voz de que habiendo querido hacerse católico á imitacion de un hermano suyo, el barbaro padre lo babia evitado, haciendo que diesen muerte al liño. El magistrado Juan David, manda arrestar á Calas y á su muger y forma contra ellos un proceso en que comparecen muchos testigos, travagante sacrificio, dando tam- mas bien como los ecos de una acusacion que como acusadores directos. El parlamento de Tolosa á pluralidad de ocho votos contra cinco, condena á Calas al suplicio de la rucda, y ejecutase la sentencia en 9 de marzo de 1762. El hijo menor fué condenado á destierro perpetuo, y la muger de Juan fué absuelta, como tambien una criada suya que era católica y estaba complicada en la causa. La viuda y los hijos de aquel desdichado viejo acudieron á los pies del trono suplicando que se volviese á ver el proceso por el consejo real, y habiendolo conseguido, cincuenta ministros reunidos para tan grave asunto declararon inocente à Calas y á su familia. Esta memorable sentencia fué pronunciada en 9 de marzo de 1765, y el rey mandó que á costa del tesoro real-se indeunizase à aquella familia de todos los hienes que la habian confiscado. El tomo 4 de las Causus celebres por Richer, contiene el proceso de aquel infeliz, cayo fin trágico ha servido de argumento para muchas composiciones dramáticas representadas en 1790 y 91. CALASANZ (San José), nació en Peralta de la Sal, en Aragon, obispado de Urgel, de una familia nobilisima y muy antigua á los l l de setiembre de 1556. La gracia se manifestó en el desde la mas tierna edad en ejercicios de piedad, en zelo por la gloria de Dios y en predicciones. Dotado de grande ingenio hizo rápidos progresos en las artes y ciencias, siendo en toda su carrera un modelo de aplicacion y de todas las virtudes cristianas y civiles para todos sus maestros y condiscípulos. Instruido en leyes, cánones y teologia, y obtenido el

des en Valencia y Alcalá de Henares, fué llamado por varios obispos á su lado para el bien de su clero. Hecho sacerdote obtuvo varios beneficios; fué plehan de Ortoneda y Claverol, y oficial eclesiástico en todo el distrito de Tremp, visitador en la parte de los Pirineos perteneciente al obispo de Urgel. Por los copiosos frutos que produjo en esta visita su zelo apostólico, fué hecho vicario general de aquel vasto obispado. Era infatigable en el trabajo, y diestro en espedir los asuntos más dificultosos. Asistió como secretario á dos obispos en la visita becha de órden del rey para la paz y concordia del famoso monasterio de Monserrate. Desempeñó en Barcelona una gravisima comision de reducir á concordia dos partidos de nobles muy encontrados entre si por la conservacion del honor. Movido por esta repetida voz de Dios ve á Roma, ve á Roma, é ilustrado con visiones misteriosas, dejó su empleo, y pasó á aquella capital de incógnito. Alli se ocupó todo en ejercicios de piedad y de misericordia. Fué teólogo y consultor del cardenal Marco Antonio Colona, en cuyo palacio vivió algunos años, instruyendo en piedad y letras al principe D. Felipe Colona pronepote, y dirigiendo á la demas familia que edificaba á toda Roma. Su caridad se manifes : tó heróica en tiempos de una inandacion terrible del Tiber, y de una peste asoladora, esponiendo á riesgo su vida por salvar la de los prógimos. Alistado en la hermandad de la doctrina cristiana la enseñaba no solo en los dies de fiesta, sino tambien de trabajo, y no solo en las iglesias sino tambien en las cagrado de doctor en dichas faculta- lles y plazas con ardiente zelo, y

con mucha utilidad de las gentes companeros auxiliados estos de los ignorantes. Se dolia del abandono de los niños pobres, que no tenian quien los educase en el santo temor de Dios y en las letras por caridad. Conoció que Dios le habia llamado á Roma paraque tomase á su cargo esta grande é importantisima obra. Por esto abrió en Transtiberia sus escuelas pias en Sta. Dorotea en el año 1597 con aprobacion, elogio y limosnas crecidas del Papa Clemente VIII. Luego se vieron llenas de muchachos de todas clases. Se les enseñaba graciosamente á leer, tecribir, aritmética, gramática y retórica, y se proyeía de valde á los pobres, de libros. Se le agregaron socios insignes en virtudes y letras, y llenos de selo, y se multiplicaron sus escuelas. Los maestros de los cuarteles de Roma al ver dismimpirse sus discipnios y sus salarios, infamabán á José y á sus escuelas. Paulo V. bien informado las puso bajo su proteccion, y declaró congregacion a aquella asociacion lahoriosa de Calasans. Gregorio XV la elevó á órden religiosa, primero de votos simples y luego de votos solemnes. En poquisimos años se propagaron por toda Italia, Alemania, Hungria y Polonia. Si diez mil religiosos tuviese, escribia el santo al P. Melchor Alachi, sabria donde colocarles. No habia ciudad que no solicitase un establecimiento ale ellos. Tanta gloria escitó la emulacion de un cuerpo respetable, que empleó todo su poder, y todas las intriges para destroir la utilisima obra de Calasanz, introduciendo en la órden discordiss, y el espírita de ambicion en algunos miembros del mismo que, dieron soucho que sufrir al santo. Por calumnias del discolo Mario, y ans Compuso una escelente concordan-

émulos esternos fué el santo depuesto de general, acusado falsamente al santo tribunal de la inquisicion y conducido preso con cuatro. religiosos mas públicamente á sus departamentos en medio de sus ministros. Aunque el mismo dia fué declarado inocente, con todo no cesó la tempestad, cuya furia sino. arruinó del todo la obra de las escuelas pias, la desmoronó y la deshizo en gran parte, pues por los breves del Papa Inocencio X se vió la órden reducida á congregacion de votos simples, y luego sin votos, se dió libertad á los religiosos para salirse al siglo ú á otro órden religioso, y cou triunfo de los émulos del Instituto se perdieron muchisimos colegios en 7 provincias que ... ya contalia. Calasanz perinaneció. firme en sostener el Instituto de que decia, ser el autor el mismo Dios. Entretanto desnues de baber edificado á Roma con su vida santa, con sus trabajos, con las renuncias del capelo, de mitras y del palio, con repetidos milagros y conuna paciencia y constancia invencible en educar por amor de Dios á millares de niños, teniendo 92 años murió en el Señor á 25 de agosto de 1648, habiendo dejado a sus hijos religiosos el gozo de su gloria; y la esperanza muy viva de ver cuanto antes la obra de las escuelas pias restituida á su antigno esplendor, como se vió. Fué el santo hentificado por el papa Benedicto XIV, y canonisado por Clemente XIII.

CALASIO (Mario de), franciscano, catedrático de hebreo en Roma , nació en el pueblo de Calasio cerca de Aquila, ácia el año 1550. cia de las palabras hebreas de la Biblia, impresa en Roma en 1621, en cuatro tomos en tólio, y despues en Londres en 1747, de igual tamaño; y tambien en cuatro tomos, bajo el título de Concordantiæ sacrorum bibliorum hebraica, cum convenientiis lingue arab. et syr. Esta edicion mas estimada que la de Roma, ha sido publicada por Guillermo Romaine. El fondo de esta obra útil á los hebraizantes. está sacado de la concordancia del rabino Nathan. El P. Calasio es tambien autor de los Canones generales lingua hebraica.

CALATAYUD (P. Dr. Vicente), presbitero de la congregacion del . Oratorio , natural de Albaida en el reino de Valencia; estudió en el real colegio de Corpus Christi de esta ciudad, en el cual despues fué presecto de los colegiales. Recibió en la misma universidad los grados de maestro en artes y de doctor en sagrada teologia. Fué lector de filosofia y nombrado examinador de esta facultad. Obtuvo luego la cátedra de teologia, y habiendo sido promovido en 1727 á una pabordria de la Sta. Iglesia metropolitana con cátedra de teologia escolástica, pidió ser admitido en la real congregacion de S. Felipe Neri de la misma ciudad de Valencia, donde murió en 10 de enero de 1771. Es admirable lo mucho que escribió este laborioso eclesiástico durante su vida. Entre sus varias obras se cuentan: 1ª Divus Thomas cum PP. ex Prophetis locutus, Priscorum, ac Recentium errorum spurcissimas tenebras, Misticam Theologiam obscurare molientes, angelice dissipans. Sive dissertationes theologica Scholastico - Dogmatica et Mistico - Doctrinales ad sensum et

litteram Divi Thomæ Doctoris Amgelici, Valencia, 1744 á 1752, cinco tomos en tólio mayor. 2ª Opusculum mystico-dogmaticum pseudo mysticorum anathematizatas propositiones confodiens, Valencia, 1756, en 4. 3ª Apologia pro melifluo Salesio aliisque vitæ spiritualis Magistris, Valencia, 1758 en 4. 4ª Garta al Dr. D. Andres Piquer médico, sobre el discurso intitulados Aplicacion de la filosofia d los asuntos de religion, para la juventud española, Valencia, 1758, en 4.

CALA'TRAVA (Orden militar de). Por los años de 1147, Alfonso el bravo rey de Castilla ganó á los moros la importantisima plaza de Calatrava en Castilla la Nueva, y encargó su detensa á los caballeros templarios. Su hijo y sucesor Don Sancho II de Castilla y III de Leon temiendo que los moros se anoderasen de ella, a cuyo fin estaban baciendo grandes preparativos, y viendo que los templarios miraban por imposible su resistencia, la ofreció à los que se empeñasen en defenderla. Los monges cistercienses S. Raimundo abad de Fitero, y D. Diego Velazquez, el cual habia sido en el siglo soldado valeroso y conservaba en el claustro el mismo espíritu que habia manifestado en las campañas, fueron los únicos que se presentaron aceptando la oferta del rey; y entonces fué cuando estos dos celosos españoles formaron la nueva órden militar. Para llenar el deber que se habian impuesto, obligaron á los frailes legos del Cister á que tomasen las armas; fortificaron la ciudad y se hicieron tan temibles por los socorres que recibian de todas partes, que intimidados los moros desistieron de su empeño. En el año 1164 obtevieron de Alejandro III ana bula poder que les reyes católicos Doc confirmatoria de su regla y militar | Fernando y Doña Isabel pidieron estatuto, la que sué consirmada por Imocencio III en 1199. Al principio nsaban de escapulario blanco con capucha, hasta que en 1397 el antipapa Benedicto XIII les permitió se vistiesen de seculares, distinguiéndose solamente con una crus flordelisada de paño encarnado. Murió Raimundo en 1163 y uo queriendo los caballeros alternar con los monges, eligieron por primer gran maestre á uno de entre ellos, llamado D. Garcia; quedando no obstante dependientes de la órden del Cister. Fueron grandes las victorias que alcanzaron estos caballeros contra los infieles; ganándoles muchigiunas plazas, hasta que en 1193 quedaron casi enteramente derrotados en Alarcos. Y habiendo perdido tambien la plaza de Calatrava, los caballeros de la órden en Aragon eligieron por su gran maestre en este reino al comendador de Alcaniz. Siguieron por mucho tiempo con próspera y adversa fortuna, hasta que en 1212 el rey D. Alfonso IX, reconquistó á Calatrava y la restituyó á los caballeros de su órden, que erigieron un convento en aquella ciudad. Grandes fueron -los progresos que bizo, y grande la influencia que tomó mas adelanta. Los caballeros de la órden de Avis en Portugal se unieron con los de Calatrava y recibieron sus constituciones. Los de S. Juan del Peral, que en 1218 tomaron el - nombre de Alcántara, se sujetaron igualmente á la correccion y reforma del gran maestre de la de Calatrava. En el año siguiente se instituyeron religiosas de la misma órden, y era tanto el ascendiente que tomahan por sus riquezas y por su l ban sabido distinguir los cuadros.

al papa Inocencio VIII se reservase el nombramiento de gran maestre, de cuya privativa obtuvo el rey la administracion durante su vida, y asi sucesivamente los demas reyes. Dicese que en 1540 poseian 56 encomiendas, cuya renta ascendia á 135000 ducados, las cuales no podian obtenerlas sino caballeros de la misma órden; y 16 prioratos que no se concedian sino a sus capellanes. El bábito de ceremonia consistia en un gran manto de color blanco y al lado izquierdo una cruz encarnada flordelisada. Hacian voto de pobreza, obediencia, castidad conyugal, y de defender la ' inmaculada Concepcion. A mas de la dignidad de maestre habia otras: la primera era el comendador mayor, y este era el lugar teniente del gran maestre asi en la paz como en la guerra; la segunda de Clavero, esto es, el que estaba encargado de las llaves de la órden, y de la guardia y custodia del convento ; la tercera de prior ; la cuarta de sacristan, y la quinta de obrero mayor, que era el que cuidaba de los reparos del convento. Las monjas en sus monasterios usahan de las mismas insignias de los caballeros, y seguian la misma regla.

CALCAR o CALEKAR (Juan de); asi llamado porque era de una citidad de su apellido en el ducado de Cléves : murió en Napoles de edad poco avanzada en 1546. El Ticiano v Rafael fueron sus modelos en el arte de la piutura; y adquirió de " tal manera el estilo de estos que los talentos de aquellos grandes maestros parecian haber llegado á ser los suyos : muchos inteligentes no

del discípulo entre les candres del Ticiano su maestro. El immortal Rubens quiso guardar hasta su muerte una Natividad de Calcar, y se dice que este mismo es el astor de las láminas anatómicas del libro de Vesal.

CALDAS PEREIRA (Juan), jurisconsulto español, natural de Tuy en Galicia y originario de Portugal, floreció á principios del siglo 17. Este sábio é incansable legista compaso varias obras que reunidas se imprimieron en Ginebra en 1744 en 7 tomos en fólio, y se titulan: De restitutione.—Consilia.—De inofficioso Testamento.—Quastiones forenses et controversise civiles.—Syntagma de universo jure emphiteutico.

: CALDERA DE HEREDIA (Gaspar), doctor en medicina, natural de Sevilla, varon docto y adornado de bella y varia erudicion. Compuso algunas obras, entre ellas : Tribunal Medico - Magicum et Po-· liticum, dedicado al eminentísimo Sr. cardenal Brancancio su protector, impreso en Leon Illustrationes Tribunalis Medici, etc. - De facile parabilibus é veterum, et recentiorum observatione comprobatis et ex arcanis natura chimico artificio et artis magisterio eductis. Amberes, 1663. Compuso tambien en -castellano Teatro del honor, en que rechaza las erradas opiniones de los hombres acerca del desafio.

CALDERON (Rodrigo), hijo natural de Francisco Calderon y de Maria Sandelin y legitimado por el matrimonio que despues contrajeron sus padres. Cuando jóven entró de page del vice-canciller de Aragon y despues al servicio de Francisco de Sandoval, marqués de Denia y primer ministro de Felipe III rey de España. Calderon supo coa-

ciliarse la benevolencia y cariño de este ministre, y con su influjo llego a obtener los mas distinguidos empleos de la corte. Dotado de un talento sobresaliente no se le presentaba obstáculo que no supiese vencer, y era tanta la buena reputacion que se habia adquirido por sus conocimientes, que el rey le nombré su ayuda de camara y lucgo secretario de estado. Contrajo matrimonio con lues de Vargas señora de Oliva y entonces recibió el collar de la órden de Santiago, fné comendador de Arcana y obtuvo el empleo de capitan de la guardia alemana. Cuando hubo alcauzado estas grandes distinciones, se dié à conocer por sus maldades, cometiendo toda clase de delitos propios de un corazon vil y bajo; basta que cansado el rey del mal proceder del ministro mandó prenderle 'y que se le formase causa. Entre los 250 capitulos de acusacion que se le hicieron, se cuenta la ingratitud con que se portó con sus padres y el haber envenenado á la reina Margarita. Por fin este hombre que habia llegado al colmo del poder, descendió desde él al cadalso donde acabó sus dias en 21 de octubre de 1621. Se asegura que se habia adquirido una renta de 200,000 durados, sin contar sus muchles que ascendian a mas de 400.000. Su padre que entró á heredar extos bienes usó de su fortuna con medestia, haciéndose tantos amigos cuantos enemigos se habia creallo su hijo con su genio altivo y depravadas costumbres.

CALDERON DE LA BARCA (D. Pedro), célebre poeta dramático. Empezaron á admirarse sus talentos en las comedias que compuso á los 15 años de su edad, al



CALDERON DE LA BARCA

poeta dramático de admirable ficundidad y talento.

Esplaya d

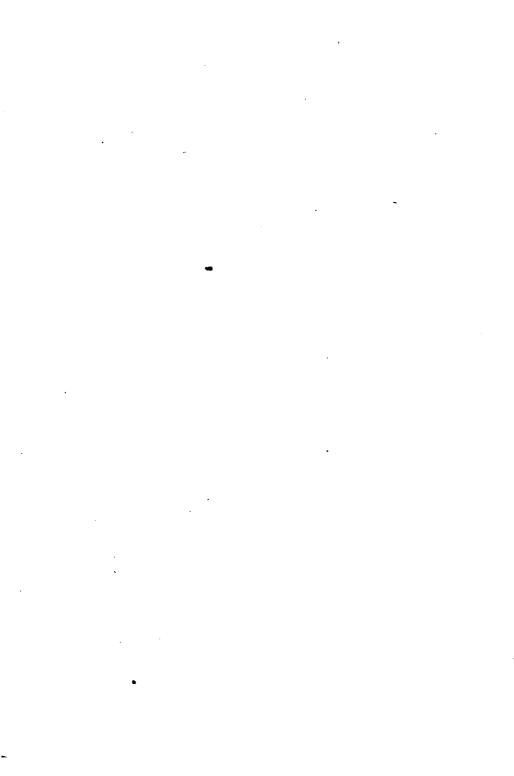

salir de sus primeros estudios de humaninades en el colegio imperial de Madrid, su patria, donde nació à principios del siglo 17. La espectacion de la cocte llamó mas el cuidado de D. Diego Calderon de la Barca, secretario del consejo de Hacienda, señor de la casa de Calderon de Sotillo, y de Doña Ana Maria de Henso y Risão, padres de D. Pedro, para darle en Salamanca estudios y carrera conveniente al lustre de su linage. En los cinco años que cursó en aquella universidad, fueron sus ocupaciones primarias la filosofia y los derechos; y por modo de recreacion las matemáticas, la geografia, la cronologiu, la historia y otras facultades amenas. De aqui sacó la varia crudicion que muestra en muchas admirables comparaciones de sus autos y comedias. Restituido á Madr.d en 1619, repartió el tiempo estudiando y componiendo para el teatro con aplauso, hasta el año de 25 que pasó a militar al estado de Milan, y de alli a Flandes, en donde el uso de la espada no le entorpeció el de la pluma : su fama empezó á obscurecer la reputacion de Lope de Vega, y Felipe IV, que como ingenio deseaba ver junto ·á sí á todos los que le tenian, llamo a Calderon, cometiéndole los dramas para la fiesta de la corte. .Una confianza tan bonresa llevaha consigo la gran penalidad de obligarle muchas veces à que escribiese sobre asunto señalado, y para dia fijo. Añadíanse dificultades al ingenio, y se le quitaban los medios de allanarias : ni el asunto solia aer proporcionado para un buen drama; ni la sujecion del tiempo ayudaba para formar y seguir un plan arreglado. En tales circuns-

tancias mas de alabar es lo que Calderon dejó de hacer mal, que lo que bizo con acierto. Sus trabajos literarios le valiéron una merced de hábito de Santiago en 1656. Cuatro años despues, cuando las órdenes militares salieron á la espedicion de Cataluña, llevado de su pundonor (aunque el rey le dió por escusado), concluyó á costa de tatigas la comedia de Certamen de *Amor y Zelos* ; encomendada pera unas fiestas, y que fué representada en el estanque del Buen-Retiro. Ortiz en su Compendio: cronológico de la Historia de España, tons. IV, pág. 401, cuenta la anécdota siguiente : « Año 1640 , en la noche » de S. Juan, se representó encima » del estanque del Retiro una co-» media, dispuesto el tublado sobre » barcos, con inmenso número de luces, toldos, tramoyas, escenas » y decoraciones : los gastos fueron » inmensos; pero pudieron ser aun » mayores los de los lutos. En lo mejor del espectáculo se levantó » un impetuoso viento con torbelli-» nos, y en un momento descon-» yuntó las máquinas, arrancó pos-» tes, se llevó los toldos, y se vic-» ron los espectadores en el último » peligro. » Despues de este tiempo fiié á campaña nuestro Calderon, inilitando algunos años en la compañia del conde duque de Olivares. Al cabo esta vida le pareció desasosegada y espuesta; y con muestras y propósitos de otra mas perfecta, recibió el sacerdocio á los 51 años. Poco despues Felipe IV premió sus méritos con una capellania de Reyes Nucvos de Toledo, en donde vivió retirado, pero no ocioso. En 1663 fué nombrado capellan de lienor de S. M. con nua pension en Sicilia, y retencion de la capallania de Reyes Nuevos; y vuelto 4 la corte, añadió al aplauso de su ingenio la veneracion de su piedád. Asi vivió hasta 25 de mayo de 1681, en que entregó su alma al Criador, contando los mismos años de su siglo, en cuyos principios fué nacido, como va dicho, y bautizado en la iglesia parroquial de S. Martin. La venerable congregacion de sacerdotes naturales de Madrid, que en 1666 habia nombrado su capellan mayor à D. Pedro Calderou, por los respetos de su virtud, diteratura y buen gobierno, y en reconocimiento del ánimo liberal con que la legó todos sus bienes, trigió á su bienhechor un sepulcro de mármol, con su retrato y una espresiva inscripcion, en la iglesia parroquial de S. Salvedor, en donde yace en bóveda propia. El ayuntamiento de su patria participó tambien de la generosidad de Don Pedro Calderon. Cuarenta años ó poco menos estuvo escribiendo los Autos sacramentales, que imprimió en seis tomos el ayuntamiento de Madrid en 1716. Pero ni estas obras ni las poesias sueltas, ni sus eruditos tratados de la Nobleza de la pintura, y del Diluvio general, contribuyeron tanto á su celebridad, como sus comedias. Ya se ba insinuado porque algunas de ellas no son ni podian ser tan bien escritas como las de Dicha y desdicha del nombre. Los empeños de un acaso. - Cual es mayor perfeccion.-Primero soy yo. - El Escondido y la Tapada. - Dar tiempo al tiempo. – Bien vengas mal si vienes solo. – La Dama duende. - Antes que todo es mi dama. – No siempre lo peor es cierto, etc. En estos dramas Calderon mostró diestramente que no ignoraba las reglas, bien que en

otras se acomodase al gusto reinamte del pueblo : como Aristófanes; Plauto, Terencio, Molière, Goldoni y todos los que se citan por modelos, escribieron la mayor parte de las suyas para el vulgo. Calderon pecó muchas veces contra las reglas en los planes, contra la historia en los sucesos, contra la propiedad en el estilo; pero siempre tue maestro, y siempre dejó dechados de invencion, de artificio, de urbanidad , de agudeza , de lenguage, de imitaciones al vivo, de claridad para esplicar las cosas mas dificiles y abstractas. A uingun poeta cómico fue dado hasta aliora ser cumplido en todo. Plauto no tuvo el gusto, el arte, la cultura de estilo, ni el pincel gracioso de Terencio; y este careció del caudal, el chiste cómico, la fuerza y el pincol seguro de Plauto. Las comedias de Calderou serán apreciadas y recresran mientras que la nacion, conforme á su caracter, guste de tener en el teatro la imaginacion y la memoria en ejercicio. La frialdad y el llanto no son para la comedia, ni para diversion de los españoles en general, y es menester mezclar el llanto con algunas gracias, tempiando asi lo tétrico, lánguido y melancólico, que por lo regular esperimentamos causar al pueblo fastidio. Sea dicho en paz de los ingenios, que trocando de su poder absoluto los oficios á Melpomene y Talia, componen tragedias que bacen reir y comedias que mueven á lástima por todas razones. Cuanto queda dicho acerca de nuestro célebre poeta dramático D. Pedro Calderon de la Barca, lo hemos sacado de la obra titulada : Origen, época y progresos del teatro español, etc.

CALDERWOOD & CALDWOOD

(David), ministro eclesiástico y teólogo escocés durante el siglo 17: se habia becho babilisimo en todas las ciencias concernientes á su mimisterio, y en 1604 fué nombrado cora de Crelling ácia el medio dia de la Escocia. Cuando el rey Jacoho VI de Escocia quiso establecer la conformidad entre la iglesia anglicana y la escocesa, Calderwood se opuso á ello abiertamente, en términos que poniéndose á la cabeza de otros muchos de su partido, reusó someterse de manera alguna á las órdenes expresas del rey. Por esta causa fué encerrado en una carcel, despojado de su beneficio y desterrado últimamente. Retiróse á Holanda, y alli publicó en 1623 una obra famosa considerada como elásica por los partidarios de su secta, y que se titula : Altare damascenum, en 4. Este libro que produjo un grande efecto, es un cuerpo de controversia sobre los puntos que dividen en Inglaterra los calvanistas en puritanos y anglicanos. Publicóse por primera vez hajo el nombre de Edwardus Didectavius, y sué reimpreso en 1708 bejo el título de Altare damascemum, seu Ecclesiæ anglicanæ politia, Ecclesia, seoticana abstrusa à formalista quodam delineata, illustrata et examinata sub nomine olim Edwardi Didoctavi, stud**io** et opera Davidis Calderwood, etc. Hahiendo caido enfermo este ministro algun tiempo despues, se creyeron que habia muerto, y el rey hizo publicar en nombre de Calderwood una retractacion suponiendo que la habia hecho á la hora de la muerte. Calderwood noticioso de ello, hizo que suese desmentida públicamente, y Escoto, argun asegura el ministro escocés, pasó entonces á D. Pedro intentaba asesinarle. Des-

Holanda con intento de envenenarle, pero Calderwood retirado se cretamente á Escocia, donde estuvo oculto muchos años, pudo salvarse felizmente de las persecuciones de su enemigo. Atribúyese tambien á este ministro una Historia de la iglesia de Escocia despues de la *reforma* , precedida de una epístola al lector, en que el teólogo escocés refiere circunstanciadamente los principales acontecimientos de su vida. Se halla manuscrita en 6 tomos en fólio, en la biblioteca de la universidad de Glascow. En 1718 se ha publicado un estracto del mismo autor bajo el título de Verdadera historia de la iglesia de Escocia. Murió Calderwood en el año 1638.

CALDORA (Jacobo). Cuando el rey D. Alfonso V de Aragon y primero de Sicilia, tuvo que regresar á España, dejó por gobernadores de Nápoles á su hermano D. Pedro y á Jacobo Caldora, siciliano, mas valiente que leal al monarca espanol. Los genoveses y el ejercito de Luis de Anjou aprovechandose de la ausencia de Alfonso, cercaron con poderosas buestes la ciudad de Nápoles en 1424; y viéndose Don Pedro en los mayores apuros, determinó pegarla fuego por los cuatro ángulos, diciendo que mas queria verla reducida á cenizas que en poder de los enemigos; mas esto lo estorbó Caldora. Poco tiempo despues se valió Luis de un prisionero para que ofreciese al gobernador siciliano el mismo sueldo que los aragoneses le debian y no le pagaban, si entregaba la cindad. Caldora aceptó la oferta y abrió las puertas al enemigo, cohonestando aquella traicion con decir que el infante

de entonces signió militando bajo | las banderas de la reina Doña Juana, acreditándose por su valor y por su pericia en el arte de la guerra. La reina agradecida á sua buenos servicios le cinó la espada dè condestable. Continuó la guerra contra Alfonso, y Culdora consiguió en breve la derrota total de sus contrarios, logrando bacer prisionero à Braccio uno de los capitanes mas fieles de Alfonso. Celebró la corte de Sicilia aquella victoria colmando de honores al vencedor, quien engrandecido con las mercedes que se le prodigaron, ya no encontró obstáculo que no venciese con la mayor facilidad. En 1434, marchó al frente de un ejército contra el príncipe de Taranto, y con la rapidez del rayo consignió en pocos dias reducir aquel principado. En 1435 despues de haberse apoderado del ducado de Sessa, sitió á Cápua; pero tuvo que levantar el sitio, porque Ventimiglia que mandaba á los sitiados, halló espediente para separar del lado de Caldora á Antonio Pontadera que con sus tropas se salió del reino, y esta desgracia fué sin duda la que ocasiono la muerte repentina de Jacobo, acaecida en 1440 á los 60 años de su edad. Eran inmensos los bienes que habia adquirido Caldora, pues porcia la mayor parte del Abruzzo, de la Capitanata y de la tierra de Bari.

GALEB, de la tribu de Juda, fué enviado à la tierra de promision con otros diputados para reconocer el pais, y tranquilizó al pueblo de Israel, atemorizado por la relacion de sus compañeros de viage. Josué y él fueron los únicos de cuantos habian salido de Egipto que entraron en la tierra de promision. To-

eáronle á Caleb en la reparticion las montañas y la ciudad de Ebronde donde arrojó tres gigantes, y habiéndose apoderado de la ciudad de Debir Othoniel sobrino de Caleb, hizo este que aquel se casara eon su hija. Este digno israelita murió 4 la edad de 114 años. Caleb y Josué son en las obras ascéticas, el símbolo del corto número de cristianos que sostienen con valor, confianza y perseverancia los sufrimientos y los combates de esta vida, y despues de un penoso y útil viage llegan al lugar del reposo.

CALENDARIO (Felipe), recultor y arquitecto italiano, nació en 1354; constrayó en Venecia los magnificos pórticos, sostenidos por colunas de mármol que rodean la plaza de S. Marcos. Estas obras fundaron su reputacion y su fortuna: la república le colmó de bienes y el dux le honro con su amistad.

CALENO (Oleno), famoso adivino etruriano del tiempo de Tarquino el soberbio. Se hizo célebra con motivo de haberse hallado la cabeza de un hombre en ocasion que estaban abriendo los cimientos de un templo que debian construir en honor de Júpiter. Este hombre dicen que se llamaba Tolus, Caput, *Toli* , de donde ha venido el nombre de *Capitolio*. Otros dicen que se encontraron alli una cabeza metida en un tonel, caput in dolio. Lo que Plinio refiere de este adivino debe comprenderse entre las relaciones de la fábula ó la demonurguia del paganismo.

CALENO (Q. Fusio), noble romano que se hizo célebre por su generosidad en tiempo de las proscripciones consecuentes á la muerta de César. A pesar de la prohibiciou para que nadie recibiese en su

casa a los proscritos, Caleno tuvo ( oculto algun tiempo en la suya el filósofo Varron su amigo, que era del número de aquellos desgraciados. Iba Antonio á pascarse muchas veces a aquella casa, pero su presencia jamas desanimó á tan generoso amigo y aunque presenció algunes de los suplicios que bacian sufrir á los infractores de la ley de los triunviros, y fué tambien testigo de las recompensas que se concedian á los que eran obedientes, no por esto desmintió jamas su fidelidad. Caleno, que habia sido del partido de César, venció á los tenientes de Pompayo en el Peloponrso, y sometió a Atenas, que se habia declarado á favor del segundo de aquellos capitanes. Los atemenses despues de la batalla de Farsalia, enviaron diputados á César quien les dijo perdonándolos: · preciso es que aunque dignos de » perecer por vosotros mismos, de-» bais vuestra salvacion a la gloria » de vuestros antecesores. » Caleno fué declarado consul en el año 47 antes de J.-C.; despues del asesinato de César se hizo partidario de Marco Antonio y murió cerca de les Alpes donde mandaba muchas legiones, que su hijo entregó á Octavio.

CALENCIO (Elisco), en latin Calentius Elisius, preceptor de Federico hijo de Fernando, rey de Napoles, nació en la Pulla y fué comprendido en el número de los buenos poetas latinos del siglo 16. Al estudio de la filosofia reunió los placeres de las musas, pero adoptó un sistema opuesto á todas las legidaciones del mundo, desaprobando que suesen condenados á muerte los criminales. Segun el se debia que habian robado despues de haberlos azotado; hacer á los homicidas esclavos de aquellos contra cuya vida habian atentado; enviar en fin á los melhechores á las minas ó a las galeras. Este proyecto de impunidad, renovado por los filósofos modernos, y adoptado en un principio por José II y algunos otros soberanos, no ha podido resistir mucho tiempo contra la evidencia de los abusos que debian y son efectivamente los resultados de tal sistema. Falleció Calencio ácia el año 1503, época en que se publicó en Roma una edicion de sus obr**as. S**u *Batalla de los ratones* contra las ranas, imitacion de Homero, ha sido reimpresa en 1758 en Ruan, en una coleccion en 12 de las *Fábulas*, escogidas de Lafontaine, puestos en versos latinos, publicada por el abate Zass. Compuso Calencio este poema á los 18 años y le hiso en 7 dias. Este autor aumentó la lista de aquellos á quienes ha conducido á una estrema indigencia la propension al libertinage.

CALEPINO (Ambrosio), religioso agustino, nació en Bérgamo en 1455 y era descendiente de la antigna familia de los condes de Calepio. Se ha hecho célebre por su. Diccionario de las lenguas, impreso por primers vez en Ragio en 1502 en túlio y aumentado despues por Passerat, la Cerda, Chiflet y otros. La mejor edicion era la de este último, en Leon en 1681, en dos tomos en fólio, anterior á la de Facciolati, catedrático de latinidad en Padua, Pero la mas completa de cuaptas se han publicado... salió á luz en Basilea en 1590 ó. 1627 en fólio; en once lenguas: obligar á los ladrones á restituir lo l comprendiendo en estas la polaca y

húngara. Se puede decir de esta obra lo que se ha dicho del *Moreri*, que es una ciudad nueva construida sobre el antiguo plan; pero en una y otra hay muchas brechas que reparar. Murió en el año 1511 muy agitado y privado de la vista.

CALIARI (Pablo), apellidado Verones, porque nació en Verona, en 1530 segun Ridolfi y en 1528 segun un necrólogo citado por Zanetti. Su padre que era escultor fué su primer maestro, y uno de sus tios llamado Antonio Badile que era pintor le admitió despues por discípulo. Sus primeros ensayos fueron rasgos propios de un macstro. Rivalizando con el Tiutoreto, aunque no le igualó en el espíritu de su pincel, le escedió en la nobleza en que representaba la naturaleza. Caracterizan en fin sus cuadros una imaginacion fecunda, viva, elevada, mucha magestad y espresion en sus cabezas, elegancia en sus figuras de mugeres, frescura en su colorido y verdad v magnificencia en sus ropages. Atribúyesele no obstante la falta de eleccion en las actitudes, de gusto en el dibujo y los trages, y de respeto algunas veces al decoro, objeto del cual no debiera apartarse pintor alguno. Asi es que en su cuadro de las Bodas de Candan que se conserva en el museo real en Paris, y es una de las mas hermosas obras de Caliari, ostenta toda la pompa asiática para las bodas de un simple particular de Galilea. Jamas quiso sujetarse a las loyes de la cronologia, haciéndose acreedor con esto á graves críticas. El palacio de San Marcos en Venecia presenta muchos de sus escelentes cuadros. Murió el Verones en Venecia en 1588, con la reputacion de un gran pintor, de un hombre de bien, buen cristiano y amigo generoso. Habiendo aido recibido obsequiosamente en una casa de campo cerca de Venecia, pintó alli secretamente un soberbio cuadro representando a la Familia de Dario, y le dejó al marcherse.

CALIARI (Benito), hermano del precedente, nació en 1528. Este pintor tenia talentos semejantes á los del Verones y se confundian muchas veces sus cuadros; mas sin embargo por efecto de una modestia poco comon, dejaba gozar á se hermano de la gloria que sus obras hubieron podido adquirirle si se hubicse declarado autor de ellas. Se ejercitó en la escultura al mismo tiempo que en pintar y tuvo el mayor acierto en ambas artes. Murió en 1568 de edad de 40 años.

CALIAS, ateniense, rico propietario de minas en el Atica ; ganó el premio de la carrera de caballos en la olimpiada 54 (564 años antes de la éra cristiana), y el acgundo de la carrera de los carros. Siendo gefe de la embajada que los atenienses enviaron al rey Artajerjes, celebró con este principe el tratado que aseguró la independencia de las colonias griegas en Asia. Se dehe à Calias el describrimiento del mineral llamado *cinabrio* , que encontró tratando de separar el oro que suponia existir en la archa roja de un mineral de plata.

CALIAS, arquitecto griego, nació en Rados en Fenicia en el siglo 5 antes de la éra cristiana. Habia construido para los rodios una cometa por medio de la cual se podia levantar del suelo una torre rodante, llamada helépole, de que los sitiadores hacian uso para hatir las murallas de las ciudades. Pero hakiendo sido impotente está máquina contra el helépole que Demetrio hizo fijar para derriber los muros de Rodas, los habitantes recurrieron á su primer ingeniero Diognetes á quien baltian despreciado injustamente para dar su empleo y su renta à Calias. Diognetes por medio de una mina hizo que se hundiera la terrible helépole de Demetrio; fué levantado el sitio de Rodes y de este modo pérdió Calias las vanas esperanzas que habia fundado en el reconocimiento de los rodios con su invencion imperfects.

CALIAS, poeta dramático griego, que compuso muchas tragedias y comedias entre las cuales se citan los *Ciclopes , Atalanta* , etc. — Otro Callas de Siracusa ha escrito una Historia de las guerras de Sicilia, de la que no se conocen mas que

algunos fragmentos.

CALICRATES, escultor célebre en la antigüedad por varias obras de una delicadesa maravillosa. Grahó unos versos de Homero en un grano de mijo, hizo un carro de marfil que se tapaba con una ala de mosca, y unas hormigas de la misma materia cuyos miembros se distinguian. Estos hechos no igualan en delicadeza á las obras escelentes y diminutas de los modernos. Véses Boyraick.

CALICRATES, arquitecto gricgo, que vivia en Atenas, en el año 44 antes de J.-C. De orden de Pezieles construyó el famoso templo liamado el Partenon, cuvos adornos y esculturas dirigió Fidas. Fué erigido en la ciudadela de Atenas y tenia la figura de un paralelógramo zodeado de una hilera de columnas de órden dórico. Este soberbio edificio habia servido sucesivamente de templo á los griegos, de iglesia á serva en la biblioteca real de Paris-

los cristianos y de mesquita á los turcos, fué arruinado casi del todo por una bomba en 1667 cuando el sitio de aquella ciudad por los veaccianos. Los turcos habian hecho del templo su almacen de pólvora, destino propio de aquet pueblo bárbaro.

CALICRATIDAS, general lacedemonio que consiguió muchas vietorias contra los atenienses, y fué muerto en un combate naval en ci año 406 antes de J.-C. Su grandoza de alma igualaba; á su valor. Hallándose reducido su ejército al mayor apuro por el hambre, reusó una gruesa suma en premio de una gracia injusta. Yo aceptaria ese dinero, le dijo Cleandro, si fueve Calicratidas. -- Y yo tambien, respondió éste, si fuese Cleandro. Esta clase de proposiciones son unos juegos de imaginacion repetidos muchas vec: s y que, tal vez no se ban dicho jamas. El mismo diálogo se encuentra en Quinto Curcio entre Alejaudro y Parmenon con motivo de los ofrecimientos de Dario.

CALICRETA DE CYANA, doncella celebrada por Anacreonte : era sábia en la política de aquel tiempo y daha lecciones públicas.

CALIGNON (Soffrey de), nació en el Delfinado en 1550, fué canciller de Navarra en tiempo de Enrique IV, quien le empleó acertadamente en las negociaciones mas dificiles, y le hubiera becho canciller de Francia si hubiese sido catúlico. Trabajó Calignon con de Thou en redactar el edicto de Nantes y murió en 1606. Es autor del Diario de las guerras hechas desde 1585 à 97 por el deque de Lesdiquieres de quien habia sido secretario, manuscrito en fólio que se con-

Curapuso ademas la Historia de las cosas memorables y admirables acaecidas en el reino de Francia desde los años 1587 d 90, en 4. ·· CALIGULA (Cayo César Germánico), emperador romano, sucesor de Tiberio, nació en el año 13 de J. – C. en Ancio. Era hijo de Germánico y de Agripina hija de Jalia y del Grande Agripa. Este insensato imaginándose que le era vergonzoso tener en el múmero de sus abucios un grande hombre, tal co--mo Agripa, suponia que su madre Agripina descendia de Augusto y de Julia su hija. Le adopto Tiberio cuando era muy jóven, y aun no tenia mas de 25 años cuando fué -proclamado emperador en el año 37 de J.-C. Los principios de su reinado, como sucede frecuentemente en les primeros actos de los tira--nos, anunciaron al pueblo romano dias venturosos. Prometió al senado que partiria con él las funciones del gobierno, considerándose siempre como su hijo y su discípulo: dió libertad á los presos, llamó á los desterrados, y quemó todos los papeles que Tiberio habia recegido contra ellos : reformó el órden de los caballeros, abolió muchos tributos, y arrojó de Roma á las mogeres mas prostitutas. Roma le llamaba a una voz el modelo de -los príncipes, pero no tardó mucho tiempo en retractarse de unos elegios tan precipitados, porque lueso empezó á desarrollarse el gérmen de los vicios que Caligula abrigaba en su corazon. Este mismo principe que durante ocho meses, habia prometido tanta gloria y felicidad se mostró despues un -tirano, un monstruo, un cobarde y un insensato. Llegando al colmo au orgullo, se jactaba de ser el so-

| bermio : de todos los reves de la tierra, y miraba á los demas principes como viles esclaves. Oniso ser adorado como un Dios y haciendo quitar las caberas de las estatuas de Jupiter y de otras divinidades, puso en ellas la suya, hizo que le erigiesen un templo, se nombré saccrelotes y'se hiso efrecer sacrificios: el mismo se inició en este colegio sacerdotal, asociandose a su mager y su caballo. El anevo Jupiter para merecer mejor este titulo quiso imitar el relampago, el trueno y el rayo; bacía un ruido semejante al de las tempestades con una máquina, y arrojando una piedra contra el cielo esclamaba: O venceme o te venzo. No limitándose a esto sus estravagancias, derribó las estatuas y las imágenes de los grandes hombres: hizo quitar de todas las bibliotecas de Roma, los bustos de Homero, de Virgilio y de Tito Livio, y arrebató en fin á muchas familias tedos los monumentos de la virtud y de la gloria de sus antecesores. Siendo incustuoso con sus tres hermanas, se presento con ellas en público, haciendo las posturas mas indecentes; deshonró las mugeres de Roma quitándolas a sus maridos y forzando a estos a ser testigos de la violacion del lecho conyugal. Los escesos de los primeros emperadores eran disimulables comparados con los suyos. Llegó á tal estremo su prodigalidad, que intentó nuevos baños en los cuales se gastaban con profusion los perfumes mas preciosos, y sus gastos en la mesa cran tan escesivos y superfluos que se refiére hacia echar perlas molidas en 🜬 salsas : hubo ocasiones en que hiso presentar á sus convidados platos llenos de oro. Baste referir su con-



CAMIGULA.

Emperador insensato, folso y tiranico.

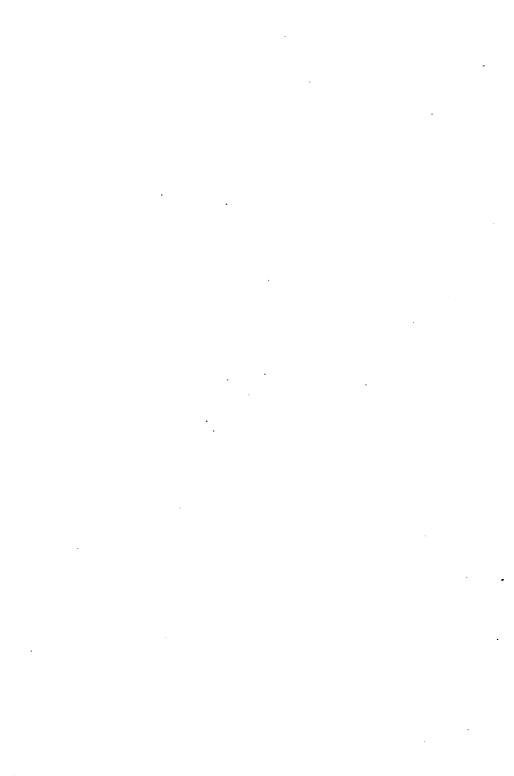

ducta con su caballo pera dar una idea de su loca estravagancia, Hizo que le construyesen una cuadra de mérmol y un pesèbre de marfil; y cuando habia de salir aquel animal, que el llamabe Incitatus, situaba á la puerta de la cuadra en la noche precedente varios centinelas encargados de alejar cuanto pudiera interrumpir su sueño. Le dió un palacio mucbiado, en el cual habia cocineros para tratar decentemente á los que lueren á visitarle, y el mismo Calígula convidó muchas veces à Incitatus à su mera, presentándole avena dorada y vino en una copa de oro. Juraba muchas voces por la salud de su caballo, y se quenta que si hubiese vivido mas tienno hubiera hecho dar el consulado á Incitatus. Siendo tan cruel como impio hizo degallar é:muchos senadores, é intrediatamente los citó ante el como si estavicsen vivos y sucsen delinquentes. Con el obseto de desembarazar el estado de ciudadanos inútiles, como él decia, bizo despedazar por fieras á los hombres decrépitos v achacosos. Sodia atimentar aquellos animales con los infelioes á quienes condenaha, 'y rada dicz dias enviaba un gran número de ellos para ser devorades. Se complacia en prolongar los torinentos de sus viutimas; asiatia sicapre à estas ejecuciones, dirigia el suplicio y le suspendia de cuando en cuando para aumentar su duracion : en tales ocasiones se alshaba de la firmeza de su carácter y de su inflexible severidad. Un dia que los ciudadanes le ofrecian incienso, llegó á descar que el pueblo romano tuviese una sola cabeza para derribérsela de un solo golpe. Tantas, tan intolerables y caprichosas crueldades ocasionaron con-

tra él muchas compiraciones secrotas cuya ejecucion se difirió con el enmor de que proyectaba una espedicion coutra los germanos y los bretones. Hizo levantar numerosas tropas y segun su jectancia se creia generalmente que illa á conquistar el mundo. La marcha de su ejército indicaba la inconstancia de su carácter, pues unas veces era tan rápida que las cohortes se veian precisadas á dejar atras sus estandartes , y otras tan lenta que paref cia mas bien una marcha triunfantit que una espedicion militar. Entonces se hacia llevar en hombres de ocho soldados y daba órdenes para que regasen las calles y caminos del tránsito á fin de preservarse dei polvo. Todos estos preparativos no tuvieron resultado alguno : en lagar de conquistar la Bretaña dió asilo a uno de los príncipes destenrados de aquel reino. Anunció esta noticia al senado, cnal si fuese una toma de posesion de la isla enterai, y en lugar de apoderarse de la Germania conclujo solamente sus: tropas á las orillas del mar en Batavia. Alli, properando todas sus máquinas de guerra y formando todo su ciercito en batalla, pasó á bordo de un navío y costeando la playa, ordenó a los trompetas que diesen la señal de la pelea. Sus soldados que habian recibido instrucciones anticipadamente, recogieron en sus cascos los mariscos que habia en las orillas del mar, como unos despojos del Océano dignos de adornar el palacio y la capital de Calígula', y terminada esta intrepida espedicion, rcunió sus tropas cual despues de una victoria, las arengó con magestad, y ensalzó sus altos hechos, distribuyéndoles á continuacion mucho dinero y luego las

despidió encargándolas que se entregasen a la alegria y felicitándolas por sus tesoros; y á fin de que esta hazaña pasase á la posteridad, bizo construir en la playa una torre elevadisima. Casio Ghereas, tribuno de las cehortes preterianas libertó en fin al mundo de este tirano: Ademas de los metivos que le eran comunes con todos los demas romanos, habia recibido de Caligula repetidas injurias personales. El emperador aprovechándose de todas las ecasiones de ponerlo en rídiculo, le acusaba de cebarde tiaicamente porque tenia voz de muger y asi es que cuando Cherens iba a tomar la orden del dia del emperador, este le decia siempre, Venus, Adenis, ó cualquiera otra seña y contraseña que pudicse bacer alusion á la afeminacion ó á la eobardia. Chereas confió su proyecto á algunos senadores y cabatieros que habian recibido tambien injuries de Calígula , y en tanto que deliberaban sobre el modo mas seguro y mas pronto de acabar con el tirano, sobrevino un incidente imprevisto que dió: nueva fuerza á la conspiracion. Habiendo sido acusado ante el emperador un tal Pommedio por haber hablado de él con desprecio, el delator para confirgnar la acusacion citó à una actriz llemada Quintilia muger determinada y de un valor estracrdinário. Negó ella el hecho con obstinacion y puesta en el tormento le sufrié con una constancia imperturbable, siendo lo mas digno de admiracion que estaba enterada de la conspiracion contra Caligula y nada reveló, aunque Chereas fué nombrado para presidir agnel suplicio : al contrario en el momento mismo en que sus tormentos iban á empezar, piso

el pie de une de los conspiradores corno baciéndole seña, asegurándole que sabia la trama y que nada divulgaria. Sufrió en fin hasta que todos sus miembros estuvieron dislocados y siendo presentada al amperador en aquel estado lastimoso, recibió de el una recompensa en resarcimiento. Chereas no pudo tolerar por mas tiempo la indignacion que esperimentaba de ser así el instrumento de la crueldad del tirano. Despues de muchas conferencias con les conjurades resolvió en fin acometer á Caligula durante los juegos palatinos que duraban cuetro diss y darle de puñaladas en el momento mismo en que sus gnardas no pudieran defenderie. El último dia de aquellos juegos parecis Caligula mas alegre y mas afable que nunca. Empezaba ya a estenderse el rumor de la conspiracion, y no liubieran dejado de descubrirsela algunos, si hubiera tenido amigos. Preguntó un senador á otro conocido suyo, si habia alguna novedad, y habiendole respondido que no, « sabed pues, le dijo, que s hoy se representa la muerte de » un tirano. » El otro lo comprendió, pero le ragó que fuese prudonte. Les comurades esperaron muchas horas impacientes. Chereas estaba furioso por la dilacion y á no haberle contenida el solo habisra ejecutado su proyecto en medio de todo el pueblo. Mientras que él titubeaba, Asprenas uno de los conjurados persuadió á Calígula que fuese à los lumos d refrigerarse para gozar mas comodamente de las demas diversiones. El emperador se levanta, los conjurados alejan la multitud con precaucion, y al punto le rodean bajo pretesto de asistirle efectuosamente, y al catrar

en una galeria, Chercas le da una puñalada y derribándole en tierra esclama : « tisano ! piensa en esto. » Los demas conspiradores se agolpan sobre Caligula y en tanto que él forcejaba gritando que no era muerto le acabaron de matar baciéndole treinta heridas. Asi murió Calígula á los 29 años de su edad, despues de haber reinado apenas 4 años. Dificil seria añadir á su carácter otros rasgos que estas palabras de Séneca : « La naturaleza parecia • haberle producido para mostrar » á un tiempo el vicio mas estre-» mado sostenido por la autoridad mas despótica. ».

CALIMACO, capitan ateniense, fué elegido general en un consejo de guerra al darse la batalla de Maraton año 490 autes de J.—G. Despues de aquel furioso combate contra los persas le encontraron de pie

traspasado de flechas.

GALIMACO, arquitecto de Coriuto, inventor, segan se cree, del capitel corintio; vivia en el año 540 antes de J.—C.: tomó aquella idea de una planta de acanto que rodeaba un canastillo puesto encima del sepulcro de una jóven corintia. Aquel canastillo estaba cabierto con una teja que doblando las hojas las liacia tomar el contorno y figura de las volutas. Calímaco era tambien sobresoliente en la pintura y escultura.

CALIMACO, natural de Cirena ciudad griega de Libia; mada se sabe con exactitud acerca de la época de su nacimiento y suverte, pero se cree que esta se verificaria ácia los años 500 antes de J.—C., Fué gramático erudito, crítico profundo y huen pocta, distinguiéndose igualmente en unos géneros tan diversos. Esta predigiosa reu-

nion de conocimientos y talentos le grangearon la proteccion de Tolomeo Filadelfo, que le llamó á su palacio y le confió la direccion del musoo que acababa de fundar. En él abrió Calímaco un curso público de enseñanza, del cual salieron escelentes discípulos, siendo uno de ellos el célebre autor de la Argondutita, Apolonio de Rodas. El discípulo tuvo la desgracia de mostrarse ingrato, y el maestro la indiscrecion de vengarse lanzando contra Apolonio, designado bajo el nombre de *Ibis* , la mas violenta é injuriosa de sus sátiras. No ha llegado á nuestras manos, y de ello debemos felicitar a entrambos poetas; pero no ba sucedido otro tanto con aquella multitud inmensa de obras que Zuidas conservó hasta el múmero de 800 compuestas por Calimaco, de las cuales solo ma ha llegado. á nosotros. Esta es la de sus himnos que destira:los á las solemnidades del culto en Grecia y en Egipto . sou bajo este aspecto un monumento precioso del estado de la religion . pagana en aquella época, y son' tambien un vasto repertorio de tradiciones históricas y mitológicas; aunque esta misma erudicion perjudica algunas veces á la claridad. Pocos poctas han ejercitado tanto. el talento , la sagacidad y la crítica de los intérpretes : Bentley , entre otros ha recopilado y esplicado sus-Fragmentos y Spanheim ha publicado sobre los himnos un escelente 🖫 Comentario, cuya mejor edicion es la que hizo Agustin Ernesti, Leyden, 1761, dos tomos en 8. – Hubo otro Calínaco, citado por Plinio como autor de una Disertacion relativa á las coronas de que bacian uso en los hanquetes.

CALISTENES, famoso malhe-

chor que incendió las puertas de Jerusalen el dia en que se celebraba con pompa la victoria que Judas Macabeo habia alcanzado contra Nicanor, Timoteo y Baquides. Este incendiario quiso salvarse en una casa inmediata, pero fué preso y quemado vivo.

CALISTENES, natural de Olinto, discipulo y pariente de Aristóteles. Acompañó a Alejandro en sus espediciones, por disposicion de aquel famoso filósofo que le puso al lado de su ilustre discipulo á fin de que moderase el impetu de soa pasiones; pero Calistenes en vez de cumplir con el importante encargo que le estaba confiado, solo procuró captarse el favor de Alejandro colmandole de clogios ridículos á fuerza de exageraciones. No habiendo recibido la recompensa que esperaba por su baja adulación, se hizo del partido macedonio enemigo de Alejandro, á causa de las consideraciones que tenia este principe á los vencidos, y por último fué complice en una conspiracion a cuya cabeza estaba Hermolao su discipulo y su amigo. Fué preso por este delito y encadenado. Aristóbula dice que murió de enfermedad; pero segun Tolomeo, Alejandro mandó que le ahorcasen despues de haberle dado termento. (Véase sobre este filósofo el Examen critivo de los historiadores de Alejandro, por M. de Sante Croix). Calistenes habia enviado á Alejandro algunas observaciones astronómicas hechas en Babileoia, donde la torre de Babel, que ha servido de observatorio á les caldeos por mucho tiempo, le facilitaba estraordinariamente los medios de ocuparse en aquella ciencia. En las Memorias de la scaplemia de bellas letras de l

Parit; se escuentran cosas curiosésimas sobre la vida y las obras de este filósofo por el abate Servin-Vivia ácia el año 350 antes de J.-C.

CALISTRATES, orador ateniense, por el cual abandonó Demóstenes á Platon. Se adquirió muchat autoridad en el gobierno de la república, pero habiendo suscitado la envidia contra sí a causa del poderose influjo que le daba su eloconcia, tué desterrado de Atenas

para siempre. CALIXTO (San), papa, primero de este nombre, natural de Roma, hijo de Domicio; sucedió en el pontificado á Zeferina el año 219; edificó la iglesia de Nuestra Señora, conocida con el nombre de Transtiverina, y construyó tambien á costa su va el cementerio de la via Apia, que se Hamó de Calixto, en el cual se edificó despues la iglesia de S. Sebastian. Fue Calixto el primero que probibió el matrimonio entre parientes basta el septimo grado de consaguinidad. Este buen papa gobernó la iglesia de Dios ejerciendo continuamente los mayores actos de devocion y de caridad cristiana, por espacio de cinco años, un mes y doce dias. En este intermedio celebró órdenes cinco veces. creó en ellas ocho obispos, diez y seis presbiteros y cuatro diáconos; y fué tanto lo que trabajé para la exaltacion de la lé, que los gentiles temiendo el grande infinjo que se adquiria con su vida ejemplar, lo encerraron en una cárcel, donde sudrió los mayores insultos por espacio de cinco dias; arrojáronle despues por una ventana, y viendo que no babia muerto, le ataron una piedra muy pesada al cuello y le precipitaron en un pozo. Alli acabó. este ... sento. mártir, despues

de haber dado tanto que admirar administracion de sacramentos y á los fieles por su ardiente fé, por su zelo, y por su constancia en los últimos trabajos. Padeció el martirio en 14 de octubre del año 224, en cuyo dia celebra la Iglesia su fiesta.

: CALIXTO II, hijo de Guillermo el Grande, conde de Borgoña, arzobispo de Viena; sucedió al papa Gelasio II y fué coronado en aquella capital en 9 de febrero de 1119. Este digno prelado reverenoiado siempre por sus costumbres y su sebiduria suficientemente acreditada en el gobierno de su diócesis, era tanto mas á propósito para el pontificado cuanto conocia perfectamente el peso de él, sin que nunca le hubiese ambicionado. Mostró un particular conato en procurar la reunion de la Iglesia, y sofocar hasta los principios del cisma en Alemania; á cuyo efecto despues de haber celebrado un concilio en Tolosa para reprimir á los sectarios de Pedro de Bruis y de Enrique su discipulo, que restablecian los dogmas y las prácticas detestables de los maniqueos bajo muevas formas, junto el primer concilio general de Letrau en 1123, al cual asistieron prelados de todas las regiones de occidente, entre ellos quince arzobispos, mas de doscientos obispos, y un gran número de abades y otros eclesiasticos constituidos en dignidad. Alli ae leveron los cineo cánones que el papa habia redactado contra la simonia, las investiduras bechas por la autoridad secular, las usurpaciones de los bienes eclesiásticos, La incontinencia de los clérigos, y contra aquellos que dejahan sus bemeficios por derecho de herencia, o que exigien retribuciones per la dra de cauones. Adquirió tal nom-

por la sepultura ; y luego que se hubo tratado con tanta sabiduria como elocnencia de la distincion entre la potestad de la monarquía y la del sacerdocio, Calixto II fulminó el anatema contra el antipapa Bourdin que habia tomado el nombre de Gregorio, y le envió al monasterio de Cava para que hiciese penitencia. Poco despues le acometió al papa una enfermedad aguda, y murió en 12, ó 13 de diciembre de 1124, con grande sentimiento del orbe cristiano. «En menos de seis años de pontificado; o dice un historiador veraz, habia » pacificado la Iglesia y el imperio, reparado las faitas y las debilida-» des de sus predecesores, restable-» cido la autoridad de la santa sede » y. todo el esplendor del órden ge-» rárquico : liabia encontrado en » fin el medio de hacer renacer la » abundancia y el esplendor en Ro-» ma. No solo reparó el honor de » los monumentos antiguos, sino » que añadió á estoa muchos acue-» ductos para la comodidad de los » diferentes barrios ó cuarteles de » la ciudad ; reedificó la iglesia de » S. Pedro y la dió ornamentos » magnificos. » Sucedióle Honorio II.

CALIXTO III papa, ilamado antes del pontificado D. Alonso de Borja; nació de padres nobles el año 1378 eu la torre de Canals, solar antiguo de su casa; si bien por haberle hautizado en la iglesia colegiata de S. Felipe de Játiva le hacen varios autores hijo de aquella ciudad. Siguió los primeros estudios en Valencia y el de la jurisprudencia en Lévida, donde obtuvo el grado de doctor y cátebre por sus lecciones y su mucha sabiduria, que Pio II le llamó escelentisimo entre todos los de su edad en la ciencia de las leyes. Su carrera fué cual correspondia á su mérito. El papa Martin V le nonbró en 13 de junio del año segundo de su pontificado cura de la iglesia parroquial de S. Pedro Mártir y S. Nicolás de la ciudad de Valencia. El rey D. Alfonso V de Aragon deseoso de tener á su lado un varon distinguido por sus virtudes, eminente en sabiduria y hábil para el manejo de los negocios, le nombró su consejero. Era Borja tan desinteresado como virtuoso y sá-Dio, asi es, que habiendósele ofrecido la administracion del obispado de Mallorca, la rehusó, sin duda por considerarla incompatible con sus muchas obligaciones; y aun añade S. Antonino de Florencia que no quiso admitir otras mitras. En 1429 volvió á su patria acompanando al cardenal Pedro de Foix, legado de Martin V para estinguir en Peñiscola las reliquias que quedaban del cisma de Aviñon, y puede decirse que á persuasion de Borja se redujo el antipapa Muños á la obediencia de la iglesia, ejecutando lo mismo todos sus compañeros. Tan señalado servicio elevó a Borja a las mayores dignidades. La primera que se le confirió fué el arzobispado de Vakacia que se hallaba entonces vacante. En 1433 asistió al concilio de Basilea como embajador del rey de Aragon; puso en paz al mismo rey con Don Juan II de Castrila, y dió fin á los disgustos y competencias que hahia entre Eugenio IV y el rey D. Alfonso, trabajando con tauta delicadeza en estos negocios, que admirado el papa, y queriendo recom-lla cual aumentó la solemnidad de

pensar el celo de Boria, le creò cardenal en 12 de julio de 1444. Su ejemplar conducta le hizo admirar en Roma; no habia cardenal mas humilde, mas desinteresado, mas sábio. El papa Eugenio IV y sus sucesores le instaron para que admitiese otros obispados mas piugües; pero Borja respondia que no queria mas de una esposa y esa virgen. Tan justa moderacion, verdadera prueba de su saber y de su virtud, admiró tanto a sus compañeros, que muerto Nicolas V le elevaron á la silla pontificia en 1455. Dice Jimeno en su obra de Escritores del reino de Valencia. que habiendo predicho S. Vicente Ferrer a Borja su elevacion al pontificado, este bizo un voto con el nombre que babia de temar cuando llegaria a ser papa, y que se lo hallaron escrito en los términos siguientes : Ego Callistus Pontifex Deo Omnipoleuli voveo et sanctæ individua Trinitati, me bello malo dictis, interdictie, execrationibus, et demum quibuscumque rebus potero, Turcas Christiani nominis hos tes savissimos persecuturum. Desde luego procuró encender el ánimo de los católicos contra los turcos; hizo arsenales en Roma, cosa hasta entonces nunca oida, como lo dice Pio II; armó diez y seis galeras, y nombró por general á Juan Patriarca de Aquileya, el cual por espacio de tres años molestó las costas de los agarenos, ganándoles algunas islas. Envió Calixto legados á los tingaros, armenios, tártaros y persas, y solicitó liga de todos los principes cristianos, y por fin consiguió la ilustre victoria de Belgrado gauada por el general Juan de Huniades en 1456; en memoria de la fiesta de la Transfiguracion del la otra al rey Carlos VII de Francia: Señor, que ya antiguamente se celebraba. Animado el celoso pontifice con la rendicion de Belgrado; proceguia instando á los principes eristianos para que llevasen adelante esta guerra, unidos todos entre sí, mientras él por su parte no cesaba de molestar al enemigo comun animandolos con su ejemplo. En 1458, juntó 150,000 escudos en ore para dar un anevo impulse á la guerra; pero cuando mas ocupado se hallaba en perseguir á los turcos, le arrebató la muerte en 22 de julio de squel año. El mismo dia en que murió; renunció el arzobispado de Valencia a favor de su sobrino el cardenal D. Rodrigo de Borja que despues sué papa bajo el nombre de Alejandro VI. El cuerpo de Calixto fué enterrado en La capitla del sagrario de la iglesia de S. Pedro del Vaticano, y segun dice D. Nicolás Antonio en su Bibl. Wet. tom. 2. pag. 180. n. 457, « los huesos de este pontífice y los » de Aleiandro VI fueron traslada-» dos á la iglesia del hospital de » Aragon, en donde estaban en su tiempo sin tener sepulcros honorí-» ficos, correspondientes á la gran-» deza, y piedad de los duques de Gandía; y del mismo medo, aña-» de Jimeno; están al presente dena tro de una sacristia pequeña: » Deben citarse como obras de Calixto III las siguientes : Synodus Diocesana Valentina celebrata Valentin armo 1459. - Varias epistolas latinas, de las cuales se hullan miere entre las de Pio II. Fr. Eusebio Gonzalez Torres, continuador de las erónicas de S. Francisco, pone tres vertidas en castellano, sacadas de Wadingo, las dos dirigidas: á S. Juan de Capistrano, y

CALIXTO (Jorge), teologo luterano; nació en Medelbury en el Holstein en 1586 y fué catedrátice de teología en Helmstad. El duque Federico Utrico de Brunswick le detuvo en aquella ciudad á pesar de los ventajosos ofrecimientos que le hacian en otras partes y poco despues el duque Augusto le nombro abad de Koenigslutter. A solicitud del elector de Brandeburgo fué à la conferencia de Thorn convocada en 1645 para efectuar la rete nion de los luteranos y otros reformados, pero no produjo efecto alguno la elocuencia de Cálixto en aquella asamblea. Este teólogo há dado su nombre á una secta de luteranos , llamados *calixtinos* , los cuales creian poder reunir las de mas sectas de aquella creencia, y se han llamado tambien sincretistas. Falloció en 1656.

CALLEJA (D. Andres de la), nació en la Rioja el año de 1705. Aficionóse desde jóven á la pintura y se dedicó á este noble arte con grande aprovechamiento en Madrid, al lado de D. Gerónimo Esquerra. Don Miguel Menendez, estaba encargado de pintar dos cuadros grandes que debian colocarse en el crucero de la iglesia de San Felipe el real ; pero murió este la: borioso artista cuando solo había concluido los dibujos, y los PP. del Oratorio creyeron que nadie mejor que Catleja podia reemplazarle, y efectivamente ejecutó la obra a satisfaccion de todos. A los 39 años de sa edad Felipe V le nombro director de la junta preparatoria para la ereccion de una academia de bellas artes en Madrid, y cuando Fernando VI la estableció en 1752 con el título de su

CAD .

tor á Calleja y al mismo tiempo le nombró pintor de cámara. En 1754, pintó por acuerdo de la academia el retrato de D. José Caralujal, ministro de estado y protector de la misma. La de S. Cárlos de Valencia nombró á Calleja su individuo de mérito, y D. Cárlos III en 1778 director general de la de S. Fernando. Falleció este benemérito artista en Madrid el dia 2 de enero de 1785 con general sentimiento de la misma academia por su zelo y su puntualidad en contribuir á los adelantamientos de la juventud. En sus últimos dias se habia ocupado esclusivamente en conservar y reparar los cuadros de la real coleccion, ejecutando este · interesantísimo trabajo con una inteligencia y acierto dignos del mayor elogio. Las obras que se conocen de este autor son las siguientes : Las cabezas de S. Pedro y S. Pabto, en la iglesia de Sta. Cruz de Madrid; en la de S. Felipe el real los dos citados cuadros que representan la proteccion de S. Agustin en una plaga de langostas, y el entierro del conde de Orgaz; y tres asuntos distintos en el techo de la sacristia. En la capilla de la casa del tesoro, el bautismo de Cristo. En la academia de S. Fernando, el cuadro que representa al tiempo descubriendo la verdad, y el retrato del Sr. Carabajal. En la iglesia de S. Francisco el cuadro grande de S. Antonio; y en las casas consistoriales de Santiago, el retrato de Cárlos III.

CALLENBERG (Juan Enrique), súbio orientálista y trólogo protestante, nació en el pais de Sejonia -Gota, en 1694. En 1727 sué nombrado catedrático de filosofia y

nombre, confió la plaza de direc [ pásados osce años catedrático de teologia. Los satisfactorios resultados que tuvieron las misiones católicas en ambes mundos, y las infinitas ventojas que el gobierno conceguia del comercio con las naciones lejanas civilizadas por la benéfica influencia de la religion, inspiraron á los paises protestantes el deseo de seguir sus linellas para favorecer su proyecto. Callenberg desplegando el mayor zelo, invirtió una parte de su caudal: en facilitat á los nuevos misioneros los libros que necesitaban, y á espensas suyas estableció en su casa una imprenta árabe y bebrea á fin de propagar los libros de su secta y ponérios en manos de los indies y judios esparcidos en Levante. Se vieron salir de sus prensas muchas Traducciones de la Biblia y una multitud de libros ascéticos entre los cuales se citan particularmente los signientes : 10 Scriptorum historia: litteraria: recensio tabularis. Halle, 1724, en 8. 20 Prima rudimenta lingua arabica, 1729, en 8. 3º Del estado de la colonia de Surinan, 1751, en 8. 4º Scrip tores de religione muhammedica, 1734 en 8. 50 Specimen indicis rerum ad litteraturam pertinentium, 1755, en 8. 60 Specimen bibliothecæ arabicæ, 1736, en 8. 7º Locs codicum arabicorum de jure circa christianos muhammedico, en 8. 8º Grammatica linguæ grecæ vulgaris, paradigmata ejusdem, 1747, en 8. 9º Rélacion de les viages emprendidos para el bien de la antigua cristiandad del oriente, 1757. 10° Traduccion drabe del pequeño catecismo de Lutero, 1729. en 12 del Nuevo Testamento; de los libros V y VI del Tratádo de Grocio sobre las vendades de la reli-

gion distinua 1735 2-1735 ien. 12; del libro de la Imitacion de Jesucristo, 1758, eu 8 : la cual es neimpresa de la traducción publicada en 1665 por el P. Celestino de Sta. Liduina, carmelita, y de la cual suprimió Callenberg todo el emarto libro y los pasages contrarios á su secta. Compuso tambien para su misión dos óbros tituladas: Relacion de una tentativa para atraer al pueblo judio d las verdades del cristianismo, Halle, 1728. 🛦 1739, dos tomos en 8; 🤻 Relacion de una tentativa para atraer á Jesucristo los mahometanos abandonados, Helle, 1736 en 8. Falle ció este teólogo protestante en 1760.

CALLIDES, celebre estatuario, matural de Megara é hijo de Toscomo que habia hecho aquella bella estatua de Júpiter que escitaba La admirection en Megara. Hiso tambien la de Diágoras, que hábia gamado la palma en el combate del cesto; y esta obra era admirada de cuantos la veian. Vivia este famoso estatuario ácia el año 420 antes de Jesucristo, y se bizo acresdor á los elogios de Pausanias.

CALLINICO, arquitecto de He-Liopolis en Egipto, inventor del fuego greguisco, (ignis gracus), del cual bizo uso el amperador Constanting Pogonato para quemar La escuadra de los sarracenos. Parece que se ha perdido la invencion de aquel fuego el cual no podia anegarse com agua; a lo menos, en el fuego greguisco tal como en el dia se compose no se escuentra ni Le actividad ni la circunstancia de ser inestinguible como iel antiguo. Vivia Gallinico acia el año 670.

CALLINO, antiquísimo poeta griego, natural do la ciudad de tei de J.-G. Se le atribuye la inveneion del verse elegisco, de que otros bacen autor a Mimmermo. Horacio manificata que en su tiempe sun no estaban acordes los criticos sobre este asunto.

· Quis tamon exigens elegos emisserit Grammatici certant, et adhuc suh judice lis est.

Solo nos quedan de él algunos versos de este género recopilados per Estobeo.

CALLOT (Santiago), dibujante y grabador, nació en Nanci en 1593 : era hijo de un beraldo d macero de Lorena. A la edad de 12 años dejó la casa paterna para entregarse libremente á su inclinacion, y habiendo emprendido el viage ábia Roma, viéndose necesitado, se agregó á una cuadrilla de gitanos. Habiendo vuelto á su patria, se escanó argunda vez, haciendo lo mismo hasta la tercera , con el conseutimiento de su padre que cedió en fin á los impulsos de la naturaleza. De Roma pasó á Florencia donde permaneció basta la muerte del gran duque Cosme II su Mecenas. v el de todos los buenos talentes. A su regreso á Nanci se vió feliz al lado del duque de Lorcua su admirador y bienhechor. Habiendose estendido su fama por Europa, la infanta laabel soberana de los Países Bajos le encargé que grabase el sitio de Breda'y Luis XIII-le llamo á Paris, para dibujar el sitio de la Rochela, y el de la isla de Ré, encargándole despues que grabase la toma de Nanci de la cual acababa de apoderarse. «Antes me cortaria » el :dedo .pulgar dijo Callot , que Ricco, florecia sicia el año 776 am la hacer una obra contra el honor

» de mi principe y de mi pals. » Et [ rey satisfecho de tan mobles sentimientos contestó, que el duque de Lorena era feliz en teuer tales miliditos, y aunque ofreció al artista francés una considerable pension; no pudo conseguir que dejase su patria nativa para establecerse en Paris. Murió Callot en 1635 de edad de 42 años, dejando dibujadas y grabadas cerca de 600 láminas, siendo la mayor y mas estimada de estas al agua fuerte. Nadie ha poseido un grado de talento mas elevado para reunir en un corto espacio una infinidad de figures y de representar en dos é tres rasgos de buril la accion, el talante y el caractur particular de cada personage. Sas ferias, suplicios, sitios, vidas, su grande y pequeña Pasion, sus tentaciones de S. Antonio abad, y su Conversion de S. Pablo serán admiradas y buscadas mientras haya artistas y curiosos. Ha grabado los planes de los edificios de Jerusales, descritos por Bernardino Amico, franciscano de Galípolis, Florencia, 1620 en tólio. Véase aqui la lista de las obras de Callot : Vida de Maria Santisima, representada con láminas esplicadas con versos latinos y franceses. - La Luz del claustro representada, etc. - Monedas de plata y de oro del imperio, de la Inglaterra, de las Paises-Bajos y de la Italia. – Imagenes de todos los santos y santas regun el martirologio romano. - La Genealogia de la casa de Lorena. - Noviliario de Lorens. -- Caricaturas, etc., etc.

CALLY (Pedro), natural de la diócesis de Seex, catellrático de filosofia y de elocuencia en Caen. de decirse que su condescendencia Murió en 1709 siendo director del colegio de las artes de aquella ciuded. Hay de él una edicion de la timos recompensó las tarcas de este

obra de Boecio: De conselatione philòsophia, ad usan Delphini, con un largo comentario. Se ha dado a conocer particularmente por was obra menes útil pero mas singular, intitulada: Durando comentado o Con ordancia de la filosofia eon:la teologia aceroa de la trannustanciación, 1700 en 12. El obispo de Bayeux impuguó esta obra y Cally se retractó. Publicó ademas otra bajo el titulo : Universor philosophiæ institutio, Caen, 1695. 4 tomos zn 4 : obra dedicada 🛊 Bossuet y que es unickmente el desenvolvimiento o aclaración de un Opusculo que imprimió en 1674 bajo el título: De Institutio philosophie en 4. - Discursos en forma de homiliai sobre los misterios , los milagres y les palabras de Nuestro Señor Jesucristo que estiln en el Evangelio, Caen 1703, 2 tom en 8.

CALMET (Agustin), nació en Menil - Laborgue en 1672. Tomó el lubito de benedictino en S. Vannes en 1688 y desde muy jéven empezó á manifestar singular talente en el conocimiento de las lenguas orientales. Despues de haber enseñado filosofia y teologia a los novicios de su monasterio, en 1704 fué enviado a la abadia de Munster en calidad de sub-prior, y alfé formó una academia de ocho ó dicz religiosos ocupados unicamente en el estudio de las libros santes: Allí compuso tambien en parte sus comentarios, y habiéndole aconsejado el P. Mabillon y el célebre abad Duguet que les publicase en francés mas bien que en latin, se determinó á verificarlo; pero paede decirse que su condescendencia fué escesiva y el conerjo inconsiderado. La congregacion de benedio

laborieso menge nombrandele ahad | » visiones y de locuras, sin tener à de S. Leopoldo de Nanci en 1718. y despues de Senones en 1728. Murió en esta abadia en 1757. Benedicto XIII le babia, ofrecido un obispado in partibus, y le reuso por un efecto de sus virtudes que en nada cedian á su ilustración: era sábio siu presunción, y pio sin rigorismo; su carácter era el mas amable y bondadoso; el continuo estudio jamás le hizo desatender el gobierno de su abadía y en ella hiso mejoras y reformas, aumentando tambien su biblioteca considerablemente. Es autor de un gran número de obras en las cuales se observa una erudicion vasta, aunque no sicampre bien dirigida; tales son las signientes: Comentario literal de sodos los libros del antiguo y nuevo testamento, en 23 tomos en 4, 1707, á 1715, reimpresas en 26 tom. en 4 y 9 en fól. y compendiados en 14 tom, en 4. Se ha publicado en Aviñon una nueva edicion de este compendio en 17 tomos en 4; este es el gran repertorio donde los filósofos modernos van a buscar sus objeciones contra la Escritura Santa, desentendiéndose siempre de las respuestas del súbio comentador. En esta nueva compilacion, dice » un crítico, los autores de la Hiszoria universal , publicada por » unos ingleses han adquirido las » resplandecientes luces con que n han dado brillo á su obra; pero » este plagio liace poco ó ningun a honor a tales escritores. Por mas a que este infatigable benedictino » hava tenido la imprudencia de a reunir todos los absurdes propios » para debilitar el respeto debido á - los libros santos; aunque por s una indiscrecion ana mas grave,

» lo menos el cuidado de dirigir y » clasificar las ideas á que dan orá-» gen; auaque en fin por otra im-» prudencia haya puesto en lengua francesa uma coleccion que bajo » todas las consideraciones posibles », no permitia el uso de los idiomas » vulgares, su obra por su natura- leza y su título, solo es á propó-» sito para uso de los teólogos, » 2ª Las Disertactones y los Prefecios de sus comentarios reimpresos separadamento con uneve. disertaciones nuevas en 3 tomos en 4 : es la parte mas agradable y mas buscada del Comentario de Calmet, pues compila tede lo que se ha dicho antes de el sobre la materia de que trata. Contiene mas hechos que reflexiones, pero interesando la mayor parte de ellos á la curiosidad de los erudites, por esta causa ha sido bien admitida esta colecciona 3ª Historia del antiguo y nuevo testamento para servir de introduccion á la Historia eclesiástica de Fleury en 2 y 4 tomos en 4, y en 5 y en 7 en 12. Se conserva co ella la augusta sencillez de los escritores sagrados y su relacion está apoyada frecuentemente en la autoridad de las historias profanas, adoptando al mismo tiempo la cronologia de Userio. 4ª Diccionario histórico, critico y cronológico de la Biblia, Paris 1750, 4 tomos en fólio, con láminas y una biblioteca sagrada al frente. En esta obra redujo Calmet por orden alfabetico todo lo que habia estendido en sus comentarios : es de suma utilidad y obra muy respetable, en la cual la ciencia teológica, la de las lenguas, la de las antiguedades santas y profanas concurrieron á difundir » haya scumulado una multitud de lluces acerca de los pasages occuros

de la Escritura, y en la que por medio de un órden fácil y econocido el autor encuentra al punto una guia segura para el objeto a que se dirige. Lástima es que la erudicion le haga inourrir muchas veces en la faita de exactitud y de una critica exacta y severa; que las dificultades se vean allí algunas veces propuestas y aun agravadas mas bien que aclaradas y disueltas; y que se encuentren en fin la mayor parte de los defectos ó inconvenientes del Comentario. El abate Ronder ha publicado, una mueva edicion de este diccionario corregida y aumentada en 6 tomos en 4; Tolosa 1783. En lo demas no se debe contandir estaobra sabia con el Dicolonario de la Biblia por el abate de Barval, compilacion superficial, liena de faltas de todos géneros y que no da ciertamente una idea exacta de los libros santos. Un hombre de juicio cabal y sólido ha dado a este Diccionario el título de Burla de la Historia Santa. 5ª Historia eclesidstica y civil de Lorena, 5 tomos en fólio, reimpresa en 5 tomos, 1745 : es la mejor que se ha pablicado de aquella provincia. 6º Biblioteca de los escritores de Lorena, en fólio, 1751. 72 Historia genealógica de la casa del Chatelet, primera rama de la casa de Lorena, Nanci 1741, en fólio. 8ª Historia universal sagrada y profana, en 15 tomos en 4; obra no concluida y en la cual el autor se ha estendido demasiado sobre la historia eclesiástica y monástica : prescindiendo de esto, la obra es sábia y muy circunstanciada. 9ª Disertacion sobre las apariciones de los angeles, de los demonios y de los espirius, y sobre los aparecidos y vampiros de Ungria, Paris, 1746 cu 12, y

Binsilden 1749, 2 tomos en 12; compilacion sin crítica, hecha per un hembre ya octogenario. 10ª Comentario literal, histórico y moral sobre la regla de S. Benito, 2 tomos en 4. El mismo Calmet se compuso el epitifio siguiente:

PRATER AUGUSTINUS CALMET

WATIONE EDITERRUS,

FIDE ROM. CATHOL.

PROFESSIONE MONACHUS,

ABBAS NOMINE
LEGI, SCRIPSI, ORAVI;
UTINAM! BENZ.

EXPECTO DONEC VENIAT IMMUTATIO MEA.
VENI, DOMINE JESU.

AMEN.

овит 25 остовы 1757.

CALO—JUAN o JOANNIZ, rey de los búlgaros en el siglo 15; se sometio a la Iglesia romana en fiempo de Inocencio III en 1202. Hizo la guerra al emperador laddino, y habiéndole hecho prisiouero en una emboscada le tuvo en su poder mas de un año en Trinobis o Ermoe, capital de la Bulgaria y despues le dio muerte en 1206. Debe tenerue entendido que es muy diferente de Juan Comuno apelidado tambien Calo—Juan.

CALOGENA (El P. Angel), camaldulense, nació en Padua en
1699, estudió en el colegio de jesuitas de aquella ciudad y entró en
la órden de camaldulenses a la edad
de 17 años. Tenia mucha aficion al
trabajo, leía frecuentemente, y publicó una obra titulada: Coleccios
de opúsculos científicos y filológicos, en 51 tomos que salieron a
luz desde el año 1725 hasta el de

1766. En 1765 habia emperado se hiso suspechoso de haber abusauna nueva Coleccion que dejó sin acabar á causa de su muerte acaecida en 1768; pero el P. Fortunato Mandelli continuó la obra. Es tambien autor de otras muchas, siendo estas las principales: 12 Memorias para servir à la historia literaria, las cuales son unas noticias literarias en forma de cartas de que publicó princramente doce tomos hasta el año 1758 que se vió obligado á suspender su trabajo, pero despues volvió á continuarle bajo el título de Nuevas memorias, y le abandonó enteramente en 1761. 2ª Traduccion italiana del Telémaco, Vemecia, 1744, en 4. 3ª El Nuevo Gullibert, Venecia, 1751 en 8. 4º Opúsculos biográficos. 5º Correspondencia con un gran número de literatos, la cual consta de 60 tomos abultados y puede suministrar documentos interesantes para la historia literaria. 6ª Un gran numero de artículos en el periódico la Minerva, desde 1752 a 1765 en 4.

CALONNE (Cárlos Alejandro de), pació en 1734 en Douai, donde su padre era el primer presidente del parlamento. Habiendo concluido sus estudios en Paris el jóven Calonne, despues de ser abogado en el conerio general de Artois, pasó á Donai como procurador general del parlamento de aquella ciudad. Nombráronle magistrado de Paris en 1763; y entonces se dió á conocer acreditándose con sus discursos sobre los negocios que dividian en aquel tiempo al clero y los parlamentos, lo cual contribuyó a que le eligiesen procurador general de la comision creada para examinar la conducta de la Chalotais. En este

do de la confianza de La Chalotais, comunicando al viejo canciller una carta secreta de que era depo-, sitario. Calonne trató de justificarse, y si no pudo salir bien de esta acusacion en un principio, tambien es cierto que aquella carta no era en realidad un cargo importante contra La Chalotais, quien al-tiem-, po de morir confesó que sus quejas. contra sus jueces habian sido muy, exageradas. Pero lo que mas le justificó, fué la indulgencia de que usaron en el juicio del acusado; indulgencia que solo puede atribuirse á Lenoir y Calonne como los dos únicos individuos que tenian mas influencia en la comision. En 1778 fué nombrado Calonne para la intendencia da Metz, y á poco tiempo para la de Lila, destinos en que adquirió gran reputacion demostrando unos talentos superiores en la administracion de las rentas del estado. Tal era su carrera al morir Luis XV, cuando Mr. de Mourepas habiéndosele levantado el destierro, y encargandose nuevamente del timon de los negocios, llamó sucesivamente al ministerio de hacienda á Turgolt y á Neker que en breve fueron reemplazados por Fleury y d'Ormesson; y á este último sucedió Calonne en 1783 al tiempo de ocurrir la muerte de Mourepas. Su nombramiento en gran parte îné obra del conde de Vergennes ministro de negocios estrangeros que poseia toda la confianza de Luis XVI. La paz de Versalles que acababa de celebrarse exigia que se procediese á la liquidacion de enormes gastos y deudas del estado, porque independientemente de los empréstitos y atrasos asunto tan importante como dificil! contraidos por los ministerios ante-

riores era menester cubrir un de ficit de ciento setenta y seis millones. Para no aumentar los temores que debia inspirar este mismo de ficit, tomó Calonne el partido de disimular los apuros, y á fin de aumentar mas y mas la confianza pública se atrevió como en un tiempo de perfeta seguridad, á ejecutar la refundicion de la moneda de oro. Adoptó el mismo sistema de empréstites que adoptaron sus predecesores, y despues de la valuacion de los empréstitos hechos desde 1776 hasta fines de 1786 y del déficit anual, resultaba de sus calculos que las rentas del estado de cuatrocientos setenta y cinco millones á que entonces ascendian, deberian ascender á quinientos noventa millones para cubrir el presupuesto en el año 1787. La exactitud de estos cálculos sué vivamente contradicha en una multitud de folletos á los cuales respondió Calonne sin tardanza, dando al público unos escritos admirables por la fuerza y la claridad de sus razones. Carecia la deuda del estado de hipotecas acguras, y no presentándose otro medio de dar garantías que el de un nuevo sistema de contribuciones, Calonne le propuso al punto, y el rey siguiendo sus consejos convocó la asamblea de los estados generales cuya primera sesion se celebró en Versalles en 22 de tebrero de 1787. La asamblea esperaba con Impaciencia la cuenta del ministerio de hacienda, que la presentó con una destreza admirable, pero que no pudo evitar el desagradable efecto que produjo con las revelaciones que le fué preciso hacer. Aumentaronse particularmente los temores cuando manifestó el deficit ó alcance de ciento quince millones, y Calonne

para justificar su administracion hizo remontar el origen de aquel enorme descubierto al ministerio de Terray: supuso ser entonces de cuarenta miliones, que se habia aumentado desde 1776 hasta el 1783 con igual fama, y convino en fin en que el mismo le habia aumentado en treinta y cinco millones hasta fines de 1786. Pero Neker, cuyos cálculos se encontraban en oposicion directa con los que presentaba el ministro, le dió una respuesta energica apoyada por sus numerosos amigos. Desde aquel mismo momento llovieron las acusaciones contra Calonne; reconviniéronle sobre todo por baber aguardado tres años para dar á conocer la situacion crítica de las rentas, y de haber sacrificado los intereses del rey en obseguio de los de un simple particular, para ser con él participe del beneficio que resultaba en el cambio del condado de Sancerre que pertenecia al condatio de Espagnac. El marqués de Lasayette sué uno de los mas acalorados en perseguirle. El rey manifesto al principio que trataba de sostener al ministro, pero intimidado en breve por la opinion pública ó cediendo a las instigaciones particulares, consintió en abandonar a Calonne y le desterró a Lorena. Añadiendo la humillacion á la desgracia, fué despojado de la condecoracion de la banda azul que llevaba como tesorero de la órden del Espíritu Santo, y luego pasó á Inglaterra donde recibió una carta lisongera de la emperatriz Catalina II, en la cual le instaba a que fuese a sus estados. En tanto los parlamentos de Grenoble, de Tolosa y de Besanzon le habian acusado públicamente, y el de Paris habia dirigido una queja formal contra él, al

mismo tiempo que el rey, por su parte, habia hecho público su descontento por conducto de su sucesor el arzobispo de Tolesa. Calonne trató de rechazar todos estos ataques y destruir las acusaciones, por medio de una Memoria publicada en 1787 y una carta fecha 3 de febrero de 1789 dirigidas una y otra a Luis XVI, mas a pesar de que prometia ir á justificarse ante el tribunal de la cámara de los pares, á pesar en fin de los cuidados de sus amigos, sus quejas mo fueron escuchadas. En su carta al rey habia anunciado la intencion que tenia de ir á presentarse como candidato á los estados generales, y regresó efectivamente á Francia; pero se vió obligado á renunciar á aquella esperanza y volverse á Londres. Esto no obstante, dentro de poco tiempo debia aparecer de nuevo en la escena política : habia emmezado la revolucion francesa, y la emigracion de los príncipes le facilitó los medios de visitarlos y ser bien recibido de ellos en consideracion á los servicios que les habia hecho. Con el celo que mostró en sus negociaciones durante sus viages á Italia, Alemania y Rusia, se grangeó el aprecio y la confianza de los realistas. En aquellas diferentes comisiones desplegó unos talentos estrordinarios, apurando todos los recursos de un genio fecundo; sacrificó tambien el caudal que Le llevó en dote su segunda muger, á fin de conseguir el buen éxito en tan arriesgadas negociaciones; y se vió muchas veces en peligro de perder la vida, siendo para él lo mas sensible la inutilidad de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios. Calonne, cuando le faltaron los medios políticos, quiso servir todavía á aquella justa y desgraciada causa por el único medio que le quedaba, y publicó un escrito intitulado: Estado de la Europa en noviembre de 1795; escrito que es de todas sus obras la mas digna de atencion por la fuerza del estilo y la narracion fiel de los acontecimientos. Desde aquella época ya no volvió á presentarse Calonne en el teatro político y aunque vivió algun tiempo en Londres, solo se ocupó en las bellas artes basta que salió de aquella capital en setiembre de 1802; y habiendo vuelto á Paris murió en esta ciudad en 23 de octubre de aquel año á la edad de 68. Tai fué la ilustre y desgraciada carrera de este ministro cuya conducta nos ofrece mucha imprudencia mas bien que una intencion malvada. Pudiera ser un grande estadista en materias de rentas si la sabiduría y la prevision hubiesen perfeccionado los vastos planes que era capaz de concebir. Su afabilidad en el trato le babia adquirido un gran número de amigos : sabia dar mucha importancia á lo que concedia y demostrar mucha habilidad y mucha cortesanía cuando negaba : de esto se puede formar juicio por la respuesta que dió á una peticion de la reina. «Es acaso muy dificil lo que » os pido? dijo aquella soberana. » - Señora, contestó Calonne, si no » es dificil, està becho; si imposi-» ble nos verémos. » Sus obras cuyo estilo es siempre elegante y algunas veces noble y elevado aunque poco correcto, merecen ser conservadas en la administracion de Rentas. Ademas de la obra ya citada son de él las siguientes : la Correspondencia de Calonne con Neker 1787 en 4. 2ª Notas sobre la memoria remitida por Neker d la junta de

subsistencias, Londres 1789: 5º Del estado de la Francia presente y futuro, 1790. 4º Del estado de la Francia tal como puede y debe ser, Londres 1790: 5º Observaciones sobre las rentas, Londres 1790 en 4. 6º Cartas de un publicista de Francia d un publicista de Alemania, 1791: 7º Bosquejo del estado de la Francia, 1791 en 8.

CALPRENEDE (Gualtiero de Costas, señor de la), gentil hombre de cámara del rey de Francia, nació en la diócesis de Chaors. Cayó en gracia de la corte por su genio alegre y festivo. Un dia en que la reina se quejó de sus camaristas por la falta de asistencia puntual al servicio de su persona, la respondieron que habia en la antesala un jóren que contaba con tanta gracia sus historictas que entretenia á todo el mundo y nadie se cansaba de escucharle. Movida la princesa de la curiosidad le hizo entrar, y habiéndole oido le señaló una pension. Falleció Calprenede en Ardelis del Sena en 1665. Se habia dado a conocer primeramente publicando unos romances tales como el Silvandro, la Cusandra, que se halla traducida al castellano; Cleopatra y Faramundo. Estos tres últimos, cada uno de 10 á 12 tomos abultados en 8, están llenos de aventuras, y escritos con poco esmero. De ellos han tomado algunos poetas conocidos las situaciones ó lugares y aun los asuntos de sus composiciones teatrales. Es autor tambien de muchas tragedias que no han tenido mejor aceptacion que sus romances. El Cardenal Richelieu habiendo oído leer un dia algunas de ellas, dijo y con razon que no eran malas, pero los versos flujos. Como flojos? esclamó el rimador gascon, nada hay flojo en casa de la Calprenede.

CALPURNIA muger de Julio César é hija de Pison. Soñó, segun dicen, que asesinaban á su maridó estando en sus brazos la víspera de la muerte de aquel dictador. Añaden tambien que at dispertarse se abrió con estrépito la puerta de la alcoba doude dormian, y que á pesar de sus lágrimas y sus ruegos no pudo ella conseguir de César que este no saliese. El héroe cediendo á las instancias de Bruto, que le dijo ser vergonsozo el sujetarse á las ilusiones de una muger, pasó al senado y en el fué asesi-

nado.

CALPURNIO FLAMA (Marco); tribuno romano, que salvó por su resolucion heróica al ejército romano mandado por Atilio, que le habia comprometido en un desfiladero peligroso. Este acontecimiento sucedió ácia el año 494 durante la primera guerra púnica. Despues del combate fué encontrado Calpurnio entre los muertos.

CALPURNIO (Tito), poeta bucólico latino, Hamado algunas veces aunque sin fundamento Calfurnio. Nació en Sicilia ; parece que vivió en el reinado de Caro y sus hijos, y que fué por consecuencia contemporáneo de Nemesio, al cual dedicó sus Eglogas que son en número de once. Aunque imitador mas feliz de Teocrito que de Virgilio, ha sabido evitar la grosera rusticidad que encuentra el gusto moderno en los pastores del primero de aquellos poetas; pero está lejos de llegar á la pureza y elegancia armoniosa del segundo. Esto no obstante parece que sus Eglogas se miraban como clasjeas en el siglo 9 y no dejaron de lecree con

interes aun despues de haberse conocido el mérito de las de Virgilio. El lenguaje de los pastores de Calpurnio no es tan puro como el de los pastores del cantor de Mecenas, del poeta de la naturaleza y de la razon; mas sin embargo Calpurnio efrece algunos fragmentos en que está pintada con gracia la vida campestre y espresados con verdad los sentimientos de los pastores.

... CALVERT (Jorge), mas conoci do bajo el nombre de conde de Baltimore, nació en Kipling, provincia de York en 1578. Fué secretario de estado en 1618; renunció este empleo en 1624 y Cárlos I le concedió permiso á él y sus descendientes para establecer colonias en el Mariland. La moderacion y humanidad fueron las únicas armas que empleaba contra los indios. Murió en Londres en 1632 de edad de 54 años, estimado de los protestantes y llorado de los católicos. Este célebre inglés compuso varias obras que son las siguientes : Curmen funebre in D. Untonem, 1599 en 4. – Cartas sobre los negocios de estado. - Discursos pronunciados en el parlamento, mientras que era miembro de él. – Relacion del Mariland. - Lamentaciones de la Igle-#a., 1642 en 4. Dejó Calvert el ministerio en tiempo de Jacobo I á fin de profesar libremente la religion católica. Despues de la muerte de .. este rey fué à tomar posesion de un distrito que el mismo Jacobo le habia codido en la isla de Terranova, donde sus plantaciones prosperaban estrordinariamente; pero estigado á cada instante por los franceses se vió obligado á regresar á inglaterra cuando reinaba en ella Cárlos I y este monarça le dió un!

vasto terreno al cual denominó Mariland por el nombre de la princesa. Maria (*Mari* ) su bija. Falleció Calvert antes de marchar á aquel pais. y su bijo seguido de doscientas familias católicas pesó al Mariland: donde fundaron la ciudad de Baltimore. Los edictos contra los católicos poblaron aquel país de emigrados que huian de Inglaterra. Destituidos de sus propiedades por Crom+ well y reintegrados de ellas por; Cárlos II, muchos de ellos se vieron forzados á lo menos en apariencia á dejar su religion bajo cl reinado de Guillermo III : á pesar: de esto la ciudad de Baltimore ha llegado á ser el centro del catoli∹ cismo en los Estados-Unidos por la creacion de una silla episcopal? en 1789. Posteriormente Pio VIL estableciendo otras cuatro, sillas episcopales en los Estados-Unidos. ha conferido á la de Boltimore el título y los derechos de metropolitana.

CALVERT (Leonardo), gobernador de Mariland, era hijo dek precedente y hermano segundo de Cecilio Calvert, el propietario que le envió á la América en 1635 para. administrar la colonia. Al cabo de un viage muy largo al rededor de las costas de América llegó á la Virginia en 24 de febrero en 1634 con su bermano Cecilio y cerca de doscientas personas de huenas familias. todas católicas. En 3 de marzo se adelantó hasta la babia de Chesapeak al norte, bogó sobre el Patowniack y anció en una isla que llamó de S. Clemente y de la cual tomó posesion en nombre del rey de Inglaterra. De alli prosignió 16 leguas mas arriba ácia la ciudad de Patowniack, hoy dia Marlborough, donde fué recibido como amigo por

el regente que gobernaba en nombre del principe del pais, entonces de menor edad. Continuó aun doce leguas ácia la ciudad de Piscataway, en la costa de Mariland y alli encontró un inglés llamado. Enrique Fleet que hacia muchos años que vivia con los naturales y era muy estimado de ellos. Calvert fué tambien muy apreciado por sus servicios como intérprete, haciendo varios obsequios y presentes al príncipe, nada omitió para grangearse el afecto de los habitantes, y en 20 de marzo de 1634, tomó posesion del Mariland, dió á la ciudad el nombre de Sta. Maria y á la bahia el de S. Jorge. Estableció el gobierno bajo las bases de la seguridad de las propiedades y de la libertad de conciencia, concediendo cincuenta acres de tierra á cada colono, y siendo admitido todo cristiano sin preeminencia alguna de comunion particular. Con esta política hizo de aquella colonia un asilo para todos los católicos romanos y otros arrojados de la Inglaterra. Este gohierno local estuvo encargado de los intereses de toda la colonia hasta el tiempo de las guerras civiles en que el nombre de católico llegó á ser tan odioso en los ingleses que el parlamento se apoderó del gobierno de la provincia. Nada mas se sabe acerca de Leonardo Calvert. Cuando la restauracion del rey Cárlos II en 1660, recobró Cecilio Calvert sus derechos sobre el Mariland y al año signiente fué nombrado gobernador su hijo Cárlos.

CALVINO (Juan), pació en Novon en 1509, era hijo de un tonelero que llegó á ser notario y procurador fiscal del obispado. A la edad de 12 años fué provisto Juan

Noyon y despues le agraciaron con el curato de Pont-l'Eveque cerca de aquella ciudad, aunque nunca fué elevado al sacerdocio. Habiendo concluido el estudio del derecho en-Orleans fué à tomar lecciones en Burges, donde conoció al luterano Wolmar, que le enseñó la lengua griega. De alli pasó á Paris, dondo se dió á conocer en 1532 publicando su *Comentario* , sobre el libro de Séneca de la clemencia. Puso al frente de esta obra el nombre de Calvinus y desde entonces le llamaron Calvino, aunque su verdadero nombre era el de Cauvin. Sus relaciones y amistad con los zuinglianos y luteranos, y su entusiasmo en sostener sus nuevas doctrinas fueron causa de que tuviese que dejar á Paris, logrando descolgarse por una ventana cuando iban á prenderle. Retiróse de pronto á Angulema donde pasó algun tiempo enseñando el griego y esparciendo sus errores. Despues marchó a Poitiers y á Nerac, y de aqui volvió á Paris; pero temiendo siempre que le arrestasen, marchó á Basilea, y en esta ciudad publicó sus cuatro famosos libros de las Instituciones de la religion cristiana en latin, cuya mejor edicion es la de Roberto Estevan, 1553 en fólio. Compuso esta famosa obra para que sirviera de apologia de sus discípulos condenados á muerte por Francisco I : es como el compendio de toda su doctrina, y fué el catecismo de todos sus discípulos. La doctrina y las especies que en ella comunmente adopta son tomadas de Ecolampadio, Melancton, y sobre todo de Lutero; pero añadiendo un gran número de nuevos errores, especialmente sobre la predestinade una capellania en la iglesia de l cion, la justificacion, las leyes, mi



CALVINO. Escritor elocuente, herege obstinado é intolerante.

• • • . •

271

nistros y sacramentos; y todos los puso con nuevo órden, y con gran pureza y elegancia de estilo asi en latin como en francés, pues en ambas lenguas publicó sus Instituciones, las cuales dedicó al rey de Francia. En ellas se descubre un ingenio sutil y penetrante, y un hombre sumamente instruido en el estudio de la Escritura y de los PP.; pero todas estas cualidades se ven oscurecidas por el poco discerminiento en la eleccion de las opiniones, y por sus decisiones temerarias y sus declamaciones exaltadas. Los principales errores de que adolesce esta obra como igualmente la de la Cena son de que el libre alvedrio ha sido enteramente estinguido por el pecado, y que Dios ha creado los hombres para ser el patrimonio de los demonios, no porque lo hayan merecido por sus crimenes y si porque le place: los votos, si de cllos se esceptua el bautismo, son una tirania : no quiere mi culto esterior, ni invocacion de los santos, ni cabeza visible de la iglesia, ni obispos, ni sacerdotes, ni fiestas, ni cruz, ni bendiciones, ni ninguna de aquellas ceremonias que la religion reconoce ser útiles al servicio de Dios, y que la filosofia confiesa ser tan necesarias á los hombres materiales y groseros, que solo por el sentido se elevan, digámoslo asi, á la adoracion del ser Supremo. Admite unicamente dos sacramentos, el bautismo y la cena. Impugna las indulgencias, el purgatorio, la misa, etc. El patriarca de la nueva reforma despues de diferentes correrias por Suiza y por Italia, fué á establecerse a Ginebra, donde fue nombrado predicador y catedrático de teologia, y al cabo de dos años

en 1558 fué arrojado de aquella ciudad á consecuencia de una disputa sobre el modo de celebrar la cena. Volviéronle á llamar despues de tres años de mansion en Estramburgo y fué recibido como el papade la nueva iglesia : desde entonces llegó a ser Ginebra el teatro del calvinismo. Alli estableció una disciplina severa, funció consistorios, coloquios, sínodos, diáconos, celadores, etc. Arregió la fórmula de las oraciones y de las predicaciones, la manera de celebrar la cena, de bautisar y de enterrar á los muertos. Redactó, de concierto con los magistrados, una coleccion de leyes civiles y eclesiásticas, aprobada entonces por el pueblo y mirada hoy dia como el código fundamental de la república. Hizo mas: estableció una especie de inquisicion y un tribunal consistorial autorizado para censuras y escomumones. Esta religion, que se ha creido ser la mas favorable a aquella libertad que es la esencia de las repúblicas, tuvo por autor á un hombre duro hasta tocar en la tirania. Habíale escrito algunas cartas el médico Miguel Serveto relativas al misterio de la Santísima Trinidad, y Calvino se valió de ellas para hacer que le quemasen vivo, desentendiéndose de lo mismo que él habia escrito contra las persecuciones de los bereges. Otros tiempos, otras opiniones. Perseguido en Francia escribió contra los intolerantes; dueño de Ginebra, sostuvo que era preciso condenar al fuego á los que no pensaban como él; y este hombre que para nada reconocia la autoridad de la iglesia universal, creia ser el árbitro de toda creencia. Comenzaba por entonces a mover ruido un

arriano llamado Valentin Gentilis. y el patriarca de Ginebra manda prenderie, le condena á bacer una pública retractacion y le obligó á salvarsu en Leon. Gentilis y Serveto babian desatinado sin duda, pero en los principios de Calvino les era ficil justificarse, pues su derecho de interpretar la Escritura los igualaba por todos respetos al patriarca de la reforma. Su partido fué mirado por todos los demas protestautes como el mas altanero, el mas discolo y el mas sedicioso que se habia visto hasta entonces. El gese de él trató á sus adversarios con una cólera indigna, no solamente de un teologo sino tambien de un hombre honrado. Los epitetos de puerco, de jumento, de perro, de buey, de borracho, de rabioso, eran sus cumplimientos ordinarios; pero esta groseria brutal no fué obstáculo para que tuviese muchos sectarios. Aquel culto desnudo y despojado de todo, que él habia introducido, fué un cebo para los espíritus vanos, que creian hacerse por este medio superiores á los sentidos y distinguirse en fin del yulgo. Calvino murió en Ginebra qu el año 1564, en un estado de desesperacion y con una enfermedad horrible, si se ha de dar crédito á uno de sus discipulos testigo ocular de su muerte. Calvinus in desesperatione finiens vitam, obiit, turpissimo et foedissima morbo, quem Deus rebellibus et maledictis comminatus est, prius excruciatus et consumptus. Quod ego verissime attestari audeo, qui funestum et trazicum illim exitum et exitium his meis oculis præsens aspexi. (Joan Haren apud Petr. Cutsemium). Las obras de este herego, que siempre ha sido considerado l rege ha sido comparado con Lutero.

como segundo caheza del protestantismo, han sido impresas en Auns-: terdam en 1667, en nueve tomos en fólio, y sus comentarios sobre la Escritura son la parte mas considerable. El autor, que era muy mediano hebraisante segun el abate. de Longuerue, los ha lienado de declamaciones, invectivas y sentidos estraños. En la mayor parte de los demas escritos de este heresiarca no deja de brillar su talento y su penetracion. Nada le lisonjeaba mas que la gloria de bien escribir. Habiéndole tratado de declamador el luterano Vestíalo, e por » mas que liaga, respondió Calvino, » jamas persuadirá de ello á ningu-» no; el universo todo sabe con : que fuerza estrecho un argumen-» to, y con que precision sé escri-» bir. » Y para probar que no ce declamador dice a su crítico: Tu escuela no es mas que una pestilente pocilga de puercos.... me entiendes perro? me entiendes bien, frenctico? me entiendes bien, bestiaza? Estas palabras en boca de un reformador! Con razon han dicho que si Lutero y Calvino viniesen al mundo en un siglo mas culto é ilustrado, no harian mucho mas ruido que algunos escritores de los siglos de la harbarie. « Que hombre, dice » Juan Santiago Rousseau, fué nun-» ca mas imperioso, mas decisive, » mas perfectamente infalible á su » antojo? La menor oposicion, la » menor objection que se atreviesen » à bacerle, era siempre una obra » de Satanas, un crimen digno del » fuego, » Los curiosos buscan un tratado singular de Calvino titulado: Psycopannichia, en que intenta probar que las almas no duermen hasta el dia de su juicio. Este he-

que aunque mas impetuoso y menos deserente que él, era tan atrevido en abortar opiniones, y tan exaltado en sostenerlas. El aleman tenia alguna cosa de mas original y era mas vivo; el francés, inferior en el ingenio, le escedia en el artificio. Ambos eran de una vehemencia estraordinaria; pero el primero mas elocuente de viva voz, y el otro mas puro y mas correcto en sus escritos. El amor propio de Lutero dimanaba de su genio violento; el de Calvino era mas delicado y no se manifestaba sino á medias. Se esforzó en corregir su carácter, y decia: Soy colérico por naturaleza; pugno incesantemente contra este defecto; pero hasta ahora ha sido casi inutilmente. Era por otra parte sobrio, casto, laborioso, y desinte esado, tanto que al morir no dejó mas que una suma equivalente à 120 escudos de oro.

 CALVISIO (Setbo), nació en 1556 | en Grosleben, en la Turingia, y murió en Leipsick en 1617. La principal de sus obras es su Opus chronologicum ex auctoritate potlissimum sanctæ scripturæ et historicorum fide dignissimorum, ad motum cælestium luminarium tempora et annos distinguentium, Leipsick, 1605, en 4, reimpreso en Francfort en 1685, en fólio. Esta cronologia anmentada en diferentes veces llega liasta el año de su impresion 1685, siendo los cálculos astronómicos el apoyo de ella. Escaligero y otros muchos sábios han clogiado esta obra. Las demas son : · la Elenchus calendarii Gregoriani et duplex calendarii melioris formula, Francfort, 1612, en 4. 2ª Formula calendarii novi, calendario gregoriano expeditior, melior et certior, Heidelberg, 1613,

ea 4. 5ª Enodatio duarum quastionum circa annum nativitatis et ministerii J.-C., Oxford, 1610, en 4. 4ª Un Salterio, en verso aleman, Leipsick, 1618, en 8. Calvisio era a un mismo tiempo astrónomo, astrólogo, poeta, y músico; ha publicado sobre este arte una obra titulada: Ejercicios musicales, Leipsick, 1611, en 4.

CALVO (Cayo Licinio), orador y poeta célebre, contemporáneo de Ciceron. Era tan sobresaliente en poesia que los autiguos no han tenido reparo en igualarle á Cátulo. Se encuentran versos de él en el Corpus poetarum. Aunque menos elocuente que Ciceron, se esplicaba con tanta fuerza que un dia Vacinio, contra el cual argumentaba. temiendo ser condenado, le interrumpió antes de concluir su argumento diciendo á los jueces : « Y » qué! seré yo condenado como » culpable porque mi acusador es » elocuente?....» Murió Cayo Licinio á la edad de 30 años cuando habia dado las mas grandes esper ranzas, y no nos queda ninguna arenga suya. Quintiliano alaba mucho las que pronunció. Se crée que era autor de los anales citados por Dionisio de Halicarnaso, los cuales no existen. Vivia en el año 65 antes de J. – C.; Cátulo, Ovidio, Tíbulo y Horacio bacen mencion de él.

CALVO (Juan), catedrático de medicina en la universidad de Valencia en España en el siglo 16. Trabajó en introducir alli el estudio de los antiguos y la lectura de buenas obras. Tradujo del francés al español la Cirugia de Guy de Cauliac, Valencia, 1596, en fólio, y composo un Tratado de cirugia, publicado en Sevilla en 1580 y reimpreso en Madrid en 1626.

Brice Gay ha traducido en francés una parte de esta obra en su Epitome de las tilceras, Poitiers, 1624, etc.

CALVO (Juan Salvador de), conocido bajo el nombre del valiente Calvo, nació en Barcelona en 1625. Pasó al servicio de Francia, acompañó á Luis XIV en la conquista de la Holanda y siendo gobernador de Maestric, defendió esta plaza con intrepidez, obligando al príncipe de Orange a levantar el sitio. Se refiere como característica la respuesta que dió á los ingenieros que le instaban para que rindiese la plaza, cuyas obras esteriores no permitian ya ser defendidas, segun ellos. «Señores, les dijo, no entiena do nada de la defensa material de » una plaza; pero lo que sé y pue-» do deciros es, que no quiero ren-» dirme. » Habiendole nombrado teniente general, se distinguió nuevamente en Cataluña en 1688 y 89, y murió en 1690 en Deinse.

CALVO DE SOLONIA (Mignel), célebre español, doctor en medicina; era muy estimado de sus contemporáneos á quienes aventajaba en erudicion, fué incansable en sus estudios dirigidos al bien de su patria, y murió coronado de gloria en Avila en 1575, donde se le crigió un magnífico mausoleo. Escri-bió Conclusiones super Porphirii ad prædicamenta Aristoteles introductione; con una apologia compuesta por el misino de los predicamentos de Aristóteles contra Gerónimo Balduino, y dejó manuscrito un tratado de la terciana. Un chistoso dijo viendo el magnifico entierro que se le hacia, « no merece tanto quien » no poseyó el arte de matar a los » enfermos, » aludiendo al estraordinario acierto en sus curaciones. CALVO Y JULIAN (D. Vicente),

canonigo que fue de la catedral de Tarazona y sócio de mérito de la real sociedad económica de Madrid. Se dió á conocer por un *Discurs*o político, rústico y legal sobre los labores, ganados y plantios, en el cual se intentan persuadir los considerables beneficios que resultaran d esta monarquia de la union y concordia de aquellos tres hermanos; donde conviene o disconviene su aumento y dilatacion; las causas supuestas y verdaderas de su decadencia; los medios para lograr su restablecimiento y los abusos que lo detienen; Madrid, 1770. Con motivo del siguiente problema propuesto por la sociedad económica de Madrid en 1776, « cuales son » los medios de fomentar solidamen-» te la agricultura en un pais, sin » detrimento de la cria de ganados, » y el modo de remover los obstá-» culos que puedan impedirla, » presentó el Sr. Calvo una Memoria de la cual se publicó el estracto en el tomo primero de las de aquella sociedad. Propone en ella nueve modios aplicándolos á toda España ea general, y al fin de cada uno al terreno de Tarazona, pueblo de su residencia, cuyos medios son los siguientes: 1º Ereccion de fondos de dinero para la compra de yuntas y ganados de labor. 2º Hacer al labrador juntamente ganadero. 5º Saber abonar y estercolar la tierra. 4º Estension y buena calidad de los plantíos. 5º Ereccion de sociedades que comuniquen buenas ideas para cultivar la tierra y ejecutar con esmero las demas operaciones de la labranza. 6º Estabilidad de una fábrica que consuma anualmente la mayor parte de los frutos en que mas se aventaja cada pais. 7º Hacer bien los riegos y sa-

berse aprovechar de las aguas per-, que mereció sin duda por su cadidas y ocultas, dando salida á los manantiales, y evitando las inundaciones 8º El aumento de poblacion y cultivo de algunos terrenos eriales. 9º Fomentar el comercio por medio de canales, rios navegables, y camines anchos y carretiles. Acompañaba esta memoria una oda compuesta por el mismo autor, la cual mereció tambien los elogios de la misma sociedad y el que se imprimiese al pie del estracto, nombrando al mismo tiempo al autor sócio de mérito.

CALZOLAI (Pedro), religioso benedictino de la congregacion del monte Casino, nació a principios del siglo 16 en Bugiano pueblo de la Toscana. Es conocido principalmente por una Historia de las ordenes mondsticas, obra que es el fruto de un trabajo de 20 años y que ha debido exigir infinitas investigaciones que la hacen muy recomendable ; está escrita en italiano y tiene por título : Historia mondstica, dividida en cinco libros. *puesta en forma de didlogo* ; fué impresa en Florencia en 1561, en 4, y despues en Roma en 1575, del mismo tamaño. Murió el autor en 1581 de edad de 80 años en el momento que trataba de publicar la tercera edicion enriquecida con adiciones considerables. Nos ha dejado dos Diálogos sobre la historia de Padua, cuyo manuscrito original se conservaba en la biblioteca ambrosiana. Debe tenerse entendido que este autor ha sido designado hajo diferentes nombres; Pedro Bugiano por el pueblo de su nacimiento; P. Florentius, porque aquel pueblo estaba en las cercanias de Florencia, en fin, Ricordana, (El Reflexivo), apellido Badajoz, en el de Alcantara, Ciu-

rácter.

CAMALDULENSES, orden religiosa fundada por S. Romualdo á últimos del siglo 10. Este santo que era hijo de una ilustre familia de Ravena en Italia, deseoso de vivir en la soledad, encontró en los montes Apeninos cerca de Arazo un lugar escabroso llamado Campo Maldoli, que le pareció el mas propio para poner en planta su determinacion, y en 1009 edificó en él el célebre monasterio que dió el nombre á toda la órden. Dió á sus monges la regla de S. Benito con algunas constituciones particulares, y un hábito blanco. La congregacion de los ermitaños de S. Romualdo á del monte de la Corona, es una rama de la de Campo Maldoli, con la cual se unió en 1532. Pablo Justiniano de Venecia principió su establecimiento en 1520, y su principal monasterio se halla en el mismo Apenino en un sitio llamado. Monte de la Corona. Habia tambien en Francia una congregacion de camaldulenses con el título de Nuestra Señora del Consuelo y tenian su monasterio en las cercanias de Paris. La órden de S. Romualdo fué aprobada en el año 1073 por el papa Alejandro II.

CAMARA (D. Luis Manuel de), nació en Lisboa á 17 de euero de 1684, era hijo primogénito de Don José Rodriguez de Camara conde de Ribeira. Sirvió con distincion en el ejército portugués en la guerra entre Portugal y España desde 1704, hasta la paz concluida en Utrech en 1713. Durante esta campaña ascendió á los grados de coronel , ma- . riscal de campo y teniente general. En 1705, se halló en el sitio de

dad Rodrigo y otras plazas; y en 1706 al lado del marqués de las Minas despues de varios choques, penetró basta Madrid, de alli á Guadalajara y pasó á descansar de las fatigas:de la guerra en el Peino de Valencia. En 1707, recibió una licrida en el ataque del castillo de Bañeras donde se distinguió por su valor y en 25 de abril del mismo año cayó prisionero en la batalla de Almansa y conducido á Paris en clase de tal. En el año siguiente siendo cangeado regresó á Portugal y continuó luego asistiendo á las campañas de 1709 donde contribuyó mucho á la famosa retirada que hizo la infanteria portuguesa en la batalla de Godina. En 1710 fué ascendido á teniente general y sirvió en las campañas de 1710 y 1711, época en que el ejército portugués penetró otra vez en España. En 1712 destináronle para la defensa de Campo Mayor, donde se introdujo con un pequeño destacamento rompiendo la línea de los que la sitiaban. En aquella plaza, resistió con valor tres asaltos y logró por último que los castellanos levantasen el sitio, despues de un mes de brecha abierta. En 1714 obtuvo la embajada estraordinaria cerca del rey de Francia, haciendo su entrada en Paris con la mayor pompa. Regresó en 1720 á Portugal y murió á 3 de octubre de 1723.

CAMARA Y MURGA (Cristobal de la), sábio prelado español, nació en Arciniega, villa de España en la provincia de Álava. Fué profesor de sagrada Escritura en Toledo, y profesor de mucha doctrina y erudicion. Obtuvo el obispado de las islas Canarias y despues fué llamado á España para ocupar la silla de Salamauca. Publicó las Cons-

tituciones sinodales del obispado de Canarias; su primera fundacion je traslacion; vida de sus obispos; ye breve relacion de las islas; Madrid, 1634, obra muy apreciada por las noticias que da de aquellas islas. Murió en Salamanca en 1641.

CAMARON (Nicolás), escultor y arquitecto. Nació en la ciudad de Huesca en 1692 y fué discípulo de su padre José. Habia adquirido ya gran fama en estas nobles artes cuando se estableció en Segorbe, de modo que el cabildo de aquella catedral le encargó la silleria del coro que contiene cuarenta y tres bajos relieves de santos en los respaldos de las sillas altas, hizo tambien el retablo mayor y los dos colaterales del crucero de la iglesia de los jesuitas de aquella 'ciudad : un Cristo sobre un globo para un altar del coro de los legos de la cartuja de Valdecristi; una divina Pastora para la parroquial de Xerica; otras estatuas para la de Onteniente y un niño Jesus que se halla en el convento de la Corona de Valencia. Falleció este célelue artista en Segorbe en 1767 á los 75 años de edad.

CAMARGO (Mariana Cuppi, llamada de), una de las mas célebres bailarinas del siglo último nació en Bruselas en 1710. Reflexionando sobre la danza y lo frívolo de su profesion se retiró del teatro con una pension de la corte, y desde entonces hasta su muerte acaecida en 1770, se adquirió la estimacion pública con su conducta modesta y cristiana. Camargo era el nombre de su madre, dama española de una familia distinguida, y su padre se llamaba Cuppi. Bailó en el teatro de la opera de Paris desde 1734 hasta 1751, en que obtuvo

de la corte una pension de 1500 | libras francesas.

 GAMBACERES (Juan Santiago Pregis de), archicanciller del imperio francés, en tiempo de Bonaparte, nació en Montpeller en 17 de octubre de 1753. Seguia su padre la carrera del foro, y á pesar de su módica fortuna hizo dar al hijo una educacion escelente. Aprorechôse este de ella, y aplicado continuamente al estudio trató de facilitàr á su familia las comodidades y conveniencias de que carecian. Sus talentos como jurisconsulto le dieron à conocer en breve, y en premio de cllos fué agraciado en 1771 con el empleo de consejero en el tribunal mayor de cuentas, donde le nombraron á poco tiempo relator. Guando fueron convocados los Esta:los generales, le escogió la nobleza para desempeñar la segunda diputacion en aquella asamblea; pero no habiendo sido admitida, desempeño Cambaceres algunas funciones administrativas hasta el año 1791, época en que fué nombrado presidente del tribunal criminal. Por su habilidad y exactitud en el desempeño de este delicado empleo, mereció los elogios de todos los partidos; y aunque, se habia mostrado constantemente adicto á los parlamentos en tanto que existieron, cuando fueron suprimidos adoptó los principios de la revolucion. Durante la asamblea constituyente asistió á ella como suplente, y en 1792 fué nombrado diputado de la convencion nacional por el departamento de Herault; pero previendo que aquellas sesiones serian tumultuosas, hizo en ellas el papel de observador, ocupó rara vez la tribuna, y trahajó mucho en las comisiones, ocu-

pándose con mas particularidad en la parte judicial. Cuando el inicuo proceso de Luis XVI, estuvo encargado en 12 de diciembre de 1792 de ir á interrogar á aquel mo arca acerca de los consultores que queria elegir : presentendo su relacion hizo decretar, segun los deseos del monarca, que sus consultores tuviesen con él libre comunicacion, y despues consiguió ignalmente que le enviasen un confesor, el cual tendria la misma libertad. Desaprobó altamente el decreto que espulsaba á los Borbones; é interpeló vivamente à Louvet; uno de los autores de aquella medida. Su moderacion que ofrecia un contraste estraño con el furor del partido de la *Montaña* le suscitó tantos enemigos, que al fin temió, viendo amenazada su vida. Se puede creer tambien que por un csecto de este mismo temor cometió el desocierto de ser uno de los diputados que en aquella asamblea declararon delincuente al desgraciado rey. Disputó no obstante á la convencion el derecho de juzgarle, y dijo en plena sesion estas palabras memorables : «El pueblo os ha » creado legisladores; pero no os » ha constituido jueces. Os ha en-» cargado que establezcais su felici-» dad sobre bases innutables, pero » no que pronuncieis vosotros mis-» mos la condenación del autor de » sus desgracias, » Cuando se suscitó la cuestion de la apelacion al pueblo; votó en contra, diciendo : « Debiéramos tambien enviar á la » sancion del pueblo el decreto por » el cual nos hemos constituido » jueces de Luis....» En el tercer escrutinio votó por las penas impuestas por el código penal, ceon » suspension hasta la paz, y con fa-

bandidos, y que se indicase las personas a quienes pudiera aplicarse este nombre. Saint Andrés, uno de los jacobinos mas exaltados, acua só de federalismo á Meranticorres gidor de Perpiñan, y Cambaceres tomando la defensa hizo declarar. nula la acusacion. En los meses de abril y octubre de 1793, present**ó** su primer proyecto de código civil, y en diciembre del mismo año hiso una larga relacion esplicando las bases de cl. A los doce dias del suplicio de Robespierre, cuando fueron reorganizadas las comisiones de la convencion, insistió en que cesase ya el poder de atentar á la libertad misma de los representantes, é hizo prohibir inmediatamente que ningun individuo se mudase el nombre que le pusieron en su fé de hautismo. Eligiéronle presidente en 6 de octubre, y cuando volvieron á entrar en la comision los 73 diputados escluidos por la montaña, invocó la amnistia para todos los bechos no previstos por el código penal; se opuso á la peticion de la seccion del Panteon, que pedia el restablecimiento de las leyes revolucionarias, y en 22 de enero de 1795, dando un informe acerca de los individuos de la familia de los Borbones detenidos en el Temple, declaró que seria impolítico darles libertad mientras durase la guerra. Cuando fué propuesto el proyecto de deportacion de los clérigos que turbasen el órden público, contradijo esta medida, é hizo que en su lugar se adoptase la de destierro : se opuso igualmente al arresto del gobernador del castillo de Ham, acusado de haber llevado ante un empleado de policia á los presos por terroristas que estaban

CAM:

» cultad entonces de conmutar aque-» lias penas; pero ejecutándose rigo-. » rosamente dentro veinte y cuatro » horas en caso de invasion del ter-» ritorio francés por los enemigos.» Sca como se quiera, su voto se encontró entre los de aquellos diputados que habian querido salvar al rey de la pena de muerte, y parece cierto que no votó contra la suspension. La indulgencia que usó Luis XVIII con Cambaceres cuando le permitió permanecer en Paris à pesar de la ley contra los regicidas, da motivo á presumir que su conductaren aquella terrible circunstancia no fué tan criminal como pareció al principio. Declarando reo á Luis XVI, obraba sin duda contra su conviccion íntima y solo seguia el impulso del terror que le inspirahan los mas facciosos. Es verdad que debia entonces arrostrar los peligros y la muerte antes que permitir una acusacion injusta; pero Cambaceres lejos de ser un héroe, mostró en diferentes ocasiones un caracter pusilánime. En 10 de marzo opinó en contra de la separacion de los cuerpos legislativo y ejecutivo, y algunos dias despues publicó el arresto del presidente y de los oradores de la seccion de la Pescaderia, la cual babia acusado al general Dumouries. Esto no obstante, dicz y seis dias despues, y cuando era vocal de la junta de seguridad pública, él mismo denunció la traicion de Dumouriez, presentó documentos en prueba de ello, y anuició que la junta habia asegurado á las personas sospechosas por haber tomado parte en la conspiracion de aquel general. A poco tiempo y l con motivo de la insurreccion del Vendée pidió que se aclarase el sentido de la palabra capitan de confiados a su custodia, y de haber-

les facilitado los medios de escapar-Pero el mismo hombre que insistia en que permaneciesen cautivos los Borboues, y defendia al que habia dado libertad a nnos terroristas, á poco tiempo se le miró como sospechoso por realismo. En la época del 13 vendimiario, cuando el movimiento insurreccional contra la convencion, Cambaceres se encontró comprometido en la correspondencia que fué hallada en la casa de Lemaitre, y particularmente en una carta de Antraiges que se esplicaba en estos términos. « Nada me sors prende el que Cambaceres sea » del número de aquellos que que-» rian el restablecimiento de la mo-» narquia; le conozco bien. » Se defendió no obstante en un discurso muy elocuente que fué impreso, y en el cual dijo entre otras cosas : Sin duda no sakirá del sepulcro » el genio de Saint-Just., sin duda » no se verán ya aquellos delitos » imaginarios por los cuales se con-» denaba á los representantes del » pueblo. » Mas á pesar de su discurso y de la falta de pruebas convincentes que hubieran podido atestiguar el supuesto crimen, perdió Cambaceres mucha parte de su reputacion de republicanismo; fué separado del directorio para el cual iba á ser nombrado, y entró en el consejo de los quinientos. Presentó segunda vez un proyecto de código civil, cuya impresion se decretó, é bizo crear una comision encargada de examinar, los actos del directorio cuando tratasen de atentar contra el poder legislativo. Fué elegido presidente en 22 de octubre de 1796, y en mayo del 97 cesó en sus funciones de consejero : desempeñó despues otros encargos honoríficos, y á poco tiempo fué nom- su gobierno, la segunda fué siem-

brado ministro de justicia. Favoreció por cuantos medios estaban á su alcance la revolucion del 18 brumario del año 8, (9 de noviembre de 1797), realizada en favor de Bonaparte, y habiendo este llegado á ser primer cónsul de la república, conociendo el carácter deferente de Cambaceres, le nombré inmediatamente segundo consul. En este nuevo y elevado empleo se ocupó unicamente en organizar los tribunales de justicia, y cuando Bonaparte subió al trono imperial fué elevado á la diguidad de archicanciller del imperio, en mayo de 1804, obteniendo á continuacion el título de duque de Parma, y viendose en fin colmado de honores y de riquezas. Ademas de estar condecorado con las órdenes nuevamente instituidas en Francia, casitodos los soberanos de Europa le condecoraron con las suyas, distingniendo al hombre que tenia la confianza del coloso a quien tanto ya temian. Efectivamente, Bonaparte confiaba á Cambaceres los principales secretos de su política; puso á su cargo todos los negocios de los tribunales, y en la ausencia del soberano era el que ejercia muchas veces la autoridad suprema. particularmente cuando Fouché cayó en desgracia. Estaba tambien encargado de presentar siempre al senado las órdenes de Napoleon , ya para anunciar la paz, ó ya para realizar conscripciones; bien para declarar la guerra, ó bien. para reunir nuevos territorios á la Fraucia. Tanto como Bonaparte desconfiaba del astuto Fouché, tanta y mas era la confianza que tenia en el caracter de su archicanciller, de modo que de estas dos columnas de

pre la mas firme. Cambaceres llegando en fin á ser el amigo íntimo de su soberano no podia dejar de ser tambien uno de sus infinitos aduladores : con mucho mas motivo en los diferentes discursos que su empleo le ofrecia la ocasion de dirigir al i idolo de la Francia. Esto no obstante su caracter, naturalmente pacífico le hacia inclinarse á la paz, como lo dió á entender en muchas ocasiones, particularmente cuando presentó al senado el tratado de Tilsit, diciendo: «El enrso rápido » de las victorias de S. M. ofrece el » presagio infalible de una paz glo-» riosa. » Se presentó tambien al mismo cuerpo en 21 de enero de 1813, cuando la desastrosa guerra de la Rusia, y precisó al senado envilecido á decretar una leva de 350.000 hombres que debian reparar la pérdida causada por la desercion del general pruriano Yorck. Habiendo entrado en Francia los aliados á pesar de aquel enorme alistamiento, Napoleon viendose precisado á salir á su encuentro, dejó á Cambaceres revestido de toda su antoridad, y le nombró presidente del consejo de regencia que habia establecido antes de marchar para el ejército; pero el archicanciller sabedor de que los aliados se acercaban á Paris hizo que Maria Luisa y el gobierno saliesen de la capital, y esta gention fué en cierto modo favorable á la causa de los Borbones, pues desalentó á los partidarios de Napoleon que habian resuelto oponer á los aliados una resistencia obstinada, aunque Paris quedase convertido en cenizas. Semejante medida hizo en efecto inútiles todos los esfuerzos de los bonapartistas, y nadie peusó ya en seguir el consejo que

se daba en una circular, invitando: á los bobitantes á desempedear las: calles, á echar desde las ventanas. agua birviendo, piedras, muebles, etc. Tratábase tambien de volar los almacenes de púlvora del llano de Grenelle para retardar la marcha de las tropas coligadas, perola salida de la regencia hizo desvanecer tan horribles proyectos. Cuando fué destronado Bonaparte manifestó Cambaceres su adhesion. el 7 de abril de 1814, espresándose en estos términos. «El príncipe. » gran archi-canciller, siendo se- nador cree deber declarar como de necesidad, que adhiere á todos » los actos del senado desde 1º de » abril. » Trasladose inmediatamente á Paris, y allí observó una vida muy retirada. Al regreso de Bonaparte en marzo de 1815, en la cual se asegura que no tuvo parte alguna, el intruso emperador le numbro ministro de justicia. Cambaceres lo reusó al principio alegando como escusa su avanzada edad y sus achaques; fué no obstante obligado á aceptar, pero todas sus gestiones se reducian á firmar cuanto despachaba Bonlay de la Meurthe. Sin duda debió adular nucvamente á Bonaparte en los discursos que le dirigia, pues en el que pronunció en 26 de marzo como presidente de los ministros, se observaba el pasage siguiente : « V. M. ba trazado ya á sus miniss tros la senda que deben aeguir, » y por medio de sus proclamas ha » dado ya á conocer á todos los pue-» blos las máximas con que quiere que » su imperio sea gobernado en ado » lante. Nada de guerra en lo este-» rior á no ser para rechazar una » agresion injusta ; nada de reaccion n en lo interior, nada de actos ar-

» bitrarios; seguridad personal, se-» guridad en las propiedades, lia bertad en el pensar, tales son los » principios que habeis consagraa do... Con tales heneficios os ha-» ceis acrebedor á la posteridad : » es decir ; al nombre de padre de » la patria cuando haya pasado el » tiempo de la adulacion... » Bonaparte nombré à Cambaosres en 22 de abril presidente de la samblea central encargada de recoger los votes de todos los departamentes acerca del acta adicional, acta incompleta é iluseria, y en 11 de mayo el ministro de la justicia dirigió á los procuradores generales una circu-lar relativa al decreto de 9 de mayo, en la cual mandaba la confiscacion de bienes á tedos los que babian seguido á los Borbones, ó que se déclarasen en tavor de ellos. Esta circular era enteramente obra de Fouché, con la cual debió conformarse Cambaceres como ministro de justicia. Presento á Bonaparte cà 10 de junio la diputacion central de todos los colegios electorales ; evando la asamblea del campo de mayo, y proclamó el resultado de los vetos por el cual se declaraha que la acta adicional quedaha aceptada. Habiéndole nombrado individuo de la cámera de los pares, la presidió en 5 de junto y en la espesicion que aquel cuerpo dirigió 4 Napoleon presentada por el missno Cambuceres se espresó este diciendo a contecimientos correspondan á la justicia de nuesa tra causa : la Francia no ancla » mas fruto que el de la paz, y · muestras intenciones son dar una ⇒ garantia á la Europa de que el n gobierno francés jamás puede ser » dominado por las seducciones de r la victoria. « Sus mismos adversarios han confesado que en aquellos altimos tiempos dió pruebas Cambaceres de mucha moderacion. Despues de la batalla de Vaterióo se manifestó contrario á la decision de la cámara de los diputados, que queria enviar a los soberanos del norte una diputacion, encargada de presentarles la llamada declaracions de los derechos de los franceses. A pocos momentos, y cuando llegó el mensage de la comision del gobierno, que forzada por la prúxima llegada de Luis XVIII á Paris reiutegraba todos sus poderes, Cambaceres á fin de no dar tiempo á reclamacion alguna, levantó inopinadamente la sesion, siendo este el primero y único rasgo de valor que ha dado durante su vida. Desde la segunda restauracion vivió como ignorado', y siendo comprendido en la ley de sebrero de 1816 contra los regicidas se retiró á Bruselas y desde allí envió à la corte de Viena la renuncia de su título de duque de Parma. En 1818 permitió el rey de Francia á Cambaceres que volviese a Paris y murió en esta capital en enero de 1824 de edad de 71 sños. Aunque era individuo del Instituto , jamás concurrió á sus sesiones. Por un efecto de sus numerosos empleos habia juntado muchas riquezas, tanto que en Loidres solamente habia invertido quin. ce mil libras esterlinas en compras de créditos del 5 por ciento consce lidados. Era á un mismo tiempo tímido y ambicioso, de suerte que si el primero de estos defectos le inpidió merclarse con los horrores de la revolucion, la misma causa le hizo regicida, y la segunda circunstancia adicto a aquella misma revolucion á pesar quizas de su conciencia. Esto no obstante ni fué

cruel, ni perseguidor, ni vengativo. Murió como catótico pidiendo perdon de las inumerables faltas que habia cometido y dejó numerosos legados á los pobres y á las iglesias. Cambaceres publicó un proyecto de código civil con un discurso preliminar, 1796, un tomo en 8, cuyas bases sirvieron en gran parte para formar el código liamado Napoleon.

CAMBDEN o mas bien CAMDEN (Guillermo), apellidado el Estrabon; el Varron y el Pausanias de Inglaterra, nació en Lóndres en 1551, y era hijo de un pintor. Pasó una parte de su vida dedicado á buscar antiguedades de la Gran Bretaña recorriéndola por todas partes, y segun sus observaciones publicó la obra titulada : Britanniæ descriptio, la mejor descripcion que hasta entonces se habia visto de las islas británicas, por lo cual la reina Isabel le recompensó con el empleo de rey de armas del reino. Fundo una catedra de historia en la universidad de Oxford y murió en 1623 dejando muohas obras, a saber: la su escelente Descripcion de la Inglaterra, reimpresa muchas veces bajo el título de Britannia; la mejor edicion en latin es la de 1607, y en inglés en 1632 : esta misma obra se ha reimpreso en Londres en 1732 en 2 tomos en fólio con láminas : comprende la Escocia y la Irlanda, pero es menos exacta en cuanto a estos dos países que con respecto á Inglaterra cuyo país conocia mucho mejor. 2ª Una Coleocion de los historiadores de Inglaterra, de Escocia; de Normandia , y de Irlanda en 1602 v 1603 en fólio, la cual fué recibiula con el mismo aplauso que su Descripcion. 3ª Anales de Inglaterra bajo el reinado de Isabel, 1615 y 17 en 2 tomes en fólio y Oxford, 1617, 3 tomos en 8; obra exacta y tan verdadera cual se pudiera esperar de un hombre que escribia la vida de su bienhechora. 4ª Coloccion de cartas, Londres, 1621 en 4, ilenas de anécdotas sobre la historia civil y literaria. 5ª Justitia britannica, Londres, 1584 en 8. Sostiene en ella, contra la verded mas manificata, que cuando el sistema y la fatal separacion de la iglet sia católica á nadie se dió neverte por causa de religion en aquel reino, pues aquellos que sufrieron tal pena fué como sediciosos. 6ª Actio in Henricum Garnetum, Londres, 1607 en 4. 7ª Obras póstumas concernientes d la Gran Bretaña, su lengua, vic.

CAMBISES, padre del gran Ciro; vivia ácia el año 600 antes de J.-C. Herodoto dice que era de la sangre de los Achemenios ; pero Justino refiere que era un hembre de oscuro nacimiento. Astiages the timo rey de los medos, creyendo en un sueño que tuvo y le pronosticaba seria destronado por un nieto, diá la mano de su bija Mardana á Cambises, persuadido de que nada tendria que temer de los lujos de un hombre a quien sacaba del estado de pobreza; mas é pesar de esta precaucion le arrebaté la corona su mieto Ciro 4 conse ouencia de las maquinaciones de Cambises padre de este principe.

CAMBISES hijo y succeor de Ciro en el año 550 antes de J.-Ca Invadió con sus armas el Egipto á fin de castigar su revolucion, pero no pudiendo abrirse entrada sin hacerse dueño de Pelusia, al dar el asalto, puso delante de sus tropas annohos gatos, persos y cigüenas,

evejas y otros animales 'que los egipcies reverencien como sagrados. Los sitiados en lugar de atreverse á disperse contra sus dioses, les abrieron las puertas de la ciudad, y por medio de esta estratagema se apoderaron de la plaza los sitiadores. Cambiese vencedor del Egipto en una batalla que decidió despues de la suerte de aquel reino, dirigió inmediatamente las armas contra les amenies. Destacó 50,000 hombres para talar el pais y destruir el famoso templo de Jupiter Ammon, pero el hambre, la sed, y tiltimamente el viento del medio dia destruyeron aquella tropa de bandidos, quedando sepultados en la mena. No fué mas dichovo Cambises en su espedición contra los etícpes, pues una cruel hambre que los redujo á comerse los unos á los otros, le obligó á retroceder en desorden hasta la ciudad de Tebas, donde saqueó y quemó todos los temples. De alli pasó a Memfis en ocasion que los egipcios celebraban la fiesta del dies Apis, y creyendo que su júbilo era un insulto, mató de una estocada al buey que era objeto del culto de aquel pueblo, y mandó á sus soldados que azotasen a los sacerdotes y degollasen a todos aquellos que celebraban la fiesta. lha á pavtir de Egipto para regresar á Persia, donde un aventurero bajo el supuesto nombre de Esmerdis se habia hecho proclamar rey; pero al tiempo de montar a caballo se hizo una herida en un musio con la espada y murió á pocos dias en el año 525 antes de J. - C. Los egipcies observaron que ceta desgracia le habia acontecido en el misuso lugar donde lubia borido al buey Apis, y asi oreyeron que su muerte era una venganza l

de squel dios. Todos los historiadores le representan como un tirano implacable diciendo que los homividios erun diversiones á su vista. Era Cambises un hombre dado al vino : Prexaspes, uno de sus privados, trató de corregirle aquel vicio detestable, y el rey de los persas ofendido de ello se propuso castigur como un crimen aquella prueba de buen afecto. Estando pues en un banquete y habiéndose embriagado , mandó al hijo de Prexaspes, su copero mayor, que estuviese en pie al estremo de la salà con la mano izquierda encima de la cabeza : tomando entonces el arco, manifestó que queria ver si atinaba al corazon, y disperando con presteza, le atravesó de un flechazo; despues habiendo hecho que le abriesen el costado he aqui, dijo a Prexaspes, el corazon de tu hijo; No es verdad que tengo tino aunque estoy embriagado? y el inseliz padre le respondió con una adulacion indigna: El mismo Apolo no fuera tan certero. Este principe sanguinario mató a su hermano Esmerdis en un arrebato de frenesí; y dando un puntapie en el vientre á so hermana Meroe, que habia llegado á ser su esposa, la quitó la vida ballándose en cinta, sin otra causa que la de haberse mostrado triste cuando supo el fin trágico de Esmerdis. Fué conveucido de prevariencion un juez, y Cambises tiránicamente insticiero, hizo que le desollasen vivo, mandó formar con su pelicjo el sillon del tribunal; y forzó al hijo del delincuente a ocupar aquel asiento en lugar del padre.

CAMBON (José), famoso revolucionario, nació en Montpeller en 1756 y era hijo de un tendero de indianas. Adoptó con exaltacion los

principios de la revolucion y siendo concejal en dicha ciudad trató de publicar en ella la república cuando Luis XVI emprendió au desgraciado viage á Montmedi. En agosto de 1791 el departamento de Herault le nombré diputado á la asamblea legislativa donde se mostró tan hábil hacendista como exaltado republicano, siendo antor entre otras cosas del gran libro de la deuda pública. Sobrevinierou los alborotos en Caen, y entonces pidió la convocacion del tribunal supremo nacional y se opuso al nuevo juramento exigido a los eclesiásticos juzgándolo muy favorable á los sacerdotes refractarios. Al dia signicate escitó las medidas rigurosas comtra los emigrados, pintándolos en un largo discurso como enemigos declarados de la Francia, y últimamente apoyó el proyecto de confiscacion de sus bienes, hizo decretar la suspension de la asignacion concedida á los príncipes hermanos de Luis XVI, alegando que á causa de su emigracion no pertenecian ya á la Francia y que por consecuencia la nacion no estaba obligada a mantquerlos. Fué el creador de treinta millones de asignados y el primero que hizo la proposicion de convertir en cañones las estatuas de bronce de los tiranos. Por esto mismo se estraño que en el 10 de agosto cuando el rey se refugió en la asamblea, Cambon se apresurase a procurar la seguridad del principe y de su familia, y que despues se opusiera á la proposicion de separar los individuos de la real familia encerrada en el Temple á fin de que no tuviesen comunicacion. Por tales actos de humanidad y justicia se creyó que Cambon estaba de parte de una monarquia mode-

reflary que las desgraças de same lla augusta familia habrian coterner cido su corazon; pero bien ma que viese la causa de los Berbones desesperada, bien que, temiera comprometerse, ó ya que un sentimiento de justicia no fuece en él sino efimero, lo cierto es que á poco tiempo volvió á manifestar sus primeras opiniones con mas furer que nunca. Dió metivo al decreto que conservaba la pension à los religiosos de ambos sexos que se casaran, é hito privar de sus rentas á los eclesiánticos que no hubieses. prestado el juramento cívico. Presentó en 15 de agosto de 1791 los documentos ó papeles ballados en las Tullerias en el armario de hierro, los cuales supenia cer les pruebas de la traicion del rey y de su correspondencia con los emigrados. Al cabo de algunos dias, ocasiono la venta de las alhajas de la corona y el decreto de deportacion á la Guiana de los clérigos no jurament tados. Fué el último presidente de . la asamblea legislativa, y en setiembre de 1792 fué elegido diputado. a la convencion pacional. Cambon queria la república pura y simple, y miraudo como enemigo de ella á todo el que tratase de elevarse en aquella época, denunció el periódic co incendiario de Marat y los actos arbitrarios del ayuntamiento de Paris. A instancia suya, se impuso le pepa de muerte contra todos aquellos que en clase de depositarios tuviesen les bienes à efectes de les emigrados y no los entregasen á la naciou. Obligó á los ministros á dar cuenta de sus gristos secretos. y al dia siguiente propuso y consiguió que se decretase una contribucion estraprdinaria contra los ricos, y propuso la confiscacion de

Mones de los emigrados de todas | clases. Habiendo denunciado Louvet á Robespierre como aspirente á la dictadura, Gambia se biso partidario de la Monteña, y levantendo el brazo dijo : e miserables he aqui » el decreto de maerte de los dieta-» dores, » y al dia signicite pidió la prision de los municipales de Paris, denunciandolos como cómplices de Robespierre. En 15 de diciembre sascité el decreto que limitaba el poder de los generales en pais onemigo, é hiso enviar comisarios al ejército de Dumouriez á quien acusó de traider. Voté por el destierro de todos los Borbones y prot paso cetracisar todos los geles del partido autirevolucionario. En ener ro de 1795 al mismo tiempo que pedia la comparicencia de Kennint en la harra de la convencion para que nombrase à los diputados que neusaba como autores de las matanzas de setiembre, voto la muerte de Luis XVI sin apelacion al puchlo; y sin suspension. Habiendo propuesto Roberto Lindet en 10 de marzo la organización del tribusal revolucionario, Cambon, impugaó primeramente aqual proyecto, y á continuation pidio que on aquel tribunal hubiose jugados. En el mes de mayo fuó nombredo individuo de la junta de organidad publica y apoyó la proposicion que obligaba á los diputados á dar un manificato impreso del estado de sus biente y de sus resitas. No pudiendo opoperse al golpe con eque el pantido de la Montaña umenazisha al de la Girouds, reclamé que anspendiceen de tratar de una peticion presentada pere la prosoripcion de veinte y siete diputados girondinen. El ayuntamiente de Paris dirigido por Rohospierro habia dominado casi en-

terramiento á la convencion: esta se presenté en cuerpo en el jardio de las Tullerias para: persuadir al público de que gezaha de toda su independencia, y Cambon se puso entonces en media de los girondinos cuyas cabezas pedian los jacobinos, emienes al fin consiguieron que en el mismo dia se decretase el arresto de sus antagonistas. Cambon indignado de este acto tiránico desgarró públicamente sus poderes de diputado. Encontrándose un dia solo en la comision de hacienda, el famoso Hebert v muchos de sus allegados se presentaren a pedirle un decreto para exigir un millon y ochocientos mil francos, a lo cual se negó, añadiendo, que en todo osso sabria rechazar la fuerza con la fuerza y poco despues los denunció en la tribuna. En 1º de agostode 1793 dia memorable por el des: tierro de todos los individuos de la familia de los Borbones y por haberse empezado el proceso de la reina Maria Antonieta, hizo decretar el arresto de todos los estrangeres sospechosos , y que : fuesen' cerrades las barreras. Despues de: la proscripcion de les girondines,: aunque Cambon babia sido uno de sus defensores, se agregó al parti-: do de la Montaña y aunque era un unievo Danton sin tener toda la ferocidad de este, llegó á hacerse odioso : A Robespierre porque este timano tenia en el un rival de su poder. Siendo elegido presidente bizo espedir un decrete para el paga de los atrases debidos á los empleados de la república, anunciande al mismo tiempo que la tesorería se ballaba en disposicion de poder satisfacerlos. Acusóle Robespierre ante la convencion nacional en 8° termidor; pero Cambon despues

de haber justificado su conducta: acusó tambies á sunantagonista como despota y tirano, y al dia siguiento tuvo gran parte en su caids. Marat, Danton, Hebert 'y Jaumette no existian yaş siendo de advertir que estos tres últimos habian side enviados al suplicio per Robespierre 'y por consecuencia, la principal factua de los jacobinos se hallaba concentrada en este solo gefe. La muerte de este tirano los aterró á todos, y en vano quise luchar Gambon contra les principies que dominabas entonces la convencion, de modo que él miemo que en 1793 fué tenido essi por moderado, en 1795 pereció ser uno de los jacobinos mas fogosos. Suscitóse una guerra à muerte entre les pacobinos y los mederados y a pesar de todos los esfuerzos de Cambion fueron anulados en gran parte: les decretos de que habia sido autori: los bienes de los parientes de los sentenciados les fueron restituidos, y se levantó el secuestro en que estaban los correspondientes á los estrangeros. Estalló una conspiracion urdida por los jacobinos contra la convencion, y los termidorianos é autores de la muerte de Robespierre; y Cambon viendo que iba a aer arrestado, se escondió con tiempo en el arrabal de San Antonio. Tuvo no obstante una parte muy activa en la insurreccion de 1º de prairial año 5º (20 de maye de 1795), pero los insurgentes fueron rechasados, desarmados muchos de ellos y comprendidas en la prosoripoion. Habiendose formade aquel levantamiento en la casa consisterial donde Cambon fué elegido corregidor de Paris, Andres Dumoist pidió y obtuvo que fuese declarado finera de la ley, y desde su escon-

dite; que no se habia podido des cubric, cyó Cambon publicar a vos de pregen el decrete que le candenaba à muerte. Presentose en par blico en virtud-de la amnistia de 1 brumario (26 de octubre) cuando acaliaba che ser disuelta la convencion: nacional y establecido et directerio ejecutivo r publico inmediatamente una Carta á sus conciudadas nos relativa á la hacienda publica, se retiró a Montreller donde fad nombrado organda vez municipal) pere reuso este empleo y fijo sa residentia cos una postition que bubia comprado de bienes nacionales: Ew 1894 biko an viage & Paris y fue bien recibile per su compatrice ta Gambaceres entonces archicanciller; (afreciéronie) un lempleo en tentus:, y crevendo est una cosa inferior à su condicion : le seusó y volvió à su hacienda, donde solo se ocupéren da agricultura haita el año: 1645 termilo: la centrada de Bot naparte en Paris. Entonces le chigió su departamento diputado en la cámura constituida en virtud de la acta adicional dada por Napoleon y en 50 de junio, cuando la segunda guerra con Bonaparte, speyd las proposiciones de Bery-Suint-Vincent para que en el manificato al pueble francés sé dijese esprésaments qub no se querium Borbones. En la discusion del 5 de julio sobre el suta constitucional, pidió que en el artículo 9 se determinase que class de privilegio seria concedido á ciertos cultos, y ann se proponia hau cer otras peticiones dominado de su espéritu de republicanismo, cuando el regreso de los Borboses le obligó á volver á su posesion cerch de Montpeller. Habiendo: sido comprendido en la ley de entro de 1816 contra les regisidas se refis

giá lán . la . Bélgica zy wili neutrió en 15 de febrero de 1890 dala edad de 64 años. Adternativamente se le vié fogoso hevelucionario, inclinaras momentaneamente é favor de la monanquia moderada y constituires desputes defensar de los giroutlinos, declararse contra Robespieure y los mentañeses y y. llegar á ser despues de la ceida de estos un jacobitro determinado. Dejemes pues al lector la libertad de formar juicio sobre el vendadero carácter de Osmbon. .. CAMBRA, . hija de Belnie, uno de los antiguos reyes bretones; vivia en el siglo 6 y: fue celebre segun las crénices por su vesta insfruccion y su estraordinaria belieza: Refiere Juan Pitz que sué inventora del método de construir y fortificar las ciudadelas.

• CAMBRIDGE (Ricardo Owen). nació en Londres en 1714, signió sus estudips en diferentes colegios y se manifesté doda su vide aficio: nade à la hidráulica. Le atribuyes la invencion de una barea doble formada de dos de 60. pies de largo y ale 18! pulgadas solúmente de anchura midas paralelamente por medio de un puente á distancia de 12 pies. Esta construccion que no impedia al bugue el ser muy veleno, ni devar mucho carge; ofrece la escelante ventaja de no sombrar punas per una ráfaga de viento. Cambridge publico en inglés estas obses: 14 La Escribleriada, poema, 1745, es 8. 2ª Historia de la guerra de la India desde 1755 d 1761 centre los ingleses y franceses en la vosta de Coremandel, Loudres, 1762, en 8. Esta historia sirve de continuacion a las memovim del coronel Lawrence que Cambridge publica con etros documentos relativos á la misma guerra, Hije celle misme titule ha side traducida per M. Eidous en 1769, dos tomos en 12. 5<sup>x</sup> Peinte y un números del pariódico the World. Falleció Cambridge en 1802 y suhije Jorge Owen publicó un año despues ens obras con su vida, dostomos en 4.

CAMBRY (Santiago), sábio glosógrafo, nació en Loriente, en 1749; fué uno de los fundadores y el primer presidente de la scademis llamada céltica en Francia; en 1799, fué nombrado administrador del deparlamento de Paris y despues presecto del departamento del Oise, empleo que desempeñó hasta el año 1805. En esta época se retiró de los negocios y spulctico enteramenà te á la literatura. Murió en 1807 cuando acababa de ser nombrado presidente del colegio electoral del departemento del Morbiban y candidato al senado imperial. Entre las numerosas obras de que es autor citamos las siguientes como escogidas :: 1ª Ensayos sobre la vida y les cuadros del Poussin; 1783 y 1799 en 8. 24 Guentos y Proverbios seguidos de una noticia relativa d los trobaderes, 1784 en 8. 3º Observaciones acerca de la compañis de Indias, 1784 en 8. 4ª Respuesta d la memoria de Calonne, 1790. 5ª Catdlogo de los objetos salvados del vandalismo en *Finisterre*, Kimper, 1795, en 4. En la comision que se le dió de recorrer aquel departamento recogió Cambry los materiales para esta obra verdaderamente curiosa. 6º Frage pintoresco d Suiza i Ital lia, 1800, des tomés en 8. 7ª Monumientos celticos o Investigaciones ncerca del sulto de las piedras precedidas de una noticia sobre los celtas y los draidas, y seguidas

de etimologias acleious, 1805, en 8. 8<sup>2</sup> Guia interprete de correspondencia ó Modelos para el frances, italiano, español, aleman, inglés, holandes, ó celto-breton, 1805, en 4. 9<sup>2</sup> Noticia de la agricultura de los celtas y de los galos, Paris, 1806 en 8.

. CAMERARIO (Juaquin), nació en Bamberg en el año 1500 y murió en el 1574. Se hizo célebre por la estension de sus conocimientos : poseia las lenguas, la historia, las matemáticas, la medicina, la politica y la elocuencia. Cárlos V. Maximiliano. II, y algunos otros principes le honragon con su amistad. Es autor de unos Ensayos de traduccion del griego en latin, de Demostenes, de Jenofonte, de Homero, de Luciano, de Galeno, Herodoto, Aristóteles, Teofrasto, Arquilas, Esopo, Sófocica, Tucidides, Teocrito, Plutarco, Euclidea, Tolomeo de Pelusio, (el astrónomo), y Teon de Alcjandría; de Tolomeo, Teodoreto, Niceforo, S. Gregorio de Nisa, Segnesio de Circua, etc. enriquecidos de escolios y de esplicaciones. Compuso ademas estas obras históricas : 1ª Historica narratio de fratrum orthodoxorum Ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia, Francfort, 1,625, en 8, 2ª Historia rei nummariæ, et Hipvocomicus, seu de, curandis equis, en las antigüedades griegas de Gronobio. 3ª Historia Smalckaldici belli, en la Coleccion de los historiadores de Alemania por Freher. Δ<sup>1</sup> De rebus turcicis, Franciort, 1598 en fólio. Beza hablando de Camerario dice, « que la opinion » general de los hombres doctos » es que la Alemania no ha tenulo s otro mas habit en griego, sauy » pocos mas elegantes en latin y

e ninguno sins exacto. a Mr. Huet (De: claris interpritibus) stestigui, a que sa estilo es paro y castigui, a que sa estilo es paro y castigui, a que sa estilo es paro y castiguido, a y que se ha esmerado en construir dujo para ver la fidelidad que ha a guardade, en sus antores. a Escribió tambien uisos Gomentarios, p varias Notas sobre el antiguo Testamento, sobre Planto, Arencio, Ciosson, Vinglia, Quàtiliano, etc.; unas a Positas en griego y en la tin, varias Epistolas familiares, y etras abran relativas a casi totlas las ciencias.

. CAMERARIO (Jesquiu), hijo del precedente y mas profundo que su padre en el contecimiento de la medicipa y, de la historia naturali Se riedică al estudio de la química y de la botánica y rousé los ofrecimientes de algunos principes que descaban terierlo en su corte. Es autor de anuchas obras: particularmènte de hotánica, á saber : Mortus mediaus. Nuremberg, 1654, en 4. 2ª De plantis, 1586, cn 4. 3ª Electa georgica, sive opliscida de se riutica, Nuremberg, 1896 en 8, libro muy buscado. Mució Gamerario en 1598 con la reputacion de habil médico.

CAMERATA (José), pinter en ministura y grábador, nació en Venteia en 1728, dejó su patria para ir á establecerse en Sajonia doude la grabado un gran mimero de láminas muy estimalist. Munió en Dresde en 1768 siendo director de grabado en la academia do aquel lla ciudad, en cuya geleria se admiran sus estampas de las cuales citarámen las principales que son to la drocma perdida.—El padre de familia.—El David.—IS. Roque socatviendo el los impetados i nomia, del entidos de Princeccia.—

La Auncien de la Virgen y la Li-) un tiempe fué nombrado dictador mosna de S. Roque, pintados per Anibal Carracho 6 Caracci.

CAMILA (La señora), hermana del papa Sixto V. Fué à Roma despues de la eleccion de su hermano en 1585, y los cardenales de Medicis, de Est, y Alejandrini hicieron quo esta paistua se vistiera de princesa creyendo complecer de este modo al papa, quien no quiso conocerla con tan magnificos vestidos. Al dia siguiente volvió Camila al Vaticano vestida con mas sencillez y Sixte V abrasándeta, abora sois mi bermana, le dijo, y no pretendo que otro sino ye os dé el tratamiento de princesa. Camila le pidió como una gracia que concediese indulgencias á una cofradia de que la habian hecho protectora, y Sixto despues de concedérselo la alojó en el palacio de Sta. Maria la mayor, señalándela una pension anuv moderada.

CAMILO (Marco Furio), romamo ibustre por sus virtudes civiles y militares. Los veyentanos rivales de Roma se babian aprovechado de sus disensiones interiores para asolar el territorio de la república, y despues de haber amenazado á los embajadores romanos los despidieron con altrages, por lo cual parecia resuelta la ruina de Veyes. Los romanos establecieron su campo á la vista de aquella ciudad cuyo sitio duró diez años, durante los cuales bubo varias lides con éxito dudoso bajo el mando de muchos capitanes encargades de dirigir el sitio, su duracion parecia amenazar la despoblacion de Roma cuyas fuerzas apiquilaba. Espidióse pues una ley para obligar á todos dos jóvenes á casarse con las vinclas

Furio Camilo quien se encargó de dirigir la guerra. Este ilustre romano eleyado á la primera dignidad de la república sin solicitarlo, habiendo sido censor algun tiempo antes, y despues tribuno militar. se habia grangeado el aprecio y la estimacion de sus conciudadanos en el ejercicio de estas diferentes funciones. Cuando fué nombrado dictador corrió el pueblo agolpado á alistarse bajo sus banderas, confiado en el buen éxito de un caudillo tan acreditado por su valor y su actividad. Conociendo que no podia tomar la ciudad por asalto a fuerza de trabajo, hizo abrir por debajo de tierra una mina que guiaba al medio de la ciudadela y estando cierto del buen resultado, viendo al mismo tiempo la ciudad sin recursos envió á decir al senado que se presentasen inmediatamente en el ejército todos aquellos que quisieran participar del botin de Veyes. Dando inego sus órdenes para suhir al asalto, la ciudad se vió en breve liena de sus legiones con grande admiracion de los sitiados que un instante antes se consideraban en una perfecta seguridad. Asi fue tomada como una segunda Troya la ciudad de Veyes, despues de un sitio de 10 años. Sus despojos enriquecieron al vencedor. Decretó el senado los honores del triunfo 🛦 favor de Camilo que se cubrió de gloria con la destruccion de la rival de Roma y en ella entró como sus antiguos reyes en un carro magnifico tirado de cuatro caballos blances, distincion que no podia dejar de disgustar à la mayor parte de los espectadores, pues considerando aquellos caballos como sagraele los soldados muertos, y al mis-i dos, los creian mas propios para

honrat à los dioses que à sus generales. Despues de haber triunfado de los veyentanos, dirigió sus armas contra los Faliscos, y ponieudo el ejército de estos en derrota, sitió su capital que trató de hacer una larga y vigorosa resistencia. No hiciéramos mencion en este artículo de la reducción de esta pequeña plaza á no ser por un rasgo del general romano, que consideramos serle mas glorioso que todos sus triunfos juntos. Un maestro de escuela encargado de la enseñanza de los niños pertenecientes á las primeras familias de la ciudad, consiguió sacarlos de ella artificiosamente y llevarios al campo de los romanos, donde ofreció entregarlos á Camilo como el medio mas seguro de forzar á los habitantes á rendirse prontamente. Camilo absorto al ver la perfidia de un bombre, cuyo deber era el de proteger la inoceucia en lugar de venderla tan vilmente, despues de haberle mirado con rostro severo por algumos instantes, « hombre abomina-» ble l'esclamó al fin; ofrece á gen-» tes como tú y no á mí tus viles » proposiciones. Aunque somos enen migos de tu ciudad ¿acaso han » dejado de existir vínculos natura-» les que unen á los hombres entre » sí y que nunca debieran romper-» se? En la pas como en la guerra » hay deberes sagrados : combatia mos contra hombres y no contra .» niños. Verdad es que estos hom-» bres han obrado mal contra noa sotros; pero sus erimenes, en » comparacion de los tuyos son vir-» tudes. Contra artificios tan viles, » es un deber mio el usar de los » medios de que se valen los romaa nos : tales son el valor y las ar-» mas. » Al acabar estas palabras distancia de Roma, y alli supo que

hiro decendar al maestro de escuéla y maniatado por la espalda le entregó á sus discípulos, quienes le condujeron á la ciudad de esta manera ignominiosa. Esta goneroda conducta de Camilo produjo mas efecto del que hubieran podido sus armas. Los magistrados de la cisadad se sometieron al senado hacieudo á Camilo árbitro de las condiciones. El ilustre general a fin de satisfacer á su ejército imposo á los sitiados una moderada contribucion. conordiéudoles al mismo tiempo la proteccion y la alianza de Roma. A pesar de la veneración que tenian los estrangeros á las virtudes de Camilo, los tribupos, estes eternos promovedores de alborotos y sediciones le atormentaban de nuevo cada dia. Acusáronie de oponerse á que una parte de los romanos fuese a habitar la ciudad de Veyes. de haber ocultado una parte del botin, particularmente des puertas de bronce que tenia reservadas para su uso, y por último le citaron á comparecer ante el pueblo. Camilo viendo á la multitud irritada contra él, pagando con ingratitudes sus esclarecidos acrvicios, se determinó á no tolerar la vergüenza de aquel juicio y despues de haber abrazado á su muger y á sus bijos se preparó para salir de Roma. Habia ya salido de una de las puertas de la ciudad sin ser acompañado ni llorado de nadie : mas alli, no pudiendo resistir á su indignacion, se volvió ácia el capitolio y levantando las manos al cielo. rogo a los dioses que bicieran conocer a su patria la injusticia con que le trataba, inspirándola el sentimiento de su ausencia. Refugióse á Nardea ciudad situada á cierta

los tribunos le habian condenado á tes se habia refugiado en Veyes y pagar una muita. No tardaron en eumplirse los votos de Camilo, pues habiéndose presentado les gales delante de Roma, el senado conociondo la necesidad que tenia de ua bembre que equivalia por si sole á un ejército entero, anuló la sentencia contra Marco Furio y le ereé dictador por segunda vez. En tanto se convinieron los galos y el senado, en que aquellos evacuarian la ciudad y el territorio de Roma bajo condicion de pagarles inmediatamente mil libras en oro, cuya cantidad les fué entregada; pero el tiempo de recibir esta soma, Breno procediendo de mala fé, aumentó el peso meniendo su espada en el piatillo que contrapesaba el oro y esclemó : « desdichados de los " veneidos! " Por esta respuesta comprendicron los romanos que estaban en poder de los vencedores y que toda reclamacion seria inutil. Mientras disputaben sobre el pago, recibieron la noticia de que entraba en Roma Camile su antiguo general, que se habia apresurado á accorrerlos con un ejército considerable. Apenas hubo llegado, pregantó con tono imperioso cual era el motivo de aquella contienda y enterado de ello, hizo volver el ore al capitelio diciendo: « con el ⊭yerroy no con el oro debe ser » rescatada Roma : ye solo, ye co-» mo dictador, debo hacer la paz y la compraré con mi espada. » Da inmediatamente la batalla, derrota completamente à los galos, y salva en fin la república arrojando del territorio de ella a todos sus enemigos. A escepcion del capitolie, la ciudad habia quedado convertida en un monton de ruinas. El mayor mimero de sus habitan-

los tribunos hicieron vivas instancias para trasladar los restos de Roma á dicha ciudad, donde se hallarian casas para ponerse á cubierto y muros para defenderse. Camilo empleó toda su elucuencia para apaciguartos, baciéndoles observar que era indigno de ellos abandonar. el asilo respetable de sus antecesores, para ir á:habitar una ciudad que ellos mismos habían conquistado, y que no babía sabido defenderse. Sus demostraciones empeñaron al pueblo á trabajar gozoso en la reedificacion, y a poco tiempo empezó Roma á renacer de sus cenizas. Siendo creado dictador por la tercera vez, sometió á los Eques, los Volscos, los Etruscos y Latinos, en una palabra á todos los enemigos de la república. Triunfó por tercera vez y fueron conseguadas en el templo de Juno tres copas de oro con su nombre inscrito. en ellas. Diéronle el nombre de Rómulo, de padre de la patria y de nuevo fundador de Roma. Concediéronle la dictadura por la quinta vez, y habiendose presentado un nuevo ejercito de galos, aquel héroe, aquel buen ciudadano, aunque en edad de cerca de 80 años, arrojó nuevamente á los enemigos del territorio de la república, y murió de la peste en el año 565 antes de J.-C. cuando acababa de apaciguar una nueva sedicion. Los romanos le erigieron una estatua ecuestre en la plaza principal de Roma.

CAMILO DE LELIS (San), nació en Bacchianico, en el Abruzzo en 1550, y despues de haber pasado una vida muy desarreglada y vagamunda entró en el hospital de Santiago de los incurables en Roma. Llegó a ser ecónomo de este ( piadoso establecimiento y á fin de contribuir mas y mas al alivio de los enfermos, se propuso adoptar unos medios mas eficaces que cuantos se habian adoptado hasta entonces. Temeroso de que el estado laico ofreciese grandes obstáculos á su proyecto, emperó a estudiar con suma aplicacion los primeros rudimentos de las letras, siendo de edad de 52 años, y en peco tiem-po fué elevado á la dignidad del sacerdocio. Eutonces fundó la congregacion de clérigos menores ilamados Agonizantes, órden que aprobaron los papas Sixto V, Gregorio XIV y Clemente VIII; digna en efecto de todos los votos, y de toda la proteccion y favor que se ha visto dispensar a otras asociaciones menos útiles, aunque piadosas. El cardenal de Mondovi legó a esta érden todos sus bienes al tiempo de morir, en 1592, despues de taberla protegido y auxiliado durante so vida. Camilo de Lelis cuando vió su congregacion consolidada y estendida por muchas ciudades, renunció la prelacia superior de ella en 1607, y murió santamente en 1614. Fué canonizado por Benedicto XIV en 1646. Cicatello su discipulo escribió su vida en italiano de la cual hizo una traduccion latina el P. Halloix jesuita, y la publicó en Amberes en 1652.

CAMILO (Francisco), célebre pintor, natural de Madrid, é hijo de Domingo Camilo, florentino y de Doña Clara Perez. Fué discipulo del pintor Pedro de las Cuebas, segundo marido de la misma Doña Clara. A los 18 años de su edad, pintó Camilo el retablo mayor de la casa profesa de los jesuitas de

Francisco de Borja con una custos dia en la mano y el mundo d'los pies can trofeos militares y capelos. A les 25 años fué elegido por el duque de Olivares para pintar coa otros artistas los retratos de los reyes de España para el salon de las comedias del Buen Retiro; pinté algunes al óleo, y al fresce caterce fábulas de los metamórfeseos de Ovidio para la galeria de poniente del mismo palacio. Encarnó despues la oclebre estatua del Cristo del perdon , obra del artista Manuel Pereira, que se venera en el convento del Rosario de la corte de Madrid. Camilo se adquirió muchos amigos, tanto por su habilidad ca la pintura, como por su carácter afable y cortés. Murió en Madrid, en 1671, despues de haber pintado muchísimos cuadros en aquella conte y fuera de ella. Cean Bermudes dice, que sus pinturas tienen un colorido fresco y dulce y un dibujo correcto sunque distante de las buenas formas del siglo anterior. Sus obras mas conocidas son : en Toledo, en el cero de los capuchinos dos onadritos que representan Parages de la vida de Sta. Leocadia, en el convento de monjas de S. Torcusto, el lienzo del retable mayor; en el de capachinos de Alcalá de Henares, el del altar principal que representa á Sta. Maria Egipciaca, recibiendo la comunion del abad Socimas, con mucha composicion de ángeles, la Virgen y otros santos : esta se tiene por sa mejor obra. En la iglesia de clérigos menores, S. José en el retablo mayor; en la iglesia de Si Juan de Dios de Madrid; la Virgen de Belen y otros dos cuadros en la sacristia. En la iglesia de santo To-Madrid, que representaba á San mas represento al fresco en una hóveda de la misma la Beatisima Trinidad y en otra S. Pedro Martir. En el convento de la Merced calzada algunos cuadros en la pieza del lavatorio que está inmediata á la sacristia; en la de agonizantes en la calle de Fuencarral, un buen cuedro de S. Joaquin y Sta. Ana, y por fin existen otras varias pinturas de este célebre artista en Ballecas, el Pardo, Segovia y Salamanca.

: CAMMA, muger natural de Galecia, comocida en la historia por el becho signiente : Sinorix enamorado de Camma asssiné à Cinato su esposo con el fin de gozaria; pero la venganza de la viuda inmortalizó so amor conyugal y su noble audacia. Despues de haber despreciado los presentes y los ruegos de Sinorix, temiendo que usase con ella de violencia, fingió consentir en darle la mano. Citóle en el templo de Diana do que era sacerdotisa, aparentando que intentaba hacer su union mas solemno, y siguiendo la costumbre deque los esposos bebiesen juntos con una misma copa, Camma despues de baber pronunciado las palabras consagradas y el juramento prescrito, tomó el vaso que habia llenado de veneno, bebió de el, y le presentó a Sinorix quien no sospechando artificio alguno, apuró sin desconfianza la fatal copa. Entonces Camma enagenada de alegria, · esclamó que moria contenta pues quedaba vengado su esposo y á po-· co tiempo espiraron uno y otro en el templo. Este rasgo histórico ha dado argumento para una de sus tragedias á Tomas Corneille.

· CAMOENS (Luis de), nació en Lisboa en 1524 de una distinguida Limilia de Portugal, oriunda de

dres una buena educacion hasta que á los 12 ó 13 años de edad paso á estudiar en la universidad de Coimbra, bajo la direccion de los insignes catedráticos que el rey D. Juan III babia llamado de fuera del reino para instruir á la juventud. Camoens tenia una memoria feliz y un talento despejado; asi es que en breve se distinguió entre sus condiscipulos haciendo notables progresos en las artes y ciencias y sobre todo en la poesia. Concluidos sus estudios regresó a Lisboa, donde bien recibido por la fama de su talento y erudicion, hubiera seguido disfrutando de toda la gloria debida á sus bellísimas producciones, si su primer amor no hubiese dado principio á sus desgracias. La fupesta pasion a cierta señora le obligó á ausentarse de la capital por disposicion del gobierno, y á trasladarse á Santaren villa de Portugal. En aquel retiro se entretuvo en componer versos y en cantar á imitacion de Ovidio su destierro, ocultando las causas que lo motivaron. Viéndose por último imposibilitado de volver á la corte, pidió entrar en el servicio de Ceuta y allí neleando velerosamente en un combate naval, perdió el ojo derecho. Habia adquirido ya gran reputacion por su valor, cuando regresó á Lisboa crevendo que sus servicios militares serian recompensados; pero frustradas sus esperanzas determinó embarcarse para las Indias. En 1553 emprendió un viage para Gos en compañía de Fernando Alvarez Cabral; y despues de varios contratiempos, en los que perdió Cabral tres de les navies que mandaba, llegaron a su destino por el mes de setiembre. Camoens que no España. Recibió al lado de sos par descaba ya otra cosa que adquirir

gloria militar, aprovechó cuantas ocasiones se le ofrecieron para acreditar su valor é intrepides. Despues de haber asistido á una espedicion emprendida por el virey D. Alfonso de Noroña, de la que salieron victoriosos, en 1555 se embarcó en la armada bajo el mando del capitan Manuel de Vasconcellos, y recorrió con él el estrecho de la Meca, soportando con noble constancia todas las incomodidades de aquella árdua y arriesgada espedicion. Cuando volvió á Goa fué muy bien recibido de Francisco Barreto, que tenia entonces el gobierno de las Indias, quien le dió las mayores muestras de estimacion y de aprecio. Camoens se adquirió varios amigos de entre los mas distinguidos portugueses; pero como aborrecia la lisonja y gustaba de decir la verdad, solia emplear los ratos ociosos en satirizar con sus versos las costumbres y mal proceder de algunos empleados públicos, los cuales principiaron á conspirar contra su persona, y consiguieron al fin que el virey le desterrase á las fronteras de la China. Llegó alli en un estado tan miserable, que por compasion le nombraron provecdor ó administrador de los caudales pertenecionles á muertos ó ausentes, cuyo empleo desempeño hasta que supo haber entrado en el gobierno de la India P. Constantino de Braganza. Entonces resolvió embarcarse otra vez para Goa adonde llegó en 1561 tau miserable como habia salido. Sin duda durante su destierro habia compuesto ó estaba componiendo su poema de las Luisiadas, pues segun se cuenta sufrió en este viage un naufragio del que pudo salvarse nadando con una mano y sosteniendo su pocina con

la otra, imitando en esto a César cuando en ignales circunstancias salvó sus comentarios. El nuevo virey honró à Camoens con su benevolencia, y éste continuó disfrutando de los favores de aquel goberundor : mientras se mantavo en el gobierno; mas luego que Braganza fué reemplazado por el conde Redondo, perdió el poeta todo el apoyo : vióse perseguido de nuevo; y pudo tanto contra él la calumnia. que seusado de malversacion en los caudales darante el desempeño de su administracion en Macao, le encerraron en una cárcel donde gimió por algun tiempo. Triunió sin embargo de sua acusadores, y conseguida la libertad, cansado ya de tantos infortucios, trató de restituirse á su patria. Francisco Barreto que iba de gobernador á Safola, quiso que Camoens le acompanase á cuya pretension accedió el poeta, creyendo que alli encontraria ocasion oportuna para verificar su proyectado viage. En efecto á los dos meses de su arribo á Safola, se le proporcioné un navio en que iban algunos amigos suyos y se embarcó en el, á pesar de los esfuerzos del gobernador para impedirselo. En 1569 Hegó á Lisboa, donde en vez del premio que merecia por sus gloriosas fatigas, se vió reducido á tanta miseria, que un criado suyo Ilamado Antonio, tenia que ir pidiendo limosna de puerta en puerta para sustentarle. Entonces publicó su poema de las Luisiadas, único tesoro que habia traido de las Indias; mas esta obra no le produjo mas que elogios estériles y una pension miserable de veinte escudos que le señaló el rey Sebastian. En tal estado acabó sus dias un hombre cuya memoria á pesar

|   |   | ` |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ÷ | • |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



**CAMOENS** 

l'ivió pobre y munio pobre siendo el Homerode Gortugal de la envidia se ha eteraisado entre los eruditos de todas las naciones. Murió Camoens en Lisboa el año 1579 á los 55 da su edad y fué enterrado en la iglesia de Sta. Ana sin pompa alguna, hasta que en 1595 trasladaron su cadáver á otra sepultura en medio de la misma iglesia, donde se le grabó la siguiente inscripcion:

AQUI YAZ LUIS DE CAMOES,
PRÍNCIPE.

DOS POETAS DE SEU TEMPO:
VIVEO POBRE É MISERABLEMENTE,
É ASSI MORREO

ANNO DE M.D.LXXIII.

Y últimamente Martin Gonzalez Camara y otro caballero portugués, quitando este epitáfio pusieron en su lugar los siguientes versos compuestos por el P. Mateo Cardoso, jesuita:

Naso Elegis, Flaccus Lyricis, Epigramate Marcus, Hic jacet Heroo carmine Virgilius. Esse simul, calamoque auxit tibi, Lysia, famam : Unam nobilitant Mars, et Apollo ma-Castalium fontem traxit modulamine: at Indo. Et Gangi telis obstupefecit aquas. India mirata est, quando aurea Carmina lucrus, Ingenii, hand gazas, ex Oriente tulit. Sie bene de patria meruit dum fulminat ense: At plus dum Calamo bellica facta refert. Hunc Itali, Galli, Hispani. vertere Poetam: Quælibet hune vellet terra vocare Vertere fas, æquare nefas, æquabilis Est sibi, par nemo, nemo secundus erit.

Fué Camoens de mediana estatura y bien formado, ojos grandes, nariz un poco levantada y boca tambien grande : los años asi como las letras le habian hecho de costumbres irreprensibles; era muy amable en la conversacion, generoso con sus amigos y compasivo con los desgraciados. Sabia encarecer el mérito ageno, y nunca se envanecia de sus propias glerias literarias. Fué el primero que abrié en Portugal el camino á la poesia épica; y con su poema de las Luisiadas, dió una prueba de lo mucho que habia aprovechado en la lectura de los escritores latinos y griegos. En él describe de un modo ingenioso el descubrimiento de las Indias orientales por los portugueses, siguiendo las huellas de Virgilio en la gravedad y armonia de las palabras, y esforzándose en imitar á Homero en las ficciones alegóricas. Es notable la magestad y el respeto que inspiran las palabras de Júpiter en el canto primero; la cólera de Murte en el mismo canto, y la ternura con que habla Vénus á Júpiter en el canto segundo, pidiéndole socorro y favor para los navegais tes. El episodio de Doña Inés de Castro en el canto tercero es de singular belleza; y la descripcion del gigante Adamastor guardian del Cabo de las Tormentas, puede compararse con las mejores descripciones de los buenos poetas antiguos y modernos. Pero aunque el poema de las Luisiadas haya generalmente adquirido el nombre de un buen poema épico, sin embargo se critica en él con razon la mezcla monstraosa de los dioses del paganismo con los santos de la religion cristiana; el ver á Marte al lado de Jesucristo, y a Baco al de la Virgen; a

Vérius favorecida de los consejos ( del Padre eterno, y ayudada de las flechas de Cupido, haciendo que las nereidas se enamoren de los portugueses en una isla encantada, cuya pintura es no poca licenciosa. El poema de las Luisiadas, fué impreso por primera vez en Lisboa, en 1572, en fólio, viviendo el autor, y se reimprimió en Paris 1769, tres tomos en 8. Tenemos del mismo tres traducciones en español, la primera de D. Luis Gomez de Tapia, la otra por Benito Caldera y la tercera por Enrique Garces; se ha traducido tambien en otros idiomas y es muy apreciada la traduccion que bizo en versos latinos el célebre portugués Francisco Macedo. Hay asi mismo una Coleccion de poesias de Campens no menos estimada que aus Luisiadas.

CAMOUX (Anibal), célebre centenario del siglo 18; nació en Nisa en 1638, y murió en Marsella en 1759, de edad de 121 años y 5 meses. Habia servido en las galeras en calidad de soldado y observando una vida sobría y continente llegó ≰ los 100 años sin haber estado nunca enfermo. Luis XV le concedió una pension de 300 libras. Atribuia sa salud y largos años á la raiz de angélica que mascaba continuamente. Tenia cerca de 117 años cuando Mr. de Belloy fué nombrado obispo de Marsella, y este prelado le asistió en los últimos dias de su vida. Al tiempo de morir le dijo Anibal : « Señor, os lego mi » inncha edad, » y el cardenal acordándose siempre de este singular legado, deciá riendo que le habia aceptado gustosísimo. José Vermet ha pintado á Anibal Camoux en

cual se conserva en el museo real de Paris.

CAMOS Y DE REQUESENS (Marco Antonio), del órden de San Agustin y prior del convento de Barcelona : nació en la misma ciudad, de padres nobles y distinguidos, y despues de haber estudiado letras humanas en su juventud, foé capitan de caballeria. El rey católico Felipe II le nombró gobernador de la isla de Cerdeña y en aquella época quedó viudo y se le murieron los hijos, por cuyo motivo se dedicó á las ciencias eclesiásticas bajo la direccion de un religioso agustino cuando aun gobernaba aquella isla. Algun tiempo despues se retiró del servicio militar, pasó a Roma, y á la edad de 38 años, pidió y obtuvo el hábito del órden de S. Agustin, y cuando se hubo ordenado regresó á Barcelona con una libreria muy selecta. En 1588 se graduó de doctor en teologia y en el signiente año fué maestro de su religion. En el de 1600 nombraronle prior del convento de Barcelona y visitador de la provincia de Cataluña. Fundó este sábio religioso los conventos de la Selva y de Tarrega. Felipe III le nombró arzobispo de Trani, pero murió en la ciudad de Nápoles antes de ser consagrado en el año 1606 á los 63 años de so. eilad. Fué enterrado en su convento y se le puso el siguiente epitafio, que puede servir de suplemento á este artículo.

## D. O. M.

legado, decia riendo que le habia
aceptado gustosídimo. Josá Vermet
ha pintado á Anibal Camoux en
mos et Requesens Barcino. Equiti.
sua vista del puerto de Marsella la
Ecclesia aliarumque Sardinia Ur-

bium, cum bellica potestate profecto. His deinde 38 annum agens, uxore demortua, mundi fragilitatem inspiciens familia D. Augustini Ordinis Heremitarum nomen dedit. Brevi sacræ Theologiæ Dor. et Magister. Divinique verbi concionator non vulgaris Microcomium, aliosque libros insignes edidit. Præter horas necessarias numquam otio vacavit. Archiepiscopatus Tranensis à Rege Philipo III Austriaco (Illmo. et Exmo. Comite de Benavente hujus regni pro Rege intercedente) creatiis, dum se profectioni parat Roma, sancte sicut vixit, obtit in hoc Canobio V. Nonas Martii anno 1606 ætatis suæ an. 63. menses 4, dies 1.

Fr. Fulgentius de Alegria cantaber ejusd. Ord. ac voti socius cum lacrimis P.

Camos fué insigne predicador y luen poeta. Publicó las obras siguientes: Microcosmo y gobierno universal del hombre cristiano para todos los estados y cualquiera de ellos, Barcetona 1592, en 4, y Madrid 1595 en fólio; y la Fuente deseada ó institucion de la vida honesta, en verso castellano, impreso en la misma ciudad, en 1598 en 8.

CAMPAN (Gerónimo), clérigo, natural de la villa de Onteniente, hombre doctísimo en las lenguas griegas y latina, como lo atirman Gaspar Escolano, D. Nicolas Antonio y D. Francisco Ortiz, añadiendo éste, que era poeta y retórico de los mas célebres que han florecido en la universidad de Valencia. Compuso un libro, cuyo título es: Varii. carminis liber, Valencia, 1551 en 8. Fué amigo íntimo de Miguel Juán Ablavio, quien le escribió este dístico:

Seribere plura mihi, nunc haud, Campane, licebit Carmina iam legi, dulcia visa, valc.

Tambien D. Juan Bautista Balda en las Fiestas de la Concepcion, cap. 21, pág. 625, coloca á Campan entre los poetas de conocido nombre qua ilustraron el reino de Valencia.

CAMPAN (Juana Luisa Enriqueta Genest de), nació en Paris en 1752 y murió en Nantes en 1822. Era hija del primer oficial del ministerio de negocios estrangeros y la dieron sus padres una educacion la mas esmerada. Aprendió perfectamente la música y muchas lenguas vivas, particularmente la itatiana y la inglésa. Se declaró protectora suya la daquesa de Choiseni, y á la edad de 15 años fué nombrada lectora de las augustas hijas de Luis XV. Habiendo tenido la dicha de agradar á la desgraciada Maria Antonicta entonces delfina, esta princesa la admitió en su comitiva, dispuso su casamiento en 1770 con Mr. Campan hijo de su secretario privado y á poco tiempo. la nombró su primera camarista. Colmada de los beneficios de su protectora y honrada con su confianza, en todos tiempos se mostró tan agradecida que en la funesta época del 10 de agosto se la vió sicropre al lado de aquella soberana y quiso acompañarla en el temple de donde fué arrojada por Petion. Con tan nobles sentimientos y tan noble conducta era natural que fuese muy doloroso á madama Campaa el verse acusada de haber revelado los secretos de su soberana y bienhechora, acusaciones crueles que se tuvieron por ciertas á causa de haberlas contado en muchos escritos varios autores respetables, aun-un religiosa, estableció un colegio de que engañados en esta parte. Las relaciones de madama Campan con la familia de Bonaparte y aun con este mismo, el favor en fin de que ha gozado en su avanzada edad en una corte tan diferente de aquella en que pasó su juventud, concurrieron desgraciadamente en apoyo de aquellas odiosas imputaciones. Felizmente para la memoria de la que fué el blanco de ellas la respetable duquesa de Turcel procuré desvanecerlas mediante una carta fecha 27 de abril de 1816 inserta en la noticia de la vida de madama Campan, la cual va al frente de sus memorias relativas á la vida privada de la infeliz Maria Antonieta. En medio de las incertidumbres que ocasionaron las varias contradicciones acerca de su conducta, consideramos oportuno citar en favor de esta célebre francesa el pasage siguiente : « Viéndose en la » precision de salir de Paris donde » no podia ser ya útil, al paso que n corria grandes riesgos, sué á vi-» vir de incógnita en Conbertin, en » el valle de Chevreuse llevando » consigo varios papeles de suma im- portaucia que la confiaron Luis XVI » y su augusta esposa. Denunciada y » perseguida por Robespierre no » pudo presentarse en Paris hasta » despues del 9 termidor, y a cau-» sa de su pobreza se estableció lue-» go en S. German, donde á fin de » atender á la subsistencia de su » madre ya septuagenaria, de su » hijo de edad de 9 años, su espo-» so enfermo y una parte de su fa-» milia arruinada, no teniendo mas » que una asignacion de 500 fran-» cos, buscó en sus talentos los re-cursos y consuelos que tanto ne-

» educandas y en tiempo del direc-» torio de la república francesa se » atrevió á abrir un oratorio. » En breve llegó á tener sesenta pupilas y despues ciento, siendo muchas de ellas naturales de América. Su reputacion de institutora llegó á oidos de Josefina, quien le confió la educacion de su hija Hortensia despues reina de Holanda, la de su sobrina Emilia Beaubarnais, y últimamente la de su cuñada Carolina que fué muger de Murat, encargándola ademas que no perdiese de vista la enseñanza de su hijo Eugenio Beauharnais despues princips virey de Italia. Ciertamente merecian ser recompensados tantos servicios hechos á favor de la familia de aquel que en breve iba á formar una nueva corte, y madama Campan que habia respirado el aira de la antigua y que era capaz de dar las tradiciones desconocidas de ella, sin esceso de amor propio debia esperar que un dia llegaria á representar un papel importante en aquella nueva corte. Una dicatra adulacion ácia el béroe que babia llegado á ser primer consul y que ya era formidable, podia consolidar sin duda el favor de madama Campan. Las educandas de esta representaron delante de Bonaparte la tragedia de Ester y el coloso de la Europa habiendo ascendido al trono imperial, encargó a la institutora de su hermana y de sus hijos adoptivos la direccion del colegio de Ecohen, creado á conaccuencia de la batalla de Austerlitz, para educar en él á las hijas de los oficiales de la legion de honor: En aquel establecimiento hizo reinar madama Campan un orden el mas o cesitaba. Tomando consigo una severo, adquiriéndose por muchos

y justes motivos el reconocimiento de las educandas durante siete años de desvelos y de la mas rigida vigilancia. Al tiempo del restablecimiento de los borbones en Francia fué suprimido aquel colegio: las jóvenes que en ella se encontraban fueron colocadas en S. Dionisio, y consecuentemente á esta medida cesaron las funciones de madema Campan. Se habia retirado á Mantes cuando la sobrevino otra desgracia oual fué la de ver morir á su hijo unico. Era tia del mariscal Ney; bacia algunos años que veia su tamilia afligida por contratiempos imprevistos, y por último no po-diendo resistir á tantas y tan graves pesadumbres, contrajo una enfermedad que la llevo al sepulcro, en 16 de marzo del año 1822 á los 60 de su edad. Citamos como digmas de mencionarse las obras de esta célèbre francesa : la Conversaciones de una madre con sus hijas. 2ª Varias novelas. 3ª Varias comedias morales tales como : La Vieja de la Cabaña. – Arabela o la casa de educacion. 4ª Memorias sobre la vida privada de Maria Antonieta, reina de Francia y de Navarra. 5ª Educacion de las niñas: obra traducida al español, Barcelona, 1826. 6ª Memorias anecdóticas.

CAMPANO & CAMPANI (Juan Antonio), nació en 1427 segun Niceron y Cavello, en la campaña de Roma, y segun otros cerca de Capua, de una paisana que le dió á luz debajo de un laurel. De pastor llegó á ser eriado de un cura, y aprendió tan pertectamente el latin con las lecciones de su nuevo amo que fué preceptor de aquel idioma en Nápoles. Habiéndose ad-

lentos, Pio II le nombró obispo de Crotona, y despues le trasladó á la silla de Teramo. Paulo II y Sixto IV le emplearon en asuntos los mas dissciles, pero despues este último pontífice sospechando que Campani era cómplice en una conspiracion tramada contra él le desterré de los dominios de la iglesia, y este prelado consumido de achaques y acosado de pesadumbres, murió en Siena en 1487. Habia manifestado muchas veces su elocuencia en público, una de ellas en la dieta de Ratisbona. Se distinguia entre sus ilustres amigos el cardenal Bessarioni. Campani compuso un dia veinte versos en alabanza de este cardenal, los cuales hizo que fuesen cantados en carnaval por unos músicos enmascarados y gustaron en tal manera á Bessarioni que dió á cada uno de los cantores tantos escudos cuantos eran los versos: ocurrió que Campano fingia ignorar quien fuese el antor de ellos, y Bessarioni cogiéndole la mano le dijo: Donde están aquellos dedos, que han escrito de mi tantas mentiras? y le puso en el índice una sortija que valia sesenta doblones. Quedan de él muchas obras, algunas de ellas escritas licensiosamente, pero casi siempre con política y con ingenio. Puede decirse de sa estilo, sapit antiquitatem; á lo menos de los pasages en que se ha detenido á escribir con esmero. Sus principales producciones son : 1ª Epistolæ et poemata, Leipsick, 1707, en 8, edicion publicada por Juan Burchard Menckenio, con la vida del autor. 2ª Andreæ Brachii vita, que ha sido traducida en italiano por Piccinini. 3ª Una edicion de Tito Livio, quirido gran reputacion con sus ta-l corregida en vista de muchos manuscritos, Roma, 3 tres tomos en fólio. 4ª Vita Pii II, en la celeccion de Muratori. 5ª Opera varia, en tólio, Roma, 1695.

CAMPANELLA (Tomas), domi nico, nació en Stillo, lugar de Calabria, año 1568. Aun era muy jóven cuando se distinguió defendiendo una conclusion contra un antiguo catedrático de filosofia de su orden. El anciano irritado al verse confundido por un jóven fué á acusarle de haber querido entregar la ciudad de Nápoles á los enemigos del estado y de profesar opiniones erróneas, por lo cual estuvo encerrado Campanella durante 27 meses; sufrió por siete veces el tormento en 24 horas seguidas, y por último á ruegos de Urbano VIII salió del encierro, aunque había sido condenado á prision perpetua. Pasó á Paris en 1624, sué protegido por el cardenal de Richelieu, y murió en 1639. La mejor de sus obras es su Atheismus triumfatus, Roma, 1631, en fólio, y 1636 en 4. El autor combatiendo enteramento a los ateos parece favorecerlos, porque responde muy débilmente à les argumentes que les presenta. Tambien es obra de Campanella la titulada: Civitas solis, romance político en el género de la utopia, impreso muchas veces, y últimamente en Utrech, en 1648, en 12, à continuacion del Mundus alter et idem de José Ha-Me. – De Monarchia Hispanica discursus, Amsterdam, 1653, obra en que el autor indica al rey de Esnaña los medios para llegar a la monarquia universal.

CAMPANA (Pedro), pintor, nació en Bruselas en 1505; donde se dedicó a la pintura imitando el estilo y el gusto de Alberto Durero.

Descando perfeccionarse en este noble arte pasó á Roma y autes de llegar á dicha ciudad se detuvo en Bolonia en 1530 á pintar un arco triunfal que debia servir para las fiestas de la coronacion del emperador Cárlos V, y lo ejecutó con tanto acierto que los italianos quedaron admirados del talento, facilidad y bizarria que demostró en aquella obra. Este célebre artista estuvo por algun tiempo en Roma, y en 1548 pasó á España donde residió por muchos años adquiriendo cada dia mas fama y reputacion por sus grandes talentos en la pintura. En 1552, dibujaba con carbon las figuras de los reyes para hacer por el as las estatuas de la Capilla real en Sevilla, pagando el cabildo per cada figura un ducado. Siendo ya de avanzada edad, regresó a su patria doude falleció en 1580; y la ciudad de Bruselas queriendo perpetuar la memoria de Campaña, colocó su retrato en las casas consistoriales, « Todas las obras » de este célebre artista, dice Cean » Bermudez, están pintadas en tir-» bla con suma correccion, con » grande inteligencia de la anato-» mia y de la composicion, con » fuerza de claro-obscuro, y con » espresion en las cabezas y en » actitudes; pero siempre aparece » en ellas algun tanto de su primera » escuela flamenca. Fue escelente » en los retratos y pintó con ver-» dad y duizura los paños blancos, » escolio para muchos buenos pro-» fesores. » Sus principales obras, segun el mismo Cean Bermudez, son en la parroquia de Triana, quince Tablas en el retablo mayor, relativas d la Vida de Sia Ana, titular de esta iglesia, y á la de lá Virgen Santisima : la del medio

representa d S. Jorge d caballo, patrono de la antigua parroquia. En Sevilla, las del retablo de la capilla, llamada del Mariscal, por donde se va á la sala capitular : la principal es la Purificacion de Nuestra Señora, en la que denuso au gusto flamenco; y es la mas bien colorida que se conoce de su mano. Eucima está la Resurreccion del Señor, y mas arriba un Crucifijo con la Virgen y S. Juan; à los lados de estas tablas se representa en otras à Santiago, d Cuballo, Sto. Domingo, S. Ildefonso, y S. Francisco : en el medio del basamento la Disputa con los doctores, y à uno y otro lado bay cinco retratos de D. Pedro Caballero Mariscal, fundador de esta capilla, y de su familia. En la parroquia de S. Isodoro, un S. Pablo primer hermitaño, y S. Antonio abad : del tamaño del patoral, en el altar del bautisterio. En la de S. Pedro, en un retablito que está en la nave del lado del evangelio, un S. Sebastian, un S. Geròpino, y el Señor d la columna: las demas son tambien de su mano, pero están perdidas. En la iglesia de Sta Catalina, en un altar de la capilla del sagrario Cristo d la columna del tamaño del natural, con S. Pedro, Sta. Mónica y otra figura, que parece retrato, todos en una tabla; en S. Juan de la Palma, un crucifijo con la Virgen y S. Juan en el colateral del lado del Evangelio. En la de Sta. Cruz el famoso Descendimiento de la cruz en una capilla del·lado derecho; en lo alto están los santos varones que bajan el cuerpo del Seuor, y recibe S. Juan con gran espresion de sentimiento en su semblante; y en el primer término la

Marías. Todo es grande en esta tabla : grandes formas, grandes afectos, gran fuerza del claro-obscuro y grande efecto : es la mejor obra de este profesor, y puede competir con las de los mas famosos de Italia. Encima hay una Sta. Faz, y enfrente un S. Francisco de la misma mano; y en la Iglesia de Sta. Mária de la ciudad de Carmona, diferentes santos con pasages de sus vidas en un retabliro que está á los. pies de la iglesia. Pacheco y Palemino pretenden probar que Campaña fué discípulo de Rafael de Urbino; pero se equivocan, porque este célebre maestro falleció en 152C; pudo si, haber estudiado sus obras y las de Miguel Angel Bonarota, como se deduce por el estilo de las que pintó Campaña en Sevilla.

CAMPBELL (Juan). Nació este escocés en Edimburgo, en el año 1708, y pasó toda su vida dedicado á los asuntos diplomáticos. Aunque era de complexion delicada, por un efecto de sobriedad gozó de buena salud, y llegando á la edad de 67 años, murió á fines del 1775. Es antor de un gran número de obras, entre cllas las siguientes : 1ª Historia militar del principe Eugenio y del duque de Marlborough, 1736, dos tomos en fólio, con planos y mapes, en inglés. 2ª Vidas de los almirantes y de otros oficiales de la marina inglesa que se han hecho célebres, Londres, 1742, dos tomos en 8. Se encuentran en esta obra muchos particulares concernientes á las colonias y al comercio de Inglaterra: Habia sido agente de la colonia de Georgia, en 1765 y con esto pudo adquirir muchos documentos y no-Virgen Santisima sostenida por las ticias interesantes. 3º Viages y aventuras de Eduardo Brown, en 8. 4ª Memorias del duque de Riperda, 1740, en 8. 5ª Historia compendiada de la América española, 1741, en 8. 6ª Coleccion de viages, dos tomos en fólio, que pueden servir de continuacion á la de Juan Harris. 7ª Biografia británica, 1740, á 48, dos tomos en fólio. 8ª Arte de prolongar la vida y el vigor del espiritu, 1742, en 8. Trabajó asociado con otros en la parte de la historia moderna de la historia universal, por una sociedad de ingleses. Este Campbell, es diferente del que hizo las esplicaciones de las 200 láminas que conponen el Vitruvius britannicus, Lopdres, 1715, tres tomos en fólio.

CAMPCERVER Ó CAMPSERVER (Ignacio), jesuita : nació en Manresa en Cataluña en 17 de mayo de 1722, tono la sotana a 10 de octubre de 1738: murió en Ferrara en 1798, enseñó retórica y fué lector de filosofia en Gerona, y despues dedicó todos sus estudios á las matemáticas, las que enseño en el colegio de nobles de Barcelona hasta la espulsion de la compañia. Publicó dos oraciones retóricas, una en latin y otra en griego, Gerona 1751 y 1753, las guales se imprimieron con el nombre de un discípulo suyo. Las otras obras suyas son: Amalihæ.im prosodicum, seu Prosodia latina sex vocabulorum millibus aucta, en dicha ciudad por Antonio Oliva, 1757. - Cosmographia-fisico-historica, e stato presente del mondo, Ferrara, 1785, por Francisco Pomatelli en 8., Eu el prefácio de esta obra adyierte à los lectores que tiene del todo acabada la Biblioteca y Dicciona rio matemático en latin en 6 tomos, el cual habia comenzado en castellano en España: Amalthæum

alterum prosodicum seu Prosodias hispana; manuscrito que dejó en Barceloua junto con la Vida de Jesucristo, del abad S. Real traducida en español, y con otro en trestomos intitulado Zotlo litteratorum; en el que se trata de los crasos errores de algunos autores, de sus sueños y vanidad, de las hibliotecas de los illiteratos y de las ridiculas inscripciones de los libros, y finalmente, Mercurio geográfico ó Vocabulario en dos volúmenes muy grandes.

. CAMPEGGI (Lorenzo), natural de Bolonia, cardenal de la creacionde Leon X. Estuvo casado antes de entrar en el estado eclesiástico. Clemente VII le envió à Alemania en 1524, en calidad de legado, para asistir á una mueva dieta convocada en Nuremberg, pero no pudo conseguir en ella cosa alguna. Pasados cuatro años, en el 1528, fué enviado á Londres para ser coadjutor de Volseo en el juicio sobre el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragon, á quienes hizo presente lo que debian esperar de un legado sidio y pacífico. Espuso al rey lo mucho que perjudicaba á sa reputacion el descontento de los ingleses, y la desesperacion de una princesa juiciosa y llena de virtudes. No habiendo podido alcanear nada de la obstinacion de Enrique, trató, segun dicen, de persuadir á la reina á que consintiese en separarse de un esposo de quien no poseia ni la confianza ni el corazon, y que sacrificase sus derechos al reposo de la Europa amenazada de la guerra y de un cisma : pero esta proposicion solo pudo entenderse bajo el aspecto de una simple separacion, sin disolverse un matrimonio reconocido por válido

y que ninguia autoridad pedia antilarle. Por último, viendo Campeggi que eras del todo inútiles sus buenas intenciones, regresó á Rozna y murió en el año 1539. Se encuentran muchas de sus Cartas, importantes para la historia de su tierapo en la coleccion intitulada: Epistolarum miscellanearum libri X, Basilea, 1530 en fólio. Sigenio ha publicado la Vida de este cardenal, en un tomo en 8.

CAMPEGGI (Tomas), sobrino del cardenal Lorenzo Campeggi, á quien acompaño en muchas legaciones; le ayudó en el gobierno de Parma y de Plasencia y le sucedió en el obispado de Feltri. Despues le envió Paulo III á Worms en clase de nuncio en 1550, para asistir á la conferencia que debia celebrarse entre Eckio y Felipe Melanchton, la cual se suspendió al empezarse. Hallábase en 1545 en el concilio de Trento al tiempo de la apertura de él, y en la segunda sesion inclinó a los PP. del concilio á decidir que se trataria juntamente de les dogmas y de la reforma. Murió en Roma en 1564, contando de edad los mismos años que su siglo. Este prelado nos ha dejado niuchos tratados admirables por la fuerza y la claridad de los argumentos, y en los cuales se aleja de las ideas adoptadas por la mayor parte de los teólogos ultramontanos; entre estos tratados citamos como el mas importante el que tiene por título : De auctoritale santorum conciliorum; Venecia, 1561. El autor supone en él que el papa puede ser depuesto en un concilio general, pero en el sale caso de que hubiese incurrido en beregia, lo cual mira el mismo

caso et concilio no tiene derecho alguno sobre el sumo pontífice, y unicamente puede negarle la obediencia en cuanto mandare contrario à los intereses de la Iglesia. Concede al papa el derecho ordinario de convocar los concilios, pero si lo reusare, reconoce que este dérecho es devuelto á los cardenales. despues a los príncipes, y aun enseña que los obispos podrán reunirse por su propia autoridad. Considerando al papa como gefe é cabeza del concilio; quiere que los decretos se publiquen en su nombre, pero no admite su infalibilidad; y la del concilio unicamente la reconoce en las decisiones de se Los mismos principios reinan en los demas tratados suyos; prueba la obligacion de la residencia de los pastores, aunque no la cree de derecho divino ; se declara contra la pluralidad de los beneficios y la simonia, y se esfuerza al mismo tiempo en justificar las reservas y annatas, cuyo origen dice, solo viene del concilio de Viena en 131 t y reconoce en el papa el derechø de establecer impedimentos dirimentes para los matrimonios de los católicos con los hereges, mirandolos no obstante como indisolubles. Finalmente sobre el Celibato eclesidotico, prueba que no es necesario abolir la ley que obliga al celibato á los que han recibido las órdenes sagradas.

tamos como el mas importante el que tiene por título: De auctoritate santorum conciliorum; Venecia, 1561. El autor supone en el guardo de papa puede ser depuesto en un concilio general, pero en el solucidos general, pero en el solucidos guardos de que hubiese incurrido en heregia, lo cual mira el mismo educado en la casa paterna. Estus como imposible. En cualquiera otro

tros Gaubio - van - Royen. y Albino; y despues de la muerte de sus padres, Camper que habia sido siempre muy inclinado á viajar, partió para la Inglaterra, donde contrajo amistad con todos los sábios. Habiendo vuelto al continente iné a visitar en Paris á Buffon, Montesquieu, d'Alambert, y todos aquellos que se habian hecho célebres por su ciencia. Recorrió luego la Flandes, la Alemania, y la Prusia, donde Federico el Grande y el príncipe Enrique le acogieron bondadosamente, y tanto alli como en otras partes procuró conversar con todos aquellos que gozaban de la reputacion de hombres sabios. De vuelta á su patria desempeñó en ella succeivamente algunas cátedras de filosofia, medicina, etc., en diferentes universidades, y mantuvo siempre correspondencia con los sablos que habia conocido en sus viages. Concurrió muchas veces á los premios propuestos por las acadenias : despues de haber sido coronado por la de las ciencias, obtuvo cl'accessit de ella en 1776; y en el 82 las academias de Dijon, Tolosa, Leon, Harlem, y la sociedad de Edimburgo, le adjudicaron diferentes premios. Siendo ya individuo de las academias de Berlin, de Petersburgo y de las sociedades de Gotinga y de Londres, fué escogido por la academia de Paris en 1785 para ocupar uno de los ocho puestos ó empleos que concede á los estrangeros, y segun Boerhaave, Camper es el único holandés que ha tenido este honor. Las tareas literarias no le impidieron ocuparse en asuntos políticos: fué ministro del consejo de estado y diputado á la asamblea de los estados de la provincia de Frisa.

Cuando la revolucion de 1787, siguió el partido del estatuder, sin aprobarle no obstante en todos sus actos y aun se cree que el dolor de verle triunfar aceleró su muerte acaecida en 7 de abril de 1789: Hizo Camper muchos descubrimientos importantes concernientes á la anatomia. Se habia ocupado mucho en el estudio de la osteologia comparada; y todo aquello que él no habia hecho mas que observar, despues ha sido aclarado por los grandes y útiles trabajos de Mr. Cubier, quien hizo de Camper honorífica mencion en un discurso dirigido al emperador sobre los progresos de las ciencias físicas, desde 1789. Entre las Memorias que ha dejado este sábio médico citamos como escogidas las signientes : 1ª Demostrationum anatomico - pathologicarum libri duo, Amsterdam, 1760, á 62, dos tomos en fólio. 2ª Dissertatio de fractura patelle et olecrami, la Haya, 1789, obra póstuma, publicada por el hijo del autor. 3ª De admirabili analogia inter stirpes et animália. 6º Descripcion anatómica de un elefante macho; obra póstuma publicada tambien por su bijo en 1801, en fólio y reimpresa en el tomo segundo de las obras de P. Camper, relativas á la : historia natural, la fisiologia y la anatomia comparada, traducidas al francés por Jensen, y precedidas del elogio del autor por Condorcet, 1803, tres tomos en 4. Antes de esta publicación poseina va los franceses estas obras : 12 Discriacion sobre las variedades que caracterizan la fisionomia de los hombres de diversos climas y de diversas edades por Jensen. 2ª Disertacion fisica sobre las diferencias efectivas que presentan las facciones del rostro entre los hombres y sobre la belleza que caracteriza las estatuas antiguas, traduccion por M. B. D. Utrech, 1791, en 4. 3º Discurso sobre los medios de representar las diversas pasiones que se manificstan en el Fostro y sobre la admirable conformidad que existe entre los cuadrúpedos y los hombres, traducido por él mismo, Utrech, 1792, en 4.

CAMPIAN (Edmundo), jesuita, mació en Londres en 1540; fué -primeramente diácono anglicano y despues se refugió en Irlanda para profesar alli libremente la fé católica. Sus relaciones con los distinguidos personages que desertaban de la reforma, dicron motivos de sospechas y rezelos á los protestantes, y Campian para librarse de sus pesquisas regresó á Inglaterra y de alli pasó al continente en 1570 : enseñó teologia en el cole. gio inglés de Douai y en 1573 fué a Roma donde le admitieron en la compañia de Jesus. El doctor Allen que estaba al freute de la mision católica de Inglaterra exigió del gemeral de los jesuitas que le enviase individuos de la compañía designando al mismo tiempo á Campian y Parsons. Sobresaltado el gobierno -por las numerosas conversiones que conseguiau en todas las clases del estado, mandó arrestar á Campian y fué juzgado con otros misioneros. Fundábase el acta de acusacion en que habian intado una obediencia sin límites al obispo de Roma, conspirado contra la vida de la reina y escitado los pueblos á la rebelion. Ofrecieronles el perdon, y algunos beneficios si querian renunciar su mision, y reconocer á Isabel como cabeza de la iglesia anglicana; y habiéndose negado a ello abierta- la taluña. Son muy apreciables sus

mente, Campian y tres de sus compañeros fueron ahorcados en la plaza pública de Tiburn y descuartizados en 1º de diciembre de 1581. Entre las obras de este religioso se encuentra una Crónica universal.-Una Historia de Irlanda, publicada en Dublin, en 1633, en fólio. – Un Tratado contra los protestantes de Inglaterra, y Diez pruebas de la verdad de la religion católica, en latin. Por su fin trágico ha sido comprendido en el número de los mártires de la sé apostólica y romana.

CAMPILLO Y MATEU (Antonio), presbítero, natural de Barcelona y beneficiado de la parroquia de San Jaime de la misma ciudad : enseñó filosofia en el colegio tridentino, y fué por mas de cuarenta años notario mayor de la curia episcopal de su patria. Trabajó muchísimo en la inteligencia de documentos antiguos, y del valor de las monedas, y publicó la signiente obra : Disquisitio methodi consignandi annos Aerae christianæ onvissæ in fere omnibus publicis chartis antiquis, apud Catha. loniam confectis, Francigenisque, ante annum, 1180, impreso en Barcelona en 1766, un tomo en 4. Dice Sempere hablando de esta obra de Campillo, « no obstante la » portada gótica y estilo bárbaro » en que está escrito, la obra conn tiene muy buenas observaciones. » las cuales manificatan que aunque s el autor tenia poco gusto en el » modo de esplicarse, no carecía » de juicio y crítica, para combinar » lo mucho que habia leido, y no-» tar cuanto podia contribuir á » perfecciouar la cronologia, parti-» cularmente de la historia de Ca» noticias y observaciones acerca » del valor de las monedas antiguas » y modernas de Barcelona. Tam-» bien le debe la república literaria » la publicacion de treinta instru-» mentos antiguos, que ilustró con » algunas notas al fin de la misma » obra. » Y por último era Campillo muy práctico é inteligente en el manejo de causas eclesiásticas forenses, especialmente de las matrimoniales y beneficiales; por lo que fué consultado siempre en les asuntos mas díficiles.

CAMPISTRON (Juan Galberto de), poeta dramático, individuo de la academia francesa, nació en Tolosa en 1656; era de una familia honrada y dominado de su aficion á la poesía y á las bellas letras, siendo muchacho se fué á Paris en donde el conocimiento que bizo del ilustre autor de Atalia le fué ventajoso bajo dos aspectos, pues Racine, no limitándose á guiar á Campistron en la carrera dramática, pensó en su fortuna y le propuso al duque de Vandoma para la composicion de su pastoral heróica de Acis y Galatea; composicion que el principe hizo poner en música por Lulli, en 1686 y representarla en su quinta de Anet. Los talentos y el caracter del protegido, la viveza de su imaginacion y lo festivo de su genio tueron suficientes prendas para grangearse el favor del príncipe, quien le bizo secretario de sus comandancias y despues secretario general de los presidios. A la misma benevolencia delió tambien sus títulos de caballero comendador de la órden de Santiago en España, y de marqués de Penango en el Montserrato. El poeta cuya compañia habia Ilegado á ser en cierto modo necesaria al príncipe, le acom-

paño en sus diferentes campañas. El rasgo siguiente caracteriza suficientemente la jovialidad del patrono, asi como en el cliente aquella incuria y dejadez natural del hombre de ingenio. Siendo secretario del duque de Vandoma tenia por mas cómodo quemar las cartas que escribian al principe que contestar á ellas; este que no lo ignoraba, viéndole un dia delante de la chimenea en la cual echaba muchos papeles, « aqui tenemos, dijo, á » Campistron ocupado en dar con-» testaciones. » Su Teatro cuya mejor edicion es la de 1750, tres tomos en 12, prueba mucha inteligencia en el arte, aunque el estilo es débil y salto de colorido. En vano se esforzó Campistron en imitar á Racine; parece á un aprendiz que tiene à la vista el cuadro de un maestro y que traza con mano tímida é indecisa algunas figuras estáticas. Entre sus Tragedias, de las cuales ninguna se representa boy dia, merecen leerse Tiridates, Acis y Galatea. Su comedia del Celoso despreocupado, es la única que se conserva en el teatro. Las obras de Campistron con un Comentario sueron publicadas años hace por Mr. Lepan.

CAMPOMANES (D. Pedro Rodrigues conde de), nació en Santa Eulalia de Sorriva, pequeño pueblo del concejo de Tineo en el principado de Asturias, el dia 1º de julio de 1723. Hasta la edad de 6 años y medio estuvo al lado de su madre Doña Maria Perez de Sorriba viuda de D. Pedro Rodriguez Campomanes; y luego le recibió bajo su cuidado au tio D. Pedro Perez de Sorriba canónigo de la iglesia colegial de Santillana. Lo que debió Campomanes a este buen eclesiástico lò



CAMPOMANES jurisconsulto español, sabio defensor de las regalias.

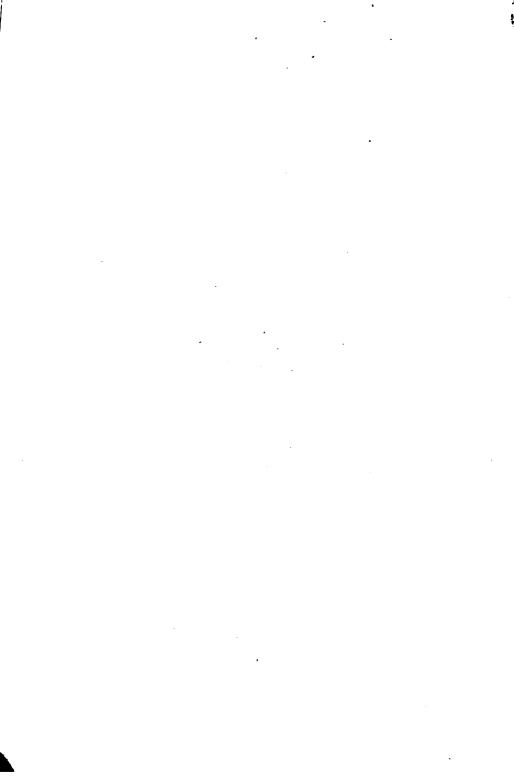

manifestó él mismo en el testamen- i des conocimientos que su discípulo to cerrado que otorgó en 28 de junio de 1791, donde dice : « A él » desde la infancia debí la educa-» cion y principios que despues me » aprovecharon para mis adelanta-» mientos y desempeños de las gran-» des obligaciones en que la provi-» dencia divina se dignó constituir-» me. » La aplicacion del tierno Campomanes en las humanidades fué tal, que á los diez años y medio de su edad, ya traducia el Ovidio en versos castellanos, y esplicaba toda la mitologia de cada dístico; sabia la geografia, y compuso una oracion latina que recitó en presencia del cabildo con particular satisfaccion y gozo de su maestro D. Manuel Gozon. A los once años empezó el estudio de la filosofia en el convento de dominicos de Santillana, y no pudiendo acomodarse á las inutilidades del curso de artes que se le habia puesto en las manos, se ocupaba en cultivar mas y mas la amena literatura, dedicándose tambien desde entonces á estudiar voluntariamente los principios de la jurisprudencia en la Instituta de Justiniano. Concluida la filosofia, se puso á enseñar gratuitamente las humanidades en Cangas, dando asi un claro testimonio de su patriotismo y de su instruccion. A los 19 años se halló ya en estado de aliviar las tareas del mayor de los profesores de su tiempo, D. Juan José Ortiz de Amaya, letrado de gran crédito en Madrid y catedrático que habia sido de leves en Sevilla. Este sábio, que en 1748 levó en la real academia de la historia el plan de una historia eclesiástica nacional que intentaba hacer con el título de España sagrada, viendo los muchos y gran-l pre de encargos y negocios, sin de-

Campomanes manifestaba en este ramo de literatura, le confió los papeles mas delicados, confesando aquel célebre escritor que la ayuda del discípulo le era en estremo ventajosa. El lucimiento de éste en el examen que sufrió en el consejo para ser recibido de abogado fué tal, que uno de los ministros examinadores le buscó al instante para encargarle un negocio de su particular interes. Dedicado Campomanes constantemente al estudio, á la meditacion y al trato con los sábios, aprendió el idioma árabe de Don Miguel Casiri y el griego de Don José Carbonell, con los cuales conservó estrecha amistad toda su vida: frecuentó mucho la celda del maestro Fr. Martin Sarmiento, benedictino, bien conocido por su estraordinaria erudicion; y al lado de estos sábios profesores perfecionó sus grandes talentos el estudioso Campomanes. El marqués de la Ensenada le tenia designado para el primero de los cuatro literatos que pensaha dedicar á escritores públicos. Don Alfonso Clemente de Arastegui, su admirador, aprovechó en Nápoles la ocasion de que ya oyera su nombre Cárlos III, pues teniendo el príncipe de S. Nicandro que seguir un pleito de mucha consideracion en España; hablando de ello con el rey y con Arostegui, preguntó S. M. á este por un alogado de buen desempeño en Madrid. Arostegui indicó al momento á Campomanes, dando las razones de su confianza, y en efecto consiguió el príncipe el mejor suceso en su litigio. Once años brilló en el foro Campomanes con el mayor aplauso, oprimido siemjar por esto el estudio de las lenguas sábias y de muestras antigüedades é historia; y desde entonces el público, principió á gozar de algunas de sus versiones en árabe. En 29 de marzo de 1748, fué admitido por individuo de la academia de la historia. En 1751 y 54, hizo dos viages en compania de D. Lorenzo Dieguez al monasterio de S. Lorenzo del Escorial, para cotejar los códices de los concilios de España que alli habia, cuyos trabajos se han publicado en el tomo segundo de las Memorias de la academia. En 1752 presentó á este real cuerpo copia de una inscrip--cion arabiga hallada en Mérida, con su version castellana, y esplicacion crítica é histórica de su contemido. En 1753 y 55 propuso y dió el plan de las colecciones litológica y diplomática, y leyó una disertacion sobre las leyes y gobierno de los godos en España. En el año 55 fué uombrado asesor de correos, dándole despues los honores del consejo de hacienda, y en este destino permaneció hasta el año de ·1762, en que fué nombrado fiscal; en este tiempo formó una aprecia-Dilísima ordenanza para el gobierno de aquella renta, estendiendo sus ideas al mejor arreglo de la coznunicacion con nuestras colonias do Ultramar, de manera que la traslacion de correos marítimos á la Coruña, que cra una de las circunstancias que prevenia la misma ordenanza, fué de suma comodidad para la correspondencia y de ahorro para el real erario, por la combinacion que supo hacer el Sr. Campomanes del real servicio con el comercio, teniendo presente el granaxioma de que si no se unen el in-

blico, pocás veces será este mirado con la atencion y el esmero debido: Cuando se trató de provéer la fiscalia del consejo, manifestó el rey Carlor III que queria un buen abogado que supiese defender sus regalias, sobre cuyo punto habia esperimentado varios escesos de los curiales de Roma, durante su reinado en Nápoles ; y acordándose S. M. de lo que habia oido del mérito de Campomanes le nombró para este empleo, cuando éste solo tenia 39 años de edad. No se equivocó el monarca en esta eleccion: Campomanes supo siempre desempeñar con tanto acierto como facilidad los cargos mas dificiles; cuando hablaba en el consejo la sala se llenaba de gente por oirle; el espíritu de órden á que la práctica de los negocios le habia acostumbrado dalra una claridad y fuerza admirable á sus discursos, y por otra parte la viveza de su ingenio, la fertilidad de su erudicion y la facilidad en el decir bacia tan atractiva y agradable su elocuencia, que el oirle era un verdadero placer para los oyentes. Aun cuando presidió este tribunal como decano y como gobernador en propiedad, siempre hubo un gran concurso al tiempo del despacho de peticiones, admirando la facílidad que tenia en proveer. En uno y otro tiempo cuidaban los letrados de hacer con exactitud las citas de leyes y doctrinas necesarias á su propósito, temiendo las correcciones que en el mismo acto solia bacerles, con las que demostraba su prodigiosa memoria y su mucha lectura. , « En efecto la fiscalia » de D. Pedro Rodriguez Campo-» manes, como dice el academico » de número D. Vicente Gonzalez terés del particular con el del pú- a Arnao en su elogio, fué el tiempo

n de la concordia del sacerdocio y n del imperio en España, lo fué de n la vivificacion de la agricultura, » industria y comercio, lo fué de la » regeneracion de los estudios púa blicos, y lo fué últimamente del a consuelo de los hombres desdia chados sin culpa suya. » Hallándose con el encargo de presidente del consejo de la Mesta, emprendió un viage por Estremadura, Andalucía y parte de las Castillas, sin duda con el objeto de perfeccionar sus proyectos sobre la agricultura y ganaderia. Buena prueba es de las grandes observaciones que hizo en estos ramos la respuesta fiscal que dió el año de 1770 en el ruidoso espediente sobre la Mesta, principiado en 1764. Campomanes atendia constantemente a todo cuanto podia tender á la felicidad del reino. Con sus discursos contribuyó directamente á las grandes obras de caminos, puentes y calzadas: exortó siempre á que se hermoseáran las entradas y salidas de los pueblos; y protegió en cuanto estuvo de su parte á los corregidores que se esmeraban en estos objetos; y por fin á él se debe la habilitacion que se hizo de varios puertos para el comercio de América, y el alivio de muchas trabas que se le quitaron. A pesar de sus estraordinarias ocupaciones asistió con puntualidad á la sociedad matritense y en ella trabajó varios informes y memorias, de las cuales se han impreso algunas entre las de este cuerpo patriótico. En el año 1764 habia sido nombrado director de la real academia y por repeticles elecciones lo continuó siendo por especio de 27 años sin interrupcion. A vista de tanto mé-

rey Cárlos III honró al Sr. Campomanes con la cruz pensionada de sur órden desde su establecimiento en 1/780, y con el título de Castilla. sóbre un coto que le habia dado. en 1772 : Cárlos IV en 1789, le : nombró en propiedad gobernador del consejo donde habia presidido como interino desde 1785. En el de 1791, se le admitió la renuncia: del gobierno, nombrandole consejero de estado, y en 1798 fué condecorado con la gran cruz de la citada órden española de Cárlos III.:.. sin que estas altas distinciones y encargos alterasen en lo mas mínimo: su carácter de probidad, de moderacion, de sujecion al órden y dedulzura para con sus semejantes. En el mismo año de 1798 le eligió: nuevamente la real academia su director, y no obstante el mal estado de su salud y sus muchos achaques, asistió en aquel trienio. á muchas juntas, mostrando siempre el grande amor con que mira-ba aquel establecimiento. Era infatigable en la adquisicion de libros, manuscritos, monedas y demas antigüedades que constituyen hoy la riqueza de aquel cuerpo. Durante su direccion se esmeraron de todas partes en dar muchas noticias geográficas, y en comunicar avisos sobre las antigüedades que se descubrian. Por último, segun indica el Sr. Gonzalez Arnao, son muchas las cédulas litológicas y diplomáticas y no menos las de voces geográficas hechas por nuestro Conde; y no bay duda que los españoles amantes de las glorias de su nacion aguardan con impaciencia ver publicado el pequeño diccionario que se dice está impreso y que no se ha publicado pensando mejorarle. rito y de tan buenos servicios el Esta será una de las muchas pruebas que recibirémes de este ilustre | cuerpo que con tanto zelo se ha esmerado en la ilustracion pública. Iban empeorándose cada dia mas y mas las dolencias del Sr. Campomanes, nacidas de su incesante trabajo mental; sin embargo su animo superior al dolor gozó hasta sus últimos dias de los recursos que le habia proporcionado la cultura de su entendimiento; pero mientras se ocupaba en el arregio de sus negocios domésticos y en dictar varios pensamientos y producciones literarias, fortificando su ánimo con las múzimas consoladoras de la religion. Hegó al término de su carrera en 14 de diciembre de 1802. Las obras del Sr. Campomanes son las siguientes: 1ª Disertaciones históricas del orden y caballeria de los Templarios, o Resumen historial de sus principios, fundacion, institutos, progresos y un apéndice o suplemento en que se pone la regla de esta orden y diferentes privilegios de ella, con muchas disertaciones y notas tocantes no solo d esta órden, sino a las de S. Juan, Tentonicos, Santiago, Calatrava, etc., Madrid, 1747. Guando publicó esta obra no tenia mas que 24 años, y notando despues los defectos de que adolecia en el órden de las ideas y en la exactitud y crítica de las noticias, procuró recoger cuantos ejemplares pudo para quitarlos del uso comun; sin embargo será siempre admirable ver en tan corta edad, tanto caudal de erudicion. 2ª En 1751 tradujo del árabe y publicó en compañia de su maestro D. Miguel Casiri, dos capítulos de la obra de Ebn el Awam, sobre el cultivo de las tierras que sirve de apéndice al tratado de agricultura del Sr. Thull,

tiguedad marítima de la república de Cartago, con el Periplo de su general Hannon traducido del griego, é ilustrado por D. Pedro Rodriguez Campomanes etc., Madrid, 1756. El Sr. de Campomanes habia proyectado escribir la Historia de la marina española, y tomando su origen de los siglos mas remotos compuso esta obra para que sirviese en cierto modo de introduccion por el íntimo enlace que tiene nuestra Historia antigua con la de los cartagineses. Precede un Prologo y discurso literario sobre el Periple de Hannon, sigue un Discurso preliminar sobre la marina, navega cion, contercio y espediciones de la república de Cartago dividido en tres partes, y últimemente se añsde una *Ilustracion* en la que se esplican y declaran muchos lugares obscuros del Periplo. Los sábios autores de las memorias de Trevoux al anunciar esta obra dijeron que la parte histórica estaba escrita con delicada crítica ; que la traduccion era tan sencilla como el testo; que el traductor era demasiado diestro para no haber seguido siempre el sentido del original, que el comentario y las notas, como la parte mas dificultosa de la obra, hacian el mayor bonor á su autor, el cual se manifestaba muy instruido en la geografia, en la bistoria antigua, y en las lenguas; que esta obra acreditaha que en España se conocia; cultivaba y protegia la erudicion. A esta misma obra debió el Señor Camponianes el honor de ser admitido por académico en la clase de estrangeros en la real academia de inscripciones y buenas letras de Paris. 42 Memorial del principado de Asturias sobre los agravios de traducido tambien en español. 3ª An- las operaciones hechas por los co-

misionados para regular la cuota | correspondiente d la única contribucion, 1757. 5ª Itinerario de las carreras de posta de dentro y fuera del reino, que contiene tambien las leyes, y privilegios con que se gobiernan en España las postas desde su establecimiento, etc., 1761. 6ª Noticia geográfica del reino y caminos de Portugal. 7ª Resumen del espediente que trata de la policia relativa d los gitanos para ocuparles en los ejercicios de la vida civil del resto de la nacion, 1763. 8ª Esplicacion y suplemento de las instrucciones publicadas, la primera en 25 de julio de 1751, y la segunda en 17 de noviembre de 1759, para el recogimiento y útil aplicacion al ejercito, ú obras públicas de todos los vagantes y mal entretenidos, etc., 1764. 9ª Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos, 1764. 10ª Tratado de la regalia de amortizacion, Madrid, 1765 en fól. De esta obra se hizo una bella edicion en la imprenta de Antomio Oliva, en Gerona, 1821, en 4. El senado de Venecia dispuso la traduccion de esta obra que se imprimió en aquella ciudad en 1777, y en Milan en tres tomos en 8 en el mismo año. 11ª Memorial ajustado, hecho de orden del consejo pleno d instancia de los señores fiscales, del espediente consultivo, visto por remision de S. M. d el, sobre el contenido y espresiones de diferentes cartas del reverendo obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancaster, Madrid, 1768. 12º Memorial ajustado de órden del consejo, sobre diferentes ramos de les abastos de Madrid, desde que en el año 1766, se pusieron de orden de S. M. d cargo de su corre- 15º Discurso sobre el fomento de

gidor y ayuntamiento por haberse estinguido la junta que los manejaba, y alcanza la serie de hechos hasta 20 de mayo de 1768. Madrid, dos tomos en tólio. 13ª Memorial ajustado hecho en virtud de decreto del consejo, del espediente consultivo que pende en el en fuerza de real orden comunicada por la secretaria de Estado y del despacho universal de Hacienda, con fecha en S. Ildefonso de 20 de julio de 1764, entre D. Vicente Paino y Hurtado, como diputado de las ciudades de Voto en cortes. Badajoz, Mérida, Trujillo y sa Sexmo, Llerena, el Estado de Medellin, y villa de Alcantara. por si y toda la provincia de Estremadura y el honrado consejo de la Mesta general de estos reinos, en que intervienen los señores fiscales del consejo, y D. Pedro Manuel Sanz de Pedroso y Jimeno, procurador general del reino, sobre que se pongan en práctica los diez y siete capítulos ó medios que en representacion puesta en las reales manos de S. M. propone el diputado de las ciudades y provincia de Estremadura, para fomentar en ella la agricultura y cria de ganados, y corregir los abusos de los ganados trashumantes, Madrida 1771.. 14ª Respuesta de los señores fiscales del consejo, el Sr. Campomanes, y el Sr. Monino, en que proponen la formacion de una hesmandad para el fomento de los reales hospicios de Madrid y San Fernando, espresando los medios con que podrán fomentarse tan útiles establecimientos, d fin de que examinado todo, se incline la caridad del vecindario d esta obra pia tan privilegiada, Madrid, 1769.

la industria popular, de orden de S. M. y del consejo, Madrid, 1774, en 8. 16ª Discurso sobre la educacion popular de los artesanos, y su fomento, Madrid, 1775, en 8. 17ª Apéndice à la educacion popular, parte primera, que contiene las reflexiones conducentes d entender el origen de la decadencia de los oficios y artes en España, durante el siglo pasado, segun lo demostraron los escritores coetaneos. que se reimprimen en este Apéndice, o cuyos pasages se dan d la . letra; Madrid, 1775, en cuatro tomos en 8. 18ª Avisos al maestro de escribir, sobre el corte y formacion de las letras, que serán comprensibles de los niños, Madrid, 1778. De esta obra se imprimieron solamente treinta ejemplares, por lo enal es muy rara. 19ª Alegacion fiscal que escribió sobre que se declarase haber llegado el caso de la reversion d la corona de la jurisdiccion, señorio y vasallage de · la villa de Aguilar de Campos y otros derechos, Madrid, 1785. 20<sup>a</sup> Otra Alegacion fiscal, sobre que se declare haber llegado el caso de la reversion á la corona de la jurisdiccion, señorio y vasallage del valle de Orosco, 1781. Ž1<sup>2</sup> Prevenciones y reglas que se deben observar en los dias 13., 14 y 15 del presente mes de julio, en las funciones y regocijos que celebra Madrid, 1784. 222 Respuesta de los tres Sres, fiscales del consejo en el espediente consultivo de las Gartujas de España, Madrid, 1779, y 23ª Dissurso sobre la Cronologia de los reyes godos, puesto al fin de los retratos de los mismos, que con los epigrafes v sumarios de sus vidas publicó Don

obras impresas de que se tiene no: ticia. Ademas, dejó: varios manuscritos preciosos y dignos de la lus pública, como son: 1º Disertacion sobre el establecimiento de las leyes y obligacion de los súbditos d conformarse d ellas, en latin que romitió á la academia de buenas letras de Bastia en Córoega. 2º Discurso histórico legal, en que se prueba el derecho de la serenisima señora infanta Doña Maria de Portugal, hija mayor del infante D. Duarte , duquesa de Parma, al reino y corona de Portugal; y el que por esta derivacion corresponde à la católica magestad del señor Cárlos III, rey de España y de las Indias. 3º Historia abreviada y general de la marina hasta el principio de los califas é imperio de Justino el menor, 4º La traduccion del griego de la obra del filósofo Salustio, intitulada de los dioses y del mundo. 50 Diez y ocho tomos en 4, con el titulo de Primitiva legislacion de España con las cortes de Naxera. 6º Otros tres tomos en fúlios titulados, Cánones de la Iglesia de España. 7º El fuero de Madrid, con un erudito prologo sobre las antigüedades de dicha villa. 8º La vida del Cid Campeador; año de la entrada de los moros en Espana, su arte militar, agricultura y modo de enjuiciar; y otros varios que todos ceden en elogio del ilustre Sr. Campomanes. Y por ultimo publicó muchas obras agenas y útiles, sacándolas del olvido en que yacian por la ignorancia y descuido de los tiempos pasados.

mismos, que con los epígrafes y sumarios de sus vidas publicó Don Manuel Rodriguez. Estas son las sus padres á la de Nules, lo que

'dio motivo sin duda a algunos para que le creyesen natural de esta villa. Su tio D. José Perez dignidad de arcediano de Chinchilla en la catedral de Murcia, que le amaba entrañablemente, se lo llevó consigo á aquella ciudad; y con este motivo Campos hizo sus estudios en el colegio de S. Fulgencio de la misma, y aprovechó tanto de las lecciones de sus maestros que por oposicion obtuvo la cátedra de teologia siendo de edad de 17 á 18 años. Fué uno de los opositores el ilustrísimo Sr. D. Antonio Posadas Rubin de Gelis, que por su mérito obtuvo la de cánones. Campos se dedicó despues á la fisica é hizo igualmente oposiciones á la cátedra -de esta cicncia en los reales estudios de S. Isidro de Madrid de las que salió con lucimiento. Este benemérito español murió en 1808 en la Mancha cerca de Belinonte en un encuentro con los franceses ·en el primer aŭo de la guerra de la independencia. Escribió Sistema · de lógica, Madrid, 1790, en 8. . El objeto de esta obra es ordenar en un sistema sencillo todas las funciones del entendimiento en busca de la verdad y reducir en pocas palabras con la debida claridad cuanto pertonece á la verdadera lúgica. La economia reducida a prin-. cipios exactos, elaros y sencillos, Madrid, 1797 en 8, y El don de ·la palabra en órden á las lenguas o al ejercicio del pensamiento, ó teórica de los principios y efectos de todos los idiomas posibles, Ma-. **dr**id, 1804, **e**n 8.

CAMPSON-GAURI, sultan de Egipto, primeramente esclavo y despues homado con muchos empleos. Fué elevado á aquella dignidad por lus mamelucos en el año de su empeño en perseguir á los

1504 de J.-C. Gobernó con pru deucia y balanceó por algun tiem" po el poder de dos grandes monar cas, Ismael rey de Persia y Selim emperador de los turcos. Se vió oprimido por este último y vendido por uno de sus súbditos llamado Cayerhei gobernador de Alepo. Selim fingiendo que marchaba contra Ismael, dirigió sus armas contra Campson y ambos ejércitos se encontraron en Comagenes, en el mismo lugar en que los turcos habian derrotado á los persas dos años autes. Cayerbei cumpliendo la promesa que habia hecho á Selim pasó al partido de este y Campson que se hallaba en la edad de 70 años. incomodado de su obesidad y de una hernia, habicudo caido del caballo fué pisoteado y murió en el apo 1516 de J. - C.

CAMUEL, tercer hijo de Nacor; dió su nombre á los camiletes pueblos de Siria, al poniente del Eufrates.—Hubo otro Camuze hijo de Sestan de la tribu de Esraim, el cual sué uno de los diputados para bacer el repartimiento de la tierra prometida á las demas tribus.

CAMUS (Juan Pedro), nació en Paris en 1582; á la edad de 26 años le nombraron obispo de Belley y sué consagrado en su catedral por San Francisco de Sales. Se hizo amigo de este prelado mediante sus talentos y su ardoroso zelo, que el santo obispo juzgaba no obstante algunas veces escesivo o fuera de propósito; particularmente cuando se declaró enemigo de las órdenes mendicantes, dando á luz sucesivamente varias obras contra ellas. El cardenal de Richelieu interesándose en la reputacion de este prelado le hizo advertencias amistosas acerca

frailes, diciéndole graciosamente: « yo no veo en V. I. otro defecto » que el de su encarnizamiento con-» tra las órdenes mendicantes, á no » ser por esto, yo os canonizaria.— » ¡ Ojalá! respondió prontamente » Camús, tuviéramos uno y otro lo » que respectivamente deseamos; » vos seriais papa, y yo santo. » Asi se evadia de contestar á la reconvencion que le hacia el cardenal. Despues de 20 años de trabajos renunció el obispado y se retiró al hospital de incurables en Paris donde murió en 1652. Habia reusado dos obispados considerables cuales son los de Arras y Amiens. Tenia mucha imaginacion, como lo manifiestan sus obras escritas con una facilidad singular, pero con un estilo entre moral y burlesco, salpicado de metaforas singulares y de imágenes gigantescas, al paso que difuso é incorrecto. Ademas de sus obras contra los frailes compuso las signientes: 1ª Muchos tomos de Homilias. 2ª Diez de Variedades. 5ª Varios Romances piadosos como son Dorotea, Alcimo, Jacinto, Carpio, Espiridion y Alejo. Hay en fin mas de doscientos volumenes de este escritor infatigable, aunque en las bibliotecas escogidas solo se encuentran en la actualidad los que vamos a citar. El Espíritu de San Francisco de Sales, en 6 tomos en 8, reducidos á uno solo por un doctor de la Sorbona. - Vida de S. Norberta, Caen, 1640, en 8, y la Aproximarion de los protestantes acia la iglesia romana, publicada por Ricardo Simon, en 1705, con notas hajo este título: Medios de reunir d'los protestantes d'la iglesia romana. - El Apocalipsi de Meliton, que salió á luz en 1668, en 8 y que Voltaire atribuye salsa- Poinsinet, estimularon á Camus

mente a Camús, es de un mínimo apóstata llamado Glaudio Pitois, muerto en Sedan, en 1675. Mas no obstante es verdad que este apóstata ha tomado lo necesario para su libelo en los escritos del obispo de Belley contra los frailes.

CAMUS (Antonio le), ó sea 🗥 tonio el Romo, nació en Paris, en 1722, ejerció en la misma ciudad la medicina con mucha reputacion y escribió sobre esta cioncia varias obras: 1ª La medicina del espiritu, Paris, 1755, dos tomos en 12, obra dictada por la sisica y la moral y escrita con facilidad y energía. 2ª Abdeker, o el Arte de conservar la belleza, 1756, custro tomos en 12; romance may licencioso en el cual inserta el autor muchas recetas y preceptos de que se han aprevechado ciertas damas. 3ª Memesrias sobre diversos puntos de medicina, 1760, en 8. 4ª Memorias sobre el estado actual de la farmacia, 1765, en 8. 5ª Proyecto para aniquilar la viruela, 1767, en 12. 6ª Medicina prdetica hecha mas sencilla, mas segura y mas metòdica, tres tomos en 8, é un tomo en 4, 1768 y 72. 72 Amplitheatrum medicum, poema; 1745 en 4, y una traduccion de los Amores pastorales de Defnis y Cloe.

CAMUS (Armando Gaston), na ció en Paris, en 1740. Estudió detenidamente las leyes eclesiásticas y fué despues abogado del elero y consciero del elector de Treveris y del príncipe de Salm-Salm. El deseo de adquirir reputacion literaria le impidió entregarse á las esperanzas que le daban de hacer fortuna, y en ocasion que acababan de publicarse la historia natural de Buffon y la traduccion del Plinio per

pera dar al público una traduccion | de los animales de Aristóteles, por la cual, sin ser perfecta, mereció algunos elogios, y le sirvió de mérito para entrar en la academia de Inscripciones y de bellas letras. Camús que bajo una apariencia de severidad ocultaba la imaginacion smas fogosa se hizo partidario entusiasta de la revolucion y la ciudad de Paris le nombré diputado á los estados generales, donde fué uno de los secretarios de la comision encargada de examinar los poderes de los diputados. Denunció en la tribuna el libro Rojo donde estaban inscritas las pensiones pagadas por el tesoro real y faé el principal autor de la constitucion del elero. Habiéndole nombrado archivero al tiempo de cerrarse las sesiones, hizo un servicio importante á las letras, evitando el estravio de los papeles y libros de las corporaciones suprimidas. Tomó asiento en la convencion como diputado del Alto Loira y empezó sus funciones indicando medidas rigurosas; propuso que fuesen juzgados los ministros; fué enviado en comision á Flándes y á su vuelta nombrado individuo de la junta de seguridad pública, se mostró enemigo implacable de la corte de Roma y contribuyó eficacísimamente á la rennion del condado Venasino y á la espedicion del decreto que privaba al papa de todas las ventajas pecumiarias que temia en Francia. No menos encarnizado se mostró contra Luis XVI, de modo que aunque ausente cuando el proceso de este: desgraciado monarca queriendo participar del crimen, escribió disiendo que votaba la muerte del tirano. En 50 de marzo de 1793 propuso que Dumonries se presen- sivo a sus hijos, Paris, 1796, dos

tase a la barra y que fuesen enviados cinco comisarios al ejército con autorizacion para suspender á los generales sospechosos. Fué aceptada su proposicion siendo el uno de los comisarios; pero Dumouriez noticioso de aquella gestion, estuvo preparado y le entregó á los austriacos con sus colegas. Volvió a Francia en 25 de diciembre de 1795, en cange de la hija de Luis XVI, actual duquesa de Angulema; entró en el consejo de los quinientos de que fué presidente y reusó el ministerio de hacienda que le ofreció el directorio prefiriendo quedar en el consejo de donde salió en 20 de febrero de 1797. Entonces volvió á emprender sus tareas literarias y siendo individuo del instituto fué encargado por éste de hacer un viage á los departamentos reunidos á fin de recoger en ellos los manuscritos mas importantes para la historia de Francia. Como ardiente republicano mostró la mas grande oposicion al gobierno consular; pero conservó no obstante el empleo de archivero y le desempeñó hasta su muerte acaecida en noviembre de 1804. Camús ha compuesto un gran número de obras de las cuales, merecen particular mencion las signientes : 1ª Código matrimonial, Paris, 1770, en 4, obra no muy favorable a la potestad de la iglesia sobre el matrimonio. 2ª Cartas sobre la profesion de abogado y biblioteca escogida de los libros de derecho, Paris, 1772, en 8 y 1805, dos tomos en 12. 3ª Historia de los animales de Aristóteles, traducida en francés con el testo en frente, Paris 1783, dos tomos en 4. 4ª Manual de Epicteto, presente de un padre cautomos en 12. 5ª Memorias sobre la coleccion de los viages mayores y menores, sobre la coleccion de los viages de Melquisedech Thevenot, Paris, 1812, en 4. Trabajó Camús en la biblioteca histórica de Francia y en el diario de los sábios: tenia grandes conocimientos y podia ser mirado como un orador elocuente, debiendo admirarse sus talentos sino los hubiese consagrado en hacer triunfar el partido que ha mauchado a la Francia con un gran crimen.

. CANALS Y MARTI (D. Juan Pablo), baron de la Vall-roja, fué natural de Barcelona. Su padre habia establecido en 1738 en la misma ciudad una fábrica de indianas para la cual habia hecho venir algunos fabricantes estrangeros; y como el jóven Canals observase el misterio que estos hacian sobre los ingredientes de los colores, y el modo de usarios en las indianas y otras manufacturas, movido de un noble zelo en favor de su patria, se dedicó desde luego al descubrimiento de aquellos simples y á la introduccion del cultivo y aprovechamiento de la granza en España. En 1760, pasó á Madrid, como diputado de las fábricas de Barcelona, y alli publicó algunas memorias sobre estos objetos, adquiriéndose tal reputacion por sus útiles descubrimientos, que cuando algumos labradores de la villa de Mojadas y otros lugares de la provincia de Valladolid representaron á la inuta general de comercio y moneda, la decadencia que esperimentaha la cosecha de la rubia, que en 1742 se habia empezado á fomentar de su órden en aquellos pueblos, la junta nombró à Canals para el exàmen de este negocio. Hizo

desde luego algunos esperimentos con puestra rubía, y habiendo com: seguido un feliz resultado, pasó á aquellos pueblos para examinar con toda detencion el método que se observaba en su cultivo y demas operaciones. Desempeñó su comision á satisfaccion de la junta, y propuso hacer florecer aquel ramo de agricultura. S. M. enterado de todo cuento habia practicado Canals en beneficio de la nacion, le nombró director é inspector del ramo de la granza, encargándole al mismo tiempo que formara en Madrid, como lo hizo una compañia de hombres de comercio, para el fomento de su venta y consumo: Espidióse luego en 2 de diciembre de 1763 una cédula, en la que baciéndose relacion de todos estos antecedentes, se concedia franquicia de derechos á todos los que cultivasen la granza, y comerciasen en este ramo fuera de Madrid, resultando tales ventajas á la España con estas medidas, que los estrangeros, sabiendo la abundancia que tenía: mos de la granza, procuraban de mil maneras su estraccion, pagán: dola a precios escesivos; basta que S. M. se vió precisado á prohibir la esportacion de la rubia en raiz ó graneada. Entonces publicó Canals su Coleccion de lo perteneciente al ramo de la rubia o granza de España. Precede una lámina que presenta con bastante exactitud esta produccion; sigue un discurso preliminar sobre la necesidad de unir la industria y la agricultura con el comercio, y sobre les progreses de la rubia en España, y luego la obra contiene varios avisos y reglas para su cultivo, reales cédulas sobre esta clase de industria, memo-I rias sobre la tintura de los hilos de

algodon, liuo, cañamo y otros vejetables, en las que se trata de los métodos usados en 1775, por los facultativos de Barcelona en las referidas materias, con la rubia ó granza de España; y otras memorias sobre la platina combinada con la rubia aplicada á la tintura, por cuyo medio se han obtenido tambien varios colores hermosos, permanentes y baratos en los paños y demas ropas de lana etc. Ademas de las memorias incluidas en esta coleccion publicó el Sr. Canals las siguientes por órden y disposicion de la real junta de comercio : Noticia de los varios esperimentos ejecutados por maestros tintoreros de dentro y fuera de Madrid con el nuevo ingrediente llamado dividivi, fruto de la provincia de Caracas y Maracaibo, que suple con ventajas por la agalla de Alepo, en los tintes negros y otros colores y matices que se dan d las:lanas, sedus, hilos y algodones, 1768. – Memorias sobre la púrpura de los antiguos, en que se trata de su hallazgo, antigüedad, progresos, estimacion, decadencia y olvido; y del modo como puede restablecerse y aprovecharse en las costas de la peninsula, y demas dominios de S. M. por medio de las varias conchas, granas y gusanos de mar que la subministran y de los ingredientes españoles que pueden facilitarla en la lana, seda, algodon, lana de Vicuña, lino, esparto y otros vejetables, 1779.—Sobre la Grana-Kermes de España, que es el coccum o cochinilla de los antiguos, 1768. - Sobre el albayalde, sal de saturno, genuli, minio y litargio, con motivo de la primera fábrica que se estableció en Camillejas, ei una legua de esta corte,

por D. Juan Tuball Charolista, catalan, 1769. En 1785, tenia tambien acabadas y dispuestas para la: prensa algunas otras, cuya publicacion no ha llegado á nuestra noticia y son las siguientes : Sobre la orchilla de Mallorça, Cartagena, Asturias, etc. que es el fuçcus de los antiguos; sobre el Berlin; o azul de Prusia, ingrediente superior al anil en los tintes de sedas, indianas, etc.; sobre el cardenillo o verdete llamado de Montpeller; sobre el carbon de piedra, de tierra y sus especies, con motivo de la mina que se halla en el término de Llansa del Ampurdan en Cataluña; sobre el alumbre y caparrosa de Aragon; sobre la planta llamada pastel, que es el isutis de los griegos, y el glastum de los latinos; sobre la planta llamada gualda. que los botánicos conocen por la frase de luteola salicis folio; sobre que ingredientes de los nuestros pueden sustituir por los estrangeros en los tintes; sobre la bonga de Fin lipinas; sobre los animales del Peril y su lana conocida por el nombre de Vicuna; sobre los árboles de algodon en Cumana, nueva Barcelona, y otros parages de Indias; sobre las gomas de Indias, en vez de las que vienen de levante, y sobre la cascarilla ó quina aplicada d la tintura.

CANDAULE, rey de Lidia, tuve la imprudencia de hacer que Giges su favorito viese en el baño á su muger á fin de que admirase sus gracias y atractivos. La reina habiendo visto á aquel oficial, bien fuese por amor ó bien por venganza le empeño á que quitase la vida á su esposo; y Giges satisfaciendo aquel deseo por medio de un ascinato; llego á ser rey de Lidia;

poseyendo la muger y la corona de su principe ácia el año 716 antes de J.-C. Los testimonios de Herodoto y de Justino no han impedido que los críticos pongan en duda esta aventura de Giges; y sin duda se referirian bien a ellos y no al de Platon que la cuenta de una manera mucho menos creible. Lo que puede parecer mas cierto, es que Candaule tuvo por sucesor à Giges, y que el trono de Lidia pasó asi de la familia de los Heraclidas á la de los Mermnades : pero euando se medita que toda la historia de los reyes de Lidia corresponde á los tiempos fabulosos, es difícil asegurar cosa alguna acerca de esta sucesion.

 CANDIANO, nombre de una familia veneciana que ha dado cinco dux á la república en los siglos 9 y 10. El primero llamado Pedro, ya ilustre por sus grandes acciones, sucedió a Juan Participacio, bizo la guerra á los piratas de Narenta ciudad situada en la costa de Dalmacia, v sué muerto en un combate naval á los 5 meses de su elevacion á aquella magistratura suprema, en el año 887. Otro de ellos llamado Pedro III sucedió al dux Pedro Badoner en 942 y era tercer bijo de Pedro Candiano II. Habiendo arrebatado unos piratas istrios en medio de la Iglesia de Castello a unas doncellas y mancebos venecianos que iban á casarse, Candiano runto algunos barcos, persignio á los raptores, los alcanzó en la costa de Frinr, y destruyendo su escuadrilla restituyó a Venecia los esposos prisioneros. Este acontecimiento dió origen a una fiesta anual en que doce doncellas eran easadas á espensas de la república época de la destruccion del gobierno veneciano. Este dux murió en 952 de la pesadumbre que le dió la conducta desarreglada de su bijo mayor, el cual le sucedió bajo el nombre de Pedro IV y fué degollado en un tumulto que acacció en 976.

CANDISH of CAVENDICE (Tomás). noble inglés de la provincia de Suffolk. Despues de haberse señalado en diversas batallas en Europa y de haber recorrido una parte de la América como navegante inteligente y hábil emprendió un viage al rededor del mundo. De esta correria que hizo con tres galeones y acompañado de ciento veinte soldados trajo á Europa luces nuevas y riquezas considerables. Entró en setiembre de 1588 en el puerto de Plimouth de donde babia salido en julio de 1586, y al cabo de tres años volvió al estrecho de Magallanes con cinco navíos; pero una tempestad le arrojó á las costas del Brasil, donde pereció en la flor de sus años víctima de su curiosidad y acaso tambien de su codicia. Laet ouenta sus viages en su Historia del nuevo mnndo.

GANELLAS \( \delta \) CANELLES (Vidal de), obispo de Huesca, célebre jurisconsulto, y segun algunos autores hijo del pueblo de Canellas; fue consultor del rey D. Jaime, y asistió en 1238 á las guerras y conquista de Valencia, donde adquirió gran fama en la recopilacion de las leves de aquel reino. En 1240, fué uno de los concurrentes al concilio que se tuvo en la misma ciudad y á las cortes de Alcañiz de 1250. Cuando el rey en 1246, tuvo cortes en Huesca, Camellas hizo la coleccion de las leyes que alli se y ha subsistido hasta el año 1797, I promulgaron. Se ignora la época

en que murió; pero se sabe que cose entonces al estudio de artes fué obispo desde 1238 hasta 1252. Compuso una obra de las antigüedades del reino la cual suele llamarse in excelsis , porque empieza con estas palabras : consta de 9 libros que son como unos comentarios de las leyes de Aragon; pero las penas que hay añadidas, son de otro autor como lo patentiza el mismo estilo. Diego de Morales atribuye a este escritor la composicion de ciertas leves ó tablas, llamadas comunmente fuevos, escritas por los catalanes de órden del rey D. Jaime. Zurita, cuando habla de Canellas, dice, que fué el mas grave autor que hubo en el reino de Aragon, en declarar sus leves, y en fin doctisimo y eminen-Mistro en la inteligencia de nuestros fueros, leyes é historia, es elegiado de todos nuestros historiaclores y letrados.

CANELLAS (Agustin), religioso del orden de Trinitarios calzados, -noció en 1765 en el lugar de Sta. -Maria dels Pens, del corregimiento de Vich en el principado de Cataduña. Estudió en Viola gramática y -retórica, y despues pasó á Barcelona á curtar filosofia en el seminario tridentino : se dedicé luego al estado de las matemáticas y siguió el cumo de náutica en la escuela pública del real consulado de la -misma ciudad oon tan buen éxito que en breve ocupó un lugar distinguido entre sus condiscípulos, y con el tiempo llegó a ser comparado con los Jorge Juanes de Ulloas, los Mendozas y los Ciscares. Concluidos sus estudios y cuando hubo obtenido el despacho de piloto hizo un viage a Veracroz, y a su regreso renunció el siglo y tomó el

y teologia, y la religion admirada de sus progresos, le nombró lector en ambas ciencias. A pesar de estas graves tareas y del ministerio de la predicacion en que manifestó tambien su talento y su selo, continnó dedicándose à las matemáticas; de modo que la real academia de cioneias naturales y artes, de Barcelona, le admitió en su seno en 1803. Entonces sué cuando escribió la elegante memoria, en la que manifestando con la mayor claridad los gravísimos perjuicios que sufren las artes, el comercio ; la navegacion y la agricultura de la discordancia y designaldad de medidas, hizo ver la conveniencia y necesidad de que se adopte en España una medida que fundada en la naturaleza, apoyada en los tra-. bajos y la autoridad de los primeros sábios de Europa é invariable como su origen « ofrezca como él » dice, la mayor facilidad en los » cálculos, la claridad en el comer-» cio, la aptitud en las artes, la conformidad en la agricultura, la » sencillez en las distancias itinerarias, y abra el mas espacioso » campo al rápido curso que llevan » en estos dias las ciencias. » Estamemoria se imprimió por disposicion de aquel euerpo literario. En el mismo año 1803, propuso Caneilas un plan de enseñanza pública de cosmografia, aplicada á la geografia, que ofreció dirigir por sí mismo, sin recompensa alguna; idea digna de una alma generosa como la suya. Accedió la real junta de comercio á la propuesta de Canellas y le facilitó desde luego cuanto podia servirle para el desempeño de aquella enseñanza. Hahábito de trinitario calsado. Dedi- llándose despues vacante la cátedra

de matemáticas y dividida en dos clases, la misma junta confió una de ellas al P. Canellas que desempeñó á entera satisfaccion. Enterado el gobierno de las luces de Canellas le eligió para compañero y auxiliador del famoso astrónomo Mechain que entonces estaba practicando en nuestro suelo las mas delicadas operaciones geodésicas, dirigidas á determinar la verdadera figura de la tierra. Durante aquella famosa espedicion fué nuestro matemático inseparable compañero de los astrónomos franceses, y sufriendo las mayores fatigas é inclemencias de los tiempos recorrió de dia v de noche las cumbres de los mas elevados montes, hizo desde allí sus observaciones, y desempeñó su comision, llenando en un tode los descos del soberano, y dando mucho que admirar á los estrangeros. Regresó á Barcelona y tomó otra vez á su cargo la enseñanza de las matematicas en la real academia, hasta que S. M. en 1806, le confirió una catedra de nautica del real consulado de Cataluña. Canellas era á un tiempo profundo matemático, escalente astrónomo, buen geógrafo y habil literato, reunia a mas los conocimientos prácticos del pilotage; poscia el arte dificil de producir sus ideas con órden y claridad; y con todas estas circunstancias acompañadas de un carácter amable y sencillo, logró dar á la marina de Cataluña, escelentes pilotos, que efectivamente son el honor de su patria. En 1808, cuando principió la famosa lucha contra el invasor de nuestra España, se hallaba todavia Canellas desempeñando su cátedra, y viendo los franceses cuan util les podia ser aquel sábio mate-

partido. Pero Canellas fiel: á su reyy a su patria, burlando la vigilancia de los enemigos logró fugarse de Barcelona, distrazandose y esponiendose á grandes riesgos. Luego que se vió libre de las asechanyas de los franceses, corrió presurosa à reuniese con los defensores del legítimo gobierno, y este le confió los empleos mas distinguidos. Sirvió algun tiempo al lado del brigadier Rovira, basta que en 1809, fué llamado por el general O-Donella para desempeñar el empleo de ayudante del cuartel maestre general; adicto à la plana mayor del ejército, encargándosele desde luego todos les trabajos relatives a topografia y obras de campaña. En 1810 ascendió al grado de capitan de guias, que sirvió sin interrupcion hasta el octubre de 1814. Durante este tiempo, levantó inumerables planos, como el de Tarragona, el de S. Felio de Codinas, el de Vich y sobre todo el de Buza, heches con todo el rigor de la geometria practica. Hiso varias delineaciones, muchas veces á vista del enemigo, formó itinerarios, descripciones razonadas y trigonométricas para exeminar y corregir la carta general de Catalolia con relaciones de la constitucion sisiea y topográfica de las cordilleras, gargantas, pasos y avenidas, de las posiciones militares, y de las aguas que pueden catorbar las marchas de las tropas. Redactó el diario de los movimientos del cuartel general; practicó reconocimientos de terrenos y obtuvo comisiones frecuentes relativas á las cortaduras y embarasos de caminos, á las fortificaciones de casas, de pueblos y de posiciones : en una palabra, durante aquella mático, procuraron atraerie a su lucha Canellas fué uno de los que

mes se distinguieron por sus ince- /> dos, y es tal reo desde el momensantes y utilisimos trabajos, grangeándose el aprecio de todos los generales y de la nacion entera: Mostró tambien que era buen guerrero en los campos de Vich, Margalef, la Bisbal, S. Martin, la Salut y otros muchos célebres por las acciones de guerra que en ellos se dieron, mostró su bizarria y serenidad de ánimo, aconsejando á los generales lo que mas convenia y sufriendo por último con admirahle constancia todo el rigor del horrible sitio de Tarragona. Concluida la guerra continuó en la instraccion de los alumnos del pilotage, y entonces fué cuando compuso la obra titulada: Elementos de astronomia ndutica, escritos para utilidad de los que se dedican al estudio de la navegacion científica, obra digna del mayor aprecio y que es el mejor testimonio de los incrsantes estudios del incausable Canellas. Conocia este los gravísimos perjuicios que acarrea al comercio y á la humanidad la torpe ignorancia de los pilotos en los principios fundamentales de la astronomia, y con este motivo se determinó á escribir un curso elemental de náutica. Fundado en esta gran máxima paso en su introduccion dirigida á los alumnos del pilotage : « La vida » del piloto, la de los navegantes » y los grandes intereses del carga-» mento de la pave cuya direccion » queda confiada á su cargo, pen-» den de su aptitud para el desem-• peño de llevar la derrota con » acierto. Si el buque a cuya direccion se ha obligado el piloto » naufraga en el viage por su ig-» norancia, es un suickla, un homi-» cida y un gran ladron, y es reo i de tres erimenes los mas horren-

» to que se obliga á un cargo in-» compatible con su desempeño; y » si perece en el naufragio, su » muerte es un castigo que ni vuel-» ve las vidas á los inocentes vícti-» mas de su impericia, ni satisface á los daños que ella ocasionó á » los interesados. » La obra está eserita con el orden, método y claridad propia de unos elementos fundados en las matemáticas. La real junta satisfecha de los trabajos del P. Canellas, tomó a su cargo la impresion de la obra; y efectivamente esta se imprimió en 2 tomos en 4, en 1816. Estendió tamhien una interesante Memoria sobre la utilidad de formar un mapa grneral de Cataluña, con todas las observaciones relativas á la constitucion física, historia natural, agricultura, industria, comercio y parte histórica y militar del principado. En esta memoria es donde brilla la elocuencia y profundidad de ideas del sábio Canellas. En 1817, á pesar del mai estado en que se hallaba su salud á causa de sus desvelos, nombróle el Exmo. Sr. capitan general D. Francisco Javier de Castaños, comisionado para examinar la posibilidad física y moral de emprender la obra de un canal que pudiese regar todo el llano de Barcelona. En 5 de agosto principió el mismo Canellas en compañia de los SS. D. José de Sta. Cauz, brigadier del real cuerpo de ingénieros, Don Audrés Sanjaume, D. Antonio Sedó y D. Jaime Novellas sus operaciones, tanto trigonométricas como de anivelacion en husca de un punto del rio Llobregat bastante elevado que facilitase el riego de parte del Vallés y llano de Barcelona, y ilevó á cabo tan ardua em-

presa dando las mas exactes noticias, de lo que S. E. anelaha en beneficio de aquellos pueblos. La última prueba que dió de sus grandes conocimientos, fué la invencion de un instrumento matemático, que llamó precisivo, cuya utilidad consiste en proporcionar mayor exactitud á las observaciones geodésicas y astronómicas, confiando la ejecucion de este instrumento al célebre maquinista D. Cayetano Feralt, director del gabinete de máquinas de la real junta de comercio del principado de Cataluña. Pero sus incesantes trabajos abreviaron sus dias y ocasionaron su muerte, acaecida en 10 de abril de 1818. El Sr. Don Ramon Muns y Seriñá, leyó en 3 de junio del mismo año en la real academia de ciencias naturales v artes de Barcelona, el elogio del R. P. Fr. Agustin Canellas.

CANGE (Cárlos Dufresne Du), nació en Amiens en el año 1610. Despues de haber asistido algun tiempo al foro en Paris, volvió á su patria, y se aplicó al estudio de la historia sagrada y profana, griega y romana, antigua y moderna; en 1668 sijó su residencia en la capital de Francia y en ella se hizo estimar por sus talentos, su política y su modestia. Su carrera literaria se abrió por la Historia del imperio de Constantinopla, en tiempo de los emperodores franceses, Paris, 1657, imprenta real en fólio; obra llena de erudicion y de crítica. Despues publicó sucesivamente otras obras las cuales son : 1ª Glosario de latinidad, en 3 tomos en fólio, en latin, reimpreso en 6 en 1733 por los benedictinos de S. Mauro y aumentado con 4 nuevos tomos por el abad Carpentier del órden de Cluni. Facil es de conocer el

improbo trabajo y las indegaciones que exigiria este Diccionario, pareciendo que solo Du Cange pudiese amenisar una materia tan árida con tantas cosas sábias y curiosas. Acerca de este libro se refiere una anéodota muy singular. El autor hizo que fuesen un dia á su gabinete algunos libreros, y enseñándoles un cofre viejo que habia en un rincon les dijo que podrian hallar en él con que bacer un libro, y que si querian imprimirlo estaba pronto á tratar del ajuste con ellos. Aceptaron pues la proposicion con alegria. pero habiéndose puesto á buscar el manuscrito solo encontraron un monton de papelitos que no eran mayores que un dedo, parecian haber sido desgarrados como inútiles. Du Cange rióse de verlos confusos y les aseguró de nuevo que su manuscrito se hallaba en el cofre. En fin uno de ellos habiendo examinado atentamente algunos de aquellos papelitos advirtió varias notas que conoció ser el trabajo de Du Cange. Observó tambien que no le seria imposible ponerlos en órden porque empezando con la palabra que el autor se proponia esplicar, todo consistia en arreglarlos segun el órden alfabético. Čon esta clave, y mediante el conocimiento que tenia de la erudicion de Du Cange no titubeó en ajustar el cofre, lo cual se llevó a efecto con las riquezas que tenia dentro, y tal es, segun dicen, el origen del Glosario latino. 2ª Glosario de la lengua griega en la edad media, Leon 1688, 2 tomos en fól., en griego y en latin. 5ª Historia de Juan y de Manuel Comneno, por Juan Cinnames, Paris, 1670, en fólio. 4ª Historia Byzantina commentario illustrata , Paris 1680 en 8.52 Illiricum vetus et

moram, Presburgo 1746, en félio. Es una historia de la Dalmacia, Croacia, Esclavonia, etc. 6ª Crómica de Alejandria, en félio, enriquecida con notas y disertaciones. Durante la impresion de esta última obra murió Du Cange en 1688, 4 los 78 años de edad dejando otras muchas obras manuscritas. Luis XIV señaló una pension de dos mil libras 4 sus hijos, en reconocimiento á los anéritos y servicios del padre.

CANGIASO Ó CAMBIASO (Lucas), nació en Moneglia, en los estados de Géuova, en 1527, y recibió las primeras lecciones del arte de la pintura en la casa paterna. A la edad de 15 años hizo unos cuadros que fueron muy aplaudidos, y á los 17 le empleaban en las grandes phras públicas : pocos pintores han tenido mas facilidad que este artista, el cual pintaba á dos manos. Sus dibujos son muy estimados, y se conserva de ellos un gran número, aunque su muger y su criada gastaban muchos en encender la fambre. Habiendo quedado viudo, presentó al papa Gregorio XIII un hermoso cuadro, solicitando dispensa para casarse con su cuñada, lo cual le fué negado. Liamóle á su corte Felipe II rey de España, y pasó a Madrid con el designio de lograr una recomendacion para el samo pontífice; pero habiendole manifestado que su peticion escitaria el desagrado del monarca español, cayó en una especie de delirio y murió poco despues en el Escorial en 1585. Sobresalia Cambiaso en las pinturas al fresco, y son muy dignas de admiracion las que hizo en los palacios de Génova y en el monasterio del Escorial. Era tambien escultor y se conserva de él ma estatua de la Fé, muy estimada. CANGIASO ó CAMBIASO (Horacio), hijo y discípulo del anterior, pintor tambien de Felipe II: en 1584 pintó la galeria del cuarto de la reina en el Escorial, en compañia de Nicolso Granello, Fabricio Castello y Lázaro Tabaron. Dícese que supo aprovecharse de las lecciones de su padre, imitándole en su habilidad. Despues de la muerta de aquel pidió licencia al rey para volverse á su patria, y S. M. se la concedió en 1º de noviembre de 1586.

CANINI (Juan Angel y Marco Antonio), hermanos, naturales de Roma, conocidos por su gusto en la arquitectura. Juan Angel Canini, discípulo de Dominiquin, reunió á aquel arte otros muchos talentos. Era sobresaliente en dibujar las piedras labradas con mucho gusto y perfeccion. Hizo un viage á Francia con la comitiva del cardenal Chigi, legado de la Sta. Sede, al cual estaba agregado su hermano, y tuvo proporcion de conocer al gran Colbert, que era el protector mas decidido de las letras y de las bellas artes. Canini le comunicó el proyecto de una obra que tenia ya bosquejada, y que es una serie de las Imágenes de los heroes y de los grandes hombres de la antiguedad, dibujadas en vista de las medallas, las piedras antiguas y otros antiguos monumentos. El ministro aplaudió el intento, y á fin de animar á Canini, le obligó á que ofreciese su obra á Luis XIV. El artista se propuso bacerlo, pero á poco tiempo le arrebató la muerte, y la obra quedó sin concluir. - Marco Antonio Canni su hermano, hábil escultor se encargó de acabarla, y publicó esta coleccion en italiano en 1669, en fólio; bajo el título de Iconografia de Juan Angel Canini, la cual: se ha reimpreso en Amsterdam en 1731, en 4, traducida en francés. Las láminas de la edición de 1669 fueron grabadas por Estevan Picard el romano, y por Guillermo Valet, dos de los mas hábiles pintores maestros del siglo pasado, que se encontraban en Roma cuando Canini emprendió la publicación de su obra. Estas láminas van acompañadas de una esplicación curiosa, que da á conocer la capacidad é inteligencia de ámbos hermanos en la historia y en la mitologia.

CANISIO (Enrique), nació en Nimega a mediados del siglo 16, y enscno por espacio de 21 años el derecho canónico en Ingolstad. Ignórase la fecha de su muerte, pero se sabe que aun vivia en 1609. Escribió las obras siguientes: la Summa juris canonici, Ingolstad 1615, y otras sobre el derecho, las cuales han sido recopiladas por Valerio Andres, Lovaina, 1649 en 4. 2ª Victoris, episcopi Tunnunensis chronicon, continuada por Juan Biclare, Ingolstad, 1640 en 4. 3ª Antiquæ lectiones, Ingolstad, 1601, 6 tomos en 4. A causa de que Camisio hacia imprimir los documentos de esta coleccion conforme los iba adquiriendo, están colocados sin orden de techas y en mucha confusion; sin distinguir bien los verdaderos de los falsos, engañandose à veces sobre el nombre de los autores á los cuales los atribuye. Su obra ha sido reimpresa por Santiago Basnage, bajo este título: Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum, seu lectiones antiquæ, cum notis variorum, d Jacobo Basnage, 7 tom. en fólio, Amsterdam 1725. El sábio editor la hamejorado con doctos prefácios y observaciones

utiles y curiosas, con algunas notas y variantes de Cappevioner. Esta coleccion contiene diversos documentos importantes relativos á la historia de la edad media y á la cronologia.

CANNING (Jorge), ministro de Inglaterra, nació en Londres en agosto de 1771. Descendia de una fimilia irlandesa muy respetable establecida en Foxcote en el Warwirkshire, donde reside siempre la rama principal que es católica. Habiendo quedado Canning sin padre cuando aun se haliaba en la cuna, se encargó de su educacion un tio suyo, que á su tiempo le envió al colegio de Eton, de donde pasó á Oxford. Sus rápidos progresos en esta universidad anunciaron lo que habia de ser un dia, y alli contrajo amistad con muchos jóvenes pertenecientes á grandes familias de Inglaterra, siendo uno de ellos M. Jenkinson, hoy dia lord Liverpold. Habia manifestado ya su buen gusto en la literatura cuando á la edad de 16 años se distinguió entre los redactores del Microscomo periódico semanal, doude sus autores estaban indicados con la letra B. En el colegio de Oxford compuso escelentes Discursos, en latin y en inglés, y publicó algunas poesias que le hicieroa mucho bonor. Tambien su padre habia sido un literato estimado, que habia escrito muchos opúsculos sobre la libertad pública, y algunas composiciones en verso que fueron muy aplaudidas. Los primeros versos de Canning que llamaron la atencion de los aficionades a las musas, fueron su Endecha acerca de la servidumbre de la Grecia. De buena gana hubicra seguido su inclinacion a la literatura, pero no



CANNING
verdadero inglei, y gran ministro de su nacion.

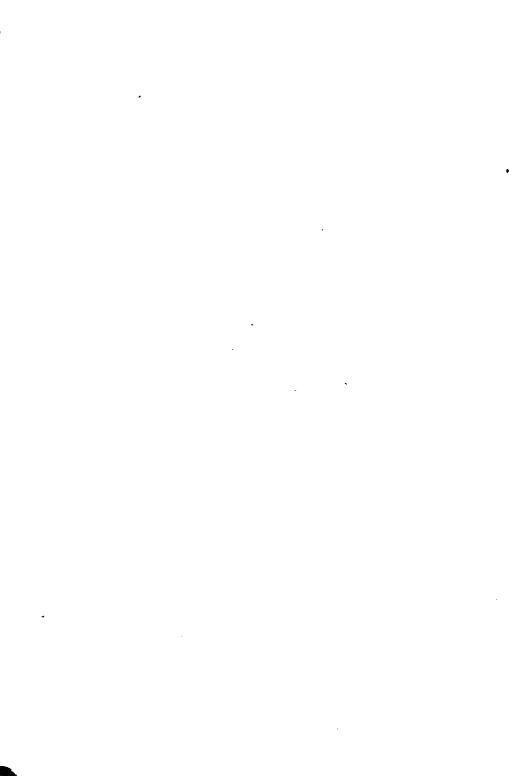

teniendo patrimonio, se dedicó al estudio de la jurispradencia, y este le facilitó la ocasion de hacer útiles conocimientos entre los estudiantes de Middle-Temple. El tio de Canning, rico comerciante de Londres, era uno de los adversarios del famoso Pitt, y recibia en su casa á Fox y Sheridan; mas á pesar de estas relaciones, el jóven Canning se mostró en todo tiempo partidario de Pitt y de opinion contraria á su tio. Seguia la de su amigo Jenkinson que le hizo entrar en 1793 á la edad de 23 años, en la cámara de los comunes como diputado del pueblo de Newtown en la isla de Wigth. Todos esperaban mucho de un orador cuyos talentos babia preconizado Sheridan, Pero M. Canning no se presentó en la tribuna hasta el 31 de enero de 1794, para bablar en favor del tratado que se habia de celebrar con el rey de Cerdeña. Era esto en la época en que la revolucion francesa espantaba al mundo entero con sus horrores. M. Canning fué uno de los mas exaltados adversarios, y algunas veces su estremado zelo por los buenos principios le hicieron confundir toda una nacion con un puñado de perversos. Despues de haber sido reelegido en 1796, por Wendower, para la camara de los comunes fué nombrado segundo secretario de estado en los negocios estrangeros que estaban á cargo de lord Granville, y entonces redoblé sus ataques contra el gobierno francés, y aun trabajó en 1798 en el diario llamedo el Anti-jacobino, asociado con Frere y Ellis. No se mostró mas indulgente para Bonaparte que fué el blanco constante de sus tiros; bien es verdad que M. Canning trataba en general con

poco miramiento á las naciones continentales, lo cual le dió una gran popularidad en su país. A pesar de esto los oradores de la oposicion le: echaron en rostro sus personalida-. des, y él defendió su conducta en un discurso, pronunciado en 18 de junio de 1800, declarando que le-. jos de arrepentirse de sus espresio-. nes contra Bonaparte, jamás cederia ante un ídolo de tres dias. Ayudó á M. Pitt, de quien continuaba siendo partidario, apoyando la proposicion de M. Wilberforse relativa á la abolicion del comercio de los. negros. El éxito de los ejércitos franceses animó mas y mas la oposicion en el parlamento, y tanto: Pitt como Canning se vieron frecuentemente en la necesidad de defenderse de los ataques vigorosos de sus contrarios. No pudiendo resistir en fin á este torrente, se retiraron de los negocios ámbos publicistas. En aquella época se celebré el tratado de Amiena de 1801, y M. Ganning le desaprobó altamente diciendo que miraba la paz con la Francia como un suicidio: para la Inglaterra. Al año siguiente con motibo de haberle nombrado su diputado en el parlamento el pueblo de Tralée en Irlanda, sedeclaró contra M. Addington cancillen del tribunal del fisco o hacienda. llamado del Echiquier, é inmediatamente que M. Pitt fué repuesto en el ministerio año 1803, acepto Canning el empleo de tesorero de la marina con el sueldo de 4000 libras esterlipas, pero le renunció cuando la muerte de aquel ministro scaecida en 1806. Siendo diputado por el condado de Efligo en Irlanda, impugnó el plan de defensa militar de Windham, y como era naturalmente satírico.

y merdaz, pase en ridículo á Mr. Fox por haber sprobado aquel pian. La Inglaterra por un cálculo errado habia suscitado guerras á la Rusia y á la Prusia, y M. Canning pronunciando un discurso elocuente en enero de 1807, dió á conocer al pueblo y al gobierno aquella falta política. En abril del mismo año fué reemplazado el ministerio del lord Granville con el de Mr. Perceval; y Mr. Canning llegó ú ser ministro de negocios estrangeros. El primer acto de su poder fué la espedicion contra Copenhague de la cual resultó el robo de la escuadra dinamarquesa contra todo el derecho de gentes; accion pérfida que escitó contra el ministro inglés las críticas severas de todos los hombres de bien, á los cuales trató de apacignar por medio de un discurso que pronunció en 21 de enero de 1808. No mereció tampoco mas elogios por la espedicion de la escuadra inglesa en agosto de 1809 contra Flesinga y la isla de Walcheren: en esta ocasion tuvo una disputa acalorada con su colega lord Castelrough, la cual dió motivo á un desafio con pistola, y de él salió heride en un musio Mr. Canning. A imitacion de Pitt no pudiendo sostener su preponderancia, dejó el ministerio y no volvió á presentarse en la escena política hasta el año de 1812 como individuo dei parlamento por Liverpool; entonces por la primera vez habló en favor de la emancipacion de los católicos en Irlanda, proposicion que renovó el año siguiente y despues en 1816; aunque siempre sin el éxito que se prometia, y en el mismo año se opuso á la proposicion para la independencia de la Noruega, cosa que parecia estar en laltas funciones y se vió colocado al

contradiccion con sus principies sobre la libertad civil y religiosa. Parece que los individuos de la oposicion consignieron alejarle no solamente de los negocios sino tambien de la Inglaterra, pues fué nombrado en setiembre de 1814 para la embajada de Portugal que à la verdad era entonces muy insignificante. Regresando de Lisboa á Londres en 1816, pasó por Francia, se detuvo algunos dias en Burdeos donde los comerciantes ingleses establecidos en aquella ciudad le dieron un espléndido banquete, y despues de haber brindado á la salud de Luis XVIII, improvisó un discurso en el cual probó que la buena armonia entre la Francia y la Inglaterra, era necesaria á la tranquilidad de la Europa, porque estaba fundada sobre la legitimidad y en la represion del partido revolucionario. Apenas desembarcó en Inglaterra, marchó á Liverpool á fin de que alli le reeligiesen para el parlamento; pero se presentaron en contra dos poderosos adversarios cuales eran Mr. Sheperd y Mr. Leilan. A pesar de esto ganó Canning la votacion no sin peligro de ser aporreado por el populacho y en la noche del dia de su eleccion, 12 de junio de 1816, fué levado en triunfo por sus amigos. En Londres le esperaban nuevos sucesos, alli fue presentado al rey como presidente del ministerio de Indias y en el mes de agosto fué nombrado embajador estraordinario cerca del gobierno helvetico. Por último en 1822 faé elegido gobernador general de Indias, pero a causa del suicidio de lord Castelreagh, ocurrido en el mismo año se encargó del desempeño de mas

frente del ministerio donde manifestó en breve sus principios predominantes. Propuso segunda ves la emancipacion de los católicos aunque inutilmente, y á despecho de este revés pudo mantenerse en el alto puesto que ocupaba. Cuando la guerra de la Francia coutra las liamadas cortes en nuestra España, no hiso proposicion alguna que manifestase desaprobarla, pero algunos años despues en 1827 en un discurso al parlamento lleno de sercasmos como acostumbraba, declaró que el gobierno inglés no habia querido intervenir en los asuntos de la península, persuadido de que aquella guerra seria muy onerosa para la Francia en hombres y en dinero. Pero Mr. Canning desconociendo verdaderamente el espíritu que reinaba en la nacion española vió contra sus cálculos un resultado muy opuesto á sus miras é intenciones. El mal éxito de su proyecto relativo á los católicos de Irlanda, parecia deber trastornar su poder, pero en lugar de ser asi se afirmó mas y mas, y en la formacion de un nuevo ministerio, eligió él mismo sus colegas autorizado por un decreto especial del rey. Los cuatro principales actos del gobierno de este famose ministro son : su separaciou de la santa alianza, el reconocimiento de la independencia de nuestras colonias en América, la intervencion en Portugal para sostener alli la carta otorgada por el emperador D. Pedro, y ultimamente la ahanza maritima cou la Rusia y la Francia para bacer que cesase la guerra desastrosa entre los turcos y los griegos. Mr. Canning agoviedo de trabajos habia sufrido una casermedad en que se vió a las!

puertas de la muerte; pero apenas hubo convalescido, se entregó de nuevo á sus ocupaciones ordinarias y habiéndole repetido su dolencia, falleció en 8 de agesto del año 1827 á los 56 de su edad. Segun el voto de la nacion y los deseos de Jorge IV, sus funerales fueron de los mas magnificos; desde su casa hasta la sepultura acompañaron al cadáver muchos personages los mas distinguidos, siendo de este número dos hermanos del rey. Se habia casado en 1799 con madama Scott, hija del general de este nombre la cual aportó al matrimonio un dote considerable; mas á pesar de esto, después de pagadas sus dendas, unicamente dejó la suma de un millon y doscientos mil reales, liarto módica para un ministro que gobernó la Inglaterra y que tauta influencia tuvo en el gobierno y la suerte de otras naciones de ambos mundos. Tuvo de su enlace tres his jos y una hija : el mayor murió á la edad de 20 años, el segundo es capitan de marina, y su hija se balla casada con el duque de Portland. Mr. Canning, hombre de afable trato, agudo y chistoso en la conversacion, era al mismo tiempo un orador escelente y un hombre de estado dotado de mucha imaginacion y de grandes talentos. Sin embargo no osamos compararle á Fox, Brougham, ni á Paucket y sus contemporáneos en cuanto á la primera de aquellas cualidades. Siempre amante de la literatura encontraba ratos de descanso para escribir é insertar de cuando en cuando algunos artículos en el periódico titulado Quartley Review. Todos los periódicos ingleses y estrangeros han sido pródigos en elogiarle, escodiendese en esta parte los periódicos llamados liberales. Fué abogado constante y celoso de la emancipacion de los católicos, pero no tuvo la satisfaccion de ver el triunfo de esta causa. Sus poesias publicadas en Paris son un testimonio de su erudicion y de su ingenio, particularmente las que pertenecen al genio satírico. Su elocuencia era clásica, amena y persuasiva y tenia el don de hablar muchas veces sobre el mismo asunto sin repetir jamas una cláusula, un concepto ó una frase. El elogio de su integridad puede hacerse en dos palabras : murió pobre.

. CANO (Juan Sebastian), nació en Guetaria en la provincia de Vizcava. Este fue uno de aquellos insignes españoles que siguieron a Fernando de Magailanes en la famosa espedicion á las Américas en 1519 en la misma época en que Magallanes descubrió el estrecho que despues tomó su nombre. De los cinco navíos con que emprendieron aquel desastroso viage, escepto uno que regresó á Sevilla, separado de los demas, solo pudo salvarse el que mandaba Cano. Este intrépido marino, á pesar de faltarle su principal apoyo con la muerte del comandante Magallanes, signiendo constantemente su navezacion á las islas de la Sonda, dobló el cabo de Buena Esperanza, y volvió à Sevilla en 8 de setiembre de 1523, despues de haber dado la vuelta al rededor del mundo en el espacio de tres años y cuatro semanas. El emperador Cárlos V queriendo recompensar los servicios de Cano, le dió por divisa un globo terrestre con estas palabras : Primus me circumdedisti. Tu fuiste el primero que me rodoaste.

la órden de Sto. Domingo, natural del lugar de Tarancon en la diócesis de Toledo en España; tomó el hábito en Salamanca, donde 🖘 tudió con grande aprovechamiento filosofia y teologia, al lado del célebre maestro Francisco de Victoria, dedicándose al mismo tiempo con el mayor teson al estudio de la bistoria , bellas letras y lenguas griega y latina. Cuando murió elsábio Victoria en 1546 le reemplazó Cano en la enseñanza de la teologia, y desempeñó este cargo con tanto acierto, que desde entonces fué mirado como uno de los mas grandes teólogos de España y como el mas elecuente de todos. Por aquel mismo tiempo enseñaba con no menos aplauso en la misma ciudad de Salamanos, el célebre Bartolomé Carranza de la misma órden de Sto. Domingo, y despues arzobispo de Toledo, y con este motivo escitose entre ellos un género de emulacion que les ocasionó grandes disgustos. Carranza era hombre de mucho mérito por su saber y al mismo tiempo cortez y atable y religioso ejemplarísimo. Cano era vehemente en el hablar, algo altivo y ambicioso; de modo que segua se dice, no dejó de tener gran parte en las desgracias de su hermano y antagonista. Asistió Cano al concilio de Trento, y en 1552 foé nombrado obispo de Canarias; pero no habiendo podido conocemir 🛤 bulas de su consagracion, descos de vivir cerca de Felipe II de quies se habia captado la voluntad, regresó à la corte y murió en Toledo en 1560, siendo provincial de su órden en Castilla. Dejó la incomperable obra De Locis theologicis, impresa después de su muerto, la CANO (Melchor), religioso de cual le ha grangeade el justo titulo



J. S. CANO El primero que dió la vuelta al rededor del mundo.

W. nor Rossport Val

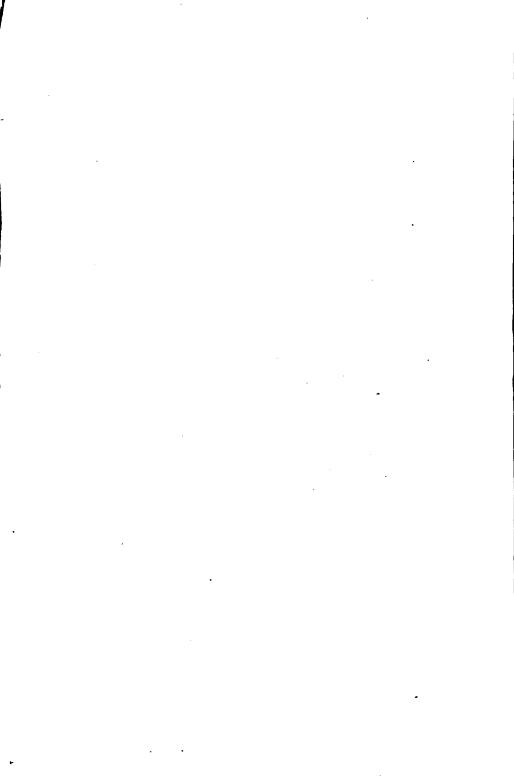



M. CANO Teólogo sabio y elocuente . (H. Viguenza y:



del reformador de los estudios ecle- 1644, segun refiere D. José de Pesiásticos. En ella no se sabe que admirar mas, si la sabiduria y crítica de Cano, ó la elegancia y elocuencia latina con que está escrita. De ella hizo Cornelio un compendio. Compuso ademas Cano otras varias obras, entre las cuales ocupan el primer lugar las Prelecciones de Penitentia; De sacramentis,

1. CANO (Alonso), pintor, escultor y arquitecto, nació en Granada el dia 19 de marzo del año 1601. Fueron sus pedres Miguel Cano ensamblador y arquitecto, de retablos, y Doña Maria de Almansa. Aprendió el jóven Cano al lado de su padre la arquitectura, despues la escultura en Sevilla bajo la direccion de Juan Martinez Montoñer, y últimamente la pintura con los insignes maestros Francisco Pacheco, Juan del Castillo y Herrera, haciéndose sobresaliente en las tres nobles artes, de modo que pocos profesores le disputaban en Sevilla la primacia, ni menos su genio poco sufrido la concedia á nadie. De resultas de un desafio que tuvo con el pintor D. Schastian del Llano y Valdez, sujeto acreditado por su mérito y moderacion, a quien hirió Cano como mas diestro en la espada, tuvo este que huir de Sevilla, donde se ballaba establecido, y pasó a Madrid con el favor del conde-duque de Olivares. En vista de las obras de pintura y escultura que ejecutó en la corte, fué nombrado pintor del rey y maestro de diseño del principe D. Baltasar Cárlos. Estaba casado entonces y vivia en Madrid con grande reputacion de hombre inteligente en su arte, aunque de génio provocativo

llicer y Tovar en sus Anales, un pobre que acudia á su casa para copiar sus pinturas valiéndose de la ausencia de Cano, sorprendió á su muger en la cama y la asesinó ; y oyendo Alonso que la justicia sospechaba de él y que se le formaba causa, huyó á Valencia, y desde alli á la Cartuja de Porta-Celi , dejando en una y otra parte pinturas de gran mérito. Volvió á Madrid donde estuvo oculto por algun tiempo, mas la fama de sus pinturas le descubrió, y habiéndole preso, diéronle tormento para que confesase haber sido el autor del asesinato de su muger; pero Cano se mantuvo firme en negar y sufrió con constancia los dolores de la tortura, por lo cual fué declarado inocente y puesto en libertad. Volvió luego á la gracia del rey, vistió hábito clerical, y continuó instruyendo al principe en el arte de la pintura, con quien se portó de modo, que no pudiendo el príncipe contener la aspereza é impetuosidad de su: genio, fué preciso exonerarle de este encargo. Habiendo vacado en la catedral de Granada una racion de música vocal pudo Cano persuadir al cabildo la utilidad que resultaria si suprimiendo aquella plaza, se le conferia á él como arquitecto, escultor y pintor. El cabildo que tenia ya noticias del mérito y famade Cano, conoció las ventajas que de ello le resultarian las cuales hizo presentes á Felipe IV y S. M. condescendió á la instancia con real órden de 11 de setiembre de 1651bajo la condicion de que Cano se 'ordenase *in Sacris* dentro el términó de un año; mas habiéndose mostrado indiferente al cumpliy discolo. El dia 10 de junio de l miento de esta condicion, tuvo que

au frigialgunas, reconvenciones hasta verse despejado de su beneficio. Por viltimo el obiapo de Salamanca le confirió una capellania, y le ordenó de subdiécono, y en este estado el rey mandó se le restituyese su racion, la que disfrutó tranquilamente hasta su musi te acaecida en Granada á 5 de octubre de 1667. A pesar de su genio duro y faerte se hallaba Alonso Cano dotado de un corazon tierno y caritativo; no podia oir los gemidos del indigente sin que al momento acudiese á su socorro, y cuaudo le faltaba dinero, que esto le sucedia muy á menudo, socorria á les que le pedian limosna con algun dibujo que formaba de repente ; arregiándolo á la inteligencia, gusto y desco del que lo podia comprar, á cuya casa dirigia al pobre, que con él hallaba remedio en sus necesidades. En todo era Cano original : un dia por haberle pagado con vilipendio un cidor de Granada un S. Antonio que le habia encargado, le hizo pedazos en au presencia; no quiso concluir el caro de la catedral de Malaga por la misma razon, atribuyéndolo á desprecio de su mérito, y en su vitura hora no quiso mirar el crueifijo que le presentaba el sacerdote que le auxiliaba, por estar mat ejecutado, pidiendo otra cruz con la que falleció abrasado. Era grande el afecto é interés que temaba en la enseñanza de sus discipulos, avudándoles en las dificultades y muchas veces concluvendoles sus ebras ; entre ellos los que mas se distinguieron, fueron Alonso de Mesa ; Mignel Gerónimo Cieza , D. Selastian de Herrera Barnuevo. Pedro Atanasio Bocanegra, Ambresio Martinez, Sebastian Gomez y D. Juan Niño de Gueyara; y en la hre Crucifilo del tamaño del natur

escultura Pedro de Mena y José de Mora. De pocos artistas ha habido tantos diseños como de este, porque, segon Cean Bermodez, de pinguno huvo tantos motivos para ello. Jamás ejecutó obra alguna en les tres bellas artes que antes no la trazase; tambien los hacia para las obras que se encargaban á sus discipulos, y se divertia muchas veces en dibujar sin destino determinado, concluyendo con suma gracia y limpieza sus diseños, la mayor parte de estos son de pluma sobre papel blanco ayudados con tinta parda, y los mas apreciables son los menos concluidos, porque manificatan au gran saber, su tino y talento. Como arquitecto las únicas obras de Cano fueron los diseños para un arco triunfal en la puerta de Guadulajara de Madrid, cuando la entrada y recibiamiento de la reina Doña Maria de Austria; el del monumento de la iglesia de S. Gil; el de la capilla mayor del convento liamado del Angel, en la cual dice Palomino, «se advierte la » gallarda disposi<del>cion del</del> todo y » partes' ilustrada con admirables » estatuas; » y el del tabernaculo y silleria de coro de la catedral de Malaga. Como escultor, una eacelente estatua de la Concepcion, que se halla en la Iglesia de Sta. Lucia de Sevilla, y otra de la misma Virgen en la de S. Andrés. Unà estatua de madera de S. Juan Evengelista, en el convento de las monjas de Sta. Ana de la misma ciudad. En la perroquia de Lebrija, las estatuas de la Pirgen con el niño en el nicho principal del retablo mayor; el Crucifipo en el atico; y las de S. Pedro y S. Pablo á los dos extremos. En Madrid un celerat, en una capilla del monasterio [ de PP. benedictinos; y por fin otras varias obras en Toledo, Atcalá, Getafe, Cuenca, Avila, Valentia, Granada, etc., todas de escelente mérito y mejores que las de su maestro. Dice Gean Bermudez: rEl estilo y sencillez en las actitun des, de grandiosidad en las for-» mas, de verdad y buen gusto en » el plegar de los paños, que adop-» to Cano en la escultura, hacen w sospechar que su verdadero maes-» tro haya sido el estudio que pu-» do haber hocho en las estatuas y > bustos griegos que habia entonces » en Sevilla en el palacio del duque » de Alcala llamada casa de Pilatos, » pues que ni el Montañés podia » enseñarle tan buenas máximas, » ni él podia haber inventado unas » formas tan parecidas á las del ann tiguo. n Las obras que hizo como pintor no son menos apreciadas que sus estatuas, y entre sus muchisimos lienzos todos de esquisito gusto se distinguen, en la catedral de Sevilla un bellísimo cuadro que representa à la Virgen de medio cuerpo con el nino desnudo en los brazeo; en la Cartuja de Sta. Maria de las Cuevas, en las cercanias de Sevilla, once cuadros, cuyas fignras, son un poco mas pequeñas que el tamaño del natural, en esta forma. Ocho apaisados en el refectorio, à saber : Adan y Eva arrojados del Paraiso; Adan trabajando ha tierra y Eva criando d sus hijos; David con la cabeza de Goliat; S. Rafael y Tobias; el sacrificio de Abrahan, la muerte de Abel; Jenicristo y la Samaritana; y José huyendo de la muger de Puufar. En la sacristia, una bella copia de Rafael de Urbino, que representa a la Firgen y S. Juanito; I dos amigos de este, que estahan

un Crucifijo, en el oratorio debajo de la celda prieral; y un escelente cuadro en la capilla del Cristo, que representa à la Virgen con el niño, sentada en un trono de nubes,  $\gamma$  en el primer término d S. Pedro apostol y d Sta. Clara arrodillados: En la Cartuja de Jerez, dos bellos cuadros en la sacristia que figuran a San Pedro y à San Francisco à quien un angel presenta la redoma de agua. En la Iglosia de San Francisco de Gordoba, un Eccehomo en la capilla de Cañetes; y en el palacio nuevo de Madrid, el celebre cuadro de Jesucristo muerto y sostenido por un angel; y un S. Benito de medio cuerpo.

CANO DE AREVALO (Juan), pintor, nació en la villa de Valdemoro el año de 1656, y sué discipulo de Francisco Camilo en Madrid. Su particular aficion consistia en pintar figuras pequeñas. Hizo muchos progresos en esta clase de obras, y deseoso de ganar dinero se entretuvo en pintar una graa partida de abanicos, para cuyo pronto despacho dió á entender que los había recibido de Francia en comisjon. Y efectivamente le salió tan bien esta tentativa que en pocos dias despachó todos los que habia pintado en un invierno que estavo encerrado en su casa, no baciendo otra cosa; y fué tanta la fama. que adquirió por sus trabajos que en premio obtuvo el título de pintor de la reina. Era tambien muy diestro en la esgrima, y como sus amigos le llevasen a Andalucia porque ostentase su habilidad en el manejo de la espada, tuvo un desafio en una fiesta de toros en Alçalá de Henares, en el que aunque salió victorioso de su enemigo, acudieros

ocultos, é hirieron al esforzado Ga-1 no, de cuyas resultas murió en Madrid en 1696, á los 40 años de edad. Este célebre artista, pintó al temple la capilla de las Santas formas del colegio de jesuitas de Alcalá; el presbiterio y colaterales de la parroquia de Sta. Maria de aquella ciudad : y la capilla de Nuestra Senora del Rosario de su patria, todo con bastante manejo; pero sin el acierto y gusto que tenia en poqueño y en sus abanicos, pues los poeos que se conservan son aun muy estimados, como lo dicen Palomino y Cean Bermudez.

... CANOVA (Antonio), célebre estatuario; nació en 1757 en Possagno, lugar del estado de Venecia, donde murió en octubre de 1822. Desde la edad de doce años llamó la atencion del señor de su pueblo llamado Falieri, presentando un dia en su mesa la figura de un leon de manteca. El primer rasgo de su cincel ejecutado en mármol casi al salir de la infancia consiste en dos canastillos de frutas que adornan actualmente la graderia del palacio de su protector en Venecia. Durante sus primeros estudios ganó muchos premios en la academia de bellas artes de Venecia y entonces se estableció solo en un reducido tailer bajo el claustro de S. Estevan, hasta que habiendo juntado algun caudal con el valor de sus obras formó un obrador mas cómodo en otre parage y alli se mantu-; vo hasta que pasó a Roma, llamado en 1779 por Gerónimo Zuliano, embajador de la república veneciama. No tenia Cknova mas que 22 años y ya habia heche un grupo. de Orseo y Eurídice, obra á la verdad muy lejana de la perfeccion a que llegó despues; pero ejecuta-

da á la edad de 17; años. Sientla admitido en Roma en la sociedad del embajador de au nacion, tuvo la dicha de encontrar alli machos inteligentes aficionados á las bellas artes, entre ellos el caballero Hamilton, embajador de Inglaterra en Nápoles, Winckelman y el famoso Mengs. Segun las sábias críticas de todos estos tuvo el acierto de juzgar y conocer le mucho que se habia corrempido en aquella época el gusto de los artistas y lo mucho que debia desconfiar tambien de la infatuacion del público por aquella gracia mezquina de que aun pueden darnos en el dia una idea las Ninfas de Boucher. Asi es que se apartó del tortgoso camino que ertas le ofrecian y se abrió otro nue vo sujetándose á la imitacion de lo antiguo. La primera obra que atertiguó esta noble resolucion del artista fué el grupo de Teseo, sentado en el minotauro vencido. Al presentar esta produccion se estendió por todas partes el nombre de Canora, llenando en breve la Europa que le proclamá con voz unánime el primero de los escultores modernos y le dié lugar entre los hombres de genio de su siglo. Durante los años 1798 y 99, dejó Cinova su patria agitada por las revoluciones y asolada por la guerra, para acompañar al principe Reszonico en un viage que luso à Prusia y á Alemania. A su vuelta á Roma le nombró el papa inspector general de las bellas artes, le creo caballero romano, le puso las insigmes de esta distinción por su propia mano; y con el consentimiento del mismo pontífice en el mes de setiembre de 1802 pasó á Paris llamado por Bonaparte entonces primer consul. Alli fue acogido con

particular distincion, y là clase de bellas letras del instituto le admitió on el mimero de sus asociados estrangeros. En el mes de agosto de 1815 volvió á la capital de Francia con el título de embajador de S. S. y con el encargo de recoger del museo todos los monumentos de las artes de que una injusta conquista habia despojado á la capitul del mundo gristiano. Evacuada esta comision, recorrió la Inglaterra, donde el rey Jorge IV entonces principe regente, le dió como prueba de su estimación una caja de tabaco guarnecida de diamantes. De Inglaterra volvió á Roma para dirigir alli la nueva colocacion de los monumentos de las artes que él mismo habia recuperado. Su regreso fué para los italianos una fiesta nacional, y para el artista un verdadero triunio. La academia de San Lucas salió en euerpo á recibirle: en 5 de enero de 1816 le recibió el papa en audiencia solemne, y le entregó por su mano el diploma de su inscripcion en el libro de oro del capitolio : en fin., S. S. le creó marqués de lichia, con una dotacion de 3.000 escudos romanos, la cual destino Cánova toda entera al fomento de las artes y al estímulo de los artistas. Doto todas las academias de Roma, fundó premios, hizo participe de su fortuna á su ricjo amigo de Este, que habia sido su gele de taller, y á su bermano el abate Cénova, sábio belenista á quien profesó toda su vida el afecto mas tierno. Religioso en todas las épocas de su brillante car--rera, y poseido de una tierna adhesion al lugar dende nació, en sus -titimes años se ocupó mucho en construir alli una iglesia donde se Proponia colocar su estátua colosal i

de la religion, cuya colocacion en la iglesia de S. Pedro habia ofrecido algunas dificultades. La iglesia de Possagno forma una rotunda cuyo frontispicio está exactamente copiado del Partenon de Atenas. La única diferencia entre ambos monumentos, es que el Partenon está construido de mármol, y que la iglesia es de piedra comun. Canova asignaba un premio tan grande por la conclusion de este templo, que ha dejado fondos destinados al objeto; y por su testamento ha dispuesto que en caso de no haber suficiente se supliese con la venta de su marquesado de Ischia. Antonio Cánova murió en Venecia de edad de 65 años despues de haher recibido los sacramentos, y manisestado los sentimientos mas cristianos. Conforme á su última voluntad fué trasladado su cuerpo á Possagno, y su corazon depositado en la iglesia patriarcal de S. Marcos en Venecia, donde se leen las pomposas inscripciones que decoran el conotafio, que le erigió la academia de aquella ciudad. Toda la Italia le hizo exequias magnificas, y particularmente en Roma la academia de S. Lucas, de que era principe perpetuo, la cual hizo grandes y costosos preparativos para que fuese digna de la memoria del attista la pompa solemne que queria consagrarle el sentimiento de los romanos. Los periódicos italianos dijeron que aquella ceremonia fué la mas magestuosa que jamas se celebró en honor de las artes desde la muerte de Rafael. Este famoso estatuario lleno de fuego, de energia y de gracia, tuvo el admirable accreto de causar con sus obras un embeleso que sus mismos detractores: no han podido negarle;

en particular sus figuras de naugeres reunen todas las perfecciones de la mas bella naturaleza. Para satisfacer la curiosidad de los amantes de las bellas artes, juzgamos oportuno dar á continuacion una noticia de las obras escelentes con que ademas de las citadas, Gánova se adquirió un lugar prekrente entre los escultores moder-1103.... Teseo vencedor de un centauro, grupo colosal formado de dos pedruscos de mármol y que estaba destinado para la ciudad de Milan. - Mausoleo del papa Clemente XIV (Ganganelli), de mármol, colocado en Roma en la iglesia de los santos apóstoles. El pontifice desde lo alto de su sepulero parece que está echando bendiciones alargando las manos á los que van acia él. – El Amor y Psyche acostados, grupo ejecutado para sir H. Blondell. - Mausoleo de Clemente XIII, colocado en la basílica de S. Pedro. - Psyche, estátua del tamaño patural, de mármol. Tiene de las alas una mariposa parada en su mano. — Vénus y Adonis, de que grabó una lamina Bertrini, y la dedicó á la duquesa de Calabria. Este grupo se halla en Napoles en el jardin del marqués Beiro. - Monumento erigido d la memoria del caballero Émmo; bajo relieve cuyas figuras son de alta proporcion: fué origido este monumento en Venecia de orden del senado á la gloria del último de sus marines peleando per la independencia de su patria, y tiene por have una bateria flotante. De este modo recordaba con un rasgo: feliz del ingenio la invencion del ilustre 'marino que con tanto acierto habia hecho use de aquel género de ataque contra los berberiscos.

Las tres figuras de que se compone el assento sobresalen en el plano del sepulero; el busto de Emmo se vé sostenido por una columna cura base está bañada por les clas del mar. El ángel protector de Venscia desciende de los cielos para coronar al guerreno, efraciondo esta figura en todo su comunto una capresion ce estial. Una fama que he dejado escapar su clarin para indicar que no tendria ya nada de nuevo que publicar para la gloria del defensor de Venecia, y hace uso de una pluma de oro para escribir su nombre en la columna. — La Magdalena, arrepentida, está toda de mármol, una de las obras maes tras de Cánova y que es propiedad de M. de Sommariya. — El Amor y Payche en pié, figuras del tamaño natural que se hallan en Malmaison y cuya lámina grabada fué dedicada á Josefina esposa de Bonaparte. Este grupo ha sido repetido por Cánova, para el emperador de Rusia. Algunos críticos observan que la figura del Amor es mas delicada y menos fuerte que la de Psyche. El motivo de esto sa vé en la lábula de Apuleyo, quien representa á Psyche con toda la perfeccion de su belleza y por consecuencia de sus formas, siendo asi que el Amor está representado en medio de su adolescencia, cuando per la vez primera se escapa de la tutela de su madre y tiene mucho cuidado de ocultarse de ella en esta su primera escapatoria. Es ou fin, una prueba del ingenio de Cánova el haber concebido asi su asunto. -Perseo teniendo la cabesa de Medusa que acaba de cortar, está toda de mármol ; habia ado compreda por José Bosio, pintor milanés, y despues la compré el papa Pio VII,

quien la hizo poner durante algun. tiempo en lugar del Apolo de Belvodere. - Fernando IV ray de Nápoles, con el trage romano, la cabeza cubierta de un casco y embozado con un manto que le cubre el hombro y el brazo izquierdo, estátua colosal de marmol. - Napoleon Bonaparte, teniendo en la mano izquierda el cetro y en la derecha un globo, dominado de una victoria que tiene una palma y una corona. Esta estátua colosal de quince palmos de alto comprendiendo su base no tuvo la dicha de agradar á su original, quien al ver su figura bajo formas atléticas, esclamó: « Cánova crée pues que yo peleo á » purletazos! » En el dia es propiedad del doque de Wellington. -Los dos pugiladores (Kreugas y Damoxenes), grupo colocado en el museo del Vaticano. - Hebe vertiendo el nectar, estátua del tamaño natural, apoyada en el tronco de un árbol singularmente colocado: pertenece al emperador de Rusia.— Hércules lanzando d'Licas contra un penasco, grupo colosal que se ve en Roma en el palacio del banquero Tortonia, duque de Brancia-110. – Mausoleo de Maria Cristina, duquesa de Austria, situado en la iglesia de agnstinos de Viena. En esta vasta composición cuya idea es original, se vén nueve figuras del tamaño natural aunque haciendo un efecto complicado. - Madama Leticid Bonaparte, estátua del tamaño netural. – Vénus saliendo del baño. llamada la Vénus Italica; à sus pies tiene el vaso de los perfumes y el sudario, con una mano tapa su pecho izquierdo y con la otra sostiene la sabana que apenas cubre su neno y sus muslos : el caracter y el movimiento de la cabeza son !

casi los mismos que en la Vénus de-Médicis: - Hector teniendo una espada desenvainada y Ayax empunando su cuchiko. Estas dos estátuas colosales de mármol blanco. están inclinadas la una ácia la otra. - La Paz, figura alada pisoteando una serpicute, teniendo en la mano derecha un ramo de oliva y en la izquierda un cetro. Esta estátua colosal de mármol blanco se conserva en casa del conde de Romanzoff. -El busto colosal de Canova. - Un cabalto gigantesco , que se crée ser, el mayor de cuantos existen en Enropa y que estaba destinado para lievar una estátua colosal de Napoleon. Se hizo este caballo para una. estátua de Cárlos III., rey de Espaiia; despues quiso Murat ver su figura montakla en él, y últimamonte fue destinado para la de Fernando IV, rey de Nápoles. - Vénus victoriosa, bajo las facciones de Paulina Bonaparte, princesa Borghese; está acostada en una cama y tiene en la mano la famosa manzana. Pertenece hoy dia al rey de Inglaterra. *– Una ninfa acostada en* una piel de leon; en una mado apoya su cabeza y la otra descansa en la cabeza del ammal. A sus piesestá un Amor alado pulsando una lira cuyos ecos escucha la ninfa atentamente. - La religion coronada y radiante, sosteniendo una cruz' y apoyándola en un escudo en cuyo campo se ven esculpidas en relieve las efigies de S. Pedro y de S. Pahlo. – Mausoleo de Alfieri, en la iglesia de Sta. Cruz en Florencia. La Italia llevando la corona mural llora en el sepulcro de uno de sus mas ilustres hijos : un medallon presenta en relieve las facciones del poeta perfectamente parecidas, y cuatro mascaras antignas

colocadas en los ángulos del sarcófugo, recuerdan los pasages de la escena en que Alfieri ha sobresalido. - Mausoleo de Volpato, grabador célebre y amigo de Ganova, erigido en Roma en la iglesia de los santos apóstoles. - Las tres Gracins, grupo admirable por la actitud embelesadora de sus figuras, por la elegancia de sus formas y la hermosura de sus cabezas; ejecutado para madama Josefina espoaa de Bonaparte y actualmente es propiedad del duque de Bedford. -Marte y Vénus, grupo trabajado para el rey de Inglaterra. - La Paz y las Gracias, grupo perteneciente al mismo monarca. - Juan VI rey de Portugal. - S. Juan Bautista, niño. – Polimnia sentada. – Terpsicore. - La Concordia, bajo las facciones de Maria Luisa archiduquesa de Austria, está sentada en un trono, teniendo un cetro y una pátera. - La Piedad, figura enteramente cubierta con velo y las manos juntas solamente por la estremidad de los dedos. - La Dulzura, figura de muger sentada. - Una Danzarina, apoyada en un tronco de un árbol. – Páris teniendo la manzana: cetas dos últimas estátuas pertenegen al emperador de Rusia. - Dos Danzarinas, de tamaño natural, la una teniendo un címbolo, y la otra una corona. – Washington, estátua de mármol blanco vestido á la romana, hecha para la sala del senado de la Carolina. - Mausoleo del principe Federico II de Prusia. -Mausoleo del almirante Netson. --Rusto del papa Pio VII. – Corina, busto. - Beatriz, querida del Dante, busto. - Elena, busto colosal dado por Cánova á la condesa Albrizzi.— Cinco bajos relieves representando la Vida y la nuierte de Sécrates. -

Alejandro, emperador de Rusia. estátua que adorna el palacio del senado en S. Petersburgo. - Jesus muerto, la Virgen y Maria Magdalena, asunto ya trutado por Miguel Angel Bonarota. - Ofrenda de las troyanas d Minerva. - Un busto colosal de Napoleon. Un gran número de las obras de Antonio Cánova han sido copiadas y grabadas por los celebres Bertinelli, Bonato, Fontana, Marchetti, Morghen, Vitali, Villoti, etc. Despues de haber admirado á Cánova como escultor, debemos añadir que cultivó tambien la pintura, ensalzándola acaso aun mas que el arte á que debió su inmortal reputacion. Hay de él muchos cuadros pequeños coloridos al estilo de los venecianos de los cuales lia sido grabado uno. Entre sus pinturas merece citarse una Vénus desimula, del tamaño natural descansando en un lecho y teniendo un espejo. Estando retirado en Possagno en 1797, pintó para la iglesia de aquel pueblo un cuadro de 18 pies representando la Aparicion de Jesucristo à las tres Marias y á los discipulos. Ha hecho tambien su propio retrato copiado del que esculpió.

CANSECO (D. Casimiro Florez), catedrático de lengua griega en los reales estudios de Madrid; es muy conocido tanto por su erudicion como por el acierto con que corrigió la poética de Ariutieles, dada en nuestra lengua castellana por Don Alondo Ordonez Seijas y Tovar, señor de S. Payo, Madrid, 1778, en 8. En ella sustituyó varios lugares que se habian dejado sin traducir, y añadió á mas el testo griego, la version latina y notas de Daniel Heinsio y las de Batteux, traducidas del francés. Debenos tambien

al zelo del Sr. Canacco las coras | ba para cuando se imprimiese esta. de Jenofonte ateniense, trasladadas del griego al castellano por el secretario Diego Gracian, segunda edicion en que se ha añadido el texto griego, y se ha aumentado la traduccion castellana, Madrid, imprenta real, 1781 : esta obra habia de constar de tres tomos en 4 mayor, nosotros no hemos visto mas que los dos primeros que contienen, el uno la Ciropedia o historia de la vida y hechos de Ciro el mayor, á la que precede un prólogo del editor en que da noticias de las mejoras hechas en esta reimpresion; un tratado de D Tomas Lopez sobre la proporcion de las medidas de los griegos con la vara castellana; algunos reparos sobre los mapas de la espedicion de Ciro, formados por Eduardo Wey, la noticia de la vida de Jenofonte y de su doctrina, escrita por Gracian y el mapa de la Ciropedia trabajado por el mismo" Lopez. El otro contiene Historia de la entrada de Ciro el menor en Asia y de la retirada de los diez mil griegos que *fueron con él* , precedida tambien de otro prólogo del editor, y de una Carta de Chion d'un amigo suyo, dandole cuenta del modo con que Jenofonte estorbo el saqueo de Bizancio, y un mapa de las regiones en donde sucedieron aquellos hechos, dispuesto por el mismo Sr. Lopez. La edicion de esta obra es una de las mas belles y mas correctas que se han impreso en Madrid. Segun dice el Sr. de Sempere y Guarinos, el tomo 3º debia contener las obras menores de Jenofonte, traducidas unas por Gracian y otras por el Sr. Canseco, á escepcion de la continuacion de la historia de Tucidides que se reserva-

CANTACUZENO (Juan V.), era ministro y favorito de Andrúnico Paleologo el jóven. Habiéndole recomendado este principe á Juan y á Manuel sus dos hijos al tiempo de morir. Cantacuzeno fué nombrado regente, y Juan el mayor de los dos jóvenes príncipes fué declarado emperador. Si se ha de dar crédito á lo que él reflere en su historia, se vió obligado á esto por los grandes y el ejercito. Cantacuzeno gobernó con fidelidad y sabiduria durante muchos años, pero habiéndole acusado sus enemigos ante la reina madre, esta le declaró enemigo del estado, y él entonces usarpó el imperio á fin de salvarse de la muerte. Entró en Constantinopla con las armas en la mano, y obligó al jóven Juan Paleologo á casarse con su hija, y á dividir el poder soberano con él : este arreglo restableció la paz durante algun tiempo. La envidia dió motivo a que volviese à empuñar las armas el yerno contra el suegro, y aunque este quedó al principio victorioso, aquel se apoderó por sorpresa de un puesto importante cerca de Constantinopla y entró en la ciudad al dia signiente à favor de un movimiento popular; ambos emperadores se reconciliaron de mievo y á poco tiempo abdicó Cantacuzeno espontaneamente, y fué à encerrarse eu un monasterio del monte Atos en 1355, v alli vivió como filósofo cristiano. Sus súbilitos le lloraron porque habia sido en realidad mas bien su padre que soberano suyo. Fué gran principe, buen político y escelente general, renniendo á estas cualidades mucho talento. Cometió no obstante una falta dando una de sus hijas á Orcan sultan de

los turcos, lo cual fué un pretesto | en este principe, no solamente para apoderarse de cuanto los griegos poscían todavia en Asia, sino tambien para tomar muchas plazas en Europa. Cantacuzeno es autor de una Historia del imperio de oriente, desde el año 1340 al de 1354, escrita con mucha elegancia pero acaso con muy poca verdad, á lo menos en los sucesos concernientes a él mismo, y ostenta en ella la elocuencia en largos discursos que se atribuye ó que pone en boca de otros. Un escritor moderno le ha acusado « de no haber sido mas que un cómico en materias de religion, » pero su obra desmiente en todas sus partes esta acusacion. Ha sido impresa en Paris en 1643, en fúlio, en griego y latin, con escolios de Santiago Pontano y Gretzer, y traducida algun tiempo despues en francés por el presidente Cousin. Escribió tambien cuatro apologias contra Mahoma, y tres discursos, Basilea, 1545, en fólio, en griego y latin. Falleció Cantacuzeno acia el año 1380.

CANTACUZENO (Mateo), hijo del precedente, fué asociado al imperio por su padre en 1554. Habiendo abdicado Juan Gantacuzeno el poder soberano, á poco tiempo de aquella asociacion quedó Mateo emperador con Juan Paleologo; pero estos dos principes estuvieron unidos poens meses; y tomando las armas se dieron una batalla cerca de Filipes ciudad de la Tracia donde se decidió de la sucrte de Mateo : fué vencido, hecho prisionero y encerrado en una fortalesa, de la cual no salió hasta que hubo renunciado el imperio, Paleologo le permitió no obstante que conservase el título de Déspota y le señaló reutas

para scahar sus dias con aquel nombre vano, pasando una vida privada. Suponen que se retiró á un monasterio del monte Atos donde compaso unos Comentarios sobre el cantar de los cantares, los cuales han sido publicados en Roma.

CANTEMIR (Demetrio), nació en Moldavia en 1673, y era descendiente de una familia ilustre. Su padre siendo gobernador de los tres cantones de Moldavia, llegó á ser principe de esta provincia en 1664 y Demetrio que fué enviado siendo nino a Constantinopla se lisonjeaba con la idea de sucederle, pero fué sustituido en la Puerta otomana por un concurrente. Habiéndole enviado en 1710 á la Moldavia para defenderla contra el czar Pedro, la entregó á este en lugar de pelear, y siguiendo al nuevo soberano en sus conquistas, en indemnizacion de lo que habia perdido, obtuvo el título de príncipe, con algunas tierras y dominios y una autoridad sin limites sobre los moldavos que dejaron su patria para ser participes de la suerte de Demetrio. Murió este en 1723 en Ukrayna, amado y estimado de sus súbditos. Compuso varias obras las cuales son : la Historia del engrandecimiento y de la decadencia del imperio otomano. El original latino ha quedado manuscrito. Nicolás Tindal le tradujo en inglés de órden de la reina Ana, Londres 1734, dos tomos en fólio, y Jonquieres hizo una version francesa sacada del inglés en 1743, en cuatro tor mos en 8. 2ª Sistema de la religion mahometana, Petersburgo, 1721 en fólio, obra escrita é unpresa en lengua rusa de órden de Pedro el Grande á quien está dedicada. 3ª Estado presente de la

Meldavia, en latin con un mapa inventor de los vasos que despues grande del pais, etc. Ha dejado tambien otras muchas obras tales como la Historia antigua y moderna de la Dacia, la cual no se ha publicado. – Una *Teologia fisica.* – Una Coleccion de canciones turcas, puestas en música en 4; y una Introduccion d la música turca, escrita en lengua rusa es 4, etc. Este principe poseia casi todas las lenguas vivas y muertas.

CANTEMIR (Antioco y segun etros Constantino Demetrio, principe), último hijo del precedente y objeto de los desvelos y cariño de su padre; se dedicó como este al estudio, á las ciencias y á las artes y fué sucesivamente embajador en Londres y en Paris. De vuelta á Rusia se conclujo con mucha prudencia en las diferentes revoluciomes que agitaron aquella nacion y murió en 1744. Los rusos conocian algunas canciones rimadas antes de la llegada de Cautemir, però este es el primero que introdujo entre ellos algunas poesías de cierta estension. Ademas de una traduccion de Anacreonte y de algunas Epístolas de Horacio, publicó en lengua rusa varias sátiras, fábulas, odas, etc. Tambien ha hecho conocer á sus compatriotas muchas obras estrangeras, tales como las Cartas persianas, etc. El abate de Guasco traductor de sus sátiras en 12, ha escrito-la vida de este príncipe como admirador panegirista de el.

CANTHARO, escultor griego de Sicione, vivia en el siglo 5 antes de J. - C. Plinio cita una de las estátuas de este artista que se veia todavia en su tiempo en Olimpia. - Hubo tambien otres des CARTHAnos: el primero, alfarero; fué el temente por su padre en aquella

se denominaron Cantaros, tomando su nombre; y el segundo citado por Suidas como poeta cómico de Atenas.

CANTOS BENITEZ (D. Pedro de), fué de los supremos consejos de Castilla é inquisicion, y asesor de la Sta. Cruzada. Es muy apreciada la obra que escribió titulada : Escrutinio de maravedises, y monedas de oro antiguas, su valor, reduccion y cambio a las monedas corrientes, deducido de escrituras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España, Madrid, 1765 en 4. En la dedicatoria al consejo trata de la antigüedad y dignidad de este supremo tribunal en España; divide la obra en 18 capítulos, en los que se trata de las monedas de los romanos y de los godos, particularmente del sueldo, sus divisiones y varios nombres con que se espresaba; de las monedas que se usaron en España, y de las variaciones de su valor en diferentes reinados: con este motivo impugna a Dufresne, Carranza, Mariana y otros, acerca de su origen y tiempo de su introduccion. Trata igualmente del valor que tuvo el marco de plata desde D. Alonso el sábio hasta los reyes católicos; y por último de las tres clases de maravedises que mandó labrar Don Alonso el sábio, esto es, Blancos, Negros o Prietos y Novenes; del real y de sus diferencias; de las doblas moriscas, estrangeras y castellanas, hasta los reyes católicos, etc.

CANUTO II, llamado el Grande, hijo de Suenon : acababa de subir al trono de Dinamarca en 1015; cuando paró a Inglaterra para asegurar las conquistas hechas recienisla, despues de haber forzado al l rey Etelredo á fugurse á Normandía. Venció Canuto II al rey Edmundo hijo de Etelredo en muchas batallas y apoderándose de una gran parte de sus estados, únicamente le dejó algunas provincias al sur del Tamesis. Habiendo muerto Edmundo asesinado por un efecto de la persidia de su cuñado Edrico, casó Canuto con Emma viuda de Etelredo, y quedó único poseedor de la Inglaterra. Asegurado de la tranquilidad de los ingleses con este enlace, no titubeó en volver á pasar a Dinamarca donde su cuñado Alfert, que gobernaba en ausencia suya, trataba de hacerse independiente. Canuto se desembarazó de este ambicioso haciendo que le asesinasen y volviendo inmediatamente sus armas contra la Noruega, derrotó a su rey Olao, y se apoderó de sus estados en 1030. Llegando asi á ser el príncipe mas poderoso de su tiempo, saciado de grandezas y de triunfos, entró en el seno de la religion, hizo un viage a Roma para visitar al papa, y regresó luego á Inglaterra donde murió en 1036 despues de haber colmado de grandes beneficios á la Iglesia. Este príncipe dotado de un genio vasto y fecundo en recursos, habia empleado su vida mas bien en hacer conquistas que en regir sus estados. Volvió á poner en vigor las antiguas leyes sajonas, á fin de eximirse del cuidado de dar un nuevo código á sus subditos, y le dieron el sobrenombre de Grande, no tanto por reconocimiento como por el terror que habia inspirado á los pueblos sometidos á su yugo de hierro.

CANUTO III, apellidado el Atre- Haroldo é bijo de Suenon II; subió vido ó el Robusto, hijo del prece- al trono en 1080 y fué muerto en

dente, hallandose en Dinamarca supo la muerto de su padre que en su testamento le dejaba como en patrimonio aquel reino, legando la corona de Inglaterra al príncipe Haroldo hermano consanguineo de Caouto III. Los ingleses para evitar la guerra civil, resolvieron que reinase Haroldo en el pais al norte del Támesis, y Canuto en la parte meridional, pero Haroklo se apoderó de todo y despues de un reinado muy corto, murió en el momento en que su hermano iba á reclamar su herencia con las armas en la mano. Canuto que por este econtecimiento babia quededo unico rey de Inglaterra, se hizo odioso á sus súbditos, ejerciendo en los restos de Haroldo una venganza tam absurda como impia, pues bizo violar la sepultara de aquel príncipe. desenterrar su cadaver, cortarle la cabeza y echar el tronco en el Támesis. Sepultaron el cadáver unos pescadores que le hallaron, mas el feros Canuto hizo que suese otra vez deseuterrado y que le cchasen nuevamente al rio. Correspondió al principio de su reinado la conducta sucesiva de este príncipe, mostrándose en todo tiempo altanero, cruel y vengativo; mas por dicha de la Inglaterra murió en 1042 de una apoplegia espantosa, y este tin prematuro se atribuyó á un envenenamiento. Con la muerte de Canuto III se estinguió en Inglaterra la dinastía dinamarquesa donde este monarca fue el segundo soberano de su nombre como puede verse en el artículo cronológico de Inglaterra.

CANUTO IV (San), rey de Dinamarca, hermano y succesor de Haroldo é hijo de Suenon II; subió al trono en 1080 y fué muerto en

la iglesia de S. Albano de la cindad | de Odensea situada en la isla de Funen, en el año 1086, segnu la opinion mas verosimil. Por su zelo á favor de la religion, que fué la causa de su muerte, mereció el ilustre nombre de martir. « Su es-» mero y sn afan para la propaga-» cion de la sé cristiana, dice un autor moderno, el cuidado que » tuvo en construir y reparar mu-» chas iglesias, su aplicacion á ad-» ministrar justicia, una práctica » continua de las virtudes cristianas, » el buen órden que se esforzó en nestablecer en el reino, despues » de haber dado él mismo el ejem-» plo con el arregio de su casa, to- do era efecto de su pura religion, » é hizo de él un gran santo, asi » como hicieron un gran príncipe » las demas prendas que le adorna-» ban. Libertó la Dinamarca de las » incursiones de los Sembes, de los » Estones y de los habitantes de la » Curlandia. Estableció la seguria dad de la navegacion, castigando » á los piratas con pena de muerte. No perdonaba ni á sus propios » súbditos ni á los estrangeros cuan-» do eran delincuentes de robo ú » homicidio y puso nuevamente en » práctica la pena del talion, ojo > por ojo, diente por diente, etc. » dió varias providencias para re-» cobrar el reino de Inglaterra pe-» ro vió malogrado su proyecto por » un efecto de la traicion de su her-» mano Olao. En suma, jamas se » vió administrada con mas exacti-» tud y mas vigor la justicia en Di-» namarca. » (Hist. de Dinamarca por Roches, tom. 20, pág. 249). Andres Angeletti ha escrito tambien en italiano la vida de este santo. Hubo algunos otros príncipes de este nombre, entre ellos un hi-

jo de Enrique el Bueno réy de Dinamarca, ásesinado en 7 de enero de 1131, y comprendido tambien en el número de los mártires.

CANZ (Israel Gottlieb), nació en Heimsheim à 26 de sebrero de 1690. Apenas habia concluido sus estudios en Tubingen, entró en la carrera eclesiástica, fué diácono de la iglesia luterana de Nurtingen y despues enseñó sucesivamente en su ciudad natal la elocuencia, la poesía, la filosofia y la teologia. Fué uno de los discípulos mas distinguidos de Wolf, pero no esclavo de todas las opiniones de este filósofo. Como apasionado á la reforma escolástica. trató de introducir una nueva terminologia, mas no pudo adquirir en esto la gloria ó el aplauso á que aspiraba.

CANEZ (Francisco), religioso francisco descalzo, nació en Valencia en 1º de mayo de 1720, era hijo de Francisco Cañez y de Maria Meri; estudió filosofia en la universidad de su patria, y en 6 de encro de 1745 vistió el hábito en el convento de S. Juan de la Ribera. En 1755, obtuvo el cargo de predicador; y en 23 de diciembre del mismo año se embarcó con permiso de sus superiores en Alicante para pasar con otros religiosos á Jerusalen , donde permaneció hasta 2 de febrero de 1757, que se trasladó al colegio de la conversion de S. Pablo de españoles en Damasco. En los tres años que residió en dicho colegio, se dedicó detenidamente al estudio del árabe y se bizo tan versado en este idioma, que fué nombrado lector y catedrático de el para enseñarle á los religio. sos. En los 16 años que residió en la Tierra Santa, obtuvo igualmente los cargos de guardian y rector

del referido colegio, basta que en 26 de setiembre de 1770, se embarcó otra vez para su patria, adonde llegó en 11 de enero de 1771. En 1775, fué llamado por la corte de Madrid y destinado á la ensenanza del idioma árabe no solo á los religiosos que hubiesen de pasar á Jerusalen, sino tambien á todos cuantos quisiesen instruirse en él. La religion le remuneró sus laboriosas tareas, nombrandole definidor y padre de provincia; la academia le admitió en su seno como á uno de sus individuos, y el rey le consignó una decente congrua para su manutencion. Murió en Madrid en 1795. Compuso las obras siguientes: 1ª Grandtica arábigoespañola, vulgar y literal, con su diccionario diccionario ardbigoespañol, en que se ponen las voces mas usuales para una conversacion familiar, con el testo de la doctrina cristiana, en el idioma ardbigo, Madrid, 1775 en 4 mayor. Para su composicion tuvo presentes las de Fr. Pedro de Alcalá, Fr. Felipc Guadanoh, Tomas Espenio, Fr. Antonio de Aguila, Fr. Agapito de Valle – flamarum , Fr. Francisco Gonzalez y otros escritos árabes. 2ª Diccionario espanol-latino-ardbigo, en que siguiendo el diccionario abreviado de la real academia se ponen las correspondencias latinas y drabes para fucilitar el estudio de la lengua arábiga d los misioneros, d los que viajaren ó contrataren en Africa y Levante, etc., Madrid, 1787, tres tomos en fólio, bella edicion. Dejó ademas los manuscritos siguientes: Diccionario drabe - latino - castellano; Libro de los Evangelios de todo el ano; y un tomo de Sermones, escritos en arábigo por el mismo autor.

CAPACCIO (Julio César), nació en Campana, ácia el año 1560, en el reino de Nápoles y murió en 1651 : fué gentil hombre del duque de Urbino, y secretario de la ciudad de Nápoles. Es autor de una Historia de aquel reino, impresa en la capital en 1607 en 4, y que está comprendida en el número de los libros raros. Algunos críticos suponen que Capaccio únicamente es traductor de ella, y que el original es de Fabio Jordiani. Sea lo que se quiera, esta elva se encuentra en la coleccion de Grevio, coa las Antiquitates et Historia Campania felicis del mismo Capaccio. Compuso ademas los Triunfos de S. Francisco de Paula en italiano: - Illustrium mulierum et illustrium litteris virorum elogia, Napoles, 1608, en 4. - Anotaciones de la Jerusalen libertada de Torquato Tasso, para la edicion de Nápoles, 1582 en 12.

CAPANEO, uno de los comandantes del ejército de los argivos. Se distinguió durante la guerra de Tebas en fuerza y valor: fué el primero que escaló los muros de aquella ciudad, y murió en lo alto de la muralla acribillado de flechas. Era un impío que solia decir que no hacia mas caso de los rayos de Júpiter que del calor del medio dia y que tomaria á Tebas á pesar de su poder. Los poetas han fingido que aquel dios le mató de un rayo.

CAPELO (Arturo), baron de Hardam. Era gobernador de Colchester cuando Fairfax gefe de los parlamentarios fué á sitiar aquella plaza en 1645. Este general se valió de un medio atroz con intento de arrebatar la plaza. Llamó á Arturo hijo de Capelo, estudiante entonces en Londres, para empeñar á su padre á conservarle la vida,

acomodándose con el parlamento. Aunque el jóven no tenia mas que 17 años, respondió siempre que su padre era tan sábio que no necesitaba de los consejos de un muchacho. Fairfax enfurecido hiso poner al jóven Arturo desnudo hasta la cintura en medio de una partida de soldados que le amenazaban con las espadas desenvainadas. Mientras que el padre llamado á la defensa del pouro miraba aquel triste espectáculo, oyó á uno de los oficiales de Fairfax que le dijo : Preparaos a rendiros o d ver derramar la sangre de vuestro hijo; y Capelo gritando con entereza contestó diciendo á su hijo: Acuérdate hijo mio de lo que debes d Dios y al rey; palabras que repitió por tres veces. Inmediatamente volvió á entrar en la plaza, y exortó á los oficiales á que se mantuviesen firmes, no para yengar á su hijo, y si para vengar al rey y á la patria. Viéndose en fin precisado a capitular este buen ciudadano, pereció en el mismo suplicio que Carlos I, siendo condenado por los mismos jueces.

CAPELO (Blanca), jóven de singular bellesa, segunda muger de Francisco II de Medicis, gran duque de Toscana; nació en Venecia y era descendiente de una antigua familia de patricios. Enamoróse ciegamente de ella un jóven florentino llamado Pedro Bonaventuri, hijo de padres honrados aunque pobres. Se baliaba de mancebo en una casa de comercio que tenian en Venecia los Salviatis, y Blanca creyendo que Bonaventuri era el mismo Salviati, dueño de una casa opulenta en Florencia, correspondió a sus insinuaciones, persuadida de que podia colazarse con aquella familia sin mengua ni desdoro de la suya. De-

sengañada en breve de este error, pierde la esperanza de unirse con su amante, y sin dejar de amarle, le probibe que vueiva á hablarla, rogandole con amorosas súplicas que no quebrante este precepto. Bonaventuri dominado de sn pasion halló ocasion oportuna para hacer que llegase á manos de la amable Blanca una carta, en que haciéndola solemnes protestas de respetar su virtud, la suplicaba que aprovechándose de la oscuridad y el silencio de la noche, pasara á su casa que estaba en frente, donde la citaba para tener con él una conversacion secreta. Blanca mas amante y sencilla que prudente y cauta, cediendo á los deseos de Bonaventuri, cumple en fin la cita, dejando entornada la puerta de su casa, y al volver á ella cuando iba á amanecer la encuentra cerrada. En tal apuro, sobresaltada, indecisa, viendo su honor en un terrible compromiso, ruega á su amante que emprenda con ella la fuga y al punto lo ejecutan : entran en un barco, arriban á Pistoya donde un sacerdote les dá la bendicion nupcial, y Bonaventuri conduce a su jóven esposa á la pobre y reducida casa de su padre habitante en Florencia. Alli vivió incógnita la hermosa Blanca durante algun tiempo, hasta que por una casualidad pasó por debajo de su balcon el gran duque, y viéndola en él quedó prendado de su belleza. Aspirando aquel alto personage a recibir favores de la beldad veneciana, colmó de beneficios y distinciones á su esposo ; le dió uno de los empleos mas honorificos de su corte, hízole en fin su privado, y en breve se vió Blanca elevada a un alto grado de fortuna. Habíase apoderado del

corazon de Bonaventuri el orgullo y la presuncion en tal manera, que suscitando contra sí poderosos enemigos envidiosos de su suerte y su privanza, murió una noche asesinado cu las calles de Florencia año de 1574. A pocos años enviudó el gran duque que se ballaba casado con Juana de Austria, y enamorado mas y mas de las gracias y atractivos de Blanca, se desposa con ella en setiembre de 1579 y la declara reina de Chipre. El abuso que hino de su poder la nueva soberana, asi como la torpe conducta de su bermano Victorio Capelo a quien ella habia llamado á Florencia, v que habia llegado á ser el único ministro y favorito del gran duque, escitaron estremadamente el ódio de la familia de Médicis, ya indignada por el casamiento designal de an gefe. El cardenal Fernando de Médicis hermano del gran duque y su mas próximo heredero, era por desgracia el que menos disimulaba su resentimiento. Francisco II consintió al cabo en separar de au corte á Victorio Capelo, pero esta condescendencia no satisfizo cual crevera á los implacables enemigos de la gran duquesa. De aqui es que ambos esposos á consecuencia de una entrevista que tuvieron en una quinta de recreo con el cardenal Fernando, murieron en el mismo dia de vehementes dolores de entrañas ocasionados por un tósigo, segun se dice. La acusacion pública de este horroroso atentado recayó en el mismo cardenal, quien, apenas habian espirado las víctimas del encono de su familia, dejó la púrpuya cardenalicia, y reinó en Toscana muchos años.

. CAPILUPI (Lelio), natural de

autor de algunas poesías latinas y centones compuestos con unos versos de Virgilio que él aplica á unas materias de que á este gran poeta no pudo ocurrirsele la idea, como lo demuestra su título: Cento de vità monachorum; in siphillim etc. Los centones y los versos de Lelio han sido recopilados con otros de sus bermanos Hipólito obispo de Fano y Julio Capilupi que se dedicaron á diversos géneros de poesías. Esta coleccion se publicó bajo el título : Capiluporum carmina et centones etc., Roma, 1590 en 4. edicion rara y de la cual se han suprimido los centones obscenos y los compuestos contra los frailes.

CAPILUPI (Camilo), natural de Mantua. Se ha hecho famoso por su libelo intitulado : Las estratagemas de Cárlos IX contra los hugonotes, en italiano, Roma, 1572, en 4, en el cual describe el degücllo del dia de S. Bartolomé, refiriendo cosas muy singulares sobre los motivos y consecuencias de aquel atentado, aunque con muchas ideas falsas y citando varios bechos calumniosos.

CAPILLA (Andres), nació en Valencia, estudió en agnella universidad, aprendió los idiomas bebreo, griego y latino, y á los 18 años de edad se graduó de doctor en teologia. Tomó despues el hábito en la cartuja de Porta Celi, pero como fuese de complexion delicada, no pudiendo proseguir por salta de salud, pidió ser admitido en la religion de la compañia de Jesus, en la cual perseveró por muchos años. Fué rector del colegio de S. Pablo de Valencia y segun el P. Alfaura, el primero que obtuvo el cargo de maestro de no-Mantua, donde murió en 1560 : es vicios en el colegio de Tarragena

Se adquirió tanta fama por su sabi- | daria y por su humildad que moreció en Roma el empleo de penitenciario apostólico, y luego la catedra de teologia en el colegio romano. Habia mejorado ya en gran manera su salud y so hallaba ya con fuerzas suficientes, cuando deseoso de vivir en el retiro, pidió y obtuvo en 1569 licencia del sumo pontifice Gregorio XIII para volver á entrar en la cartuja, cuyo instituto profesó en la casa de Escala-Dei en Cataloña á 17 de enero de 1570. En esta religion se le confiaron los prioratos de Porta-Celi, Escala - Dei, S. Ambrosio de Milan y otros, y por último sué visitador de la provincia de Lombardía. Contribuyó en la gran cartuja á la formacion de los estatutos de la órden, aprobados por el capitulo general en 1581 y confirmados por la Santa Sede. El rey Felipe Il noticioso de la fama que se adquiria Capilla, por el buen manejo en todos sus empleos, le nombró visitador apostólico y reformador de los monges claustrales de S. Benito y de los canónigos regulares de S. Agustin en los reinos de Aragon y Cataluña hasta el Rosellon; y quedó el rey tan satisfecho de lo bien que desempeñó las comisiones que le habia confiado, que le promovió en 1587, al obispado de Urgel, donde adquirió igual firma , por su predicacion , y el amor que demostró á los pobres, socorriéndolos con mano generosa en todas sus necesidades. Alli conoció y trutó al gran siervo de Dios, S. José de Calasanz, de quien se valió para el desempeño de sus obligaciones, siendo este santo visitador y vicario general. En aquella eiudad, fundó Capilla un colegio

de la compañia de Jesus y un seminerio para la educacion de la juventud, y en el reino de Valencia mantuvo con sus limosnas la cartuja de Ara-Cristi, que estaba ya para estinguirse por falta de medios. Y esto sin duda dió motivo a Gaspar Escolano, para atribuirle la ereccion de este monasterio. Era tanta la humildad de este santo varon, que abrumado con los aplatisos que le tributaban por sus virtudes, quiso renunciar la mitra, y entregarse otra vez al retiro y á la vida contemplativa; pero á pesar de cuantos esfuerzos hizo para conseguirlo, no pudo obtener el permiso de S. M. que no quiso que la iglesia de Urgel quedase privada de un prelado tan digno de dirigir aquella diócesis. Murió en fin, habiéndola gobernado santamente 25 años, en 22 de setiembre de 1610, y segun dice Jimeno, con tanto desconsuelo de morir obispo, como otros de vivir sin serlo. Su cuerpo fué depositado, en la iglesia parroquial de Sanabuja, lugar de su diócesis. Entre las muchísimas obras que compuso el llustrísimo Capilla las mas distinguidas son : Consuelo de nuestra peregrinacion, Lérida, 1574. - Libro de la oracion en que se ponen consideraciones sobre los evangelios de todos los domingos del año y algunas fiestas principales, dedicado al eruditísimo D. Autonio Agustin arzobispo de Tarragona, Lérida, 1575 en 8, y reimpreso en Alcalá, 1609. Esta obra ha sido traducida en francés, y S. Francisco de Sales la cita con estimacion en su Filotea. - Manual de consideraciones y ejercicios espirituales, Barcelona, 1585. - Commentaria in Jeremiam Prophetam, quibus latina vulgata editio dilucidatur, et cum Hebraico fonte Septuag. Editione, et Paraphrasi Chaldaica confertur, Escala-Dei, 1586: en esta obra, que dedicó á Felipe II esplicó enteramente todo el libro de Jeremias, como lo asegura el insigne intérprete de la Biblia Cornelio A-lapide, etc.

CAPISTRANO (San Juan de), discípulo de S. Bernardino de Sena y religioso franciscano como este cuyas huellas siguió. Derivaba su nombre de Capistrano en el Abruzzo, donde babia nacido en 1385. Despues de haber desempeñado eu su juventud un empleo de judicatura, se casó, y habiendo enviudado, cuando se hallaba preso en el castillo de Brussa bajo pretesto de que en una negociacion con Ladislao rey de Nápoles habia favorecido los derechos de este soberano, se disgustó del mundo y tomó el hábito en la órden de S. Francisco. Manifestó su zelo y su elocuencia en el concilio florentino para la reunion de la iglesia griega con la romana; en la Bohemia contra los hereges y en la Ungria contra los turcos. Capitaneó una cruzada contra los husitas, y convirtió muchos de ellos. Cuando Huniade, entró como vencedor en Belgrado, Capistrano predicador del ejercito, mirado como un hombre inspirado, se distinguió alli de modo que pareció dudoso a que se debia mas, si al valor del héroe ó á los sermones del santo misionero. Murió á los tres meses de esta grande victoria en 1456, dejando un gran número de escritos, entre ellos los siguientes: Tratado de la autoridad del papa y del concilio. - Otro de la Escomunion. - Otro sobre el Matrimonio; y algunes sobre el derecho civil, la usura, y los contratot. — Apologia de la órden de San Francisco. — El Espejo de los clérigos, etc. Alejandro VIII le canonizó en 1690.

CAPISUCCHI (Blas), marqués de Monterio, capitan célebre por su inteligencia en el arte militar. Los protestantes sitiando á Poitiers. en 1569 echaron un puente sobre el rio para dar el asalto, y Capisuochi, romano y heredero del valor de sus antigues compatriotas, se arrojó al agua con otros dos y cortó los cables del puente que en breve fué arrastrado, por las aguas: Iguales ó mayores pruebas de valor dió al doque de Parma estando al servicio de este, por lo cual el papa le concedió el mando de sus tropas en Aviñon y en el condado Venesino.

CAPITO (Aleyo), célebre jurisconsulto romano que fué clevado
al consulado por Augusto. Bajo el
reinado de Tiberio sostuvo Capito
en el senado la acusacion de lesa
magestad contra L. Ennio, y con
esta accion baja, infamó, dice Tácito, un carácter que habia sabido
honrar con su vida pública y privada. Capito gozaba en Roma de
gran reputacion como jurisconsulto
y escribió muchas obras de las cuales ninguna ha llegado á nuestras
manos.

CAPITOLINO (Julio), historiador latino del siglo 3º, autor de muchas vidas de emperadores, no escribia ni con pureza ni con exactitud. Su obra se encuentra en la coleccion intitulada: Scriptores Historice romanæ latini veteres, Heidelberg, 1742, en dos tomos en fólio. J. G. Muller ha publicado una Disertacion de Julio Capitolino en Altorf, 1689, en 4.

CAPITON (Wolfang Fabricio),

teólogo luterano amigo de Ecolampadio y de Bucero, nació en Haguenau en 1478 y murió de peste en 1541. Su segunda muger se jactaba de gran talento, y tenia muchas veces le ocurrencia de predicar cuando su marido estaba enfermo. Capiton es autor de muchas obras entre ellas, una Gramdtica hebrea.-La Vida de Juan Ecolampadio.-Enarrationes in Habacuch, Estrasburgo, 1526 y 28 en 8, obra rava, y Responsio de missa, matrimonio et jure magistratum in religionem.—Hexameron Dei opus explicatum, etc.

CAPMANY Y DE MONTPALAU (Antonio de), oriundo de una antiquísima familia de ciudadanos que tenian la casa soloriega en la ciudad de Gerona, nació en Barcelona el 24 de noviembre de 1742, y fué bautizado en la catedral de dicha ciudad. Siguió con aplicacion y aprovechamiento los estudios de humanidades y lógica en el colegio episcopal de la misma. Entró de cadete en los dragones de Mérida, y de alli pasó de subteniente al segundo regimiento de tropas ligeras de Catalma, y con el se halló en la guerra de Portugal de 1762. Solicitó y obtuvo su retiro en 1770, y hallándose en la villa de Utrera en el reino de Sevilla casó con Doña Gertradis de Polaina y Marqui, natural de dicha villa. El gobierno le confió una comision real para llevar á las muevas poblaciones de Sierra Morena una colonia de familias catalanas, asi de artífices como de hortelanos, la que desempeñó bajo la direccion del super-intendente D. Pablo Olavide, a cuyo iado vivió un año entero en la Carolina, hasta que por la desgracia que pedeció aquel magistrado se retiró á Madrid a procurarse otra fortuna. Era ya entonces uno de nuestros mejores filólogos, y muy conocido en la corte por su mucha erudicion; asi es, que apenas llegó, fué admitido por individuo de la real academia de la historia, y en 1790, elegido su secretario perpetuo. Habia sido ya nombrado sócio de las academias de Barcelona y de Sevilla y como tal habia dirigido casi todos sus trabajos á vindicar la patria de las falsas calumnias y preocupaciones de los estrangeros, que nos acusaban de desidiosos, de ignorantes en las artes, y de inespertos en la navegacion y el comercio. En los 35 años de su residencia en la corte, ademas de las muchas producciones de su pluma que dió á luz pública, sucesivamente tuvo varias comisiones y encargos del gobierno, asi literarios como políticos: hay quien asegura que en este intermedio, queriendo perfeccionarse en los idiomos y enterarse de las costumbres de varias naciones, estimulándole sin duda los elogios que se le tributaban, emprendió un viage por Francia; ltalia, Alemania é Inglaterra; que en todas partes recibió los aplausos debidos á su instruccion y literatura, y que entonces y despues fué admitido tambien por sócio de varias sociedades de Europa. Cuando la invasion de los franceses en 1808, hayó de la corte, y prefiriendo el honor á las riquezas, abandonó todo cuanto poseia, basta su muger y nucra, que por hallarse enfermas no pudieron seguirle; y con sola la ropa que Hevaba encima, y aun esta destrozada, llegó a Sevilla el dia 1º de enero de 1809. Durante aquella injusta guerra, bizo un papel brillante, ya animando á

los patriotas con sus discursos, ya desempeñando los cargos que la misma nacion le confió, haciéndole uno de sus representantes en las cortes de 1812 y 13, hasta que por fin murió de resultas de la epidemia que en este último año afligió la ciudad de Cádiz segun se vé en el siguiente epitáfio.

## AQUI YACE EL FILÓLOGO

DON ANTÓNIO CAPMANY DIPUTADO POR CATALUNA EN LAS CORTES GENÉRALES Y ESTRAOR-

DINARIAS.

SUS OBRAS LITERARIAS Y SUS ESFUERZOS POR LA INDEPENDENCIA Y GLORIA

> DE LA NACION PERPETUARÁN SU MEMORIA.

murió en 14 de noviembre de 1813, Á LOS 71 AÑOS DE SU EDAD.

## R. I. P. A.

Dícese que adolecia de demasiado amor propio; que esta falta le bizo cometer algunas indiscreciones, y que de resultas de ellas se creó varios enemigos, aun entre nuestros mismos literatos. Sin embargo, si su conducta no fué del todo irreprensible, á lo menos sus obras ban dado gloria á su nombre. Compuso 1º Discursos analíticos sobre la formacion y perfeccion de las lenguas y sobre la castellana en particular, Madrid, 1776. Este fué el primer discurso que pronunció en la real academia de la historia, y por el cual mereció los mayores elogios, tanto por la erudicion que encierra, como por la exactitud con que manifiesta el origen de los idiomas y sus imperfec-

al castellano, con el rocabulario lógico y figurado de la frase comparada de ambas lenguas. Madrid 1776 en 4, en el cual desempeña exactamente lo que promete. Esta obra se ba reimpreso varias veces. 3º Filosofia de la elocuencia, Madride 1777 un tomo en 8, y Londres, 1812, en 8 mayor, bella edicion, reimpresa en Gerona en 1826 un tom. en 8. A esta obra sin duda debe Capmany gran parte de su reputacion por la puresa, elegancia y fuerza de estilo, por la erudicion que encierra y por la novedad y mode con que profundiza las ideas; de manera que el mismo continuador de Feller confiesa que puede ser considerada como única en su clase. « Como los tratados que se han » publicado hasta abora, dice Sem-» pere, abundan mas de preceptos o que de buenos ejemplos analiza-» dos, los cuales hacen sentir mas » bien la fuerza de la elocuencia, » que las reglas estériles y secas con » que regularmente se suele cargar » la memoria, sin ejercitar el jui-» cio, el Sr. Capmany se propuso » dar una retórica filosófica, en la » cual se trata zoas por principios » que por definiciones ui reglas el » arte de persuadir y de ejercitar » los afectos. » Efectivamente el autor refuta en el prólogo una preocupacion muy comun; esto es, la sobrada veneracion á los antiguos en materia de artes y ciencias y particularmente en la eloquencia; nota en ellos los mismos defectos que se atribuyen á los escritores modernos y declara la causa de la ciega deferencia con que son mirados comunmente los primeros. No obstante tenemos literatos que han encontrado falta de filosofia en la Filosociones. 2º Arte de traducir francés fia de la elocuencia de Capmany.

4º Discurso económico político en | » colas de Asara escribiendo al audefensa del trabajo mecánico de los menestrales y de la influencia de los gremios en las costumbres populares; conservacion de las artes y honor de los artesanos. Esta obra se publicó en Madrid en 1778 en 4, bajo el nombre de D. Ramon Miguel Palacio. 5º Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, publicadas por disposicion y d espensas de la real junta y consulado de comercio de la misma ciudad, Madrid, 1779, cuatro tomos en 4 mayor, en las que se añade otro tomo titulado: Código de las costumbres maritimas de Barcelona, hasta aqui vulgarmente llamado libro del consulado, nuevamente traducido al castellano con el testo lemosin, restituido d su original integridad y pureza, é ilustrado con varios apendices, glosarios y observaciones históricas por D. Antonio Capmany, Madrid 1791. El autor de las memorias, dice Sempere, no se quiere entrometer en superfluas investigaciones sobre los tiempos fabulosos; y Masdeu en el tomo 1º de su historia crítica se espresa en estos términos. « Su aua tor D. Antonio Capmany con su » diligencia, erudicion y talento ha » dado una prueha al orbe entero, » del error y preocupacion en que a han vivido los estrangeros acerca n de los adelantamientos de los esa pañoles antiguos en el arte de cultivar y perfeccionar todes los » ramos económicos de la vida ci-» vil. Lean en esta obra original y » preciosa en su clase los estrangeros que desean instruirse en el esa tado antiguo y moderno de la in- dustria española, y confesarán con » cuanta reson dice el sabio D. Ni-

» tor desde Roma : que este habia » tenido que crearse por decirlo asi » la materia. » En efecto hasta ahora en la misma España se habian ignorado las noticias que alli se publican, y ningun estado de Europa tiene de su historia mercantil una obra como esta; en ella entre otras cosas dá una idea: del floreciente estado de la navegacion de les catalanes en los siglos 13, 14, y 15, y desus gloriosas espediciones contra las potencias mas temidas entonces en los mares. En las Efemérides literarias de Roma de julio de 1781 números 29, 50 y 51 se hicieron copiosos estractos y elogios de dichas memorias, asi es que la Italia no puede alegar escusa de hoy en adelante de que los monumentos de nuestras cosas no liegan á sus manos. 6º Compendio histórico de los soberanos de Europa, Madrid 1786, dos tomos en 4. 7º Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos reyes de Aragon y diferentes principes infieles del Asia y Africa, desde el siglo 13, hasta el 15, eopiados por orden de S. M. de los originales registres del real y general archivo de la corona de Aragon, establecido en la ciudad de Barcelona, por D. Antonio de Capmany y de Montpalau, vertidos fiel y literalmente del idioma antiguo lemosin al castellano, y ecsornados con varias notas históricas, geográficas y politicas. Madrid 1786. Precede un discurso dirigido al rey en el que manifiesta lo útil que es ofrecer á los ojos de la posteridad estos monumentos de la magnánima y prolija sagacidad de aquellos príncipes aragoneses. En él tributa el debido elogio al magnánimo rey Don Cárlos III. « La infiel Africa, dice,

» la implacable y feroz Berberia, » cansada de una inveterada enc-» mistad contra la España ha veni-» do finalmente á gozar de las dul-» zuras de la paz, brindada por un » rey siempre armado delante de » sus enemigos, ó ya con el esplen-» dor de sus heróicas virtudes para » enamorarlos y despues rendirlos; » ó ya con su invencible espada » para escarmentarlos. » 8º Teatro histórico y critico de la elocuencia castellana. Madrid 1786 y 1794, 5 tom. en 4, obra digna del mavor aprecio no solo por el tino y sabiduria con que supo escoger los discursos ó tratados que contiene, sino tambien por el escelente prólogo y notas eruditas del autor. 9º Compendio histórico de la vida del falso profeta Mahoma, un tomo en 8 mayor, Madrid 1792. 100 Diccionario francés y español, Madrid 1805 en 4, al que precede un escelente discurso sobre los dos idiomas comparados entre sí. Dicen los editores del diccionario francés y español de Nuñez Taboada, hablando de los varios diccionarios que se han compuesto de ambos idiomas. « Es en efecto el diccionario del señor » de Capmany el mas completo en » todas sus partes que hasta ahora » ha salido á luz. La corresponden-» cia y propiedad de las voces, la » delicada eleccion de trases prover-» biales, la exactitud de las defini-» ciones, su estilo genuino y casti-» zo, y otros mil rasgos de su bien » cortada pluma fijaron la atencion » de los editores, decidiéndoles des-» de luego á proponérsele por norte » y guia en la composicion del que » ya tenian emprendido. » 11º Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica política y militar, un tomo en 8, Madrid 1807.

12º Compendio histórico de la real academia de la historia de Madrid. precede al tomo primero de las memorias de este cuerpo, impresas en 4 tomos en 4 mayor. 13º Centinela contra franceses dedicado al Exemo. Senor D. Enrique Holland. lord de la Gran Bretaña, un cuaderno en 8, del que se han hecho varias impresiones; la que nosotros hemos visto es de Tarragona, 1808. 14º Centineta de la patria; sin nombre del autor, impresa y publicada en Cadiz periodicamente en números sueltos hasta el 5º en 1810. 15° Comentario con glosas criticas y joco-serias sobre la nueva traduccion castellana de las Aventuras del Telémaco, publicada en la gaceta de Madrid de 15 de mayo de 1798. 16º En la obra intitulada Vida de varones ilustres de Espana que por orden del gobierno se publica en Madrid con retratos, por cuadernos en fólio mayor, tuvo el dicho Capmany por encargo superior que continuar esta empresa que habia quedado auspensa con la caida del conde de Florida-Blanca primer secretário de estado. 17º Y asimismo es D. Antonio Capmany quien bajo su segundo apellido de Montpalan, reimprimió y mejoró en 1795 el Diccionario geográfico universal, escrito en inglés por Echard y traducido al español por D. Juan de la Serna. Y por ultimo publicó otros varios cuadernos y folletos. Entre sus muchas obras que quedaron ineditas son dignas de atencion las signientes. 1ª Clave general de ortografia castellana. 2ª Ensayo de un diccionario portatil castelluno y frances. 3ª Frases metafóricas y proverbiales de estilo comun y familiar en número de 3644. 4 Ensayos poéticos. 5ª Observaciones sobre la arquitectura gótica. 6ª Estracto analítico de las loves rodias. 7ª Estado de la literatura en España d mediados del siglo XVI. 8ª Idea de la cultura española, catálogo de los autores clásicos, griegos y romanos traducidos en lengua castellana desde el siglo XIV al XVII.

CAPONI (Agustin), florentino; fué complice en el año 1513 en una conspiracion con P. Pablo Barcoli, el célebre Maquiavelo y otros muchos ciudadanos de Florencia para quitar á los Médicis la autoridad que estos babian recobrado el año precedente con el auxilio de un ejército estrangero. Habiendosele caido de la faltriquera la lista de los conjurados á uno de ellos, fué describierta la conjuracion y Caponi y Barcoli fueron decapitados: los demas cómplices fueron condenados á encierro perpetuo y despues indultados por el papa Leon X. .: CAPONSACHI (Pedro), religioso franciscano, nació en Toscana en el siglo 5 y es autor de las obras signientes puco conocidas: In Joannis apostoli Apocalypsi observatio, Florencia, 1572, en 4.-DeJustitia et juris auditione, id. 1575 en 4. Habia publicado en su juventud una disertacion en italiano bajo el título de Discurso relativo á la oancion del Petrarca que empieza: ¡O Virgen bella, que del sol vestida, etc. Florencia, 1567 y 1590, en 4. El P. Lelong que habia leido mal el título de esta última obra, le cita en la Biblioteca sagrada; como un Comentario del cantar de los Cantares.

CAPPEL (Lnis), llamado el Antiquo y apellidado Moniamberg, nació en Paris en 1534. Fué primehumanidades en el colegio del cardenal Le-Maine y despues de lengua griega en Burdeos, donde contrajo amistad con los nuevos reformados de aquella ciudad y adoptó sus dogmas : de alli pasó á Ginebra donde estudió teologia segun la doctrina de Calvino, y babiendo vuelto à Paris le diputaron los reformados de aquella capital á los estados de Orleans para reclamar el libre ejercicio de su culto, cuya empresa vió malograda por fortuna.: Habiéndose salvado del degitello del dia de S. Bartolomé marchó á la Alemania á implorar los socorros de los protestantes, fué catedrático de teologia en Leiden, y ultimamente ejerció su ministerio en Sedan donde murió a la edad de 75 años.

CAPPEL (Angel), señor de Luad y secretario del rey de Francia. Es conocido por muchas Traducciones de diferentes autores latinos tales como el de la Clemencia y el primer libro de los Beneficios de Séneca, Paris, 1578 y 80 y otros diversos fragmentos que intituló: Formulario de la vida humana, id., 1582. Entre las varias obras que ha dejado originales suyas se distingue el Dictamen dado al rey de Francia sobre la abreviacion de los pleitos, Paris, 1772, en fólio, el cual hizo reimprimir con grandes reformas bajo este titulo: Abusos de los pleiteantes.

CAPPONI (Pedro), magistrado de Florencia, célebre por sa intrepidez. Cuando Cárlos VIII rey de Francia, marchó á su espedicion de Napoles en 1494, exigió en su tránsito que los florentinos le suministrasen dinero y le concediesen cierta jurisdiccion en su república. Capponi uno de los diputados de famente regente de la catedra de esta se encontró un dia con sus colegas en presencia de Cárlos en una conferencia en que un secretario de este principe leia las condiciones que intentaba imponer, y arrancando imprevistamente el papel de las manos del secretario y desgarrándole con cólera y levantando la voz « haced tocar el tamber, dijo, y nosotros tocaremos las campanas: tal es mi respuesta à vuestras proposiciones. Salió al mismo tiempo de la estancia dando a entender con su discurso atrevido que estaba resuelto à sostener su audacia. Fué Hamado inmediatamente, y se concedieron á Florencia condiciones moderadas. Capponi fué muerto en 1496 de un arcabusazo delante de Esciano, castillejo de las montañas de Pisa al dar el asalto de este fuerte con el ejército florentino de que era comisario.

CAPPONI (Juan Bautista), médico, poeta y astrónomo de Bolomia, muerto en 1626, conocido por varias obras, á saber: 1ª Lectiones physicat merales. 2ª De erroribus clarorum virorum latinorum, lib. XII. 3ª Paralelo de la república de Atenas y la de Florencia. 4ª Crítica de los escritores de Florencia.

CAPRARA (Alberto conde de), señor de Siklos, caballero del toison de oro, y general de los ejéroitos imperiales, sobrino del famoso general Piccolomini; nació en Bolouia en 1631. Empuñó las armas desde muchacho, y mostró su valor particularmente en 1685 cuando tomó por asalto bajo el mando del duque de Lorena la ciudad de Neuhausel ocupada por los turcos. Este suceso y algunos otros semejantes hicieron olvidar que habia sido derrotado antes por Turena. Mandó despues en gese al ejército

del emperador y murió en Viena, en 1701 siendo de edad de 70 años. Tan buen político como escelente capitan, en 1682 y 85 fué enviado de embajador á la Puerta, donde negoció y sostuvo los intereses del emperador como un hombre habil, Hizo varias traducciones del latin, cuales fueron las de Séneca, de la Clemencia, Leon, 1664, en 4; y la de la Cólera, Paráfrasis, Bolonia, 1664, en 8.

·CAPRARA (Juan Bautista), care denal del título de S. Oculto, y arzobispo de Milan; nació en Boloma en 1737, y era de la ilustre familia Caprara Montecocolli, de donde descendia el digno rival de Turena. A la edad de 25 años le envió Benedicto XIV à Ravena en ealidad de vice-legado, y en 1767 de legado à Colonia, donde mereció el aprecio de Maria Teresa: sucesivamente desempeñó las nunciatu⊦ ras de Lucerna y de Viena : obtuvo en 1792 el capelo de cardenal y en 1800 fué nombrado obispo de Yeu. pasó á Paris en 1802 y presidió la magnifica ceremonia con que fué restablecido el cuito católico. El cardenal Caprara fué nombrado arzobispo de Milan, y como tal consagró á Bonaparte rey de Italia en 1805. Fijó su residencia en Paris, en calidad de legado, y murió en esta ciadad en 21 de junio de 1810 muy achacoso y ciego. Fué enterrado en santa Genoveva y Mr. Rauzan pronunció su oracion funebre. Legó todos sus bienes al hospicio de Milan. Absteniéndonos de juzgar la conducta del cardenal Caprara, indicamos unicamente que se ha censurado su adhesion á Bonaparté y que algunas de sus decisiones se baa mirado como poco conformes á los sanos principios; una de ellas relativa 4

353

los bienes nacionales en Francia. CAPUA o Garoa (Leonardo de), on latin Capuanus, médico italiano; nació en el reino de Nápoles en 1617, estudió teologia en un colegio de jesuitas y despues la jurisprudencia que abandonó al fin por la medicina. Llegó á ser catedrático en la universidad de Nápoles, fué uno de los propagadores de la filosofia certesiana en Italia, uno de los fundadores de la academia de los Investigadores, é individuo de la de los Arvades en Roma. Estuvo en correspondencia con la reina Cristina de Suecia y murió en 1695. Ha dejado las obras siguientes : Parecer dividido en ocho discursos, etc., Nápoles, 1681, en 4; el cual trata del origen, de los progresos y de la incertidumbre de la medicina. - Lecciones relativas d la naturaleza de los tufos, ó exalaciones dañosas idem, 1683, en 4. Estas obras han sido reimpresas en Nápoles, en 1714, tres tomos en 4.-La Vida del autor se balla escrita por Micolas Amenta asi como su Elogio por Jacinto Jimma y Nicolas Crescenzio.

CAPUCHINOS, orden de frailes menores de la religion de San Francisco. Se les dió aquel nombre á causa de la figura estraordinaria de su capucha. Fué su fundador en 1525 Mateo Baschi, fraile menor observante en el ducado de Urbino. (Véase el artículo de Baschi.) Los primeros religiosos de esta órden se retiraron á una soledad y sofrieron algunas persecuciones hasta el año 1528 en que el papa Clemente VII les permitió ponerse bajo la obediencia de los conventuales y llamarse Frailes ermitaños menores : podian recibir en su comunidad á cuantos se presentasen á tomar el bábito, y residir bilidad, esculpiendo con indecible

donde quisieran. En el año 1550 tenian ya cuatro conventos, y desde entonces no pasó ningun año sin que fundasen muchos de cllos. Paulo III por una bula de 1536 les dió el nombre de Capuchinos de la órden de los frailes menores, el cual prefirieron al primitivo, y al mismo tiempo mandó que estuviesen sujetos à la visita y correccion de los conventuales. Al año siguiente el mismo papa les prohibió que fundasen conventos en los paises ultramoutanos. Empezaron á establecerse en España en 1606, con permiso de Paulo V que erigiendo en fin la congregacion en órden les concedió una perfecta independencia de los conventuales, y dió el nombre de general á su superior. Esta órden ha llegado á ser tan respetable y numerosa, que á fines del siglo 18 estaba ya dividida en mas de cincuenta provincias, con mas de quinientos conventos y veinte y cinco mil capuchinos, sin contar los misioneros que fueron al Brasil, á Congo, Berberia, Grecia, Siria y Egipto. Hay tambien monjas llamadas CAPUCHINAS, que fueron instituidas en Nápoles por Mauricia Lorenza Longa, viuda de un señor napolitano, las cuales en todas partes son ejemplarísimas por su vida áustera y penitente.

CAPUZ (Fr. Francisco), escultor discípulo é hijo de Julio Capuz; nació en Valencia en 1665, y tomó el habito de religioso de la órden de Sto. Domingo en la misma ciudad el 17 de octubre de 1679. Trabajaba con tal perseccion el marfil que mereció los mayores elogios de los inteligentes, y dió pruebas de su vista perspicaz, de la seguridad de su pulso y de haacierto figuritas é historias del tamaño de un hueso de ceresa. Falleció este ingenioso artista en el mismo convento donde profesó y se ordenó de sacerdote, en 22 de noviembre de 1727.

CAPUZ (Leonardo Julio), escultor, hermano del anterior. Nació en la villa de Onteniente el 10 de abril de 1660. Siguió constantemente su profesion al lado de su padre en Valencia y adquirió gran fama por sus obras, si bien no igualó en mérito á su hermano Raimundo. Falleció en la misma ciudad en 8 de abril de 1731, y fué enterrado en la iglesia de S. Felipe Neri. Sus mejores obras son las siguientes. En la catedral de Valencia un Cristo difunto, que se manifiesta el Jueves Santo. En la iglesia de Sto. Domingo la estátua del santo titular, la de Sta. Maria Magdalena y la de Sta. Maria Egipciaca. - Las estátuas de los dos SS. Juanes Bautista y Evangelista, la de S. Vicente Ferrer y la de san Lorenzo, que todas se hallan colocadas en la fachada de la iglesia de S. Juan del mercado. - En la de S. Bartolomé, la de este santo, san Miguel, Santiago y S. José. En la del Cármen calzado, las cuatro de Ntra. Sra. del Carmen, S. José, Sta. Teresa y la de Sta. Maria Magdalena de Pazzis. - En la ermita de la Soledad, la imagen de Nuestra Señora, los retratos de D. Rodrigo Caballero y el de su muger, y los cuatro Doctores, y otras varias en la misma ciudad. En Carlet la estátua de S. Bernardo, y en la iglesia de la tercera orden de S. Francisco de Onteniente, la de Jesus Nazareno.

CAPUZ (Raimundo), hermano del anterior, hijo segundo y disci-

pulo de Julio Capuz, aació en Valencia en 1665. Era tan aplicado que en breve aventajó á su padre y se adquirió renombre por sus esculturas. Capuz distrutaba al mismo tiempo de una gallarda presencia, y de una facilidad de lenguage que le hacia agradable á cuantos le trataban. Con tan buenas circonstancias, pasó á la corte, y alli lo mismo que por todas partes admiraron sus conocimientos en la escultura; sin embargo para que sus obras fuesen mas estimadas y obtuviesen un pronto despacho, las empaquetó con aseo, fingiendo que se las habian enviado de Italia en comisiou : con esta estratagema logró que los grandes y otros sugetos que se preciaban de inteligentes y aficionados á las bellas artes, se las arrebatasen de las manos por los precios que queria. Ejecutó despues algunas figuras de á cuarta con las cabezas y manos de marfil y con los vestidos de maderas de varios colores, imitando al natural los pobres mas conocidos que andaban por las calles de Madrid; y los imitó de modo, que habiendo llegado algunas de clias á manos de Luis I entonces príncipe de Asturias, gustó tanto de verias, que deseó aprender aquel arte, y con este motivo nombró por maestro suvo á Capuz con buena dotacion, y le confirió el título de su escultor de cámara, cuando llegó á ser rey. Despues de la muerte de Luis I se retiró á su patria y siendo de avanzada edad se encerró en el monasterio de S. Miguel de los reyes con designio de acabar alli sus dias. Mas una sobrina suya pudo persuadirle que se restituyese á su casa, en la que falleció en 3 de octubre de 1743, y sué enterrado

en la parroquia de S. Andres. Sus obras mas conocidas son las siguientes. En la parroquia de S. Andres de la ciudad de Valencia, las Estatuas de los apóstoles que estan en la capilla de la comunion, escepto las de Santiago y Sto. Tomas, que no pudo concluir. En el convento de Sto. Domingo de la misma ciudad, Las del nicho principal del retablo mayor, escépto la de Sto. Domingo; la de Sto. Tomas de Aquino en un trono de dageles, que está en su capilla, y los serafines y remates del pulpito. En S. Mignel de los reyes; el areangel del nicho principal del retablo mayor, y en zi de Corona, el S. Judas Tadeo, que está en su altar.

CARA-MUSTAFA, sobrino del gran visir Coprolli. Su tio le hizo educar entre los icoglapes ó jóvenes del serrallo, donde se adquirió el afecto de los eunucos, y en menos de diez años Hegó á ser uno de los oficiales del conscio de la tesoreria. La sultana Validé un dia que fué á dicho palacio con el emperador Mahomet IV quedo tan prendada del porte y el bello restro del jóven Mustafá, que se declaró su amante y le concedió mil gracias y favores. Bajo la proteccion de esta princesa, fué elevado de digni lad en dignidad hasta el alto empleo de gran visir, y el sultan añadió á estos favores el de bacerle esposo de su bija. Hubiera sido tan feliz como brillante su ministerio, si se hubiese desentendido de las intrigas del serrallo; pero enamorado ciegamente de la princesa Basch-Cari, hermana de Mahomet, no omitió medio alguno para poseerla aunque siempre inutilmente. La sultana Validé indignada del desprecio de Mustafá á quien ella habia elevado, hizo que Tauris. La llegada de Tamerlan

quedasen burlados todos sus amorosos proyectos; y éste para vengarse, hiso quitar á la sultana la parte que tenia en el gobierno del imperio. La princesa mas y mas indiguada con esto, fomentó en el ánimo del gran señor las murmuraciones que escitaban la mala conducta de Mustafá en la guerra de Ungría y su cobardia en el sitio de Viena, el cual levantó vergonzosamente en 1683 despues de haber sido causa que alli pereciesen las mejores tropas del imperio otomano. Aprovechóse en fin la sultana de la ocasion que le presentaba la pérdida de Gran para animar á los genízaros á la rebelion y obligar por este medio al gran señor á sacrificar al gran visir al ódio público. Mahomet se presentó al principio indeciso, pero al fin viéndose precisado, le envió su decreto de muerte por medio de dos agás de los genízaros, que le dieron garrote en Belgrado en diciembre de 1683. Habiendo sido ministro supremo por espacio de 24 años, acumuló inmensas riquezas, de las cuales invirtió una parte en la construccion de un gran número de mezquitas en Constantinopla, Andrinopolis, Djeddah y Mercyfour su patria, de la cual hizo una de las mas hermosas ciudades de la Turquia asiática, segun los historiadores otomanos.

CARA-YUSUF, primer principe de la dinastia de los turcomanos llamada del Carnero negro, porque llevaban la figura de este animal en sus insignias. Entró al servicio de Aveis II, sultan de Bagdad á fines del siglo 14, llegó á hacerse poderoso en el Diarbekir y en la Armenia y llevó sus conquistas hasta

puso término á sus victorias, y viéndose obligado à emprender la fuga, fué á buscar un asilo en Egipto donde encontró á su soberano Aveis, tambien fugitivo, con el eual se habia malquistado. Reconciliandose en la desgracia, se juraron una estrecha amistad, y en el año 807 de la égira (1404 de J.-C.), habiendo muerto Tamerlan, salieron de la prision en que los puso el sultan Faradi por complacer al conquistador tártaro. Tomaron el gamino de sus estados, pero á poco tiempo olvidaron el juramento que se habian hecho mútuamente de ser amigos. Cara-Yusuf supo aprovecharse de las disensiones de los hijos de Tamerlan para formarse un reino, y apoderándose de Lirac, de una parte de la Mesopotamia y de la Georgia, tomó á Tauris, hizo prisionero á Ahmed, entró triunfante en Bagdad, y murió en su campo cerca de Tauris en 823 de la égira (1420 de J.-C.). Este príncipe tuvo tres sucesores : Yskender que subió al trono a consecuencia de haber sido muerto uno de sus hermanos, y pereció asesinado por manos de su bijo. Djehan-Chah, su hermano fué vencido y muerto por el célebre Ussun-Cassan, en 842 de la égira (1496 de J.-C.); Ali bijo de Djehan-Chah tuvo la misma suerte, y en él acabó la dinastia del Carnero negro, á la cual sucedió la del Carnero blanco...

CARACALLA (Marco Aurelio Aptonino), llamado asi á causa del trage galo que solia llevar por guato; se llamaba antes Bassanio, del apellido de su abuelo materno, aonque algunas veces le denominau Severo en las monedas ó medallas griegas y en varios monumentos.

y eran sus padres Septimio Severo y Julia. En el mismo dia de la muerte de su padre, los soklados le proclamaron emperador con Geta su hermano; pero la antipatia que reinaba entre estos dos principes, se aumentó de modo que Caracalia mató á puñaladas á Geta en los brazos de Julia su madre que fué teñida con la sangre del hijo. El fratrickla viendose duico emperador ganó á los soldados aumentándoles el sueldo considerablemente, y aquellos miserables cegados con esta liberalidad no solo aprobaron el crimen, sino que declararon á Geta enemigo del bien público. Volvió à cuttar inmed atamente en Roma con todas sus tropas gritando que Geta habia intentado quitar la vida al mismo Caracalla, y que éste en tal apuro, cual otro Rómnio, habia muerto á su hermano. Para disminuir el horror de su crimen hizo poner à Geta : en la gerarquia de los dioses, siéndole indiferente que estuviese en el cielo, con tal que no reinase en la tierra : Sit divus non sit vivus, dijo el infame emperador, y buscó por todas partes apologistas de aquel ascrinato. Papiniano que imitando á Séneca no habia querido disimular tal delito. sufrió al momento la pena de muerte, aunque diciendo: No es tan facil disimular un homicidio como cometerle. El perverso Caracalla atormentado de sus remordimientos continuos, hiso un viage a las Gálias donde alhorotó los puebles, violó los derechos de las ciudades, y no se retiró hasta despues de haber escitado el ódio universal de aquellos habitantes contra el. Sus tributos y exacciones aniquilaren todas las provincias, y habiendole recon-Nació en Leon de Francia año 188, | venido su madre por aus profusio-

nes: Sabed, la respondió el tirano, mostrándole su espada desenvainada, que en tanto que yo empuñe esta, tendré sujeto d mi voluntad cuanto me plasca. Pero aquel miszno acero que era un cuchillo contra los pueblos del imperio, semejante al de todos los tiranos y déspotas, fué muy débil para defenderlos de las incursiones de los barbaros. Los quades, los alemases y otros de la Germania le declararon la guerra, y el infame emperador compró la paz á fuerza. de dinero. Su cobardia no le iunpidió tomar el nombre de Germánico, de Partico y de Ardbigo. Adoptó el trage de Alejandro y de Aquiles, y mandó que todo el mundo le llamase Alejandro o Antonino el grande. No pudiendo imitar el valor del héroe macedomo, copió sus maneres, andando como él, con la cabeza inclinada ácia el hombro izquierdo, y tratando de que sus facciones asemejasen d las de aquel conquistador. Habiendo ido a Alejandria, dió orden à sus soklados para que degollasen á todo el pueblo, á fin de castigar algunas chamas o pullas que habian soltado relativas á la muerte de Geta. La carniceria fué tan horzorosa, segun cuentan, que todo el ·llano, estaba rojo de sangre : la -mar, el Nilo, y las playas vecinas estuvieron rojizas durante muchos dias. Este barbaro prohibió por -ú timo las juntas ó reuniones de los sábios, y mandó, murar tedos los cuarteles de la ciudad. Sus crueldades diranicas escitaren el resentimiento de Macrino que mandaba les tropas en Mesopotamia; yeste para matarle ae valió de Marcial, hombre de una fuerza estraordinaria y centurion de las guardias del emperador. Un dia ria Teresa, y despues otra de unos

que el emperador se paseaba a caballo por las cercanias de una ciudad llamada Edesa, se apartó de la comitiva con un solo page para tener el caballo, y Marcial que esperaba con impagiencia una ocasion oportuna arrojándose á Caracalla como si hubiese acudido á tomar sus órdenes, le dió de puñaladas por la espelda y le dejó muerto en el acto. Despues de este golpe atrevido volvió el homicida sin turbarse donde estaba la comitiva; pero retirándose luego quiso salvarse con la fuga, y sus camaradas á quienes el page habia contado el suceso, le persiguieron, y fué muerto por unos soldados alemanes.

CARACCIO (Antonio), baron romano del siglo 17; se hizo célebre por sus poesias italianas. Entre sus tragedias se distingue El Corradino, impresa en Roma en 1694. Ocupóse en una obra mas importante cual es el Imperio vengado, poema épico en 40 cantos, impreso en Roma en 1690, en 4. Los italianos le colocan inmediato al Ariosto y al Tasso, pero otros hombres tambien de fino gusto, sin dejar de admirar la facilidad y abundancia del autor, juzgan sa poema muy inferior al Rolando furioso y á la Jerusalen libertada. 🗆

CARACCIOLI (El marques Luis Antonio), oriundo de Nápoles, y de una de las mas antiguas familias de aquel reino; nació en Paris en 1791. Habiéndose dedicado á la literatura, se dió a conocer primeramente por unos Opúsculos. Viajó despues por Italia, Alemania y Polonia, y procurándose protectores en la corte de Viena, logró una pension equivalente á doce mil reales, que le asignó la emperatriz Ma-

echo mil en premio de la educacion dada en Varsovia á los hijos del príncipe senador Rewski. Habiendo vuelto a Paris publicó un gran número de escritos, olvidados en gran parte y de los cuales se encuentra la larga nomenciatura en el Diccionario de las obras anonimas y seudónimas. De sus producciones literarias citamos las siguientes: Conversacion consigo mismo. - Regocijo de si mismo. - Los caracteres de la amistad. El verdadero Mentor. - El grito de la verdad contra las seducciones del siglo. - Cartas las mas interesantes del papa Clemente XIV, (Ganganelli), Paris 1774. Esta obra fué recibida con mucho aplauso, y circuló por casi toda la Europa; pero habiendo sido considerada y con razon como apécrita, se previno al pretendido editor que presentase los originales. Al año siguiente publicó estas cartas en italiano, pero siendo una truduccion de las francesas, esto mismo confirmó en el público su primera sospecha. La muerte de Maria Teresa y la revolucion de Polonia privaron repentinamente al marqués Caraccioli del gace de sus pensiones, y viéndose reducido á un estado casi de indigencia en su abanzada edad, la convencion nacional atendiendo á que se habia mostrado propenso á las máximas revolucionarias, le concedió una pension de 2000 francos, la cual disfrutó hasta su muerte acaecida en 1895 á la edad de 82

CARACGIOLO (Francisco), almirante napolitano, nació a mediados del siglo 18, y fué una de las mas célebres víctimas de la reaccion que se verificó en su patria en 1799. Habia estado encargado en 1794

del mando de los buques napolitanos en la espedicion contra Tolon, y en ella dió pruebas de talento y de intrepidez. Hallándose en Nápoles en la época en que los acontecimientos políticos obligaron á Fornando a retnarse a Sicilia, sué encargado de mandar los buques de guerra destinados á trasladar à Palermo la augusta familia, pero el almirante Nelson tuvo el benor de recibir en su navío los augustos personages. Habiendo sufrido la escuadra una tempestad casi al salir del golfo, el navío inglés sumamente averiado, se vió espuesto á perecer en las costas de Sicilia, mientras que los buques napolitanos llegaron los primeros sin averia alguna al puerto de Palermo, circunstancia que escitó contra los ingleses algunos sarcasmos dibulgados en breve en la corte de Londres; pero al presentarse en Palermo el almirante napolitane se irritaron contra él los ingleses de modo que en breve tuvo que regresar á Nápoles. A poco de su llegada, una escuadra anglo-siciliana, que se habia apoderado de la isla de Prócida intentó un desembarco entre Cuma y el cabo de Misena, mas fué rechazada por Caracciolo al frente de algunos faluches. Sin embargo á consecuencia de una capitulacion y despues de la evacuacion del reino de Nápoles por los franceses, habiendo sido entregados los fuertes al cardenal Ruffo, el almirante Nelson contradijo la validez de la capitulacion, y Caracciolo fué condenado á muerte como uno de los agentes de la revolución que habia fundado por un instante la república Partenopea. Fué pronunciada su sentencia por la junta, y sufrió la pena con una serenidad que escitó la admiracion de todo el mundo. Los napolitanos han echado amargamente en cara á Nelson las circunstancias de este suplicio, en que se dejó traslucir un esceso de crueldad. El mismo almirante permitió no obstante dos dias despues que unos marinos recogiesen el cuerpo de Caracciolo que se veia flotar en las olas, y fué entregado á su familia para que le hiciese las exequias y le enterrase.

CARACTACO ó CARADOC segun la pronunciacion celtica. Era rey de una parte de la Gran Bretaña, y vivia en el siglo 1º de la era cristiana. Despues de haber resistido durante 9 años á las legiones romanas, fué vencido y arrojado de sus estados por el pro-pretor Ostorio bajo el reinado del emperador Claudio, y se refugió entre los Brigantes (antigua poblacion del ducado de Yorck); pero su reina Castimundua le entregó inmediatamente al general romano con su muger y su bijo. Caractato fué conducido á Roma para adornar el triunfo de Claudio y habiéndole concedido este emperador la vida y la libertad, regresó á sus estados donde murió en el año 54 de J-C.

CARAFFA (Cárlos), fundador de la congregacion de los obreros pios, y descendiente de la ilustre casa de Caraffa. Nació en 1561 y se hizo jesuita; pero á causa de sus achaques salió de la compañia á los cinco años de estar en ella, y emprendió la carrera militar donde se distinguió por su valor y su pericia. A la edad de 54 años diagustado del siglo, entró en el estado eclesiástico, y desde entonces observó una vida muy austera entregándose enteramente á los ejer-

t cios de la piedad y del ministerio de la predicacion. Las horas que no pasaba en los hospitales asistiendo á los enfermos, las invertia en instruir al pueblo en las calles y plazas, trabajando en la conversion de los pecadores. Estableció en Nápoles muchas casas de arrepentidas á imitacion de la que S. Ignacio habia establecido en Roma : fué superior de los catecúmenos y del seminario de Nápoles el cual reformó; y fundó una congregacion para las misiones: instituto que aprobó el papa Gregorio XV dándole el título de Congregacion de los obreros pios. Poco antes de su muerte se retiró á una soledad para cuidar esclusivamente de su propia salvacion y alli murió en 8 de setiembre de 1633. Estos obreros no hacen voto alguno; su vida es muy austera, y la congregacion poco numerosa.

CARAITES, nombre de sectarios judios cuya doctrina es sujetarse esclusivamente al sentido literalde la Biblia desechando las interpretaciones arbitrarias de los rabinos. Esta secta se halla estendida entre los judios de Egipto, de la Siria, del Asia menor, de Constantinopla, de Rusia y de Polonia.

CARAMAN ó mas bien CARA—OSMAN—OGLOU (Ali), bey ó príncipe del Asia menor, llamada hoy dia Caromania; recibió este territorio en patrimonio enando la destruccion del imperio de Kounich (Iconium). Casó con la hija de Amurates ó Mourat I, tercer sultan de los otomanos; pero habiéndose malquistado luego con este príncipe fué vencido por él cerca de Kounich en 1386, (788 de la égira), y Mourat le perdonó á ruegos de su hija. Por muerte tlel sultan, habiendo

vuelto á empezar Cara-Osman-Oglon las hostilidades en el territorio otomano, Bayaceto bijo de Mourat fué al Asia, dió batalla á su cuñado, y este fué hecho prisionero con su hijo Mahonet. Cara-Osman fué muerto poco despues por el bajá Timor-Tach, á cuya custodia babia sido confiado, quien se vengó asi del mal tratamiento que habia esperimentado siendo prisionero de aquel bey. De resultas de aquella batalla, reunió Bayaceto á su imperio las principales ciudades de la Caromania.

CARAMUEL DE LOBKOWITZ (Juan), nació en Madrid en 23 de mayo de 1606, de un padre flanienco y de una madre alemana. Estudió filosofia en la universidad de Alcalá, y entró en la órden cisterciense, en la casa de la Espina, diócesis de Palencia en Castilla, donde continuó sus estudios. Coneluidos estos enseñó teologia en Algalá por especio de 5 años, al cabo de los cuales fué nombrado abad de Delrose en Escocia, diócesis de S. Andrés, y despues vicario general de su orden en las islas Británicas. En 1638, recibió el grado de doctor en teologia en la universidad de Lovayna, fué nombrado prior del monasterio de esta ciudad y continuó enseñando en ella no sin aplauso. Se declaró de los primeros contra el Agustino de Jansenio; y algun tiempo despues le confirieron el cargo de abad de S. Dissibodo ó Dissemburgo en el bajo Palatinado. Alli restableció el órden turbado por las heregias de aquel tiempo, trabajó con zelo en la conversion de los hereges; y en recompensa de sus incesantes trabajos fué elevado á la dignidad de obispo de Misi, y en seguida nombrado vicario ge-

neral del arzobispado de Praga. Hallandose esta ciudad sitiada por los suecos en 1648, creyó Caramuel que su estado no era un obstáculo para tomar las armas contra sus enemigos y á la cabeza de una compañia de eclesiásticos se distinguió con el valor propio de un soldado y con la pericia de un militar ejercitado en el manejo de las armas, y el emperador quedó tan satisfecho de sus servicios, que en prueba de ello le regaló un collar de oro. Habíase distinguido ya anteriormente por sus proezas y-por sus conocimientes militares en Lovayna en 1635, y en Frankental en el Palatinado, haciendo de ingeniero, en cuya ocupacion dió pruebas de sus conocimientos en las matemáticas. Restablecida la tranquilidad en Bohemia, se ocnpó en la conversion de los protestantes; con tan buen éxito, que segun et cardenal Harrach arzobispo de Praga, Caramuel convirtió hasta 25000. Por su zelo en favor de la religion fue promovido al obispado de Koenigsgratz en Bohemia, de cuyo olaspado no obtuvo mas que el título y les cargos porque las rentas se hallaban en manos de los luteranos. En 1657, Alejandro VII le dió el obispado de Campaña en el reino de Nápoles, del que no tomó posesion hasta 1663. A fines del mismo año fue promovido al de Vigevano ó Vigere entre Milan y Pavia, y alli acabó sus dias en 8 de setiembre de 1682. Fueron muchas las obras que compuso este prelado, cuyo catálogo se halla en el tomo 29 de las Memorias del P. Niceron, las principales son Trithemii Steganographia vindicata , Nuremberg 1721 en 4 y la Teologia, en 7 tomos en fólio, etc. Era Caramuel uno de los mas acérrimos de l tensores del probabilismo, en favor del cual publicó una apologia. Se preciaba tambien de pintor; pero dice cierto anónimo «que tuvo en la » pintura talento en octavo grado, • elecuencia en quinto, y juicio en

s segundo. » CARABAGIO (Miguel Angel de), cuyo nombre era Amerigi, nació en la quinta de Carabagio en el Milanesado en 1569. Empezó su profesion moliendo los colores para los que pintaban al fresco, y flegó a ser uno de los mas grandes artistas de Italia. Todo lo debió á la naturaleza, sus talentos y sus progresos; pero de ella recibió al mismo tiempo un carácter pendenciero y satírico que le cansó frecuentes pesadumbres. Habiendo desafiado á Josepino caballero de Arpino, y reusando este el batirse porque su adversario no era caballero, Carabagio sue 4 Malta para lacerse recibir tal en la clase de sirvientes. Los favores y distinciones de esta órden no pudieron contener su genio. Insultó á un cabaliero de distincion por lo cual le metieron en la cárcel, y babiendo ido despues á Roma, donde habia muerto á un jóven, tuvo tambien alli algunas cuestiones desagradables y murió sin socorros en un camino real á la edad de 40 años. cuando volvia á Italia á encontrar a Josepino. Este pintor no tenia otro guia que su imaginacion casi siempre desarregiada. De aqui el gusto rare é irregular que reina en sus obras, queriendo singularizarse en ellas. Si tenia que representar un béroe ó un santo le copiaba de algun paisano, é imitando á la naturaleza, dejaba de hacerlo en lo

ble. El museo real de Paris posee cuatro escelentes cuadros de este artista siendo los dos mejores, el Concierto, y el Jesucristo llevado al sepulcro por S. Juan y Nicodemus, acompañados de las tres Marias.

CARAUSIO (Marco Aurelio Valerio), tirano en Inglaterra en el siglo 3; era natural de Flandes de una familia plebeya: é ignorada. Con sus grandes talentes para la guerra maritima y terrestre, se distinguió en la que hizo á los bagodas Maximiliano Hércules. Le confió este emperador el mando de una escuadra encargada de defender las costas de la Galia Bélgica. y de la Bretaña, pero habiendo sabido que se formaba un partido entre los pueblos comarcanos, mandó que le diesen muerte, y Carausio advertido secretamente de esta órden, pasó con su escuadra á Inglaterra en 287 y alli se hizo reconocer emperador. Ganó las voluntades de aquellos isleños, y en breve ios acostumbró á las armas y á la disciplina. Dos años despues tué à atacarle Maximiliano con una escuadra formidable, pero este fué derrotado por su rival y obligado, mediante un tratado, á dejarle la Gran Bretaña para defenderla de los bárbaros: asoció inmediatamente al usurpader al poder soberano confirmándole el títuto de Augusto, mas no gozó Carausio por mucho tiempo de su fortuna, pues uno de sus oficiales llamado Alacto le asesinó en 293 y se revistió de la púrpura imperial. Carausio agregaba á una imaginacion viva y a un caracter firme el genio de un gran político v el valor de un héroe. Hizo reedificar la muralla de Séptimo-Seque esta tiene de gracioso y ama- vero durante la paz que él mismo

se habia procurado. Tenia cerca de l 50 años cuando fué asesinado.

CARAYCH (Ahmet-Ben-Amrú-Al), general de las galeras de España cuando la dominacion de los árabes en el siglo 8. Se reveló contra el califa Abderraman, se apoderó de Zaragoza en 753 y se bizo .proclamar alli soberano : pero habiendo marchado el califa contra él, le obligó á emprender la fuga ; y siendo detenido no lejos de Toledo, fué muerto con su hijo en 755.

CARAZZOLE (Jeaquin), natural de Ombria cu Italia, de una famiłia muy mediana, fué un triste ejemplo de los caprichos de la fortuna. Llegando a ser secretario de Juana II reina de Nápoles á principios del siglo 15 agradó, como otros muchos, a esta princesa que le amó con pasion. Le dió como en dote el docado de Melfi, y el empleo de gran condestable del reino; -pero una elevacion tan alta tuvo un fin de los mas trágicos, pues aquella misma reina le despojó de todos sus bienes y honores é bizo darle muerte con tanta crueldad como amor le habia tenido. Poggio asegura que este mismo Carazzolo es el que se encargó de asesinar á Juan Caraccioli, generalísimo del reino de Napoles, quien aprovechandose de la pasion que tambien le tuvo la reina, aumentó sus bienes y dominó en el estado.

CARBAJAL Ó CARABAJAL (Luis de), pintor. Nació en Toledo en 1554, fué hermano del escultor y arquitecto Juan Bautista Monegro, y discípulo de Juan de Villoldo. Siguió sus estudios en Madrid y trabajó con tal crédito, que en breve mereció el título de pintor del rey Felipe II. En 1570 pintó una

claustro de la enfermeria del monasterio del Escorial, y en 78 el Nacimiento del oratorio de la propia entermeria; la Virgen con el nino para el claustro de la biblioteca del mismo monasterio y el rotrato de D. Bartolomé Carranza arzobispo de Toledo. Piutó igualmente en 1580 y 82 siete cuadros grandes, colocados en otros tantos altares de la iglesia que representan de dos en dos los santos siguientes : S. Cosme y S. Damian; S. Sixto y S. Blas; Santa Cecilia y Sta. Burbara; S. Buenaventura y Sto. Tomás de Aquino, S. Juan Crisostomo y S. Gregorio Nacianceno; S. Ambrosio y S. Nicolas de Bari ; S. Leandro y S. Isidoro : figuras en pié y del tamaño ó mayores que el natural, todas con actitudes decorosas y sencillas. Encargóle despues el rey los dos oratorios del primer ángulo del claustro de los Evangelistas, en el que pintaron los mejores profesores que concurrieron de Italia y de España á aquel monasterio. Representó en el primero, abiertas las puertas , *el nacinuento* del lujo de Dios, y en las hojas la aparicion del Angel d los pastores y la circuncision del Señor. Cerradas, el nacimiento, y los otros dos asuntos al fresco en las paredes que le rodean. Y en el segundo la adoracion de los reyes, las bodas de Canda; y el bautismo de Cristo: obras que han merecido la aprobacion de los inteligentes por la buena composicion y frescura del colorido, por la correccion del dibujo, bellisimas cabezas de la Vírgen, y sobre todo por la devota espresion de la de S. José, aunque pintado todo al parecer con alguna timidez y falta de espíritu. Conclui-Magdalena que se halla en el l do este trabajo pasó á Toledo y

pintó en 1591 en sompañis de Blas dal Prado, los cuadros del retablo mayor de los mínimos de aquella ciudad, y en 1604 un Señor en la columna para la iglesia del colegio de agustinos calzados de Madrigal. Trabajó así mismo en 1613 con otros profesores de mérito en el palacio del Pardo, de lo que se deduce no haber fallecido en 1591 como asegura Palomino.

CARBEN (Victor de), rabino aleman, nació en 1423 y murió en Colonia en 1515. Adquirió couocimientos estensos en las lenguas, las costumbres y las leyes del oriente. Habiendo emprendido su conversion el arzobisno de Colonia, abrazó Carben la sé católica á la edad de 59 años. Dejó su muger que no quiso renunciar su crcencia, y abandonó a cuatro bijos que tenia de su matrimonio. A poco tiempo fué ordenado de sacerdote y desplegó un gran zelo contra los errores en que él mismo habia vivido tanto tiemno. Es autor de los dos escritos siguientes que ban llegado á ser muy raros: Propugnaculum fidei christiana etc., en 4, sin fecha. - Judæorum errores et mores, etc. 1509 **e**n 4.

CARBO ó Carson (Cayo), orador romano, tribuno del pueblo en tiempo de Tiberio Graco; habo contra él vebementes sospechas de haber sido cómplice en el ascainato de Escipion Emiliano, en el año de Roma 632. Siendo consul despues de la muerte de Cayo Graco, de quien habia sido colega y amigo, defendió públicamente al consul Opimio enemigo del faccioso tribuno y que habia provocado su muerte. Esta versatilidad de opinion política no bastó para ponerle á salvo de la acusacion movida contra él por L.

Craso; y á fin de evitar la condenacion que temia, él mismo se dió
la muerte.

CARBO (Alvina), senador romano, perdió la vida en el deguello que hizo en el senado el pretor Bruto Damasipo, de órden de Mario el hijo. Era, segun Ciceron, el único de su familia que fuese bien intencionado á favor de la república.

CARBO (Cario Papirio), hijo de Cayo Papirio, se hizo del partido de Mario que le confió el mando de uno de los cuatro ejércitos que sitiaban a Roma. Se hizo nombrar consul por tres veces y durante mucho tiempo sostuvo la guerra contra Sila y sus partidarios; pero derrotado en muchas batallas consecutivas, habiendose refugiado en la isla de Comera, fué arrestado y condenado a muerte en el año de Roma 670.

CARBONARIOS ó CARBONEROS, nombre de una sociedad secreta formada en Italia despues de lacaída de Napoleou Bonaparte y la del rey Joaquin Murat, que consiguió revolucionar el reino de Nápoles y el Piamonte. A consecuencia de la ocupacion de estos dos países por las tropas austríacas, en 1821 quedaron destruidas las esperanzas de los carbonarios que se dispersaron, y siendo presos muchos de ellos, los unos sufrieron la pena de muerte, y los otros fueron condenados á perpetuo encierro.

CARBONELL (Alonso), escultor y arquitecto, floreció en el siglo 17. En 1624 hizo en compañía del pintor Eugenio Caxés el retablo mayor y colaterales de la iglesia de la Merced calzada de Madrid, desempcñando Caxés la parte de pintura, y Carbonell la arquitectura,

rancia y el inal gusto que reinaba á principios del siglo 18, condenó este famoso retablo á ser trasladado á otro convento de la provincia por serio, sencillo y viejo, sustituyendo el monstruoso y riberesco que existe. Asi lo dice Cean Bermudez. En 6 de febrero de 1627 nombró el rev a Carbonell aparejador de las obras del alcazar de Madrid, del palacio del Pardo, y de la casa de campo con el sueldo de 350 duros anuales; y no obstante la superintendencia que obtenia de las obras reales D. Juan Bautista Crescenci, de las que era maestro mayor Juan Gomez de Mora, se encargó al mismo Carbonell en 1655 la direccion y ejecucion del palacio del Buen Retiro, que desempeñó á entera satisfaccion de Felipe IV y del conde duque de Olivares, que habia promovido esta obra. Ejecutó los diseños de la portadita, escalera, altar y pavimiento del panteon del monasterio del Escorial; y se le atribuye la planta y alzado de las casas del ayuntamiento de Madrid cuya obra se comenzó en 1644. En 1648 obtuvo el título de maestro mayor de todas las obras reales, y cuando mas ostentaha su habilidad con los muchos trabajos que habia emprendido, falleció en setiembre de 1660. CARBURI (Marin), caballero griego, nació en la isla de Cefaloma, ácia el año 1750, y se hizo célchre por uno de los mas grandes

trabajos de mecánica que se conocen en los tiempos modernos. Viendose obligado á dejar su país á causa de un proceso criminal formado contra el, se refugió en Rusia donde se puso al servicio del emperador bajo el nombre de Lascari. Fué l fuso y enigmático dió motivo al

quien hizo trasladar á Petersburge la roca de granito en que está colocada la estatua de bronce de Padro el Grande, obra de Falonnet, y en recompensa de sus trabajos recibió una suma considerable. En el Conservatorio de las artes y oficios en Paris, se vé un medelo que habia inventado Garburi. Regresó á su patria y allí bizo varios esperimentos para introducir el cultivo del añil y la caña de azucar; pero antes de concluir su empresa fué asesinado en 1782 por sus jornaleros á consecuencia de una riña que hubo entre ellos.

CARCELL (Miguel Ferrando), tejedor de lino y trobador may célebre en las islas Baleares en el siglo 16. Aunque era un hombre sin estudios, tenia una imaginacion muy fecunda ; y puesto dentro de su telar dictaba versos que son aun en el dia la admiracion de aquellos isleños, particularmente el poema escrito en su idioma vulgar con el título de Tractat dels vicis y mals costums de la present temporada, impreso en Mallorca el año 1694 y reimpreso varias veces. Murió tan pobre como había nacido, en la citidad de Palma su patria, y fué enterrado en la parroquia de S. Nicolas el 10 de agosto de 1594.

CARCINO DE AGRIGENTO, poeta trágico y cómico, contemporánco de Esquines á quien conoció en la corte de Dionisio. Dió al tcatro 98 dramas, entre ellos el intitalado : Los Ricos , citado por Ateneo. -Otro poeta trágico de Atenas, del mismo nombre estă citado igualmente por Ateneo como autor de las dos tragedias Aquiles y Semele. Se le atribuyen ciento sesenta composiciones teatrales. Su estilo con-

proverbio : esto es del Carcino. CARDAN (Gerónimo), médico y geometra, nació en Pavia en 1501 de una madre que habiéndole tenido fuera de matrimonio, in-**Sentó aunque en vano darle muerte** con ciertas bebidas. La naturaleza le concedió un entendimiento perspicaz aunque acompañado de un carácter mucho menos feliz. Raro, inconstante y obstinado, se jactaba como Sócratos de tener un demonio familiar; pero su demonio, si efectivamente tuvo alguno, sué menos sábio todavia que el del filósofo griego. Entregado enteramente á su inconstante genio, no bizo mas que aumentar la lista de los pretenalidos sábios, que han creido poder pasar sin las lecciones religiosas y la eterna sancion de las virtudes. Despues de haber señalado tento su locura, como su saber en la medigina y en las matemáticas en Padua, en Milan, en Pavía y en Bolonia, hizo que le encerrasen en una carcel en esta última ciudad. Cuando estuvo en libertad marchó á Roma, logro, una pension del papa, y alli se dejó morir de hambre en 1576 para cumplir su oroscopo. Habia prometido no vivir hasta los 75 años y quiso cumplir su palabra. Sus obras recopiladas en 1663 por Cárlos Spon, en 10 tomos en fólio, son una inmensa coleccion de delirios y de absurdos. La principal es el Tratado de la sutileza, impognado por Julio Escalígero en sus Exercitationes, muchas veces con exactitud y algunas sin razon. La edicion mas rara de este tratado es la de Luremberg en 1550 en fólio. Su tratado De rerum varietate, Basilea 1557 en fólio, presenta igualmente verdades interesantes y falsedades muy reprensibles. Car- pintor. Nació en Portugal el año de

dan era un geómetra muy mediano aunque perfeccionó la Teoria de los problemas del tercer grado, gracias á las luces de Tartalea , célebre matemático, cuyos descubrimientos se atribuyó como verdadero plagiario. En todos sus tratados astronómicos descubrió su mania de la astrología judiciaria ; atribuia á su estrella su impiedad, sus maldades, sus desarregios, su amor á las mugeres y su pasion al juego etc. El P. Kircher, en su Mundus subterraneus le presenta como un hombre sobrecogido de la demonomania, y sacrificado á las curiosidades sacrilegas de la magia, espíritu<sup>,</sup> debil, inquieto y sujeto a los mas raros estravios. Sus vicios no solo han sido patentizados por sus adversarios, sino que él mismo ha tenido el descaro de describirlos circunstanciadamente en su obra intitulada: De vitá propiá, Paris 1646 en 4, y 1654 en Amsterdam. Se cita tambien entre sus libros el de Neronis amomium y el De sanitate tuenda ac vita producenda , lib. IV. Roma 1580.

CARDAN (Juan Bantista), hijo mayor del precedente y doctor en medicina como el : le cortaron la cabeza á los 26 años en 1560 por baber envenenado á su muger jóven y bella, pere sin bienes, de la cual se habia fastidiado a poco tiempo de su casamiento. Con este motivo compuso su padre un tratado De utilitate ex adversis capienda. De la utilidad que se debe sacar de las adversidades. El hijo es autor de un tratado De fulgure, y otro De abstinentia ciborum fetidorum, impresos con las obras de su padre.

CARDENAS (Bartolomé de).

1547. Pasó á Mudrid movido de su aficion á la pintura; y al lade del celebre profesor Alonso Sanchez Coello supo adquirir en breve gran fama por la habilidad y soltura con. que manejaba el pincel. Pintó la parte principal de los lienzos del claustro del convento de Atocha, representando varios pasages de la vida de Sto. Domingo, pinturas que destruyó el tiempo ó la humedad, y solo quedaron de ellas algunas mai retocadas. En 1601, el duque de Lerina llevó á Cardenas a Valladolid con la corte de Felipe III, y dispuso que pintase los quadros del retablo mayor del convento de S. Pablo de aquella ciudad que representan la Natividad del Senor; la Adoracion de los reyes; la Vocacion de los apóstoles y la conversion de S. Pablo. Pintó igualmente un lienzo de mas de 40 pies en cuadro para el coro del mismo convento, en el que figuró una gloria de mucha composicion; otro de la Cena del Senor para el refectorio; la Anunciacion y la Venida del Espíritu Santo para dos capillas y otros para el claustro. Es asi mismo obra suya el cuadro que representa el Jubileo de la Porciuncula en una capilla interior del convento de S. Francisco de la misma ciudad, y etras pinturas del retablo en que está colocado. En 1606 volvió Cardenas con la corte á Madrid, donde falleció el mismo año. Sus obras han merecido y merecen los elogios de los inteligentes por el fuego que se observa en la composicion, por lo correcto del dibujo, buenos partidos de paño y agraciado colorido. Entre sus discípulos, todos de aventajado mérito, se cuenta á Mannel de Molina.

CARDENAS (Juan de), nació

en Sevilla de una ilustre familia y era muy jóven cuando entró en la compañía de Jesus. Dotado de una memoria felis y de buen talento. hizo rapidos progresos en sus estudios; fué despues catedrático y enseñó á satisfaccion de los de su órden; obtuvo varias prelacias y por último se vió distinguido con el cargo de superior de su provincia: Fue el director espiritual de las personas mas distinguidas en Sevilla por su nobleza y por sus virtudes, siendo generalmente querido y aun admirado de los sevillanos, y en particular del arzohispo D. Ambrosio Ignacio Espiñola, quien aprovechandese ale los oportunes consejos de este jesuita, logro filices resultados en los negocios mas interesantes. Falleció Cardenas de Sevilla en 1684. Escribió Urisis Theologica bipartita, sive disputationes selectæ ex Theologia morali , in quibus pro votis Ulustrissimi DD. Joannis Coramuelis, utque operi ejus interrogatorio respondeatur; quam plurimæ ejus opiniones et argumentationes ad præfatam crisim vocantur; prima pars, Sevilla, 1670, tres tomos en fólio. El padre Muñana dica que Cardenas compuso etro tomo en fólio sobre las proposiciones condenadas por Inocencio XI, y se tiene por suya la obra reimpresa en Sevilla intitulada: Geminum sidus Mariani Diadematis.

CARDER (Pedro), nave gante inglés del siglo 16, era oficial de la escuadra del célebre Dracke que le confió la comision de anunciar á Inglaterra la noticia de su paso al mar del Sud por el estrecho de Magallanes. El debil buque en que Carder iba á bordo naufragó en las costas al norte del rio de la Plata,

y peteció la tripulacion meites este oficial y un marinero. Despues de haben visto espirar de causancio y de hambre á su compañero de desgrecia, cayó Carder en poder de an pueblo de canibales que respetarou su vida y le trataron con afabilidad. Vivió algunos años entre ellos, aprendió su lengua, y en 1586 regresó á Inglaturra donde sue presentado á la reina Isabel que le acogió bondadosamente y le favoreció. Se ignora la época de su muerte.

CARDON (Antonio), grabador y dibujante; nació en Bruselas en 1772, pasó en 1792 á Inglatorra, donde se perfeccionó en el grabado; y con preferencia á los artistas ingleses fué elegido para grabar los cuadros del museo de Londres. Murió en esta ciudad en 1815. Sus estampas mas admirables son: El casámiento de Catalina de Francia con Enrique V rey de Inglaterra; la batalla de Alejandria; el ataque de Maida, y la Muger adúltera, copia del cuadro de Rubens.

CARDONA (Ramon de), virey de Napoles. En 1511 se le confirio el mando del ejercito de la liga, formado contra Francia por el pontífice Julio II , la república de Venecia y Fernando el católico, mereciendo particular aprecio de este monarca que le distinguió recompensando sus méritos y servicios. Salió de Ancona en mayo de 1512, y entrando en Nápoles rehizo y organizó alli su ejército. Acercóse despues á Florencia con sus tropas á consecuencia de haber declarado Julio II la guerra á los florentinos, é hizo á estos varias proposiciones ventajosas, las cuales fueron desechadas. Esto dió motivo á que Cardona sitiase y tomase á

Plato, pleza faerte, donde ballaron los españoles considerables almacenes de víveres y utensilios. Subleváronse los florentinos irritados por la pérdida de Plato, y habiendo precisado al magistrado de la ciudad á enviar una diputacion á Cardona, el general español exigióles una contribucion de 140.000 escudos á saber : 80.000 para su ejército, 40.000 para el emperador, y 20.000 para sí mismo. Aun ganó mas Cardona; persuadió á los florentinos á que abandonesen, como lo hicieron, la causa de los franceses, entrando en alianza con los confederados; pero en tanto que los españoles permanecian quietos en Plato, esperando que les fuese entregado el todo de la suma pedida a Florencia, los médicis volvieron á entrar en esta ciudad, y desde ella consignierom gånar y atraer á su partido á Andres Caraía, general de los españoles y aun al mismo Cardona, quienes siendo desleales restablecieron á los Médicis en la posesion de aquel ducado. Habiendo fallecido Julio II en 1513. sublevó Cardona las ciudades de Porma y Plaseucia contra la corte de Roma, y las incorporó al estado de Milan.

CARDONA (Juan Bautista), anticuario y bibliógrafo español; nació en Valencia en el siglo 16: fué sucesivamente canónigo de aquella santa iglesia, obispo de Perpiñan, de Vich y de Tortesa: Escribió estas obras: De expungendis hæreticorum propiis nominibus, Roma, 1576, en 8.—De Regia S. Laurentii Scorial, bibliothecá tibellus, etc., Tarragona, 1587, en 4; y un Panegirico de S. Estevan, en latin pronunciado é impreso en Roma en 1575. Habíase dedicado Cardona á

restablecer las verdaderas lecciones de los PP. segun los manuscrites; y había restituido ya mas de ochocientas en las obras de S. Leon el grande y de S. Hilario, cuando murió en 1589.

CARDONE (Vicente), religioso dominico, nació en el reino de Nápoles á fines del siglo 16. Es autor de una obra cuyo principal mérito consiste en haber vencido una dificultad. Siéndole naturalmente dificil pronunciar la letra R, imaginó componer un libro en el cual solo se encuentra una vez aquella consonante: se titula : La R desterrada del poder del amor, publicada bajo el nombre de J. N. Ciminello Cardone, Nápoles, 1614 en 8. Habia hecho un trabajo semejante sobre cada una de las letras del alfabeto, bajo el título de Alfabeto destruido, é iba a presentar este libro al gran duque de Saboya despues de habérsete dexlicado, cuando murió en el camino de edad apenas de 25 años.

CARDONNE (Dionisio Domingo), nació en Paris en 1720, pasó una parte de su vida en el levante, y de vuelta á Francia fué nombrado secretario, intérprete del rey y censor y profesor real de las lenguas turca y persa. Murió en Paris en diciembre de 1783. Son sus obras: 1º Miscelaneas de literatura oriental traducidas de diferentes manuscritos turcos, drabes y persas, Paris, 1770, dos tomos en 8; el objeto de esta obra es verdaderamente laudable. Su autor prueba que los hombres que creemos bárbaros, y que lo son efectivamente bajo muchos aspectos, son tambien susceptibles de todo lo que se admira entre los pueblos civilientre elles como lo es en las demas naciones, y que en la superficie de la tierra todo se reduce á dos puntos, el horror del vicio y el elogio de la virtud. 2ª Historia del Africa y de la España, bajo la dominacion de los árabes compuesta en vista de los diferentes manuscritos arabigos, Paris, 1765, tres tomos en 12. Esta obra realmente traducida de los autores árabes es un fragmento nuevo é interesante particularmente para la historia de España. 3ª Cuentos y fábulas indianas, un tomo que va unido á los dos compuestos por Petis de la Croix.

CARDOSO (Jorge), pintor portugués, nació en Lisboa en el sigio 17, cultivó les bellas letras, y se aplicó particularmente a la literatura sagrada. Es autor de una obra intitulada : Acgiologio lusitano de los santos y varones ilustres del reino de Portugal y sus conquistas, Lishoa, 1652 a 56, tres tomos ca fólio que contienen los seis primeros meses del año. Trabajó en una Historia de las iglesias y capillas consagradas al culto de la Virgens De los santuarios de Portugal; y en una Biblioteca portuguesa, Biblioteca lusitana, en la cual se aprovechó de los escelentes manuscrites dejados por Juan Soariz de Brito y Juan Francisco Barreto; parece que su muerte acaecida en 1669 le inspidió terminar estas obras.

persas, Paris, 1770, dos tomos en 8; el objeto de esta obra es verdaderamente laudable. Su autor prueba que los hombres que creemos bárbaros, y que lo son efectivamente bajo muchos aspectos, son tambien susceptibles de todo lo que tambien susceptibles de todo lo que se admira entre los pueblos civilizados; que el crimen es aborrecido

CARDOSO (Fernando), médico del siglo 17, nació en Portugal, fue catedrático de su facultad en Valladolid; la ejerció despues en Madrid, y últimamente se retiró 4 Venecia para seguir alli libremente el culto judsico que habia abrazado. Es autor de las obras siguientes : ados; que el crimen es aborrecido

1634, en 4. – Utilidades del agua y de la nieve, cto., id., 1637.-Panegirico del color verde, id. 1635 en 8. - El Vesubio, id., 1652 en 4. Despues de haber abrazado el judaismo publicó en Venecia, Philoeophia libera in VII lib. distributa, 1673 en fólio, bajo el nombre de Laze Cardoso.

- CARDUCHI o CARDUCHO (Luis), priundo de Italia y de la familia de los pintores Carduchos, arquitecto, emilitar é bidráulico, discipulo de la academia real de ciencias de Madrid. Es autor de un libro intitulado: Modos de medir jurisdicciones *y tierras*, el cual se publicó en Madrid en 1634 : hizo tambien la tràduccion y comeuto de los seis primeros libros de los *Elementos* geométricos de Euclides, dada á inz en Alcalá de Henares en el año ·1637. En la real academia de la historia en Madrid, existe un códice original con este título: Corografia del rio Tajo, heeha por Luis Carduchi , matemático de S. M. junto con el resonocimiento que por su mandado han hecho el licenciado D. Eugenio de Salcedo. Julio Martelli inzemiero, y el dicho Luis Carduchi ingeniero. Al gran monarca de las Españas y del Nuevo-Mundo D. Felipe IV el grande, año 1641.

CARDUCHO o Cardúchi (Bartolomé), pinter, escultor y arquitecto. Nació en 1560; aprendió la escultura y la arquitectura en Florencia su patria siendo su maestro Bartolome Amandi; y la pintura en Roma bajo la direccion de Federico Zúcearo á quien ayudó en la gran cúpula de Florencia. En 1585 vino á España y agradecido á Felipe II que desde luego le señaló

pagadas ademas las obras que trabajase, ni quiso volver a Italia con Zúccaro, ni pasar á Francia, adonde le llamaba Enrique IV ofreciéndole las mayores ventajas. Felipe III le trató con el mismo aprecio que su padre, y en 1601 le llevó con la corte a Valladolid, donde pinto varias obras. Vuelto á Madrid en 1606, fué elegido Carductio para pintar en el palacio del Pardo con los mejores profesores que tenia entonces la España: habia ya pintado la galeria del medio dia del cuarto del rey y dispuesto todo lo necesario para representar en la bóveda las hazañas de Cárlos V cuando falleció en aquel sitio en el año 1608 con general sentimiento de todos los artistas. De cuantos pintores nos han venido de Italia ninguno ha sido tan útil como Carducho á las bellas artes españolas, asi por sus obras, como por haber dejado una escuela de las mejores máximas en sus discípulos y en su hermano Vicente, que tambien fué maestro de escelentes profesores. La exactitud del discão, la inteligencia y estudio del antiguo, la nobleza de caracteres, las bellas y grandiosas formas, el decoro y gravedad en la composicion, el acorde del colorido, y la espresion del ánimo, fneron, segun la opinion de Cean Bermudez, las lecciones que dejó estampadas en sus obras. Sus virtudes características fueron la prudencia y el desinteres. Celebrando un dia el cuadro de otro pintor y diciendole uno de sus discípulos: « no vé V este pié tan » mal dibujado y fuera de su lugar? » - No le habia visto, respondió » Carducho, porque estas manos y » este pecho me le encubrian por 50.000 reales de salario al año, le su escelencia y dificultade Para

prueha de su desinteres, haste de- la vez primera, en unas hatallas cir, que habiendo acabado muchas veces sus cuadros à satisfaccion de los dneños y de los facultativos. los volvió á pintar de nuevo por no llenar sus ideas. Siempre trabajó buscando la perfeccion y el buen nombre. Sus principales obras fueron las siguientes : Las historias que estan entre la cornisa y los estantes de la libreria del monasterio de S. Lorenzo del Escorial, cuyos asuntos tienen relacion con el arte ó profesion que pintó en el techo Peregrino Tibaldi. - En S. Feline el real de Madrid, el Descendimiento de la cruz en la capilla de Sta. Rita. - En S. Gerónimo de la misma corte, el cuadro de la inpresion de las llagas, en la capilla de S. Francisco. - En el Buen Retiro la Cena del Señor. - En el alcázar de Segovia la adoracion de los reyes en el altar de la capilla, y el Padre eterno, en el ático del mismo retablo. - En los franciscos descalzos de Valladolid, la Anunciacion de Nina. Sra. y la impresion de las Uagas de S. Francisco, en los colaterales de la iglesia, y un S. Gerónimo en el claustro. -En S. Agustin de la misma ciudad el Bautismo de Cristo, y en la Cartuja de Miraflores la Crucifixion del Señor en un ángulo del claustro.

- CARDUCHO (Vincenzio ó Vicente), pintor, nació en Florencia, pero el mismo se reputaba como hijo y natural de España, pues habiendo venido á olla de muy corta edad en compañia de su hermano Bartolomé, se crió en Madrid, recibió en el Escorial las primeras lecciones del arte, y se acabó de formar pintor en Valladolid, en dende al lado de su hermano manifesté públicamente su habilidad por

para el tocador de la reina, en unas perspectivas para el salon de las comedias del palacio y en otras varias obras. Vuelto con la corte á Madrid, sué uno de los pintores elegidos por Felipe III para trabajar ou el palacio del Pardo. Entonces fué cuando perdió á su bermano Bartolomé; pero el rey que admiraba su habilidad, le nombré sa pintor en los mismos términos y con el mismo sueldo que aquel lo habia sido. Nuestro Vicente hizo eterno su nombre en la gran coleocion de cuadros que pintó para el claustro grande de la cartuja del Paular. Consta dicha coleccion de 55 lienzos; 27 que representan Varios pasages de la vida de San Bruno, desde su conversion hasta su sepultura : otros 27 que figuran martirios de monges, y sucesos de diferentes venerables de aquella religion, y uno con dos escudos de armas, las del rey, y las del instituto cartujano. De estos lienzos, aunque los hay pintados de pura práctica, se conoce que los mas estan por el natural, asi en los desnudos como en los paños: en todos se nota gran fecundidad en la invencion, y buen desempeño en la composicion, por el contraste de los grupos y la buena eleccion de los instantes. Se vé el estudio que habia hecho de la anatomia, y cuanto se babia esmerado su hermano en enseñarle el acorde de los colores. Este es el juicio de Cesa Bermudez que los estavo examinando por espacio de quince dias en el año 1780. Murió Vicente Carduche en Madrid á los 60 años de edad. en el de 1658, y fué enterrado en la capilla de la ternera órden de S. Francisco: donde habia dado

pruebas de devecion con la frecuente asistencia á sus ejercicios. En 1633 publicó Carducho en Madrid sus Didloges, que son el mejor libro que tenemos de pintura en lengua castellana; y mientras vivió estavo siempre promoviendo la renseñanza de su arte, y formando escelentes discípulos, que la han propagado hasta nuestros dias; tades fueron Felix Castelló, Francisco Fernandez, Pedro de Obregon, Bartolomé Roman y Francisco Rici. Trabajó Vicente Carducho muchas obras cuyo destino ó existencia se ignora; entre les cuadros públicos que se conocen de su mano, los mas célebres son los siguientes : La Virgen del Rosario con Sto. Domingo y otras figuras, en el convento de S. Pablo de Valladolid. -El cuadro de S. Diego, en el altar mayor de los franciscos descalzos de la misma ciudad. - La Asuncion de Ntra. Sra., en el retablo mayor de las desealzas reales de la misma. — Un cuadro grande de mucha composicion donde se vé á San Francisco con Cristo y la Virgen en lo alto, y varios santos en primer término, colocado en el altar mayor de los capuchinos de Salamanca. - El Angel de la Guarda, en un altar de la iglesia del colegio de Corpus Christi de Valencia. -La citada coleccion con otros varios cuadros en la cartuja del Paular. -Un cuadro que representa à la Virgen acompanada de S. Franvisco, el Angel de la Guarda, y de otras figuras alegóricas en el retablo de la ermita del Angel en Toledo. – En el salon de los reyes del Buen Retiro, tres cuadros que representan la Expugnacion de Reinfeld, el Socorro que el duque de Feria llevo d Constanza, y una

Victoria ganada por D. Gonzalo de Cordoba; y en la habitacion del alcaide, el retrato del rey Ataulfo. En S. Gil de Madrid, el cuadro grande del altar mayor que figura al santo titular en trono de nubes, con acompañamiento de ángeles. -El cuadro de la Cena en el retablo mayor de las monjas de la Carbonera, de la misma corte, en el cual tomó mucha parte del que vi**ó** en Valencia en el colegio de Corpus Christi, pintado por Francisco Ribalta. - El Martirio de S. Estevan, en una capilla de la Concepcion gerónima de Madrid. - Un S. Juan Bautista predicando en el desierto, en una pieza á la entrada del claustro de S. Francisco en la misma corte; esta es una de sus mejores obras, y está firmado en 1610. El que desce adquirir noticia de las demas obras públicas de Vicente Carduebo, vea el diccionario histórico de Cean Bermudez.

CARESMAR (Jaime), varon verdaderamente sábio, virtuoso y modesto y muy digno de ocupar un distinguido lugar entre los escritores catalanes del siglo 18. Nació en Igualada el 10 de octubre de 1717. Cursó filosofia y teologia con los PP. jesuitas de Barcelona, y se graduó de doctor en esta última facultad. Concluidos sus estudios abrazó la vida monástica entre los canónigos premonstratenses del real monasterio de Ntra. Sra. de Belipuig ó de las Avellanas en 1742 á los 25 años de su edad. Alli enseñó con aplauso filosofia y teologia, y despues fué abad de dicho monasterio. Nombrole socio la real academia de buenas letras de Barcelona. Siendo de una complexion flaca y delicada, es admirable como pudo dedicarse con tanto esmero al estudio. Sin

perdonar trabajo alguno pasaba dias y noches enteras, leyendo y registrando archivos y librerias: restauró la biblioteca de sa mouasterio que se hallaba casi perdida, y arregió los títulos de donacion y otros documentos antiguos que estaban sueltos y dispersos, en ouyo género de trabajos adquirió tal crédito que muchos colegios y prelados le instaron para que viese y arreglase sus archivos y bibliotecas. ·Asi es que recorrió muchísimos monasterios de la provincia y recogió ricos y preciosos documentos para ilustrar la historia eclesiástica y civil de Cataluña, y se hizo digno por sus trabajos diplomáticos de ser comparado con Marca y Babillon. Los sábios franceses que trabajaban en la grande obra diplomática, y á quienes visitó mas de una vez nuestro doctísimo D. Jaime, hicieron de él grande aprecio; y el guardasellos del rey cristianísimo á nombre de S. M. le regaló los tres tomos impresos. Vió y ordenó por comision de la camara el precioso archivo de la iglesia de Ager, gaszando en esta operacion un año entero; y lo mismo hizo con los de Gerri y S. Cugat del Valles. L'amado por el cabildo de la iglesia catedral de Barcelona, empleó 16 años en arreglar y estractar los antiguos códices de aquel archivo, v finalmente se ocupó otros tres años en el arreglo del de la mitra, habiéndole encargado el Ilmo. Sr. D. Grazino de Velladares que de sus registros redactase y aumentase el Epsicopologio de la misma ciudad; pero habiendo sido acometido de nn accidente apoplético, murió en Barcelona el 1º de agosto de 1791 á los 74 años de su edad. Su cadáver fué trasladado á su monasterio

cuyos monges posicion sobre el sopulcro una larga inscripcion, en la que se vé un resumen de su vida. sus hechos y sus obras literarias. y al mismo tiempo el aprecio y afecto con que le miraban sus hermanos. El erudito P. Tragia compuso otro epitáfio digno de honrar el sepulcro de Caresaiar : el Sr. D. Nicolas Rodriguez Laso, fiscal de la inquisicion en Barcelona y despues fiscal é inquisidor mayor de la de Valencia, mny apasionado al difunto, consiguió hacerle retratar; y el erudito señor canónigo Dorca tambien amigo del Sr. Caresmar escribió al pié la signiente inscripcion :

Si tanta Hesperize fama est, si sacra velustas

Vivit et ornatu claruit aucta novo, Hec Caresmari tua laus est, hoc sentiat ætas

Postera cum Marcas noverit esse duos. Publicó el Dr. Caresmar las obras signientes: 1ª Carta à D. Francisco Dorca de la coleocion del P. Tragia sobre un instrumento del reinado de Carlos Calvo y año de Crista 858 sobre Seniofredo abispo de Gerona, distinto del nombrado en el instrumento de Ridaura, marques de la Septimaria; impresa en el tomo: 45 de la España sagrada, en el apéndice. 2ª Sanctus Severus Episcopus et Martir, sedi et civitati Barcinonensi noviter assertus et vindicatus, un tomo en 4, Vich, 1764. En esta disertacion histórica prueha con documentos históricos (contra lo que dice D. Gregorio Mayans), que S. Severo de Barcelona es diferente del otro S. Severo obispo de Ravena; y manifestó que ya el sospechaba de la legitimidad ó verdad de los documentos fingidos en Granada, de la cual nadie

hasta entonces habis dudado. 3ª Disertatio historico – cronologica de inscriptione lapidis Ecclesia Sancti Meterii Martiris Barcinonensis ad Amicum, Cervera, 1765, 4ª Menologiam Præmonsttatense seu brevis enarratio SS, ordini canonico regularium Præmonstratensium per anni circulum distributa et in qua tuor partes distincta. La primera parte que comprende los meses de znero, febrero y marzo la imprimió el autor en Barcelona en 1766: las demas quedan incompletas. 5ª Una Carta dirigida al M. I. S. D. Manucl de Teren, baron de la Linde, etc. en la cual se prueba ser Cataluña en la antiguo mas poblada, rica y abundante que hoy. 6ª Un tomo de varios sermones, en 4. Loualmente deid una infinidad de obras ineditas, que hacen ver la fecundidad de su pluma y el genio laborioso é incansable del escritor. Lo que imprimió Caresmar apenas forina la sesta parte de lo que dejó escrito para la prensa. Y es lástima que el público y principalmente la Cataluña carezca de algunas de estas: obras inéditas como son las que escribió Sobre la antigua y nueva poblacion de la Cataluña.-Sobre el primado de la iglesia de Tatragona. - Sobre el imperio de los drabes en Catalaña. - Sobre el antiguo código de concilios que hay en el monasterio de Ripoll; memoria dirigida al. Sr., Campomanes. - Sobre la antigua liturgia é mica hispanogótica ó mazarabe.—Sobre la historia literaria, ó escritores de Cataluña; y sobre los concilios celebra-:dos en la misma provincia : obres todas que al mismo tiempo que bonrarian el nombre del autor, serian -de mucha utilidad pera nuestra historia política, eclesiástica y literaria.

- CAREW (Enrique), poeta inglés del siglo 18, autor de algupas obres puco estensas, pero apreciables por el ingenio y la alegria. que respiran. La mayor parte soil canciones que el mismo ponia en música. Publicó en 1740 un tomo. de ellas en 4 bajo el título de Cene turid musical. Compuso tambien ana tragedia burlesca bajo el título raro de Chrononhotouthologos, en que pone en ridiculo el estilo hinchado de las tragodias inglesas de su tiempo. Este drama ha sido representado en 1734 é impreso en Londres en 1743. Pero lo que hazá vivir eternamente las obras de Carew es el famoso canto que empieza :

Gode save great George the king, etc. A Jorge nuestro my conserve el cirlo.

Carew poeta y músico no pude eximirse de la indigencia y se mató en un arrebato de desersperacion en 3 de agosto de 1744. En elogio suyo debe decirse que siempre ha hecho uso de una astira moderada y quis en sus canciones sobre el amor y el vino, jamas se ha apartado de los límites del decoro.

CARIBERTO, roy de Paris, sucedió a su padre Glotario I en 561
y murió en aquella capital en 567.
Este monarca amante de las bellas
letras, hablaba el latin con la misma facilidad que su lengua patria.
Siendo zeloso por la observancia de
las leyes, durante algun tiempo se
ocupó en la dicha y tranquilidad
de sus súbditos, sunque mestrándose
como rey pacífico, defensor constante de su autoridad. Los historiadores han observado que el poder
de los mayordomos del palació empesó en tiempo de Cariberto, que

era poco o nada inclinado á la guerra, á causa de que los francos nacion belicosa se elegian un gefe guerrero cuando el rev se desentendia de serlo y esta eleccion receia precisamente en les mayordomes del palacio. Cariberto oscureció sus buenas prendas con su pusion escandalosa á :las mugeres y fué el primer rey de Francia a quien sa obispo escluyó de la comunion de los fieles á causa de su conclucta ticenciosa. A consecuencia de la muerte de su padre se separó de su muger legítima, y se casó con las dos hijas de un cardador de lana, a las cuales repudió despues, y se essó inmediatamente con la hija de un pastor, sin privarse á pesar de esto de sus numerosas concubinas.

CARIGNAN Ó CARIÑAN.. (Tomas Francisco de Saboya, príncipe de), quinto hijo de Cárlos I, duque de Sahaya : nació en 1596. Sinvió primeramente à la Francia mostrairlo su valor y talentes militares, hasta que malquistado con el duque de Richelieu, se unió en 1635 à los españoles y tuvo el mando de su ejército en los Paises-Bajos. Pero siendo desgraciado en ous primeras operaciones, perdió en aquel mismo año la batal a de Avein contra los franceses mandadus por los mariscales Chatillon y Breze : logré su desquite en 1656 contra los holandeses á los cuales hiso leventar el sitio de Breda, y contra el mariscal de la Ferté, à quien hiso levantar el de S. Omer. Habiendo pasado al milanesado para encargarse de la regencia del ducado de Saboya, durante la menor edad del príncipe su sobrino; declaró la guerra á la duquesa su cunada, con la cuel y con la Francia

habia tratado en 1640, pero á poce tiempo la empeñó de nuevo con la España. En fin despues de celebrar segundo tratado entre au cuñada y el rey Luis XIII, fué membrado goneratisimo de los ejércitos de Saboya y de Francia en Italia, doude hino la guerra ventajosamente tenicodo á sus órdenes al famoso Tureus Regresó isego a Paris. contrajo intima amistad con el-cardenal Masarini, y en 1654 fué nombrado mayordomo isayor del rey en lugar det principe de Condé que acababa de ser declarado res de lesa magestad. Tuvo que volver á Italia para socorrer al duque de Módena y murió en Turin en 1655. El principe Tomas fue suegro del célebre principe Eugenio de Saboya. Su vida se halla escrita en itasiano por A. Codretto bajo este titulo: El Coloso, historia panegirica del principe Tomas de Saboya, etc., Turin, 1663, en 4.

CARINO (Manca Aurelio), hije del emperador Caro que le nombró César en 282 y le envió á las Gálias. Alli se desbonró cometiendo crimenes, y siendo un disoluto; se opuse á Diocleciano, pero despues de muchos combates sué muerto en Mecia año 285, por un tribuno á cuya muger habia soducido. Era un principe de espiritu débil y de un corazon corrompide. Causó el deshonor de la mayor parte de las familias de los galos, y agravó á los pueblos con enormes; tributos. Sin miramiento con les bombres respetables que sa padre le habia dado por consejeros, los arrojó de su corte, y puso en su lugar á les viles compañeres de sus placeres y los ministros de sus exacciones. Quitó la vida al prefecto del pretono, did su dignidad á un hombre

de la hes del pueblo, y elevé al consulado á un simple notario que le servia en sus disoluciones. Este príncipe burlándose de los lexos sagrados del himeneo casó con nueve mugeres á quienes repudiaha conforme se iba disgustando de ellas, y comunmente cuando estaban en einta.

- CARISSIMI (Juan Santiago), célebre compositor de música, nació en Venecia ácia el año 1608. Adquirióse una alta reputación con sus talentos y en 1649 fué nombrado anaestro de la capilla pontifical y del colegio de Roma. Carissimi reformó la música sagrada; introdujo en ella el acompañamiento instrumental y fué el primero que hizo uso de la cantata en asuntos religiosos. Monteverde y Peri habian inventado ya *el recitado*, pero aun estaba lejos de la perfeccion; Carissimi reformó la organizacion de él y arregió el compas del bajo, parte que hasta entonces habia estado muy descuidada. Formó discípulos distinguidos tales como Bassani, Cesti, etc. Se ignora que haya hecho composiciones teatrales, pues solo se conocen algunas Misas, Oratorios, Motetes y Cantatas de su composicion. En este último género sobresalió particularmente, y se citan como escogidas, el Sacrificio de Jepte y el Juicio de Salomon.

CARLE (Pedro), oficial general francés, nació en 1666 en Lenguadoch, se retiró á Holanda cuando la revocacion del edicto de Nantes, y en clase de ingeniero sirvió en Flandes al rey Guillermo, del cual estuvo en gran favor. Pasó despues al servicio del rey de Portugal cuando la guerra de sucesion, y llegando á ser teniente general é inspector de ingenieros temó á Alcán-

tava, dirigió el sitio de Salamanca; entró en Madrid, defendió á Barcelona contra el rey Felipe V é hizo aquella famosa retirada de Andalucia que el mariscal de Berwick consideraba como una de las mas sábias. Despues de la paz se retiró à Londres, doude murió en 1730 : habia tratado de introducir en Inglaterra el cultivo de la morera, é hizo alli varios esperimentos sunque inútiles para la cria de gusanos de seda.

CARLESON (Cárlos), secretario de estado de Suecia, murió en 1761. Era muy versado en las lenguas antiguas y modernas, en el derecho, y en las ciencias económicas. Compuso en sueco un Diccionario de economia, algunos Tratados de jurisprudencia y de moral, é hizo una traduccion del Tratado de la wejez, de Ciceron.

CARLETON (Jorge), sabio prelado inglés, nació en 1559, en el Nortumberland en el castillo de Northem de que su padre era gobernador. Encargose de su educacion Bernardo Gilpin conocido en Inglaterra bajo el nombre del Apóstol del norte. Estudió en Oxford y se distinguió particularmente por sus conocimientos en la teología. En 1617 le nombraron obispo de Landaff, y fué enviado al año siguiente por el rey Jacobo I al sínodo de Dordrech para sostener con otros teóloges ingleses y escoceses la cansa del episcopado, la cual defendió con teson; aunque enemigo declarado de los católicos y de acuerdo con los calvinistas sobre muchos puntos de su dogma. A su regreso fué nombrado obispo de Chichester, y murió en 1628, á la edad de 69 años. Entre las obras de que es autor este prelado citamos como las

mas distinguidas las signientes : 1ª Heroici caracteres, en verso, Oxford, 1603 en 4. 2ª Diezmos debidos al clero, examinados y probados ser de derecho divino, Londres, 1606 y 1611, en 4. 52 La jurisdiccion real, papal, episcopal, etc., Londres, 1610, en 4. 4ª Astrologima nia ó la locura de la astrologia, Londres, 1628, en 4 y 1651. 5º Vita Bernardi Gilpini, Londres

1628 en 4.

CARLETON (Jorge), oficial inglés, nació en 1646, y siendo muy júven emprendió la carrera militar y se halló en la famosa batalla naval dada entre el duque de Yorck hermano del rey de Inglaterra, y Ruiter almirante holandes; en 1672. Se encontró tambien en la guerra de España y fué hecho prizionero en el sitio de Dénia y trasladado á S. Clemente de la Mancha donde permaneció tres años. Supo ganarse el afecto de los españoles y viviendo con ellos en grande familiaridad, tuvo ocasion de estudiar detenidamente el cáracter, los usos y tas costumbres de nuestre nacion, para describirlas en unas mentorias concernientes á la guerra de España bajo el mando del conde de Peterborough : memorias que fueron inpresas en 1745 y reimpresas en 1808, un tomo en 4.

· CARLETTI (Francisco), viajero italiano, nació en Florencia en el siglo 16; fué enviado por su padre a Sevilla para aprender el comercio: pasó al Africa para seguir el tráfico de negros, y recorrió sucesivamente una parte de la América española, el Japon, la China y el Indostan. Regresaba á su patria con grandes riquezas y una coleccion de observaciones importantes, cuando su navío fué apresado por los l

holandeses en la ista de Sta. Elena donde habia becho escala. Habiendo vuelto á Florencia redactó la Historia de sus viages á invitacion del gran duque Fernando I, que le acogió favoralsiemente y le nombró mayordomo de su casa. Su obra titulada : Rasonamientos de F. Carletti florentino sobre las cosas vistas por él en sus viages, etc.; salió à luz por la primera vez en Florencia, en 1701, dos tom. en 82 Sa vida fué escrita despues de su muerte por Magalotti y por Manesi.

CARLI DE PIACENZA O DE PLASENCIA (Dionisio), capuclino, nació en Regio, fué enviado al Congo en 1666 con el P. Miguel Angel Gustini de Plasencia y otros catorce misioneros de la misma órden por la congregacion de la Propaganda, facultados ampliamente por la Santa Sede para trabajar con el mejor éxito posible en la conversion de los negros. Estos misioneros reunidos primeramente en Génova, fueron á embarcarec á Lisboa, pasaron al Brasil y de alti a Congo: Habiendo tomado las órdenes del vicario apostólico de este pais, dirigieron su viage a los reinos de Bamba y de Choreho, y alli. dieron principio á sus tareas evangélicas. Las misiones que ya se hallaban establecidas en aquellos paises, habian convertido algunos negros, y los nuevos misioneros bautizaron un gran número de niños; pero su zelo; aunque auxiliado por los gefes de aquellas poblaciones, encontró para la conversion un obstáculo casi insuperable en la poligamia, a la cual no querian renunciar aquellos naturales. De aqui es que uniéndose à esto las fatigas, lo ardoroso del clima, y el nocivo alimento, se vieron postradas en

breve las fuerzas de aquellos misioneros apostólicos. El P. Miguel Angel murió en Congo sin cesar en sus misiones y el P. Carli al cabo de una larga y dolorosa enfermedad se vió obligado á regresar á Europa. Se embarcó en el cabo de S. Agustin en un buque genovés, y fué á desembarcar en la desembocadura del Tajo : desde alli emprendió una peregrinacion á Santiago de Galicia. Embarcóse nuevamente para Italia, pero el buque en que navegaba tuvo un combate con unos corsarios, por lo cual cutró en el puerto de Oran y de alli fué à Cadiz. Atravesando la Espana, pasó de Barcelona á Cerdena: una tempestad violenta le obligó á arribar al Rosellon; de alli se transfirió á Bolonia, atravesando el medio dia de la Francia, y en aquella ciudad redactó la Relacion de su viage y publicó la primera edicion de ella bajo este título: El moro trasladado d Venecia, o sean relaciones de las costumbres, ritos y religion de los pueblos del Africa, América, Asia y Europa, Regio, 1672 y Bassano 1687 en 4. Despues se publicó en Bolonia bajo este título : Viage de Miguel Angel Guattini y del P. Dionisio Carli al reino de Congo, descrito por cartas, con una fiel relacion del pais, 1778, en 8. Esta obra que fué traducida en todas las lenguas, escitó la curiosidad en un tiempo en que no se habia perfeccionado todavia el arte de viajar; y por lo mismo no es de admirar el afan con que fué admitida del público. Por otra parte la sencillez y naturalidad con que se relieren en esta historia las aventuras mas estraordinarias y casi increibles, hacen muy atractira su lectura; pero desde que los

sábios han recorrido casi todas las partes del globo para estudiar en ellas la naturaleza, las relaciones que han dado de sus viages nos hau patentizado lo mucho que la de Carli adolece de inexactitud geográfica y de falta de noticias sobre la historia natural.

CARLIER (Francisco), arquitecto francés. Bajo los planes y direccion de este célebre artista fué construida la iglesia del Real sitio del Pardo, y el hermoso templo de los premonstratenses de Madrid. que por su belleza y buen gusto escita la admiracian de cuantos llegan á verle. La real academia de San Fernando atendiendo al mérito de Carlier le nombró su director honorario de arquitectura en 1755. Se cree fundadamente que fueron adoptados los planos ó diseños de Carlier para la obra del Real mouasterio de las Salesas de Madrid, cuya construccion duró 8 años y 6 meses, ascendiendo su coste total & mas de diez y nueve millones de reales. Este templo cayo adorno es de pilastras y columnas del órden. corintio, está enriquecido de mármoles de varios colores y bronces dorados en los retablos, con dos soberbias torres en los estremos, y otros varios adornos dignos de admirarse. La obra en general es magnífica, tanto mas, cuanto es una de las primeras en que se renunció al mai gusto que reinaba entonces en España. Falleció Carlier en Bayona á fines de 1760 á poco de haber llegado á aquella ciudad.

CARLOMAGNO ó Cárlos I, hijo de Pipino rey de Francia, nació segun la opinion mas comun en Saltzbourg, quinta de la alta Baviera ácia 742, aunque algunos suponen que nació en Jupille cerca-

tria, la Borgoña y la Aquitania y á consecuencia de la muerte de Carloman su hermano acaecida en 771, fué reconocido rey de toda la monarquia francesa. Sus primeras hazañas fueron contra Unaldo duque de Aquitania que despues de haberse hecho monge, dejó su monasterio para ponerse al frente de algunas tropas que se habian rebelado, y fué derrotado y hecho prisionero. A consecuencia de este triunfo puso Carlomagno á sus súbditos de la otra parte del Rin á cubierto de los insultos de los sajones, pueblos bárbaros y feroces que desde mucho tiempo atras hacian incursiones en la Francia germánica, y llevándolo todo á sangre y fuego, arrebataban a los habitantes reduciéndolos à la esclavitud. Marchó contra ellos al frente de sus ciércitos, los derrotó, tomó su mejor plaza que era Ereshourg, castillo situado ácia Paderhon, hizo pasar la guarnicion á euchillo, arrasó el templo del famoso ídolo Irminsul y perdonó al resto de la nacion mostrándose henigno con ella. En tauto que trataba de poner un - freno á la licencia de los sajones, imploraba la Italia su socorro contra Desiderio rey de los longobardos que asolaba el exarcado de Ravena y los estados de la Iglesia; Carloniagno dirigiendo sus armas triunfantes contra aquel monarca, le hizo prisionero en Pavía y reunió al título de rey de los franceses el de rey de los longobardos, confirmando en fin como conquistador la donacion del exarcado hecha al papa. Apenas se hubo alejado el vencedor de los sajones, cuando estos puchlos volvieron á

de Lieja. Por fallecimiento de su las armas y empezaron de nuevo padre entró en posesion de la Neus-los estragos. Acude presuroso Cárlos á reprimirlos, los derrota, y vuelve á perdonarios. Viene despues á España para restablecer á lbin-Algrabi en Zaragoza, sitia á Pampiona, entra en Cataluña, consigue algunas victorias, y se apodera de Gerona; pero queda derrotada su retaguardia en Roncesvalles por los árabes y los gascones, y pierde en esta memorable jornada á Roldan su sobrino, á quien tan célebre suponen los antiguos romances. Los sajones siempre inquietos y prontos á violar sus tratados, por segunda vez, aprovechándose de la ausencia de Carlomagno renovaron sus correrias y rapiñas, entrando á sangre y fuego en el territorio francés sin respetar edad ni sexo, desde Deuz en frents de Colonia, hasta Coblenz. Pero fueron derrotados de nuevo y pidieron repetidamente perdon. Concedióselo el soberano de la Francia, y les dejó algunos eclesiásticos encargados de instruirles en là religion cristiana, creyendo que este era el medio mas eficaz para suavizar la ferocidad de aquella nacion bárbara, pero Vitikind, que tenia un poderoso influjo en el espíritu de aquellos pueblos los indujo á otra rebelion, la cuarta de que se hacian delincuentes, y Carlomagno viendo que nada conseguia con la persuasion y la mansedumbre, resolvió hacerles esperimentar su cólera, como único medio de asegurar el reposo de sus pueblos. Hizo pues cortar la cabeza á 4500 de aquellos que faltando á la fé del juramento, habian sido encontrados con las armas en la mano, y á continuacion manifestó á los sajones el disgusto que le causaba aquel

derramamiento de sangre; que nunca fuera su intento el de aniquilar á su nacion, y que les concederia en fin la pas siempre que quisieran tratar con él aquellos geses que se habian retirado. Dióles ademas rebenes para la seguridad de sus personas, los recibió con bondad, los dispuso con su afabilidad á que abrazacen el cristianismo, tuvo gran parte en la conversion del famoso. Vitikind; estableció de acuerdo con la Santa Sede once obispados en su pais, les dejó vivir segun sus leyes y les hizo conocer y gustar las delicias de la paz. Carlomagno dueño de la Alemania, de la Francia y de la Italia, marcha a Roma como en triunfo, le corona emperador de occidente Leon III en el año 800 y renueva el imperio de los césares estinguido en 476 en Augustulo. Fué declarado césar y augusto, y concedieronle los ornatos de los antiguos emperadores romanos, particularmente el águila imperial. Estendiase su poder desde Benevento a Bayona, y desde Bayona hasta Baviera poseyendo toda la Galia, una provincia de España, el continente de la Italia hasta Benevento, la Alemania toda, los Paises - Bajos y una parte de la Ungría. Los limites de sus estados eran al oriente el Naab y las montañas de la Bohemia; al poniente el Océano, al medio dia el Mediterráneo, y al morte el Océano y el Oder. Desde el mismo instante en que sué emperador, Irene emperatriz de oriente quiso casarse con él, segun dicen, para reunir ambos imperios; pero habiendo precipitado del trono á esta princesa una revolucion repentina, quedaron desvanecidas sus esperanzas frustrándose aquel enlace. El monarca francés vencedor en to- nario. Por la analogia con su nom-

des partes, se dedicó á civilizar y gobernar sus estados, restableció la marina, visitó sus puertos, hizo construir navíos, y formó el pro-yecto de juntar el Rin al Danubio por medio de un canal para verificar la reunion del Océano y del Ponto-Euxino. Tan grande por sus conquistas como por el amor á las letras, fué el protector y el restaurador de ellas, celebrándose á presencia suya varias conferencias que se pueden mirar como el origen de las academias francesas. Su palacio fué el asilo de las ciencias : Pedro de Pisa, fué de Italia; Alcuino, de Inglaterra, etc.; todos fueron colmados de bienes y de obsequios, encontrando Carlomagno sus delicias en medio de aquellos sábios; porque era muy versado en las lenguas y particularmente en la latina que poscía con igual perfeccion que su idioma patrio. Al fin de su vida cotejó la version latina de los Stos. Evangelios con la version siria y el original griego, é hizo en ella varias correcciones. Segun la relacion del sábio Lambecio, en la biblioteca imperial de Viena se conserva el ejemplar de una esplicacion de la Epistola d los romanos, corregida por la mano del mismo monarca : circunstancia que está en oposicion con lo que dice el abate Velly, el cual supone que Carlomagno no sabia escribir ni aun su nombre. La iglesia galicana le es deudora del canto gregoriano que introdujo en ella, de la convocacion de muchos concilios, y de la fundacion de muchos monasterios : ademas del establecimiento de la universidad de Paris, erigió escuelas en todas las iglesias catedrales, y fundó en Roma un semi-

bre se dió el nombre de libros Carolinos à un Tratado sobre el culta de las imágenes, cuya última edicion es de Hannover, 1731 en 8, bajo este título: Augusta concilii nicení II censura. Sus Edictos ó Capitulares, asi llamados, porque se componen de varios capítulos, en cuya formacion solian concurrir algunos obispos, están llenos de sabiduría. Entre otras se conoce la que hizo este principe religioso para conservar entre las gentes sencillas del campo la piedad unida á una alegria santa. Queria que entonasen los canticos de la Iglesia, particularmente el domingo, cuando aparentaban sus ganados y los volvian nl aprisco o d sus casas, d fin de que todo el mundo conociese que eran cristianos, y los tuviesen por devotos. No son menos admirables las leves que hizo sobre materias civiles : ordenó que los pesos y medidas fuesen iguales en todo su imperio; arregló el precio de las ropas de seda y el vestido de sus subditos conforme á su estado y su clase. Dispuso en su testamento que las querellas de los tres príncipes sus hijos acerca de los límites de sus estados fuesen decididos por el juicio de la cruz, el cual consistia en dar por ganada la causa de 'aquel de los dos partidos que estuviese por mas tiempo con los brazos levantados en cruz. Carlomagno sintiendo ya cercana su muerte, asoció al imperio à Luis unico bijo que le quedaba, dejandole la corona imperial y todos los demas estados, á escepcion de la Italia que guardo para Bernardo hijo de Pipino. Murió al año siguiente en 814 a los 71 de su edad, 47 de su reinado v el 14 de su imperio. Enter-

los ornamentos de un cristiano per nitente y de un rey de Francia y se le puso este corto epitáfio. « aqui » yace Cárlos grande y ortodojo cin-» perador que ha estendido glorio » samente el reino de los franceses \* y que ha gobernado con felici-» dad durante 47 años. » Cuando Oton III hizo abrir su sepulcro sa caron de él aquelles ornamentos suyos que el tiempo y la humedad no habian echado a perder, y en el dia son parte del tesoro del imperio particularmente su corona, su cimitarra y el libro de los Evangelios. Petrarca habla de este sepulcro en la quinta epístola del primer libro en estos términos : Vidi aquensem Caroli sedem et in templo marmoreo verendum barbaris gentibus sepulcrum. El nombre de este conquistador y legislador se estendió por toda la tierra : como principe era grande; como hombre lo era mas. Los reyes sus hijos fueron sus primeros subditos, los instrumentos de su poder y los modelos de la obediencia. Atemperó de tal modo las órdenes del estado que fueron contrapesadas y quedó como soberano. Todo estuvo unido por la fuerza de su genio, impidió la opresion del clero, desmoronando incesantemente la nobleza de espedicion en espedicion. El imperio se mantavo por la grandeza del gese, y siendo soberano absoluto de sus pueblos, fundó sa gloria en ser el padre de ellos, y disfrutó del placer de ver que le amaban cuanto le temian. Mas terrible à los enemigos de la religion que á los del estado, sue siempre el azote de la heregia y del vicio, y el protector mas decidido asi como el hijo mas sumiso y el bienheraronle en Aix-la-Chapelle, con chor mas liberal de la Iglesia. Sus

tictorias fueron para ella conquistas; y el fruto mas dulce que recogió de tantos combates fué el de estender el reino de Jesucristo á proporcion que estendia el suyo. Siendo visto en sus designios y sencillo en la ejecucion, nadie lievó a mas alto grado el arte de acometer las mas grandes empresas con facilidad y las mas dificiles con prontitud. Recorria sin cesar su vasto imperio aplicando la mano donde amenaraba ruina y pasando rápidamente de los Pirineos á Alemania y de Alemania a Italia. Algunos autores modernos le ban disputado el pombre de Grande sin duda porque les ha parecido muy cristiano; pero todos los escritores censatos y justes convienen en que minguno fué mas digno de él que este emperador. Era afable en su arato, y sus maneras sencillas cual lo son las de los grandes hombres. Carlomagno fué casado ocho veces: wiviendo su padre Pipino casó con Himiltrude, pero defiriendo luego con esceso á los consejos de su madre Bertrada: repudió aquella princesa: para casarse con la hija de Desiderio rey de los longobardos; anas a pocos meses, movido de las amonestaciones que le bicieron los prelados de su reino y el papa Estevan, se separó de aquella prince-.sa en Italia y volvió á llamar á Himiltrude. Habiendo enviudado de seta, casó en segundas nuncias con Hildegarde, en el año 773. Egiaibart que ha dado los anales de su reino y la vida de este príncipe, dlama concubinas a las altimes muageres de Carlomagno : sobre esto Jan acusado de incontinencia á este principe les escriteres modernos, ism atender que muchas veces se

una muger cuada, pero sin ciertas formalidades, y que no tenia ciertas prerogativas á causa de la designaklad de condicion y la falta dedote. De aqui provenia que los lijos que nacian de estos matrimonios eran escluidos de la sucesion en los estados de su padre. Gobernó Carlomagno su casa con la misma sabiduria que el imperio, hizo productivos sus bienes, y sacó de ellos para repartir abundantes limosnas y aliviar a su pueble. Tema los ojos grandes y vivos, el rostro alegre y despejado, y la nariz aguileña. Algunos autores han querido bacer de él un gigante, esecto de la preocupacion general entre el pueblo de Aix — la — Chapelle. Puede verse sobre este asunto la disertacion de Marquard Freher, De statura Caroli magni. Eginbart asogura que su estatura, aunque alta, nada tenia de estraordinaria: Statura eminenti, quæ tamen justam non excederet. No llevaba en invierno, segun este autor, mas que un simple jubon hecho de piel de nutria encima de una túnica de lana bordada de seda. En sus hombros solia llevar una especie de manto 4 capa azul y por calzado unas tiras ó listones de diversos colores crazadas unas sobre otras. Pascual III antipapa le puso en el número de los santos en 1165 o 1166. Ha sido tambien canonizado por Reinaldo arzobispo de Colonia y por Alejandro obispo de Lieja en presencia del emperador Federico Barbaroja, quien publice un diploma para la elevacion y exaltacion de su cuerpo. Los papas legítimos han tolerado constantemente el culto que le tributan todavia las iglesias de Aix-la-Chapelle, de Reims, de entendia por la palabra concubina Ruan, etc. Dice Benedicto XIV que

osta tolerancia y este uso bastan para autorizar los lionores que le hacen las iglesias particulares y que equivalen á una beatificacion. Luis XI ordenó que su fiesta fuese celebrada en 28 de enero. Los paises que en el dia componen la Francia y la Alemania hasta el Rin, dice un historiador célebre, estuvieron tranquilos por espacio de cerca de 50 años, y la Italia durante 15. Desde su advenimiento al imperio, Eginhart ha escrito la historia de este principe bajo el titulo: De vita Caroli magni, de la cual se han hecho muchas ediciones con notas de diversos sábios. Mr. de la Bruere, ha compuesto la historia de este principe en dos tomos en 8 y parece preferible à la de Mr. Guillart. publicada en 1782, cuatro tomos en 8; compilacion sin órden, llena de declamaciones y de censuras.

CARLOMAN, bijo mayor de Cárlos Martel y hermano de Pipino el Breve, recibió en patrimonio la Austrasia, la Suavia, y la Turingia, estados en los cuales gobernó como soberano aunque sin tomar el título de rey. Se vió obligado á empuñar continuamente las armas y apenas era vencedor de los alemanes, cuando tuvo que acudir a apaciguar la rebelion de los pueblos de Aquitania; y mientras que se hallaba ocupado en esta espedicion, los bávaros y sajones levantaban tropas y hostilizaban sus estados. Cansado de combatir y vencer, confió á Pipino el Breve sus principados y aun sus hijos sin haber tomado medida alguna para su establecimiento, y se sué a Roma en 747 para consagrarse á Dios en la órden de S. Benito. Hizo construir un monasterio en el monte Soratte; pero a fin de evitar las y de una parte de la Austrasia. El

visitas de los franceses que iben á Roma se retiró al monte Casino. Envióle á Francia el abad de su monasterio para seguir alli una negociacion que interesaha al papa y murió en Viena del delfinado en

CARLOMAN, hijo de Pipino el Breve y hermano de Carlomagno, nació en 751, y llegó á ser rey en 768. Habiendo dividido sus estados Pipino el Breve entre sus dos hijos Cárlos y Carloman, este que era rey de Neustria, de Borgoña y de una parte de la Aquitama, sos pechando que Cárlos ó Carlomagno queria hacerse dueño de la Francia entera, se mantuvo siempre con este, en un estado de continua desconfianza. Murió en 771, al cabe de un reinado de trea años. La reina Geverga su esposa que sin duda enia iguales sospechas, huyó con sus hijos á Italia, y la dieron asilo en la corte de Desiderio rey de los longobardos. Carlomagno mostrandose ofendido de esta desconfianza se quejó de ella en una diota celebrada en Valenciennes, mas no por esto dejó de apoderarse del reino de su hermano.

CARLOMAN, hijo de Luis el Tartamudo, y hermano de Luis III. Este monarca se vió muy á pique de ser arrojado del trono por las facciones que agitaban á la Francia, pero fue restablecido en sus derechos por el ascendiente de Bosson usurpador, que se habia becho rey de Provenza y que habia dado en matrimonio una de sus hijas al mismo Carloman. Este principe asi como Luis III fueron consagrados en el año 879, el primero rey de Aquitania y de una parte de la Borgona, y el segundo de Neustria

rento de la Francia habia pasado a l la dominacion estrangera. Ambos soberanos encontraron su seguridad en su union. Casi siempre fueron victoriosos, pero estas victorias, poco decisivas en un tiempo en que los reyes solo tenian ejercitos muy pequeñes levantados á la ligera, nunca podian evitar la necesidad de combatir sia cesar á los enemigos. Habiendo muerto Luis III en el año 882 . Carloman quedé único rey de Francia y murio en diciembre de 884 da una berida que reeilsió cazando y no dejó ningun hijo.

CARLOS MARTEL, bijo de Pipino Heristal, y de una concubina Hamada Alpaida; fué reconocido duque por los austrasios en 715. Como heredero del valor de su padre, derrotó á Chilperico II rey de Francia en diferentes batallas y puso en su lugar un fantasma de rey liamado Ciotario IV, por fallecimiento de este llamó á Chilperico de la Aquitania donde se habia refugiado y se contentó con ser su mayordomo de palacio. Violvió despues sus armas contra los sajones y los sarraceuos : fueron estos derrotados entre Tours y Poitiers en el año 732, en una batalla que duró un dia entero ; los árabes perdieron mas de 300.000 hombres. Abderramen su gese quedó muerto y todo su campo saqueado. Dicese que por esta victoria adquirió Cárlos el apellido de Martel, cual si hubiese hecho uso de un martillo para machacar á los bárbaros, pero esto se debe mirar como una esplieacion sin fundamento atendiendo à que Martel es la mismo que Martin y que no se ignora la devocion que los franceses tenian entonces á S. Martin obispo de Tours. El nombre de *Martel* era de otra parte un apellido peculiar de la familia de los Pipinos pues eran parientes los dos primeros duques á quienes los austrasios confiaron su gobierno, y el uno de ellos se llamaba Pipino y el otro Martel. Continuaban en el Lenguadoch y en la Provenza las incursiones de los sarracenos y el vencedor los arrojó enteramente de aquellos países y se apoderó de las plazas de que se habian hecho dueños en la Aquitania. Sin dar reposo á sus armas las dirigió Cárlos contra los frisones rebelados, y los agregó al estado y á la religion uniendo su país á la corona. Falleció Thierri rey de Francia en 737y el conquistador sin nombrar nuevo rey continuó reinando bajo el título de duque de los franceses basta que mourió en 741. Bajo el dominio de este conquistador esperimentó considerables pérdidas el clero de Francia á quien se propuso despoiar de sus bienes. S. Bonifacio le llama el destructor de los monasterios, y dice que murió vergonzosamente padeciendo largos tormentos. Quizas se le pudiera escusar hasta cierto punto atendidas las circunstancias en que se encontraba, y las guerras que tuvo qué sostener contra los sarracenos, y atendida tambien la conducta de los obispos que por un ardor inconsiderado, olvidando las funciones pastorales, para rechazar a los bárbaros con las armas, en algun modo se despojaron ellos mismos de la sencion santa que tenian sus personas y sus posesiones.

CÁRLOS II, llamado el Calvo; hijo de Judith, segunda muger de Ladovico pio, nació en 823 en Francfort del Mein y ocupó el trono de Francia en 840; fue elegido emperador por el papa y el pueblo romano en 875, y coronado al año siguiente. El principio de su reinado es célebre por la batalla de Fontenay eu Borgoña dada en 25 de junio de 842 donde sus armas unidas á las de Luis de Baviera vencieron á Lotario y al jóven Pipino sus hermanos. Aunque Cárlos no se aprovechó de su victoria, quedó firmada la paz y conservó la Aquitania con la Neustria, quedando bajo el dominio de Luis la Germania, y Lotario el mayor en poseaion de la Italia con el título de emperador. Suscitóse despues nueva guerra. Los Normandos pueblos del norte empezaron bajo el reinado de Cárlos sus irupciones y sus estragos, y el monarca de Aquitania les opuso el oro en lugar de oponerles el acero. Esta conducta indigna de un rey, que hubiera debido preferir la lid a la negociacion, dió ocasion à nuevas correrias y rapiñas. Habiendo querido aprovecharse de la muerte de Luis el germánico y recobrar á costa de aus hijos lo que habia perdido en el último repartimiento de la Lorena fué vencido por Luis bijo segundo del príncipe difunto. A peticion del papa. Adriano II que le liabia coronado emperador, pasó á Italia para combatir á los sarracenos, pero apenas habia llegado enando supo que su enemigo Carloman rey de Baviera marebaba contra él al frente de un ejército considerable, y entonces retrocedió para la Francia. Las fatigas y disgustos que habia esperimentado le causaron una enfermedad y murió en Brios en Breza en una cabaña de un mastor en el año 877, habiendo reinado 37 como rey de Francia y cerca de dos como emperador. Dicese que

le enveneno un judio llamado Sedecias el cual era su médico y favorito. Algunos escritores, sin duda atendiendo mas á su poder que á las prendas ó cualidades que constituyen un rey, han querido darle el sobrenombre de Grande . « pero la posteridad, dice un histo-i » riador, unicamente le ha deno-» minado Gárlos el Calvo. Era en » efecto un principe mas poderoso » que digno de serlo, mas sensibles » á la ambicion que á la gloria; » menos prodente que astuto, y » mas ansiose de conquistas que á » propósito para gobernar y dirigir sus estados. Todo lo que tuvo de s grande ó singular, es que en la alternativa de prosperidad y de » adversidades en que pasó casi to-» da su vida, sostuvo mucho mejor » los reveses que la buena fortuna.» En su imperio dió principio el gobierno feudal, que tanto ha escitado las declamaciones de muchos escritores. La Francia asolada por las guerras civiles que habian sostenido entre ellos los hijos de Ludovicopio, habia llegado á ser presa de los normandos; y los señores franceses en la necesidad de defenderse cada uno en su territorio, se fortificaron en el y se hicieron terribles á los sucesores de Cárlos, no dejándolos en el trono, sino mientras los vieron en la posibilidad de enriquecerlos. Pero estos Grandes mismos cuando ya nada tenian que esperar, cuando por último los vieron despojados de todo, se hicieron delcarar reves : tales fueron Eudon y Raul cuyo poder no llegó sin embargo á su posteridad. Los altos empleos militares, las dignidades y los títulos, los ducados, marquesados, condados, y baronías liegaren a ser hereditarios, lo cual

saé un gran golpe dado á la autoridad real. Cárlos el Calvo dió unas Capitulares, que Balucio ha unido á las de Carlomagno.

CARLOS EL GORDO hijo de Luis el Germánico, rey de Suavia en 876, fué elegido rey de Italia y emperador en 881; pero le destituyeron en una dieta celebrada en el castillo de Tibur, cerca de Maguncia en 887, por los franceses y alemanes. Habia reunido en su cabeza todas los coronas de Carlomagno, y se manifestó al principio muy capaz para sostenerlas ; mas en breve se diú á conocer su debilidad. Fué despreciado por sus súbditos y por la emperatriz Ricarda, acusada de infidelidad con su primer ministro. El emperador destronado, reducido á pedir su subsistencia á Arnul sa sobrino y sucesor, murió de pesadumbre en Richenow, cerca de Constanza, en 888.

CARLOS III de Francia, llamado el Simple, hijo de Luis el Tartamudo, nació en 879, de una segunda muger viviendo aun la primera, y fué coronado rey de Francia en 893. Este príncipe que era el único descendiente legítimo de Carlomagno dió á conocer su debilidad desde el momento en que empuñó las riendas del gobierno. no aprovechándose de sus ventajas en lo esterior, ni acudiendo al remedio de las guerras intestinas de su reino. Los normandos continuaban sus incursiones y estragos y Cárlos el simple movido de las representaciones de su pueblo, acosado por aquellos piratas, pírece á su gefe su liija Gila y la Neustria que llamaban ya Normandia, bajo la condicion de que le prestaria homenage y que abrazaria el cristianismo. El bárbaro pidió ademas la Bre- lia para saquear la Francia, y á

taña y aunque fué disputada, al fin se la concedieron, baciendo los franceses este nuevo sacrificio, licvatlos de la gloria y de la ventaja de humanizar por medio de las costumbres cristianas la formidable nacion de los normandos. Habiendo muerto el emperador Luis IV hubiera podido ser elegido Cárlos el simple, pero reducido á un estrecho dominio por un efecto de la usurpacion de los grandes de su reino, le sué imposible hacer valer sus derechos á la posesion del imperio. Roberto hermano del rey Eudon, formó algun tiempo despues un poderoso partido contra él y se hizo consagrar rey en 922. Cárlos le presentó batalla y le mató; pero aprovechándose mal de su victoria, dió lugar á que Hugo hiio de Roberto, reanimase el valor de sus soldados mostrándoles el cadaver de su padre y que atacase y pusiera en desorden al ejército de Cárlos, que emprendió la fuga y buscó un asilo cerca de Herberto conde de Vermandois. Este trató en favor de sí mismo con el partido de Raul de Borgoña, y retuvo á Cárlos prisionero en el Castillo-Thierri, y despues en Peronna donde murió en 929 á los 7 años de cautiverio y los 50 de su edad. El hijo que dejó se llamó despues Luis de Ultramar.

CARLOS IV de Francia llamado el *Hermoso*; tercer bijo de Felipe el hermoso; ciñó la corona de Francia en 1322 por muerte de su hermano Felipe el Longo, y la de Navarra en virtud de los derechos de Juana su madre. Se hizo admirar al principio por las pesquizas de los recaudadores, que casi todos habian ido de Lombardia y de Ita-

los cuales confiscó sus bienes. Subsistia la semilla de division entre la Inglaterra y la Francia, y babiendo empezado la guerra entre Cárlos el hermoso y Eduardo II, Cárlos de Valois tio del primero, marchó á Guiena y se apoderó de muchas ciudades. Rogaron à Isabel de Inglaterra que pasase el mar para ir à restablecer la concordia entre aquellos dos príncipes, de los cuales el uno era su hermano y el otro su marido, y á poco tiempo quedó terminado el asunto, restituyendo Cárlos al rey de Inglaterra cuanto le habia tomado, bajo condicion de que este principe iria en persona á su corte à prestarle homenage de la Guiena, ó que encargaria el gobierno de ella á su bijo Eduardo, cediéndole el dominio de aquella hermosa provincia. La llegada del joven principe à Francia fué el sello de la paz entre ambas naciones. Murió Cárlos el hermoso en enero de 1328 de edad de 34 años. El papa Juan XXII hizo vanos esfuerzos para ceñirle la corona imperial que queria quitar á Luis de Baviera. Cárlos no tenia ni el valor ni la política necesaria para poderla tomar y guardarla. Mostró algun zelo en favor de la justicia; mas no por esto fueron mejor gobernados sus subditos, ni impidió que el estado quedase sobrecargado de deudas. Habia casado este príncipe en primeras nupcias con Blanca de Borgoña que fue acusada de adultera en 1314, y ultimamente hizo declarar nulo este matrimonio por causa de parentesco en 1322. Esta princesa tomó el velo en Mauvaison, donde murió en 1326, y Cárlos casó en segundas nupcias con Maria de Lujemburgo, hija del emperador Enrique VII, la cual

murió en 1524. Al año siguiente contrajo nuevo matrimonio con Juana de Ebreux que le sobrevivió mucho tiempo.

CARLOS V de Francia. llamado el sábio, hijo del rey Juan, primer príncipe que tomó el título de Delfin; nació en Vincennes en 1557, y fué coronado en Reims en 1364. Halló la Francia en apuro y en estado de desolacion, y acudió prontamente al remedio de todo por medio de sus diplómaticos y generales. Bertran de Guesclin entró en el Maine y en el Anjou, sorprendió los cuarteles de las tropas inglesas, las derrotó unas despues de otras, y redujo poco á poco á la obediencia de la Francia el Poitú, el Saintonge, el Perigord, una parte del Lemosin y el Pontieu. Unicamente quedó á los ingleses Burdeos, Calais, Cherburgo, Bayona y algunas fortalezas. Bertran de Guesclin habia ya mostrado su valor y su pericia militar en España. Cárlos V le habia enviado al frente de lo que liamaban entonces sus compañias, y que no eran mas que unas cuadrillas de vagamundos dispuestas siempre á venderse á quien mejor les pagase. Los estragos que habian hecho en Francia eran espantosos, y el rey para desembarazarse de ellos, los tomó a su sueldo. Con su servicio Guesclin habia arrojado del reino de Castilla a Pedro el cruel asesino de su esposa, y hecho coronar en su lugar à Enrique de Trastamara hermano natural de aquel rey. Dióse una batalla naval en las costas de la Rochela en 1362, donde quedó prisionero el conde de Pembrock con 8000 de los suyos, y este acontecimiento aceleró una tregua entre la Francia y la Inglaterra. Habian perdido los franceses



CARLOS V

le Alemania y 1 de España, de guien Franço A Francia fué rival y prisienero.

" Hanella lo d.º

T Rocafort le g

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

en el tiempo del rey Juan todo | cuanto Felipe Augusto habia conquistado de los ingleses: Cárlos se reintegró en la posesion de ello con su habilidad y sus armas, y por muerte de Eduardo III se vió en estado de acabar la conquista de la Guiena, la cual recobró enteramente escepto Burdeos. El emperador Cárlos IV que habia hecho voto de ir á S. Mauro de Francia, fué à Paris y el rey le recibió con magnificencia. A este acontecimiento sucedió en breve la muerte de Cárlos el sábio en el año 1380 á á los 43 de su edad. Los historiadores aseguran que murió de un veneno que le habia hecho dar el rev de Navarra cuando era todavia delfin, y añaden que el médico del emperador contuvo la violencia del veneno, abriéndole en el brazo una fistula que hacia destilar el veneuo. El mismo dia de su muerte espidió un decreto por el cual quedaban suprimidas la mayor parte de las contribuciones. Se encontraron en sus arcas diez y siete millones de libras de su tiempo, resultado del órden y la economia con que supo administrar las rentas del Estado y del zelo con que se dedicó á hacer florecer la agricultura y el comercio. Jamás tuvo la Francia un príncipe que tanto se complaciese en pedir consejo y que menos se gobernase por sus cortesanos. Sabedor de que un Grande habia tenido una conversacion muy libre delante del jóven príncipe Cárlos su primogénito, desterró de la corte aquel imprudente y dijo á los que se hallaban presentes : « Es necesa-» rio inspirar á los hijos de los » príncipes el amor á la virtud, á » fin de que escedan en buenas » obras á los que deben esceder en

» dignidad. » Siendo insensible á la lisonja conocia el verdadero valor de los elogios. La-Riviere su gentil hombre y favorito hablaba un dia con él acerca de la dicha de su reino, y el príncipe le contestó: Si, soy feliz por cuanto tengo la dicha de hacer bien. Decia Eduardo que no habia rey que menos se presentase al frente de sus ejércitos y que le ocasionase tantas acciones. La guerra con la Inglaterra hizo renacer la marina, y la Francia tuvo una escuadra formidable durante algun tiempo. El mismo Cárlos V fué el autor de la ley que fija la mayoria de los reyes de Francia á los 14 años; ley que remedió los abusos de las regencias que usurpaban la autoridad real: desarraigó tambien cuanto pudo el antiguo abuso de las guerras particulares de los Señores. A pesar del amor que tuvo constantemente este monarca á su pueblo y el zelo con que trabajó en perfeccionar su gobierno, no pudo eximirse de las inicuas censuras de los enemigos furiosos de toda autoridad legítima, y asi es que no ha faltado autor que en 1789 haya dejado de esclamar diciendo, que el tirano Carlos V fue llamado el sábio, por haber descubierto el medio de contener d la ciudad de Paris construyendo las torres de la Bastilla. Era apasionado á los libros y protegia y fomentaba á los autores. Tenia su biblioteca en el palacio del Louvre donde llegó á reunir cerca de nuevecientos volúmenes; coleccion à la verdad mal escogida; pero que indicaba á lo menos lo que era un príncipe á quien su padre no habia dejado mas que unos 20 volúmenes. En su tiempo se representaron en Francia los primeros

\*

drama's llamados. Autos saciramen / vimientos de ejos y algunos estra-

CARLOS VI de Francia, llarondo el Bien quisto, bijo y succesor del precedente, nació en Paris en 1568, y ascendió al trono en 1380 á la edad de 12 años y 9 meses, por lo cual se vió la Francia entregada durante la juventud de este principe à la ambicion de sus tres tios los duques de Anjou, de Berri y de Bretaña, que a causa de su nacimiento eran los tutores del estado y se convirtieron en tiranos. Luis de Anjou despues de haberse apoderado del tesoro de su pupilo, agravó al pueblo con enormes contribuciones y la Francia se sublevó. Los rebeldes de Paris que se llamaban mallotines, porque iban armados con unos mallos ó mazos de hierro con que mataban á los arrendadores de los derechos de puertas etc., fueron castigados severamente, sin que por esto cesasen las murmuraciones y los tumultos que se estendieron á las ciudades de Ruan, Orleans y otras muchas. La sedicion ocurrió durante la ausencia del rey, pero Cárlos que aunque de edad de 14 años, era guerrero desde la infancia, acahaha de ganar contra los flamencos rebelados la batalla de Rosbec en la cual les mató 25000 hombres, y esta victoria causando el espanto en las ciudades rebeldes, bastó para que todas se sometieran à escepcion de Gante. Preparabase para hacer la guerra á la Gran Bretaña, cuando dirigiendo su marcha contra Juan de Monfort duque de Bretaña, le acometió una insolacion que dicen le trastornó el juicio y le volvió furioso; pero es sahido que su demencia se habia manifestado anteriormente por medio de ciertos mo-

víos de entendimiento. Se dice que le previno el frenesí del espanto que le causó un hombre negro, especie de fantasma que algunos momentos antes habia salido de entre un matorral, y que deteniéndole el caballo por la brida, detente principe, esclamó, adonde vas? estás vendido, y al punto desapareció. Para colmo de su desgracia, un page que lievaba una lanza, babiéndose quedado dormido á caballo la dejó caer sobre un morrion que otro llevaba delante de él, de sucrte que el rey creyendo que le iban á eutregar á sus enemigos, se agitó y enturcció en tal estremo que arrojandose a sus pages y oficiales mató á cuatro de ellos y cayó en un parasismo. Volvió en sí al cabo de tres dias y recobró su salud. Pero en una bogiganga que se habia hecho para divertirse en enero de 1595, se pegó fuego á un vestido abetunado que llevaba uno de los farsantes, y este acidente renovó el frenesi del principe lo cual le duró algun tiempo. Los proyectos de guerra se desvanecieron, como era de esperar, y se firmó una tregua de 4 años con Ricardo II rey de Inglaterra. En 1398 recibió en Reims al emperador Vencesiao, y dos años despues en Paris á Manuel Paleologo, emperador de Oriente. De alli á poco tiempo se hallo el reino desgraciadamente dividido por las facciones de Orleans, y de Borgoña. Despues del primer accidente sucedido á Cárlos, los duques de Berri y de Borgoña se hicieron declarar por regentes, lo que dió zelos á Luis duque de Orleans, que pretendia esta dignidad. Cuando recayó el rey en su primitivo estado, se encendió de nuevo la animosidad

de este principe, y Juan conde de l Nevers, sucesor dei duque de Borgoña su padre, hizo quitar la vida al de Orleans en el año de 1404. Esta muerte dividió el reino, lo cual abrió la entrada á los ingleses. Apoderóse de la persona del rey el duque Juan de Monfort en el año 1412, y llevándole delante de Burges donde estaban encerrados muchos grandes, precisó á estos á que consintieran en un ajuste, y despues Cárlos de Albrer condestable, perdió en 25 de octubre de 1415 la batalla de Azincourt contra los ingleses, en la cual cuatro príncipes de la sangre perecieron con la flor de la nobleza de Francia, ó fueron hechos prisioneros. A esta desgracia fué consecuente la pérdida de Ruan, de la Normandia y del país de Mena. Los franceses divididos bajo los nombres de orleanistas y borgoneses se iumolaban á porfia á los turores de una y otra faccion. El duque de Borgoña anegó en sangre la capital, y cuando fué muorto cu 1419 por Tancgui de Chatel, su muerte lejos de contener la carniceria no hizo mas que aumentaria. Felipe el Bueno su bijo, queriendo vengar este asesinato se unió con Enrique V rey de Inglaterra y con Isabel de Baviera muger de Cárlos VI, princesa desnaturalizada, que por medio de esta maquinacion privaba de la corona á su hijo el delfin. El dia mismo en que se firmó en Troyes este monstruoso tratado, pareció con razon infinitamente mas funesto que la jornada de Azincourt. Enrique V fué declarado regente y heredero del reino, por su matrimonio con Catalina, ultima infanta de Francia, y el rey de Inglaterra, **poc**ando á Paris gobernó la monarquia sin sart, habia bastante para hacer un

contradiccion. El delfin retirado en Anjou trabajó aunque en vano para defender el trono de su padre, y cuando todos creian que la corona de Francia quedaba para siempre en la casa de Lancaster, murió Enrique en Vincennes en 28 de agosto de 1422. No le sobrevivió mucho tiempo Cárlos VI, pues murió en 21 de octubre del mismo año. Habia degenerado sa dolencia en una sombria imbecilidad; que muchos la atribuyeron á la magia. Aumentóse su demencia por un accidente acaecido en un baile y los franceses incurricron en la locura de enviar por un mágico á Montpeller á fin de deshechizarle. «La muerte de » Carlos VI, dice el presidente He-» nault, salvó á la Francia así coa mo babia salvado la Inglaterra la » de Juan Sintierres. Cuando se » considera aquel tiempo desgracia- do, añade este historiador, no es » fácil comprender la ceguedad de » los pueblos : abandonan sin la » menor murmuracion las leves n fundamentales del estado al furor de una reina deshonrada, y á la imbecilidad de un rey sin voluntad, » mientras que en otros tiempos se » oponen con vehemencia a dispo-» siciones sábias dadas para hacerlos » felices. Ana de Austria es el obje-» to del odio de los parisienses, é » Isabel de Baviera lo es de su con-» fianza. » Bajo este reinado llegó á ser continuo el parlamento que Felipe el hermoso habia hecho sedentario, pero no se reunia sino dos veces ó una sola cada año. En tiempo de Cárlos VI se formó tambien la escuadra mas considerable que jamas se ha visto en Europa. Constaba, segun dicen, de 1280 buques de guerra con los cuales dice Froispuente desde Calais à Douvres. Pero esta espedicion contra la Inglaterra no tuvo efecto alguno, primeramente á causa de nuchos retardos, y despues por el mal tiempo. Los ingleses quemaron a consecuencia la mayor parte de estos buques, ó los apresaron.

CARLOS VII, liamado el Victorioso, porque reconquistó casi todo su reino de los ingleses, no tanto por sí mismo, como por medio de sus generales. Nació en Paris en 1403; fué declarado delfin en 1416; se encargó de la regencia en 1418 y fue coronado en Poitiers en 1422. Al tomar la corona tuvo que pelear contra el regente. Betiord hermano de Enrique V, y tan absoluto como el; y en un principio consiguieron algunas ventajas los ingleses. Denominaban estos el rey de Burges à Cárlos VII que se hallaba entonces en el Berri; pero él se burló de esta insolencia y se vengó de ellos en La batalla de Gravelle en 1423 y en la de Montargis en 1427. Estos dos sucesos no desalentaron á los ingleses, que sitiaron á Orleans, y esta ciudad que habia sostenido vigorosamente sus asaltos, estrechada al fin por el hambre, iba á ser reducida á capitular; el mismo Cárlos VII pensaba ya en retirarse á Provenza, cuando se le presentó una jóven labradora de edad de 20 años, tan célcbre despues bajo el nombre de la doncella de Orleans, que le prometió hacer levantar el sitio y hacerle consagrar rey en Reims. Resistióse Cárlos al principio, pero despues mando armarla; y la valerosa jóven marchando al frente de un ejército entra en Orleans y salva la plaza. A este suceso fueron consecuentes otros mu-

sas. El conde de Richemont derrotó á los ingleses en la batalla de Patay donde quedó prisionero el famoso Talgot. Luis III rey de Sicilia junta sus armas á las de su cuñado y Auxerre, Troyes, Chalons, Soissons y Compiegue se rinden al rey. Reims ocupado por los ingleses, le abre las puertas y alli es consagrado Cárlos en presencia de la doncella que poco despues quedó prisionera en el sitio de Compiegne y fué quemada como hachizera. Enrique VI para animar á su partido deja á Loudres y marcha para hacerse consagrar en Paris, ciudad que entonces as hallaba en poder de los ingleses y de la cual no tardaron los franceses en apoderarses Cárlos hizo su entrada en aquella capital en 1437, pero hasta el 1459 no fueron arrojados enteramente de la Francia sus enemigos. El rey recobró sucesivamente todo el país que le babian conquistado escepto el puerto de Calais. «Cárlos en » cierto modo, dice el presidente » Henault, solo fué testigo de las » maravillas de su reinado. Si se » presentó á la cabeza de sus ejérci-» tos fué como guerrero y no como » gefe, pudiendo decirse que solo debió sus victorias a los generales » que le hacian obrar. À no ser » por ellos hubiera tenido ociosas » casi siempre sus armas y descui-» dados sus asuntos para entregarse » à sus amores. » Un dia que se hallaba entretenido en una fiesta preguntó á La-Hire que le hablaba de cosas importantes, ; que pensaba de aquellas diversiones? Pienso, le respondió, que no pudiera perder un monarca su reino mas alegramente. Disgustado el delfin de esta indolencia é irritado contra su pachos favorables á las armas france-l dre por las instigaciones de los duques de Alenzon y de Borbon se rebeló contra él y Cárlos persiguiéndole logró desarmarle, y le perdonó. Lejos de corregirse con este acto de clemencia persistió en su rebelion, y á fin de tener un apoyo contra el resentimiento del rey se casó con la bija del duque de Saboya. Con razon se ha dicho pues, que Cárlos VII habia sido desgraciado con su padre y con su bijo. El fin de su reinado aunque malbadado para él, fué muy feliz para la Francia, particularmente si se considera cual fué su principio. Como enemigo de los partidos violentos, y aun de todo asunto serio, no pudo hacer frente á las divisiones de su corte y de su familia. Habiéndole dicho un confidente que se le queria envenenar, se apoderó de su corazon el temor y la melancolia, y no quiso comer cosa alguna de cuanto se hizo para desvanecer su terror; permaneció algunos dias sin querer tomar alimento, y delalitándose su estómago estraordinariamente, murió por el miedo de morir en julio de 1461 a la edad de 58 años pidiendo al cielo misericordia. «Cárlos VII, dice un » historiador célebre, en el discur-» so de su vida asi como en la muerte presentó un estraordinario » conjunto de contradicciones; en-» tregado á los mayores delirios an-» tes y despues de empezar á rei-» nar, y durante treinta años con-» secutivos acompañado sin inter-» rupcion de la victoria; lleno de » fé, religioso hasta ser pio, y muy » poco arregiado en sus costumbres, » mas soldado que capitan, mas fe-» liz que habil, baciendo buena \* eleccion de sus generales y muy » mala de sus favoritos, bueno, li-

» familiaridad, y perfectamente obe-» decido menos de su bijo, de quien » no fué amado ni respetado, mien-» tras que era adorado de sus pue-» blos. » El clero francés reunido en Burges bajo el reinado de este monarca en 7 de julio de 1438 estableció la Pragmática - Sancion que dispuso lejanamente el concordato de Francisco I.

CARLOS VIII llamado el Afable y el Cortés, hijo de Luis XI rey de Francia, nació en Amboise en 1470; subió al trono de su padre en 1483 siendo de edad de 15 años y fué consagrado en Reims en el signiente. Luis XI temiendo que su hijo se coligase contra él así como el mismo lo habia hecho contra su padre, en lugar de darle la educacion y enseñanza propia de un príncipe, le tuvo en la oscuridad y en la ignorancia, limitándose á enseñarle estas palabras latinas : Qui nescit dissimulare, nescit regnare. La bermana de Cárlos VIII Ana de Francia, fué instituida aya y tutora de su hermano por el testamento de su padre confirmado por los Estados generales. Luis duque de Orleans conocido despues bajo el nombre de Luis XII, primer principe de la sangre , zeloso de que bubiese sido conferida á una muger la autoridad suprema, escitó una guerra civil para obtener de este modo la tutela del príncipe y gobernar la monarquia. Convirtiéronse en teatro de esta lucha las diferentes provincias del reino y particularmente la Bretaña; pero cesaron las divisiones á consecuencia de la batalla de S. Aubin dada en 1488 en la cual quedó prisionero el duque y fué encerrado en la torre de Burges. Cimentó la paz y » heral, popular, afable hasta la procuró nuevos estados á la Fran-

cia el matrimonio de Cárlos VIII, celebrado en 1491 con Ana de Bretaña por cuyo enlace se cedieron mutuamente ambos esposos sus derechos al ducado de la Bretaña misma. Tentaba la ambicion del rey de Francia la conquista del reino de Nápoles. Hace la paz con el rey de Aragon, restituyele la Cardaña y el Rosellon, y le hace gracia de 300.000 escudos que de-Dia, sin atender á que doce pueblos que forman un estado valen mas, segun un historiador, que un reino á cuatrocientas leguas de su casa. Cárlos embriagado de su quimera y perdiendo de vista sus verdaderos intereses, invade la Italia, entra en Roma como venecelor en 1494, ejerce actos de soberania en aquella metrópoli del mundo oristiano, y Alejandro VI refugiado en el castillo de S. Angelo, capitula con él, le da la investidura del reino de Nápoles, y le corona emperador de Constantinopla. El terror del nombre francés le abrió las puertas de Capua y de Nápoles donde entró Cárlos en 1495 revestido con las insignias imperiales, y el papa, los venecianos, Esforcia duque de Milan, Fernando de Aragon é Isabel de Castilla asombrados de una conquista tan pronta, trabajan todos unidos para hacérsela perder. Preciso fué que volviese sus pasos ácia la Francia á los seis meses de haber salido de ella y en la cual volvió á entrar no sin grandes dificultades despues de haber conseguido una victoria. Vióse en la necesidad de dar una batalla en Forme, pueblo cerca de Plasencia: el ejército de los confederados ascendia á 40.000 hombres, y el de Cárlos á 8000 unicamente. Los franceses teniendo a su rey al frente fueron

vencidos en esta jornada, y á poco tiempo perdieron tambien su conquista de Napoles. El monarca francés de vuelta á sus dominios, pensó inipediatamente en recobrar un reino que tanto le habia costado. y en esta segunda espedicion comprometió á seguirle á toda la nobleza mandada por él y su hermano el duque de Orleans; pero los dictámenes de algunos consejeros súbios, hicieron á Cárlos mudar de propósito, y el reino de Nápoles quedó definitivamente por el rey de Aragon. A poco tiempo murió Cárlos VIII en el castillo de Amboise, año 1498, á los 28 de su edad y el 15 de su reinado. Era un monarca tan bondadoso, tan afable y tan amado de sus sirvicutes, que dos de estos caveron muertos al saber que acababa de espirar. Los historiadores relieren una accion que le hace tanto ó mas honor , cuanto era muy amante de las mugeres. Hallandose en la ciudad de Ast, al retirarse una noche á su estancia, encontró una jóven muybella que los cortesanos le habian comprado. La tímida doncella, derramando lágrimas le suplicó que salvara su honor, y el rey llamando á sus padres, y habiendo sabido que la pobreza les habia impedidocasar á su hija, viendose en fin obligados á venderla, la dotó considerablemente y la despidió penetrada de respeto y de reconocimiento. « Esta accion heróica, dice el » abate Berault, atrajo las bendicio- nes de la gracia á favor del prín- cipe, que en adelante se mostró » un hombre enteramente nuevo » en el órden religioso. Desde esta » época señalada, empezó seriamen-» te á arreglar su conducta y sun » sus discursos hasta entonces muy

» licenciosos : ya no salieron de su ; » incomodidad. » El mayor embara-» boca mas que palabras conformes » á las reglas del mas severo pudor, » y que solo esplicaban frecuente-» mente el temor de Dios con un » tierno afecto ácia sus pueblos. » Veló cuidadosamente en el mante-» nimiento del órden público, en » el restablecimiento de la doctrina » eclesiástica, que es uno de los » principales apoyos de él, y llegó » hasta reformar cuanto le fué po-» sible la provision de muchos be-» neficios en una misma persona, y » la residencia inutil de los benefi-» ciados en la corte. Multiplicó sus » limosnas, adquirió la costumbre » de confesarse muchas veces, escu-» chó él mismo las quejas de sus » súbditos, arregló sus pleitos y di-» sensiones, hizo administrar exacta » y pronta justicia, separó á los » malos jueces, adoptó medidas para » arreglar el gasto de su casa segun » las rentas de su patrimonio, y n unicamente impuso las contribu-» ciones precisas para cubrir las » necesidades del estado siguiendo » el dictamen de los estados del » reino. »

CARLOS IX de Francia, nació en 1550 en S. German-en-Laye : era hijo de Enrique II y de Catalina de Médicis, subió al trono en 1560 por muerte de Francisco II, su hermano mayor, y aun no tenia once años cuando fué consagrado en Reims. Habiendole preguntado su madre Catalina de Médicis, si la debilidad de su edad le permitiria sobrellevar las molestias de las largas ceremonias de la consagracion de los reyes de Francia: « Si seño-» ra, sí; nada temais : dénme ce-» tros á tan poca costa, y todo me » será llevadero : la Francia es su-

zo de la reina su madre era contener el ardor que mostraba por la guerra. Esta soberana que estuvo encargada del gobierno de la monarquia con el rey de Navarra Antonio de Borbon, el cual se declaró lugar teniente, viéndose entre las dos facciones de los Borbones y de los Guisas, resolvió destruirlas la una por la otra y de este modo encendió la guerra civil. Empesó por convocar en 1561 la conferencia de Poissi entre católicos y protestantes y siendo el resultado un edicto favorable á los segundos, sublevose todo el reino haciendo ver la esperiencia que los privilegios concedidos á los sectarios no hacen mas que fomentar el espíritu de rebelion y de audacia. Sobrevino ademas otro acontecimiento que apresuró la guerra civil. El duque de Guisa pasando por cerca de Vassi, en Champaña, encontró á unos calvinistas que cantaban sus salmos en una granja con cierto tono de insulto y de mofa, y algunos de su comitiva turbaron la ceremonia. De aqui llegaron á las manos; Guisa acude al instante á apaciguar el tumulto, le dan una pedrada, y su gente enfurecida mata muchos protestantes. Los facciosos exageraron este tumulto; y les sirvió de pretesto para levantar un ejército que fué la señal de la rebelion. Condé; declarado en 1562 gefe y protector de los protestantes sorprendió la ciudad de Orleans que llegó á ser el baluarte de la heregia, y los hugonotes á su ejemplo se hicieron dueños de Ruan y de muchas ciudades. Venciólos el duque de Guisa en Dreux, y ambos generales quedaron prisioneros. El vencedor » perior á unas cuantas horas de marchó desde el campo de batalia

á sitiar la plaza de Orleans, y estaba ya á punto de entrar en ella. cuando Poltrot hugonote fanático le asesinó en 1563. En el mismo año fué declarado Cárlos IX mayor de edad á los trece y un dia en el parlamento de Ruan, despues de la toma del Havre que ocupaban los ingleses, enemigos de la Francia y aliados de los hugonotes. Celebróse la paz con la Inglaterra al año siguiente. Cárlos despues de haberla jurado, fué á recorrer su reino, y tuvo en Bayona una entrevista con su hermana Isabel, esposa de nuestro rey Felipe II. Parecia que la presencia del monarca hubiese apaciguado los disturbios en las diferentes provincias, pero los hugonotes animados por Condé y por Coligni trataron de apoderarso de la persona del mismo Cárlos en Monceaux, y por último dieron la batalla de S. Dionisio contra el condestable que fué berido de muerte despues de haber ganado la victoria. Púsose inmediatamente á la cabeza del ejército el duque de Anjú, despues Enrique III, y este principe general feliz, aunque rey débil en lo sucesivo, ganó contra Condé las batallas de Jornac, y la de Moncontour contra Coligni en el mismo año 1569. El lustre de estas dos victorias inspiró en el ánimo de Cárlos IX, no la envidia contra el duque de Anjú, y sí un vivo sentimiento de emulacion, porque siempre le amó tiernamente. A consecuencia del fallecimiento de Montmorency, muerto en la batalla de 1567 en S. Dionisio, pidió la reina madre la dignidad de condestable para el duque de Anjú; y el rey penetrando sus miras que eran las de dar á este principe nuevas ocasiones de señalarse : « Aunque !

» soy muy jóven todavía, dijo, me re- conosco con fuerzas suficientes pa-» ra ceñir y llevar la espada : cuan-» do asi no fuese, ; será mas á pro-» pósito para cargar con ella, mi » hermano que es mas jóven?» Aumentárouse los sobresaltos de los unos y la audacia de los otros con motivo de una paz muy favorable concedida á los protestantes. y que puso término á aquella guerra sangrienta; Cárlos creyó poder conciliar los ánimos dando su hermana en matrimonio al jóven Enrique rey de Navarra; pero el rumor verdadero ó falso de una nueva conjuracion, produjo de repente una escena horrible que algunos autores han creido haber sido meditada desde mucho tiempo antes. Una noche vispera de S. Bartolomé en 1572, fueron violentadas las casas de los protestantes de Paris. Hombres, mugeres, niños, todos fueron degollados sin distincion de sexos ni edades. Coligni fué asesinado por Besme, y su cuerpo ya sin cabeza fué colgado de los pies en la horca de Moutfaucon. Las matanzas horrorosas de este triste dia, mancharon para siempre la memovia de Cárlos IX. Nada satisfecha todavia su venganza, quiso gozar de aquel espectáculo horroroso, y imbiéndole advertido uno de sus cortesanos que se retirase, porque el cadáver de Coligni olia mal, respondió con estas detestables palabras de Vitelio : « El cuerpo de » un enemigo muerto huele siem-» pre bien. » Esta carniceria escitó la rabia de la venganza en el corazon de los protestantes, ya muy enconados por el fanatismo de secta, y no queriendo dejar que fuesen recobrados los puntos de seguridad que se les habian concedido;

Montalvan levantó el estandarte de 1 tidos durante su reinado, fueron una nueva rebelion y la Rochela siguió sus pasos. El duque de Anjú que sitió á esta ciudad perdió en ella casi todo su ejercito, y los hugonotes fueron siempre formidables à pesar del dia de S. Bartolomé, y de las victorias de Jarnac y de Moncontour. Murió Cárlos á la edad de 24 años, en el 1574, despedazado de remordimientos y entregado á una enfermedad horrorosa, aunque arrepentido de haber querido mantener su reinado por medios violentos é inhumanos. Este principe amaba las letras y las bellas artes : aun se conservan aigunos versos de él que no carecen de mérito atendido el tiempo en que los compuso, y una obra en verso publicada por Villeroi con este título: Caza real, compuesta por Cárlos IX, Paris, 1625 en 8. Favorecia á los poetas aunque no los estimaba : se asegura que decia de ellos, que era menester tratarlos como los buenos caballos, dándoles de comer sin saciaries. Uno de sus placeres era derribar de una sola cuchillada la cabeza de los asnos y de los cerdos que encontraba vendo á caza. Lansac uno de sus · l'avoritos, habiéndole hallado con la espada en la mano para mater á su mulo, le preguntó gravemente : que motivo de queja ocurre entre .V. M. Cristianisima y mi mulo? y el rev embainó con mucha calma el acero. A pesar de sus defectos tenia este monarca algunas prendas escelentes : amaba entrañablemente á su madre y á sus hermauos; era generoso y magnifico, sinceramente adicto á sus amigos y deseoso de la dicha del estado y de sus súbditos, pudiendo decirse que todos los actes de violencia y crueldad come- | » palabras con que los licios res-

efecto de estar siempre rodeado de cortesanos envidiosos, ambiciosos é intrigantes que solo pensaban en sus propios intereses, y de los cuales los unos le irritaban sin cesar, y los otros le aconsejaban siniestramente en una edad en que apenas el hombre se conoce á sí mismo y en que no tiene esperiencia alguna de los hombres y de los negocios. « Cárlos IX, dice un autor que no » es sospechoso en esta materia, era valiente y sabia sostener su » autoridad. Envestido en Monceaux por los rebeldes, se arroja en » medio de los suizos, y esclama: Pereceré como rey con vosotros , antes que verme llevar cautivo; » y se retiró á Meaux, donde se sabe que le babian tendido nue-» vas emboscadas de que su madre » le preservó haciendo que volviese » à Paris. De aqui tuvo su origen » aquel ódio implacable que Cár-» los IX concibió contra los hugo-» notes en los cuales solo veia unos » súbditos rebeldes.... Cárlos IX. » continua el mismo autor, des-» pues de haber apurado todas las » vias de mansedumbre ácia los » protestantes se irritó contra ellos » por los escesos á que llevaba la » indisciplina. Siempre que se in-» tercedia por ellos, respondia el » monarca que la severidad eta » justicia. Les habia perdonado va-» rias veces, restituyéndoles siem-» pre sus bienes y sus empleos. » Despues de haber dispensado á » sus súbditos del derecho de adve- nimiento al trono, cuando ocupó » el de Francia, tuvo el disgusto de verse obligado á restablecer » tributos escesivos y de oirse de-» cir poco mas ó menos las mismas

» pondieron à Bruto : Si quieres » que te pague un doble tributo, » manda a mis tierras que produz-» can dos cosechas a un tiempo. » Tuvo la intencion de reparar » tantos desórdenes y algun tiempo » antes de su muerte se ocupó en » hacer reducciones que le pare-» cian posibles. Su madre Catalina, » le habia tenido siempre separado » de los negocios, dirigiendo su aotividad á unas ocupaciones frí-» volas, pero siendole como nece-» sario el trabajo, se concedia poco » reposo á sí mismo y casi siempre » estaba levantado á media noche. » Bajo su reinado se publicaron leyes sábias por el zelo del canciller de L' Hopital, mas este ministro adicto secretamente à los hugonotes, dió al gobierno un tono de inconsistencia y de debilidad que perjudicó estraordinariamente á la causa pública. Habia casado Cárlos con Isabel de Austria hija del emperador Maximiliano II, la cual despues de la muerto de su esposo se retiró á la corte de Viena, donde ocupada únicamente en hacer buenas obras, fundó el monasterio de Sta. Clara, y habiendo muerto en enero de 1592 de edad de 52 años, fué enterrada en la iglesia de su misma fundacion.

CARLOS I de España y V de Alemania, nació en Gante en 24 de febrero del año 1500; era hijo mayor de Felipe I archiduque de Austria llamado el Hermoso, y de Juana de Castilla. Sucedió en 1516 á su abuelo materno Fernando V en el trono de España, cuya regencia fué confiada interinamente al célebre cardenal Jimenez, hasta que Cárlos fuese de edad de 20 años: pasó este á España en 1517 desde

soberano por muerte de su padre, de sembarcó en Villaviciosa y á su tiempo tomó las riendas del gobierno. La Francia envió á Mr. de la Roche con el carácter de embajador, á cumplimentar á Cárlos I por su elevacion al trono español, y para recordarle al mismo tiempo el empeño que habia contraido en el año precedente, mediante un tratado en Noyon para restituir el reino de Navarra á Enrique de Albret hijo y sucesor del difunto rey Juan de Albret; mas Carlos respondió á esta proposicion en términos tan vagos, que indicó claramente lo muy distante que estaba de hacer el sacrificio que se le pedia. A pesar de esto usaba siempre Enrique del título de rey de Navarra; pero fueron reunidas las cortes ó estados en Pamplona y el virey de España les hizo prestar juramento de permanecer fielmente adictos á Cárlos y á su madre la reina Doña Juana, Hiciéronse por entonces nuevos descubrimientos en el continente de la América septentrional; Francisco Fernaudez de Córdoba penetró en el Yucatan, y Juan de Grijalba con el socorro de Velazquez, gobernador de Cuba, descubrió á Méjico, y se dió á este pais el nombre de Nueva España. Las cortes de Castilla reunidas en Valladolid en 1518, prestaron juramento de fidelidad al rey Cárlos y pidieron al mismo tiempo la confirmacion de sus privilegios, siendo los principales, que solo podrian obtener empleos y dignidades los naturales del pais y que seria prohibida toda estraccion de moneda fuera del reino. Reuniéronse tambien en Zaragoza las cortes de Aragon, y en ellas se suscitó la cuestion de si los Paises—Bajos, de donde ya era | convendria ó no dar á Cárles el

nombre de rey, viviendo la reina Doña Juana su madre, á quien pertenecia la corona de Aragon. Este asunto retardó mucho la proclamacion del rey, pero al fin se hizo con unánime consentimiento de todas las clases del estado. La circunstancia de hallarse ocupado por un flamenco el arzobispado de Toledo, las exacciones de los ministros flamencos, y el abuso que estos hacian de su valimiento, se miraron por las principales ciudades de Castilla como unos motivos suficientes para coligarse, á fin de elevar todas juntas sus quejas y sus reclamaciones al trono de Cárlos I, y de aqui tuvo su origen la asociacion de las Comunidades de Castilla. Deseando el rey apaciguar las turbulencias que reinaban al mismo tiempo en Sicilia, envió tropas á las ciudades mas fuertes, mandó prender á los principales cabezas de los rebeldes, los castigó con la pena de muerte, é bizo que fuesen demolidas sus casas. Estos ejemplos de severidad dados en Mesina, Randace, Palermo y Catanea, atemorizaron á las demas ciudades que pidieron el perdon ofreciendo contribuciones; con lo cual quedó restablecido enteramente el sosiego en la isla, y fué nombrado virey de ella el conde de Monteleon. Pasó Cárlos á Barcelona en 1519 para reunir las cortes de Cataluña, y sentado en un magnifico trono levantado en la plaza de S. Francisco, hizo público juramento de mantener las leyes y los privilegios de Cataluña, y de las islas dependientes de ella. En el mismo año reclamó nuevamente Francisco I el cumplimiento del tratado de Noyon, y por consecuencia el restableci-·miento de Enrique de Albret en el

reino de Navarra : juntáronse plenipotenciarios de ambas cortes en Montpeller para tratar de este importante negocio, y no habiendo convenido con las pretensiones del monarca francés. los ministros del soberano de España, quedó disuelto el congreso sin resolverse en él cosa alguna. En tanto se reune la dieta del imperio de Alemania en Franciort à causa del fallecimiento de Maximiliano, y el rey de España queda elegido emperador en 28 de junio, bajo el nombre de Carlos V. Los legados del papa aprueban la eleccion confirmada luego por una carta de Su Santidad : los embajadores de Carlos aceptan en su nombre las condiciones con que los electores le habian admitido al trono imperial, y hasta la llegada del nuevo emperador queda confiada la regencia del imperio al marqués de Brandeburgo. Por aquel tiempo armó la España una escuadra considerable cuyo mando se confió al conde de Cabra y D. Hugo de Moncada y una parte de ella fué destinada al restablecimiento del rey de Tunez, á quien habia prometido el rey Cárlos su ayuda, cuando destronado por Queredin Barbaroja babia venido a España pidiendo socorro contra el usurpador. A pesar de una tenaz resistencia entraron los españoles en la isla de las Gerbas, y sus habitantes reconocieron por soberano suyo al rey de España obligandose á pagarle un tributo de trece mil duros al año. Tanto era el respeto que imponia ya entonces en todas partes el poder de Cárlos, que el Gran Turco le escribió una carta accediendo á cuanto le habia pedido con respecto á los templos y lugares santos de Jerusalen y del

paso de los peregrinos, solicitando al mismo tiempo la libertad de comercio en la Pulla y las costas del reino de Nápoles. Reuniendo Cárlos tantas soberanias, viéndose el mayor potentado de la Europa, y el príncipe mas rico y poderoso, creyó tambien que debia tener un tratamiento superior al que se daba á los demas soberanos, y por lo mismo mandó que en los actos públicos se le diese el título de Magestad, título que los demas príncipes coronados tomaron en adelante á imitacion suya. Se estaba ya en el año de 1520 y aun fermentaba la discordia en todas las provincias de España. Al mismo tiempo que las comunidades afligian á una gran parte de la nacion, las Germanias, que eran como unas sublevaciones generales de los pueblos contra el gobierno, bajo pretesto de que gobernaba mal, cometian en Valencia los mayores atentados, por lo cual tuvo Cárlos que mandar se reuniesen en aquella ciudad sus córtes : pero estas nada quisieron decidir, y las Germanias continuaron armadas y turbando el reposo del reino. Pasó Cárlos á Valladolid apresurando los preparativos de su viage á Flandes y al imperio; y tauto esta ausencia del monarca, como la circunstancia de haber convocado las córtes de Castilla y de Leon en la ciudad de Santiago, contra el uso y costumbre seguido hasta entonces, aumentó estraordinariamente en España el disgusto general que se tenia por ver el gobierno en manos de estrangeros, y vendidos por el dinero casi todos los empleos. La ciudad de Toledo fué una de las primeras que se sublevaron, y ligándose con Salamanca y otras mu-

chas, todas juntas enviaron diputados al rey, baciéndole varias representaciones, que no tuvieron efecto alguno. Amotinase entonces Valladolid al rumor de que el rev quiere dejar la España llevando consigo à la reina Juana su madre; y los sediciosos conspiran contra la vida de los ministros flamencos, que se ven obligados á huir para salvarse del iuror popular. Monta Cárlos á caballo, y á la salida de Valladolid encuentra á la multitud del populacho resuelto á detenerles su guardia le abre paso; sale presuroso sufriendo la incomodidad de una fuerte liuvia que estaba cayendo, y llega con poca comitiva á Tordesillas donde estaba la reina madre. El tumulto de Valladolid cesó pronto y los principales autores de los desórdenes fueron presos; mas el rey no quiso que se les castigára, conociendo que su falta provenia de la adhesion á sa persona. Habiendo llegado Cárlos á Santiago, reunió alli las córtes y pidió un subsidio considerable, á lo cual se negaron algunas ciudades. Trasladó aquella reunion á la Coruña, y alli fué acordado el pago del subsidio á pesar de las protestas de muchos diputados, en particular los de las ciudades de Toledo, Salamanca, Toro, Madrid, Murcia, Córdoba y otras muchas que siempre persistieron en su negativa. El rey declaró regente de los reinos de Castilla y de Leon á su preceptor el cardenal Adriano, confió la regencia de Aragon á D. Juan de Lanuza, y la de Valencia á D. Diego de Mendoza conde de Melito; nombró para lugar teniente del principado de Catalana al arzobispo de Tarragona Don Pedro de Gardona; y embarcandose para Inglaterra en 21 de mayo de 1520 con una numerosa comitiva, al cabo de seis dias de feliz navegacion, llegó al puerto de Sandwick. El rey de la Gran Bretaña Enrique VIII fué presuroso á recibirle, y le condujo á Cantorbery donde permaneció los tres dias de la Pascua del Espíritu Santo. Alli tuvieron los dos soberanos muchas conserencias, é hicieron un tratado de alianza, cuyo principal artículo fué que el rey de Inglaterra seria el árbitro para decidir de las pretensiones de la Francia, y que tomària las armas contra la potencia que no se sujetase á su decision. Acordado esto, volvió á embarcarse Carlos en 30 de mayo dirigiéndose á Flandes, y llegó en breve al puerto de Flesinga. Cundia entretanto el fuego de la sedicion en lo interior de España dando que temer el incremento que tomaban las fuerzas de las comunidades de Castilla á cuvo frente estaba Juan de Padilla. Este como generalísimo de los comuneros, se presentó con un destacamento de sus tropas en Tordesillas residencia de la reina madre, y usando de un lenguago artificioso la pintó los males y desórdenes que afligian á la nacion, logrando con esto que le confirmaae aquella soberana el título de general y le encargase el restablecimiento de la paz y del sosiego público. Mas él se apoderó por último de la reina; y la insurreccion se propagó por todas partes estendiéndose à Galicia y Andalucia. El emperador despues de alguna mansion en sus estados de Flandes, acompañado de Margarita su tia desembarcó en Calais en 11 de julio, y alli tuvo otra entrevista con Enrique VIII, que aca-

baba de separarse de Francisco I rey de Francia. Llegó entre tanto. el tiempo prefijado para la coronacion de Cárlos, y este príncipe pasó á Aix-la-Chapelle, con una comitiva tan lucida como numerosa. Los electores salieron al encuentro de este soberano y le condujeron en pompa á la iglesia principal de Aix-la-Chapelle, donde despues que se hubo cantado el Te *Deum* y juró observar las Capitulares redactadas para la libertad delcuerpo Germánico, fué ungido y coronado emperador en 21 de octubre con las ceremonias acostumbradas. Convocó luego la primera dieta de Wormes, pasó inmediatamente á Colonia y de alli á la ciudad de Lieja. Digno es de notarse que en el mismo dia que Cárlos V. se coronó en Constantinopla otro emperador, el cual era Soliman II: famoso sultan enemigo terrible del nombre cristiano. Aprovechándose el rey Francisco I de la oportunidad que le ofrecian las disensiones civiles de la España, y mirando con zelos y sobresalto el engrandecimiento y la gloria de su rival, reclamó de nuevo la ejecucion del tratado de Noyon; y no pudiendo conseguirlo por la via de las negociaciones, resolvió poner en pie de campaña un ejército respetable para sostener los derechos de Enrique de Albret. Reunióse en 1521 la dieta del imperio en Wormes, en la cual el nuncio del papa Gerónimo Alejandro denunció los errores de Lutero que se esparcian por Alemania. Este herege fué citado á la dieta, donde los prelados y el emperador mismo le exigieron que se retractase de las proposiciones estractadas de su libro de la cautividad de Babilonia. Persistió

en sostenerlas, y Cárlos V indignado de su obstinacion le mandó salir immediatamente del territorio de Wormes. Este principe redactó en aquella misma noche una profesion de fé que leyó al dia siguiente en la asamblea, y que fué aplaudida por todos los prelados: á continuacion espidió un edicto para condenar los errores de Lutero, su persona y sus adherentes; hizo quemar sus libros, y pronunció penas corporales contra aquel herege sino abjuraba sus errores. El conde de Haro que perseguia en España á los comuneros, los alcanzó en 25 de abril junto á Villalar donde fueron derrotados por las tropas reales, quedando prisioneros sus gefes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco y Pedro Maldonado, que perecieron al dia siguiente en un cadalso, concediéndose una amnistia general con escepcion unicamente de las cahezas de la rebelion. Con este escarmiento volvieron poco á poco á la obediencia las ciudades sublevadas, menos la de Toledo, donde se obstinaron en defenderse el obispo de Zamora y Doña María Pacheco viuda de Padilla. Pasa el emperador á los estados de Flandes, hace liga con el papa para quitar al rey de Francia el ducado de Milan y restablecer a Francisco de Esforcia, nombra á Próspero Colona y al marqués de Pescara para mandar sus tropas en Italia, y el papa confia el mando de su ejército al duque de Mantua. Abrese la campaña y toman los imperiales á Milan, Como, Pavía y Alejandría; y por último se apoderan del Milanesado restableciendo al duque de Esforcia. En 1522 fué elegido papa el cardenal Adriano. siu duda por la influencia de su l

augusto discípulo, y los tres regentes de Castilla pasaron á Victoria para impedir los progresos que hacian los franceses en Navarra, habiéndose apoderado de Fuenterabia. Estrechada la ciudad de Toledo y á punto ya de rendirse, se fugó disfrazada Doña María Pacheco y llevando consigo á su hijo se refugió en Portugal, donde murió en la miseria. Nombra luego el emperador vicario del imperio al infante D. Fernando su hermano, y confia el gobierno de Flandes á Doña Margarita su tia; se embarca para Inglaterra, hace con Enrique VIII un tratado de alianza contra la Francia, prometiendo su enlace con la princesa Maria hija del rey de Inglaterra, y Enrique se obliga á dar una suma de mas de doscientos millones de reales al año, durante la guerra con la Francia. Sale Cárlos de Inglaterra á los dos meses, y vuelve á España donde causa su llegada una alegria universal. Valladolid hace preparativos magníficos para recibirle, y el emperador deteniendose en aquella plaza, y deseoso de restituir la tranquilidad á sus habitantes, hace levantar un trono en medio de la plaza pública, y desde él pronuncia una amnistia general en favor de los rebeldes, esceptuando no obstante á los principales autores de la rebelion, entre ellos algunos Regulares. Da la investidura del ducado de Milan á Francisco de Esforcia , y le suministra tropas para ayudarle á tomar posesion de aquel estado, contra el cual envia Francisco I un cuerpo de dies y seis mil suizos, que en 27 de abril quedan derrotados por los imperiales, y acaban de perder los franceses io poco que les quedaba en Italia, á consequencia de otra batalla cerca de la Bicoca en que perevieron mas de dies mil hombres. Reunidas las cortes en Palencia, pide el emperador un subsidio para continuar la guerra contra la Francia, y se le conceden 400,000 ducados. Espide varias leyes y decretos para impedir los desórdenes, y entre otras cosas se prohibe salir de máscara públicamente para impedir á los malhechores los medios de ocultarse. Marcha luego á Pampiona, y manda al condestable de Castilla que entre en Francia con un ejército considerable. Por entonces Cárlos de Borbon gran condestable de Francia se ofrece secretamente al servicio del emperador para vengarse de los agravios que recibla de Francisco I y de la condesa de Angulema, y pasando a Mantua fugitivo le confia Carlos V el mando de doce mil alemanes. Sitia el condestable de Castilla la plaza de Fuenterrabia, y la toma por espitulacion en 1524. El emperador pasa á Burgos, y alli recibe una invitacion del gran Sofi de Persia para declarar la guerra al sultan, mientras que él haria una invasion en Turquia para detener á esta potencia en sus proyectos de conquista; pero Cárlos enteramente ocupado en proseguir su empresa contra la Francia no quiso dividir sus fuerzas. El ejército francés obligado á retroceder, volviendo á pasar los Alpes, quedó muy disminuido en diferentes ataques; y Lodi y Alejandria de la Paja quedaron en poder de los imperiales. Animados estos con sus triunfos creyeron poder invadir la Francia, y el duque de Borbon emprende el sitio de Marsella en 19 de agosto; pero tiene que reti-

rarse en 29 de setiembre, dejando ante la plaza la artilleria de batir y volviendo á Italia por Ginebra. Pasan nuevamente los Alpes los franceses mandados por Francisco I, quien toma á Milan y sitia á Pavía. Sale Leiva de esta plaza, trábase la batalla, donde uno y otro ejército pelearon valerosamente. El rey de Francia manda que no se dé cuartel á los españoles; estos luchan como desesperados, y haciendo prodigios de valor, derrotan al ejército francés. Francisco I quiere huir con un cuerpo de caballeria. y un soldado español le mata el caballo, le derriba y le hace prisionero. Otro soldado español se acerca al príncipe vencido v le entraga una bala de oro que decia haberla hecho fundir en la víspera de la batalla con intento de dar una muerte bonrosa; no habiendo podido ejecutar su provecto le suplicó que tomase aquella bala para contribuir á su rescate, y Francisco I la acepto. Los vencedores recogieron un botin inmenso : mas de 10,000 franceses quedaron en el campo de batalla ó fueron ahogados en el Tesino, y casi todos los caudillos del ejército francés se vieron prisioneros, siendo uno de ellos Enrique Albret príncipe de Navarra. El virey de Nápoles y los generales del ejército imperial fueron à besar la mano à Francisco I, que despues fué trasladado á Madrid donde se le trató con el decoro correspondiente, visitandole el emperador en su bonrosa prision; y habiendo caido peligrosamente enfermo de tristeza y disgusto, repitió el emperador su visita, le abrazó y habiende gnardado ambos soberanos un momento de silencio, el rey de Francia dirigió á Cárlos

estas palabras : aqui teneis vuestro esclavo y prisionoro.—« Decid mas » bien mi amigo y hermano, res-» pondió el emperador. Deseo im-» paciente que os restablezcais : lo » demas se arregiará despues como » quisiereis, » y se retiró habiéndole hecho una visita de media hora. La prision en fin de un rey, de un heroe que debia causar tan grandes revoluciones, solo produjo, dice un historiador célebre, un rescate, unas reconvenciones, rasgos de mala sé de parte de Francisco I y desafios solemnes é inútiles. La indiferencia de Cárlos ó si se quiere una moderacion acaso escesiva, le privó de los frutos de una victoria tan grande. En lugar de atacar á la Francia despues de la batalla de Pavía, se contentó con hacer firmar á Francisco I un tratado que este monarca no tuvo reparo en quebrantar faltando á su palabra cuando estuvo libre. Se convino entre otras cláusulas que los súbditos de ambas potencias tendrian entre si libertad de comercio : que el rey de Francia entregaria al emperador dentro de seis semanas el ducado de Borgoña, renunciando todos sus derechos y pretensiones sobre el reino de Nápoles, sobre Milan, Génova y Ast, y las ciudades y estados de Flandes; que se obligaria finalmente à Eurique de Albret á renunciar el título de rey de Navarra y que el duque de l Borbon seria restablecido en sus estados y dignidades. Esta paz debia ser garantizada por el matrimonio del rey de Francia con Doña Eleonora hermana del emperador, reina viuda de Portugal y por el casamiento del delfin con la infanta Doña Maria hija de la reina Doña Eleonora, obligandose en fin Fran-

cisco I á dar en rehenes á sus dos hijos mayores ó doce de sus mas hábiles generales. Publicóse la pas en 15 de enero de 1526, fueron celebradas las bodas con mucha pompa en Illescas; el rey de Francia partió de Madrid en 21 de febrero para regresar á sus estados, y verificose despues el matrimonio del emperador con la infanta Isabel de Portugal. El rey de Francia à quien sus desgracias y el genio conquistador de su adversario habian adquirido amigos, tuvo despues á su favor al papa Clemente VII, al rey de Inglaterra, á los florentinos, venecianos y suizos. Borbon mandando las tropas del emperador marcha sin órden de este contra Roma, queda muerto en el asalto y ocupa su lugar el principe de Orange. Entran los imperiales eu Roma, la saquean, y el papa refugiado en el castillo de S. Angelo con trece cardenales y los embajadores de Francia y de Venecia, y queda por último prisionero. Horrorizado Cárlos de los escesos cometidos por sus tropas en aquella ocasion, mandó hacer rogativas públicas, y espidió órdenes espresas para la libertad del papa, que se habia ocasionado aquella desgracia indiscretamente. Los soberanos de Inglaterra y Francia declaran la guerra al emperador por medio de reyes de armas, en 1528, y Cárlos la acepta publicando un manifiesto. Envia Francisco I un cartel de desafio al emperador en 7 de junio, para batirse con él á solas, y Cárlos, á pesar del dictámen de su consejo, responde en 24 del mismo mes aceptando el duelo, y diciendo al rey de Francia, que el campo de batalla seria junto al rio eni tre Fuenterrabia y Andaya, que 🕶

lo faltaba decidir á quien perteneeia la eleccion de armas y que el desafio tendria efecto dentro de cuarenta dias. Pass este tiempo con los preparativos del ceremonial propio de la caballeria; y al cabo no se verificó este combate singular. Hacen los franceses y venecianos conquistas en el reino de Nápoles y estrechan esta capital por mar y por tierra. Andres Doria almirante de la escuadra francesa, descontento de su gobierno se pasa al servicio del emperador, y los franceses levantan el sitio de Nápoles, abandonando la artilleria y equipages y sufriendo consecutivamente varias derrotas, hasta quedar enteramente vencidos por Antonio de Leiva. Ratifica el emperador su tratado de paz con el papa en 29 de junio, y á consecuencia de esto se ajustan tambien paces entre Francisco I y Cárlos V en Cambray, por mediaeion de Margarita de Saboya tia del emperador, y de Luisa de Saboya madre del rev de Francia, por lo cual se denominó este convenio el Tratado de las damas. Estipulose entre otras cosas que Francisco I entregaria á Cárlos la suma de dos millones de escudos de oro, en rescate del delfin y del hermano mayor del duque de Orleans que se hallaban en rehenes. Se convino tambien el emperador con los vepecianos, y dió la paz á Esforcia y otros enemigos. Tranquilo ya en Europa, pasa el emperador en 1535 á Barcelona donde habia de reunirse su escuadra, y en 30 de mayo se hace á la vela para el Africa con un ejército de mas de 50,000 hombres, dirigiendo su formidable espedicion contra Tunez. El mismo emperador quiso mandar en persona su ejército naval compuesto de l

lo mas escogido de la nobleza de España, Portugal, Italia y de sus mejores tropas. Desembarcó el ejércitó sin obstaculo en 16 de junio en la costa de la Goleta plaza fuerte cerca de Tunez, la cual fué sitiada. Defiéndela Barbaroja con vigor, quiere hacer levantar el sitio dando un ataque general y es rechazado con gran pérdida. Atacan los españoles aquella fortaleza por mar y por tierra, suben al asalto, entran en la plaza en 25 de julio dia de Santiago patron de España, y salváse la guarniciou por el canal, entrando en Tunez. Asi se vieron los vencedores dueños de la Goleta, de trescientos cañones de grueso calibre, noventa buques enemigos, y una cantidad prodigiosa de municiones de guerra. Barbaroja al frente de cien mil hombres intenta detener el ejército imperial que marcha á Tunez, y los turcos quedan derrotados y emprenden la fuga vergonzosamente á la vista de la plaza. Los vencedores toman á Tunez por asalto, pereciendo en esta empresa mas de sesenta mil tunecinos, recobran su libertad 22000 esclavos cristianos, y Muley Hascen queda restablecido en su trono bajo ciertas condiciones que le hacen vasallo y tributario del emperador. Aunque la paz de Cambray habia pacificado la España y la Francia, el corazon de ambos monarcas no se habia reconciliado sinceramente. Cárlos V feliz en todas sus empresas, por todas partes vencedor, dueno de los tesoros de América, teniendo los mas hábiles generales y las mejores tropas, reuniendo la mitad de los estados de Europa y estendiendo su dominacion á todas las partes del mundo, siendo valeroso, jóven, vivo, emprendedor y

adorado de sus súbditos, se persuade que está destinado á llegar á ser el único monarca del universo. Las circunstancias parecian favorecer su vasto proyecto. La Turquia y la Persia se aniquilaban con victorias y pérdidas alternativas : las guerras de religion devoraban la Alemania y la Inglaterra : la Francia parecia carecer de hombres y de recursos, y Francisco I rival siempre desgraciado pero siempre activo; era el príncipe que ponia mas obstáculos á los designios del emperador. Conducido al fin por la ambicion y su carácter guerrero, contra el dictamen de su consejo, lleva la guerra á los estados de su enemigo. Marcha al frente de un ejército númeroso que llega a Nisa en 25 de julio. La ciudad de Antibes se somete; Frejús no se atreve á resistir; pone sitio á Marsella y defiendese esta plaza vigorosamente. Faltan los víveres en el ejército imperial, una enfermedad epidémica quita la vida á mas de 20,000 hombres y muere Antonio de Leiva el mejor general de Carlos. El ejército de este se debilitaba en tal manera, y el ejército de Francisco al contrario aumentaba tan considerablemente, que el emperador levantó el sitio de Marsella y se retiró llevando en pos de sí tropas fatigadas y vencidas en cierto modo por la enfermedad y la miseria. Piensa entonces en la paz y firmase una tregua de 10 años en Nisa en 1538. Los ganteses se rebelan en Flandes : el emperador se dispone a marchar á aquellos estados; pide á Francisco I el paso por Francia, lo obtiene, entra en Gante en 24 de sebrero de 1540, y apaga la redicion mandando prender á los principales sedi-

ciosos que fueron castigados con pena de muerte, y desterrando. 4 otros muchos y confiscando sus bienes. Pasa despues á Italia, tiene una entrevista con el papa en Luca, y conferencian juntos sobre los medios de deteuer los progresos de la heregia y de poner un dique á la invasion de los turcos. Marcha luego á Mallorca con un gran número de galeras y se presenta delante de Argel en 20 de octubre de 1541 con todas sus fuerzas marítimas. Emprendió esta espedicions contra el parecer de su Consejo y del marino Doria, dici**end**o: « *quic*-» ro obrar d mi gusto una vez en » mi vida. » Hascen Agá que defendia la plaza sitiada la defendió con el mayor vigor. Hace salidas con la guarnicion, sorprénde á los italianos, mata un gran número de ellos y óyese el toque de alarma en todo el campo. Monta el emperador á caballo, se poue al frente de los alemanes y salva con su valor á las tropas italianas del peligro en que se hallaban. Pero sobreviene una tempestad horrorosa que destroza una parte de la escuadra, hace perecer un gran número de hombres, y el emperador precisado a abandonar el sitio de Argel hace reembarcar sus tropas y vuelve á España, aumentando su reputacion por las virtudes, los talentos militares, el valor, la constancia y la generosidad que hizo brillar en medio de las desgracias de aquella campaña. Habia prometido Cárlos investidura del milanesado 🛊 Francisco I para uno de sus hijos cuando estuvo en Francia; pero apenas hubo salido de aquel reino, olvidó su promesa, por lo cual volvió á encenderse la guerra en 1542. Coligóse con la Inglaterra para hos-

tilitar a les franceses, pero sus empresas tuvieron en esta ocasion tan mal éxito que au rejército quedé. derrotado en Cerizoles, y la pes ajustada en Crepi en 1545. Mostrando Cárlos V en las querellas del luteranismo el mismo caracter disimulado que mostró en sus guerras contra Francisco I, opuso á la Confesion de Augsburgo, y á la liga ofensiva y defeasiva de Smalkalde unos edictos, sin dejar de conceder la libertad de conciencia hasta la reunion del concilio general. Las ciudades protestantes coaligandose contra el emperador se ven sesteniclas por el duque elector de Sajoma y el Landgrave de Hesse, quienes declaran la guerra á Cárlos. Pero este levantando un ejercito formidable marcha contra aquellos rebeldes, persigue al elector de Sajonia con el designio de darle batalla, pasa el Elba, alcanza al enemigo en Muhiberg, y el emperador sin esperar su infanteria al frente de su caballeria acomete al ejército sajon y la derrota despues de una accion sangrienta quedando en poder de los imperiales la artilleria. las banderas y todos los bagages. El principe Ernesto de Brunswick fué becho prisionero y el elector mismo obligado á rendirse despues de haberse defendido algun tiempo. Condendie Cárlos V á la pena de muerte, pero cediendo á los ruegos del elector de Brandeburgo, del duque Mauricio de Sajonia y de otros sepores se contentó con quitar á su prisionero la calidad de elector, perdonandole la vida. Ni la victoria que consiguió en Muhlberg sobre el ejército de los confederades, ni la prision del elector de Sajonia, nada de esto bastó pa-

tantes. Publicó Cárlos en 1548 el grande Interin, en la Dieta de Augaburgo; formulario de sé católica; el cual contenia vointe y seis artíenlos : por los dos últimos se permitia á los protestantes el uso del cáliz y se toleraha el matrimonio de les ministres. La Dieta de Augsburgo aceptó este formulario llamado el *Interia* , perque su objeto era que sirviese de ley en el intérvalo y hasta el tiompo de las decisiones del concilio. Muchos protestantes y aun muchos estólicos desaprobaron que el emperador se hubiese becho árbitro y legislador de los acuatos de religion ; pero el :formulario y el edicto que publicó para hacerlos observar en los estados del imperio. no sucron desaprobados en Bolonia por los PP. del concilio, ni en Roma por el papa y los cardenales. Formóse una liga en 1552 entre la Francia, Enrique VIII de Inglaterra y los principes del imperio. Mauricio elector de Sajonia empieza á obrar y se apodera de la ciudad de Ausghurgo, y de Friburgo, y marcha á Inspruck con el designio de sorprender alli al emperador; poro este principe se salva escapándose de noche enfermo, acometido de la gota y emmedio de un temporal horroroso seguido de las tropas de su guardia y de su comitiva. Retirase a Villach plaza fuerte de Carintia, y los confederados reconvienen amargamente á Mauricio por haber favorecido la evasion del emperador, á lo cual se contentó con responderles : no tenia jaula para tal pajaro. Carlos V al salir de Inspruck puso en libertad al antiguo elector de Sajonia, pero este principe á pesar del resentimiento que debia tener por ra que dejasen las armas los protes- la perdida de sus estados, su sentencia y su prision, quiso mas bien acompañar à Cárlos fugitivo que seguir a Mauricio triunfaute y señor de su ducado. La república de Venecia hace ofrecimientos al emperador declarándole que estan á 🗪 disposicion todas sus fuerzas, mas esto no obstante se celebra el congreso de Passaw y suscribe Cárlos al tratado de la paz en el cual se estipuló que el Interin seria anulado; que el emperador terminaria amistosamente en una Dieta las disputas acerca de religion y que los protestantes gozarian entre tanto de una plena libertad de conciencia. No fué Cárlos V mas feliz delante de Metz, plaza defendida por el duque de Guisa : una estratagema salvó la ciudad y el emperador se vió obligado á levantar el sitio sufriendo pérdidas considerables. Al año siguiente se estendió la guerra en los Países Bajos, el emperador tomó por asalto la ciudad de Teruana, cuyos habitantes apasionadamente adictos á la Francia, habian hecho horrorosos estragos en Flandes, y Cárlos resolvió arrasar esta ciudad de la cual solo ha quedado la memoria y el campo donde ester vo. Duraba siempre la guerra en las fronteras de Francia y de Italia con éxito alternativo ; pero Cárlos V agoviado ya de achaques y fatigas, desengañado en fin de las ilusiones humanas, resolvió ejecutar un proyecto que habia formado mucho tiempo habia, y haciendo elegir rev de romanos á su hermano Fernando le cede el imperio en 7 de setiembre de 1556, habiendo renunciado el año anterior la corona de España en favor de Felipe su hijo, diciéndole en el acto de la ceremonia de esta cesion : hago una cosa de que la antiguedad presenta

pucos ejemplos, y que no tendrá muchos imitadores en la posteridad. Se retiró algun tiempo despues al monasterio de S. Yuste situado en un ameno valle en las fronteras de Castilla y de Portugal, y alfi pasaba el tiempo en el paseo, el cultivo de las flores, los esperimentos de mecánica, la oracion y otros ejercicies claustrales. Todos los viernes de cuaresma se daba disciplina con la comunidad. Una mañana que le tocó despertar á los religiosos, llamó fuertemente á un novicio que se hallaba sepultado en un profundo sueño, y el jóven levantándose disgustado le dijo con enfado : bastaba que hubieseis turbado el mundo sin venir d turbar d los que han salido de el. Suponen que en su retiro echó de menos el trono, y anaden algunos historiadores que unicamente le dejó con intencion de ceñir la tiara; pero esto es una conjetura mny quimerica. Lo que hay de cierto es, que el cardenal de Grambelle diciendo á Felipe II hoy hace un año que el emperador se despojo de todos sus estados, el principe le respondio : tambien hoy hace un ano que se arrepiente de ello. Cários V acabé su papel con una escena singular de que se han visto pocos ejemplos. Hizo celebrar sus exequias durante su vida, se puse en postura de muerto en un féretro, oyó rezar el oficio de difuntos, y salió del ataud para postrarse en una cama donde le acometió una calentura violenta á la noclie siguiente despues de aquella ceremonia fúnebre, y murió en 1558 de edad de 58 años. Cárlos V no queria ser alabado ni vituperado, llamaba embusteros á sus historiadores Pablo Jovio y Sleidan, porque el primero habia hablado

muy bien de él, y el segundo muy mal. Leti ha escrito su vida en italiano, pero algunos prefieren la historia del mismo principe compuesta por Robertson, 2 tomos en 4. Está escrita con tanta verdad como se puede esperar de un protestante y de un filósofo del siglo 18 que escribe la historia de un príncipe católico y piadoso. Para jusgar bien del carácter y de las acciones de Cárlos V, es preciso no atenerse à los protestantes que le miran como á su primer enemigo; ni á los franceses que humillados por las derrotas y la prision de Francisco I, ban creido que debian menguar la gloria de su vencedor cuanto les fuese posible. Los españoles comparan este principe a Salomen por la mebiduria, á César por el valor, á Augusto por la dicha; y el resto de la Europa le ba comparado á Anibal por la fidelidad en cumplir sus promesas. Concluyamos este artículo citando algunas andedotas que bastarán acaso para dar una idea del genio y el carácter de Cárlos V. Cuando esceptuó algunos delincuentes al publicar su amnistia en Valladolid en el año 1522, un Señor creyó adular al emperador diciéndole en que parage estaba oculto cierto personsje que era uno de los principales complices de la rebelion. Pero Cárlos confundió al delator contentándose con responderle: En lugar de decirme donde esta este desgraciado, hubiera sido mas laudable que le hubieses advertido que estoy yo equi.- Cuando llegó á Madrid su prisionero el rey Francisco, le recibió el emperador con los mayores miramientos, disimulando su alegria y probibiendo hasta las demostraciones de gozo público. Los cristianos, dijo, solo las manos. - Haciendo una defini-

deben regocifarse de las victorias que alcanzan sobre los infieles. Habiéndole enseñado la esperiencia que á la vigilancia seguian el buen étito de las empresas, visitaba muchas veces los campamentos disfrazado. Una noche, cuando el sitio de la Goleta, fingiendo que venia de la parte de los enemigos, se acerca a un centinela que al momento gritó : Quien vive? y Cárlos le responde contrahaciendo la voz : Calla *y te haré feliz*. El centinela croyendo que era un enemigo le disparó un tiro que felizmente fué ergado, y el emperador dió un grito dándose á conocer inmediatamente. – Dispuesto siempre á dar ó recibir batalla, marchaba delante de las columnas, y el marqués de Guast se vió obligado á decirle un dia: Como general os mando que os pongais en el centro del ejército y con las insignias. Cárlos para no debilitar la disciplina que habia establecido, obedeció sin murmurar. – Si no habia enemigo mas terrible que él, tampoco le habia mas generoso. Presentosele un dia el panadero de Barbaroja ofreciéndole envenenar á su amo, y Cárlos horrorizado de este ofrecimiento, bizo que advirtiesen del peligro à aquel famoso corsario para que estuviese alerta. - Hallándose el emperador en Amboise en Francia, queriendo atraerse á su partido á la duquesa de Estampas que tenia gran ascendiente en el ánimo de Francisco I, dejó caer con disimulo su anillo cuyo diamante era de gran precio. La duquesa le recogió para devolversele, y el emperador reusando tomarlo dijo sonriendo: duquesa es vuestro: los emperadores y los reyes, no recogen lo que se les cae de

cion de las principales lenguas de Europa decia, que hablaria francés é un amigo, aleman á su caballe, italiano a su querida, español á Dios, é inglés à los pajaros. Ademas de los biógrafos citados, la Vida de Cárlos V se Italia escrita en latin por Stafilo Massonio; en español por Sandoval, Argensola, Vera etc., y en italiano por Dobe. CARLOS II rey de España, hijo y sucesor de Felipe IV : nacié en -6 de noviembre de 1661. En 1665 - a la edad de 4 años foé proclamado bajo la tutela de Ana de Austria su anadre, y habiendo llegado á los 15 se dejó gobernar por los consejos de D. Juan de Austria. Casó de primeras nupcias con Maria Luisa de Orienns; y en segundas con Maria Ana de Baviera princesa de Neubourg, de las cuales no tuvo sucesion alguna. Aunque no era un príncipe de gran genio, por lo cual no pudo remediar el estado de debilidad en que se hallaba la España, mostro las cualidades de un monarca cristiano, particularmente una piedad fervorosa y tierna, que era la norma de todas sus acciones. Habiendo ido al Escorial con la esperanza de restablecer su salud quebrantada, quiso ver el sitio destinado para su propia sepultura, hizo abrir los sepulcros de sus antecesores; vió el de Cárlos V persuadido sia dada de que esto era un espectáculo de que los reyes se ocupan poco, y cuya impresion no puede dejar de hacerlos justos y buenos. Habiéndole mostrado los de las reinas, besó la mano de Maria Ana de Austria su madre, y al abrir el sepulcro de Maria Luisa de Orleans su esposa, prorumpió al momento en llanto, quiso abrazar el cadaver, y les circunstantes no

acertaban à separarle de aquelitriste objeto. Precisado en fin a dejarle : w M Dios quorida princesa, dijo, vendré d haverte compania anter de un año. Cárlos que sentia desfallecer sus fuerzas de día en dis, podia preveer su muerte, pero olvidando acaso el mal estado de su salud, parecia que la Europa toda se ocupaba solo en advertirselo per aquellos famosos tratados en que se disponia de sus reinos como si ol Gielo hubiese ya dispuesto de su persona. Así es que desde el año 1698 la Francia, la Inglaterra y la Holanda, dividieron sus estados como vacantes. En margo de 1700 se hizo nueva particion que no predujo mas efecto que la primera. «El monarca: , dice un historiador; » viú tedos estos movimientos con » una firmeza que parece saperior » al valor de los mas grandes guer-» reros: Juzgo acertado , sin duda , » declarando la corona a favor de Felipe de Borbon conde de An-» jou, por consejo del cardenal » Portacarrere, escluyendo á los » prívicipes de su casa, y asi acabó » en él la rama primera de la casa » de Austria, reinante en España.» Marió Cárlos II el 1º de noviembre de 1700, siendo menos célebre en la historia por su reinado desfalicciente y desgraciado que por su testamento, al cual se siguió la guerra Hamada de sucesion.

CÁRLOS III de Berbon, rey de España y de las Indias, hijo de Felipe V y de su segunda españa lsabel de Farnesio, nació en Madrid á 20 de enero de 1716. Acababa de cumplir dos años cuando fue destinado por soberano de Parma, Plasencia y de la Toscana por muerte de Antonio Farnesio, último resuevo de la célebre casa de

Médicis, y pasando á Italia en 1730 se puso á la cabeza de las tropas enviadas por su augusto padre para acelerar la ejecucion del tratado de Sevilla. Cuatro años despues entró en el reino de Nápoles con un ejército español y estableció su corte en la capital que le abrió sus puertas. Cedióle Folipe V sus derechos á la corona de las dos Sicilias, y Cárlos ganando contre los imperiales la victoria de Bitonto, adquirió un reino, recompensando con el título de duque de Bitonto á D. José Carrillo de Albornoz, duque de Montemar y general de las tropas españolas. Habiendo asegurado su autoridad en todas las provincias napolitanas, pasa Cárlos á Sicilia y somete esta isla en menos de un año: Luis XV se apresura á reconocerle en calidad de rey de las dos Sicilias en 1755, y con la paz de Viena asegura en fin la corona en sus sienes en 1738. El jóven monarca cra digno ya de su fortuna en aquella época : en medio de su gloria mereció la estimacion de sus nuevos súbditos, mediante una sabia moderacion que no desmintió jamas en ninguna circunstancia de su larga vida. El mismo denuedo, la misma actividad y mayores talentos que en las campañas citadas desplegó el rey Cárlos cuando se encendió de nuevo la guerra. Hallandose la Italia ocupada por ejércitos franceses, españoles, austriacos, y piamonteses, juntó sus tropas á las de su padre y empezó nuevamente la campaña. El almirante inglés Martin se presentó delante de Napoles y amenazó de bombardear aquella capital, si Cárlos no accedia inmediatamente á permanecer neutral en una contienda en que era deber suyo y en les á Fernando su hijo tercero se

que tenia un interés en no mostrarse indiferente. Martin sacó su reloj, y solo concedió una hora de tiempo al rey de las dos Sicilias para determinarse á abandonar la causa de su padre y de su familia. ó á ver incendiar aquella capital. Preciso fué ceder; pero Cárlos no olvidó jamas aquel terrible compromiso; se ocupó activamente en poner las costas de su reino en estado de rechazar en adelante semejantes insultos, y asegurado en breve de que no tenia ya que temer que un capitan ingles le dictase órdenes en su palacio, marcha con sus tropas à recibir las de su padre por quien es nombrado generalisimo en union con el duque de Módena. El ejército español y napolitano despues de haber conseguido algunas ventajas, se vió sorprendido en Veletri por el príncipe de Lobkowitz, general del ejército imperial. Cárlos se vió en grave riesgo de quedar prisionero; pero los españoles consiguieron rennirse y acometieron valerosamente al enemigo que no supo aprovecharse de sus ventajas. Asi fué reparado un descuido con prodigios de valor, y los imperiales perseguidos por espacio de algunas leguas dejaron sus banderas y artilleria en poder de aquellos á quienes habian puesto al principio en el mayor desorden. Despues de esta campaña gozó Cárlos durante quince años de su fortuna y del fruto de sus afanes, gobernando el reino de Nápoles con mucha prudencia, y sabiduria hasta el año 1759. En esta época fue llamado al trono de las Españas, por fallecimiento de su hermano Fernando VI, y dejando en 10 de agosto de 1759 la corona de Nápoembarcó con toda su real familia y llegó en 15 de octubre á Barcelona, donde fué recibido con las mayores demostraciones de júbilo y de respeto. Empezó á dar pruebas de su generosidad y de amor á los pueblos, perdonando al principado de Cataluña todas las contribuciones que debia atrasadas, estendiendo esta gracia al reino de Aragon, cuando pasó por Zaragoza de tránsito para Madrid, adoude llegó en 9 de noviembre, é hizo su entrada solemne entre los vivas y aclamaeiones de un inmenso gentio de aquella corte y de otros muchos pueblos de las provincias. Perdonó tambien á los reinos de Castilla los atrazos por rentas provinciales desde el año 1755 y los préstamos en granos que habian recibido de las tercias reales en años calamitosos. Mandó pagar las deudas que dejó su padre Felipe V y dió sábias providencias para estinguir las deudas legítimas de la corona. Continuaba la guerra que se habia encendido en 1756 entre ingleses y franceses, llegando la osadia de la orgullosa Inglaterra hasta el estremo de insultar muestro pabellon, por lo cual el Sr. D. Cárlos III, á pesar de que se habia propuesto guardar una estricta neutralidad, se vió en la precision de tomar las armas para conseguir la reparacion de tales ultrajes, y poner a salvo nuestras colonias en América. Firmose pues en Madrid un tratado de alianza en 1761, entre Francia y España, llamado Pacto de familia, y se declaró la guerra á la Gran Bretaña, haciendola estensiva á Portugal que se negó á entrar en la liga. Eu esta lucha las armas espanolas bajo el mando del conde de

torias contra los portugueses, tòmando las plazas de Braganza, Moncorvo y Almeida; pero al mismo tiempo esperimentamos algunos reveses de consideracion en las Américas, capitulando y entregándose á los ingleses la Habana y Manila. en 1762, despues de una héroica resistencia. Ajustaron luego paces las tres naciones, y firmándose el tratado de Fontainebleau en 10 de febrero de 1763; se restituyeron las potencias beligerantes las presas que se habian hecho, y la mayor parte de lo conquistado, entre ello la Habana á la España. Habíase suscitado anteriormente cierta competencia entre las cortes de Madrid y de Roma ocasionada por haber prohibido la Santa Sede un libro titulado: Verdades cristianas, em viando un breve al inquisidor de España para su publicacion, previniendo á los súbditos españoles que se abstuviesen de leer aquella obra. El rey mostrándose como siempre mny zeloso de sus derechos, mirá con desagrado que se hubiese publicado el breve sin consentimiento suyo, y á fin de que no ocurriese en lo sucesivo otro hecho semejante, promulgó la Pragmática Sancion de 18 de enero de 1762, mandando : «Que ninguna bula, breve, » rescripto, ó carta de Roma, diri-» gida á los particulares ó tribuna-» les, obispos, arzobispos, Juntas, » etc. no se publicase en sus domi-» nios sin que precediese el examen » real y licencia para su ejecucion; » y el nuncio que estuviese en estos » reinos, no hiciese uso de ellos an-» tes de presentarlos á la secretaria » de Estado para que desde alli es » enviaran al consejo de Castilla, y » se examinaran si contenian alguna Aranda consiguieron señaladas vic-l » cosa contraria á las leyes, usos

» costumbres, regalias, privilegios, i » concordatos, ó á los derechos de '» los particulares, y si su ejecucion » podia causar alguna turbacion en « el reino, etc., etc. » En medio de los graves cuidados de la guerra, atendió incesantemente al gobierno interior del reino; haciendo reparac mas de doscientas leguas de calzada, y construir otras tantas de á ocho mil veras; fabricando trescientos veinte y dos puentes nuevos, habilitando otros muchos que estaban deteriorados, y mandando en fin abrir magnificos canales; disposiciones todas que facilitaren el comercio interior, fomentando la industria española y dando impulso á su prosperidad. Estableció en 1763 la real Loteria a beneficio de los hospitales, hospicios y otras obras pias; creó academias militares en Barcelonaa, Cádiz, Oran y Ceuta para la enseñanza de cadetes y oficiales, y estableció en el alcazar de Segovia el colegio del real cuerpo de artilleria. Hacian grave daño en nuestras costas los corsarios berberiscos, y dando Cárlos III al intrépido marino Don Antonio Barceló el encargo de perseguirlos en 1765, les hizo tales presas y atemorizó en tal manera que no se atrevian á salir de sus puertos. Suscitóse en Madrid un gran tumulto en 1766, con motivo de la subida del pan, y de haber prohibido el marqués de Esquilache, entonces ministro, el uso de los sombreros chambergos con los cuales encubrian el rostro muchos hombres de mal vivir y haciam frecuentes robos; pero el conde de Aranda presidente del consejo supremo de Castilla, sofocó en breve la sedicion con su actividad y sabiduria, castigando á las principales

cabezas de ella, é imponiendo respeto á todos los demas. En aquel mismo año, que fué el de 1767 arregló S. M. la administracion de la Hacienda pública, mientras se estinguian las rentas provinciales, alcabalas, cientos y millones, etc. reduciéndolas todas á una sola contribucion; dió muchas y sábias providencias para el huen gobierno de los corregidores, haciendoles en fin responsables de todos los descuidos que habian cometido; y estableció la distribucion del pueblo de Madrid, en ocho cuarteles y setenta y ocho barrios. Desde el instanto en que mandó salir de sus reinos é los jesuitas en abril del citado año, siguiendo el ejemplo de las córtes de Francia y Portugal, fijó su atencion en cumplir religiosamente con las fundaciones y obras pias de sus casas y colegios, destinando muchas de ellas para seminarios conciliares y otros útiles pios Institutos : espidió órdenes à todas las universidades para que informasen del estado en que se ballaban, mejorasen la enseñanza, y propusiesen al efecto nuevos planes y métodos. Mejorando tambien la milicia, introdujo en ella en 1769 la táctica adoptada por otras potencias de Europa, y en particular la Prusia : aumentó las fuerzas navales haciendo construir navíos de línea y otros buques de guerra en los astilleros de España é Indias : fortificó y proveyó de todo lo necesario las plazas, poniendolas en el mejor estado de defensa, y fomentando al mismo tiempo la agricultura; bajo su soberana proteccion fundó y dotó en las capitales de las provincias y en las ciudades principales hasta sesenta sociedades patrióticas dedicadas á ilustrar a los labradores, siendo dig-

na de particular mencion entre estos cuerpos, la que se instituyó en Zaragoza, y la Bascongada con el título de Amigos del pais, que estendió particularmente su zelo á la economia rural, á la arquitectura y á la poblacion. Pobló los vastos desiertos de Sierra-Morena, que desde el tiempo de la dominacion austriaca se hallaban incultos, sirviendo de guarida á los malhechores; y al intento hizo venir colonos de Alemania, Italia y Francia, á los cuales proveyó de todo lo necesario : se formaron los hermosos pueblos conocidos bajo el nombre de Nuevas poblaciones de Sierra-Morena. Dióse por resentida la corte de Londres en 1770 no solo por las victorias que alcanzaba contra los berberiscos el intrépido Barceló, sino tambien porque los gobernadores españoles habian arrojado á los ingleses mismos de las islas de Falkand, ó Maluinas; y aquella nacion estuvo á punto de declararnos la guerra, aunque injustamente, pues el gobierno británico faltando á la buena fé de los tratados se habia apoderado de las islas; pero el Sr. D. Cárlos III con su acostumbrada prudencia evitó infinitos males al estado, entablando negociaciones por las cuales se arreglaron todas las diferencias, y fué reconquistada tambien la Luisiana, volviendo á la dominacion española. El monarca de dos mundos lihre ya del cuidado que le daban las disensiones de la corte de Londres, volvió á ocuparse del gobierno interior de sus pueblos, y persnadido de que el fomento de la industria y de las artes dependia de la estension de las luces y los conocimientos humanos, estableció en Madrid catedras de matemáticas,

lógica, filosofia moral, física esperimental, disciplina eclesiástica; lenguas latina y griega, hebrea y arábiga. Atendió al mismo tiempo á la reforma del estado eclesiástico, procurando que se observasen los sagrados cánones y otras instituciones de la silla apostólica : redujo en 1771 la jurisdiccion eclesiástica de la inquisicion á sus justos límetes, mandando que los inquisidores observasen las leyes del reino y no formasen procesos sino en materias de heregia y apostasia; no pusieran en las cárceles á los súbditos de S. M. sin tener pruebas claras y evidentes de sus delitos, ni impidiesen la jurisdiccion y los procedimientos de los otros tribunales, bajo pena de ser responsables al trono de su conducta. Sin hacer descuento alguno, y con grave perjuicio de sus intereses, mandó en aquel mismo año que la moneda muy desgastada, tanto de oro como de plata, se llevase al real Erario donde se abonaria su intrínseco valor cambiándola por otra nueva bien acuñada al efecto y de mas ley. Quebrantando el emperador de Marruecos el tratado de pas que hacia poco tiempo habia celebrado solemnemente con la España, bajo frívolos pretestos, incitado ciertamente por los ingleses, para que el rey Cárlos no pudiese dar auxilios á las colonias anglo—americanas que se habian sublevado , declaró la guerra a España: atacaron los marroquiues con fuerzas formidables nuestras plazas de Melilla y el peñon de Velez, y después de cuatro meses de sitio en que arrojaron infinitas bombas y balas, fueron rechazados, retirándose con ignominia, y perdiendo mas de ocho mil hombres, y alguna artilleria. Este y otros

acontecimientos decidieron al marroquí á pedir la paz, pues sus subditos no podian presentarse en alta mar sin caer en manos de los españoles, y en 1775 se concluyó un tratado ventajoso á nuestro comercio. Irritado Cárlos de los insultos que hacian a nuestro pabellon los argelinos, resolvió castigar la insolencia de estos bárbaros llevando la guerra basta Argel su capital; y juntando prontamente una escuadra de cuatrocientas velas entre ellas ocho navíos de línea, y otras tantas fragatas, salió la armada del puerto de Cartagena en 28 de junio de 1775, y eu 4 de julio llégó á la vista de Argel. Mandaha las tropas de tierra el conde de O-Reilly, y D. Pedro Castejon las de marina: mas por desgracia estaban discordes en los pareceres sobre el modo de verificar el ataque, se pusicron al fin de acuerdo, mas en tanto los holandeses, ingleses y otros enemigos de nuestras glorias habian provisto la plaza de armas y municiones, de modo que apenas desembarcaron los españoles en la playa el dia 8 del mismo julio, fueron atacados por los argelinos y tuvierou que retroceder y reembarcarse, sufriendo una perdida considerable, y volviendo la escuadra a los puertos de Cartagena y Alicante. Esto no obstante perseguia nuestra marina á los corsarios berberiscos, en términos que echaba á pique cuantos salian de las costas de Berberia. Estendiendo el magnánimo Cárlos su infatigable selo á todos los ramos de la administracion pública, espidió en 23 de marzo de 1776 la pragmática de los matrimonios, por la cual probibió á los hijos de familia casarse con personas desiguales sin consentimiento de sus padres,

tutores y curadores y aun con las que fuesen iguales sino habian llegado á la edad de 25 años, etc. Declaróse la guerra á Portugal á causa de haber violado esta nacion los tratados de paz, y los españoles al mando de D. Pedro Ceballos se apoderaron de los castillos de Puntagrosa y. Santa Cruz en la isla de Santa Catalina, y recobraron la colonia del Sacramento. A consecuencia de la muerte de José I rey de Portugal vino á Madrid la reina viuda hermana del Sr. D. Cárlos III, hizo proposiciones de paz y firmándose esta en 1º de octubre de 1777, se restableció la buena armonia entre las dos coronas, siendo uno de los artículos la cesion perpetua á los españoles de las riberas del rio Grande que poseian los españoles, y la fijacion de límites de las dos potencias. Aprovechándose siempre de la paz el ínclito monarca de las Españas, y conociendo los vicios de la legislacion antigua, nombró en 1778 una junta de jurisconsultos, para que estos examinasen los códigos y formasen uno solo, poniendo en él las leves mas análogas al estado actual del reino, corrigiesen y reformasen las otras, acomodándolas al mismo objeto, y formasen en fin otras de nuevo, en caso que las antiguas no fuesen adaptables : pero esta empresa verdaderamente magnánima quedó paralizada por los obstáculos que opusieron ciertas gentes interesadas que preferian vivir cual los godos en tiempo de la ignorancia, antes que abandonar sus antiguos hábitos. Hacianse entre tanto la guerra Francia y la Gran Bretaña, fundándose esta en que Luis XVI protegia las colonias anglo-americanas que se habian sublevado; y lleganhasta el estremo de ultrajar varias veces el pabellon español é invadir algunas posesiones de América; retiró el rey Cárlos su embajador de Londres, y dió principio á las hostilidades contra Inglaterra, uniémdose á la Francia. Juntose con la de esta nacion la escuadra española compuesta de cuarenta navios de kinea; seis fragatas, dos brulotes y dos urcas, al mando de los generales D. Luis de Córdoba y D. Antonio de Arce, componiendo al todo las fuerzas navales combinadas una escuadra formidable de cincuenta navios de línea, muchas fragatas y otros buques de guerra. Tomaron el rumbo desde la Coruña ácia el canal de la Mancha, donde entró en 14 de agosto de 1779 amenazando las costas de la orgullosa nacion que desafiaba al continente con su poder marítimo, y estuvo bioqueado por dos dias el puerto de Plimouth, habiendo sido apresado el navío inglés Ardiente de 74 cañones; pero los vientos y las tempestades que sobrevinieron, arrojaron las escuadras combinadas fuera del canal y de las costas británicas. Encontraron en las islas de Sorlinga la escuadra inglesa que se libró de una completa derrota largándose con tiempo, y asi las escuadras combinadas se volvieron sin poder ejecutar el plan que sus gobiernos se habian propuesto. Esto no obstante, las armas españolas emprendieron y lograron los sitios y conquistas de Panzacola y la Mobila en la Florida. Fueron arrojados los ingleses de la costa y de los establecimientos de Honduras, lago de Nicaragua y rio de S. Juan; acometidos y vencidos los sublevados de las provincias del l

do la insolencia de los ingleses Perú y Rio de la Plata; y reconquistando en fin en 1782 Mahon y toda la isla de Menorca, despues de haber estado separada del dominio español por espacio de 74 años. Y aunque es verdad que en 1780 el almirante inglés Rédney, favorecido de una borrasca derrotó en el cabo de S. Vicente la escuadra que mandaba nuestro almirante Laongara, compuesta solo de ocho navios y algunas fragatas; apresando algunos buques despues de una beroica resistencia de parte de nuestros marinos; en desquite de esta desgracia Don Luis de Córdoba apresó despues a los ingleses un convoy de sesenta y cuatro buques que conducian géneros muy preciosos y algunas tropas de desembarco para Bombay y la Jamaica. Valuaron en Londres este convoy en millon y medio de libras esterlinas, y pasaban de ochenta mil los fusiles que llevaba sin contar otros géneros : de todas las naves que lo componian, tan solo una pudo escapar, la cual lievó á Inglaterra tan infausta noticia.Para la conquista de Gibraltar, fué convertido en sitio por mar y por tierra el bloqueo de aquella plaza; adoptándose para ello el proyecto del ingenioso Mr. Arzon, reducido à la construccion de ciertas baterias flotantes. Pero esta empresa, á pesar del valor y los talentos de Barceló y del duque de Crillon, á despecho de los heróicos y constantes esfuerzos de los españoles , tuvo un éxito contrario al que era de esperar, no tanto por el peder y las fuerzas navales de la Inglaterra como á causa de una furiosa tempestad que destrozó nuestras escuadras. De este modo se vió que la suerte, como dice un célebre historiador nuestro, dispone de las espediciones de mar, mas que la habilidad de los comandantes. Hallábanse en fin prontos otra vez cincuenta navíos de línea en Cádiz, que debian unirse à mas de veinte existentes en el Guarico, y todas las tropas y aprestos militares para continuar la guerra, cuando propuso la paz la Gran Bretaña, y se firmó en 20 de enero de 1783. Asi acabó una guerra formidable de cinco años, sin que en toda ella se hubiese dejado de pagar corriente á ninguna de las clases del estado. Tal era el grado de opulencia á que habia llegado la España durante el glorioso reinado del Sr. Don Cárlos III! Efectuada la paz con la logiaterra, se celebró tambien con el Gran Señor en 14 de setiembre; pero diò principio la guerra contra las regencias berberiscas que ejercian sus piraterias en nuestras costas, y fué preciso intentar los dos bombardeos de la plaza de Argel, prestándose la regencia à la paz caando ya estaba preparado el tercero. De este modo quedaron libres de enemigos ambos mares desde los reinos de Fez y Marruecos en el Océano, hasta los últimos dominios del emperador turco en los confines del Mediterráneo, y la bandera española se vió con frecuencia en todo el Levante donde jamas habia sido conocida. Gozando ya la Espana de la paz que su poderoso monarca habia ajustado gloriosamente con todas las potencias, el soberano de dos mundos se dedicó esclusivamente al gobierno interior de sus estados, y al fomento de la agricultura, las artes, las ciencias y la industria nacional. Las sabias providencias, las magnánimas acciones y los rasgos de grandeza y genero-

sidad de que ya se ha hecho mencion, bastarian por si solas para dar una idea del gran genio, del carácter y de la elevacion de espíritu del Sr. D. Cárlos III; pero el noble orgullo español no permitiria que abandonásemos al silencio otros hechos que tanto han contribuido á la gloria inmortal de este pode⊸ roso monarca. A fuerza de gastos, de desvelos y constancia, consiguió que la corte hasta entonces el pueblo mas sucio, quedase convertido en uno de los mas limpios y aseados de la Europa. Y estendiendo sur infatigable zelo á limpiar tambien la metrópoli de las Españas en lo político y lo moral de los males y: la relajacion que causaban en las costumbres y el buen orden los ociosos, vagos y mendigos; dispuso pues que fuesen recogidos, educados y ocupados en varios oficios, fomentando asi la industria, á cuyofin aumentó competentemente la dotacion del hospicio y hospital general, y de otras casas públicas de: caridad y reclusion. Arregló la administracion del ramo de propios y arbitrios, la colectacion é inversion: de los espolios y vacantes, y de las. prelacias eclesiásticas, encargando se formasen bibliotecas publicas y: se atendiese á otros objetos útiles. al clero y al socorro de los pobres; y alcanzó del papa la reduccion de asilos para evitar la fuga de los delincuentes y la impunidad de losdelitos : creó en 1771 la Real y distinguida orden de Cárlos III, para premiar con ella á los vasallos que mas se distinguiesen por sus méritos. Emprendió en 1787 la obra del soberbio canal de Aragon: anmentó el sueldo á la tropa de infanteria; señaló premios y alivios 4. proporcion de los servicios de los

soldados rasos y sargentos, y concedió tambien sueldo á los inválidos. Instituyó las famosas fábricas de paños de Guadalajara, Brihuega y S. Fernando, administrándose de su cuenta, y poniendo la venta de sus géneros á precios mas moderados que los del estrangero. Para esterminar la haraganeria, prohibió los buhoneros andantes con cámaras oscuras, ópticas, ó animales de habilidades, los romeros ó peregrinos estraviados, los fingidos saludadores y otros, y por una ley ó pragmática quiso que se estinguiese hasta el nombre y la raza de los liamados gitanos, á fin de convertir en personas útiles y aplicadas tantos millares de ellas que se perdian en una ociosidad estragada y en delitos frecuentes y detestables; mandando en fin que dejasen su trage, gerigonza y modales, y se dedicasen a algua oficio honrado, perdonando sus escesos cometidos kasta entonces, y amenazándoles con el castigo sino correspondian a su generosidad. Sujetó á la jurisdiccion ordinaria todo fuero y privilegio, escepto el del militar en actual servicio; prohibió los préstamos usurarios de los mercaderes, dando sabias providencias para cortarios, é impuso penas rigurosas á los jugadores de envite, suerte y azar. Erigió en Madrid el tribunal de la Rota, y estableció montes - pios para las viudas é hijos de los jueces, togados , alcaldes mayores; para la mayor parte de los cuerpos del ejército y marina, y otros varios empleados en su real servicio. Dió permiso para la ereccion de consulados en los puertos de España donde no los hubiese ; creó en Madrid el Banco nacional de S. Cárlos que constaba de ciento y cincuenta l

mil acciones que componian un fondo de trescientos millones de reales; fundó la compañia de Filipinas; abrió un esquisito y abundante gabinete público de historia natural; fundó el magnífico jardin botanico en el paseo del Prado de la corte; erigió otros muchos en algunas capitales del reino; y estableció los reales colegios de anatomia y cirugia en Madrid y Barcelona. Y á fin de saber el efecto que habian producido en la poblacion tantas y tan sábias providencias, mandó que se biciese un censo ó empadronamiento general de sus vastos dominios; con lo cual tuvo la satisfaccion de ver lo mucho que habia acrecentado el número de sus vasallos; y de ver aumentados los brazos de la industria y agricultura, y el reino tocando ya en la felicidad á que le conducia su sábio soberano. Inspeccionándolo todo por sí mismo, pasaba revista à los cuerpos del ejercito, presenciaba campamentos, y visitaba todos los estatablecimientos públicos. Teniendo particular cuidado de la educacion de sus hijos les daba maestros hábiles que les instruyesen en las ciencias y en la virtud, y enseñando con particular cuidado en el arte de reinar al príncipe D. Cárlos, despues IV de este nombre, le daba consejos escelentes, « baciéndole » entrar en el despacho, inspirán-» dole sobre tedo la justicia y la » piedad, y encargándole que sé » considerase como padre de sus va-» sallos; que estendiera sus cuida-» dos hasta los mas desvalidos, que » protegiera las artes y las ciencias, » que recompensase el mérite para » que el premié estimulase á avivar » los ingenios, y que estuviese per-» suadido de que una nacion es esa timada á proporcion de las luces » que la distinguen de los salvages.» Cavó enfermo este buen rey en el real sitio de S. Lorenzo; se trasladó á Madrid á principios de diciembre de 1786, y habiéndose agrayado su enfermedad, recibió los sacramentos, edificando a los circunstantes; hiso su testamento, eché la bendicion á sus hijos, y murió en la noche del 6 al 7 de dicho mes y año, á los 72 de su edad y 29 de su reinado, harto corto para España. Muriendo este monarca de eterna memoria, dejó sumergida á toda la nacion en el mayor dolor y fué llorado con lágrimas sinceras de sus pueblos que le miraban como rey y padre. Era el Sr. Don Cárlos III compasivo y clemente, eual Tito, con los criminales; virtuoso y fuerte ca la adversidad, humano y generoso en la prosperidad y la victoria; medelo ejemplar de piedad y religion; frugal toda su vida, parco en el comer, modesto en el vestir; enemigo de las diversiones que pudieran comprometer la honestidad y el decoro; afable en el trato, compasivo y limosnero; incansable en todo aquello que conducia á promover las ciencias útiles al estado, el fomento de las artes y la industria de que era amaute y protector, y a cuanto podia en fin bacer la felicidad de sus subditos, objeto constante de todos sus desvelos. Por donde quiera que el viagero tiende la vista en España, por todas partes halla monumentos que atestiguan el glorioso y floreciente reinado de este gran soberano. Grande y sublizoe finé el pensantiento del pintor Solimeno cuando ideó su cuadro de La Historia escribiendo los fastos de Carlos III, y no menos acerta-

da la eleccion de Carmona cuando eligió aquel·lienzo para grabar de él una copia. Españoles y estrangeros, amigos y enemigos, todos son pródigos en tributarle elogios : solo el abate Feller se muestra escaso de ellos en su Diocionario histórico biográfico. Amaba la justicia y supo elegir con un raro discernimiento los magistrados y los funcionarios públicos entre los ciudadanos mas sábios y virtuoses. Ni por una delacion ni por acusaciones vagas tuvo jamas descenfianza de aquellos á quienes habia una vez esperimentado. Los condes de Florida Blanca, de Campomanes y de Aranda, desde el seno de la oscuridad y de su. retiro fueron elevados á los primeros empleos del estado, y poseyeron en fin al mismo tiempo la estimacion de su soberano, aunque rivales uno de otro. Tovo el singular acierto de emplear las luces de aquellos hombres distinguidos, las de cada uno en la parte para que era á propósito; y jamas fué dominado por sus pasiones particulares. Con una conducta tan sábia consiguió este príncipe sacar la España del letargo en que yacia sepultada desde los tiempos de Felipe III. Ciertamente debe atribuirse á la voluntad positiva del soberano el mérito de haber vuelto à poner en movimiento una nacion grande belicosa y fuerte, que tanto y tan distinguido lugar ocupa en las historias. Preciso fué vencer obstáculos de toda naturaleza, y Cárlos no se arredró para vencerlos. Se citan de él dos espresiones que pintan exactamente el estado de la España, la injusticia de la opinion de algunos en aquel tiempo y el caracter de su monarca : « Mis subditos, decia, s son como los niños que lloran

» cuando se les limpia. » Si le dihan cuenta de alguna pendencia ruidosa, ó de alguna disension suscitada en una tamilia, la primera pregunta que hacia Carlos III era esta : « quien es ella? » Se complacie en hablar de sus fatigas y de los riesgos que habia corrido en la guerra, y conservaba fielmente el recuerdo del menor servicio que se le bacia. Se habia distinguido en las campañas de Italia el cuerpo de Carabineros reales. En la batalla de Veletri estuvo Cárlos muy á pique de caer prisionero y los carabineros le salvaron. Mucho tiempo des pues le propuso el ministro de la guerra varias reformas en los gastos de las tropas de la casa real; empleando toda su elocuencia para persuadirle á que el cuerpo de carabineros reales era mas gravoso que tátil; pero Cárlos hacia como quien no escuelia. El ministro volyió otra vez á repetir el asunto con mas empeño, y el príncipe no pudiendo contener su enfado le dijo con un tono imponente : « Si algu-» no vuelve á hablarme contra mis » carabineros, le hago ahorcar. » Cuando vino en 1759 á tomar posesion del trono, quedó sorprendido de ver á un Grande de España presentarse á él para ejercer las funciones de Sumiller de corps, destino que se hallaba desempeñando el Sr. Losada cerca de su persona desde mucho tiempo. Preguntó Cárlos porque no iba aquel antiguo servidor su vo, a lo cual le respondieron : « Señor, Losa:la no es Gran-» de de España, y la etiqueta de la » corte exige que el que tiene el » honor de serviros en calidad de » Sumiller, esté revestido de aque-» lla dignidad. - Pues bien, dijo \* Cárlos, yo le hago duque y que

» veoga á darmie mi. cemisa. » Conservó no obstante por un efecto de su bondad la mayor parte de los empleades on la servidumbre de la antigua corte, y cutne otros á un ayuda de cámara que continuó sirviéndole per especio de 17 años : hasta el dia de su muente. Observaba el mayor método y regalaridad en todas sus acciones y su modo de savir, en tal manera, que desde el primerò de eneno se podia prodecir la liora , el género de sus ocupaciones y sus wiages clurante todo el año. No recibió de la naturaleza todos aquellos dotes brillintes que caracterizan á los héroes, pero no se le puede dejar de conceder un juicio sano, una firmesa sabia, talento natural, mucha prudencia y particularmente las cualidades que constituyen un hombre de bien.

GARLOS IV de Borbon, bijo y sucesor del precedente nació en Nápoles en 11 de noviembre de 1748, fué proclamado principe de Asturias cuando su padre ascendió al trono de España, y casó en 4 de setiembre de 1765 con María Luisa infanta de Parma. Recibió de su augus to padre la educacion propia de un monarca tan sábio, justiciero y respetable como : Gárlos III ; y subió al trono de las Españas en diciembre de 1788. Onitás el único defes to que puede atribuirs à este bondadoso soberano es el de baber depositado escesivamente su confianza en su favorito D. Mannel Godov; conocido ultimamente bajo el nombre de principe de la Paz. La revolucion francesa empezaba en aquella época á amenazar todos los tronos. Pero ni los consejos de aquel poderoso privado ni las solà citudes de las demas cortes, uada

hapté sparas datemminans al sively de l España a entrar en la coalicion formada contre la Francia. Hasta entonces habia reusado unirse sá les demas soberanos para bacer latguerra á Erancia, sin duda temeresa de irritar é los revalucionarios franveses centra au despraciado parienta Luis XVI ; pero osando sape que estaban amedasados dos dias de aquel monarca, para salvanie hace ies mayores sacrificios. Escribió á su embajador cerca de la república francesa, una nota diplomática en da cual no olyklaba ningun medie para libertar del cadalso á su angusto aliádo y cabeza de su familia. Aquel escrito fué entregado á la convencion la vispera del suplicio del infeliz Luis XVI y es notorio que reusaron abrirle: a pesar de las reiteradas instancias del embajador español , temiendo sin duda que las proposiciones , que i podian contener enspirasen scutimientos chas matos y humanos á muchos dipatados de la manubles , deminados: mes bien por las accenezas de los terrovistas que por el demo de macrificar al desgraciado é joccente motorca. Asi es que Gáribs 4V me supe lei mai exito de en igestión hasta ciphe sa primo habia perecido en un cadalso. · Indignado : estraordinariamente resoluió declaran la guerra a la Francia y tuvo un consejo sobré cata provecto: El conde de Aranda se mestré contrario atendido el mal estudo de las rentas reales; pero Godoy que habia sido nombrado consejero de estado se declaró en favor de la guerra , y Aranda chyó em desgracia y fisé desterrado. Godoy le sucedió en el ministerio y á moco tiempo obtuvo el tátulo de duque de la Alcadia. De órden del rey babin declarado la guerra á la

Francia; abrioso: la campaña en mayo do 1.793 y durante una lucha de des años fueron alternativos los sucesos: por mas. y otra parte. Pero Godoy hasta entonces on paz con la Inglaterra se malquistá con esta potenda , escuchó las proposiciones de la república francesa y girmése la paz en Basilea en abril de 1775, precisamente en la época en que el general Urrutia alcanzaba triunfos decisivos contra las anopas repúblicanas. Cárlos IV paga atentiquar á su primer ministro su reconocimiento por haber terminado la guerra, le colmó de nuevos beneficios y le confirió el título de Principe de la Paz. Al año siguiente el poderoso zeinistro concluyó una alienza ofensivany defensiva entre la Francia y la España y desde cutonces la mavor narte de los teseros del Nuevo Musdoillegaron á ser como un tributo enviado a la nemablica francesa Gárlea IV. que anaba con terneta á sua logos y resistió por mucho tiempora dedimer la guerra al Poutingal donde au bija Garlota cetalia mada 'can al príncipe del Brasil despues Juan. VI, Durante 3 años consecutivos el rey se negó: a todas las instancias que le hicieron subre este asunto los embajadores franceses, y como queriendo das praches de lordistante que estaba de acce-. der a tal proposicion, hiso en 1799 un viage a Baclajoz, ciudad fronteriza del Portugal, para: abrazar a su yerno y á su liga. Empresdió despues un viage à Andalucia; pero á su vuelta la insidiosa elocuencia de Luciano Bonaparte y los consejos de Godov le arranegron en 1800 : el consentimiento de declarar la guerra al Portugal, lucha que solo duró cuatro meses; pues habiéndose arrepentido Cárlos IV de haber

consentulo en esta guerra, dis por la primera vez una órden positiva a su ministro para terminaria, y este y el embajador Luciano supieron appovecharse de las circunstancias para las condiciones secretas que pusieron en la celebracion de la paz. Al regresar la corte de un viage que hizo á Barcelona para cele-brar el matrimonio del príncipe de Asturias con una princesa de Nápo-Jes, y de una infanta de España con el príncipe de las Dos-Sicilias, se rompió por los ingleses la neutralidad que habia conseguido la España á costa de grandes sacrificios, y se apoderanoa imprevistamente, sin declaracion de guerra de dos fragatas españolas que venian de América con muchos millones. Este ataque inesperado dió motivo en gran parte à la batalla de Trafalgar en noviembre de 1805 donde las escuadras francesa y es--pañola, quedaron casi enteramente destruidas, y perecieron los almirantes español é inglés Gravina y Nelson. Encontrabase entonces la Francia en guerra con el Austria; da Rusia, y la Inglaterra; y España wiempre complaciente y fiel, la soeministraba socorros; y dinero. Na--poleon en un discurso prenunciado en el cuerpo legislativo en 1806 . hizo un elogio pomposo de la conducta desinteresada de sa constante aliado Cárlos IV; pero al mismo tiempo en cambio del ducado de Parma, dió la Toscana al infante D. Luis principe de Parma sobrino de Carlos; y casado con Maria Luisa infanta de España. Bonaparte le confirió el título de rey de Etruria; anas habiendo muerto este jóven principe a pocos años, dejó nombrada á su muger regenta de aquel nesso reino. Esta aparente genero-

sklad de Bonsparte is era mas que no motivo planible para exigir nucvos ansrificios de la España. A peticion suva cerró Cárlos IV sus puestes à les hugues de la Succh son la : cuali estaba en guerra su aliado y despues le concedió quincis mil hombres de las mejores tropas que peteron al norte bajo las érdenes del marqués de la Romana. Para recompensar esta inalterable adhesion de Carlos IV, Napoleon que se preparatia á arrebatario su reino ammesó desposeyendo de sas estados á la reina de Etruria. Se eree: que esta espoliacion fué una consecuencia del tratado de Fontainelsleau de 29 de octubre de 1806, en que no: obstante reconoció Bonaparte a Carlos IV por Rey de Es paña y de las Indias. Parece tamhien que por el misma tratado la reina de Étruria debia reinar con su: hijo .en - Rartugal, deude Gedoy seria eresdo altrque soberano de la provincia de dos Algarbes. Este favorito despues de su enlace con la sobrina dei rey Cárlos, sicado ya generalisimo y almirante, se habia retirado del ministerio, pero gobernaba despoticamente á los ministros. Siéndolo de estado el famoso Urquiis a principios de 1806, fue enagenada una parte de los bienes eclesiasticos pera atender a las necesidades del estado y recurriendo por medio de una invitacion a la generesidad de sus pueblos, concedió socorres ó recompensas á los soldados heridos en Trafalgar y á las familias de aquellos que babian perocido en aquel combate glorioso al mismo tiempo que funesto á la marina española. La serie de los principales acontecimientos de la vida de Cárlos IV, se halla unida á la de muchos personages sobre los cuales

la bistòria no tiene todavía devecho de pronunciar el fallo. Las tropas francesas baje diversos pretestos aparentes, siendo uno de elles el coutinnar la guerra contra Portugal, habian entrado en la península y habian ocupado muchas plazas fueracs. Tal era la confianza que el rey tenia en su favorito y la idea que este le habia imapirado de que Boinaparte era su verdadero amigo y aliado, que no sospechó cosa alguna de las verdaderas intenciones del emperador de los franceses basta el momento en que llegó en posta de Paris el Sr. Izquierdo agente de Godoy. A poco se advirtieron grandes preparativos en la corte que se -hallaba en Aranjuez, y se creyó generalmente que el rey iba á hacer viage à Cádiz y embarearse con toda la real familia para América asi como lo habia becho desde Lisboa la casa de Bragansa. Amotinose el pueblo y á pesar de las protestas que el rey hizo de no dejar el real mio, estalló su descontento en ·la insurreccion del .17 de marzo de -1808, siendo Godoy el objeto del furor popular. En la tarde de aquel mismo dia reunió Cárlos un consejo de ministros y a presencia de los Grandes y del cuerpo diplomático, no teniendo ya i su lado al principe de la Paz, abdicó espontaneamente la corona en savor de su hijo Fermando. El principe de Asturias fué proclamado bajo el nombre de Fernando VII nuestro actual soberano, (Q. D. G.) y Cárlos-IV víctima particular de la política de Napoleon se vió obligado á pasar á Francia. -En ella sué considerado como prisionero, permaneció sucesivamente en Fontainebleau y Compiegne, y -por último habiéndole permitido ir à habitar bajo un clima mas benig-

no se retiro con la reina María Luisa, Godoy, la reina de Etruria y el infante D. Francisco de Paula á la ciudad de Marsella cuyos habitantes le manifestaron el respeto y compasion que tanto recomienda un grande infortunio. Se pagaba con tan poca exactitud á la desgraciada familia real de España la suma de dos millones annales que el gobierno la habia señalado, que en 1810 se vió precisada á vender sus mas ricas joyas y hasta ana gran parte de su equipage á fin de ateuder á su subsistencia. ¡Tal era el estado de humillacion y abatimiento a que se hallaba reducido el soberano de tantos reinos, el dueño de los inmensos tesoros de América! Causó los mas tiernos sentimientos de amor y respeto en la Provenza, cuando se trasladaron las personas reales á Roma para recobrar alli su salud : Cárlos IV se habia captado la veneracion y el afecto de los marselleses por su carácter afable y su beneficencia. Fijando por último su residencia en Roma vivia en el vasto y magnifico palacio Barberini, enteramente ocupado en actos de religion y siempre en compañía de la reina, de su hijo y de Godoy. Pio VII le hacia frecuentes visitas y vivia con este príncipe con la mayor intimidad. Napoleon arrojando los Borbones de España, habia abierto na abismo donde perecieron mas de 400,000 franceses, y en que él mismo encontró su ruina. Al tiempo de su destronamiento recobró el Sr. D. Fernando VII sus estados y el augusto y venerable padre de S. M. y toda aquella real familia empezaron á gozar de las conveniencias y consideraciones debidas á su alta gerarquia. En 1818 hiso el anciano rey un viage a Nápoles para: visitar á su hermano ( Fernando VI. Desde la edad de 40 años padecia de la gota que frecaente mente le accmetia ai estómago, y cediendo en fin al último y violento ataque, ocasionado sin doda por el sentimiento de la pérdida de su augusta esposa, falleció en 28 de noviembre de 1819. Hasta su último suspiro conservó el mas tierno afecto à la inseparable companiera de sus prosperidades y des-gracias, y al saber su muerte esclamó con el acento de un profundo dolor: A Dios Maria Luisa, en breve te seguiré! y en esecto sobrevivió á su esposa pocos meses. Cárlos IV era de presencia magestuosa, estaba dotado de una fuerza tan estraordinaria, que sin el menor estuerzo, rompia las materias mas súdidas, domaba y contenia los caballos mas fogosos, y amaba todos aquellos ejercicios que robustecen el cuerpo y conservan la salud. Su corazon era bueno y sensible; se le veia estremecerse cuando tenia que firmar elguna sentencia de muerte, y la menor coumocion le liacia derramar Jágrim**as. Lievaba** la probidad y la lealtad hasta hacerso un escrúpulo de imaginar que hubiese verdaderamente amigo ingrato, y soberano pérfido.

CÁRLOS (El príncipe), hijo de Felipe. Il rey de España y de Maria de Portugal, nació en Valladolid en 1545, y desde la tierna edad anunció un carácter violento y vengativo. Felipe en 1560 le hiso reconocer solemmemente heredero de su corona por las córtes reunidas en Toledo. Su abuelo Cárlos V de tránsito en su viage para el monasterio de Yuste, le vió en Valladolid y quedando descontento de él, hizo mal pronóstico de su conduc-

tai Bebagrado igualmente a su padre por su caracter indocil, false y altanero, y por eiertos vicios que amontiaron deade entonces funestasconsecuencias. Traté con les rebeldes de Holanda y les prometió marchar en tiempo oportune á ponerse al ditente de ellos. Habiendo sabide el rey que su hijo habia tomade precauciones para su seguridad, determinó su arresto y si efecto entró a media noche en la habitacion de D. Cárlos con sus mas intimos consejeros. El conde de Lerma quité al principe sin despertarle la pistola que tenia en la cabecera de la cama, y se apoderaron de an cofrè donde tenia otres armas de fuego. Aseguraron la persona del principe que aun dormia, y asi que abrié los ojos echó mano á un cofrecite que tenia lleno de papeles debajo de su cama. Desde aquel momento quedó arrestado en su misma habitacion con centinelas de vista é incomunicado absolutamente. Habiéndose describierto sus designios é inteligencias fuera del reino por medio de la ocupacion de sus papéles, el rey mandó formarle proceso; y ann algunos se atreven á decir que fué condenado a muerte; etros cou mas fundamento aseguran que él mismo se abrió las venas en un baño, y otros que se envenenó terminando asi su vida. Se cree haber ocurrido sa muerte en 24 de julio de 1568.

CARLOS, infante de Navarra, principe de Viana, hijo de Juan II rey de Navarra y despues de Aragon, y de la reina Blanca, hija y heredera de Cárlos III rey de Navarra; nació en el año 1420. La muerte de aquella princesa acaecida en 1441, fué la causa de las desgracias de D. Cárlos y de las des

dichas que affigieron al reino. Habiendo casado de segundas nupcias Juan II con Juana Inja del almirante de Castilla, aquella muger ambiciosa y vengativa no contenta con gabernar el reigo de Navarra que pertenecia á D. Cárlos, atormenta-La incesantemente á este príncipe. El partido del infante le hizo coropar, pero su padre reuniéndose á sus enemigos, le dió una batalla, y eogiéndole prisionero, le tuvo encerrado en un castillo de donde salió cuando hubo prometido no tomar el título de rey de Navarra hasta despues de la muerte de su padre. Incitado el infante D. Cárlos por el rey de Castilla para volver á tomar las armas, fué esta vez tan desgraciado como en la primera, y quedando derrotado, pasó á Nápoles acogiéndose á la proteccion de Alfonso vey de Aragon, hermano mayor de su padre. Este monarca se constituyó mediador entre el padre y el bijo, y estaba ya muy próximo a reconciliar los cuando murió por desgracia. Pertenecia al rey de Navarra la sucesion de aquel principe consistiendo esta en los reinos de Aragon, Valencia, Sicilia y Cerdeña, pero los sicilianos y sardos ofrecieron la corona á Don Cárlos, y este principe contentándose con aceptar el gobierno en nombre de su padre, se reconcilió cun este y obtuvo el condado de Barcelona. Acababa Juan de dar su consentimiento por el matrimonio de Cárlos con Isabel hermana de Enrique IV rey de Castilla; pero Juana habia destinado en secreto aquella princesa á su hijo Fernando eon quien casó despues, y por este enlace quedaron unidos todos los reinos de España. El rey envió a sa hão prisionero á Zaragoza; los

catalanes y navarros solicitaron que frese presto en libertad, y no habiéndolo conseguido, nació de aqui un pretesto para sublevarse los pueblos y los estados de Navarra y Barcelona los quales declararon la guerra á Juan II para libertar á D. Cárlos. El rey se vió forzado á cederle la Cataluña, à reconocerle por su heredero, y consentir su matrimonio con Isabel de Castilla. pero este enlace no tuvo efecto á causa de la muerte de D. Cárlos acaecida en 1461. El P. Mariana y otros historiadores nuestros dicen que sué envenenado por la reina Juana su madastra. Rennia este principe a su mérito personal una vasta erudicion; tradujo en español la Ética de Aristôteles; escribió un Compendio cronológico de los reyes de Navarra hasta su abuelo, el cual se conserva manuscrito en los archivos de Pamplona; y compuso muchas poesías. La Vida del principe de Viana ha sido publicada anonima por una señora; Lausana; 1788, en 8. "

CARLOS IV de Alemania, liño de Juan de Lujemburgo y nieto del emperador Enrique VII, nació en 1316 y subió al trono imperial en 1347. Es celebre su reinado por la famosa Bula de oro, espedida en la dieta de Nuremberg en 1356 y compuesta por Bartolo. El estilo de esta carta adolece del gusto del siglo. Empieza apostrofando d los siete pecados mortales, y en ella se encuentra la concordancia de los siete electores per los siete domes del Espíritu Santo y el Candelabro de los siete brazos. Por esta ley fundamental se fija primero el número de electores reducidos á siete; segundo se asigna á cada uno de ellos una alta dignidad de la corona; tercero se arregla el ceremonial) de la eleccion y de la coronacion; cuarto, se establecen dos vicariatos; quinto, los electores son declarados indivisibles ; sesto, se confirman en los electores todos los derechos de la soberania llamados Superioridad territorial; séptimo, el rey de Bohemia es considerado como presidente de los electores socialares. Esta ley del imperio conservada en Francfort, y escrita sobre papel vitela, con un grau sello de oro al pie fué casi acabada en Nuremberg y rectificada en Metz por las fiestas de Natividad. Alli fué servido Cárlos IV en medio de una corte esplendida con las ceremonias mas imponentes. El duque de Lujemburgo y de Brabante le dió de bever, y el de Sajonia gran mariscal, se presentó con una medida de plata llena de avena que cogió de un gran monton delante de la sala que servia de comedor. El elector de Brandehurgo, presentó el aguamanil al emperador y á la emperatriz y el conde Palatino puso los platos en la mesa. Este emperador de Alemania murió en 1378 en Praga, cuya universidad habia fundado en 1361. Introdujo cuanto pudo en Alemania las leyes y las costumbres de la Francia donde habia sido educado, amaba anu mas á su familia que á la Alemania, y aun se decia que asi como arruinó á sus parientes por adquirir el imperio, despues arrainó el imperio mismo para restablecer á su familia. Hizo en fin guardar los tesoros y las insignias imperiales en uno de sus castillos en Bohemia y el pueblo los miraba como una prenda de la autoridad legítima. Cárlos IV estaba tan persuadido de que perpetuaria de esta manera la corona impe-

rial en su fámilia que hixo grabab las armes de Bobemia en el puño de la espada de Caslomagno. Amaba y custivaba las letras, hablaba cinco lenguas y se conservan de él huenas Memorias sobre su vida. Se refiere al principio de su reistado la invencion de las armes de fuego, atribuida comunmente á Bertoldó Schwartz franciscano de Friburgo en Brisgaw.

CARLOS V de Alemania, (véa-

se I de España.)

CARLOS VI de Alemania, segundo hijo del emperador Leopoldo, nació en 1685, firé declarade rey de España, por su padre ea 1703 y coronado emperador de Alemania en 1711. Viendo desfallecer per tedas partes la guerra de sucesion de España entendida en los últimos del reinado de su padre, firmóse por fin la paz en Rastad entre el emperador y la Francia en 7 de setiembre de 1714 y ratificada por el imperio en 9 de octubre siguiente. Por este tratado fueron repuestas las fronteras de Alemania bajo: el pie del tratado de Ryswick y cedidos al emperador los reinos de Nápolos y de Cerdeña, los Paises-Bajos y los ducados de Milan y de Mantua. La Alemania tranquila desde esta paz, únicamente se vió turbada por la g**uerra de** 1716 contra los turces, época en que el emperador se ligó con los venecianos para rechazarlos. El príncipe Eugenio que los habia vencido en otro tiempo en Zenta, fué tambien vencedor en Peterwaradia: Temeswar úkima plaza que poscian en Uugria se rindió en 1716 y Belgrado en 1717 despues de la completa derrota de los turcos que hábian acudido al socorro de la plasa. Acabó esta guerra mediante la par de Passarowitz en 1718, dando á la casa imperial las plazas de Temeswar y Belgrado con una parte de la Servia, de la Bosnia y de la Valaquia. Mas las victorias ganadas á los otomanos no impidieron que el rey de España renovase la guerra contra el emperador. El cardenal Alberoni, entonces primer ministro de esta monarquia, queria recobrar las provincias desmembradas por la paz de Utrech. Al intento arribó a Cerdeña una escuadra española y sus tropas desembarcadas en menos de ocho dias arrojaron a los imperiales de todo el reino, resultando de esta conquista la cuadrupla alianza celebrada en Loudres en 1718, entre la Gran Bretaña, la Francia, el emperador y los Estados Generales, la cual tenia por objeto mantener los estados de Utrech y de Baden, y arregiar los asuntos de Italia. El emperador reconocia por rey de España á Felipe V, nombraba al principe Don Cárlos su primogénito sucesor eventual de los ducados de Parma, de Plasencia y de Toscana, y tenia la Sicilia en lugar de la Cerdeña. Habiendo desechado nuestro monarca estas condiciones, continuó la guerra hasta la caida de Alberoni. El Sr. D. Felipe V accedió en 1720 á la cuadrupla alianza, hizo evacuar las islas de Sicilia y de Cerdeña, y todo concluyó despues por el tratado de Viena firmado en 1725. mediante el cual renunció Cárlos á sus pretensiones sobre la monarquia española, y Felipe á las provincias que habian sido desmembradas de ella. La Pragmática-sancion que al principio esperimentó algunas contradicciones fué admitida el año antes como una ley fundamental.

glamento llamaba á la sucesion de los estados de la casa de Austria á sú hija mayor y sus descendientes por falta de hijos varones y despues á sus demas hijos y descendientes segun el derecho de primogenitura. Cárlos VI feliz por sus armas y sus tratados hubiera podido serlo mucho mas tiempo sino se buhiese empeñado en escluir al rey Estanislao del trono de Polonia. Habiendo muerto Augusto II cu 1733 el emperador de Alemania hizo elegir á Federico Augusto hijo del difunto rey y apoyó su eleccion con sus ejércitos y los de Rusia. Esta gestion encendió la guerra. La España, la Francia, y la Cerdeña se la declararon. Los franceses tomaron á Kehl; Tréveris, Trarbach, y Filisburgo. El rey de Cerdeña al frente de los ejércitos españoles y franceses se apoderó en poco tiempo de todo el ducado de Milan y ya no quedó al emperador mas que la ciudad de Mantua. El ejército imperial quedó derrotado en Parma y en Guástala. El infante D. Cárlos al frente de un rjército español entró en el reino de Nápoles; derrota el duque de Montemar D. José Carrillo de Albornoz á los austriacos en la batalla de Bitonto, toma á Gaeta, Capua, etc.; D. Cárlos se hace declarar rey de Nápoles en 1734, y al año siguiente se corona en Palermo rey de las Dos Sicilias. Por muy feliz se tuvo el vencido en recibir las condiciones de paz que le ofrecieron los vencedores. Estendiéronse los preliminares en Viena en 3 de octubre de 1735, v el tratado definitivo quedó firmado en 18 de noviembre de 1738. Por este tratado abdicaba la corona de Polonia el rey Estanislao conser-El emperador en virtud de este re- vando el título de tal : se le ponia

CAR

en posesion de los ducados de Lo-1 rena y de Barse; asignaba al duque de Lorena el gran ducado de Toscana; el príncipe D. Cárlos conservaba el reino de las Dos Sicilias; el rey de Cerdeña quedaba con Tortona, Novara y la soberania de Langues; el emperador volvia á entrar en posesion del ducado de Milan y en los estados de Parma y Plasencia, y la Francia adquiria la Lorena y el Bar despues de la muerte de Estanislao y garantizaba la Pragmática - Sancion. Acaeció la muerte del príncipe Eugenio y con esto se aumentó la desgracia de Cárlos VI que por su alianza con la Rusia se creyó obligado á no mostrarse parte en la guerra que hacia a los turcos. El ejército imperial padeció mucho á causa de las marchas, la peste y el hambre, resultando de aqui grandes ventajas a los turcos, por lo cual al firmarse la paz en 1º de setiembre de 1739, se les cedió la Valaquia y la Bosnia imperial, la Servia con Belgrado despues de haberlo demolido, y se estipuló que las márgenes del Danubio y del Save serian las fronteras de la Ungria y del imperio otomano. El modo precipitado con que se celebró este tratado sin conocimiento de Rusia, la rendicion inesperada de Belgrado, de este baluarte de la cristiandad que podia sostener un largo sitio, la desgracia aparente del conde de Neipperg que habia firmado el tratado y la aprobacion que el emperador dió á él, dan motivo para imaginar alguna causa secreta y desconocida para una negociacion tan imprevista y tan rapidamente determinada. Se conserva una tradicion muy válida entre los húnga-

co despues emperador, esposo de la archiduquesa María Teresa habia sido arrebatado por los turcos, hallándose imprudentemente eu una cazeria en las inmediaciones del campo de los austriacos y que su libertad fué el premio de aquellos grandes sacrificios, hechos con una prontitud que mantuvo el secreto de la cosa. Sea lo que se quiera de esta anécdota, que personas instruidas en la historia de aquel tiempo la han negado y afirenado con igual seguridad, lo cierto es que el tratado se ratificó en Viena sin restriccion ni demora alguna. Los rusos se irritaron mucho de esto y la carta del conde de Munich al príncipe de Lohkowitz, hace conocer suficientemente que este general no creia en que aquella paz fuese el resultado de las operaciones de la guerra. Cárlos VI murió al año siguiente siendo de edad de 55 años con el sentimiento de haber perdido una parte de las conquistas del príncipe Eugenio. En un compendio de la Historia de las fatalidades de los sacrilegios, por Enrique Spelman, impresa en 1789, y aumentada con muchas adiciones se lee en la pág. 75 lo que sigue : « Este » justo y religioso emperador des-» pues de un largo y feliz reinado » tuvo sucesos tan estraordinarios y » tan imprevistos que muchas per-» sonas buscaron la causa de ellos » en un acontecimiento que voy á » referir. En 1731, consiguió esca-» parse y se refugió en el colegio » de los jesuitas un desertor de la » guarnicion de Raal ó Jabarino, en » el momento en que iba a ser » aborcado. Se le asechaba por to-» das partes y viendo que no era » fácil sacarle de la ciudad, á uno de ros de que el gran duque Francis- a los PP. de la compañía se le ocur-

a rió disfrazarle de acólito el dia n en que se hiciera la procesion n del Corpus del colegio, la cual » era muy solemne. La guarmicion - estaba formada en la carrera y el supuesto acólito fué conocido por » un soldado. Se refugió bajo el paa lio, y viéndose acosado se abrazó al sacerdote que lievaba el sacra-· mento. De squi resultó un tumul-» to increible dificil de esplicar y » que se miraria como una fábula · á no estar atestiguado por un hera moso y grande monumento que » perpetua la memoria de ello en n aquel parage. (\*) Baste decir que » la custodia quedó estropeada en » términos que ya no pudo conserw var la forma ni se pudo descu-» brir el menor fragmento de la Santa Ostia. Quedó consternado • del suceso el piadoso Cárlos VI, » pero le faltó la firmeza necesaria \* para castigar al delincuente. El » papa Clemente XII asi como los obispos de Hungria le exortaron a que usara de la severidad con- veniente á la religion, pero se din ce que prevalecieron considera-» ciones humanas, solicitudes y va-» nas escusas. Desde entonces es » cierto que empezó la época de las » desgracias de Cárlos, sobrevinien-» do las dos guerras que le arreba-» taron a Napoles, la Sicilia, Bel-» grado, la Valaquia, la Servia y » la Bosnia. A poco tiempo murió » sin posteridad dejando á su here-» dero en una crisis de que: solo » pudo salir aban lonando la Silesia » y una parte de la Lombardia. » Cárlos VI era no obstante un príu-

. (°) Este monumento existe todayía : es una gran pirámide adornada de muchas estátuas ; en ella ha habido pendiente durante muchos años una lámpara ensendida noche y dia.

cipe benigno, justo, pio, firme en la adversidad, moderado en la dicha y muy ocupado en los deberes del gobierno. Aun sus mismos encmigos no han notado en él vicio alguno. Siendo grande y maguífico en sus proyectos jamas formó ninguno que no fuese dirigido ácia el bien público; hiso construir un grau número de fortalezas, particularmente ácia las fronteras de Turquia; fundó soberbios hospitales, siendo uno de ellos el de Pest, para los soldados inválidos, fundacion admirable entre todas las demas. Hizo construir caminos seguros y cómodos en parages inaccesibles por las cimas y barrancos de los Alpes, siendo obras asombrosas en este género los de Carintia y Croacia.

CARLOS VII de Alemania, hijo de Maximiliano Emanuel, elector de Baviera, nació en Bruselas en 1697. A consecuencia de la muerte de Cárlos VI reclamó el reino de Bohemia en virtud del testamento de Fernando I, la alta Austria, como provincia desmembrada de la Baviera y el Tirol como una herencia usurpada á su casa. Se negó á reconocer á la archiduquesa Maria Teresa por heredera universal de la casa de Austria y protestó contra la Pragmatica - Sancion, que segun la opinion del príncipe Eugenio debia estar garantizada por un ejército de 100,000 hombres. Sus pretensiones fueron la señal de la guerra que dió principio en 1741, y las armas de Luis XV, que habia adherido solemnemente á la Pragmética-Sancion, hicieron coronar al elector duque de Austria en Lintz rey de Bohemia y de Praga, y emperador en Francfort en 1742; pero unos principios tan lelices para las armas francesas fut-

ron tan poco sostenidos por estas, que tanto ellas como las de Baviera fueron destruidas poco á poco por las de Hungria. Era no obstante un grave peso el de la guerra para un monarca como Cárlos VII príncipe achacoso y desprovisto de grandes recursos, por lo cual perdió en breve cuanto habia conquistado. Habiendo hecho una incursion en la Bohemia el rey de Prusia en 1744, Cários se aprovechó de esta ocasion para recobrar sus estados y volvió a entrar en Munich su capital, donde murió á los dos meses en 1745 a los 48 de su edad. Este príncipe era apreciable por muchas buenas prendas, aunque solo conoció el infortunio en el seno de las grandezas de que estuvo siempre rodeado.

CARLOS ESTUARDO L de este nombre, rey de Inglaterra, nació en Dumferlingen en Escocia en noviembre de 1600. Era hijo de Jacoho VI, llegó á ser príncipe de Gales en 1616, por muerte de sus dos bermanos mayores Enrique y Roberto, y subió al trono en 6 de abril de 1625. Tenia entonces Cárlos que sostener contra la España una guerra recientemente encendida por consecuencia del mai resultado de las negociaciones relativas á su matrimonio con la infanta, efecto de la arrogancia de Buckingham : por desgracia suya el jóven príncipe habia concedido la mas íntima amistad á este cortesano odioso á la nacion inglesa, y para complemento del disgusto público, hizo la apertura de su primer parlamento cuando acababa de celebrar su enlace con una princesa católica cual era Enriqueta de Francia hija de Enrique IV. No habiendo podido conseguir la imposicion de contribuciones suficientes para sostener

la guerra contra España, siguiendo la práctica de sus predecesores en casos semejantes, recurrió al medio de imponerlas al estado por su propia antoridad, y sue disuelto el parlamento. Desde esta época empezó la lucha terrible que debia derribar de su trono al desgraciado monarca, siendo oportuno observar que los primeros yerros ó desaciertos fueron cometidos por los represen-. tantes en la cámara de los comunes. Abandonando asi al rey en medio de una guerra que puede decirse habian exigido del rey Jacobo ellos mismos, faltaban al respeto y a la fidelidad debida al soberano, hacian traicion á los intereses del estado y violaban sus derechos con respecto á la nacion. Al año signiente despues que el pavellon inglés quedó humillado delante de Cádiz, convocó el rey segunda legistura que se mostró tan indocil como la primera, pero esta vez se fundaban sus negativas en justas quejas y esta vez se pudo llamar tambien a Buckingham el corruptor del rey : en efecto, la camara de los comunes le acusó severamente acriminándole entre otras cosas de haberse valido de un mensage real para recomendar á la cámara alta que negase la formacion de un consejo para juzgar al conde de Bristol, indignamente acusado de alta traicion por el ministro fevorito, quien crevendo librarse de la animadversion general, habia resuelto la pérdida de aquel diplomático leal, recompensando veinte años de servicios con la desgracia, el destierro y la persecucion. El rey se retractó de su mensage; mas no por esto borró la mala impresion que habia becho en los ánimos el descubrimiento de las odiosas tramas de su favorito. Entre

tanto lejos de calmar la irritacion, que pasando de los comunes á la cámara alta, iba á quitar á la corona este primer apoyo del estado, cu va conducta habia manifestado á un tiempo durante aquellos debates tanta justicia y firmeza como nobleza y moderacion, Cárlos fué tan indiscreto que hizo la amenasa de suprimir euteramente la asamblea, y puso en arresto á dos de sus representantes, los caballeros Dudley Dighs y John Elliot. Los comunes se obstinaron y el rey concedió la libertad à los dos presos, pero à poco tiempo el parlamento despues de haber suscitado otras cuestiones ademas de las relativas a Buckingham, fué disuelto de nuevo mientras que la cámara alta veia que la quitaban dos de sus individuos el conde de Bristol encerrado en la torre de Londres y el lord Arundel desterrado a una de sus posesiones. La falta de impuestos legales condujo desde entonces al gobierno del rey à un sistema de contribuciones que en poco tiempo esparció en Inglaterra el terror ó la sedicion : esta época funesta está pintada fielmente en estas pocas palabras del celebre Clarendon : « Ya no se veia » la serenidad en el rostro de nin-» gun inglés capaz de pensar y de » preveer. » Entretanto sobrevino un rompimiento con la Francia fruto del orgullo y las indiscreciones de Buckingham, y con esto se aumento la penuria del gobierno que llegó á sa colmo en breve a causa de la desastrosa espedicion de la Rochela, sumergiendo á la nacion inglesa en el luto y la desesperacion. Rennióse tercer parlamento en 17 marzo de 1628 y con él se redactó la célebre acta conocida bajo el nombre de Peticion de derechos, pasada como ley

con la sancion real. Esta época es célebre por el júbilo que manifestó la Inglaterra al recibir la noticia de la concesion que el rey acababa de hacer á sus pueblos, pero desgraciadamente no supieron aprovecharse de aquella ocasion oportuna para conseguir el bill de las contribuciones : á no ser por este pretesto los; puritanos políticos que desde la ausencia de Wentworth y de Seymour habian pasado sucesivamente del entusiasmo al fanatismo mas grosero, no hubieran dado el espectáculo escandaloso de una cámara de representantes contra la autoridad dimanada del trono y que ofrecia en medio de una batabola la escena tristemente ridícula de unos furiosos reunidos en el santuario de las leyes. El rey mismo acudió á bacer que cesase aquella parodia de parlamento, a cuyos individuos no podia castigar sino dispersándolos, porque la ley se lo prohibia y aqui dió principio el reinado puramente real de Cárlos I, el cual duró doce años : entonces usando con sabiduria del poder absoluto, se aplicó enteramente á la administracion del estado. Cárlos como destinado por su padre á la primacia y al obispado de Cantorbery, en medio de una educacion esmerada, habia recibido desde su juventud las ideas ó semillas de una piedad fervorosa, y cual otro Jacobo VI tenia la desgracia de ser teólogo: por esta rason el obispo de Londres Laud, su consejero mas íntimo, tardó poco en sugerirle el proyecto de someter la Escocia a la gerargia y la liturgia anglicana. Despues de haberse hecho coronar en Edimburgo en 1655; dispuso que el parlamento escocés adoptase el episcopado, mas esto no obstante fueron inutiles los grandes esfuersos, de Laud para que el rey se determinase à proponer immediatamente la liturgia anglicana, en lo cual se contuvo Cárlos por entonces temiendo hacer demasiado de una vez, y volvió á Lóndres. En 1637 se recibió inesperadamente en Escocia la órden de seguir en ella la nueva liturgia, y sucediendo á un horrible tumulto una espantosa insurreccion resultó de esta novedad aquella liga solemne, conocida en la historia con el nombre de covenant, monumento del iluminismo puritano. Estas disensiones en que no dejó de tener inteligencia el astuto cardenal de Richelieu, apenas pudieron ser reprimidas por dos espediciones sucesivas, en las cuales se vió figurar particularmente y con brillo al leal Wentworth, por cuyo consejo reunió Cárlos I el último parlamento de su reinado. Las legislaturas precedentes babian fundado su resistencia sobre las quejas del público, y esta última empezó sus funciones con un ataque. Wentworth era el único apoyo del debil rey, y contra él dirigieron sus esfuerzos los presbiterianos que eran fuertes por su número y estaban determinados á trastornar la iglesia. La cámara de los comunes habia estendido una ley : la camara alta intimidada por el furor del pueblo la aprobó y el rey no teniendo resolucion para firmarla, se refirió à la decision de cuatro comisarios que nombró á este efecto. Pasados dos años en el 1643 se vió Cárlos precisado á escaparse de Londres estando ya su trono destruido y dió aunque en vano muchas batallas á los parlamentarios. pues la pérdida de la de Nazerbi en

sesperado se acogió al ejército de Escocia que le entregó al parlamento inglés por la suma de cien mil libras esterlinas. Enterado el principe de esta felonia, dijo con serenidad : « que preferia estar con los que le babian comprado tan caro, á su libertad entre aquelles » que le habian vendido tau vaja-» mente. » La camara de los comunes creó inmediatamente un tribunal de justicia compuesto de Fairfax, de Cromwell de Ireton sa yerno, de Waller y de ciento cuarenta y siete jueces; procedió á la formacion del proceso y el desdichado Cárlos I despues de haber comparecido por tres veces delante de sas jueces, de haber declinado otras tantas su jurisdiccion, fué condenado á muerte en 50 de enero de 1649. Levantaron el cadalso delante de su palacio de Witeball, y un hombre enmascarado baciendo de verdugo le cortó la cabeza y la mostró al pueblo, que manifestando un profundo dolor, parece que asi protestó contra la violencia de los verdugos de su rey. Custro de sus consejeros ofrecieron en vano morir por él como responsables, y muchas potencias de Europa intercedieron á su favor aunque inutilmente. La Inglaterra honra su memoria como la de un martir y el dia de su muerte es un dia de luto observado rigurosamente. La cámara de los pares fué suprimida; el juramento de fidelidad y supremacia abolido, y todo el poder depositado en manos del pueblo que acababa de teñirlas con la sangre de su rey. Cromwell principal autor de este regicidio fué declarado general perpetuo de las tropas del estado, y gobernó despoticamente 1645, lo decidió todo y Cárlos de | bajo el título modesto de Protector.

veses y en el cadalso, admiró á sus enemigos mismos en tal manera, que aun los mas enconados contra él, no pudieron prescindir de confesar que habia muerto con mucha mas grandeza que había vivido, y que provaba lo que se habia dicho muchas veces de los Estuardos, que sobrellevaban sus desgracias mejor que su prosperidad. Fué Cárlos buen amigo, buen padre, buen esposo, pero rey mal aconsejado. Se le atribuye una obrita intitulada : Icon Baziliké ó Retrato del rey de Inglaterra en sus padecimientos, en 12, la cual produjo tanto efecto en los ingleses como el testamento de César en los ánimos de los romanos. Esta obra llena de religion y de humanidad, hizo que aquellos insulares detestasen á todos los que les habian privado de tal rey. El parlamento no deseaba mas que una reforma en las leyes, y deseaba conservar su soberano bajo ciertas condiciones, mas los comunes al contrario, incitados por el astuto Cromwell querian quitarle la corona y la vida. Cárlos I despues de diversas vicisitudes fué á buscar un refugio á la isla de Wight cuyo gobierno estaba vendido á Cromwell. Nadie duda que este podia entonces llevar á cabo su proyecto parricida, pero se levantaron nucvos defensores en favor del desgraciado monarca y descriaron del ejército de Cromwell. Los escoceses mismos avergonzados de su cobardia pasada, habian formado un ejército de 40.000 hombres contra el del regicida, pero este hábil usurpador contemporizó con tal maña, que supo paralizar los medios de sus adversarios, hizo declavar traidor por los comunes al ino- blicar la libertad de conciencia,

La constancia de Cárlos en sus re- cente Cárlos, y apoderándose de él le llevó al suplicio.

CARLOS II de Inglaterra, hijo del precedente, nació en 1630, y. pasó la mayor parte del tiempo de su adversidad en diferentes países de Europa. Reconocido primeramente en Irlanda por rey de Inglaterra mediante la lealtad y zelo del marqués de Ormondo, derrotado en Dunbar y en Worcester en 1651 se retiró á Francia al lado de la reina madre disfrazado unas veces de: leñador y otras de lacayo. Monck gobernador de Escocia, en otro tiempo partidario exaltado de la revolucion, habiendo llegado á hacerse dueño absoluto del parlamento. despues de la muerte de Cromwell, se propuso restablecer en el trono á los Estuardos y llevó á cabo su intento. Cárlos II fue llamado á Inglaterra en 1660 y al año siguiente coronado solemnemente en Londres. Su primer propósito fué do vengar la muerte del rey su padre, castigando á los autores ó cómplices de ella, y diez de los mas delincuentes, sufrieron la pena capital perdiendo la cabeza en un cadalso. El pueblo que se habia manifestado tan republicano, amó en adelante á su rey y se mostró sumiso y obe-. diente a sus disposiciones, sin murmarar de la guerra contra los holandeses y franceses, á pesar de ser muy onerosa para la Inglaterra. Termind esta lucha en 1667 en virtud de la paz de Breda, y á los ciuco años celebró un tratado con Luis XIV contra la Holanda. La guerra que fue una consecuencia de esto solo duró dos años y dejó á Cárlos todo el tiempo que era necesario para hacer florecer las artes y las ciencias en su reino. Hizo pususpendió las leves penales contra los no conformistas, y fundó la sociedad real de Londres en 1660 y la fomentó. Asignóle el parlamento una renta de un millon y doscientas mil libras esterlinas, pero Carlos á pesar de esta suma y de una considerable pension de la Francia, casi siempre sué pobre. Vendió ta plaza de Dunkerque á Luis XIV por doscieutas cincuenta mil libras esterlinas é hizo por último bancarrota. Esta prodigalidad y sus costumbres desarregiadas causaron mo poca mengua, en las recomendables prendas que le hubieran hecho admirar como uno de los primeros principes de la Europa. Murió en 1685 sin posteridad. Cárlos II fué favorable á los católicos y aun se cree con fundamento que murió en la creencia de la iglesia católica.

CAR

CARLOS VII rey de Suecia bijo de Sverker I, á quien sucedió en 1551 en el trono de Gotia. Habiendo derrotado despues á Oerebro-Magno Henrikson, asesino de S. Erico, y vengado al mismo tiempo con la muerte de este principe dinamarqués la de su padre, fue elegido rey de Suecia ácia el año 1160, con perjuicio de Canuto hijo de S. Erico. Tratando de poner un término á algunos abusos en sus estados, sué asesinado en Visingsoc, isla del lago Wetter por Canuto Ericson, quien unos facciosos habian llamedo de Noruega. Las antiguas crónicas dicen que la succia gozaba de la dicha y la tranquilidad hajo el reinado de Cárlos VII; á quien mas bien se debiera llamar Cárlos I, pues todos los sábios miran como imaginarios los otros reyes de este nombre supuestos antes que él por Juan Magno historiador del siglo 16.

CARLOS VIII rey de Suecia,

hijo de Knut-Bondo y por esto designado muchas veces bajo el nombre de *Canutson*. Descendia de Erico IX. llamado el santo, fué electo rey de Succia en 1448 por fallecimiento de Cristobal, y al año siguiente subió al trono de Nornega; pero á poco tiempo fué arrojado de este reino por Cristian de la casa de Oldemburgo, y elegido por los dinamarqueses para suceder á Cristobal. No tardó el mismo principe. ayudado por el ambicioso Benito arzobispo de Upsal, en hacer que su competidor abandonase el trono de Succia que recobró de este modo. y volvió á perderle de nuevo. Reintegrado por tercera vez en la posesion de su corona la conservó basta su muerte acaecida en 1470; pero lejos de apaciguarse en esta tercera época de la elevacion de Cárlos VIII las turbulencias que habian afligido á la Suecia, por una consecuencia de aquellas revoluciones, continuaron hasta el advenimiento de Estenon Esture su sobrino.

CARLOS IX rey da Suecia, cuarto hijo de Gustavo Wasa. Contribuyó en un principio con su hermano Juan á que fuese destronado Erico, su otro hermano sucesor y primogénito de Gustavo; pero no habiendo sacado de su cooperacion el fruto que esperaba y viéndose reducido nuevamente á la clase de los vasallos de Juan, reconocido único rey, para llevar á cabo sus proyectos ambiciosos se aprovechó de la ocasion que le presentaba la muerte de este acaecida en 1592. Habia sido elegido rey de Polonia Segismundo hijo y heredero de Juan y reinaba en este reino desde el año 1587 : Cárlos utilizó su susencia pera bacer que le confiasen la administracion del Estado, y

convocando inmediatamente los estados del reino en Upsal, hizo degretar solemnemente en 1595 que fuese el luteranismo la única religion tolerada en Suecia y que no se reconociese a Sigismundo hasta despues de haber firmado este deereto. La adhesion de su sobrino á esta medida en nada desvaneció la esperanza de Cárlos, pues sabia que aquel rey zeloso católico tardaria poco en manifestar su predileccion al culto verdadero, y fraguó nuevas muquinaciones para lograr su intento. En breve recorrieron á las armas los dos rivales para decidir la cuestion : triunfaron las de Cárlos, y en 1595 los Estados declararon á Sigismundo destronado añadiendo no obstante una condicion relativa á Ladislao su bijo, de quien Cárlos fué nombrado regente. En fin despues de baber tomado todas las precauciones oportunas para asegurar su triunfo en 1604 reunió en Norkoeping los Estados que decretaron serle devuelta a él y sus descendientes la corona. Apenas habia ocupado Cárlos el trono acometió empresas que fueron desgraciadas; pero uno de sus generales llamado Jacob de la Gardie origido de Francia, levantó la fortuna de sus armas y asi consolidó su reino. Este príncipe que murió en 1611 fué el primero que emprendió los trabajos geodésicos, para trazar los mapas del país y fundó liscos en Suecia: compuso una Crónica rimada de aquel reino de la cual existen muchas ediciones; y se han recogido y publicado en aleman muchas de sus cartas sobre los medios de hacer la paz con Sigismundo rey de Polonia, Amsterdam -1608 en 8.

Gustavo, hijo de Juan Casimiro conde palatino del Rin; nació en Nikosping, en 1622, y subió al trono de Succia en 1654 despues de la abdicacion de la reina Cristina su prima. Tenia particular inclinacion á la guerra y la bizo en todas partes telizmente. Dirigió al principio sus armas contra los polacos, y ganando la célebre victoria de Varsovia les quitó muchas plazas haciendo una rápida conquista. Ocapó despues a Dantzich y llegó á Cracovia sin que nada le hiciera resistencia. Casimiro rey de Polonia auxiliado por el emperador Leopoldo vonció despues á Cárlos X y obligando á este á salir de sus estados los recobró enteramente. Los dinamarqueses habian tomado parte en esta guerra : marchó Cárlos contra elios, pasó el mar Glacial de isla en isla hasta Copenague y por último reunió la Escania á la Suecia. Murió en Gotemburgo en 1660 á les 37 de su cdad, sin haber podido lograr su designio de poder establecer en su reino el poder arbitrario. La historia de este príncipe ha sido escrita en latin por Paffendorf.

CARLOS XI, hijo del procedente, nació en 1655, fué proclamado rey de Suecia á la edad de 5 años, y en 1672 tomó las riendas del gobierno que los estados , reformando el consejo de regencia nombrado por Cárlos X antes de su muerte, babian confiado á la reina viuda en union con los cinco grandes dignidades y el senado. Las muchas negociaciones manejadas hábilmente por esta misma regencia habian tenido por resultado el restablecimiento de la paz y la conservacion de la mayor parte de las conquistas · CARLOS X de Suecia, o Garlos hechas durante el reinado preceden-

te y parecia que debian asegurar la j prosperidad de la Suecia; pero estas mismas consecuencias habian dado origen á divisiones en el senado, formandose en él dos partidos : el uno sostenido por todas las familias tituladas que aspiraban á formar un gobierno oligarquico, y el otro solo pedia la conservacion de las prerogativas garantizadas en las clases interiores por las leyes constitutivas del reino. En tal estado de cosas era casi imposible que el rey no se ofendiese de la influencia del primero de aquellos partidos, y Gabriel de la Gardie que era cabeza de él tardó poco en hacer uso de todo su crédito en las negociaciones que Pomponeo enviado á Estocolmo por Luis XIV consiguió restablecer con la Suecia, empeñada entonces contra él en una triple alianza con la Inglaterra y la Holanda. El resultado de esto fué la celebracion de un tratado, mediante el cual se obligó Cárlos á facilitar tropas al monarca francés en camhio de un subsidio anual. Desde el momento mismo en que se rompieron las hostilidades empezó la Suecia á esperimentar reveses que fueron aumentándose con el ataque instantaneo de muchas potencias vecinas sus antiguas rivales : las ventajas que Cárlos consiguió al frente de un ejército en Helmstad, en Lung y en Landscrona eran poco decisivas para disipar la tempestad que amenazaba á su reino : pero telizmente Luis XIV, cuyas armas habian conservado la superioridad, comprendió á su aliado en las estipulaciones del tratado de Nimega en 1678, y desde el año siguiente hallandose ya restablecidas las relaciones pacíficas, se verificó el enlace de Carlos con Ulrica Leonora,

hermana del rey de Dinamarca. Habia calmado en tauto la agitacion interior del reino de Suecia, y Cárlos , convocando los estados en 1680, dió motivo á que en ellos se suscitaran las mas serias cuestiones, sin que el rey pareciese tomar parte en ellas; pero la dieta al tiempo de disolverse le presenta un acta en que le declara soberano absoluto, dispensándole de toda responsabilidad : pronuncíase entonces por la causa popular, y aquel mismo senado que hasta entonces formaba un poder intermediario entre el soberano y los representantes del pueblo, en breve queda reducido á un simple consejo del monarca. Poce despues fueron arregiadas las relaciones esteriores de la Suecia sobre un sistema de neutralidad con respecto á todas las potencias de la Europa, y Cárlos aplicando desde entonees todo su zelo á la administracion interior del reino, abrazó todas sus partes sin dejar por esto de convocar todos los estados generales para arreglar las contribuciones. Organiza un ejercito nacional, establece la contribucion territorial equitativamente, funda un banco en Estocolmo, perfecciona las leyes marítimas, abre el puerto de Carlscrona : y el comercio de Suecia disfruta en breve del beneficio de los canales. Este príncipo dotado de un juicio exacto, y de un carácter varonil y fuerte suplió el defecto de su primera educacion, protegió las ciencias, las letras y las artes; y la astronomia hizo rápidos progresos mediante su proteccion y estímulo. Dejando a su hijo un reino floreciente, un ejercito y una escuadra respetables y un tesoro en fin cual nunca le habia poseido monarca alguno del

| - |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



CARLOS XII de Succia, Mas valiente que heroc

norte; murió en 15 de abril de 1697 en el instante mismo en que la Europa entera le llamaba como mediador en las negociaciones que fueron preliminares de la paz de

Ryswick.

CÁRLOS XII, bijo del que precede; nació en junio de 1682 y empezo como Alejandro. Habiéndole preguntado su preceptor que era lo que pensaba de aquel béroe : pienso, respondió el jóven príncipe, que quisiera parecerme d él,-Pero solo ha vivido 32 años le dijeron. → Alu!, replicó con vellemencia, que, ino es bastante cuando uno ha conquistado reinos? Impaciente de reinar, se hizo declarar mayor de edad á los 15 años, y al tiempo de coronarle arrebató la diadema de las manos del arzobispo de Upsal y él mismo se la ciño con cierto aire de grandesa que dejó absorta la multitud. Federico IV rey de Dinamarca, Augusto rey de Polonia, y Pedro czar de Moscovia, creyendo couseguir ventajas, atendida la juventud del monarca sueco, se coligaron los tres contra este jóven príncipe. Cárlos que apenas tenia 18 años los atacó á todos á uno despues de otro, corrió á Dinamarca, sitió á Copenague y arrojó á los dinamarqueses de sus atrincheramientos, enviando á decir á Federico su rey, que si no bacia justicia al duque de Holstein su cuñado, contra el cual habia cometido hostilidades, se preparase á ver Copenague destruida, y su reino invadido á sangre y fuego. El resultado de las amenazas del jóven béroe fué el tratado de Travendal en que no queriendo nada para sí y contentándose con humillar á su enemigo, pidió y logró cuanto qui-

guerra en menos de seis semanas en el año 1700, marcha en derechura á Nerva, sitiada por 100,000 rusos, los ataca con 9000 hombres y los arroja de sus atrincheramientos, 30,000 fueron muertos ú ahogados, 20,000 pidieron cuartel, y el resto quedó prisionero ó fué dispersado. Cárlos siempre generoso y bumano en medio de la victoria. permitió a la mitad de los soldados rusos que se volviesen desarmados y á los demas que volviesen á pasar el rio con sus armas : unicamente quedaron en su poder los generales haciendo que les devolviesen sus espadas y dinero. Habia entre los prisioneros un principe asiático nacido al pié del monte Caucaso, y que iba á vivir en cautiverio en los yelos de la Suecia. Esto es, dijo Cárlos, como si yo estuvieze prisionero entre los tártaros de la Crimea; palabras que se refieren para dar un ejemplo de los caprichos de la fortuna, y de las cuales se renovó la memoria cuando el béroe sueco se vió precisado á buscar un asilo en Turquia. De la parte de Cárlos XII solo hubo en la batalia de Nerva 1200 soldados muertos y cerca de 800 heridos. El vencedor miró como un deber vengarse de Augusto despues de baberse vengado del czar; pasó el rio de Duna, derrotó al mariscal Estenau que le disputaba el paso, arrojó de sus puestos á los sajones y consiguió sobre ellos una victoria esclarecida. Pasa luego á la Curlandia que se le rinde, vuela á la Lituania, todo lo somete, y va a juntar sus armas á las maquinaciones del cardenal primado de Polonia para quitar el trono á Augusto. Dueño ya de Varsovia, persigue á so para su aliado. Terminada esta este soberano y gana la batalla de

Glisau a pesar de los prodigios de l valor de su enemigo; pone de nuevo en fuga al ejército sajon mandado por Estenau, sitia á Thorn y hace elegir rey de Polonia a Estanislao Leczinski. El terror de sus armas hacia que todos huyesen á su presencia: los moscovitas fueron dispersados con la misma facilidad: Augusto reducido al último estremo pide la paz y Cárlos dictándole las condiciones, le obliga a renunciar á su reino y reconocer á Estanislao. Concluida esta paz en 1706 quedando Augusto destronado, y Estanislao asegurado en el trono , Cárłos XII hubiera podido y aun debido reconciliarse con el czar; pero prefició volver sus armas contra él, contando al parecer con destronarle, como lo habia hecho con Augusto. Parte de Sajonia en el otoño de 1707 con un ejército de 40,000 hombres : al acercarse abandonan los moscovitas á Grotno; los pone en fuga precipitada, pasa el Boristenes, hace un tratado con los cosacos y vá á fijar su campamento en las márgenes del Dezena. El monarca sueco despues de muchas ventajas avanzaba ácia Moscou por los desiertos de la Aucrania, cuando la fortuna le abandonó en Pultawa en 8 de julio de 1709. Alli fué derrotado por el czar, herido en una pierna, todo su ejercito destruido ó hecho prisionero, y él obligado á salvarse conducido en unas angarillas. W. Coxe cuenta en esta ocasion la anécdota siguiente que dice haberla oido al principe de Mentzikoff, al cual la habia referido el príncipe Wolkonski. « Despues de la batalla de Pultawa, » dice, un oficial ruso persiguió a' Cárlos XII capitaneando un corto » destacamento : estaba cerca de al-

» canzarle cuando un ayudante de » campo del principe Montzikoff le » llevó la órden de deteperse. El » oficial obedeció pero al mismo » tiempo envió a decir al principe » que confiaba en hacer prisionero » al rey de Succia. Mentzikoff que » no habia dado tal órden quedó » muy sorprendido y mandó huscar » al ayudante de campo aunque em » vano. Hablose en fiu de este su-» caso at exar quien no quiso hacer » pesquisa alguna y de lo que él » dijo en cierta ocasiou, se dedujo » que Pedro mismo habia enviado » al ayudante de campo no cuidán-» dose de tal prisionero que le hu-» biera causado mucho embarazo. » Sea lo que se quiera de esta anécdota, á la cual no es fúcil dar fé, lo cierto es que Cárlos reducido á la necesidad de buscar un asilo entre los turcos, pasó el Boristenes. pude llegar á Oczakow y se retiró á Bender. Esta derrota repuso en el trono a Augusto é inmortalizó al czar. El Gran Señor recibió a Cárlos XII cual lo merecia un guerrero cuyo nombre resonaba por todo el universo, y le dió una escolta de 400 tártaros. El designio del rey de Suecia, asi que llegase á Turquia, era el de incitar á la Puerta contra el czar, y no habiendo podido conseguirlo ui con sus amenazas ni con sus intrigas, se ostinó contra su desgracia y echó bravatas al sultan annque era casi su prisionero. La Puerta Otomana deseaba mucho desembarazarse de tal buesped, y este viendo que se le queria forzar a partir, se atrincheró en su casa de Bender, donde se defendió con cuarenta criados haciendo frente á un ejército, y no quiso rendirse hasta que vió la casa ardiendo. De Bender le trasladaron

a Andrinopolis y despues a Demir-Tocca. Siendole desagradable este retiro, resolvió estar en cama todo el tiempo que alli permaneciese y estuvo diez meses en cama fingiendo hallarse enfermo. Aumentábanse de dia en dia sus desgracias; sus enemigos aprovechándose de su ausencia destruian su ejército y le quitaban no solamente sus conquistas sino tambien las de sus predecesores. Salió en fin de Demir- Tocca, y atravesando en nosta con dos compañeros los estados bereditarios del emperador, la Franconia y el Meeklemburgo, á los once dias llegó á Estralsund en 22 de noviembre, de 1714. Habiéndole sitiado en esta ciudad, se salvó en Suecia reducido al estado mas deplorable; pero sus reveses y contratiempos no le habian corregido del furor de pelear. Atacó a la Noruega con un ejército de 20,000 hombres acompañado del príncipe hereditario de Hesse, que acababa de casar con su hermana la princesa Ulrica, y ultimamente puso sitio á Federicshall en el mes de noviembre de 1718. Recibió un balazo en la cabeza, balláudose inspeccionando las obras de los ingenieros á la luz de las estrellas, y cayó muerto en 30 de dicho mes á las 9 de la noche. Dicen algunas memorias que sué asesinado y que el tiro fué disparado muy de cerca como parece indicarlo la actitud del rey que, murió echando mano á su espada, impugnando esta opinion. Con él perecierou todos los proyectos de venganza. Meditaba designios que debian mudar la faz de la Europa, y segun este plan quimérico el-car debia unirse con él para restablecer á Estanislao y

intento le facilitaria naves para arrojar la casa de Hanover del trono de Inglaterra y poner en él al pretendiente, suministrando ademas un ejército de tierra para atacar á Jorge en sus estados de Hanover y particularmente en Brema y Werden, que habia quitado al héroe sueco. « Carlos XII, dice el presidente Montesquieu, no era Alejandro, pero limbiera sido el mejor soldado del héroe macedonio. Ni la naturaleza ni la fortuna jamás fueron tan fuertes contra el como el mismo. Para el nada tenia de estraño lo posible, dice el presidente Henault, necesitaba sucesos que salieson del órden de lo verosimil. Con razon se le ha llamado el D. Quijote del Norte, pues llevó segun su historiador, todas las virtudes de los héroes á un estremo en que son tan peligrosas como los vicios opuestos. Inflexible hasta ser obstinado, liberal hasta la profusion, valiente hasta ser temerario, severo hasta la crueldad , en sus ultimos años fué menos rey que tirano, y en el curso de su vida mas soldado que héroe. Era de estatura gallarda y magestuosa, su frente hermosísima, sus ojos azules y grandes, cabello rubio y rizado, la tez blanca, nariz bien formada, pero la parte inferior del rostro desagradable, desfigurada comunmente por una sonrisa que solo le salia de los labios; y muy escaso de barba. Este hombre de un valor indómito mostraba la afabilidad, la sencillez y franqueza en el tvato, de tal manera que llegaba á parecer tímido. Sus costumbres eran austeras y aun duras. En cuanto á su religion, fué indiferente con todas, aunque prodestronar á su competidor á cuyo fesaba esteriormente el luteranismo.

Creemos no desagradar á los lectores refiriendo algunas particularidades que dan á conocer por les hechos el carácter de Cárlos XII. Cuando derrotó las tropas de Sajonia en Pultausk, en el año 1702, hizo la casualidad que en el mismo dia se ejecutase en Marienbourg una comedia que representaba un combate entre los sajones y los suecos con pérdida de los últimos; y Cárlos enterado poco despues de esta particularidad, dijo con cierta indiferencia: « no les envidio en nada » este placer. Sean vencedores eno-» rabuena los sajones en los teatros » con tal que yo los derrote en » campaña. » Cuando su primera campiña en 1700, como nunca habia oido el tiroteo de la fusileria, preguntó al mayor general Estuardo que se hallaba inmediato á él, ¿que es ese silvido que suena por mis oldos? - Es el ruido de las balas que os disparan, respondió el mayor. - Muy bien, dijo el rey: esta será mi música desde hoy en adelante. En el mismo momento el mayor general que le hacia esta esplicacion, recibió un balazo en el hombro, y un teniente cayó muerto al otro lado del rey. La princesa Lubomivski savorita del rey Augusto, tomó el camino de Alemania huyendo de los horrores de la guerra cruel que afligia á la Polonia en 1705. Hagen, teniente coronel succo noticioso de aquel viage se puso en emboscada, y se apoderó de la princesa, de su equipage, de todas sus joyas, su vajilla y su dinero, objetos de sumo valor. Cárlos enterado de esta aventura, escribió de su propio puño á Hagen diciendole: Como yo no hago la guerra d las mugeres, el teniente coronel asi que reciba la presente pondrd en liber-

tad d su prisionera, devolviéndola cuanto es suyo; y si no se considerase segura para continuar su camino, el mismo teniente coronel la escoltarà hasta la frontera de Sajonia. - El heroe sueco que hacia la guerra en grande ó en detall segun se presentaba la ocasion, atacó y destruyó en Lituania un cuerpo ruso. Entre los vencidos que habian quedado en el campo de hatalla vió un oficial que escitó su curiosidad. Era un francés Hamado Busanville, quien respondió con grande presencia de ánimo á las varias preguntas que le hicieron, affadiendo que moria con el único sentimiento de no haber visto al rey de Suecia. Habiéndose dado á conocer Cárlos XII, Busanville levanta la mano derecha y con semblante ileno de satisfaccion esclama: « He deseado » muchos años seguir vuestras ban-» deras, pero la saerte ha querido » que yo sirviese contra un gran prin-» cipe. El Cielo bendiga á V. M. y » corone vuestras empresas con el » buen éxito que deseais. » A pocas horas espiró en una aldea adonde le habian llevado, y se le hicieron suntuosas exequias á espensas del rey. – Habiendo forzado Cárlos 'á ios polacos á que escluyesen al rey Augusto del trono en que ellos le habian colocado, entró en Sajonia para obligar á este mismo príncipe à que reconociese los derechos del sucesor que se le habia dado. Eligió su campo cerca de Lutzen, què lo habia sido de la batalla famosa por la victoria y por la muerte de Gus tavo Adolfo, y queriendo ver el parage donde habia espirado aquel grande hombre, cuando estuvo cu el sitio esclamó : He procurado vivir como el : puede ser que Dios me conceda una muerte tan glorio-

sa. – Un dia que Cárlos se pascaba cerca de Leipsik, fué à echarse un paisano á sus pies pidiendole justicia contra un granadero que acabaha de robarie un pavo que tenia prevenido para comer su familia, y el rey haciendo comparecer al soldado le dijo con aspecto severo: Es cierto que has robado d este hombre? - Señor, contestó el granadero, no le he hecho tanto daño como V. M. d su soberano, pues vos le habeis quitado un reino, y 30 no he tomado à este aldeano mas que un pavo. El rey dió por su mano diez ducados al aldeano, y perdonando al soldado por haberle caido en gracia su atrevida agudeza le dijo : Acuerdate , ami go mio, que si he quitado un reino al rey Augusto, nada ha sido para mi. Jamás hicieron impresion alguna les peligros en el ánimo de este principe. En la batalla de Nerva, á fines de 1700, le mataron el caballo que montaba, y saltando con ligereza sobre otro dijo alegramente: Estas gentes me obligan à hacer ejercicio. - Hallandose sitiado este monarca en Estralsund, plaza fronteriza de sus estados, un dia que dictaba á un secretario unas cartas para Suecia, cayó una bomba en la casa, penetró el techo, y fué á rehentar cerca del gabinete del monarca. La mitad del techo se hundió, pero estando dividido por una gruesa pared el gabinete donde el rey dictaba, por una felicidad estraña, no entró en él ningun casco aunque la puerta estaba abierta. Al estampido de la bomba, y al estruendo de la casa que parecia venir enteramente abajo, se le cayó la pluma de la mano al secretario, y el rey le dijo con semblante se-

bes? A lo cual solo pudo responder balbuciente estas palabras : Señor... la bomba...! Y bien, replicó Cárlos : que tiene que ver la bomba con la carta que te dicto? Prosigue. En este sitio quedaron muertos ó heridos casi todos los principales oficiales, y el coronel baron de Reichel , habiéndose acostado un rato en un banco para descansar una hora despues de un largo combate, agoviado de las veladas y fatigas, fué llamado para montar la guardia en la trinchera : marchó á ella maldiciendo la tenacidad del rey y tantas penalidades tan intolerables como inútiles. El rey que le oyó se fué adonde él estaba, y quitándose su capa se la estendió delante y le dijo : Tú no puedes mas, amigo Reichel: yo he dormido una hora, y estoy descansado; voy a montar la guardia por ti; duerme que yo te despertaré d su tiempo. Dichas estas palabras le arrojó á pesar suyo, le dejó dormir y se sué á montar la guardia. -Hasta los enemigos de Cárlos podian contar seguramente con su aprobacion y beneplácito cuando obraban militarmente. Habiéndosele escapado un general sajon por medio de sábias maniobras, en una ocasion en que parecia no poderse verificar esto, el príncipe admirado dijo en voz alta : Schulemhourg nos ha vencido. Portose siempre con mas humanidad de la que tienen comunmente los conquistadores. Un dia de accion habiendo encontrado en la pelea á un jóven oficial sueco herido é imposibilitado de andar, le hizo que montase en su caballo y continuó pelcando á pié al frente de su infanteria. -Aunque Cárlos fué en todo tiempo reno: Que es eso? porque no escri- el hombre mas frugal de su ejército, un soldado descontento se atrevió á presentarle un dia un pedazo de pau amohecido y negro, hecho de cehada y centeno, único alimento que las tropas tenian entonces, y aun esto escaso muchas veces. El principe recibió aquel mendrugo sin alterarse, se lo comió todo, y luego dijo con mucha frescura al soldado: No es bueno, pero se puede comer. - Cuando en un sitio ó en una batalla se noticiaba á Cárlos XII la muerte de aquellos á quienes el mas estimaba, respondia sin inmutarse : Muy bien! han muerto como unos valientes en defensa de su principe. Solia decir á sus soldados: Amigos mios, acercaos al enemigo sin disparar; eso es bueno para los cobardes. — El vestido de este príncipe era siempre muy sencillo, y habiendose avanzado mucho en el sitio de Thorn con uno de sus generales llamado Lieven, que llevaha un vestido azul hordado de oro, conoció que este general seria muy visible, y le mandó que se pusiera á su espalda. Lieven conociendo demasiado tarde su falta de haberse pnesto un vestido tan sobresaliente, y temiendo asi mismo al rey, dedaba si debia obcdecer. Impaciente el monarca le coge de un brazo, se pone delante de él y le cubre; en el mismo instante una bala de cañon que venia por el flanco derriba muerto al general, en el puesto que apenas acababa de dejar el rey. La muerte de aquel hombre acaecida en lugar de la suva porque queria salvarle, confirmó Cárlos en el error en que estuvo toda su vida de la predestinacion absoluta; y este error mismo que favorecia á su valor, puede servir en cierto modo para disculpar su temeridad.

- Ocupado este monarca en un negocio de importancia, fué muy de madrugada a casa de su ministro para conferenciar con él. Como estaba todavia en cama, aguardó el príncipe an rato. Le esperaba tambien en la antesala un soldado : Cárlos le hizo varias preguntas, á que él contestó con indiferencia. Al fin abren ; sale el ministro dando mil disculpas á su rey, y el soldado confuso de haberle hablado con tanta libertad se arroja á sus pies y le dice : Senor , pérdoneme V. M... yo os tuve por un hombre. – Hisiste bien, respondió Cárlos: nada se parece mas d un hombre que un rey. Los historiadores han alabado la liberalidad de este príncipe; pero era escesivo en ella, como en sus demas virtudes. Grothusen su favorito y tesorero era el dispensador de sus liberalidades. Era este un hombre que gustaba tambien de dar como su Señor. Un dia le presentó una cuenta de 70000 escudos en dos líneas diciendo: « 10000 escudos que se han dadorá los succos y a los genízaros, en virtud de las órdenes generosas de V. M.; y el resto que vo me he comido. » Ved ahi como quiero yo que me den sus cuentas mis amigos, dijo el rey: Mullen me hace leer paginas enteras para sunas de 10000 escudos: a mi me gusta mas el estilo lacónico de Grothusen. - Uno de sus oficiales veteranos tenido por avaro; se le quejaba una vez de que S. M. se lo habia dado todo á Grothusen, y el rey le respondió: Yo no doy el dinero sino d los que saben gastarlo. – La Historia de Cárlos XII se halla escrita en sueco por Norberg, su capellan, en 5 tomos en 4, y traducida en español en 2 tomos en 8. Este príncipe habia recibido una educación esmerada : sabia la historia, la geografia, las matemáticas, las lenguas antiguas y hablaba el aleman y el francés. Era naturalmente justo, pero castigaba severamente la falta de disciplina en sus ejércitos.

· CARLOS XIII de Suecia, bijo de Adolfo Federico proclamado en 1751, y de Luisa Ulrica hermana de Francisco el Grande, nació en 1748, y fué condecorado desde su infancia con el título de Gran almirante. Su educacion que fué confiada á hombres ilustrados, tuvo por principal objeto la enseñanza de las ciencias marítimas, por lo cual llegó Cárlos á ser muy instruido en todas las que constituyen un buen almirante. Para que juntase la práctica á la teórica, dispusieron que liciese un crucero en el mar Baltico y el jóven príncipe dió pruchas de su inteligencia en el arte de la navegacion. Emprendió en 1770 un viage á Prusia, Alemania, los Países Bajos y la Francia y recibió en Berlin la condecoracion del Aguila negra de mano de su tio Federico II. Habiendo muerto su padre Adolfo Federico, durante su ausencia fué ocupado el trono por su hijo Gustavo III. De vuelta á Suecia, enterado de las intenciones del rey su hermano que queria libertar la monarquia del yugo que le imponia un orgulloso senado, pasó á Escania v por el movimiento que obligó á bacer á las tropas que mandaba apresuró los progresos de aquella importante revolucion. Recompensóle su hermano nombrándole gobernador general de Estocolmo empleo que conservó basta el año 1773 : un año antes habia sido declarado duque de Su-

Suecia contra la Rusia en 1788, tuvo este príncipe el mando de la escuadra que derrotó la de los rusos en el golfo de Finlandia , y mereció nuevos elogios por haber llevado la suya en una estacion rigurosa al puerto de Karlscrona, sin que hubiese esperimentado la menor averia. Hallándose encargado de mantener el órden en el ejército de Finlandia, desempeñó tan satisfactoriamente esta comision difficil. que los estados le bicieron un don considerable y el rey le concedió la prerogativa de tener para su guardia un cuerpo de los de la casa real. Gustavo III se mostró muy opuesto á la revolucion francesa obrando asi segun los principios con que en sus propios estados babia restituido todo su esplendor á la monarquia legitima. Acababa de formar Gustavo un ejército numeroso y valiente para restablecer el poder real en Francia, cuando ca medio de un baile de máscara fué asesinado por un traidor en 1792. No habiendo ann llegado á la mayor edad su hijo único, fue confiada la regencia á su tio el duque de Sudermania, y en las circunstancias delicadas en que la minoridad de un principe constituye siempre un reino, adoptó el regente un sistema de paz mediante el cual pudo fomentar el comercio y la navegacion. Para protegerla mejor en los mares del norte, reunió el pabellou sueco al de Dinamarca y jamás se vió en estado mas próspero el comercio de ambos países. Luego que llegó à la mayor edad el príncipe heredero del trono en 1796 el duque de Sudermania se retiró á su quinta de Rosesberg, y el nuevo rey que tomó el nombre de Gustadermania. Cuando la guerra de vo IV, adoptó el plan de su padre

contra la Francia y declaró inmediatamente la guerra à la Rusia. Esta declaracion que comprometia la Succia en una guerra tanto mas designal, cuanto el ejército no tenia un Gustavo III que le mandase, descontentó á todos los gefes minitares y políticos; y el rey que se habia hecho sordo á todas las reclamaciones, se vió por último en la dura precision de abdicar la corona en favor de su tio el duque de Sudermania que fué proclamado en 29 de Julio de 1809 en la catedral de Estocolmo bajo el nombre de Cárlos XIII, y al punto celebró la paz con Bonaparte. Bernadotte general de Napoleon, durante su embajada en Suecia habia sabido Iracerse popular y atraerse partidarios entre los personages mas distinguidos de aquel reino. El rev destronado tenia un hijo que era el principe Cárlos de Augustemberg, á quien la naturaleza y el derecho de sucesion llamaban al trono á lo menos por fallecimiento de Carlos XIII. Un partido poderoso olvidando la altivez nacional y sostenido por Napoleon, se declaró á favor de Bernadotte, y el rey que se encontraba sin hijos, entró en este proyecto, no teniendo ninguna consideracion a los derechos de su sobrino. Bernadotte fué proclamado príncipe heredero en 1812, y reina actualmente bajo el nombre de Cárlos XIV debiendo sucederle el principe Oscar su hijo. Cárlos XIII manifestaha un particular afecto á su hijo adoptivo, el nuevo príncipe real, como tambien al bijo único de este. Cuando se acabó la educacion del príncipe Oscar, el rey en medio de los estados que había conmessado le dirigió un discurso muy athio sin duda, pero que hubiera i ris, de donde sué arrojado despues

Ċ.

debido reservar para el nieto de un hermano que en aquel mismo momento recorria la Europa como un viajero uscuro. En este discurso se observan las frases signientes : «Merece el amor de los pueblos » por medio de la justicia, por el » órden y el vigor en todas tus em-» presas : aprecia tus deberes y res-» peta la dignidad del hombre adon-» de quiera que la encuentres...» Cárlos XIII murió de edad de 70 años. en 5 de febrero de 1818, y en él acabó la dinastia de los antiguos reyes de Succia. Desde 1765 era presidente de la sociedad de las ciencias de Upsal. Formó el museo de Estocolmo, y una academia militar en que doscientos jóvenes aprenden las matemáticas, la táctica, la geografia, la historia y la navegacion. Tenia este príocipe ciertas prendas á la verdad dignas de alabanza, cuales eran las de ser un sábio amante de las ciencias y de la justicia, protector de las artes y de las letras, humano y benéfico.

CARLOS II de Navarra conde de Ebreux llamado el Malo, nació en 1332, dotado de entendimiento. de elocuencia y de valor, pero con una perversidad que empañó el brillo de aquellas buenas calidades. Hizo asesinar á Cárlos de España de la Cerda condestable de Francia por el resentimiento de haberse dado á este príncipe el condado de Angulema que el pedia para su muger hija del rey Juan. Cárlos V de Francia bijo de este monarca y lugar teniente general del reino hizo arrestar á Cárlos el malo, pero el navarro habiéndose salvado de sa prision concibió el proyecto de hacerse rey de Francia y corrió á soplar el fuego de la discordia á Pade haber cometido todo genero de escesos. Desde el momento en que Cárlos V ciño la corona, el rey de Navarra, buecó un pretesto para volver a tomar las armas, y habiendo quedado vencido, se celebró despues un tratado de paz entre ambos monarcas en el año 1365. Mediante este tratado quedó el conde de Ebreux en posesion de su patrimonio, y se te dió la ciudad de Montpeller y sus dependencias por sus pretensiones sobre la Borgoña y la Champaña. Su arma favorita era el veneno y se supone que hizo uso de él contra Cárlos V. Falleció en 1367 esperimentando una muerte digna de su vída. Se habia hecho envolver en unas sábasas empapadas en aguardiente y azufre, hien fuese para reanimar so calor debilitado per sus desórdenes ó bien para curar su lepra. Prendióse fuego á las sábanas, y le consumió hasta los huesos, segun cuentan todos los historiadores franceses: esto no obstante, en la carta que el obispo de Dax, su principal ministro escribió à la reina Blanca hermana de este principe y viuda de Felipe de Valois, no se hace mencion alguna de aquellas horroresas circunstancias y si unicamente de los agados dolores que el rey habia sufrido en su última enfermedad, con grandes demostraciones de penitencia y de resignacion á la voluntad de Dios.

CARLOS III de Navarra, apellidado el Noble, hijo y sucesor del precedente; fué coronado en Pamplona en 29 de julio de 1590 á los 25 años de edad. Apenas babia conpado el trono se apresuró á reformar los abases introducidos en el seino, y fijó toda su atencios en

sus vecinos. Dotado de los talentos y de las buenas prendas de su padre sin tener sus vicios, supo negoi ciar con la Inglaterra, Aragon y Francia diversos convenios ventajosos, cuyo resultado fué el conservar la paz en su reino cuando todos los estados limítrofes se veian devorados de discordias y guerras civiles. Mereció este príncipe el reconocimiento de la Francia toda, á cuya paz pública contribuyó reconciliana do las dos facciones de Orleans y de Borgoña. El infortunado Cárlos VI y la familia real encontraron en Cárlos el noble un apoyo despues del asesinato del duque de Orleans por Juan de Borgoña, y tuvo mucha parte en los dos tratados de Chartres y de Bicetra. Bajo su cetro paternal, florecieron la industria, las artes y las letras, y murió en Olite en 8 de sotiembre de 1425, llorado de sus subditos y de- 🐭 jando entre sus vecinos una memoria honrosa.

CARLOS el Temerario, duque de Borgoña, hijo de Felipe el Bueno y de Isabel de Portugal, nació en Dijon en 1435, y se distinguió bajo el nombre de conde de Charolais en la batalla de Rupelmonde. antes de haber cumplido los 19 años. Manifestó desde los principios su violento carácter con su aversion à los señores de la casa de Croi favoritos de su padre, y despues ' por el ódio implacable que tuvo al rey Luis XI. Habiéadose formado contra este mouarca un partido de descontentos, Cárlos el Temesario se puso al frente de ellos, y atravesando luego la Flandes y el Artois se presentó delante de Paris á la cabeza de 20000 combatientes. Presentóse al duque de Borgoña el vivir en armonia con les principes l'obispo de la capital de la Francis!

Alano Chartier como diputado por l'de á la condicion humillante de el rey para hacerle reflexiones sobre la injusticia de la guerra que hacia á su soberano, y Cárlos el Temerario respondió : «Decid á » vuestro amo que siempre hay su-» ficientes motivos contra un prín-» eine que sabe hacer uso del hier-» ro y del veneno; y que marchan-» do contra él, cualquiera está en » la certeza de que hallará nume-» rosos partidarios en su tránsito. » Por lo demas solamente he tomaa do las armas á solicitud de los » pueblos, de la nobleza y de los » príncipes : he aqui mis compli-» ces. » Trabóse en breve la batalla de Montheri y quedó la victoria por el beredero de Borgoña, que desde entonces adquirió por sus talentos militares aquella ciega presuncion à la cual pueden atribuirse sus reveses. Sucedió Gárlos á su padre en 1467 y casi al mismo tiempo venció en S. Tromp á los liejeses, y manifestó contra ellos el mayor rigor, vengándose seguidamente de un modo aun mas terrible de los ganteses, por las concesiones que estos le habian arrancado violentamente antes de aquella espedicion. Al año siguiente habiendo casado con Margarita de Yorck bermana del rey de Inglaterra se proposo renovar la guerra civil en Francia. Se habia dejado desarmar no obstante por una suma de 120000 escudos de oro que le habia dado Luis, cuando, durante una entrevista en Perona, adonde habia pasado este monarca, le informaron de que los liejeses escitados por el mismo Luis acababan de aublevarse nuevamente y de hacerse dueños de Tongres. El artificioso Luis XI cogido en el lazo que habia tendido á su rival, se vió forza-

accempañar á Lieja á su implacable adversario y de ser testigo del castigo terrible que sufrió esta desgraciada ciudad por la rebelion que él habia fomentado. Se ha observado particularmente que despues de aquel triunfo el carácter del duque de Borgoña adquirió aquella crueldad feroz que le hizo ser el azote de las naciones vecinas y el autor de «u propia ruina. Desde entonces fueron funestas todas sus empresas. Los suizos le ganaron las victorias de Granson y de Morat en 1475 : en esta última batalla perdió aquel hermoso diamante, vendido entonces por un escudo, y que el duque de Florencia compró despues por tan alto precio. Las picas y los montantes de los suizos triunfaron de la gruesa artilleria y de la caballeria de Borgoña. Encoutró por fin la muerte de un hachazo que le dieron en la cabesa en 5 de enero de 1477 cuando iba buyendo por una llanura cerca de Nanci, plaza que le habia sido arrebatada por el duque Renato de Lorena, y ante el cual una parte de su ejército sosténia el sitio bajo el mando de un tal Campo - Baso cuya traicion ocasionó su pérdida. Este principe último campeon del feudalismo en Francia, solo era cruel en la guerra: usaba de rectitud y justicia gobernando sus estados, y jamas se notaba en su gobierno la dureza con que el mismo se trataba. Ha dado argumento al conde de Arlincourt para su romance del Solitario.

CARLOS DE BLOIS O DE CHA-TILLON, hermano segundo de Luis conde de Blois; casó en 1337 con Juana de Pentiebre hija de Guido de Bretaña; y por una de las com sécuencias de este matrimonio lue



CARLOS III. DE ESPAÑA
Rey justo, sabio, benefico y feliz.

Pablo Alabera e ?

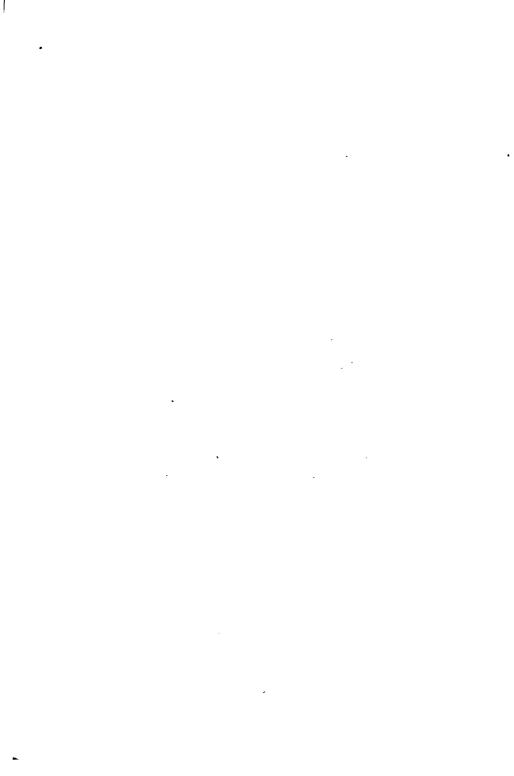

solemnemente reconocido por la mayor parte de los señores y barones como heredero presuntivo de la soberania del duque Juan III que no tenia hijos. Mas habiendo muerto este, su herencia fué disputada por Juan coude de Montfort, hermano del duque de Bretaña; y á esto siguió una guerra sangrienta que duró 23 años. Durante esta larga lucha, en la cual tomaron parte las córtes de Francia y de Inglaterra, y que no terminó hasta la muerte de Cárlos de Blois acaccida en 29 de setiembre de 1364 en la batalla de Auray, se manifestó el grande earacter de la condesa de Montfort; y aquella época ha llegado á ser memorable por muchos combates en que se distinguieron particularniente Gualtiero de Manni, Dubleskin y Juan Chandos. No carecia Cárlos de valor y de generosidad; pero llevó á tal estremo sus práctieas de devocion, que aun los mismos señores de su partido decian haber nacido mas bien para monge que para gobernar un estado. Cuando murió la encontraron ceñido de un cilicio de cerda blanca; y bajo el pontificado de Paulo V se practicaren diligencias para su canonizacion, las cuales fueron suspendidas en tiempo de Gregorio XI á peticion de Juan de Montsort entonces duque de Bretaña, temeroso de que la memoria del vencido perjudicase á la gloria del venocdor...

CARLOS DE BORBON, hijo de Guilberto conde de Montpensier, nació en 1489, y fué hecho condestable de Francia en 1515. Habiendo llegado á ser virry del Milanesado se hizo amar de la nobleza por su política y del pueblo por su afabilidad. Se habia cubierto de laureles en todas las acciones de

guerra y particularmente en la batalla de Mariñan, cuando la reina madre Luisa de Saboya le movió un pleito, disputándole los dominios de Borbon. Coligóse entonces Cárlos con el emperador y el rey de Inglaterra contra la Francia su patria, y babia ya entrado en el pais enemigo cuando Francisco I le envió á pedir la espada de condestable, á lo cual respondió: « que » ya se la habia quitado en Valen-» ciennes cuando confió a Mr. de » Alenson el mando de la vanguar-» dia que le pertenecia. » Habiendo ascendido Cárlos á general de los ciórcitos del emperador, marchó á poner sitio á Marsella en 1524 y se vió obligado á levantarle. Mas dichoso fué en las batallas de Biagras y de Pavía á cuyas victorias contribuyó poderosamente con su pericia militar y su valor. Quedó prisionero de los españoles Francisco I en la última de aquellas dos batallas, y Borbon compadecido de la desgracia de su antiguo soberano pasó a España en su seguimiento para interceder por el y mirar por sus intereses durante las negociaciones del emperador con su prisionero. Un señor español negandose 4 dejar su casa para que en ella se alojase el duque de Borbon, « nada » puedo negar á V. M., dijo á Cára los V, pero si el duque se aloja » en mi casa, la pegaré sucgo en » el momento que el salga de ella » como a un lugar infectado de la » perfidia y por consiguiente indig-» no de ser habitado por gentes de » honor. » De vuelta al milanesado. hizo este general algunas gestiones equívocas que dieron motivo á dudar si era ó no tan infiel á Cárlos V como lo habia sido á Francisco I. Cuando se acogió a la proteccion de aquel emperador fijaron en la corte, de este un pasquin en él cual representaban á este principe dando unos títules é despachos al condestable y detras de ellos liabia uno que hacia señas al emperador diciendole : Cartos estadialerta. A pooo tiempo marchá Borhon al sitio de Roma, y en el pereció en 1527, siendo uno de los primeros que marieros en el asaltor Aquel dia se vistió de uniforme hianco para ser decia el primer blanco de los sitiados, y la primera insignia de los sitiadores. Temerosos de que su cuerpo fuese insultado por el pueblo romano, sus soldados que le eran muy adictos, le ilevaron à Gacta donde le erigieron un magnífico mausoleo. Su sepuicro ha sido destrnido, pero su cuerpo embalsamado ha liegado a ser un objeto de curiosidad para los viageros. Durante mucho tiempo fué mirado Cárlos como el hombre mas honrado, el señor mas poderoso y el mas grande capitan de la Francia; pero los chismes y enredos de la reina madre ocasionando su evasion quitaron á sus virtudes todo el brillo que tenian. Mr. Baudot de Jully, ha publicado un romance, bajo el nombre del duque de Borbon en 1706 en 12, y el conde Guilberto ha compuesto una tragedia impresa en 1785, en 8, titulada : El condestable de Borbon.

CÁRLOS DE FRANCIA, conde de Aujon, bermano de S. Luis, nació en 1220 y casó con Beatriz heredera de Provensa que le acompañó á Egipto donde fué hecho prisionero en el año 1250. A su vuelta rindió este príncipe las ciudades de Arles, Aviñon y Marsella

y que aun despues de rendirse à Cártos conservaron grandes privilegios. Se le diò la investidura del reino de Nápoles y de Sicilia en 1265; y muchos críticos atribayes a esta época el origen del homesage que rindon amualmente á la Santa Sode los reyes de Napoles, homenage que otros suponen provenir desde los tiempos de Roberto Guiscardo. Veneid y mató en los llanos de Benevento á Manfredo usurpador de aquél reino; y la muger, los bijos y los tesoros del vencido fueron entregades al vencedor quien hizo perecer en una cárcel á la infeliz viuda y á un hijo que tenia consigo. Conradino duque de Suavia y nieto del emperador Federico II acudió con Federico de Austria à recobrar la herencia de sus abuelos y al cabo de dos años quedo prisionero y fue muerto en la plaza pública de Nápoles á manos del verdugo. Semejantes tiramias hicieron detestable à Cárlos. en tal manera, que un gibelino sumamente adictora la casa de Suavia y ansioso de vengar su sangre derramada, tramó una conjuracion contra el duque de Anjou en la cual fueron cómplices muchas personas respetables por su influjo y poder. El cabeza de la conspiracion era el famoso Juan de Procida, cuyos bienes habia confiscado el inhumano Carlos seduciendo ademas á su muger, segun muchos historiadores. Sublevaronse los sicilianos, y en el dia de Pascua de Resurreceion de 1282 al toque de campana de vísperas, fueron degollados en la isla todos los franceses : unos en las iglesias, otros en las puertas ó en las plazas públicas, y otros en fin en sus mismas casas. El número que pretendian ser independientes de personas degoliadas ascendió á

8000. Falleció Cárlos en 1285, con | el dolor de haber incitado á sus súbditos con su violencia y su crueldad á entregarse á aquella vengauza estremada, conocida bajo el nombre de *Visperas sicilianas*. Como si Dios hubiese querido reservar para los últimos momentos de Cárlos el castigo de sus crimenes, poco antes de morir recibió la noticia de que el siciliano Luria habia quemado su escuadra destinada á reconquistar la Sicilia, y que otra escuadra no menos formidable habia sido destruida por los aragoneses que-

dando su bijo prisionero. CARLOS IV de Lorena, nieto de Carlos III de Lorena; principe guerrero y de gran genio, pero díscolo y caprichoso. Malquistose frecuentemente con la Francia, que le despojó por dos veces de sus estados, y le redujo a subsistir del recurso de su ejército que alquilaba, digamoslo asi, a los príncipes estrangeros. En 1641 firmó la paz é inmediatamente se declaró á favor de los españoles que menos fáciles de engañar que los franceses, y contando poco con la fidelidad de Carlos le encerraron en la ciudadela de Amberes y de alli le trasladaron a Toledo donde estuvo hasta el año 1659. En el 1662, firmó el tratado de Montmartre, por el cual instituia heredero de sus estados á Luis XIV, bajo condicion de que todos los príncipes de su familia setian declarados príncipes de la casa real de Francia, y les seria permitido imponer un millon de contribucion al estado que cedia. Este tratado produjo algunas discordias en el ducado de Lorena, contra el eual envió el rey al mariscal de la Ferté que consiguió la sumision. El

sús estados en 1670 y Cárles ácostumbrado á perderlos, remaio su pequeño ejercito al del emperador. Le derrotó Turena en 1674 y Cárlos se vengó en los nobles reupidos en Anjou á quienes derrotó y sitiando al año siguiente al mariscal de Crequi en Treveris, se apoderó de la plaza y le hizo prisionero. Murió cerca de Birakuenfeld en el mismo año 1675 a los 72 de su edad.

CARLOS DE LORENA, arzobispo de Reims, y de Narbona, obispo de Metz, Verdun, Luzon y Valencia del Delfinado, abad de S. Dionisio, de Fecam y de Cluni, nació en Joinville en 1525, y era hijo de Claudio de Lorena primer duque de Guisa. Honróle Paulo III con la purpura romana en 1547 y siendo ya cardenal se distinguió en el coloquio de Poissi, haciendo admirar su elocuencia. En 1560 propuso establecer la inquision en Francia, alegando que por este medio se habia preservado constantemente la España, el Portugal y la Italia de la calamidad de las guerras civiles en que la heregia habia sumergido el resto de la Europa: Se opuso a esta proposicion el canciller L'Hopital, y para decidir la cuestion el rey de Francia atribuyó a los obispos el conocimiento del crimen de heregía con esclusion de los parlamentos. Asistió el cardenal de Lorena al concilio de Trento donde desplegó su zelo á favor de la Iglesia y la conservacion de la doctrina católica, contra los esfuerzos de los sectarios, y de vuelta á Francia fué enviado de embajador á España por Carlos IX de quien era ministro de hacienda. Habiendo tenido una debilimariscal de Crequi le despojó de I dad en una procesion de penitentes

de Leon, y no habiendo querido ratirarse por miedo de turbar la ceremonia, le acometió una calentura que le condujo al sepuiero en 1574. En el año anterior habia fundado la universidad de Ponta-

CÁRLOS DE LORENA, duque de Mayena, segundo hijo de Francisco de Lorena duque de Guisa, nació en 1554 y siendo jóven se distinguió en los sitios de Poitiers, de la Rochela, en la batalla de Moncontour y derrotó à les protestautes en la Guiena, en el Delfiuado y Saintonge. Habiendo sido muertos sus hermanos en los estados de Blois, adoptó sus proyectos, se declaró gete de la liga, y tomó el título de lugar teniente general del estado y la corona de Francia. Duraute mucho tiempo se manifestó envidioso de su hermano el Acuchillado cuyo valor tenia sin tener su actividad. Marchó contra su rey legítimo Enrique IV al frente de 30000 hombres, fué derrotado en la jornada de Arques, y despues en la de Ibri aunque el ejercito del rey apenas pasaba de 7000 hombres. Habiendo hecho ahorcar la faccion de los Diez y seis, al primer presidente del parlamento de Paris y dos consejeros que se oponian á su insolencia, el duque de Magnicia condenó al mismo suplicio á cuatro de aquellos facciosos, y con este golpe atrevido estinguió aquella cábala que á el mismo hubiera sacrificado. Persistió constantemente en mantener la liga, basta que habiendo sufrido muchas derrotas, hizo al fin un convenio con el rey en 1599: Esta paz, dice el presidente Henault, hubiese sido mas ventajosa para él si antes la hubiese hecho; y aunque se le reconoce por un grande hom- arrojó a los prusianos de toda. la

hre, es constante que no habia sabido hacer bien la guerra ni la paz. Murió en Saissons en 1611.

CARLOS ALEJANDRO DE LOREYA hermano del superador Francisco. gobernador de dos Paises - Bajos. gran macetre de la órden Teutónica, nació en Luneville en 1712. A poco tiempo del matrimonio de sa bermano con la heredera de la casa de Austria, fue nombrado general de artilleria y despues feldmariscal, mandó el ciercito en Bohemia en 1742, y habiéndose apoderado de Czaslan presentó batalla al rey de Prusia y consiguió la victoria aunque perdiendo casi toda su caballeria. Hizose la paz en el mismo año entre el rey de Prusia y la reina de Hungria y entonces el príncipe Cárlos dirigió sus armas contra los franceses que hacian grandes conquistas en Bohemia; se apoderó de Pisek y Pilsen, sitió á Praga en 28 de julio y tomó á Leutmeritz antes de concluir esta campaña. En 1744 mandó en el Rin, rio que atravesó en 2 de julio del medo mas glorioso, y apoderándose de las líneas de Espira, de Germersheim, de Lauterbour y de Haugenau se estableció en medio de la Alsacia; pero el rey de Prusia violando la par de Breslau hizo una incursion que obligó al principe Cárlos á abandonar su conquista, por lo cual tuvo que retirarse y volver a pasar el Rin en Beatheim en 25 de agosto en presencia del ejército francés. Volvió nuevamenta á Bohemia y arrojó de lo conquistado al rey de Prusia; mas este monarca le venció al año siguiente en Frietberg y en Prannits. Mandó otra vez los ejércitos austriacos en 1757, derrotó al general Keith,

Bohemia, y en el mismo año, en 22 de noviembre, volvió á derrotarlos cerca de Breslau; pero no tuvo la misma dicha en 5 de diciembre siguiente en la batalla de Liza donde fué vencido. Este príncipe muchas veces desgraciado en la guerra fué no obstante un gran general, valiente, intrépido en los peligros, y sábio en el cousejo, haciendose temer muchas veces aun despues de su derrota. Nadie tuvo mas acierto que él para elegir un campo, fortificarle, y hacer una retirada segura y honrosa. Se hacia amar y admirar, tanto por su generosidad y su afable carácter como por su ingenio y sus estensos conocimientos en la historia, la filosofia, las matemáticas, la mecánica y un amor síncero á la religion. Los literatos encontraban en él un trato familiar; y su biblioteca y su gabinete de antigüedades é historia natural estaba siempre abierto para los curiosos. Bajo su gobierno fueron respetadas las leyes, mantenida constantemente la abundancia, protegido y estendido el comercio, y los pueblos en general felices. Los estados de Brabante le erigieron una estátua pedestre de bronce y en la casa de los fabricantes de cerveza de Bruselas, se vé otra estátua ecuestre en memoria del mismo Cárlos. Murió este príncipe en 1780 en la quinta de Tervueren.

CARLOS EMMANUEL III, rey de Cerdeña, hijo de Victor Amadeo II, nació en Turin en 1701. Educáronle sus padres bajo la direccion de escelentes maestros, y asi desplegó muy temprano los talentos que habia recibido de la naturaleza para la guerra y la política. A consecuencia de haber renunciado su padre espontaneamente la co-

rona en 1730, Cárlos Emmanuel subió al trono y le ocupó como gran príncipe. Éntró en 1733 en los proyectos de la España y de la Francia para debilitar la casa de Austria, y despues de haberse distinguido con algunas acciones memorables en esta corta guerra, principalmente en Guástala, donde ganó á los imperiales una victoria esclarecida, firmó la paz y obtuvo varios feudos en el Milanesado. A esta paz celebrada en 1738 sucedió una guerra que armó á casi toda la Europa y el rey de Cerdeña, indeciso por algun tiempo se unió á principios de 1742, con la reina de Huugria contra la Francia y la España; alianza que fué para el poco venturosa. En tanto que se apoderaba del Milanesado y de la Mirándula, los españoles y los franceses habian penetrado en el Piamonte y sitiaban á Coni. Obligado Cárlos Emmanuel á marchar al socorro de aquella plaza presentó batalla en 30 de setiembre de 1744, en la cual perdió mucha gente, y viendo el campo cubierto de cadáveres de sus soldados, no pudo contener sus lágrimas. Tuvo luego su desquite, y ostigó de tal manera al enemigo que al cabo le venció sin pelear, y tuvo la dicha de hacer una pez ventajosa, quedando en posesion de tedas las adquisiciones de que entonces gozaba y principalmente de los distritos que le habia cedido la reina de Hungria por el tratado de alianza de 1742. Dedicado enteramente al buen gobierno de sos subditos hermoseó sus ciudades, fortificó sus plazas, disciplinó sus tropas y todo lo arregió por sí mismo, hasta que murió en 20 de febrero de 1773. No quiso tomar parte en la guerra de 1756, sacrificando asi

su inclinacion á las armas por el! reposo y la dicha de su pueblo. Su sábia economia en la administracion de las rentas del Estado, su indiferencia al fausto y los placeres, su cuidado en no abandonar las riendas del gobierno en manos subalternas le facilitaron el medio de reformar muchos abusos, de hacer establecimientos útiles, y de dar la abundancia à un país estéril. Trabajó sin descanso en hacer disminnir las contribuciones que la guerra habia hecho necesarias, y habiéndolo conseguido en 1768, dijo con este motivo á uno de sus cortesanos estas palabras memorables: w hoy es el dia mas feliz de mi vi-» da; acabo de suprimir el último » impuesto estraordinario. » Todas las clases del estado fueron arregiadas sábiamente; la disolucion proscrita y el juego reprimido y moderado. Reinaba una confusion estraordinaria en los diferentes ramos de la legislacion, y Cárlos Emmanuel introdujo en ellos el órden espidiendo juiciosos decretos, que simplificando la administracion de justicia, simplificaron y abreviaron sus trámites. Su código intitulado: Leyes y Constituciones, fueron publicadas en Turin en 1770 en latin y en francés en 2 tomos en 4. Protegió la religion y los talentos de sus ministros, daudo por concurso todos los beneficios y dignidades eclesiasticas, aun los obispados.

de Cerdeña, hijo mayor de Victor Amadeo III; nació en Turin en 1751. Antes de subir al trono tuvo el título de príncipe del Piamonte y fué su preceptor el cardenal Jerdil quieu inculcó en el corazon de su jóven alumno los sentimientos principes del preceptor el cardenal Jerdil quieu inculcó en el corazon de su jóven alumno los sentimientos principes del preceptor el cardenal Jerdil quieu inculcó en el corazon de su jóven alumno los sentimientos principes del preceptor el cardenal Jerdil quieu inculcó en el corazon de su jóven alumno los sentimientos priblica, con lo cual aumentó el número de los descontentos. No pudiendo luchar contra un enemigo formidable se sometió a todas las vejaciones dil directorio de la Francia 10000 fusiles

durante sus dias. Casó en 1775 con María Adelaida de Francia hermana de Luis XVI, y este enlace estrechó mas y mas las relaciones que existian entre la casa de Francia y la de Saboya. Habiendo estallado la revolucion francesa en 1789 los príncipes franceses se refugiaron al Piamonte y Victor Amadeo les acogió con la bondad y los honores de que eran dignos unos príncipes desgraciados. El gobierno anárquico de la Francia le declaró en fin la guerra en 1792; los franceses se apoderaron de la Saboya y del condado de Niza; y cuatro años despues invadió Bonaparte el Piamonte. Victor Amadeo abandonado por los austriacos y habiendo perdido la batalla de Mondovi, se vió precisado á capitular con el general francés, entregarle sus principales plazas y firmar un tratado que abria á los franceses la entrada para toda la Italia. Murió Victor Amadeo en 16 de octubre del mismo año de 1796, y dejando la corona á su hijo Cárlos Emmanuel, se encontró este principe en la situacion mas crítica sin tener medio alguno para resistir á sus poderosos enemigos. En el grande apuro en que se encontraba el tesoro real, le propusieron un plan que tenia por objeto declarar una bancarrota de las deudas del Estado, pero el rey desechó esta medida violenta, aunque se vió forzado á verificar muchas reformas en todos los rámos de la administracion publica, con lo cual aumentó el número de los descontentos. No pudiendo luchar contra un enemigo formidable se sometió á todas las vejaciones que le imponia, y despojando por último sus arsenales cedió al direc-

por un precio muy bajo. Estendióse por todo el Piamonte una multitud de revolucionarios que atizaban por todas partes el fuego de la rebelion y Carlos Emmanuel mandó que se hiciesen pesquisas severas contra elios, mas no por esto desistieron los mal intencionados. Firmó no obstante en 5 de abril de aquel año un tratado de alianza ófensiva y defensiva con la Francia, la cual le garantizaba su corona y la posesion de sus estados, bajo condicion de que el rey suministraria á la república un cuerpo de 10000 hombres á lo menos y que las tropas francesas tendrian espedito el paso por el Piamonte. Acercábase el momento de la esplosion, y no tardó en presentarse el pretesto que esperaba el directorio para electuarlo. Propagahase por todas partes la revolucion en el Piamonte; muchos individuos escapándose de la cuchilla de la ley, se refugiaron en Génova que estaba entonces bajo la proteccion de la Francia; el rey de Cerdeña pidió que le fuesen entregados aquellos insurgentes, y habiendóselo negado, creyó que debia declarar á aquella república la guerra como lo efectuó en 1798. Pero asi que hubieron empezado las hostilidades por la parte de Oneille, el directorio francés declaró tambien la guerra al rey de Cerdeña que se vió encerrado en su capital y obligado á recibir una guarnicion francesa en la ciudad y aus fuertes. No teniendo ya ningun medio probable de salvar sus estados, en 7 de diciembre se vió reducido á firmar una acta de abdicacion, y saliendo de su capital á los dos dias, se dirigió ácia la Toscana donde se detuvo por dos meses a causa del mal lel horrible proyecto de quitarle la

estado de su salud. En 24 de febrero de 1799, se embarcó en Livorno, tomó el camino de Cerdeña y habiendo llegado á Cagliari protestó solemnemente contra el acta de abdicacion que le habian arrancado las violencias del directorio y de los generales franceses. Abdicó la corona en 4 de junio de 1802 á favor de su hermano el duque de Aosta que ha reinado bajo el nombre de Victor Emmanuel, y despues de un reinado desgraciado se retiró á Roma donde se entregó á ejercicios piadosos en que habia empleado una parte de su vida. Alli tuvo una dulce compensacion de sus penas pasadas, oyendo proclamar a su difunta esposa Venerable por Pio VII, en 10 de abril de 1808. Hacia Cárlos Emmanuel frecuentes mansiones en los monasterios de Sublaco, en el monte Gasino, y por último tomó una habitacion en el de los jesuitas. Poco antes de su muerte quedó ciego, y sufrió esta nueva desgracia con paciencia y resignacion. Acometióle una enfermedad violenta, y á los cuatro dias falleció en 6 de octubre de 1819 siendo de edad de 58 años.

. CARLOS apellidado el Bueno, hijo de S. Canuto, rey de Dinamarca; llegó á ser conde de Flandes en 1119 por fallecimiento de Balduino que le habia instituido su heredero por testamento. Sabedor de que algunos Grandes oprimian á sus súbditos, espidió leyes sábias contra ellos; y Bertoul que habia usurpado la prebostia de S. Donato de Bruges, á la cual era aneja la dignidad de canciller de Flandes, para vengarse del virtuoso conde que reprimia sus injusticias, formó

vida, confiando la ejecucion de ello a unos foragidos que se dirigieron á la iglesia de S. Donato adonde iba el conde todos los dias muy de mañana. Cárlos advertido de lo que tramaban contra su persona se contentó con responder: Siempre estamos rodeados de peligros; basta que tengamos la dicha de pertenecer d Dios. Si es su voluntad que perdamos la vida, y podemos perderla por mejor causa que la causa de la justicia y de la verdad? Mientras que rezaba los salmos penitenciales ante el altar de María Santísima, le acometieron sus enemigos y le asesinaron en 1124. Era un príncipe enemigo de la lisonia, segun refiere un historiador; no estimaba á los que llegaban á hablarle sino á proporcion de la franqueza con que le advertian sus faltas. Mas de una vez apuró sus tesoros en favor de los pobres, y cuando no tenia nada que darles, vendia sus propios vestidos para aliviarlos. Les distrubia por su misma mano el pan, y ropa con que les cubria su desnudez. Hallandose en la ciudad de Iprés se observó que dió en un solo dia hasta 7800 panes. Los amaba en fin tan tiernamente que mantuvo siempre el trigo y otros artículos de primera necesidad á bajo precio, á fin de que no esperimentasen los efectos de la miseria. Por tau sábia y tan cristiana conducta mereció justamente el renombre de Bueno.

CARLOS II apellidado el Cojo, rey de las dos Sicilias, nació en 1248 antes que llegase á ser rey de Napoles su padre Cárlos I de Anjou. En ausencia de este mandaba en Napoles en el mes de junio de 1284, cuando Rogerio de Luria fue á desafiarle con la escuadra de

Sicilia, y presentándole batalla le hizo prisionero y le encerró en una fortaleza de Maltagrisone en Sicilia. Los partidarios de Pedro III rey de Aragon que tenia pretensiones al reino de Sicilia pidieron con instancias la muerte de Cárlos en represalias de la de Conradino, á quien su padre habia hecho quitar la vida. Pero Constanza de Aragon que reinaba entonces en Sicilia le libertó de la muerte y le envió á Barcelona para salvarle de la ira del pueblo. Durante su cautividad, que lo sué por espacio de cuatro años, murió su padre Cárlos I y Roberto conde de Artois hijo de Felipe el hermoso se encargó de la regencia. Cobrando entonces la libertad Cárlos II por mediacion de la Inglaterra, fué consagrado en Roma por el papa Nicolás IV en 29 de mayo de 1289. Los reyes de Aragon, Alfonso y Jaime le disputaron la corona, pero el sumo pontifice les obligó á desistir de su empeño, y Cárlos fué reconocido rey de las Dos Sicilias. En tanto Federico hermano de Jaime babiéndose apoderado de la Sicilia supo mantenerse en ella á pesar de los esfuerzos que hicieron para arrojarle de alli su hermano y Cárlos II y por ultimo se hizo reconocer bajo el nombre de rey de Trinacria, por un tratado de paz celebrado en 19 de agosto de 1302. Habia casado Cártos II con Maria hija única de Ladislao rey de Hungria. El soberano de las dos Sicilias aunque no tenia los mismos talentos militares que su padre, se mostró mas humano y religioso, dedicándose á hacer florecer la religion y las artes en sus estados. Poseia todas las virtudes de un gran príncipe. Era benefico, afable, perdonaba facilmente las faltas y jamás olvidaba los buenos servicios que le hacian. Murió en Nápoles en 1309 de edad de 61 años siendo llorado de todos sus súbditos que miraban en su

pérdida la de un padre.

CARLOSTAD o CAROLSTAD (Andrés Rodulfo), cuyo verdadero nombre-era Bodenstein; nació á fines del siglo 15. Fué canónigo, arcediano y catedrático de teologia en Wittemberg. Dió el bonete de doctor a Martin Lutero y contrajo amistad con él. Un dia que se hallaba de sobremesa apostó con el raso en la mano á que renovaba las opiniones de Berengario contra la presencia real. Obtuvo la palabra y escribió; pero dió en el mayor de los absurdos, que no nos atrevemos á referirlo. Este fanático enredador y singular buscaba el trato de todo el mundo y nadie le queria. Anduvo errante mucho tiempo de ciudad en ciudad persuadiendo á los estudiantes á que despreciasen las ciencias, que solo se atuviesen á la Biblia, quemando todos los libros y que aprendiesen un oficio, en lo cual les dió el ejemplo haciéndose labrador. Fué el primer eclesiástico de Alemania que se casó públicamente, ceremonia que se hiso con mucha profanacion, pues sus discípulos compusieron oraciones á propósito para este matrimopio y las cantaron en la misa. Despues de haber visitado á Zuinglio se retiró á Basilea donde murió en la miseria en 1541. Hay de él muchas obras de controversia despreciadas de los católicos y poco estimadas de los protestantes.

CARMANOLE (Francisco Bussone); célebre capitan italiano, llamado asi del nombre de una ciudad del Piamonte donde nació en 1390. I lo precedente.)

Aunque hijo de padres muy pobres y de oscura familia, llegó por su aptitud y sus servicios militares á la clase de general de las tropas del duque de Milan Felipe Vizconti. Habiendo caido despues en su desgracia, á causa de las intrigas de los enemigos que le suscitó su mismo mérito, se retiró á Venecia, mando los ejércitos de esta república eutonces en guerra con el duque de Milan, y marchando contra este príncipe le obligó á pedir la paz. A pesar de sus servicios no pudo preservarse de las sospechas de traicion de parte del gobierno veneciano. Derrotado en un combate naval fué acusado de inteligencia con el enemigo; y sin mas prueba de esta acusacion, fué decapitado públicamente en 1452. La república senaló una corta pension á las dos hijas de este general cuyo único crimen era el haber dicho que la mayor parte de los nobles venecianos eran soberbios en la paz y cobardes en la guerra.

CARMATH (Hamdan - Iber -Alaschatz), fundador de una secta árabe en el siglo 10, cuya doctrina atacaba los dogmas del islamismo ó mahometismo. Predicaba la comunidad de los bienes y de las mugeres, desechaba toda revelacion, los ayunos, la oracion y la limosna y no imponia freno alguno á las pasiones. Se cree que pereció víctima de la venganza del gese de la secta de los ismaelitas, de los cuales se habia separado para fundar la suya, Segun M. Silvestre de Sacy los Nozairis que aun subsisten boy dia en algunas provincias de la Širia, parece ser un resto de la secta de

los Garmathas.

CARMATHAS, (véase el articu-

CARMELITAS CALZADOS, or den religiosa cuyo nombre deriva del monte Garmelo. Empezó en el siglo 12 en Siria donde vivian en diversos eremitorios muchos peregrinos espuestos á la violencia y á las correrias de los bárbaros. Almerico legado de la Santa Sede en Oriente, y patriarca de Antioquia en el pontificado de Alejandro III fué el primero que los reunió estableciéndolos en el monte Carmelo, en otro tiempo retiro de los profetas Elias y Eliseo, de quienes se llaman sucesores. Alberto patriarca de Jerusalen les dió reglas en 1209 y el papa Honorio III las confirmó en 1224. Su primer hábito era blanco y su capa listada de muchas bandas, pero no siendo este hábito el mas á propósito para su estado, el papa Honorio IV mandó que le mudasen y entonces quitaron las bandas y tomaron el hábito mínimo bajo la capa blanca. En 1238 pasaron con S. Luis rey de Francia a Europa, donde se establecieron, y el papa Inocencio IV mitigó en 1245 la severidad de las reglas que se les habian dado. Esta órden cree ser la mas antigua de todas, pues miran al profeta Elias como su patriarca y fundador porque habitaba en el monte Carmelo. Los carmelitas descalzos fueron restablecidos en el siglo 16 y reformados por Sta. Teresa de esta misma orden en el convento de Avila. Esta santa restableció la primera austeridad ácia el año 1540, asistida de dos religiosos carmelitas el P. Antonio de Jesus y S. Juan de la Cruz; y estableció primeramente un convento de hombres de su reforma cerca de Avila. El papa Pio V habia aprobado su designio y Gregorio XIII le confirmó en Rafael Mengs, y fué nombrado

1580. Esta reforma de carmelitas descalzos está dividida en dos congregaciones, de las cuales cada una tiene su general y sus constituciones particulares, á saber : La congregacion de España que comprende seis provincias y la de Italia compuesta de todos los conventos establecidos fuera de los estados del rey de España.

CARMONA (Juan de), médico español del siglo 16; murió en Sevilla, y ha dejado las obras siguientes : Praxis utiliss. ad curandam cognoscendamque pestilentiam, etc., Sevilla 1581, id. 1590 en 8. – Tractatus an astrologie sit medicis necessaria, id. 1582 en 8. El autor se declara por la negativa. - Otro CARMONA (Fr. Jimenes de), que nació en Córdoba ácia fines del siglo 16 y fué médico de Sevilla, publicó en español un Tratado de la grande escelencia del agua, etc., Sevilla 1616 en 4.

CARMONA (Alfonso), escritor español, nació en Andalucia en el siglo 16. Garcilaso de la Vega le cita en su Historia de la Florida como autor en compañia de Juan Nicolas de Zafra, de una Relacion del descubrimiento y de la conquista de aquella region.

CARMONA (Salvador), grabador, nació en Madrid en 1730. Este célebre artista español fué enviado a Paris pensionado por nuestra academia á fin de que se perseccionase en el estudio de su arte y recibió con grande aprovechamiento las lecciones de Carlos Dupuis. De alli fué enviado á Roma donde 🗪 perfeccionó mas y mas bajo la direccion de los mas hábiles maestros y habiendo vuelto á España en 1760 casó con la bija del célebre

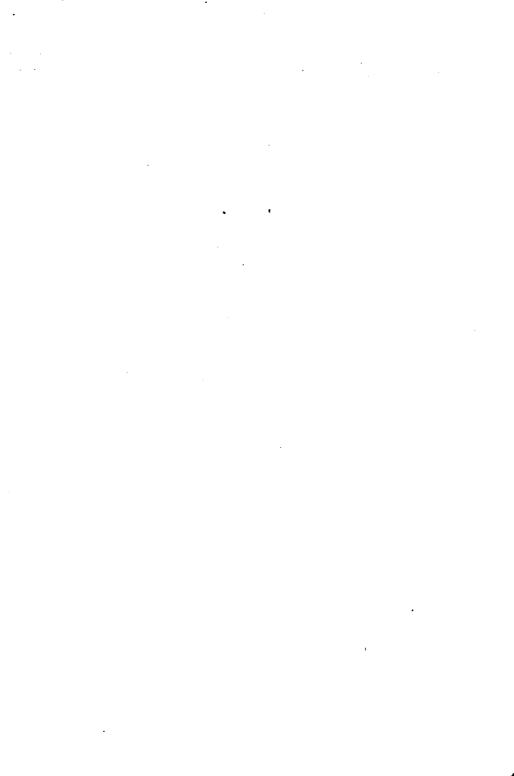



CARNEADES. Fundador de la 3ª academia y gefe del pieronismo!

tre el gran número de láminas que ha dejado este célebre grabador y que son otros tantos monumentos que eternizan su memoria se distinguen particularmente la Historia escribiendo los fastos de Cárlos III, copia de Solimeno. - La virgen y el niño Jesus, de Van - Dick. - La Adoracion de los pastores. - Los retratos de Boucher y de Vermon que grabó para su recepcion en la academia de pintura de Paris, y una Resurreccion del Salvador de Cárlos Vauloo; murió Carmona en Madrid en el año 1807 con sentimiento universal de todos los apasionados á las artes.

CARMONTELL (N), literato frances, nació en Paris en 1717 y murió en 1806. Siendo ordenador del duque de Orleans, padre del actual rey de los Franceses, hizo algunas composiciones teatrales para ser representadas en aquellas ocasiones. Escribia con mucha facilidad por un efecto de su fecunda imaginacion, y habiendo publicado sus Proverbios dramaticos, mereció justamente un lugar distinguido en nuestra literatura. Pintaba tambien con la misma facilidad que escribia, é hizo los retratos de un gran número de personages célebres del siglo 18. Ademas de la citada obra, impresa por la primera vez en Paris desde 1768 á 81 en 8 tomos en 8, es autor de un Teatro de campo, id. 1775 4 tomos en 8. - Teatro del principe de Clenersow, 1771 2 tomos en 8. - Conversaciones de las gentes de mundo etc., 1786 en 8; obra que debia constar de 4 tomos en 24 entregas, y de la cual -solo han salido á luz dos ó tres., -Nuevos proverbios dramáticos, publicados despues de la muerte | » camente por su silencio. » Era

grabador de camara de S. M. En-, del autor, Paris 1811, 2 tomos

CARNEADES DE CIRENA. fundador de la tercera academia; y gefe del pirronismo, como Arcesilao, aunque mas razonable. Nació ácia el año 218 antes de J.-C. Admitia verdades constantes, inalterables, fundadas en la esencia misma de Dios, pero oscurecidas con tantas tinieblas que el hombre no podia descubrir la verdad entre las falsedades de que estaba rodeado. Consentia en que lo verosimil nos determinase a obrar con tal que uno no pronunciase sobre cosa alguna de un modo afirmativo. Los estólicos y particularmente Crisipo tuvieron en el un adversario terrible; pero los refutó con mucha retentiva, disponiendo su ánimo á combatirlos con una toma de elévoro, y confesando que sin Crisipo no hubiera sido lo que era. Con una vana mania de bacerse distinguir, vicio comun á todos aquellos antiguos sábios, era desaliñado en el vestido y se dejaha crecer el cabello y las uñas. Fingia olvidarse de comer y era menester que su criada le pusiese la ouchara en la mano y muchas veces en la boca. La moral le pareció preferible à la fisica, y bajo este principio se aplicó á ella constantemente. Repetia muchas veces está máxima, admirable en un pagano, aunque inferior à las que el Evangelio establece acerca del amor á nuestros enemigos : '« Si uno 'supiera , 'decia , » que un enemigo iba á sentarse en » una yerba que ocultace un :as-» pid, obraria como mal intencio-» nado, cualquiera que no se lo » advirtiese aun dado caso de que » no pudiera ser reprendido publiCarneades sobre todo muy elocuente. Habiendo sido condenados los atenienses á pagar quinientos talentos por haber saqueado la ciudad de Orepe, este filósofo diputado á Roma, habló con tanta tuerza y energia, que Caton temiendo los encantos de sus discursos : despedid a este griego, dijo; parece que los atenienses al encargarle de sus negocios han querido triunfar de sus vencedores. Murió de edad de 85 años en el cuarto de la Olimpiada 162 en el 129 antes de J.-C. sintiendo estrordinariamente perder la vida. Al tiempo de su muerte hubo un eclipse de luna como si el mas bello astro despues del Sol, dijo friamente el historiador Diógenes Laercin, hubiese tomado parte en esta perdida.

CARNEIRO (Antonio), caballero de la órden de Calatrava, nació cerca de Elvas en el siglo 16, fué tesorero del ejército español en los Paises Bajos en 1583 y escribió La Historia de las guerras civiles de aquellas provincias desde 1559 hasta 1609. Esta obra publicada en español en Bruselas en 1612 en 4, y reimpresa en Madrid en 1625 en fólio, es tan estimada como rara en

el dia.

CARNEIRO (Antonio), hidalgo portugués, nació á fines del siglo 16. Habiendo creido encontrar el medio de impedir la declinacion de la aguja náutica, hizo un viage á las Indias para esperimentar la exactitud de su descubrimiento, y a su vuelta á Portugal fué nombrado cosmógrafo del rey. Es autor de una obra intitulada : Régimen de los pilotos ó derrotero de las navegaciones d la India oriental etc., Lisboa 1642, 55 y 66.-Hidrografia

CARNEIRO (Diego Gomez), escritor portugués, nació en Rio Janeiro, y murió en Lisboa en 1676. Tuvo el título de historiógrafo del Brasil, pero no se conoce de él ningun escrito que pueda justificar esta calificacion. Ha traducido del latin al portugués La Historia de la conquista de la China por los Tartaros-Mantchous del P. Martini. Lisboa 1657 en 12, y algunas obras estrangeras poco dignas de mencionarse. La única obra suya es un Discurso relativo á la revolucion de Portugal en 1640, Lisboa 1641 en 4.

CARNICERO (Alejandro), es cultor, nació en Iscar, villa del obispado de Segovia en el año 1693, y aprendió su profesion en Zamora siendo discípulo de D. José de Lara. Residiendo en Salamanca hizo varias obras para el convento de S. Estevan y el monasterio de S. Gerónimo. Sus esculturas mas dignas de admirarse son el Paso de los azotes de Jesucristo atado d la columna, que sacan en procesion por Semana Santa en Salamanca; cuarenta *medallas* para la silleria del coro del monasterio de Guadalupe; Sta. Cecilia y unos ángeles mancebos, de tres varas de alto que se hallan en el órgano de la catedral de Leon, y un S. Miguel en el hospital de la Nava del Rey. En su juventud aprendió el grabado á buril, y grabó varias láminas de algun mérito. Fué fundador y hermano mayor de una cofradia de escultores y pintores que se estableció en la parroquia de S. Adrian de Salamanca. Por disposicion del ministro de estado D. José de Carbajal, hizo en Madrid para el palacio nuevo las estatuas de los reyes Wamba, curiosa etc., San Sebastian 1675. Sisebuto y Sancho el Craso, y la medalla que representa al consejo de Castilla; obras todas que se conservan en los sótanos y almacenes del mismo palacio. Falleció en dicha corte en 1756.

CARNOT (Lázaro Nicolas), diputado en las asambleas legislativa y convencional durante la revolucion francesa, teniente general de los ejércitos franceses etc.; nació en Borgoña en 1753 y murió en Magdeburgo en Prusia en agosto de 1823. Era de una antigua familia labradora en su provincia, y desde muy jóven mostró su aficion al cuerpo de ingenieros donde sué admitido en 1781. Se hallaba ya de capitan en 1783 cuando ganó el premio propuesto por la academia de Dijon al que hiciese el mejor elogio del mariscal Vauban. El príncipe Enrique de Prusia hermano del gran Federico le escribió entonces instandole para que se pusiera al servicio del ejército prusiano; pero Carnot reusó los ofrecimientos ventajosos que se le hicieron acerca de esto. En la época de ·la revolucion, estando ya condecorado con la cruz de S. Luis y gozando de una alta reputacion, fué elegido diputado por el departamen. to del Paso de Calais en la primera ·legislatura, y despues individuo de la comision militar de la asamblea, donde cediendo á la desconfianza harto justificada que todo amigo de la libertad alimentaba en su corazon contra el poder militar, propuso cuantas medidas creia convenientes para contener las usurpaciones y reprimir los abusos. Carnot despues de haber contribuido poderosamente al licenciamiento de la guardia constitucional de Luis XVI por causa de incivismo, apoyó la proposicion de distribuir 300000

fusiles á los guardias nacionales á quienes se queria confiar la policia interior de la Francia, y que entonces se componian en parte de hombres turbulentos y proleta-En primero de agosto de 1792 presentó una relacion sobre la necesidad de armar al pueblo con picas; medidas que en union con algunas otras se dirigian evidentemente á facilitar el éxito de la desastrosa jornada del 10 de agosto, en cuyos resultados tomó en efecto Carnot una parte muy activa, desempeñando las comisiones que le fueron confiadas y que contribuyeron à que fuese clegido por el departamento del Paso de Calais diputado á la convencion nacional-, convocada para el 22 de setiembre de aquel año. En la época del proceso de Luis XVI, votó la declaracion de culpabilidad y la pena de muerte de este desgraciado príncipe sin apclacion ni emplazamiento. Para justificarse de este voto despues de la Restauracion publicó un escrito atribuyéndolo al imperio de la violencia y al concurso funesto: de las circunstancias. Nombráronle individuo de la comision ó junta de seguridad pública, creada en el seno de la convencion, y se encargó con particularidad de la direccion de los negocios militares, siendo constante que tuvo una gran parte en los triunfos obtenidos en aquellaépoca por los ejercitos republicanos, contra los enemigos esteriores. De las esplicaciones que dió sobre su conducta política durante todo el tiempo del terror, resulta que no pudo acomodarse á las ideas de aquellos demagogos tan feroces como absurdas, de cuyo poder revolucionario participaba, pero es preciso convenir que bien fuese por

debilidad ó bien por inclinacion, el mismo se condenó á comparecer delante de la posteridad sentado al lado de ellos y en actitud de un cómplice. La misma posteridad decidirá en cuanto á lo demas si hubiese sido mas perjudicial á los grandes intereses de su patria la retirada de Carnot de la junta de seguridad pública, que titil y provechosa haya sido en ella su presencia. Cuando se puso en ejecucion la constitucion del año 3, fué nombrado uno de los cinco componentes del gobierno directorial, y á poco tiempo se le vió en oposicion con su colega Barrás, que le disputaba la direccion de los negocios militares. Esta lucha en la cual se mostraron parte bajo diferentes sentidos los demas individuos del directorio, produjo por último la proscripcion de Carnot. En la época del 18 fructidor fué comprendido en la lista de aquellos á quienes denunciaban á la opinion pública como realistas y contrarevolucionarios, y se salvó refugiándose en Alemania, donde escribió contra sus enemigos, aunque sin adherir á la causa ó al partido de los enemigos de la revolucion. Volvió á entrar en Francia despues del 18 de brumario, y Bonaparte siendo ya primer cónsul le empleó como inspector de revistas y á poco tiempo le confió el ministerio de la guerra; pero Carnot difiriendo de opiniones, de principios, y de la manera de apreciar los hombres y las cosas, no podia permanecer mucho tiempo al lado de un hombre tan absoluto y tan zeloso de la autoridad como lo fué siempre Bonaparte, y se retiró al cabo de algunos meses. En 1802 fué llamado al tribunado por eleccion de los senadores; y en el votó constantemente

contra la oposicion republicana. Habló contra la proposicion de elevar a Bonaparte al imperio, y reusó firmar el espediente verbal de la sesion del tribunado en que se adoptó el voto de colocar al ambicioso cónsul en un trono ilegítimo bajo todos aspectos. Su conducta en aquella circunstancia es uno de los mas bellos actos de su vida. Despues de la abolicion del tribunado quedó Carnot sin empleo, y durante muchos años estuvo sin percibir sueldo alguno. Habia ocupado los empleos mas eninentes, habia maudado, digámoslo asi, á la Europa, y no obstante era pobre; porque en medio del trastorno general habia querido permanecer integro y altivo. Concediéronle al fin una pension sin solicitarla, y retirado al instituto pudo entregarse únicamente al estudio de las ciencias matemáticas y de las teorías del arte militar. En la época de los desastres de la campaña de Rusia, tuvo la generosidad de ofrecer sus servicios al hombre que por tanto tiempo los habia desconocido, ó mas bien que habia temido la independencia de sus opiniones : entonces le fué confiada la defensa de Amberes. Nada omitió para conservar la seguridad interior y esterior de aquel importante baluarte de la Bélgica, y no se determinó á entregarla en manos de los aliados basta que recibió órdenes espresas comunicadas por S. A. R. despues Cárlos X, lugar - teniente general del reino de Francia; y por aquella medida de prudencia conservó los arsenales militares de Amberes que fueron despues contados como compensacion de un gran valor en la liquidacion de los gastos de guerra que fué preciso pagar á las notencias coligadas. Si pudiese

aun recibir mas lustre la reputacion de hombre integro, que Carnot se adquirió con un gran número de pruebas justificadas, nos refeririamos á un nuevo hecho que sin ser notoriamente público, se apoya no obstante en testimonios casi irrecusables : tal es la de haher desechado este ciudadano francés las considerables ofertas que le hicieron los agentes de una de las potencias coligadas, para que se resolviese á anticipar por algunas horas el instante prefijado para la rendicion de Amberes. Encontróse Carnot en una situacion muy crítica cuando la restauracion de la familia real, pero la conducta honrosa que observó entonces, pareció ser muy apreciada, pues fué reconocido en su grado de teniente general, restituyéndole la cruz de S. Luis con que se hallaba condecorado antes de la re. volucion. En los primeros meses de 1815 publicó su famosa Memoria al rey, dándola como anónima bajo el título de Cardeter de una justa libertad y de un poder legitimo. Este escrito al mismo tiempo que censuraba la marcha ecguida por el ministerio francés de 1814, ofrecia algunas insinuaciones dirigidas á paliar las faltas personales del autor ó los errores en que habia incurrido. Intervino la policía en este manificsto y al fin fué suspendida su impresion; y creyendo poderle sustraer de la publicidad, se invitó á su autor á dirigirle al rey bajo la forma de Memoria. Salió fallida esta idea, y el escrito circulando por el público tuvo la mayor aceptacion, produciendo resultados desagradables por unos y otros. Preocupado Carnot acerca de las intenciones de Bonaparte cuando este regresó de la isla del relacion hecha sobre la conjuracion

Elba, aceptó el ministerio del interior con las mas entinentes distinciones, y por un compromiso inesplicable atendidas sus antiguas opiniones, recibió el título de conde; pero habiendo sido comprendido en la organizacion de la cámara de los pares, presentó á la misma un Manifiesto de la situacion del imperio, en el cual se mostraha mas consecuente con las doctrinas políticas que siempre habia profesado. El sistema que desenvolvió en aquel escrito, parecia una reminiscencia del gobierno revolucionario y por tanto no fué bien admitido. A pesar de esto conservando aun despues de la derrota de Waterióo la esperanza de resistir á las bayonetas de los aliados, como individuo del gobierno provisional, hizo los mayores esfuerzos para inspirar á sus colegus aquella confianza nacida de su ardiente patriotismo : en fin con la mayor repugnancia y despues de haberse opuesto decididamente en un principio, firmó la capitulacion de Paris, y siendo desterrado por la ley de 16 de enero de 1816, contra los regicidas, se retiró primeramente á Varsovia y despues á Magdeburgo, donde el estudio de las ciencias, á pesar de su edad avanzada, asi como la compañia de uno de sus hijos le consolaron en el fin de su vida, la cual terminó en un estado de fortuna muy mediana, efecto de la severa probidad que conservó desempeñando los mas altos empleos. Las obras principales de Carnot son las siguientes: Elogio del mariscal de Vauban, 1782 en 8. – Ensayos sobre las maquinas en general, Dijon 1786 en 8. - Obras matemátiticas, 1797 en 8. – Respuesta d la del 18 de fructidor, por Bailleur, 1799 en 8.—Geometria de posicion, Paris 1803 en 4.—Defensa de las plazas fuertes, Paris 1812 en 4.— Memoria dirigida al rey en julio de 1814 en 8.—Opúsculos poéticos, Paris, 1820 en 8, etc.

CARO (Marco Aurelio), nació en Narbona de una familia originaria de Roma, ácia el año 230; se elevó por su mérito á las primeras dignidades militares, y fué elegido emperador por muerte de Probo en 282. Derrotó á los sármatas y á los persas, y nombró césares á sus dos hijos Carino y Numeriano. Murió de un rayo en Glesifonta, año 285, á los 16 meses de su reinado. Con las recomendables prendas que mostró cuando no era mas que un particular y sus bellas acciones siendo emperador, adquirió justamente un lugar honroso en la historia. Habia cultivado tambien las bellas letras y la política. Su primer acto al subir al trogo fué el de vengar la muerte de su predecesor, haciendo castigar á los asesinos y velando por la seguridad pública. Por sus conquistas en Persia mereció el tí tulo de Pérsico, y despues de su muerte le pusieron los romanos en el número de sus dioses.

CARO (Anibal), uno de los mas célebres literatos italianos del siglo 16; nació en 1507 en Ciudad Nueva, en la Marca de Ancona. Primeramente fué preceptor de los hijos de un rico florentino, y despues secretario de P. L. Farnesio, que llegó á ser duque de Parma y de Plasencia en 1543. Este príncipe le fió muchas comisiones cerca del emperador Cárlos V, y las desempeñó con muy buen éxito. Murió ascsinado el duque en Florencia, y Caro babiendo pasado con

este motivo á Roma, fué sucesivamente secretario de los cardenales Ranuccio y Alejandro Farnesio que le colmaron de gracias y de beneficios. Entre otros beneficios obtuvo dos ricas encomiendas de la órden de S. Juan de Jerusalen. En medio de su prosperidad y de sus tareas literarias, esperimentó una grande oposicion con las observaciones del crítico Castelvetro sobre una Cancion que habia compuesto en alabanza de la casa real de Francia. Contestó á ellas con acrimonia, y habiéndole replicado su antagonista se convirtió el asunto en una disputa larga y acalorada. Algunos escritores aseguran que Caro acusó á Castelvetro ante el tribanal de la Inquisicion, y que asi dió motivo á su sentencia y su destierro. Ignoramos el grado de probabilidad que pueda tener este hecho, constándonos unicamente que Caro, ya vicjo y achaeoso, dejó sus protectores para habitar en el campo, y terminó su carrera en el estudio y el retiro en el año 1566. Aun subsiste con todo su brillo en Italia su memoria y su reputacion literaria por las escelentes producciones con que la ha enriquecido, siendo sus principales obras las siguientes : 1ª Una Traduccion de la Eneida de Virgilio en verso italiano, la cual se considera como una de las obras que hacen mas honor á su lengua, atendida la pureza y elegancia del estilo, y la fidelidad y eleccion de las frases y las espresiones. La edicion mas rara es la de Venecia, 1581 en 4, y la mejor la de Paris, 1765, dos tomos en 8. 2ª Una Coleccion de poesias, impresa en Venecia en 1584, en 4. En ella ostenta todas sus bellezas la lengua toscana. Los literatos leen y cele-

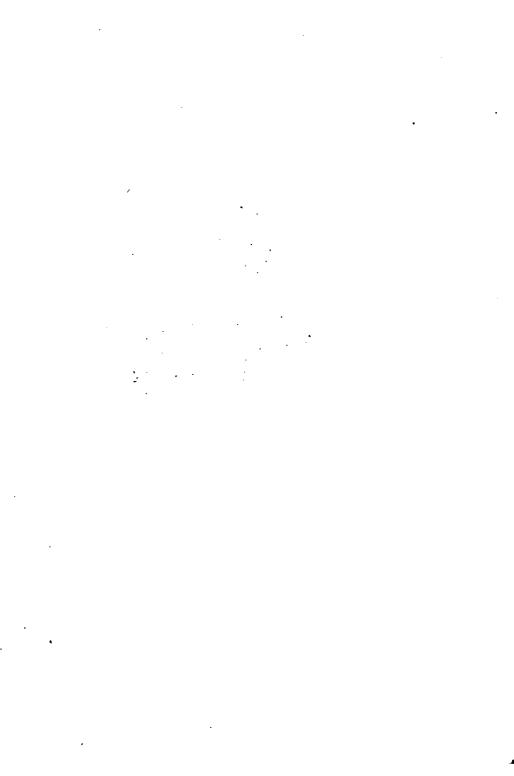



CARO Y S'IREDA MARQUES DE LA ROMANA

Bum literato, excelente guerrero verdadero agonal.

bran sus sonetos : se le compara à 1 de octubre de 1761, en Palma ca-Petrarca y á Bembo; y Anibal sostiene algunas veces el paralelo. 5º Varias Traducciones de algunos autores sagrados y profanos; de unas Oraciones de S. Gregorio Nacianceno, y de S. Cipriano; de la Retórica de Aristóteles: de la Pustoral de Longo Dafnis y Cloe, impresas por primera vez en Parma en 1786, en 4 á espensas del marqués de Brema, embajador del rey de Cerdeña en Nápoles, quien era poseedor del manuscrito.

CARO (Rodrigo), sacerdote español, literato, anticuario y jurisconsulto : nació en Andalucia á fines del siglo 16. Ha compuesto un gran número de obras de las cua-les solo citarémos las dos principales á saber : Antigüedades y principado de la ilustrisima ciudad de Sevilla, en la misma, 1654 en fólio. – Relacion de las inscripciones y antigüedad de la ciudad de Utrera, id. en 4. Este erudito eclesiástico dejó ademas un gran número de manuscritos que se conservan en muchas bibliotecas de Andalucia.

CARO DE TORRES (Francisco), sacerdote español, nació en Sevilla á fines del siglo 16, viajó por los Paises - Bajos y las Indias occidentales, y escribió estas dos obras: Relacion de los servicios hechos á SS. MM. los reyes Felipe II y III por D. Alonso de Sotomayor en los estados de Flandes, las provincias de Chile y Tierra Firme, etc., Madrid, 1620 en 4.-Historia de las ordenes militares de Santiago, de Calatrava y de Alcdatara, desde su fundacion, id. 1629 en fól.-Otro CARO (Juan), es autor de un Tratado de las aves del Nuevo Mundo.

CARO Y SUREDA (Pedro),

pital de Mallorca. Su padre era general y mandaba en 1775 la vanguardía española en la espedicion contra Argel, donde sué muerto al frente del regimiento de dragones de Almansa. La Romana siendo muchacho fué llevado á Francia en 1771, y entró de alumno en el colegio del oratorio en Leon; alli recibió una educacion esmerada y despues vino a continuar sus estudios en la universidad de Salamanca y en el seminario de nobles en Madrid; donde hizo rápidos progresos en las ciencias y en las artes En 1775, fué nombrado guardia marina, y en 1778, empezó á hacer servicio en esta profesion, pasando al colegio de aquel cuerpo, establecido en Cartagena. En premio de su buena conducta y los talentos que descubrió ascendió al grado de oficial en 1779, y á poco tiempo el general D. Ventura Moreno le eligió para ayudante suyo. En 1782 sirvió con distincion en las lanchas cañoneras y las baterias flotantes en el sitio de Gibraltar : cuando la paz de 1783 se retiró á Valencia, y se dedicó al cultivo de las bellas letras, particularmente al estudio de las lenguas, invirtiendo al mismo tiempo la mayor parte de sus rentas en formar colecciones de libros preciosos, y en estimular y fomentar à los artistas españoles. dedicados á la pintura y escultura. Hizo un viage en 1784 à paises estrangeros para adquirir mayores conocimientos, y se detuvo con particularidad en Viena y en Berlin donde encontraba cuanto podia descar para instruirse en el arte militar. De vuelta de sus viages navegó bajo las órdedes de D. Fedemarqués de la Romana, nació en 3 | rico Gravina, y en 1790 fué ascendido al grado de capitan de fragata. Declaróse la guerra entre España y Francia en 1793, y la Romana pasó al ejército terrestre, sirviendo primero bajo las órdenes de Don Ventura Caro general en gefe del ejército de Guipuzcoa, quien conociendo su valor y su genio intrépido le dió el mando de un cuerpo de cazadores, compuesto de cerca de dos mil hombres, mando que conservó la Romana durante toda la campaña de 1793 y la mayor porto de la de 1794. Contribuyó en 50 de abril de 1793 á la toma del campo de Sare, abandonado luego por nuestras tropas despues de haherle saqueado y quemado; y en 6 de junio siguiente se distinguió en el combate de Castillo - Piñon, donde fué derrotado y hecho prisionero el general francés La-Genetiere. Muller sucesor de este, habiendo hecho atacar la línea de los puestos españoles en el valle de Baigorri, y habiéndose becho dueño del pueblo de los Aldudes, manifestó la intencion de apoderarse de los valles de Bastan y de Roncesvalles, y amenazar tambien á Pampiona. Para liamar la atencion del enemigo, reunió Caro en el Bidasoa diez ó doce mil hombres, que divididos en cuatro columnas, hicieron su movimiento todas á un tiempo, en 23 de junio. La Romana que mandaba la segunda columna, marchó desde Biriat ácia el monte Diamante y el monte Verde, y se situó en ellos despues de haber arrojado á los franceses. El general Escalante tuvo igual éxito al freute de la columna primera; pero las otras dos siendo menos felices en su empresa, se vieron en la precision de replegarse adonde es-

lante y de la Romana en las cuales introdujeron el desórden siendo la derrota general y viéndose forzados los españoles á pasar otra vez á esta parte del Bidasoa. Despues del descalabro en el campo de S. Marcial y la pérdida de Fuenterabia en 16 de agosto de 1794, cesó en el mando el general Caro y fué reemplazado por el conde de Colomera. La Romana pasó entonces al cjercito de Cataluña mandado por el conde de la Union, y se distinguió en la batalla de Montnegre en 20 de noviembre, dia en que esperimentaron nuestras tropas una derrota, quedando entre los muertos en el campo de batalla el general en gefe conde de la Union. El castillo de Figueras que se miraba como inespugnable se rindió en 27 de noviembre y los restos de nuestro ejército vinieron á encerrarse en Gerona. En medio de aquella lamentable desgracia, el cuerpo de la Romana fué el único que se retiró en buen órden, cubriendo la retirada y conteniendo muchas veces al enemigo. Habia ya ascendido al grado de mariscal de campo y continuó en aquel ejército sirviendo á las órdenes del marqués de las Amarillas, y luego á las de D. José de Urrutia que tomó el mando. Este general viendose con pocas fuerzas para salvar la plaza de Rosas estrechada por los franceses trató de una espedicion para atracs á las fuerzas francesas á otro punto. D. Ildefonso Arias recibió la órden de avanzar ácia las márgenes del Fluviá y de amenazar las posiciones de los franceses mientras que la Romana con 2000 hombres debia dirigirse contra su izquierda y tratar de sorprender sus acantonataban situadas las tropas de Esca- mientos. Siendo este último el úni-

co que pudo ejecutar su movimiento, partió de Besalú tomando el camino de Figueras, y en 16 de enero de 1795 llegó a la altura de los puestos que habia de ocupar, y á poco mas de trescientos pasos de las avanzadas francesas. Tomó inmediatamente sus disposiciones para sorprender al mismo tiempo dos acantonamientos enemigos; pero la imprudencia de un cabo español que respondió al quien vive de un centinela, disparando un tiro malogró la tentativa, y los franceses poniéndose alerta, conocieron el riesgo en que se ballaban. La gran guardia francesa espantada á la vista de los españoles habia ya arrojado sus armas y huia en desórden, cuando acudieron tropas a socorrerla. La Romana dió órden á su vauguardia para replegarse á fiu de formar en batalla detras de su caballeria. Los franceses testigos de este movimiento que tienen por ana fuga avanzan al punto, pero recibidos vigorosamente por la caballeria española, forman una muralla con sus bayonetas. Durante aquella carga se babia reforzado la infanteria española; la caballeria abre sus filas y en tanto que marcha rápidamente contra los flancos de los republicanos, la infanteria se arroja sobre ellos con tanta impetuosidad que no pueden resistir. La Romana hizo en estas circunatancias prodigios de valor yendo delante al frente de la caballeria y cargando el flanco derecho de la tropa francesa en la cual introdujo el desórden y el espanto. Pero el campo enemigo cerca de Figueras se movia ya para dar socorro á los vencidos, y la Romana, á quien habian muerto dos caballos en la accion, advertido á tiempo de este siera á an disposicion quince mil

movimiento, dió la órden de cesar la persecucion y abandonando con disgusto el campo de batalla se retiró en buen órden á Besalú. Hallóse despues en los ataques sangrientos de los dias 28 de marzo y 5 de mayo de 1795, de los cuales los dos partidos se atribuyeron la ventaja. El acontecimiento mas importante de aquella campaña fué la toma de Rosas que se rindió á los franceses en 5 de febrero. Algunos dias despues del combate de 5 de mayo se dió á la Romana la dificil comision de ocupar la retaguardia del ejército enemigo pasando á la frontera de los Pirineos, y la Cerdaña francesa fué invadida; pero al tiempo mismo en que la espedicion parecia que habia de terminarse selizmente, se firmó la paz de Basilea en 22 de julio de 1795 : Urrutia renunció inmediatamente su mando en Cataluña, y la Romana ascendiendo á teniente general se retiró á Alicante con su amigo el conde de Lumiares, conocido despues bajo el nombre de príncipe Pio, para dedicarse al estudio de las antigüedades. Habiéndose apoderado los ingleses de la isla de Menorca en 1798, confió el gobierno al marqués de la Romana el mando del cuerpo destinado á reconquistarla. Pero esta espedicion no se llevó á efecto á causa de la desgracia que esperimentó nuestra escuadra en Trafalgar. En 1800 fué nombrado capitan general interino de Cataluña donde se hizo amar y respetar de sus gobernados, manifestando siempre la firmeza de su caracter, y a poco tiempo sué nombrado consejero del supremo de la guerra. En enero de 1807 consiguió Bonaparte que la España puhombres de sus mejores tropas para formar un cuerpo de observacion en el Hanover, cerrando á los ingleses las embocaduras del Weser y del Elba, y dióse el mando de aquellas tropas al marqués de la Romana que entonces fué llamado a Madrid, y en el mes de mayo se puso en marcha para atravesar la Francia, con un cuerpo de ejército auxiliar compuesto de once mil españoles. Debia reunirse á estos otra division de seis mil que se hallaban en Toscana, y que llegando al punto de reunion antes que el marqués asistieron al sitio de Estralsund. Las tropas españolas bajo el mando superior del marqués y del general Bernadotte, obraron de acuerdo con las franceses contra la Pomerania sueca, y acaudilladas por el intrépido la Romana escitaron la admiracion de sus aliados, distinguiéndose por su valor y disciplina. Despues de la paz de Tilsit, celebrada en julio de 1807, estalló la guerra entre Dinamarca y la Gran Bretaña. Bonaparte se propuso invadir la Suecia, y las tropas espa-nolas recibieron la orden de pasar á las islas dinamarquesas para formar alli la vanguardia del ejército de Bernadotte. A consecuencia de esta disposicion, arrivaron sucesivamente durante los meses de ·marzo, abril y mayo á Jutlandia y Fionia, donde quedaron acantomadas. Al mismo tiempo Bonaparte fomentando diestramente la desunion entre Gárlos IV y su augusto hijo nuestro actual soberano, empleando alternativamente la astucia, la perfidia y la violoncia, arrebató en fin á entrambos príncipes y á toda la real familia, la corona y la libertad. Hallábase el marqués de la Romana en Fionia, cuando Ber-

nadotte le intimó la órden de Napoleon de prestar juramento á José Bonaperte, á quien llamaba el nuevo soberauo de España, y que hiciera le prestasen sus tropas. En la crítica situacion en que se encontraba el general español, casi rodeado de fuerzas francesas infinitamente superiores á las suyas, teniendo que temer igualmente las tropas dinamarquesas, y privado de noticias directas de su patria, creyó que debia ceder por de pronto al torrente, para no comprometer un gran número de individuos que estaban bajo sus órdenes; pero el juramento que estendió era condicional, y sujeto al voto unánime de la nacion española. Enteróle poco despues del verdadero estado de los asuntos de España, un eclesiástico que llegó hasta avistarse con él, habiendo arrostrado mil peligros; y á pesar de esto esperó la ocasion oportuna. Se quitó al fin la máscara y se decidió á volar en defensa de su patria, cuando Don Vicente Lobo, oficial español, enviado por la Junta central, y que estaba á bordo de un buque de la escuadra inglesa del Báltico, halló medio para comunicarle unos oficios de las diferentes juntas, y una carta del general Morla, refisiendo circunstanciadamente la invasion de los franceses, nuestra gloriosa insurreccion, y el apresamiento de la escuadra francesa estacionada en Cádiz. Despues de algunas conferencias por medio de parlamentarios, con el contra-almirante Keats que mandaba como segundo la escuadra inglesa, se puso la Romana de acuerdo con él, acerca de las medidas que debian adoptarse para realizar la libertad de las tropas españolas. Fingió ceder, no obstante,

à las razones del mariscal Bernadotte, que se quejaba amargamente del juramento condicional que habia becho prestar, y aun prometió bacerle nuevamente tal como se deseaba; pero al mismo tiempo dirigió á los diversos gefes de los cuerpos del ejército una circular enérgica en 6 de agosto, para enterarles de los acontecimientos que habian ocurrido en España, hacerles conocer su resolucion é invitarles à reunirse todos inmediatamente en las islas de Fionia y de Langeland, á fin de impedir que los franceses opusiesen obstáculos á su noble designio. « Soy » español, dijo en aquella circular, » y estoy resuelto á ser participe » de la gloriosa suerte de la patria. » Todo es preferible á vivir en la n vil dependencia en que estamos, v estoy decidido á embarcarme » con las tropas que quieran seguir-» me. » Fueron tan bien ejecutadas sus órdenes, y reservadas tan escrupulosamente, que las tropas españolas partiendo de diferentes puntos, llegaron casi todas en un nismo dia al lugar de la cita. Tan solamente faitaron á ella los cuerpos estacionados en Zelandia, que fueron desarmados y declarados prisioneros de guerra, encerrándoles en el arsenal de Copenague, y dos escuadrones que esperimentaron la misma suerte en la Jutlandia. Componian la guarnicion de Niborg en Fionia tres compañias dinamarquesas, y la Romana temeroso de que contrariasen sus proyectos, supuso una órden del príncipe de Ponto-corbo y las hizo retirarse de aquel punto : ocupó inmediatamente, á pesar de la resistencia y las protestas del gobierno dinamarqués aquella plaza importante, donde se hallaban unas lanchas cañoneras de Leon, y la cobardia de algunos

III.

que hubieran podido incomodarle, y de que hizo uso para el objeto que se habia propuesto; y despues de haber hecho con el gobernador de Langeland un convenio por el cual se obligaba á suministrar cuanto la isla pudiese proveer, las tropas españolas en número de diez mil hombres se embarcaron á bordo de los barcos costeños dinamarqueses que estaban entonces en Niborg y Langeland, y fueron reunidas en Gotemburgo por el marqués y su estado mayor que habian pasado alli en unos buques ingleses. La Romana dejando el mando de las tropas al conde de S. Roman, fué directamente á Londres para entenderse con los ministros ingleses acerca de los préstamos ó subsidios que eran indispensables para continuar con vigor la guerra en España. Llegó á Galicia despues de la batalla de Espinosa (11 de noviembre de 1808), en que Blake fué derrotado por los franceses, alcanzando tambien esta desgracia á las tropas venidas de Dinamarca y que habian desembarcado en Santander y la Coruña en 9 de octubre. Este cuerpo de ejército se denominó del Norte, y reunido al de Galicia se concedió el mando de ambos al marqués de la Romana, nombrándole general en gefe de las provincias septentrionales de España. Sin desalentar por aquellos y otros reveses que acababan de esperimentar en varios puntos las tropas españolas y británicas, reunió prontamente los restos del ejército en Espinosa, y se esforzó en inspirar nuevo aliento á los habitantes del pais. En una proclama que publicó en enero de 1809, afeó el desórden que hubo en la retirada

59

oficiales que habian abandonado sus banderas; se quejó generalmente de la relajacion de la disciplina, y convencido en fin de que se debian atribuir los últimos reveses á la timidez ó inesperiencia de los gefes, amenazó con diversos castigos á todos aquellos que faltasen á su deber. Sin seguir detenidamente á este ilustre español en los diversos encuentros que tuvo con los franceses en Galicia y en Asturias en los primeros nieses de 1809, nos limitarémos á decir que alcanzó algunos triunfos en Villafranca , Vigo, Lugo, Santiago, etc.; que reducido á un debil cuerpo de seis mil hombres de tropas poco aguerridas, se vió obligado á adoptar un nuevo método de pelear, que evitó cuidadosamente las acciones generales, y que dando á sus soldados el ejemplo de valor y de paciencia en sufrir fatigas y privaciones de todo género, por medio de marchas rápidas y multiplicadas llegó á cansar á los ejércitos franceses de Ney y de Soult, y forzarlos à evacuar la parte de España sujeta á su mando. Esta época es la mas brillante de su carrera militar. Crevendo que la Junta superior de Asturias no desplegaba bastante zelo para la defensa del pais, la disolvió nombrando otros vocales, y con este rasgo de autoridad absoluta escitó el desagrado de la Suprema central. Llamóle esta á su seno en 31 de agosto como vocal de la misma, siendo esto al parecer un pretesto para separarle dei mando, y obedeció sin titubear dejando por general en gefe del ejército a D. Gabriel de Mendizabal, y por capitan general de Galicia al conde de Noroña. En 15 de octubre de 1809, dirigió a la Junta suprema una es-

posicion haciendo varias observaciones relativas á la forma de gobierno; y declarándose contra el sistema democrático que parecia seguir la misma Junta central , hasta la reunion de las córtes, propuso la creacion de un consejo de Regencia, compuesto de tres ó cinco personages; proposicion que fué desatendida por entonces. Despues de la batalla de Ocaña, en 18 de noviembre, acordó la Junta central, que en compañia de Requelme pasase al cuartel general de la Carolina, autorizado .con amplios poderes para dar las providencias convenientes à fin de evitar semejantes desgracias en lo sucesivo. Pero el marqués reusó aceptar una comision que juzgaba ser inutil ó á lo mesos inferior à sus taleutos. En 1810, à consecuencia de la derrota que esperimentaron nuestras armas en Alba de Tormes , se le dió el mardo del ejército de la izquierda, y entró en Castilla en el mes de agosto con 25000 hombres, á los enales se reunieron los restos de las tropas de Ballesteros. Temeroso de que Badajoz fuese estrechado por los franceses, se dirigió luego á Es tremadura, pero en el momento mismo en que creia arrojar de alli al enemigo, llega á Portugal el duque de Wellington para obrar de acuerdo contra los franceses, mandados por Masena. Llegó la Romana en primeros de enero de 1811 á Cartajó donde cayó gravemente enfermo, y en 25 del mismo murió á la edad de 52 años. Sus entrañas encerradas en una rica caja, fueron depositadas con gran pompa en el monasterio de Belen, y su cuerpo embalsamado y llevado es un navío inglés á Lisboa; desde alli fué despues trasladado á Palma

de Mallorca, y depositado en un magnifico sepulero, que á sus espentas le consagró la nacion espanola en la iglesia de PP. deminicos, y en una capilla propia de su familia. El mas bello clogio que puede hacerse de este ilustre genéral español que tanto houró á su patria, se encuentra en el pasage siguiente del oficio que lord Wellington dirigió al conde de Liverpool en 26 del mismo mes y año. « Sos virn tudes, dice hablando de la Roma-» na, sus talentos y su patriotismo, » eran muy conocidos del gobierno » de S. M. Británica. En el ha pera dide el ejército español su mas » bello adorno : su país el patriota » mas puro, y el mundo el mas va-» liente y zeloso defensor de la caun sa por la cual peleamos. Yo reco-» noceré siempre con: gratitud los » auxilios que be recibido de él, » tanto por sus operaciones como » por sas consejos desde el momen-» to que se rennió al ejército de » mi mando. » Su fuga de Dinamarca y su campaña en Galicia y en Astorias, conceden al marqués de la Romana un poesto honorífico entre los generales españoles mas beneméritos. Tenia un gran valor personal, y mucha serenidad de ánimo en medio de la accion : pero falto de todo aquel carácter que se requiere para el mando, mostraba muy comunmente cierta indolencia y adoptaba a!ternativamente los pareceres y opiniones de aquellos que le rodeaban: mas, lejos de ser esta inconstancia un efecto de falsedad, desaprobaba de buena fé lo mismo que acababa de adoptar con calor. Era generoso y benéfico, en particular con aquellos que habian tratado de perjudicarle, y afable con todo el mundo, singularmente con el sol- terra. Arreglóse en diciembre de

dado de quién era amado : pero todas estas prendas perdian algo de su brillo con ciertas rarezas y estravagancias que hacian poco favor á su carácter. Era apasionado á la lectura de buenos libros y dotado de una memoria prodigiosa : le eran familiares el griego, el latin y cuatro lenguas vivas, y se le veia discutir con tanta presencia de espíritu sobre una cuestion de medicina como un punto de derecho; un problema ó un hecho histórico. Los mayores peligros y cuidados jamás le impidieron leer diariamente algunas odas de Píndaro, ó varios pasages de Jenofonte y de otros autores griegos que entendia muy bien, y a los cuales habia dedicado una especie de culto. Era apasionado con preferencia á las ciencias fisicas y tenia en su casa un gabinete lleno de todos los instrumentos propios de ellas. Poseia otro de mineralogia y uno que contenia los mas hermosos cuadros de la escuela valenciana.

CAROLINA (Amelia Isabel), reina de Inglaterra, esposa del rey Jorge IV é hija de Cárlos Guillermo Fernando principe de Brunswick Wolfenbutel, muerto en la batalia de Jena. Nació en 17 de mayo de 1768 y anunció desde la edad mas tierna una viveza de imaginacion y una firmeza de carácter que parecian presagiar la energia que desplegó despues, particularmente al fin de su carrera. En la corte de Brunswich , donde entonces se reumian todos los oficiales distinguidos de la Europa habia contraido el hábito de una ligereza y una libertad en sus maneras que contrastaban singularmente con el caracter reservado de las señoras de lugla-

1794 el matrimonio de esta princesa con el príncipe de Gales, á peticion de Jorge III, y fué celebrade en Londres en 8 de abril de 1795. El príncipe de Gales, que se dice habia dispuesto ya de su corazon, contrajo este enlace con repugnancia y solo por deferencia a la voluntad del rey su padre. Con este motivo se manifestaron á poco tiempo las disensiones escandalosas entre ambos esposos. El nacimiento de su hija la princesa Carlota en 16 de enero de 1796, no hizo mas que suspender la desavenencia de estos consortes; y aumentándose esta de dia en dia, vivieron separados aunque habitando en la misma residencia. En 8 de abril de 1796, hizo notificar á su esposa el príncipe de Gales, por conducto de lord Cholmondeli que debia cesar toda relacion conyugal entre ellos, y la princesa consintió gustosa en este convenio; pero bajo condicion espresa de que seria notificado por escrito, y que admitida la separacion, se miraria como definitiva é irrevocable. El príncipe de Gales escribió en consecuencia á su esposa, y ella le respondió enviandole copia de una carta que habia juzgado conveniente dirigir al rey su suegro para enterarle del estado á que le reducia semejante declaracion. De esta correspondencia parece resultar que la princesa no hahia cometido hasta entonces ningun agravio de que su esposo pudiese reconvenirla. Verificose inmediatamente su separacion, y fijando luego su residencia en Montagu-Housse continuó presentándose en la corte con los honores debidos á su alta clase v dignidad. En 1804 estuvo encargado por primera vez el lord Moira de tomar informes

sobre la conducta de la princesa y luego pasó hasta interrogar acerca del asunto al conserje de Belvedere, casa perteneciente à lord Carly, donde ella habia hecho una visita. Pero lord Moira amigo particular del principe de Gales, y que por esta razon no estaba exento de parcialidad, no pudo conseguir ningun documento contrario al bonor y la conducta de la princesa. En 1816 por denuncia de lord y ladi Douglas que habitaban en las cercanias de Montagu-Housse, residencia ordinaria de la princesa Carolina, nombró el sey una comision encargada de informar sobre sus costumbres. Si se medita el asunto, segm las relaciones amistosas contraidas con demasiada facilidad por la acusada con los Douglas, ella misma se babia persuadido de la necesidad de romper con ellos á causa de una carta anónima y de una caricatura licenciosa que habian tenido la insolencia de atribuirle : si se hace recuerdo que en el instante misme de aquella grosera acusacion, habia Carolina enterado de todo al duque de Kent suplicándole que interviniese en el asanto para impedir el escandalo; si se atiende a la declaracion del duque de Kent que habia recibido en efecto oportunamente aquella confidencia, y á la declaracion de ladi Douglas que solo habia acusado á la princesa movida de las ofensas que habia esperimentado en sus opiniones; si se atiende tambien, al testimonio de los médicos, de las mugeres, de los criados y de muchos personages distinguidos á quienes se oyó antes y despues de la sumaria, si se consulta en fin, el relato de la comision deda al rey, se deducirá que aunque la princesa pudiera haber merecido

en efecto la reconvencion por alguna ligereza en su conducta, la acusacion de los Douglas era una calumnia para perderla. Esta acusacion se dirigia á prober que en el discurso de! año de 1802 la princesa de Gales habia estado embarazada, y que habia parido un niño, de quien suponia ladi Douglas ser el padre sir Sydney Smith, aunque no se hubiese observado ninguna falta de decoro en la conducta de la princesa; pero el nacimiento de este niño que decian llamarse Austin, el estado de sus verdaderos padres, su llegada á Montagu-Housse, y la adopcion que de él habia hecho la princesa, todo esto se encontraba atestiguado por los registros públicos y por la declaración de testigos irrecusables; y sir Sydney Smith ausente en asuntos del servicio público, durante la informacion, á su vuelta á Inglaterra habia tenido del príncipe de Gales una audiencia, en la cual habia afirmado que todas las declaraciones concernientes à él, eran solemnes falsedades. La princesa protestando contra aquella violacion de justicia, reclamó la comunicacion del informe, comunicacion que no se verificó sino cuando el rey parecia haber adoptado irrevocablemente la opinion de sus comisionados en cuanto á la ligereza de conducta. Parecia que despues de la justificacion de la princesa sobre los puntos principales de esta grave acusacion, debia recobrar sus honores, y particularmente la facultad de presentarse delante del rey sin reparo alguno; pero el príncipe su esposo se opuso a ello bajo diferentes pretestos, que la redujeron á la necesidad de amenazar con hacer públi-

ministerio que acabaha de formarse entonces, en vista de aquella amenaza estendió una nota que propendia à la completa rehabilitacion de la princesa, mas pasaron cuatro años y aun no se habia presentado en la corte. El principe de Gales llegó á encargarse entonces de la regencia, y su esposa hizo nuevas tentativas para conseguir una rehabilitacion completa, pidiendo particularmente la libertad de ver á su hija la princesa Carlota. Escribió una carta sobre esto y sué desechada, bajo pretesto de que habiendo cesado toda correspondencia entre las partes la determinacion del principe era de no volver á entablarla jamas. Esta carta movió en los periódicos una discusion violenta y escité en el público tal fermentacion, que el regente se creyó en el caso de tener que pedir el dictamen de una comision, acerca de la demanda de su esposa. La comision decidió que debia sujetarse á ciertas instrucciones el trato entre madre é hija, y la princesa dirigió sobre esto varies reclameciones al lord canciller y al orador de la cámara de los comunes. Hízose en esta última una proposicion dirigida a pedir al príncipe regente que se comunicase á la cámara la sumaria secreta formada en 1806; pero habiendo sido desechada esta ultima proposicion, a poco tiempo aparecieron impresos los documentos, y los Douglas ratificando sus declaracionea, presentaron una demanda por la cual pedian ser interrogados de nuevo por un tribunal competente. Moviéronse violentas y acaloradas discusiones en ambas cámaras acerca de este escandaloso negocio; por último estaba amortiguado, cuando en 1814, co aquel odioso proceso. El nuevo habiendo hecho un viage á Italia

muchos soberanos estrangeros, la l reina hizo advertir á la princesa; que atendiendo á que el príncipe de Gales habia determinado no volvená verla, tampoco podia admitirla en su corte. Contestó la princesa diciendo que por respeto á la reina uo insistiria en este asunto; pero reclamó tanto ante el principe como ante la cámara de las comunes sobre la resolucion de S. A. R. de evitar todo encuentro con su esposa. De esta reclamación resultaron diversas proposiciones en la cámara poco á propósito para reconciliar á los consertes. El príncipe llegó al estremo de manifestar el desco de que la camara de los comunes redujese à 35000 libras esterlinas la propuesta que se hallaba sugeta á su decision, de asignar 50000 para su manutencion á la princesa, quien se hallaba reducida a no tener mas que siete domésticos y á la imposibilidad de recibir tertulia en su casa. Cansada, en apariencia de todas estas bastardias y enredos, deseó viajar por el continente, y habiendo tenido el consentimiento de su esposo en 9 de agosto de 1814 se embarcó en una fragata para ir á Brunswich. En los primeros viages la abandonaron todos los ingleses de su comitiva, unos despues de otres. De Brunswich pasó á Estrasburgo, visitó á Berna y á Ginebra, y en estos diversos paises la hicieron una acogida digna de su clase; pero habiendo llegado á Milan recibió honores estraordinarios . á los cuales se mezclaron las aclamaciones de libertad é independencia, como si hubiesen previsto los liberales italianos que Carolina podia ser un dia su punto de reunion con los radicales de Inglaterra. A poco de llegar á

Milan admitió en clase de correo y eriado al famoso Bergami, cuyos parientes todes, escepto su muger, fueron empleados en la servidumbre de la princesa. A fines de octubre fué à Roma, donde despues de haber sido recibida con distincion: por el papa y visitada de la familia real de España, admitió de Luciano Bonaparte una fiesta suntuosa. En Napoles fraternizo, si asi se puede decirse, con el usurpador Murat, y se mostró con él tan lisongera que so presentó en un haile bajo el disfraz o la figura del Genio de la Historia y puso una corona en el busto de su amigo. Acompañada siempre de Bergemi á quien habia hecho su gentil hombre, visitó la isla del Elva, pasó luego a Sicilia, se presentó en la corte de Palermo, Mesina y Siracusa ; logró para su favorito la cruz de Malta, el título de baron de la Francisca y le dió su retrato. Em la primavera del año 1816 fletó una polacra de la cual se sirvió para ir á Tunez y á Utica, y de alli á Atenas, á diversas islas del archipielago, á Constantinopla y per último a Jerusalen, donde instituyó hajó el nombre de Santa Carolina su patrona, una órden de caballeria de que hizo gran maestre á Bergami, y se embarcó en Jaffa para volver á Europa. Ciertas locuras ó estravagancias comprometieron singularmente en este viago la reputacion de la princesa, la cual bajo pretesto del calor bizo levantar sobre el puente de la polacra una tienda magnifica, en la cual durante muchas semanas pasó largos ratos con su gentil hombre. La murmuracion que tenia ya suficientes motivos para ejercitarse, se aumentó al regreso de la princesa

¿ Italia á causa de las compras que hizo de propiedades para su favorito. Ocurrió la muerte de Jorge III; este acontecimiento dió á la princesa el título de reina de Inglaterra, y Carolina atravesando la Francia eu mavo de 1820, encontró en S. Omer á Mr. Brougham su consejero de estado y confidencial, y á lord Butchinson, encargado de hacerla proposiciones para obligarla á permanecer en el continente, y amenazarla con la formacion de un proceso criminal si se ostinaba en entrar en Inglaterra. La princesa despreció con la mayor indignacion, las proposiciones y las amenazas y pasó á bordo de un paquebot público, el primero que eucontró á mano. Desde Douvres hasta Londres, la recibió el pueblo con el mas vivo entusiasmo y su entrada en aquella capital fué un verdadero triunfo, en el cual entre las aclamaciones se dejeron oir y ver algunas injurias ácia la persona del rey. En el mismo dia notició el monarca inglés á las cámaras la llegada de la reina por medio de un mensage, y provecó una acusacion relativa á su conducta durante su ausencia del reino. A propuesta de los ministros decretó la cámara de los pares que se formase una comision secreta compuesta de cinco individuos encargados de examinar el negocio, y desempeñar las funciones de gran jury (jurado de acusacion). La reina por su parte envió.un mensage en 7 de Junio á la cámara de los comunes por conducto del ministes rio de Brongliam, su procurador general manifestando su sorpresa de semejante decision, protestando contra su ilegalidad, recordando les acusaciones movidas contra ella catorce años antes, y la iniquidad

del procedimiento en aquella época; pedia una informacion pública. y se quejaba de los ultrages de que habia sido y era el blanco, con desprecio de todas las leyes inglesas protectoras de las personas de la familia real, lo mismo que de los simples ciudadanos. El ministerio respondió á este mensage negandola las proposiciones y las amenazas que la reina decia haberle sido hechas. Un diputado de la camara de los comunes propuso una comision para exigir de la reina que se prestase a las negociaciones que el ministerio se esforzaba en entablar con ella ; pero la reina se mostró inflexible. Dirigiendo una peticion á la cámara de los lores en 26 de Junio, protestó contra la comision secreta y pidió ser oida por medio de sus ascsores en la barra del salon de aquella junta ó asamblea. Fué admitida esta demanda, y los defensores de la reina obtavieron la palabra. En 5 de julio inmediato declaró por un nuevo pedimento, que estaba pronta á defenderse al instante de los cargos que se hacian, con tal que se la diese conocimiento de ellos sucintamente á fia de poder contradecirlos. Habiendo sido desechada esta peticion; uno de los lores propuso un bill reducido á privarla de los nombres y titulo de reina, y de los derechos y prerogativas que le perter necian como reina y esposa. Empel zaron en 17 de agosto de 1820 las discusiones de este proceso escandaloso ante la cámara de los pares: oyéronse veinte y ocho testigos contra la acusada, todos italianos, de los cuales la mayor parte habian estado al servicio de la princesa, y habian sido recogidos por una comision secreta establecida en Milast; para espiar hasta los movimientos de la princesa. Recibidos los testigos en descargo, y oido el slegato de Mr. Brougham defensor de la reina, votó la cámara la segunda lectura del bill, y pasó la tercera en 28 de noviembre, pero mediante una mayoria tan solo de nueve votos segua la costumbre inglesa, el ministerio miró la acusacion como frustrada y el pase del bill fué emplazado à seis meses; es decir, indefinidamente. El pueblo inglés celebró esta victoria aunque poco lionrosa para la reina, que era el ídolo de los radicales, particularmente con tales demostraciones de alegria, que llegaron hasta un arrebato de furor contra sus enemigos. Por todas partes la seguian las aclamaciones; de todas las partes del reino la dirigian las selicitaciones, á las cuales contestaba tan enérgicamente que dió motivo de sospecuar la formal intencion de escitar un tumulto popular à favor suyo. Noticiosa de que se habia de verificar en breve la coronacion del rey, en mayo de 1821 pidió que la señalasen un puesto correspondiente á su dignidad para asistir á aquella ceremonia. Obstináronse en negárselo bajo diversos pretestos, y presentóse en muchas puertas de Ventminster, donde la contestaron que no la conocian para nada, y al dia siguiente de la ceremonia escribió al arzobispo de Cantorbery, enterándole de su deseo de ser coronada mientras que subsistian los preparativos hechos para la coronacion del rey. Esta pretension apoyada por un numeroso partido que se habia formado, hubiera causado quizas violentas agitaciones; pero ann no bacia quince dias que la habia presentado cuando cayú primeros impresores de Francis co-

gravemente onferma de unas ostrucciones que se le habian formado en los intestinos, y en breve se manifestaron síntomes de inflamacion. Fueron inútiles todos los cuidados de los médicos, y murió en 7 de agosto de 1821. Legó por su testamento todos sus bienes al joven William Austin, aquel niño que habia adoptado y que los Douglas habian querido que fuese mirado como hijo suyo. Dejó mandado que su cuerpo fuese trasladado à Brunswich segnido de un acompañamiento lucidísimo presidide por el rey de armas de Inglaterra, fué llevado el cadáver con todas las insignias reales al puerto de Harwick donde habia desembarcado. El gobierno habia señalado el itinerario de modo que el fúnebre acompañamiento pasase por fuera de la ciudad de Londres; pero una poblacion ismensa se opuso á esta medida y le hizo atravesar las calles mas concurridas. A la entrada de la de Oxford fueron acometidos furiosamente los soldados de la escolta y muchos de ellos derribados del caballo y heridos gravemente á pedradas. Los magistrados habiendo leido inutilmente la ley contra las sediciones, mandaron á la tropa que dispersase y fueron muertos dos hombres del pueblo. En fin los restos mertales de la reiga fueron trasladados á Brunswich y depositados en el panteon de su familia.

CARON, nombre de un caudille de los celtíberos y numantinos. Derrotó en España el ejército del consul Quinto Flaco, y fué muerto gloriosamente persiguiendo á los vencidos en el año 155 antes de

J. - C.

GARON (Pedro), une de los

nocido de los bibliografos por haber publicado la primera obra impresa en francés que es una traduccion del Estimulo del amor divino de S. Buenaventura, Paris 1474. Era no obstante conocido en aquella capital el arte de imprimir desde el año 1460; pero les pocos libros publicados en aquel intervalo, ó estaban escritos en latin ó ban questado ignorados.

: CARPENTIER (Pedro), prior de Donelmi, nació en Charleville, en 1697. Era jóven cuando entró en la congregacion de S. Mauro, de la que, á causa de algunos disgustos, pasó a la orden de Cluni. Vivió en Paris independiente, digamoslo así, de su órden, donde se dedicó á la literatura y, á registrar archivos y hibliotecas. Murió en diciembre de 1767. Be autor en parte, de la edicion del Glosario de Du Gange, 6 tomos en fúlio, y de todo el Saplemento del mismo glomerio, 4 tornos en fólio, 1766: obra. Lena de curiosidades y de mucha erudición. Publicó á mas el Alphabetum Tironianum, en félio, 1747, que son monnmentos antiguos escritos con caracteres de abreviacion, cuya obra ilustró con notas sobre los mismos caracteres; de los cuales se cree ser el inventor Tiron liberto de Ciceron.

- CARPI (Santiago), Harando esi por ser natural del pueblo de Carpi en el ducado de Médena, pues su verdadero nombre era el de Berenguer. Floreció por los años de 1522, y sué uno de los restauradores de la ciencia anatómica. Se le acusa de haber disecado á dos espanoles en vida, para hacer mejor sus observaciones, cuyo crimen se habia imputado ya en otro tiempo á se fuere, lo cierto es que Carpi hiso varios descubrimentos anatómicos, y fué ano de los primeros que euraron el mal venéres por medio de las fricciones mercuriales; secreto que le proporcionó considerables riquezas. Compuso unos Comentarios sobre la anatomia de Mundino, que imprimié en 1521 en 4, y murió con grande reputacion en 1550.

CARPIN o Carpini (Juan Duplan), religioso franciscano; nació por los años de 1220. El papa Inocencio IV, le confió en 1246 una micion cerca del Kan Batu ó Batou. uno de los nietos de Dgenguiz-Kanç que reinaba en el Kaptchac. El objeto de la mision era de obtener de este principe que hiciese cesar las bostilidades que ejercian sus súbditos contra los reinos de Polonia, Ungria, Bulgaria, etc. Carpin despues de haber recorrido varios paises, se dirigió á Kiow, entonces capital de la Rusia, y de alli pasó por el mar negro hasta el cuartel general de Batú. Este le envió al gran Kan Ajouk, por lo cual se vió obligado á emprender otro largo vinge y pasar por les estados del imaginario preste Juan. Parece que salió feliamente de su comision; pues el gran Kan le recibió con muestras de amistad y le dió una carta pera el papa, Regresó por fin á Italia y cuando bubo dado cuenta de su mision pasó á predicar el evangelio en la Bohemia, Ungria, Noruega y Dinamarca, y sin embargo de las fatigas que debian ocasionarle tan largos é incómodos viages, murió segun se dice de avanzada edad. En el tom. 1º de la colección de Hakluyt se encuentran dos relaciones de sus viages, la una com-Erasistrato y á Herofilo. Sea io que! pleta y: la otra abreviada; y: tambian se leen en la publicada por Bergeron con el título de Viagea hechos en Asia en los siglos 12, 13, 14 y 15, la Haya 1729, 6 1735, dos volúmenes en 4. Carpin ha sido el primero que ha hecho meneion del Preste-Juan, y tambien fue el primero que hizo conocer los pueblos que visitó; no obstante es poco exacto en sus relaciones, y á ejemplo de los viageros de su tiempo, sacrifica fácilmente el buen gusto por lo raro y maravilloso.

CARPIO (Bernardo del), apellidado el Valereso. Segun cuentan el arzobispo D. Rodrigo y el obispo de Tuy, D. Sancho conde de Saldaña, á quien algunos historiadores dan el nombre de D. Sandias, se enamoró de Doña Jimena hermana del rey D. Alfonso el Casto de Leon, con la cual casó secretamente, y de ella en 794 tuvo un hijo que se llamó Bernardo. Irritado el rey del proceder del conde, mandó encerrarle en el castillo de Luna, Jonde acabó sus dias en una dilatada prision; y queriendo castigar del mismo modo Alfonso la facilidad de su hermana, la obligó á que entrase en un convento. El inocente Bernardo fue criado con todo el esmero correspondiente á su elevada clase; y este mismo Bernardo llegó á ser con el tiempo un capitan valiente, un esperto y atrevido militar y por fin un héroc que tanta materia ha dado á los poetas y á los historiadores. Muchas son las acciones gloriosas que se cuentan del intrépido Bernardo, y muchos los casos señalados en que se distinguió; pero lo cierto es que asistió à varias espediciones que el rey D. Alfonso hizo contra los moros, y que en todas ellas se portó con valor, y en particular en la ce-

lebre batalla dada en Roncesvalles en 809, en la que las tropas del rey derrotaron las del emperador Carlo-Magno. Hasta entonces habia ignorado Bernardo á quien debia el ser y creia de buena sé ser hijo del rey; pero unos parientes suyos llamados Velasco, Melendez y Suero Velasquez, por medio de sus mugeres dieron noticia a Bernardo de sa padre, y de que modo se hallaba preso. Desde el mismo momento se presentó al rey pidiéndole su libertad, mas este enojado porque se le habia descubierto aquel secreto, juró á Bernardo que no accederia jamás á sus pretensiones, ni le permitiria ver al infeliz prisionero; sin embargo no desistió el buen hijo de su empeño, por el contrario creyó que con sus hazañas lograria ablandar el corazon del monarca. Mas viendo por último frustradas sus esperanzas, se retiró de su servicio con algunos caballeros, y pasó á Salamanca, baciendo edificar entre esta ciudad y Alba de Tormes un castillo, que llamó Carpio, del cual tomó el nombre. Desde alli lizo varias correrias contra las tierras del rey, sin que hallase en ello el menor obstáculo, hasta que por fin musió en 876, y segun Moreri fué sepultado en Aguifar del campo. El licenciado Pedro Gonzalez de Almansa, escribió en verso los hechos de Bernardo del Carpio y Juan Sedeño le colocó entre sus Varones ilustres; pero la mayor parte de les hechos que se cuentan en estas historias son fabulosos.

GARPOCRATES, heresiarca, nació en Alejandria en el siglo 9º, vivia bajo el imperio de Adriano. Negaba la divinidad de Jesucristo, no considerándole mas que como bijo de Jose; y cuya alma, segun

él, solo tenía sobre las de los otros hombres algo mas de energia y de virtud, y una superahundancia de gracias que Dios le habia concedido para vencer á los demonios. Desaprobaba tambien el antiguo testamento, negaba la resurreccion de los muertos y sostenia que el mal no existe en el órden de la naturaleza, y que todo depende de la opinion. Tuvo una escuela, y sus discipulos, entre los cuales se confundieron los Adamitas (véase este nombre), se llamaron Carpouratenses.

CARPZOW (Benito), invisconculto aleman, nació en Brandeburgo en 1565. En el 92 fué doctor y asesor en derecho en Francfort sobre el Oder, luego canciller del conde de Blackembourg en Wittemberg; desempeñó una catedra de derecho en 1599 y despues lué condecorado con el título de canci-Her y de consejero del elector de Sajonia; y murió en 1624, dejando varias obras de derecho con el títule general de Disputationes juridice. Tuvo cinco hijos de los cuales cuatro signieron con distincion la misma carrera de su padre. El primogénito Benito Carraow, nació en Wittemberg en 1595, sué tambien conseiero del elector de Sajonia y murió en 1666 con la reputacion de célebre jurisconsulto, y es mirado como el primero de los patricios alemanes. La lista de tedas sus obras se halla en la obra de Witten, intitulada Memoriæ Jurisconsultorum; pero debe notarse que las mismas obras de este Caspzow se hallan confundidas con las de su padre. - Carrzow (Augusto) hermano del precedente, nació en Coldita; fué sucesivamente abogado, conse-

supremo de Sajonia; su talente era igual pera le diplomecia y para la jurisprudencia. En 1651 fué nombrado caneiller de Coburgo, y en 1675, consejero intimo en Gotha: murió en 1683. De las obras que compuso la mejor es la intitulada: Meditationes Puesionales.—Carrow (Conrado), tercer hijo del primero, fué dector y profesor de derecho en Wittemberg donde nació en 1603, y canciller y amigo intimo del arzobispo de Magdebourgo, y murió en 1658. Dió á lus varios tratados de jurisprudencia, de los cuales los principales son : De regalibus. - De inofficioso testamenta. - De interdictis. - De exheredatione, etc. - Garpzow (Cristiano) cuarto hijo de Benito Carpzow, fué profesor de derecho en Francfort, y murió en esta misma cindad en 1642. Sus obras son: De Servitutibus realibus. – De Donationibus etc.

CARPZOW (Juan Benito), hijo quinto de Benito Carpzow. Nació en Rochlitz en Sajonia el 27 de junio de 1607; se dedicó al estudio de la teologia y sué profesor en Leipsick. Compuso varias obras entre ellas, 1.º De Nivivitarum panitentia, Leipsick, 1740 en 4. 2ª Introductio in theologiam Judaicam. Murió en 27 de noviembre de 1657. -- Carrzow (Juan Benito), hijo del precedente; nació en Leipsick en 1639 ; siguió la carrera de su padre , adelantó mncho en el estudio de los idiomas orientales, y llegó á sér hábil teólogo. Compuso 1º Dissertatio de nummis Moisen cornutum exhibentibus, Leipsick 1659 en 4. 20 Animadversiones ad Schickardi jus regium hebreworum, Leipsick 1674 en 4. 3º Dió una edicion del Tratado de Maimonides s. sobre jero, assor y canciller del tribunal los ayunos de los hebreos, con una "

traduccion latina, Leipsick 1662 en 4 : compuso igualmente varios tratados sobre controversias de filosofia sagrada, reunidos en mus Coleccion publicada en Leipsick, 1699 en 4. Este teólogo murió en la misma ciudad en 23 de marzo de 1699. -Carezow (Samuel Benito), bermano del que antecede, nació en Leipeick en 1647 y sin embargo de haberse dedicado a la poésia compuso una obra teológica cuyo título es : Anti-Masenius, seu examen nova prazece erthodoxam fidem discernendi et amplectendi, a Jacobo Masenio proposita. Muvió en 31 de agosto de 1707. - Carrage (Juan Gottlob), hijo del precedente, nació en Dresde en 1679 y liegó á ser un sábio en la literatura. Dió primero una Disertacion latina relativa à las opiniones de les filósofes antiguos sobre la materaleza de Dios, Leipsick 1699 en 4. 2º Critica sacra, Leipsick 1708, en 4 : de las varias ediciones que se han publicado de esta obra la snejor es la de 1748 en la snisma ciudad. Una Introduccion en latin á los libros históricos del antique testamento, Leipsick 1714 en 4. 4º Otra Introduccion a los libros canónicos del Nuevo testamento, Leipsick, 1721 en 4. Murió Juan el 7 de abril de 1767. -- Carrzow (Federico Benito), hermano del precedente, nació en Leipeick en 1649 y murió en 1699, dió á luz una edicion de Amenitates juris de Menage, Leipsick 1680, y otra de las Cartas políticas de Hubert, Lasguet, 1665. Es antor de una disertacion académica sobre la Pretendida prediccion del nacimiento de Jesucristo, becha por Virgilio en su égloga 4ª, 1669 y 1700. Erä Federico Benito individuo de la sociedad literaria que redacta Acta eruditorum, en cayo periódico se enenentram varios artículos suyos muy notables.

CAR

CARPZOW (Juan Benito), de la mienta familia de los precedentes nació en Leippick en 1720. Fué hábil filólogo y crítico sábio, estadió teologia con aprovechamiento, y cursó filosofia y literatura antigun en la universidad de Helmstadt. Compuso y publicó un gran núme ro de obras en latin cu yos titulos son : 1ª Philosophorum de quiete Dei placita, Leipsick 1740 en 4. 2ª Observaciones sobre una paradoja de Ariston de Chio, en el Diógenes Laercio, Leipsick 1742 en 8. 3ª Memcius sive Mentius Sinensium post Confucium philosophus opt. max., Lein sick 1743 en 8. Esta obra consiste en una disertacion sobre. Mengtsen, filósofo chino sacada enteramente de la filogofia chima del P. Noci; obra rara: 4ª Emayos de observaciones filológicas sobre Palefatas, Museo, Aquiles Tacio, Leipsick, 1745 en 8. Carpzow dió algunos años despues una edicion de Muséo, Helmstad 1749 en 4, reimpresa en Magdeburgo, 1755 en 8, con de versas lecciones. 5ª Disertaciones sobre Autolyco de Pitano. 6ª Lectionum Flavianarum Strictura. ?? Specimen de una nueva edicion de Eunapo autor que merece ser eonocido. Fabricio era el que habia rennido los materiales para esta edicion, que despues fueron a passer á manos de Carpzow. 8º Exercitationes sacre, Helmstadt 1758 en 8. 9º Discurso de S. Basilio sobre el nacimiento de Jesucristo, en griego y en latin, Helmstadt, 1758 en 4. 10<sup>n</sup> Disertacion sobre la vida y los escritos de Saxon el grandiico, 1769 en 4. 11ª Didlogo de Gerò-

nimo sobre la Santisima Trinidad en griego y en latin con notas, 1768 en 4. 12ª Philoponia, otro tratado griego sobre el mismo Gerónimo, 1769. Estas dos obras reumidas en um solo volúmen, se publicaron en Altenburgo', 1772 en 8. 13º Didlogos de los muertos de Luciano, con notas 1775 en 8. 148; Dos Epistolas apócrifas : la una de los corintios a S. Pablo, y la otra de S. Pablo á los corintios, sacadas de un manuscrito armenio y traducidas en latin y en griego, Leipsick 1776 en 8. Carpzow murió en 28 de abril de 1803. Se conoceu á mas otros cineo personages de la misma familia. - El uno Carezow (Benito David), teológo reformado; hijo del primer Benito. Es autor de una disertacion De Pontificum hebracorum vestitu sacro, Jena 1655 en 4, reimpresa en varias colecciones. Se encuentran tambien de este autor algunas cartas en las Amenitates Litterariæ de Schelhorn. - CARPZOW (A. Benito), hijo de Juan Benito primero, nació en Leipsick en 1644, fué profesor en derecho en la misma ciudad, asesor del consistorio y canciller de Mercebourg, escribió un gran número de Disertaciones sobre el derecho civil; murió en :1708. - CARPZOW (Juan Benito), nació en 1670 en Leipsik, hijo de Juan Benito segundo, fué profesor de lengua hebrea y ministro luterano publice una obra de su padre intitulada : Collegium rabbinico-biblicum, 1703 en 4 y compuso algunas disertaciones sobre el Urim y el Thunim, sobre la sepultura del patriarca José, etc.—Cannow (Juan Benito), jurisconsulto, nació en Dresde en 1675, y murió en 1739. Publicó en aleman Teatro histórico de la ciudad de Zittau, de la que

era síndico y burgomaestre, 1716, en fólio. — Intigüedades las mas senaladas de la alta Lusacia, Leipsick 1719 en fólio; y Carrzow (Cristiano Benito) médico; es autor de las obras siguientes: Disertatio de medicis ab ecclesia pro sanctis habitis, Leipsick 1709 en 4.—De fluore albo, Wittemberg, 1711 en 4; y Cattología (Historia natural de los gatos), Leipsick 1716 en 8 con láminas.

CARR (Tomás), cuyo verdadero nombre sué Miles Pinkney, presbitero católico inglés, nació en 1599. En su juventud fué enviado a Francia para seguir los estudios en el colegio de su nacion en Dousi. Llegó á ser procurador de aquel establecimiento y pasó despues á Paris, en donde contribuyó á la fundacion de otro colegio inglés, y él mismo fundó el monasterio de los agustinos ingleses. Murió en 1674. Dejó escritas muchas obras en inglés y en latin, de las cuales las mas conocidas son : Dulces pensamientos de. Jesus y de Maria, 1665, en 8. y Pietas Parisiensis, Paris 1666 en 8; la cual es una descripcion de los hospitales de aquella capital. Tradujo al inglés el Tratado del amor de Dios, de S. Francisco de Sales, Paris 1630, dos tomos en 8. – El premio de la eternidad de Camas, obispo de Bellay, Paris 1632 en 8. - Los Soliloquios de Tomas Kempis, Paris 1653 en 12, y algunas obras de la misma clase. . .

CARRA (Juan Luis), nació en Pout-de-Vesle en 1743. Sus padres aunque pobres, le dieron alguna educacion; pero el estudio no reformó su carácter vicioso; y desde su juventud anunció Carra lo que debia ser despues. Acusado de un robo de gravedad, se vió obli-

gado á abandonar su patria, vivió errante largo tiempo en Alemania, y logró al fin colocarse en calidad de secretario de un hospodar de Moldavia; se grangeó la confiauza de su señer, y le dió tan boenes consejos que habiendose rebelado el hospodar, este fué degoliado por órden de la Sublime Puerta. Carra volvió á Francia, y entró tambien en clase de secretario en la casa del cardenal de Ruan, que miraba como cosa muy singular el tener a su servicio al secretario de un hospodar ; pero su mala conducta le hizo perder igualmente este destino. En los primeros síntomas de la revolucion, corrió á Paris y cooperó en 1789 á la redaccion del Mercurio Nacional, 6 Diario del estado 3<sup>,</sup> del ciudadano; y fué despues el redactor principal del periódico titulado : Anales patrióticos, que llevaba el nombre de Mercier. Aunque escrito con un estilo bajo y grosero, este periódico tuvo un despacho prodigioso, devido á su exaltacion demagogica. El rídicolo, la calumnia, todo se empleaha en él para propagar las idoas de anarquia ; y este diario que no merecia ser leido mas que en los mercados, se hallaba en todas las ciudades y en todas las aldeas; no liubo otro alguno que, especialmente en las provincias, asestase golpes mas funestos á la causa real. El primer afan del redactor era hacer públicos los discursos incendiarios que se pronunciaban en las asociaciones particulares; estos discursos llevados de un estremo al otro de la Francia, seducian al ignorante, exaltaban al fanático político, y electrizaban á aquellos hombres fogosos que despues de haber arruinado su patria, se vieron arrastrados al

abismo que ellos mismos habian abierto. Carra se entusiasmó con este éxito; y un simple periodista se creyó capaz de trastornar toda la Europa. El 29 de diciembre de 1790, se presenté en el club de los jacobinos, y propuso se declarase la guerra al emperador Leopoldo, anadiendo que para sublevar la Alemania, solo necesitaba 50000 bombres, doce imprentas, impresores y papel; pero su proposicion fué mai recibida porque el club estaba entonces muy distante de pensar en la guerra y Mirabeau que se hallaba presente puso en ridicale al improdente orador. Carra para manifestar todo el ódio que tenia á los reyes , y á fin de escudarse con el lavor del pueblo, se presentó en 8 de setiembre de 1792 en la harra del cuerpo legislativo, y haciendo poner sobre el despacho una caja de oro para tahaco que suponia haberle regalado el rey de Prusia, en reconocimiento de una obra que le habia dedicado; pidió que aquel oro sirviese para combatir al soberano de quien habia recibido la merced; y para dar mas energia á su discurso concluyó haciendo pedazos el sello de la carta que le habia enviado el monarca prusiano. No obstante, por mas que se esforzó en bacer el papel de un ardiente republicano, recayó contra él la sospecha de pertenecer á un partido que queria colocar al duque de Brunswick en el trono de Francia y Robespierre que hata entonces habia sido el amigo y el confidente de Carra, le designó como á un traidor, y habria pers cido si el favor popular que 🕶 ե bia adquirido con su exaltaciou demagógica, no le hubiese puesto al abrigo de todas las persecuciones.

Fue uno de los principales motores del ataque de las Tullerias del 10 de agosto, y aun tuvo le imprudencia de jactarse de ello en su periódico, acusando al general Montesquien que mandaba en Saboya. Carra fué enviado á Chalons, desde donde aponció la retirada de los perusianos tan funesta á la causa de Luis XVI. Nombrado diputado de la convencion por dos departamentos, aceptó el nombramiento de Saone y Loyra y con este carácter votó la muerte de aquel rey, desechando la apelacion al pueblo y no queriendo admitir próroga ni dilacion. Carra había pedido muchas veces en su periódico que se armase de picas al populacho á fiu de que pudiese oponerse en caso necesario á la guardia nacional compuesta de artesanos : renovó sus demandas en la tribuna, y sus votos fueron escuchados. Desde entonces, la guardia nacional cesó en su servicio no queriendo ocupar el mismo rango que aquellos picadores, que por su semblante horroroso y desaliñado, merecian bien el nombre de Sans - Culones (descamistdos). Carra desechado de Robespierre y de los de su partido, se refugió al de los Brisotistas, y fué nombrado durante el ministerio de Roland regundo bibliotecario de la biblioteca nacional; pero siendo sospechoso á todos los partidos, recayeron contra de él una infinidad de delaciones, y habiendo perdido el favor popular, no pudo salvarse esta vez de las consecuencias funestas que aquellas le ocasionaron. En 12 de junio de 1793, Robespierre, Marat, y Couton le mandaron volver de Blois donde se hallaba en comision y en las turbulencias del 31 de mayo, de las que resultó la

caida de los Brisotistas y del partido de la Gironda, Carra fué proscrito y condenado á muerte con 21 de sus colegas el 30 de octubre siguiente. Este hombre turbulento se creia tan bábil en la diplomacia, que en la vispera del dia en que se le leyó la sentencia, se entretonia en arregiar la suerte de todos los estados y declaraba de nuevo la guerra á todos los soberanos. Por fin pagó en el cadalso los delitos que habia cometido. Carra compuso muchísimas obras, de las que solo citarémos algunas : la Historia de la Moldavia y de la Valaquia, con una disertacion sobre el estado actual de ambas provincias, 1778 en 12 y Neuffchatel, 1781. 2ª Nuevos principios de física, 1782 y 1785, cuatro tomos en 8. 3º Ensayo sobre la naturaleza aerea, 1784 en 12, en donde pretende haber hallado el medio de dirigir los glubos aereostáticos. 4ª Examen físico del magnetismo animal, 1785 en 8. 52 Disertacion elemenial acerca de la naturaleza de la luz, del calor, del fuego y de la electricidad , 1787 en 8. 6ª Historia de la antigua Grecia, de sus colonias y de sus conquistas, traducida del inglés de Gillies, 1787 y 88, seis tomos en 8. Esta traduccion contribuyó muy poco a su gloria literaria. 7ª Memorias históricas y autenticas de la Bastilla, 1790, tres tomos en 8. Si se atieni de á los principios revolucionarios del autor se puede dudar con razon de la autenticidad de estas memorias. Publicó ignalmente muchos folletos sobre los Estados general les: Bosquejos politicos; y por ültimo una novela titulada Odoziu.

CARRACGIO & CARACCIO (Luis ), celebre pintor; nació en Bolonia en

1555, se dedicó á la pintura y á pesar de que en sus primeros ensayos no descubrió todo su talento por seguir los consejos de su maestro, conociendo lo mucho que podia adelantar si separándose de estos adoptaba el gusto de las obras macstras de que tanto abunda la Italia, tomó por medelo las de Corregio y juntó á la hermosnra de lo antiguo, la frescura de las obras modernas, oponiendo las gracias de la naturaleza á la afectacion y mai gusto que dominaba en su tiempo. A instancias del mismo Carraccio se estableció en Bolonia una academia de pintura de la que fué director; y sus obras sirvieron de modelo. Efectivamente, son estas muy apreciadas por el huen gusto y no bleza con que estan pintadas, por la delicadeza de sus toques y por su simplicidad graciosa. La historia de S. Benito y santa Cecilia que nintó en el claustro de S. Miguel in Bosco en Bolonia, son sus mejores obras, y segun dice Feller, tal vez las mas hermosas, que hayan salido de mano de hombres. Este grande pintor murió en la misma ciudad de Bolonia en 1619.

. CARRACCIO o Caraccio (Agustin), de la familia del precedente, pintor y grabador; ejercia la profesion de platero cuando Luis le determinó á dedicarse á la pintura, y pronto fué uno de sus mas hábiles discipulos. Dotado de una particular facilidad de invencion, se ocupaba con preferencia en grabar los asuntos que componia : min embargo, al wolver de un viage á Venecia, adonde habia ido á ver las obras de Tintoreto, tomó de nuevo los pinceles y pintó la Comunion de S. Gerónimo, cuadro que con razon se eree fué el primero que suministró l nos talento para las caricaturas,

al Dominiquino la idea de format el suyo sobre el mismo asunto. Su nombradia escitó desde luego los zelos de su bermano Anibal, quien logró determinarle con diferentes pretestos é abandonar el trabajo de la paleta por elidel buril; sin embargo, esta complacencia del dócil Agustin no pudo impedir que el cotejo de las obras de anabet hermanos fuese siempre desventa-1000 a Anibal, sobre tedo cuando trabajaron juntos en la galeria Farnesio eu Roma, eu donde se esparció la voz de que el pintor tomaba prestadas del grabador sus mejores ideas. Sometido siempre al influje de las zelosas sugestiones de Anihak Agustin se retiró al ducado de Parma, y alli pintó para un salon el amor celeste, el amor terrestre y *el amor venal.* Estaba trabajando un Juicio final, asunto, que bajo su mano prometia ser una obra maestra, cuando murió de fatiga en Parma en 1602. Agustin igualmente distinguido como grabador que como pintor, aunque dedicado con preserencia á la primera de estas artes, habia compuesto para el uso de su academia un Tratado de perspectiva y de arquitectura.

CARRACCIO ó. GARACIO (Anibal), hermano del precedente, nació en 1560. Estos dos pintores no podian vivir juntos ni separados. La envidia les aleiaba al uno del otro, pero la sangre y la costumbre los reunian. Anibal, el mas distinguido, cogia al instante la figura de una persona. Habiendo sido robado en un camino público yendo con su padre, fué à dirigir su queja al jues, quien hizo prender à los ladrones por el retrato que de ellos habia hecho Anibal. No tenia me-



B. CARRANZA Prelado español ejemplarisimo.

paes siempre conservaba en ellas la semejanza de la persona á quien queria ridicalizar. Corregio, el Ticiano, Miguel Angel y Rafact el parmesano fueron sus modelos. En la escuela de estes aprendió á dar á sus obras aquella- noblesa, aquella fuerza, aquel vigor de colorido y aquellos grandes rusgos de pinoel que le adquirieron tanta celebridad. Su *Galeria* del cardenal Farnesio, obra maestra del arte, aunque poco recompensada, es uno de los mas hellos adornos de Roma. El cardenal creyó pagar bien esta obra, apenas concluida en ocho años, dándole 500 escudos de oro. Anibal cayó malo de pesadumbre, y esta tristeza unida á las enfermedades que le habien acarreado sus escesos, le arrebató al sepulcro en ,1609, á los 49 años de su edad. Sus cuadros principales existen en Bolonia, en Parma, en Roma y en Paris en el palacio real y en el del duque de Orleans. Este gran maestro dejó muchos discípulos dignos de él, entre ellos el Guerchino, el Albano, el Guido, el Dominiquino, el Bolonés, etc. El museo real de Paris posee 25 cuadros de este. célebre artista.

carranza (Bertolomé), nació en 1503 en Miranda villa realenga de España en el reino de Navarra; recibió una brillante educación, y en 1515 pasó á la ciudad de Alcalá, humanidades y filesofia. En 1520 á los 17 años de su edad, tomó el hábito en la religion de Santo Domingo, y profesó en 1521. Concluidos sus estudios, enseñó teología eon macha reputación, y en 1539, nombrado diputado para el capítulo general que se celebraba en Roma, se graduó de doctor.

Regiesó despues a Valladolid, lugar de su residencia, y se dedicó con el mayor cenato á la teologia, continuando en su enseñanza. Habiendo fallecido el obispo de Cuzco, Cárlos V a propoesta del consejo de Indias ; nombró á Carranza para aquel obispado, el cual reusó admitir, asi como el de Canarias, que peco tiempo despues se le confirio. En 1545, asistió al concilio de Trento, donde sostuvo con energia y elecuencia que la residencia de los obispos era de derecho divino. En 1550, fué electo provincial de:su órden y volvió otra vez al concilio de Trento donde le encargaron la formacion del Indice de tos libros prohibidos. Guando el príncipe Felipe en 1554 casó con la reina María de Inglaterra, se llevó consigo á Carranza, quien en esta ocasion trabajó en aquel reino con zelo en el restablecimiento de la religion católica y en confundir la comunion protestante. Felipe pasó á Flandes y Carranza continué en su mision hasta 1557 en que fué à encentrar à Felipe II, que entonces habia subido al trono por renuncia de su padre, para darle enenta de sus trabajos, quedando tan satisfecho el buen monarca, que en recompensa le nombré para el arzobispado de Toledo. Cárlos V que se hallaba en el retiro de Yuste, llamóle tambien cerca de sí, para que le anxiliase en los últimos momentos de su vida. Poco tiempo despues de la muerte de este emperador, Carranza fué acusado de seguir las máximas de Lutero, y de que por sus consejos no habia inverto Cárlos V con opiniones muy catolicas; y asi es, que el sabio y virtuoso prelado, que tanto se haligion católica, se vió arvestado en 1559 per órden del santo oficio, Cuando le conducian al tribunal dijo á los obispos que le acompañaban : « Voy á la prision en medio » de mi mayor amigo y.de mi mas » cruel enemigo » y motando la seasacion que causaron aquellas palabras á los dos prelades, añadió « señores ustedes na me entienden. « mi grande amigo es mi inocencia, a y mi grande enemigo es el arzo-» bispado de Toledo. » Ocho años duró su encierro en aquel tribunal y al cabo de estos le condujeron á Roma doade ann fué mas larga y penesa su cautividad en el castillo de S. Angelo. Se le juzgó por fin en 1575, y la sentencia se reducia á mandarle, que aunque no resultahan de autos pruehas de su heregia, debia no obstante hacer una abjuracion solemne de los errores que se le habian imputado, á cuyo mandato se sugetó el humilde y virtuoso arsobispo, muriendo poco despues en aquel mismo año en el convento de la Minerva. El tiempo ha hecho públicos los informes que se dieron en aquel proceso, y entre ellos se ve el del grande arzobispo de Valencia: y patriarca de Antioquia el beato Juan de Ribera, el qual es un testimenio incontrastable de la doctrina ortodoja de Carranza. Autes de capirar y al tiempo de recibir el vistico, protestó bañado en lagrimas que jomas habia ofendido mortalmente d Dios en materias de se y que sin embargo reconocia justa la sentencia dada sobre cuanto se babia alegado y probado contra de el. El pueblo despreció á los calumaisdo. res, y rindió al oprimido prelado la justa veneracion que merecian sus virtudes. Al celebrarse sus exe-

entias sa cerrarou tedas las tiendas de Roma, como en los dias de solemne festividad y se le tributarou á su cadaver los mismos honores que al de un Santo. Gregorio XIII mandó poner en su sepulcro el siguiente apitáfio.

BARTHOLOMBO GARRANZA, NAVARIO,
DOMINICANO

ARCHIEPISCOPO TOGETANO, MISPANIA
RUM PRIMATI,

VIRO GENERE, VITA, DOCTRINA, COM-

ELEEMOSTNIS CLARO,
MAGNIS MUNERIBUS Á CAROLO V.
ET PHILIPPO RECE CATHOL, SIBI COMMISSIS
ECREGIE FUNCTO.

ANIMO IN PROSPERIS MODESTO, IN ADVER-SIS ÆQUO. OBIET ANNO MOLKEVI. DIE SECUEDA MAII,

ATRANASIO ET ANTONIO SACRA ÆTATIS SUÆ LXXII.

Efectivamente merecia ser elogiado como hombre ilustre igualmente por su ciencia que por sus costumbres, y por su modestia en la prosperidad, como por su resignacion y paciencia en las adversidades. Las principales obras de este eminente preisdo son: 1º Suma de los concilios y de los papas desde San Pedro hasta Julio III, en latin 1684 en 4, obra que puede servit de introduccion á la historia eclesinstica. 2ª Tratado de la residencia de los obiapos y de los demas pastores de la Iglesia, impreso en Venecia en 1547, y despues en 1562 en 4 tambien en latin. 3ª Un Catecismo español, 1558 en fólio. Ohra primeramente aprobeda por la Inquisicion, prohibida despues por el mismo tribunal cuando la desgracia de Cargansa, y siltima-

mente absuelta de tada censura en el concilio de Trento en 1565. Se le atribuye igualmente un Tratado de la paciencia, virtud que nadie pedia conocer mejor que un hombre victima por tanto tiempo de las persecuciones y que gimió por largos años en un calabozo. Escribió ademas Carvanza na libro sobre les Siete sacramentos de la Iglesia y de las disposiciones necesarias para recibirlos con fruto, Paris 1692; y un tratado de la Oracion, del ayuno y de la limosna, con una aplicacion de la Oracion Dominical, Paris 1694. Los principales rasgos de su vida se hallan compilados en el tomo 4 de las memorias de Niceron. Desiderio de Castejou, y el P. Salazar de Mendoza han escrito en vida en castellano.

· CARRANZA (Gerónimo), noble sevillano, caballero de la órden de Cristo. En 1589, estuvo de gobernador de Honduras en América, y algunos años despues regresó á España donde se hiso apreciar como literato y como hombre virtuoso. Compuso una obra que tituló de La filosofia de las armas, de su destreza y de la agresion y defension cristiana. Este tratado que se imprimió en 1569, fué aplandido con elegantes versos por Fernando de Herrera y Cristobal Mosquera de Figueroa, y aun en la actualidad es muy buscado por su rareza. Murillo Velarde dice, que faé trata la habilidad de este autor en la esgrima que cuando alguno manejaba con destresa la espada, solia decirsele « Embaine usted señor Carrenza. »

CARRANZA (Fray Miguel Alguorum loctione collecta: y Selecguorum loctione collecta: y Selecta tum Beati Patris Ildefonsi, tum años de 1527, estudió con aprovechamiento, y tomó el habito de ciata, de perpetua virginitate Sa-

religioso carmelita de la observancia; fué despues doctor en teologia en la universidad de su patria, maestro de su religion, catédratico de teologia en la antigua universidad de Hussca, calificador del tribuual de la inquisicion y en 1597. electo prior del convento de Onda. Era Carranaa, sagun dice Jimeno, escelente tatino, eruditisimo escritor, célebre en el pulpito, é insigne en piedad y religion. Ademas de les empleos que se dejan mencionados fué tres veces provincial en su provincia de Aragon, Valencia y Navarra, vicario general de todas las de España, visitador real y apostólico en el reino de Portugal y fundador de dos conventos de su órden, el uno en la ciudad de San Felipe de Jativa y el otro junto al lugar de Silla. A pesar de lo mucho que trabajó en la observancia regular de su instituto y de la exactitud con que desempeñó todos los cargos que se le confiaron, se declicó constantemente a ilustrar al público y á su religion con las varias obras que escribió, hasta que por fin falleció en 1606 á los 80 años de su edad, aunque Nicolás Antonio dice que su muerte scaeció en 1607. Al selo del ilustre Carranza se debe la publicacion de la obra de S. Ildefonso intitulada De Illibata Beatæ Mariæ virginitate, obra que tanto cede en elogio de aquel santo; y en la que ademas de las doctas y juiciosas notas con que la ilustró, añadió al fin los dos tratados siguientes: Vita sanctissimi Patris Ildefonsi Archiepiscopi Toletani, ex varia librorum antiquorum lectione collecta: y Selecta tum Beati Patris Ildefonsi, tum etiam aliorum Sanctorum pronun.

crosanta Matris Dei Maria, ad quemdam Neophytum Valentinum, veritatis estudiosum, Valencia 1556. Compuse ademas, Gamino del Gielo, partido en siete jernadas para los siete dias de la semana, Valencia 1601 y Primera parte del catecismo y doctrina de religiosos novicios profesos y monjas, aii de la orden de Nuestra Señora del Carmen como de todas las órdenes de la iglesia, Valencia 1605. Sin otros varios escritos que él mismo indica, tales como, El Caballero cristiano. - Tratados sobre la Prima secundæ de Sto. Tomas, etc.

··· CARRANZA (Fray Pedro), nació en Sevilla en 1567, y en 1583 profesó en el convento del Carmen de la misma ciudad. Era hombre de grande disposicion, que acompañada de un escesivo amor al estudio, le hizo progresar en la teologia, de modo que mereció el título de Gran teólogo. No fué menos feliz en la parte oratoria, por cuvas circunstancias fué ascendido á la prelacia mayor de su órden. Obtuvo tantos aplausos en el púlpito, que fué llamado á Madrid para predicar una cuaresma al supremo conecjo de las Indias; y el rey queriendo premiar sus relevantes calidades le presentó para el obispado de Buenos Aires. Pasó á las Indias y desde el momento que tomó posesion de la silla episcopal, se dió a conocer por su zelo y per su humildad. Dirigia con frecuencia la divina palabra á sus fieles, visitaba los enfermos, consolaba los afligidos y socorria con mano generosa à los menesterosos y miserables. Con su vigilancia florecia la disciplina eclesiástica; y sus irreprensibles costumbres servian de modelo á los estraviados para corregirse o enmendanes: Este prelado éminente en virtudes, falleció en 1654 á los 67 años de su edad.

CARRARA (Pedro Antonio), nseió en Bérgamo ácia el año 1640; dejó la Escida de Virgilio tradueida en octavas rimas, con los argumentos del mismo, dedicada al duque de Módesa Francisco de Este, Venecia 1681, traduccion apreciable, pero sin duda inferior á la de Anibal Caro. - Otro Camana (Juan Miguel Alberto), fué à la vez teólogo, historiador, filósofo, orador, poeta y uno de los mas fecondos escritores del siglo 15. Su padre era un médico sábio; y el ejerció tambien esta profesion durante muchos años y sirvió en les guerras de Francisco María Visconti contra Francisco Esforcia. Fué muy estimado de los sábios de su tiempo y dejé un gran número de obras, de las cuales se imprimieron muy pocas. Entre estas las principales son : 12 De omnibus ingeniis augendæ memoriæ, Bolonia 1491. 2ª Oratio ex temporalis ha bita in funere Bartholomæi Calconi, Bérgamo 1752. Entre los maenscritos que se hallan discurinados en las bibliotecas de Italia, se distingue el que tiene por titulo, Historiarum Italicarum libri 1X, y un poema inedito en versos heróioos sobre la guerra de los venecianos mandados por Jacobo Marceio; De bello veneto per Jacob:um Marcellum in Italia gesto liber unus, que se conserva en Venecia en la biblioteca de Santa María della Salute. Carrara murió en su patria el 26 de octubre de 1490 después que el emperador Federico III, le distinguió con el título de conde en 1488.

CARRARA (Francisco), de una

ilustre familia de Italia, que se ha- l bia apoderado de la soberavia de Padua, y que se habia visto despojada de ella por Martin de la Escala, señor de Verona. Los venecianos se la hicieron devolver en 1338, y por lo mismo el reconocimiento debia hacer eterna la adhesion de los Carraras á la república. Sin embargo Francisco Carrara temó el partido del rey de Hungria contra los venecianos; pero este principe le obligó á componerse con aquellos desde el punto en que no necesitó de su auxilio. En 1370 le hizo hacer una tregua, y en 1374 una paz desventajosa. Habia Carrara atentado inutilmente contra la vida del dux y de los principales senadores : aus emisarios habian sido descubiertos y castigados, y por lo mismo fiándose peco del rey de Huagria, buscó otros aliados para satisfacer la maldad de su corazon. Apoyado por el duque de Austria, el patriarca de Aquilea y de los genoveses, declaró la guerra á los venecianos y se apoderó de Chiosa despues de una vigorosa resistencia. Para vengarse de la pérdida que habia sufrido delante de esta plaza, hizo pasar á cuchillo por smano del verdugo a dos de los oficiales que mas se habian distinguido en su defensa. Recibió finalmente el castigo que merecia su perfidia, pues encerrado en Vicenza, se wió obligado á entregarse prisionero, y acabó sus dias en el castillo de Como. Su hijo Fernando tuvo la fortuna de escaparse, volvió a entrar en Padua en 1390, y se reconcilió con los venecianos, á los cuales juró una amistad eterna, que mo tardó mucho en romper. Los venecianos tuvieron la superioridad. El hijo de Francisco, llamado San-

tingo sué hecho prisionero en Verona, y él mismo se vió obligado a rendirse tambien à Galeazo general de los venecianos á causa de la sublevacion de los paduanos contra él. Ambos fueron conducidos a Venecia con otro hijo suyo llamado Francisco que tambien habia caido prisionero. Los venecianos los condenaron á muerte; y fueron decapitados en su prision en 1405. Los dos Franciscos murieron en la mayor desesperacion, y los verdugos se vieron obligados á molerles á palos para defenderse de su furor. Sautiago murió con los mayores

sentimientos de piedad.

CARRE (Remigio), nació en 1706, en San Fal en la diócesis de Troyes en Francia, abrazó primeramente el instituto premonstratense en la abadia de San Martin de Leon y luego obtuvo de Roma su traslacion a un beneficio que se proporcionó en la órden de S. Benito: fué nombrado chantre de la abadia de S. Lignario y titular del oficio de sacristan de la Alle. Eseribió 1º Los salmos per su orden histórico nuevamente traducidos del hebreo , 1742 en 8. 2º La llave de los salmos, 1755 en 12. 3º Coleccion curiosa y edificante sobre las campanas, obra muy curiosa en efecto por las particularidades que contiene. 4º El maestro de novicios en el arte de cantar, Paris 1744, un tomo en 12. Los diaries franceses de aquel tiempo hicieron el elegio de esta obra : en ella estimula por piadecos motivos á los eclesiásticos jóvenes a estudiar el canto llano y les indica reglas cortas y fáciles para conseguirlo á la perfeccion, y por último da varios consejos acerca la formacion y la conscivacion de la voz. 5º Plan de la biblia latina distribuida en forma de breviario, compuesto de modo que recitándolo liagan los eclesiásticos un estudio particular de la biblia.

CARRENO DE MIRANDA (Juan), pintor, nació en la villa de Aviles, en el principado de Asturias el dia 25 de marzo de 1614, fué hijo de Juan Carreño de Miranda, y de Doña Catalina Fernandez Bermudez, los dos de muy distinguida nobleza. Su padre que se le llevó a Madrid en 1623 conociendo la grande aficion que tenia á la pintura, le puso á dibujar en la escuela de Pedro de las Cuebas, donde bizo progresos; y mucho mayores en la de Bartolomé Roman, donde aprendió el colorido. A los veinte años de su edad ya dió muestras de su despejado talento, pintando los cuadros del claustro del colegio de Doña Maria de Aragon y los de la iglesia del convento del Rosario. Desde entonces se vió en estado de emprender cualquier obra que se le confiase, y fué tal la opinion que adquirió, que se le consideró desde luego como á uno de los mejores pintores de su tiempo : por otra parte era de tanta probidad que la villa y concejo de Avilés le nombró en 1657 su juez por el estado noble. No desempeñó este encargo por las grandes ocupaciones que tenia en la corte; pero si el de Fiel por el mismo estado que le confió la villa de Madrid en 1658. Mas como Diego Velasquez le viese un dia muy ocupado en el desempeño · de sus funciones, creyendo que era lástima que perdiese el tiempo en asuntos que no eran de su profesion, á fin de separarle de aquel destino, dijo que le inecesitaba para que trabajase en servicio del rey. En efecto le destinó á pin- D. Sahas Milini, el del embajador

tar en el mion grande de les espejos del palacio real, en el que representó al fresco la fábula de Pulcano y los Desposorios de Pándora con Epimeteo que una grave entermedad no le dejó concluir. Sin embargo agradaron tanto estas pinturas á Felipe IV que nombró á Carreño sa pintor de cámara en 27 de setiembre de 1669. Igual empleo le coucedié Cárlos II sucesor de Felipe y á mas le nombró en 11 de abril de 1671, ayuda de aposentador. En ambos destinos supo grangearse tanto la estimacion del monarca, que estando Carreño retratándole en su menor edad, a presencia de su madre, le preguntó de que hábito era, y Carreño contestó que no tenia otro hábito que el honor de servir & S. M. Entonces replicôle el rey « porque no te lo po- nes?» Ya se lo pondrá, dijo el almirante que se hallaba presente, y luego que Carreño salió de alli, le envió una rica venera de Santiago. No quiso admitirla D. Juan ; por el contrario se escusó em que 🗯 hallaba suficientemente premiado con los empleos que se le habian conferido. Esta modestia de D. Juan disgustó á sus amigos y demas profesores , porque decian que aunque no necesituse de aquella distincion por lo ilustre de su nacimiento, debiera admitirla por el honor que resultaba á la pintura. « La pintu-» ra, contestó Carreño, no necesita homores; ella puede darlos á todo » el mundo.» El rey tampoco ≈ dió por resentido, al contrario concluyó Carreño su retrato, his el de su madre la gobernadora, d de D. Juan de Austria, el del privado Velenzuela, los del patriarca Benavides y del cardenal nuncio moscovita que estavo en Madrid en | .1682, y por tercera vez el del rey armado, para enviar á Francia, cuando trataba su casamiento con Doña Luisa de Orleans. Murió este célebre piutor despues de baber concluido muchís mas obras y haber dejado otras bosquejadas. Entre las primeras se cuentan como las mejores el célebre cuadro que representa la Fundacion de la orden de la Santisima Trinidad, que se halla en el convento de PP. Trinitarios de Pamplona : en la capilla de S. Isidro de la parroquia de San Andrés de Madrid, los dos cuadros grandes que representan el milagro de la fuente y la manifestacion del caddver del Santo d Alsonso VIII, que conoce ser el mismo sugeto que le dirigió en Sierra Morena para el logro de la batalla de las Navas. Del primero liay una buena estampa grabada por D. Juan Palomino. En S. Ildeionso de Madrid, un escelente cuadro de S. Hermenegildo. En el convento de arrepentidas la célebre Santa Maria Magdalena en el desierto y en Bejar. En el palacio del duque un bellísimo lienzo con una Santa en la gloria. Carreño se habia grangeado el aprecio de todos los profesores, porque á todos les enseñaba con dulsura y porque á todos les proporcionaba trabajos y les corregia sus obras. Se cuenta que habiéndose encargado a Gregorio Utande pintor de Alcalá de Henares que biciese un cuadro del martirio de S. Andrés, como este despues, de haberle concluido pidiese por él cien ducados, cuyo precio pareció escesivo al dueño, se convinieron en que se tasase en Madrid. Utande suplicó á Carreño le diese algun retoque que dijo le l'Uzuidan. Las parroquias de Oren-

faltaba, y este con su accelumbrada bondad lo pintó de nuevo, porque á la verdad asi lo necesitaba, recibiendo en recompensa una cantarilla de miel. Asi es que este lienzo por su gran mérito fué tasade por Sebastian de Herrera en doscientos ducados que cobró Utande; y desde entonces es conocido por el cuadro de la cantarilla. Carlos II amaha estraordinariamente á Carreño tanto por su habilidad y mérito como por su honradez y candor, y en testimonio de la buena opinion que se habia adquirido mandó el mismo rey que ningun pintor copiase su retrato sin su aprobacion. El mérito de sus obras es muy recomendable por la correccion del dibujo, por la suavidad del colorido y per lo bien que imitó á Van-Dick en las tintes; y sus bocetos manificaton gran facilidad en la invencion y en la práctica. Por último entre los muchos discípulos que tuvo Carreño fueron los mas sobresalientes : Mateo Zerezo, Juan Martin Cabesalero, José Donoso, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, José de Ledesma , Bartolomé Vicente y Luis de Soto Mayor.

CARRERA (Martin), arquitecto natural de Beasani hijo y discipulo de Pedro Carrera; aunque participó del mal gusto de su padre sin embargo construyó obras que le dieron mucha reputacion en la provincia de Guipuzcoa donde residia eu 1741. Existen estas en el crucero y bóveda de la iglesia de Mutiloa. En las casas consisteriales de Mondragon, la parroquia de Escoriaza, las dos torres ó espadañas de la fachada de la iglesia de Sta. Maria de Tolosa, cuya portada confió á su discípulo D. Juan Antonio de

dazin y de S. Pedro del lugar de Pasages que concluyó su hijo Don Manuel. Falleció Martin Carrera en su patria á los 31 de agosto de 1768. Su hijo el citado D. Manuel trazó y construyó otras obras, cuyos planes merecieron la aprobacion de la real academia de S. Fermando.

CARRERE (José Bartolomé Francisco), nació en Perpiñan el 24 de agosto de 1740. Su padre, que ejercia la medicina, le enseñó los primeros elementos de esta ciencia; continuó el jóven Carrere sus estudios con aprovechamiento y en 1759 recibió el grado de doctor en medicina en el colegio de Montpeller. De vuelta á Perpiñan, siguió alli un curso particular de anatomia y adelantó tanto en ambas ciencias, que bien pronto obtuvo la cátedra de aquella universidad. El rey que en 1772 le habia dado en feudo las aguas minerales de las Eschudas con sus dependencias, le nombró al año siguiente inspector general de las aguas minerales del Rosellon. Carrere hizo entonces dimision de todos los empleos que obtenia en Perpiñan y fué á establecerse en Paris donde le nombraron censor real y miembro de la sociedad de medicina. Cuando estalló la revolucion, se retiró a España, y fijó su residencia en Barcelona, donde con sus talentos y su adhesion á la justa causa se grangeó la estimacion del público. Murió en dicha ciudad el 26 de diciembre de 1802. Dejó un gran número de obras entre las cuales merecen un lugar preferente: 1ª Biblioteca literaria, histórioa y crítica de la medicina antigua y moderna, tomos 10 y 20, 1776 en 4 : esta obra debia constar de 8 temos, pero no se publicaron

mas que estos dos. 2ª El médio ministro de la naturaleza, o Indagaciones y observaciones sobre la coccion patológica, 1776 en 19. 5º Catálogo razonado de las obras que se han publicado sobre las aguas minerales en general y sobre las de Francia en particular, 1785 en 4. 4ª Compendio de la materia médica, por Venel, con notas, 1789-86, 3 tomos en 8.5<sup>2</sup> Manual para el servicio de los enfermos, 1786 y 1787 en 12. 6ª Disertacion médico prdetica sobre el uso de los refrescantes y de los cálidos en las fiebres exanthemáticas, 1778 en 8. 7ª Cuadro de Lisboa en 1795, seguido de Cartas escritas en Portugal acerca del estado antiguo y actual de aquel reino, Paris 1797 en 8 : obra anónima con la que el autor parece trata de vengarse de algunos desaires recibidos en aquel reino. Todo lo halla deteitable en Portugal, el gobierno, el ministerio, el pueblo y la capital misma, tan elogiada en todas épocos y de la cual dicen los viageros que es la morada mas deliciosa de la Europa. Durante su mansion en España Carrere habia recogido acerca de este pais muchos materiales de que se aprovechó Alejandro de la Borde segun él propio lo declara en su Itinerario descriptivo de la España. Desesarts en su Suplemento de los siglos literarios de la Francia, atribuye tambien \$ Carrere algunas novelas, pocsias, historias y composiciones dramáti-

CARRIER (Juan Bautista), sació en, 1756 en Yolai pueblo insediato á Aurillac en la alta Auvernia, y fué uno de los malvados mas feroces y sanguinarios que abortó la Francia en tiempo de la revolucios.

Siendo un simple procurador, logró por sus intrigas que en 1792 se le nombrase diputado de la convencion nacional. El 10 de marzo de 1795, ya fué de los que pidieron la ereccion del tribunal revolucionario, y aprovechó con la mayor exaltacion todas las ocasiones que se le ofrecieron de perseguir y proscribir á sus conciudadanos. Habia oido decir que la Francia estaba demasiado poblada para establecerse en ella una república, y desde luego fué de opinion que convenia despobiaria; de modo que estando un dia almorzando en un caté; dijo en alta voz que la Francia no podia ser feliz, si no se esterminaba á lo menos una tercera parte de sus hab.tantes, máxima que procuró llevar á efecto con sus atrocidades. Votó sin restriccion alguna la muerte del desgraciado Luis XVI; pidió con encarnizamiento la prision del duque de Orleans, y fué de los principales motores de la revolucion del 31 de mayo. Pasó á la capital de Normandia en la época de su mayor agitacion, y viendo que los patriotas moderados se habian subievado, creyó que aquella era la ocasion de desplegar toda la energia de su alma feroz y de poner en práctica su bárbaro sistema. En efecto, cometió toda clase de crueldades hasta el 8 de octubre de 1793 en que sué enviado á Nantes, donde la guerra civil estaba entonces mas encarnizada que nunca. Los revolucionarios exasperados por las victorias de los vendeanos, se hallahan poseidos del furor y la rabia : algunos generales y representantes se habian cebado ya con la sangre de muchos infelices y habian entregado á las liamas varios pueblos; pero Carrier quiso esceder á todos,

manifestándose por sus crueldades inauditas fiel ejecutor de las instrucciones que habia recibido de la convencion. Tomó las mas rápidas y las mas generales medidas de destruccion y venganza, asociándose á una horda de hombres feroces que tenian tiranizada la desgraciada Nautes; á todos los cuales sobrepujó Carrier en despotismo y crueldad. Las cárceles de la ciudad estaban llenas de víctimas desgraciadas con las derrotas que esperimentaron los vendeanos en Savenay, y esto avivó mas el sanguinario ardor de Carrier y de sus satélites. Este genio del mal hallaba demasiado largas las dilaciones que exigian las sentencias, sin embargo de que siendo informales y precipitadas se embiaban por ellas al suplicio continuemente una numerosa multitud de infelices. Llegó á decir en cierta ocasion à les verduges ejecutores de sus atrocidades : « Mas pronto » convertirémos la Francia en un » cementerio, que podremos rege-» neraria segun nuestra intencion.» Propuso pues á las antoridades de la ciudad sacrificar á los presos en masa y sin ser juzgados; proposicion horrible que al fin fué adoptada despues de algunos debates, y Carrier se apresuró á poneria en ejecucion. Para esto discurrió el medio tan pronto como horroreso de hacer perecer las víctimas en el agua por medio de las famosas Noyades. Mandó prinieramente embarcar el 15 de noviembre de 1793 en un pequeño barco á 94. presbíteros bajo pretesto de trasportarlos á otra parte, y como se hallase ya barvenado de antemano, fué echado á pique durante la noche. Algunos dias despues hizo perecer del mismo modo á otros 58

sacerdotes. Estas horribles ejecuciones hechas por los infames cómplices que habia organizado con el nombre de Compania de Marat, fueron seguidas de otras muchas; y añadiendo la burla y el ludibrio á su feroz crueldad, liamó á tan atroces asesinatos, baños ó deportaciones verticales. Cuando dió cuenta á la convencion de su comision en Nantes, hablaba de la muerte de aquellos infelices saverdotes, como de un naufragio seliz y casual, y su relacion terminaba con estas palabras : «; Que torrente revolu-» cionario es ese Loira!» y la convencion tuvo la bajeza de hacer en sus actas honorífica mencion de aquella carta atroz. Desde entonces viendo Carrier apoyada su conducta, signió sin freno el sistema de esterminio y desolacion : mandó dar muerte sin preceder juicio á los que se hallaban presos; y esta órden fué ejecutada por dos miserables á quienes habia revestido de un grado militar, llamados Fonquet v Lambry. Las víctimas destinadas á morir se veian amontonadas en un vasto edificio llamado Entrepot (depósito), y alli iban á buscarlas todos los dias para trasportarlas á los buques, desde los cuales eran precipitadas al agua, atadas de dos en dos, porque habian encontrado demasiado largo el preparar barcos para echar á pique; y aun se añade que por una horrible irrision, solian atar dos jóvenes de ambos sexos para abogarios, dando á esta bárbara ejecucion el nombre de Matrimonio republicano. Estas escenas de horror, que fueron precedidas y seguidas por otras no menes crueles, pasaben en medio de un pueblo que se creia el mas ilustrado, el mas civilizado y el mas

humano de toda la Europa, y en una nacion que siempre se habia mostrado tan zelosa de su gloria. Y lo que es mas de admirar, los principales motores de aquellas es cenas, pertenecian en gran parte à honradas familias, que se preciaban de baber cultivado las letras y las ciencias. Por mas de un mes se renovaron aquellos inhumanos asesinatos, sacándose indistintamente del depósito todos los que se encontraban en él, y asi es que en un dia fueron abogados tambien muchísimos estrangeros, prisioneros de guerra. En cierta ocasion, Carrier que vivia en el mas infame libertinage, contrajo una enfermedad vergonzosa, y para vengarse hizo coger un centenar de rameras que fueron arrojadas al agua; queriondo ostentar al mismo tiempo con esta barbara sentencia la austeridad de las costumbres republicanas, que nunca existió entre los revolucionarios de Francia. Se calcula que murieron en el depósito de Nantes quince mil personas no solo de muerte violenta sino tambien de hambre, de frio y de epidemia. Los desgraciados presos estaban apinados en él, no se daba el menor auxitio á los enfermos, ni siquieta se cuidaba de quitar los cadáveres de los que alli morian. En fin llegó á tal grado la corrupcion en aquel lugar infecto, que no hallando persona que quisiese limpiarle, se vieron obligados á prometer la vida á algunos de los presos paraque tomasen á su cuenta aquel encargo. La misma hambre y el mismo contagio desolaba la ciudad ; las orillas del Loira se hallaban cubiertas de cadáveres, y el agua estaba tan corrupta que se probibió el beberla. Todos los dias una comision mide los presos, y todos eran fusilados em las canteras de Gigan. Tal cra el horroroso aspecto que presentaba la ciudad de Nantes bajo la dominacion del abominable Carrier. y tal era el gobierno dulce y paternal que los feroces inovadores sperian sustituir al que ellos llamahan despotismo de los tiranos. Sin embargo Robespierre algunos meses antes de su suplicio babia resuelto pouer un término al régimen del terror, y hacer recaer la odiosidad en los mismos que babian partido con él el gobierno; y á cete fin hizo llamar a Carrier y desaprobó altamente su conducta. Apemas Carrier salió de Nantes, aquella inteliz ciudad empezó á respirar. Sus dos ejecutores Fouquet y Lambry, fueron condenados á muerte, no por haber asesinado un sin número de víctimas, sino por haber salvado algunas. Carrier que entró de nuevo en la convencion en vez de disimular sus crimenes continuó proponiendo las medidas mas sanguinarias. Llegó con esto el 9 termidor, cuando Robespierre y su partido cayeron, y entonces se levantó un grito general contra los bárbaros que habian hecho correr á torrentes la sangre de sus conciudadanos; mas cada cual de los revolucionarios se esforzaba en hacer recaer sus crimenes sobre otros. Carrier que era el primero y el mas cruel de todos no podia dejar de atraerse la general animadversion. Duraban todavia las conmociones de la Vendé, y ellas recordaban sin cesar las atrocidades de aquel mónstruo. Noventa y cuatro nanteses que el mismo Carrier habia envigdo á Paris en noviembre de 1793, se presentaron al tribu-l cer el horror de la proscripcion

litar condenaba a muerte a muchos ( nal no como víctimas, sino acusadores. Entonces se hizo el blanco de la execracion general y la voz pública pidió su cabeza. Los cargos eran terribles, pero para corroborarlos creveron que era preciso á lo meuos una órden firmada de su mano que justificase sus maldades, pues parece que la convencion trataba de salvar á su agente. Entonces fué enviado á Nantes el secretario de la Junta de seguridad pública, y este trajo de allí dos órdenes firmadas de Carrier en las que mandaba guillotinar sin formacion de cansa á 50 ó 60 individuos, Conducido al tribunal revolucionario, alegó en su defensa, que no habia hecho mas que seguir las órdenes de la convencion; que iguales medidas se habian tomado en muchas provincias; que por un decreto auténtico se habia mandado á los generales pasar á cuchillo á todos los vendeanos é incendiar sus pueblos; que columnas internales lo babian ejecutado, y añadió : « á que vitu-» perar hoy lo mismo que habeis » mandado en vuestros decretos? » con que la convencion quiere » condenarse á sí misma? Ya os lo » pronostico : tedos vesetros es ve-» réis envueltos en una proscrip-» cion inevitable. Si se me quiere » castigar á mí, todo es aqui cri-» minal, hasta la campanilla del » presidente. » Esta defensa no fué oida; habia cierta imprudencia de parte de los convencionales en perseguir à Carrier por crimenes eu que habian sido cómplices; pero mucho mayor la hubiese habido en absolverie por "razones que á ellos unismos les condenaban; y asi es que no ballaron otro medio que el de una doble necesidad de adorme-

que habian ordenado, con el suplicio del agente que con tanta fidelidad habia ejecutado sus órdenes. Carrier fué condenado a muerte por haber dado sentencias arbitrarias con intenciones contrarevolucionarias, y enviado al cadalso en 16 de diciembre de 1794 por los mismos que debian ser sus compañeros en el último saplicio. En esta ocasion se portó Carrier con la mayor firmeza sin dejar de repetir que estaba inocente; queriendo decir sin duda que el reo no era menos criminal que sus jueces. La instruccion de su causa que duró dos meses forma un documento histórico que presenta pormenores tan atroces que cada uno de ellos escita la indignacion del hombre de bien. Los que quieran enterarse de esta época de la revolucion pueden consultar entre las obras que entonces se publicaron las siguientes. 1ª Sistema de despoblación ó la Vida y tos crimenes de Carrier antes representante del pueblo, Paris 1795 en 4. 2ª Relacion del viage de los viento treinta y dos nanteses, Paris, año segundo de la revolucion francesa. 3ª Denunciacion de los crimenes de Carrier por Felipe Troujolli, impresa en el mismo año en 8. 4ª Bl Loira vengado, 2 tomos en 8. Pero la mas curiosa de estas obras es el Sistema de despoblacion ya citado, escrito por Graco Babæuf, otro revolucionario que sufrió por sus crimenes la misma pena que Carrier.

CARRILLO (D. Martin), jurisconsulto é historiador español, nació en Zaragoza en 1565, estudió con aprovechamiento y fué por espacio de diez años catedrático de derecho canónico y despues rector de la escuela de la misma ciudad.

Berenguer de Bardaxi obispo de Huesca le nombró su Vicario generai , é igual empleo obtuvo de Alfonso Gregorio, y de Tomas de Borja, arzobispos de Zaragoza, y fué canónigo de aquella catedral. Felipe II le comisionó en 1611 para que pasase á Cerdeña en calidad de visitador regio, de donde regresó en 1612, y en 1615 nombráronle abad de Monte Aragon, cuyo destino desempeñó hasta su muerte acaecida en 1650. Tenemos de él: 1º Anales y memorias cronológicas que contienen las cosas sucedidas en el mundo , señaladamente en España desde su principio y poblacion hasta el año 1620, Huesca 1622 en fólio; reimpresos despues de la muerte del autor, Zaragoza 1654 tambien en fótio. 2ª Blogios de las mugeres insignes del antiguo testamento, Huesca 1696. 5º Historia del glorioso S. Valero obispo de Zaragoza, impresa en dicha ciudad en 1615 en 4; se lee á contionacion de esta obra un catálogo de todos los prelados, obispos, y abades del reino de Aragon. 4º Relacion al rey D. Felipe, del nombre, sitio, plantas, conquistas, cris tiandad, fertilidad, ciudades; lugares y gobierno del reino de Cerdena, Barcelona 1612 en 4. 5º Catalogus Archiepiscoporum Cæ saraugustanæ Ecclesiæ, Galliani, 1611. 6º Algunas obras de jurisprudencia que cita D. Nicolás Antonio, en su Biblioteca Hispana.

CARRILLO (Juau), hermano del precedente, fué religioso de la orden de PP. franciscanos; y confesor de la reina Margarita de Austria. Compuso Historia de la tercera orden de S. Francisco, y otra de Sta. Isabel, infanta de Aragon y reina de Portugal, impresa es

Zaragoza en 1615 en 4. La primera de estas obras le dió mucho crédito por su estilo y el buen órden con que está escrita.

CARRILLO LASO DE LA VEGA (Alfonso), caballero de la órden de Santiago, presidente del consejo de Indias, director del infante Don Fernando etc., nació en Córdoba en 1582. Compuso y publicó en la misma varias obras tales como: Virtudes reales, 1626. - Importancia de las leyes, 1626 en 4. - De las antiguas minas de España, 1634. – El Erato sagrado ó Meditaciones en verso sobre los cuarenta salmos, Nápoles 1657. Dió tambien la edicion de las obras de su hermano Luis que murió en 1610 á la edad de 26 años. Estas que consisten en varias poesias, en una traduccion del Remedio del amor de Ovidio: en otra de la Brevedad de la vida, de Séneca, y en el Libro de la erudicion pocítica ó lanzas de las mueas contra los indoctos, desterrados del amparo de su deidad, fueron impresas en Madrid en 1613. Alfonso Carrillo murió en 1647.

CARRILLO DE ACUNA (Alfonso), arzobispo de Toledo en el sigio 15 : fué un prelado turbulento y ambicioso que llamado por Enrique IV, rey de Castilla, burló la confianza de este principe auxiliando á los descontentos, y vendiéndose al rey de Aragon. Enrique le separó de su consejo, y Carrillo para vengarse de esta desgracia, levantó tropas contra sa soberano, le declaró indigno de reinar, y proclamó por rey de Castilla á Alfonso hermano de Enrique, en 1465. Puesto al frente de un ejército de 25000 hombres, llevando á su la-

que acababa de destronar, y le dió una batalla cerca de Medina del Campo en 1466 : la victoria quedó indecisa; pero habiendo muerto Alfonso, el rey Enrique que ya habia tenido la debilidad de ofrecer la paz á Carrillo, concluyó un tratado por el cual declaró á Isabel hermana de Enrique y de Alionso, beredera de Castilla, despreciando los derechos que Juana hija del primero de ambos príncipes tenia á la corona. Con el advenimento de Isabel al trono, creció el poder y el influjo de Carrillo, que sostuvo a esta princesa contra el partido de la reina Juana; pero zeloso del crédito y estimacion que gozaba el cardenal Mendoza, se pasó luego al partido de Juana, y se vió envuelto en su ruina. Isabel victoriosa mandó despojar al prelado de todas sus rontas, y mandó formarle causa como á rebelde. Despues de haber kuchado mucho tiempo para sostener los derechos de Juana, Carrillo se rindió finalmente en 1478 ; entregó las plazas de que se habia apoderado, volvió á recobrar la gracia de Imbel y obtuvo la restitucion de tedes:sus bienes. Murió en 1482 en un convento que habia fundado en Alcalá de Henares, al cual se habia retirado para pasar en el sus últimos años.

CARRILLO DE ACUNA (Pedro). hijo de Don Diego y de Doña Catalina de Bureva, ambos de familia noble ; nació en el lugar de Tordomar en la diócesis de Burgos. Recibió la primera instruccion en Valladolki, donde estudió luego ambos derechos, y siendo colegial en el de Sta. Gruz, obtuvo y regentó. varias cátedras de leyes. Fué luego canónigo penitenciario y vicario gedo al muevo rey, marcho contra el lueral en la misma ciudad, hastaque mereció ser nombrado auditor de la Rota romana. En la capital del orbe cristiano se le miró siempre con grande aprecio, y el papa Urbano VIII le lienó de honores y de muchas y ricas dignidades. Vuelto a España, fué nombrado obispo de Salamanca; y despues trasladado á la silla arzobispal de Santiago; llegando à ser por fin virey de Galicia, y general en gefe de las tropas destinadas contra Portugal; sin duda quiso manifestar el gobierno español que Carrillo de Acuña habia nacido para todo, y era capaz de todo. Floreció en el siglo 17; sus Decisiones en la Rota romana se publicaron con su beneplácito en Leon de Francia, año 1665; y Gonzalez Dávila dejó escrito su elogio en el Teatro de la iglesia de Salamanca.

CARRION (Antonio), poeta lírico español del siglo 15 : es autor de muchas odas insertas en la coleccion de Rodrigo Fernandez de Santa-Ella, intitulada : Odæ in Deiparæ Virginis laudent, dedicadas al mismo Roderico, Sevilla 1504 en 4.

CARRION (Luis), jurisconsulto y sábio flamenco, nació en Bruges ácia el año 1547: Hiso sus estudios con Justo Lipsio, de quien sué despues el rival, y pasó a Paris donde contrajo amistad con les hombres mas doctos de squella época. Regresado á Flandes, profesó sucesivamente el dereche romano y el derecho canónico. Era canónigo de primera clase de S. Pedro en Lovaina, de la catedral de S. Omer y de S. German de Mons. En el año 1587, se le encargo la direccion del colegio de bachilleres en derecho, y de la que hizo dimision en 1593, y murió en Lovaina en 1595. Carrion publicó ediciones de auto- 1650 en Valladolid, donde habit

res latinos, entre otras la de Valerio Flaco y de Salustio; las Noches dticas de Aulo Gelio, Paris 1585 en 8. Las notas no llegan mas que hasta el capítulo 25 del primer libro : se encuentran en algunos ejemplares de la continu; c.on de Aulo Gelio. Tambien compuso Carrion las obras tituladas : Antiquarum lectionum commentarii tres, in quibus varia scriptorum veterum loca supplentur, corriguntur et illutrantur, Amberes 1576 en 19; Francfort 1604 en 8, y Emmendationum et observationum libri duo, Paris 1585 en 4. Estas dos obras han sido reimpresas en el tomo 3º del *Thesaurus Criticus* de Gruter. Publicó igualmente la primera edicion de los viages de Busbeeg.

CARRION (Manuel Ramirez de), sábio español, nació en 1584. Se dedicó á la instruccion de los sordo unudos, y segun D. Nicolás Antonio, fué el primero en su patria que halló el arte de enseñarles à leer, y de daries algun uso de la palabra. Tuvo la gloria, si no invertó este arte, de ser al menos el único en su época que le puso en ejercicio. Publicó en Mathrid una obra en 1622 ó en 1629, tocante a esta materia, cuyo título es: Maravillas de la naturaleza en que x contienen dos mil secretos de cosa naturales, reimpresa en Madrid en dicho año 1629. En ella desenvuelve y aclara el método publicado por el aragonés Bonet en 1595 y reimpreso en 1620. Carrion inte truia á muchos sordo-mudos de noble nacimiento; y entre estos al marqués de Priega grande de España, y a D. Luis de Velasco hermano del condestable de Castilla. Murió este benemérito español en

establecido una escuela pública de sordo-mudos.

CARRON (Guido, Santos, Julian), nació en Rennes el 25 de febrero de 1760, de una familia estimable y apreciada por su bonrades. Guido Carron hijo último de un segundo matrimonio, no vió la luz dei dia hasta despues de la muerte de su padre, y fué educado con mucho esmero por su madre Elena Le Lorut, muger que unia á un gran mérito una tierna piedad. Nacido el jóven Carron con las mas bellas disposiciones, fué desde sus tiernos años ejemplarísimo entre todos sus condiscipulos. Dócil, piadoso, exacto en el complimiento de sus obligaciones, era el consuelo de su buena madre y el ídolo de sus maestros. La perfecta igualdad de su carácter, la constante regularidad de su conducta, la solidez de su modo de pensar y la inocencia de sus costumbres encantaban á todos los que le conocian; mas lo que le distinguia particularmente era una admirable caridad para con los pobres, la cual de tal manera se arraigó en su corazon con los años, que esta hermosa virtud llegó á ser el móvil de todas sus acciones, y el manantial de todas las buenas obras que le distinguieron durante su vida. Recibió la tonsura á la edad de trece años y entonces so asoció con algunos zelosos compañeros con el objeto de socorrer á los pobres é instruir á los ignorantes. Siendo aun muy jóven, puse los primeros fundamentos de un establecimiento para proveer á la educacion de los clérigos menesterosos. Nombrado vicario de la parroquia de San German de Rennes, se distinguió por el mas ardiente zelo; y empezó en 1785, '

otro establecimiento para los pobres. Mas de dos mil desgraciados reunidos en un vasto edificio hallaban por medio de su trabajo, socorros para sostener la vida, y recibian con las instrucciones de su protector, consue los inumerables en su infortunio. En otro cuartel de la ciudad habia reunido el virtuoso presbitero muchas jóvenes arrancadas del desórden y del vicio y las habia puesto bajo la vigilancia de mugeres piadosas que las daban honesta ocupacion. La salud det abate Carron no pudo resistir á tanto zelo : cayó enfermo y por órden de sus superiores tuvo que alejarso de su vicaria. Pasó á Paris y durante su permanencia en aquella corte se unió en amistad con el virtuoso abate Gerard, autor del Conde de Valmont; recogió limosnas considerables para sus establecimientos, y recibió de la reina Maria Antonia las mas lisonjeras pruebas de interes. En 1792, fué preso en Rennes por lisber reusado prestar el juramento á la constitucion civil del clero, y deportado el 14 de setiembre del mismo año á Jersey, con mas de trescientos preshíteros y religiosos. Su primer cuidado al llegar al lugar de su destierro fué establecer en él una capilla, y algun tiempo despues abrió dos escuelas para los hijos de los emigrados, y se dedicó él mismo del todo á su instruccion. Para proveer á la salud de sus compañeros de infortunio, que se hallaba debilitada por la desgracia y la miseria, estableció una botica de farmacia, en la cual los pobres emigrados hallaban todos los remedios necesarios á sus enfermedadés; y formó una biblioteca para proveer de libros á los presbíteros, á quienes una fuga precipitada habia pri- | » vuestra adhesion ácia mis fieles vado de los suyos propios. Habiendo el gobierno inglés en 1796 juzgado conveniente hacer pasar á Inglaterra la mayor parte de los presbiteros y emigrados reunidos en Jersey, el abate Carron llegó alli en el mes de setiembre de aquel mismo año. Su zelo le hizo hallar en todas partes los mismos socorros y mas considerables todavia : no solamente restableció sus escuelas y continuó su farmacia; sino que aun en 1797, formó dos hospicios, el uno para treinta y cinco eclesiásticos ancianos ó enfermos y el otro para veinte y cinco mugeres : el mismo año instituyó un seminario de veinte y cinco alumnos que dió muchos sacerdotes á la iglesia. En 1799 las escurlas que habia establecido pasaron á ser casa de pupilos, en una de las cuales se educaban ochenta jóvenes, y sesenta muchachas recibian en la otra una educacion conveniente á su sexo. Carron se esta-Lleció à este efecto en Sommertown, cerca de Loudres. Los emigrados franceses no olvidaron jamas los beneficios que habian recibido de este hombre verdaderamente apostólico. S. A. R. el conde de Artois, despues Cárlos X, digno intérprete del reconocimiento de aquella porcion desgraciada de franceses que sufrian persecucion por la justicia, visitó muchas veces dichos establecimientos y demostró al piadoso fundador y á las personas virtuosas que le ayudaban su satisfaccion y su aprecio. El caritativo Carron tambien se atrajo la atencion de Luis XVIII, quien le escribia en 12 de mayo de 1797 : « La noticia » de las diferentes pruebas que ha-» beis dado de vuestro zelo y de l

 súbditos, me ha penetrado hasta » lo mas íntimo del alma, y no » puedo dilatar el manifestaros la » satisfaccion que me ha causado » una conducta tan respetable. Vuci-» tros jóvenes alumnos aprenderán » por vuestras lecciones, y mas que » todo por vuestro cjemplo á amar » y á respetar á Dios, y á conocer » y apreciar las verdaderas leyes » de nuestra patria. De modo que » asi contracis con ella un doble mérito, y me tondré por feliz en poderos recompensar dignamente » algun dia. » El 11 de noviembre de 1807, entre otras muchas espresiones satisfactorias « Esperimen-» to personalmente, añadia el mo-» narca, los efectos de la hospitali-» dad generosa que tan bien ha se- » cundado vuestra ardiente caridad; » ignoro cuanto durará mi perma-» nencia en este pais (S. M. escri-» bia desde Gosfield); pero espero » no salir de él sin ir á visitar vuestro piadoso establecumiento, y s á su respetable fundador. » Este virtuoso eclesiástico estableció socorros de todas clases, para toda especie de males, y era ayudado en su piadosa inclinacion con limonas cuantiosas de muchos ricus ingleses, tanto católicos como protestantes; y aunque no todos tuvieses su fé, todos se veian obligados 4 estimar y respetar una religion que producia semejantes apóstoles. Muclios protestantes se convirtieron à la sé católica y siempre era el abate Carron quien hacia estos milegros. En 1797, viendo restablecida la tranquilidad en Francia, descé volver á ella, pero sus deseos no pudieron verse cumplidos. En 1801, cuando el concordato con el sumo poutifice, no sué del misma mode

de sentir que el abate Blanchard y | algunos otros espíritus exaltados de su partido, porque creia que hay tiempos y circunstancias en que la revolucion en un estado puede ocasionar algunos cambios y modificaciones en la disciplina de la Iglesia, y en el múmero y jurisdiccion de los pastores destinados á guardar el rebaño; y que á veces debe adoptarse un mai menor para evitar otro mas grande. Despues de haber vuelto à Francia en 1814, el señor Carron regresó á Inglaterra de donde uo volvió hasta despues de los cien dias de Napoleon. Estableció en el cuartel de S. Jaime cerca de ·Val – de – Gracia, un colegio de niñas; entregándose á mas de esto á Jas funciones de su ministerio, predicando, catequizando y confesando con un zelo superior á sus fuerzas. Habia formado una asociacion de hombres piadosos, dependientes, trabajadores, militares, la que reunia cada quince dias para hacer ejercicios de piedad; pero en medio de estas útiles y preciosas tareas, le arrebató la muerte de en medio de su familia, de sus numerosos amigos, y particularmente de los desgraciados el 15 de marzo de 1821. A pesar de sus inmensas ocupaciones y continuas enfermedades, el señor abate Carron compuso un gran número de obras en las que brillan aquella piedad, aquella caridad tierna y aquella dulce uncion que le caracterizaban, entre las cuales se hallan: Reflexiones cristianas para todos los dias del año, Winchester, 1796 en 12.-Pensamientos eclesidsticos, Londres 1800, cuatro tomos en 12. - Pensamientos cristianos, Londres 1801, seis tomos en 12, y Paris 1815, seis totomos en 18. - Vida de los justos,

Paris 1816 y 1817, seis tomos en 12.—Los confesores de la fé en la iglesia galicana, Paris 1820, cuatro tomos en 8. Compuso ademas el abate Carron algunas obras, publicadas casi todas en Londres, desde 1796 á 1811, y en Paris, Lila y Rennes su patria.

CARSTENS (Asmus-Jacobo), pintor dinamarqués, nació en Schleswich en 1754. Era hijo de un molinero, y desde la edad de 9 años mostró una decidida inclinacion al dibujo, de que su madre misma le habia enseñado los primeros rudimentos. Con el tiempo fué à Copenague llevado del deseo de ver las obras de los grandes profesores; y entonces pintó su primer cuadro de la Muerte de Esquiles; obra verdaderamente digna de mano maestra; pero no habiendo conseguido otro premio que el de simples elogios, á pesar de que le sirvieron de estímulo, se vió reducido para ganarse la vida á hacer retratos. Algunos enredos é intrigas que esperimentó en la academia de pintura de aquella ciudad, le decidieron á emprender un viage á Roma. Habia llegado hasta Milan, despues de haber visitado á Mantua, cuando la falta de proteccion y de auxilios en un pais cuyo idioma aun no poseia, le obligó á volver á Alemania, atravesando la Suiza, en donde vendiendo algunos dibujos se proporcionó medios para pasar á Berlin. En esta ciudad hizo muchas obras de mérito que le valieron el ser admitido en la academia de pintura; y al mismo tiempo logró una pension de 2500 francos para ir á perfeccionar su talento en Roma, donde permaneció desde 1772 basta su muerte acaecida en 1798. Se citan entre los cuadros y dibujos que

pintó la visita de los argonautas al centauro Chiron, que forma parte de una coleccion de veinte y cuatro dibujos sacados del Argondutico de Apolonio de Rodas; el Megaponte composicion original que segun se dice, fué comparada con las de Rafael y Miguel Angel, y últimamente un Edipo rey. La vida de Carstens se escribió en aleman; y sc encuentra una noticia muy estensa tle este pintor y sus obras en el Almacen enciclopédico, año 1808, un tomo en 4.—Hubo otro Carstens (Cristiano Nicolás), jurisconsulto, nacido en 1736 en Lubeck, que ejerció en su patria las funciones de promotor fiscal, y publicó en latin varios escritos sobre la historia y el derecho público de aquella ciudad; é insertó tambien varias Disertaciones en algunas colecciones periódicas de aquel tiempo.

CARTAGENA (Antonio), médico español del siglo 16, profesor de esta ciencia en la universidad de Alcalá; del cual tenemos los tratados siguientes: De signis febrium et diebus criticis; de febre pestilente, Alcalá 1530 en fólio.

CARTAGENA (Juan de), espanol; era muy jóven cuando entró en la compañia de Jesus de la que se separó despues para tomar el hábito de los menores observantes. Euseñó la teologia en Salamanca y en Roma á fines del siglo 16. Paulo V que reconoció en Cartagena un hombre de gran talento, le encargó la defensa de sus derechos en ·las disputas que tuvo con la república de Venecia y entonces fué cuando el zoloso franciscano compuso las dos obras signientes : Pro ecclesiastica libertate et potestate tuenda adversus injustas Venetorum leges, Roma 1607 en 4, y Propug-

naculum catholicum de jure belli romani pontificis adversus Ecclesia jura violantes, Roma 1609 en 8. En ambas obras reprueba los prim cipios de la iglesia galicana, y desiende que el papa puede austener sus derechos con mano armada, y servirse de ella contra los inficles; y al mismo tiempo declama contra la alianza de la Francia con los principes protestantes. Compuso ademas las obras siguientes : 12 Homiliæ catholicæ de sacris arcanis Deiparæ Mariæ et Josephi, Colonia, 1613 – 18, dos tomos en 16lio, Paris 1614 - 15, cuatro tomos en fólio. 2ª *Homiliæ catholicæ i*s universa christianæ religionis arce na, Roma 1609, Paris, 1616 en fólio. Estas dos obras, sobre todo la primera no están exentas de critica: v 3ª Praxis orationis mento*lis* , Venecia y Colonia , 1618 m 12. El P. Cartagena murió en Napoles en 1617.

CARTALO, cartaginés, gran sacerdote de Hércules; fué envisdo à Tiro, para ofrecerle ciertos despojos, y al regresar encontró que sa padre Masseo sitiaba à Cartago, de donde habia sido desterrado injustamente. Atravesó el hijo su campo sin saludarle, y Masseo resentido de esta señal de desprecio; hiso atar à Cartalo en una cruz, en la cual espiró. Por este suceso adquirió celebridad en la historia el nombre de Cartalo.

CARTE (Tomas), sacerdote é historiador inglés; nació el 23 de agosto de 1686 en Chifton, condado de Berwick; se negó á prestar juramento de ficielidad al rey Jorge I, sacrificando su empleo de vicario de la iglesia de Bath á la adhesion que conservaba á los Estuardos. La parte que tomó en la

rebelion de 1715, y su calidad de gascones, normandos y franceses, secretario del obispo Aterbury, escitaron los resentimientos del gobierno. Este ofreció una recompensa de cien mil libras al que lo entregase, pero Carte burió las providencias del gobierno refugiándose en Francia, donde tomó el nombre de Filips. La reina Carolipa amante de las ciencias habiendo visto el proyecto de la edicion de la Historia de M. Thou que Carte queria publicar, quitó todos los obstáculos para que el espatriado pudiese volver á linglaterra, y á fin de favorecer la ejecucion de aquella obra, le eximió de las cargas impuestas en Iuglaterra sobre el papel y la imprenta. En electo la edicion se dió luz en 1753, en 7 tomos en fólio. Carte publicó despues la Vida de Jacobo duque de Ormond, Londres, 1735-36, 3 tom. en fólio. El compendio de esta obra fué publicado en Francia con el título de la Vida de milord duque de Ormond, traducida del inglés, 2 tomos en 12. En 1758 anunció por suscripcion una Historia de Inglaterra, cuyo primer tomo se publicó en Londres en 1747 en fólio. Habiendo insertado el autor en una nota, con motivo de la consagracion de los reyes de Inglaterra, la historia de cierto Lovel que habia sido curado de lamparones por el pretendiente, una parte de los suscriptores se retiraron de la suscripcion; sin embargo Carte continuó la obra cuyo segundo y tercer tomo se publicaron sucesivamente en 1750 y en 1752. Iba á emprender la impresion del cuarto, cuando murió en 1754; sin embargo este tomo se imprimió al año siguiente. Carte compuso ademas las obras siguientes. Catálogo de los registros

conservados en los archivos de la torre de Londres, Paris 1743 dos tomos en fólio. 2º Coleccion de cartas y memorias relativas a los negocios de Inglaterra desde 1641 a 1660, Londres 1738, dos tomos en 8. Publicó tambien Cartas de Roberto Botsvell, á las que va añadido un Compendio preliminar de la historia general de Portugal, por el editor, Londres 1740 en 8 : el primer tratado fué traducido en francés por el abate Des-Fontaines, Paris 1742, dos tomos en 12.

CARTEAUX (Juan Francisco), general de los ejércitos de la república francesa, nacido en el Franco-Condado en 1751; era hijo de un simple soldado, que habiendo sido herido en las gnerras de Hannoyer, fué admitido en la casa de los inválidos; y siguió al padre a este real establecimiento. En aquella época estaba trabajando en las pinturas de su iglesia Doyen, quien hallando en el jóven Carteaux alguna disposicion, le dió lecciones de dibujo. Los progresos del discípulo fueron bastante rápidos; pero era tan decidida su vocacion á la carrera de las armas, que á la edad de 16 años, entró á servir de soldado, y luego fué promovido á sargento. En la época de la revolucion, habiendo abandonado Carteaux su regimiento, se hizo pintor en miniatura; y entonces se le nombró teniente de caballeria de la guardia nacional de Paris, ascendiendo luego al grado de ayudante general despues de la famosa jornada del 10 de agosto de 1792, en la que tomó una parte activa. Al año siguiente fué enviado á Grenoble, en calidad de comisario del consejo

ejecutivo, para la leva estraordinaria de 500000 hombres decretada por la conveucion nacional, y al volver de esta comision obtuvo el grado de general de brigada. Cuando los marselleses se armaron para ir á socorrer á los leoneses insurreccionados contra la convencion, se le encargó á Carteaux el mando de las tropas reunidas para oponerse á la union de las dos milicias de aquellas dos ciudades. Batió y dispersó la columna de los marselleses, y entró en Marsella el 25 de agosto de 1793. Diéronle luego, en reemplazo del general Brunet, el mando en gese del ejercito que iba á sitiar á Tolon, pero fué arrestado poco despues por órden de la convencion, conducido á Paris, y encerrado en la Conserjeria. Puesto otra vez en libertad, mandó en las costas de Normandía en 11795, y logró apaciguar una insurreccion en la ciudad de Caen. Cuando Bonaparte fué nombrado cónsul, sacó á Carteaux de la carrera de las armas para darle un empleo en la administracion de loterias, basta nombrarle director en la principal de Piombino. Carteaux volvió á Francia en 1805, y murió ácia el año 1807.

CARTHALON general cartaginés, enviado à Sicilia, despues de la derrota de Régulo para mandar las tropas de mar y tierra; tomó à Agrigento la cual redujo à cenizas, y ganó grandes triunfos sobre las tuerzas navales de los romanos; pero habiéndose hecho odioso por sus importunos actos de rigor, fué llamado por el senado de Cartago, y reemplazado por Amilcar Barca, padre de Anibal, ácia el año 250 antes de la era cristiana.

CARTHEUSER (Juan Federico),

médico aleman, nació en 1704. Fué profesor de medicina en Francfort del Oder; é hizo una reforma saludable en el empleo de las plantas y de los medicamentos usados hasta entonces. Murió en 1777. Citarémos entre sus numerosos escritos los siguientes que son muy apreciados: Elementa chimiæ medicæ dogmatico - esperimentalis, Francfort 1755 en 8. - Fundamenta materia medicæ generalis et specialis, Francfort 1749 y 1750, dos tomos en 8, traducidos al francés con el título de Materia medica, 1755, cuatro tomos en 12. - Fundamenta pathologiæ et Therapeiæ prælectionibus, suis accommodata, id. 1758, y De Morbis endensicis libri, kl. 1778 en 8.—Carrieuser (Federico Augusto), hijo del precedente, ejerció la medicina, como su padre; pero sin igualarle en celebridad. Nació en Halle en 1734, y murió en Schierstein, en 1796. Se tienen de el, Elementa mineralogia systematice disposita, Franciort sobre el Oder 1755 en 8, y Rudimenta hydrologiæ systematicæ, en 8; y otros muchos escritos poco dignos de atencion. - CARTHEUSER (Guillermo), hermano del anterior, médico tambien, dejó escritas en idioma aleman unas Reflexiones sobre la dieta.

CARTIER (Santiago), navegante francés, nacido en el siglo 16 en S. Maló. Habia hecho ya algunas correrias en el Océano, cuando presentó al grande almirante de Francia Felipe de Chabot el proyecto de ir a esplorar la parte del norte del gran continente americano, designado entonces con el nombre de Nuevas tierras. El almirante admitió el proyecto de Cartier, y el rey Francisco I le autorizó para

ponerlo en ejecucion. Partió pues de S. Maló en 1534 con dos buques de 60 toneladas y 61 hombres de tripulacion cada uno; reconoció una gran parte de las costas del golfo de S. Lorenzo y tomó posesion de aquel pais en nombre de su rey. Al regresar de este viage á Francia, el gobierno determinó formar un establecimiento en aquella parte de la América del norte. Un gran número de voluntarios, entre los cuales se hallaban jóvenes de distincion, se presentaron para formar parte de la nueva espedicion. Cartier se bizo á la vela el 10 de mayo de 1535, desembarcó no nin algunos obstáculos en las costas que habia reconocido ya, subió por el rio S. Lorenzo, y se adelantó á siete ú ocho leguas mas allá del sitio donde despues se construyó la ciudad de Quebec. Los tres buques que componian la flotilla echaron áncoras, cerca del embocadero de un caudaloso rio, llamado primero de Sta. Cruz, por el descubridor, y al cual se le dió despues el nombre de Santiago Cartier. Este continuó sus descubrimientos con canoas, á causa de la dificultad que presentaba el rio para buques mayores, y llegó hasta el sitio donde edificó la ciudad de Monte real, à 150 leguas de la boca del rio. Visitó aquel pais, comunicó con sus habitantes y se grangeó su amistad. Volvió á invernar en el rio Santa Cruz; y alli las tripulaciones sufrieron mucho por el frio y falta de refrescos. Se vieron atacadas dei escorbuto, plaga entonces poco conocida de los marinos europeos: muchos murieron víctimas de esta terrible enfermedad; y casi todos se hallaron enfermos del mayor peligro. Por una feliz casuali-

dad un géfe de aquel pais enseñó à Cartier un árbol, cuyas bojas y corteza puestas en infusion, le habian curado á él de aquel mal : los franceses hicieron uso de este remedio, y se hallaron bien con él, pero la enfermedad habia becho ya tales estragos, que Cartier se vió obligado á abandonar uno de los buques por falta de marineros para la maniobra. Partió de alli el 6 de mayo de 1536, halló el paso que supuso habia de existir al Sud de Nuevas tierras, lo que completó el descubrimiento del rio y del golfo. de S. Lorenzo. Llegó el 16 de julio siguiente á San Maló, y en 1540 sué enviado otra vez á aquel rio. No habiendo salido, hasta 18 meses despues que él, el virey que Francisco I habia nombrado para gobernar aquel pais, Cartier abandouado á sus propios recursos é instigado por la necesidad, volvió á S. Maló en 1542. Se ignora la epoca de su muerte. La primera relacion de sus viages fué publicada conel título de Breve relacion de las navegaciones hechas à las islas del. Canada, Hochelage, Saguenay y. otras, Paris 1545 en 8; reimpresa en Ruan en 1598. Existe tambien de ella, una traducción italiana, en el tomo tercero de la coleccion de Ramusio, Venecia 1566; y se encuentra el Compendio del tercerviage (que fué el de 1542) en el tercero y último de la coleccion de Hakeuyt. (Véase este nombre.)

CARTUCHO (Luis Domingo), famoso ladron, nació en Paris á fines del siglo 17; era hijo de un toneloro, y desde jóven manifestó sus inclinaciones viciosas. Despedido del colegio donde estudiaba, y echado de la casa paterna, se asoció con una horda de bandidos que infesta-

ha entonces la Normandia. Volviò despues à Paris à poner en practica lo que habia aprendido al lado de aquellos hombres feroces. Formó una compañia de ociosos de la que se declaró comandante absoluto. Con ella cometió toda clase de excesos, de modo que en la capital y en las provincias ya no se hablaba de otra cosa que de sus robos y asesinatos. Despues de haberse evadido por largo tiempo de las persecuciones de la justicia, fué sorprendido en una taberna, durmiendo en un gergon con un mal vestido, sin camisa ni dineros, y lleno de inmundicia. Condenároule á scr descuartizado vivo, cuya pena sufrió en 1721. En la Coleccion de causas célebres de Dessessarts, se halla la relacion y los pormenores de la vida del insigne criminal Cartucho. Se publicó tambien una Historia de su vida y de su proceso que se reimprimió muchas veces. El teatro de Legrand, contiene tambien una comedia de los hechos de Cartucho, que sué representada en la época misma de su proceso; y Grandval publicó con el mismo título, un poema impreso en Paris 1725 en 8, en el que añadió un diccionario de la gerigonza ó lenguage de los ladrones franceses.

CARVAJAL (Juan de), cardenal y obispo de Plasencia en España. Nació en Truxillo ciudad realenga de la provincia de Estremadura. Una esmerada educacion y un estudio continuo en las letras divinas y humanas, hicieron de este hombre un prelado insigne en virtudes y en sabiduria. Habia ya estudiado el derecho canónico y civil cuando pasó á Roma á desempeñar el empleo de auditor de Rota; y despues fué gobernador de la misma

ciudad. El papa Eugenio IV, que tenia bien conocido el mérito de Carvajal, le envió al concilio de Basilea ; estuvo tambien en 1440 en la dieta convocada en Maguncia y en una y otra parte se hizo admirar de los concurrentes por su elocuencia y sabiduria. Volvió á Roma y habiéndole honrado el papa con la purpura en 17 de diciembre de 1446, emprendió de su órden un segundo viage á Alemania, acompañado de Tomás Zarzana ó Lucani, que despues fué papa bajo el nombre de Nicolao V. Cuando este subió á la silla pontificia por muerte de Eugenio embió otra ves á Carvajal á Alemania, y alli ar regló todo lo concerniente á beneficios. Pasó despues á Bohemia, y como hubiese convencido con sus discursos a los hussitas mas doctos, se amotinó el pueblo, y Cárvajal se vió espuesto á perder la vida: bajo el pontificado de Calixto III tuvo que recorrer la Alemania y la Hungria y entonces fué cuando contribuyó á la la gran victoria que consiguieron los cristianos el 26 de julio de 1456 contra las tropas de Mahometo II. Seis años seguidos anduvo Carvajal por las orillas del Danuvio, espuesto à grandisimas incomodidades; y por último, que brantada su salud, tuvo que volver á Roma cuando era papa Pio II. Murió este insigne prelado en aque lla capital el 6 de diciembre de 1469, á los 70 años de su edad, despues de haber desempeñado 22 legacias; y firé sepultado en la iglesia de S. Marcelo. Es de notar que reusó Carvajal todos los obispados que se le ofrecieron durante su larga carrera contento con el de Plasencia.

CARVAJAL (Bernardino de), so-

Plasencia en Estremadura, principió sus estudios en España y los continuó en Italia, bajo los auspicios del cardenal su tio. Al lado de este adquirió tal crédito en el manejo de los negocios públicos, que llegó á obtener las mayores diguidades. Fué sucesivamente obispo de Astorga en Badajoz, de Cartagena, de Sigüenza y de Plasencia ; desempeñó la nunciatura de España y de Alemania; y el encargo de embajador cerca la corte de Roma por los reyes católicos D. Fernando y Dona Isabel. El papa Alejandro VI le habia creado cardenal en 1493, mas habiendo en 1511 abrazado el partido de Luis XII, rey de Francia contra Julio II suceson de Pio III y habiendo influido en el concilio de Pisa, que se pronunció contra aquel pontífice; el de Latran le escomulgó, declarándole indigno de la púrpura. Murió Julio II, y entonces Carvajal creyéndose seguro, regresó á Roma; pero Leon X mandó arrestarle y cocerrarle en Civita-Vecchia. Sin embargo obtuvo el perdon en 27 de junio de 1513, despues de haber pedido de rodillas la absolucion de su delito en un consistorio tenido el mismo año : volvió á entrar en el goce de todas sus dignidades, y obtuvo ademas el obispado de Ostia. Murió siendo decano del sacro colegio en 1523, de edad de 67 años. Dejó escrites disertaciones, homilias y sermones en latin.

CARVAJAL (Lorenzo Galindez), de la familia de los precedentes, celebre jurisconsulto, nació en Palencia en Estremadura en 1472. Estudió con aprovechamiento, fué profesor de jurisprudencia en Salamanca y consejero de los reyes ca-

brino del precedente, natural de tólicos D. Fernando y Doña Isabel y murió en Burgos el 27 de noviembre de 1527. Compuso varias obras entre ellas una Historia de España y otra que se imprimió en 1517 en fólio con el título de Adicciones d los varones ilustres de Fernando Perez de Guzman con una vida de Juan II rey de Castilla, de la que Carvajal no fué mas que el editor. Dejó tambien manuscritas, Memorias sobre la vida de Fernando, que segun el abate Feller, son preferibles por la veracidad de los bechos y las sábias reflexiones que contiene à la Vida de Fernando, publicada por el abate Mignot. Se le atribuye igualmente una genealogia de la casa de Carvajal y al-

gunas otras obras.

CARVAJAL (Francisco de), capitan español, nació á fines del siglo XV y en la carrera de las armas se distinguió tanto por su valor y prudencia como por sus crueldades. Militó bajo las banderas del emperador Cárlos V y se señaló principalmente en el saqueo de Roma en 1527. Se embarcó luego para América, y alli fué doude desplegó todo su carácter. Viejo esperimentado, hombre de grande ingenio, astato y codicioso, soberbio é intrigante, de todo dió grandes pruebas y en todo fué aventajado y singular. Tan pronto se le vió recorrer las dilatadas llanuras del Perú en el Nuevo Mundo, como trepar por sus áridas montañas, y penetrar los mas sombrios bosques, arrojándose siempre el primero sobre los enemigos, y esponiendo su vida á los mayores peligros. Contribuyendo con sus consejos al mejor servicio del rey y a la seguridad y huen éxito de las empresas, defendiendo á sus gefes de las

agresiones de los sublevados y desempeñando los cargos que se le conferian con la mayor delicadeza. En la batalla de Chupas contra los de Chile capitaneados por el rebelde Diego Almagro, viendo que la suerte se declaraba por los amotimados, arremetió solo á los enemigus gritando venganza, venganza, caballeros del Cuzco, y aunque le mataron el caballo y por lo mismo tuvo que reunirse con la infanteria, á él puede decirse que debió Vaca de Castro, su general, el feliz resultado de aquella empresa que hizo entrar en razon á muchos de los estraviados. Cuando el rey espidió las reales órdenes por las que se incorporaban á la corona las tierras nuevamente conquistadas; preveyendo Carvajal los desórdenes que iban á suscitarse entre aquella gente codiciosa de riquezas, pidió á Vaca de Castro el permiso para regresar a Castilla, con el pretesto de hacer presente al monarca la sensacion que habian ocasionado sus disposiciones y los peligros á que se hallaba espuesta aquella espedicion. Accedió el general á sus deseos; pero al llegar á Los Reyes (hoy dia Lima), le estorbaron el paso, bien para favorecer sus miras ó bien porque necesitaban de su valor en aquella época de tantas agitaciones : insistió sin embargo en su empeño, mas siempre inutilmente : con este motivo se decidió a favor de los mal intencionados siendo nombrado en 1544 maestre de campo de Gonzalo Pizarro. Si hasta entonces habia inmortalizado su nombre con acciones gloriosas, desde que se declaró del partido de Pizarro y sus allegados, cometió tantas atrocidades que se hizo execrable aun con los mismos del par- l

tido que seguia. Asi como antes recorria aquella tierra para establecer la paz y la concordia, asegurando los dorninios de S. M., despues como intérprete fiel de los sublevados esparció por todas partes la desolacion y el terror. Fueron muchos los horrendos asesinatos que cometió, mataba á unos porque delerdian la justa causa, á otros para apoderarse de sus riquezas, à muchos porque se oponian á sus miras, y lo que es mas, ahogaba á las pobres mugeres que llevadas de su natural sensibilidad se compade cian de la muerte de tantas desgraciadas víctimas. Frayles, sacerdotes, prisioneros, enemigos, todos caisa al golpe de la espada, todos sufrian el último auplicio cuando llegaban á las manos de Carvajal : y si alguno (que fueron may pocos) se libraba de su tirania, era porque le proporcionaba inmensas sumas que él no podia descubrir. Mandó aborcar con el breviario al cuello al P. Pantaleon que era uno de los religiosos que seguian las banderas del Rey, y esta muerte fué seguida de otras muchas de capitanes famosos que habia hecho prisioneros. En la ciudad del Cuzco continuó ejerciendo su tirania, de modo que á la infeliz Doña María Calderon, por haberse compadecido de las desventuradas viudas de los que servian al rey, mandó abogarla y colgar su cadáver de una ventana á pesar de ser su madrina y persona principal. En 1548, llegaron nuevos refuerzos de España, y los que se habian mantenido fieles se pusieron en un estado imponente. Pr zarro que ya habia desechado y sun perseguido á Carvajal por sus grandes crueldades, desconfiando de sus consejos, en yez de aguardar

el ejercito real en el Cuzco, salió a su encuentro; y una sangrienta batalla decidió la suerte de aquellos pueblos, quedando derrotados los rebeldes y cayendo prisioneros Pizarro y Carvajal. Cuando se formó el proceso á este último no quiso responder á los muchisimos cargos que se le hacian y debió los pocos momentos que le quedaron de vida a D. Pedro de Valdivia que le libró de la ira del pueblo. Pero por fin convencido de los muchos delitos que habia cometido, al otro dia de la batalla fué arrastrado y descuartizado, y sus cuartos puestos á las puertas de la ciudad de Cuzco, y su cabesa junto con la de Picarro en la ciudad de los Reyes, sirvieron de ejemplo à los demas rebeldes y de satisfaccion á los pueblos que dominarou. La casa de Carvajal fué derribada y sembrada de sal; y alli se colocó una inscripcion que declaraba su traicion. Era cosa notable la gente que acudió á ver su muerte, como la de un hombre fiero é inhumano ; y á pesar de las vivas reconvenciones y amonestaciones de los sacerdotes que le auxiliaron, no dió prieba alguna de arrepentirse de las crueklades que habia ejecutado; y asi acabó como mal cristiano.

CARVAJAL (Juan de), pariente del precedente, signió como aquel la carrera de las armas y sirvió con distincion al principio en la América meridional, pero despues por su depravada conducta se hizo acrehedor como Francisco al último suplicio. Se hallaba Juan de Carvajal mandando en la provincia de Venezuela cuando el emperador Cárlos V la cedió á título de feudo á la familia de Belzar de Ausburgo, y como esta hubiese mandado en de San Cárlos, cabeza de la antigua

calidad de segundo gobernador á Juan de Villegas, Carvajal le hizo asesinar y luego falsificó unas patentes con las que se le nombraba á él para aquel empleo. No fué es. te solo el crimen que cometió el perverso Carvajal; queriendo sostenerse en su puesto y no hallando otro medio para conseguirlo que el del terror continuó cometiendo atrocidades, rehando y debastando aquella provincia que injustamente gobernaba. Los capitanes Felipe de Uten, Bartolomé Belzar, Diego Romero y Gregorio de Plasencia fueron víctimas de su crueldad; y por fin, se bizo tan aborrecible por su execrable conducta que habria perecido sin duda a manos de los suyos mismos, sino hubiese dejado introducir entre ellos la licencia y el desenfreno. Disfrutaba impunemente de las riquezas y del poder que se habia proporcionado con sus maldades; cuando Cárlos V bien informado de sus hechos mandó á ' Juan Perez de Tolosa para que encargándose del gobierno de Venezuela castigase al infame autor de los desórdenes acaecidos en aquella provincia. En efecto marchó aquel con sus tropas, y tan luego como llegó á la ciudad de Coro, hallando las fuerzas de Carvajal divididas en partidas las atacó, derrotó y consiguió bacer prisionero á su gefe. Conducido este á Tucuyo fué juzgado breve y sumariamente y sentenciado á la pena eapital. En efecto Carvajal pagó sus crímenes acabando sus dias en una horca en 1546.

CARVAJAL Y VARGAS (Don Luis Fermin de), conde de la Union, teniente general de los reales ejércitos de S. M. C., hijo del duque

familia de Carvajal, descendiente de los reyes de Leon. Nació en Lima en el mes de agosto de 1752. Tendria como unos siete años de edad cuando su padre le embió á recibir su educacion en el colegio de nobles de Madrid, fundado por Felipe V. En 1765 entró á servir de cadete en el regimiento de reales guardias españolas y luego pasó al de infanteria de línea de Mallorca. En 1779 este cuerpo hizo parte de la armada Franco – Española que formó el bloqueo de Gibraltar; y despues de la que se apoderó de la ista de Mahon en 1781. Ascendió entonces el conde de la Union à teniente coronel de su regimiento y volvió otra vez con él al frente de Gibraltar, en cuya ocasion mandó la columna de granaderos y se encontró en las baterias flotantes inventadas por De Arzon. En 1785, cuando se firmó la paz, fué ascendido á coronel, en 1789 á brigadier, y en 1791 á mariscal de campo. Aigunos meses despues pasó á las costas de Africa con la espedicion destinada à sostener la plaza de Oran, bajo las órdenes del generai Courten. Durante esta campaña se señaló por su valor y sobre todo por su presencia de espíritu v la destreza en aprovechar las circunstancias imprevistas que suelen determinar á menudo el buen resultado de las operaciones militares. En prueba de ello es digno de Contarse el caso signiente. Atacaban los moros con fuerzas considerables La torre del *Nacimiento*, puesto importante, pues era el que abastecia de agua la plaza de Oran. Habian obtenido ya varias ventajas, y la victoria parecia declararse a su favor. El conde de la Union, que mandaba aun la columna de grana- bien sin duda las muchas pérdides

deros, observa el peligro en que se halla aquel fuerte y sin seguir otro impulso que el de la necesidad, ni aguardar órden del general en gefe, se precipita con 300 hombres bácia el punto atacado, atraviesa la estacada, penetra en el fuerte y con este socorro inesperado se anima la guarnicion; hacen una salida y rechazan á los moros. Se le debió sin duda al conde de la Union la conservacion de un punto tan interesante, sin el cual la plaza de Orán habria caido infaliblemente en poder de les mores. En abril de 1792 sué nombrado gentil hombre de cámara, y á principios de 1793 gobernador del castillo de S. Fernando de Figueras. Cuando la España declaró la guerra á los franceses en 1793, el conde de la Union sirvió en el ejército de Cataluña bajo las órdenes del general Ricardos, y mereció por el valor y por los talentos militares que des plegó, ser ascendido á teniente general desde el principio de la campaña. Obtuvo entonces el mando de una division en el que se señaló particularmente en la represa de Ceret del 26 de noviembre y en la toma de S. Ferriol en la que salvo todo el ejército. Murió Ricardos en 13 de marzo de 1794, y habiendo muerto tambien por el camino el conde de O-Reilli que venia a reemplazarie, S. M. confió el mando de aquel ejército al conde de la Union, nombrándole al mismo tiempo 🖎 pitan general de Cataluña y presdente de su real Audiencia. La confianza que depositó S. M. en el conde de la Union, hirió digámeslo asi, el amor propio de los generales que se hallaban bajo sus órdenes y de esto se originaron tam-

y derrotas que sufrieron despues i los españoles. El conde de las Amarillas habia obtenido como mas antiguo interinamente el mando del ejercito que bajo las órdenes de Ricardos habia ganado tantas viotorias. Los franceses entonces volvieron á reanimarse, y obligaron á los españoles á que se retirasen del Rosellon y se reconcentrasen al pie de los Pirineos en las posiciones de Ceret y del Boló. El conde de la Union que habia invernado en Figueras, sin poder restablecer su sa-lud quebrantada desde la espedicion de Orán, fué recibido con entusiasmo por el ejército : hizo inmediatamente en 28 de abril un reconocimiento general sobre toda la línea enemiga, y no obstante de haber observado las ventajosas posiciones que ocupaban los franceses, determinó atacarles el dia signiente; y despues de un combate que duró doce horas, el resultado fué desalojar á los enemigos de la montaña de Ntra. Sra. del Vilar en donde estaban atrincherados y desde la cual dominaban las baterias de Montesquier y de la Trompeta que cubrian el flanco derecho de la posicion del Boló. En esta ocasion todas las tropas españolas y portuguesas á ejemplo de su intrépido general rivalizaron en valor, superando cuantos obstáculos les opuso el enemigo. Esta victoria hubiera sido sin duda un presagio feliz para nuestras armas, si los selos y la ambicion personal de algunos individuos no hubiese sobrepujado al honor, al deber y á la fidelidad. El conde de la Union era sin duda el teniente general mas moderno, y tal vez de esto dimanó la lentitud con que se verificaron algunas operaciones que fueron muy funestas

al ejercito. El 30 de abril atacaron los franceses á los españoles por todos los puntos y el esfuerzo principal de Dugomorier su general se dirigió ácia el centro con el objeto de cortar la retirada á los españoles sobre Bellagarde. El príncipe de Monforte que se hallaba encargado de oponerse á esta tentativa, fué reforsado con 11000 hombres, pues de aquel punto dependia sin duda la salvacion del ejército español que no podia emprender una ordenada retirada sino por el punto de Bellagarde. El conde de la Union se trasiadó en persona hácia Ceret para arrollar el ala derecha de los franceses, se arrojó impávido á la pelea, en cuya ocasion le mataron el caballo. Mientras la Union se cubria de gloria en esta maniobra. Monforte dejó forzar el centro y por una falsa disposicion de las tropas que tenia bajo sus órdenes, una parte de ellas dejó de entrar en la accion. El desórden se introdujo en. tonces entre las filas y abandonando los españoles la carretera de Bellagarde se dejaron caer sobre su derecha para ganar á Ceret y el Coll de Portell. Dos de los regimientos fueron cortados, y en este estado el terror se apodera de los españoles, trepan ácia los Pirineos y abandonan todas sas posiciones sobre el Tech, donde debian haber detenido todo el ímpetu de los framceses. El conde de la Union con esta desgracia imprevista se ve obligado á evacuar á Ceret, sin que pueda detener á los fugitivos hasta delante de Figneras. Por tal derrota quedaron abandonadas las tropas españolas que ocupaban las plazas fuertes del Rosellon, como Cobiliure, San Telmo, Portvendres y Bellagarde; y quedó á los franceses

el paso libre para invadir el territorio español. No por esto se abatió el valor del conde de la Union; por el contrario se ocupó desde luego en reorganizar su ejército, en restablecer la disciplina y en introducir la confianza entre sus soldados, aumentando el ejército con namerosos somalenes. Mientras esto pasaba, el general Navarro en 27 de mayo capituló con los franceses dejando en su poder las plazas de Coblliure, Portvendres y San Telmo retirándose con sus tropas á España despues de haber jurado que no servirian contra la Francia hasta que fuesen cangeados. El conde de la Union, que no habia querido acceder á esta capitulacion, incorporó los soldados de Navarro al ejército, por cuyo motivo la convencion francesa espidió el decreto en que prohibia se hiciesen prisioneros españoles. Dogommier aprovechándose del estado moral de nuestras tropas buscó el modo de acercarse á Figueras y desalojar al ejército de la Union de la posicion que ocupaha en el Ampurdan; liaciendo al efecto varias tentativas que no tuvieron el menor suceso. El conde de la Union, contando con el esfuerzo de sus tropas dispuso un ataque general para libertar á Bellagarde, y obligar á los franceses á repasar los Pirineos; pero salióle frustrado el intento, y Bellagerde tuvo que rendirse en 18 de setiembre, y su guarnicion se libró del decreto de la convencion por la generosidad de los franceses. No por esto desistió de su empeño nuestro general; por el contrario hizo maniobrar sus tropas á fin de llenar sus proyectos sobre el punto que queria atacar. Se arroja inopinadamente sobre Montroix, punto!

central de la posicion del enemigo y se apodera de él á la bayoneta en 21 de setiembre, sin embargo las tropas que lo ocuparon creyésdose cortadas lo abandonan y on terror pánico ocasiona su derrota. Los franceses aprovechándose de esta ventaja se adelantaron bácia las posiciones de los españoles. Dogommier combinó un movimiento general y fingiendo una invasion en Cataluña, amenazando la derecha de los españoles, atacó realmente la posicion de Figueras; pero halló una resistencia inesperada y alli acabó sus dias en la montaña Nogra desde doude se dirigia un staque contra la bateria del centro. Perignon tomó el mando y reforzando su derecha, envolvió la isquierda de los españoles y ocopó las cercanias de Figueras. El conde de la Union en vez de replegarse sobre su segunda línea porfió en defender la que ya no podia conservar. En la noche del 19 al 20 los franceses avanzaron hacia el centro de nuestro ejército. El conde de la Union pasó a la bermita del Roure para reconocer la posè cion del enemigo y animar con su ejemplo y sus discursos á los soldados que defendian el principal reducto cerca de Pont de Molins, 7 alli fué herido mortalmente de una bala en el pecho, á la edad de 42 años. Los españoles entonces se 15plegaron sobre el Fluviá abando: nando el Ampurdan á los franceses. Carvajal habia tomado el mando de un ejército desalentado por una grande desgracia; tuvo que reorganizarlo moral y materialmente à la vista de un enemigo victorioso; tuvo asimismo que luchar contra los zeles de los mismos generales que servian bajo sus órdenes, y va

lerse de la severidad de las leyes militares contra los oficiales que taltaban á sus deberes. Creyó con esto restablecer el órden, y no hizo mas que crearse enemigos. Como general de division fué siempre vencedor, como general en gele fué menos dichoso; pero en todas ocasiones se presentó con valor magnánimo y obtuvo la gloria de morir en el campo de batalla. Cárlos IV honró su memoria con magnificas exequias que mandó celebrar en el Escorial, á las que asistió toda la corte; y hasta el mismo general francés dió una prueba de lo mucho que apreciaba su valor, pues habiendo encontrado su cadáver mandó cortarle los cabellos y los distribuyó entre sus oficiales como un rico presente que debia recordarles en todas ocasiones cuanto merece el buen comportamiento de los militares.

CARVAJALES (Juan y Pedro Alonso de Carvajal llamados los), siguieron el partido del rey Don Sancho el bravo IV de Castilla contra Alfonso X su padre. Pedro de Buron de la familia de los Benavides que era del partido opuesto desafió á Pedro Alonso y aunque ambos eran atrevidos y valientes este cortó la cabeza á Buron y desde entonces se declararon enemigos irreconciliables de los Carvajales. Poco tiempo despues fué asesinado al salir de palacio otro de la familia de los Benavides, cuya muerte no se dudó imputar á los hermanos Carvajales. Habia subido ya entonces al trono de España el rey Don Fernando IV, y este monarca, sin proceso, pruebas ni audiencia, y solo por indicios condenó á los dos hermanos á ser arrojados de lo alto de la peña llamada de Martos, y aun se añade que antes les hizo cortar los pies y las manos, hien que esto no lo cuentan todos los historiadores. Lo cierto es que los infelices reclamaron justicia y no hallándola en la tierra, emplazaron al rey para que dentro de treinta dias compareciese ante el tribunal del juez eterno á responder de su injusticia. En efecto Fernando murió el mismo dia que cumplia el plazo, y este suceso, tal vez efecto de la casualidad confirmó en la opinion pública la inocencia de los Carvajales, y dió al rey el sobre nombre del *emplazado*.

CARVALLO (Antonio), jesuita, nació en Lisboa en 1590; prolesó la teologia y la filosofia en Evora y en Coimbra, y murió en 1650. Compuso unos comentarios en latin sobre la suma de Santo Tomas, y un discurso en portugués sobre esta cuestion: si es o no conveniente que los predicadores censuren d los principes y d los ministros, impresa en Lisboa en 1627 en 4.

CARVALLO DE ACOSTA (Antonio), eclesiástico portugués nacido en Lisboa en 1650. Desde jóven descubrió bellas disposiciones y se dedicó al estudio de las maternáticas, de la astronomia y de la hidrografia. Recorrió todo el Portugal para examinar el terreno y sus producciones, y entonces compuso ya su Corografia portuguesa y descripcion topográfica del reino de Portugal. Esta obra que se ha hecho muy rara es curiosa, instructiva, y una de las mejores en su clase. Se publicó en Lisboa en 1706, 1708 y 1712 en fólio. En ella reunió su autor la historia de los lugares principales de los hombres ilustres de su patria, de las curiosidades de la

naturaleza, etc. Compuso tambien Carvallo un Compendio de geografia y Método de astronomia. Murió en Portugal en 1715 tan pobre, que fué preciso pagarle los gastos de su entierro.

CARVALLO (Sebastian José), conde de Oeyras, marqués de Pombal, nació en 1699. Era hijo de Manuel de Carvallo, caballero pobre de Souré, villa de Portugal en el término de Counbra, á cuya universidad fué enviado para seguir el curso de derecho; pero enemigo del trabajo, y arrastrado de la viveza de sus pasiones, pronto se fastidió del estudio, y abrazó la carrera de las armas. Su estatura casi gigantesca, su noble y gallarda presencia y una fuerza estraordinaria, no dejahan de ser muy á propósito para este estado; pero disgustóse tambien de él muy pronto segun era de inconstante y voluble; y bien por esto ó por no habersele promovido segun su ambicion; ó tal vez, como algunos han escrito, por haberse visto obligado á dejar su regimiento á causa de sus estravios juveniles , lo cierto es que dejó las armas, y se retiró á Souré. En este intermedio habia sabido ganarse el corazon de una dama jóven de la primera nobleza Ilamada Doña Teresa de Noroña-Almada, con la cual llegó á casarse á pesar de la oposicion de los padres de ella; pero quedó viudo en 7 de enero de 1739. A fuerza de intrigas y solicitudes logró despues ser embiado en 1745 á Viena para una comision secreta, sin carácter algano público. No manifestó grandes talentos para las negociaciones ui consiguió el objeto de su mision aunque muy sencillo y fácil; pero se mostró diestro en el 12; y Las anécdotas del ministerio

arte de galantear, y supo grangearse el afecto de la condesa de Daun, parienta del celebre mariscal de este nombre. Tambien tuve que vencer grandes obstáculos, como en Portugal para contraer este segundo enlace, que al fin logró electuar. Pasó despues á Lóndres con otra comision que desempeñó tan mal como la de Viena, por lo que al regresar á Lisbon quedó sin empleo ni destino alguno, babiéndose disgustado en extremo de su conducta el monarca portugués Don Juan V. La reina Doña Maria Ana de Austria que cobró afecto á la esposa de Carvallo se interesó vivamente con el rey en favor del marido sin que pudiese obtenerle el menor destino ; pero despues de la muerte del rey D. Juan V. ocurrida el 30 de julio de 1750, logró aquella princesa que el nuevo rey su hijo nombrase à Carvallo secretario de negocios estrangeros. El agraciado supo grangearse en este destino la entera confianza del monarca, y creyó bastante poderom su influjo para oponerse al cassmiento de la princesa heredera presuntiva de la corona con D. Pedro hermano del rey, á pesar de que D. Juan V habia ya pedido á Roma las dispensas necesarias para el enlace. Quiso luego casarla con el duque de Cumberland sin embargo de las leyes fundamentales del reino , tocante á la sucesion de la cocons, las cuales escluyen á todo principe estrangero, mayormente no siendo católico : con esto el ma trimonio proyectado por D. Juan no se efectuó hasta el año 1760. Pueden consultarse sobre estos hechos Las memorias del marqués de Pombal, 1785 custro tomos en

de Sebastian José Carvallo. Mientras vivió la reina madre, Carvallo hizo algunos esfuerzos para encubrir su carácter; pero despues de la muerte de aquella virtuosa princesa ocurrida en 14 de agosto de 1754, creyó poderlo emprender todo, y ya no puso límites á su orgulio ni á su avaricia. Habiendo reusado la ilustre familia de Tóvara enlazarse con su hijo, resolvió estarminarla, igualmente que á toda la principal nobleza de Portugal. Mandó construir un gran número de cárceles, que pronto se vieron llenas de enantos podian hacerle sombra. Mientras la nobleza y el pueblo temblaban á la vista de tales horrores, el rey por su parte se hallaba en una agitacion continua con la relacion de las supuestas conjuraciones que Carvallo le pintaba como existentes. Sin hablar de los mas ilustres personages del reino, que perecieron en el cadalso, una multitud de individuos de toda clase y edad fueron presos, encerrados en calabozos, ó embiados á destierro, como otros tantos cómplices de un crimen que no existia sino en la cabeza del ministro. Para asegurar mejor su gobierno abolió Carvallo al tribunal denominado, juicio de la corona real, compuesto de veinte y cuatro jueces, los cuales tenian la atribucion de entender en las causas de los grandes del reino; y le substituyó con otro compuesto de seis senadores elegidos por él znismo. Nombrado algun tiempo despues conde de Oeyras, gran maestre de la corte y marqués de Pombal, llegó á tal punto su poder arbitrario, que toda queja, toda reclamacion, aun la mas justa y legal, era absolutamente inutil, cuando no se recibia como motivo la de tan elevada dignidad : aua

de nuevas persecuciones. Mientras todo el reino estaba cubierto de luto, el ministro desplegaba un fausto y una opulencia que formaban un singular contraste, no solo con la situacion de la principal grandeza del reino, sino tambien con la de los negocios públicos. Aunque todos los bienes de los que mandó condenar fueron confiscados, el estado se hallaba adeudado, y el ejército mal mantenido y peor pagado. Los españoles se hubieran apoderado fácilmente de Portugal en la guerra de 1562, sino se hubiesen entretenido en los sitios de Miranda y de Braganza. Tomaron ambas plazas y la de Almeida que era aun de mayor importancia, pues les abria el camino para Lisboa; pero en este intervalo se efectuó la paz, la que hizo servir Carvallo para sus nuevas miras de ambicion y venganza. Mas despues de una larga opresion y de un continuo sistema de crueldad y de terror lograron los portugueses respirar libres del yugo de este ministro. El momento de la muerte del rey, acaecida en 1777, fué el de la caida de Carvallo; y esta caida demasiado lenta para la felicidad de los pueblos, levantó el velo que una faccion bastante conocida habia echado sobre tantos eccesos para ocultar la realidad. El discurso que las órdenes del estado dirigieron en 1777 á la reina, y que esta embio por sí misma al papa Pio VI, imprime el sello de la verdad a cuanto hemos reserido en este articulo. « La pro-» videneia, dice entre otras cosas, » habia destinado á V. M. para ser » la redentora de este reino, ador- nándola de todas las calidades ne-cesarias para llenar los deberes

» corre la sangre de estas llagas ( » profundas que un despotismo cie-» go y sin límites ha hecho en el » corazon de Portugal. Lo que nos » consuela es que estamos ya libres » de él. Ese despotismo era atroz, n' y por sistema enemigo de la hu-» manidad, de la religion, de la lin hertad, del mérito y de la vir-» tud. Pobló las carceles, las llenó » de lo mas escogido del reino; de-» sesperó al pueblo con sus vejacio-» nes, reduciéndolo á la miseria. » El fué el que hizo perder de » vista el respeto debido á la auto-» ridad del soberano pontifice y i » la de los obispos. Oprimió la no-» bleza, infestó las costumbres, de-» sordenó la legislacion, y gobernó » el estado con un cetro de hierro. » Jamás vió el mundo un modo de » gobernar tan pesado ni tan cruet. » Y ; que hace la providencia? Ha-» ce desaparecer la ilusion que ten-» dia lazos á la piedad del difunto » rey, y opone al grande número » de sus execrables desórdenes las » virtudes de V. M.... De este ma-» nantial dimanan las serias dispo-» siciones del actual gobierno... la n libertad de los presos, la justifica-» cion de los inocentes, el reintegro » en sus bienes y empleos de los » depuestos y desterrados. Esta mis-» ma providencia es la que preser-» vó milagrosamente á V. M. con-» tra los reiterados choques que » redujeron al Portugal á la mas » deplorable consternacion. Su bra-» zo omnipotente aniquiló podero-» sas estratagemas, á fin de que » V. M. tuviese por esposo al au-» gusto monarca que actualmente » nos gobierna... En fin la provi-» dencia preservó á V. M. de mu-» chos atentados y de infames ma-» quinaciones formadas contra la le-

» gitimidad de sus derechos. Para » dar el golpe de estado que produ-» jo nuestra felicidad, no tuvimos » otras armas que las súplicas de » los hombres de bien y las de todo » el reino ; que ablandaron por fin » al cielo en favor nuestro, etc. » En esta feliz época se abrieron las carceles. Se vieron salir del seno de la tierra y aparecer entre los vivientes á ocho cientas personas que babian desaparecido , y que 🗷 creian muertas hacia ya largo tiempo. Eran los restos de cerca de nueve mil que el ministro habia robado al estado. El proceso de los presos y los ajusticiados fué examinado por órden de la reina con todo el rigor posible. El consejo de estado y los jueces diputados para este examen , habiéndose reunido en abril de 1781 despues de una larga y seria discusion, decidieron unanimamente y declararon « que las personas tanto vivas come » muertas que fueron ajusticiadas » ó desterradas ó encarceladas en » virtud de la sentencia del 12 de » enero de 1759 estaban todas inc-» centes del crímen de que se las » habia acusado. » Causará sin duda admiración que se dejase vivir á un tirano que habia por tanto tiempo oprimido á la nacion y que no 🕏 le sacrificase á la venganza pública; pero debe tenerse presente el ar cendiente que él habia tenido en el ánimo del rey su señor. Ni se puede dudar que no tomase la precavcion de hacerse con todos los documentos capaces de justificarle, y de hacer recaer en su soberano to das las crueldades de que él suponia no ser mas que el instrumento y el ejecutor. La reina pues por respeto a la memoria del rey 🙉 padre juzgó prudente abandonar al malvado á sus remordimientos, v | dejarle bajar tranquilamente al sepulcro. A esta consideracion se añadieron sin duda los esfuerzos de un partido poderoso que supo interesar en favor del ex-ministro á una corte vecina, que ó no conocia todo el esceso de sus maidades, ó que por razones políticas creia deber impedir el ruido de su castigo. Carvallo murió en su hacienda el 8 de mayo de 1782 á los 85 años de edad, cerca de nueve meses despues del decreto definitivo dado contra él por la reina reinante en 16 de agosto de 1781 en que decia « que despues de hab en usado con » él toda la clemencia posible jámas » hubiera creido que se hubiese » atrevido en una cansa civil enta-» blada contra él a sacar á luz pú-» blica la defensa de su conducta » en el ministerio ; que lejos de pu-» rificarse de los cargos que se le » hacian los babia agravado de tal » modo, que despues de un madu-» ro exámen los jueces le habian » declarado delincuente y merece-» dor de un castigo ejemplar. Que » no obstante teniendo consideraz cion á su avanzada edad, era su » voluntad real eximirle del castigo » corporal, que le debia ser im-» puesto, y mandarle que vivie-» se separado veinte millas de la » corte, dejando sin embargo en » su entero valor todas las deman-» das legales y justas contra la » causa del marqués, fuese du-» rante su vida ó despues de su » muerte. » Sean cuales fuesen las causas humanas que permitieron á Carvallo morir en su lecho, no podemos dejar de adorar la providencia que si castiga algunas veces con estrépito à los malvados, substituye amenudo á castigos manifiestos otros | adquisicion de un terreno en Ame-

secretos mucho mas largos y terribles. Aquellos mismos que en el momento de su caída le condenaban á la muerte, convienen en que su castigo fué mas conforme á sus delitos : para un tirano orgulloso la humillacion es la pena mas horrorosa. Júzguese la agitacion de aquella alma altiva y feroz, viendo á sus abatidos enemigos aparecer de nuevo, por una especie de resurreccion con toda la gloria de la inocencia y de la estimacion pública: publicar los decretos espedidos en favor de estos que eran otros tantos manifiestos de sus iniquidades : salir de sus manos las inmensas sumas que babia acumulado por los medios mas indignos, y cuya restitucion le ordenó la justicia ; encarnizarse el pueblo entero destruyendo con indignacion su retrato. Este género de tormento acompañado del destierro, y de la larga enfermedad de una lepra asquerosa, hacia ver el rigor de la divina justicia. Alguños han creido que durante el tiempo que transcurrió desde su caida al de su destierro y muerte babia procurado este tirano espiar sus crimenes con el arrepentimiento. Lo cierto es que cuando el obispo de Coimbra Miguel de la Anunciacion fué à visitarle en su bacienda de Pombal, le recibió de rodillas con su familia en medio de un patio, pidiendole el perdon y su bendicion.

CARVER (Juan), fundador de un establecimiento colonial en la América del norte, nació en Inglaterra á fines del siglo 16. Habia abandonado su patria por causa de religion, y se habia establecido en Leyde, cuando pasó como comisionado á Londres para tratar de la rica con la compañia de Virginia. Obtuvo las patentes y emprendió el viage en 1620 con 120 colonos. Despues de una penosa navegacion, Carver y sus companeros arrivaron á una costa desierta y se establecieron en un terreno al cual dieron el nombre de Plymonth Carver : gobernó por espacio de dos años esta colonia é hizo con los salvages varios tratados que se observaron religiosamente durante 50 años, y murió en 1623. Su espada fué depositada en Boston en el gabinete de la sociedad de la historia de Massachusets

CARVER (Jonatás), viajante inglés, nació en 1732 en Stillwater, primeramente se dedicó á la medicina ; pero su genio activo hiso que pronto se disgustase de esta profesion; y entró de abanderado en un regimiento de infanteria; ascendió al grado de capitan y se distinguió en la guerra de 1756 á 1763. A la conclusion de la paz concibió el atrevido proyecto de ir á reconocer lo interior de la América y de llegar al grande Occéano á fin de abrir nuevos caminos al comercio: partió de Boston en junio de 1766, y no volvió hasta 1768 en el mes de octubre. En un viage de mas de dos mil leguas, reconoció cuasi todos los rios que riegan aquellas inmensas soledades. Pasó entonces à Inglaterra, en donde se ocupó en coordinar su relacion. Sus descubrimientos en la interior de América fueron mirados como muy útiles al comercio, y no obstante se vió abandonado de su gobierno, y no obtuvo mas que una módica suma en reembolso de lo mucho que habia gastado en sus viages y se halló reducido despues al triste empleo de escribiente de

una administracion de loterias para atender á la subsistencia de su familia. Esta penosa situacion tratornó su salud; y murió en 31 de enero de 1780. Dejó escritas las obras siguientes: 1ª Tratado sobre el cultivo del tabaco, Londres 1799 en 8 con dos láminas. 2ª Relacion de sus viages la que tuvo un depacho bastante considerable, impresa en Londres en 1775-78 y 80, fué traducida al aleman aquel mismo año, y despues al francés por Montucia con el título de *Via*: ges d las partes interiores de la América Septentrional, durante la años 1766-67 y 68 por J. Carver, Paris 1784 un tomo en 8. En ella dá Carver noticias interesantes acerca de los salvages, á los que juzga mas favorablemente que los fran-

CARVILIO, hijo de Espurio Carvilio Maximio: fué consul de Roma. Dícese que es el primer romano que repudió á su muger, ácia el año 231 antes de J.-C.; pero otros atribuyen esta inovacion á Carvilio Ruga, el cual dicen que protestó á los magistrados que á pesar del amor que profesaha á su esposa la repudiaha porque no podia procrear; prefiriendo la ventaja de la república á su amor. particular.

CARY (Felix), nació en Marsella en 1699. Lnego que huvo terminado sus estudios se dedicó á la numismática y formó una hellísima coleccion de medallas antiguas; adquiriendo muchas muy raras por medio del comercio que hace su patria con las escalas del Levante. El ahate Bartelemí hace un grande elogio de su citado gabinete y de su biblioteca. Fué individuo de la academia de Marsella y correspon-

eal de la de inscripciones y de be-! llas letras. Murió en diciembre de 1754 y ha dejado algunas obras á saber: 1ª Disertacion de la fundacion de Marsella, sobre la historia del Bosforo cimeriano y sobre Lesbonax filosofo de Mitilene, Paris 1744 en 12, dedicada al abate de Rothelier. 2ª Historia de los reyes de Tracia y de los del Bósforo, ilustrada con las medallas, Paris 1752 en 4 con láminas. Esta es la mas interesante de todas sus obras : en ella se distinguen con sagacidad los reves de Tracia, de los del Bósforo, que hasta entonces se habian confundido. Forvelich publicó en el mismo año sus Regum veterum numismata anecdota, y es de observar que sin conocerse estos dos nomismaticos reconoció cada uno de su parte que Mitridates el grande cuando renniú el Bósforo á sus estados de Asia, introdujo en aquel reino la era del Ponto. Cary ha dejado ademas muchos manuscritos. El alate Bartelimí hizo adquisicion de sus medallas para reunirlas al gabinete de autiguedades de la biblioteca del rey.

CAŠAFONDA (Manuel Lanz de), del consejo de S. M. el Sr. Don Cárlos III y de la cámara de Indias. Ignoramos el pueblo y año del nacimiento y muerte de este célebre junisconsulto español, cuyo nombre es bien digno de ocupar el lugar que le damos en este diccionario. Siendo ya abogado se dedicó al estudio de las lenguas griega y hebrea y fué muy versado en ambos idiomas, y tambien en las humanidades. Es autor de varias obras interesantes que se hallan manuscritas y cuya publicacion hubiera sido útil á la literatura y á la juris-

al rey N. S. sobre los abusos de los abintostatos, 1762. – Representacion fiscal sobre el recogimiento de todos los ejemplares impresos ó manuscritos que se hubiesen introducido en Indias de un breve que suena espedido en Roma en 12 de julio de 1769, que empieza Coelestium, 1769. -- Respuesta fiscal del Sr. D. Manuel Lanz de Casafonda, en el espediente sobre la estincion de los Jesuitas. - Del estado presente de la literatura española; del de las tres universidades mayores de Castilla, y de sus colegios mayores. - Dialogo entre dos abates napolitanos. Todas las obras citadas dan una idea del mérito del autor en materias de jurisprudencia nacional y de nuestra literatura; pero muy particularmente de esta última, en que se descubre mas y mas la erudicion y delicado gusto del Sr. Casafonda. El argumento de aquel diálogo se reduce á que el abate Bartoli, persona bien conocida en toda Italia por su mérito literario, hizo un viage á España en 1755, y volvió á Nápoles en 1761. Para informarse del estado en que se hallaba nuestra literatura, desde Madrid fué à ver las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá, y despues refiere á su amigo el abate Sabelli cuanto ha visto y observado acerca de aquel objeto. En fin nada se omite en aquel diálogo de todo lo que podia contribuir á dar un conocimiento de la literatura española en aquel tiempo, haciendo una pintura fiel de los principales literatos, particularmente del Sr. Bayer, los PP. Florez, Barriel, Sarmiento, Feijóo, de Mayans, y Montiano; formando el debido elogio de sus obras, prudencia. Tales son su Memorial | sin ocultar sus defectos. « Si se pu-

» blicara esta obra, dice el señor » Sampere y Guarinos, en su Ensayo de una Biblioteca española, » aunque desagraderia á muchos, » seria una prueba sólida de los es-» fuerzos que se han hecho en el » actual reinado (de Cárlos III), » á favor de la literatura; de los » estorvos que se han quitado á sus » progresos; y de los adelantamien-» tos que ha tenido. » Despues de haber aido elevado el Sr. Casafonda a la fiscalia del consejo de Indias, desde el año 1768 al de 1771, tuvo en su casa en todos los jueves y domingos una academia ó tertulia en que solo se trataba de la buena version y propiedad de las lenguas hebrea y griega; y con gran satisfaccion vió salir de ella varios jóvenes muy aplicados, que hacen honor á nuestra España.

CASALI (Juan Bautista), sábio anticuario de Roma en el siglo 17, publicó muchas disertaciones; entre ellas las siguientes : De ritibus veterum Ægiptiorum, Roma 1664 en 4, y Francfort 1681. Esta obra aunque poco voluminosa encierra cosas curiosisimas. 2ª De Ritu nuptiarum veterum. 3ª De tragædia et comædia. 4ª De tricliniis, conviviis et teseris veterum. 5ª De Thermis et balneis veterum. 6ª De insignibus etc. en las antiguedades griegas de Gronovio. Pero la obra que mas ha consolidado su reputacion es la intitulada: De Urbis et romani olim imperii splendore, Roma 1650 en fólio.

CASANATE (Marco Antonio Alegre), teólogo español religioso de la orden del Carmen; nació en Tarragona en 1590, murió en 1658, y ha dejado nueve tomos de sermones y algunas otras obras de devocion, de las cuales solo cita-

mos la intitulada: Paradisus carmelitici decoris, etc. Leon 1639 en tólio; especie de biblioteca de los religiosos carmelitas célebros por su piedad ó por sus escritos, la cual tué ceusurada por la Sorbona.

CASANDRO rey de Macedonia, despues de Alcjaudro el grande. Obligó á los Atenienses á ponerse de nuevo bajo su proteccion y confió el gobierno de la república al orador Demetrio de Faiero. Habiéndose negado los atenienses á recibirle en su ciudad, acometió repentinamente á Atenas, apoderóse del museo , é hiso de él una fortaleza. Este golpe imprevisto intimidó á los atenienses, y fue causa de que abriesen sus puertas. Olimpia madre de Alejandro habia hecho morir en suplicios horrorosos a la muger, los hermanos y los principales partidarios de Casandro, por lo cual este se vengó sitiando la ciudad de Pydno, y Olimpia obligada á rendirse fué condenada á muerte por el vencedor. Al mismo tiempo hizo que pereciese Roxana muger de Alejandro el Grande, y Alejandro hijo de este conquistador. Habiendo subido al trono en fuerza de homicidios se sostuvo en él ligándose con Seleneo y Lisimaco, contra Autigono y Demetrio. Derrotó á uno y otro, y murió hidrópico á los tres años de su victoria, en el 289 autes de J.-C. El filosofo Teofrasto dió lecciones de política á este soberano, pero aun hubiese sido mejor que se las hubiese dado de moderaciou y prudencia.

CASANDRO (Jorge), nació en 1513 y segun otros en 1515 en la isla de Cadisand, cerca de Bruges. Despues de haberse distinguido en el estudio de las lenguas, del dere-

cho, de las bellas letras y de la teologia, se dedicó á la conversion .de los hereges y murió en 1566 á la edad de 53 años. Todas sus obras han sido publicadas en Paris en fólio en 1616. Las principales son : Tratado del deber del hombre piadoso en las cuestiones religiosas, Basilea 1561 en 8, contra el cual escribió Calvino, aunque en vano; y su libro de las Liturgias. Convienen todos que es el primero que ha escrito sobre esta materia con eleccion ly con algun conocimiento de los verdaderos principios. Habiéndole encargado el emperador Fernando que trabajase en tranquilizar los ánimos, emprendió la esplicacion de los artículos controvertidos de la confesion de Augoburgo, y publicó una consultacion en que se muestra algo complaciente; por lo cual, y con razon, Dupin en la biblioteca de los autores eclesiásticos del siglo 16 y el continuador de la Historia eclesiástica de Fleury (testigo muy poco sospectioso) le han reconvenido de haber fovorecido demasiado á los protestantes. Casandro no conociendo suficientemente el espíritu de sceta, creia ganar mucho negando poco : ignoraba que las pretensiones de los novadores, se arregian siempre á la debilidad de los que se oponen. Se cree ver de otra parte en esta consultacion un hombre fluctuando entre la verdad y la mentira, entre el error y la verdad, entre la apostasia y la fé; un tivio y peligroso mediador reuniendo la triste inconstancia en las opiniones á la suficiencia de un negociador, oreyéndose á propósito para conciliar los ánimos porque no era de ningun partido como si fuese uno de ellos la verdadera re- rir al lado de Diotrici, pintor ha-

ligion : al fin receneció su error antes de morir , lisciendo una profesion de fé tau completa como sincera. Publicó tambien este sábio una coleccion de himnos con notas curiosas.

CASANOVA (Marco Antonio), poeta latino del siglo 16, nació en Roma, se hizo partidario de la familia Colona y lanzó contra el papa Clemente VII algunos epigramas muy mordaces, con motivo de las disensiones que se movieron entre aquella familia y el pontisice. Habiendo sido preso y condenado á muerte, Clemente VII le perdonó; pero cayó en una estremada pobreza, se vió reducido á la mendicidad, y murió de la peste que afligia à Roma, despues que sué saqueada en 1527 por el ejército del condestable de Borbon. El principal talento de Casanova era el del epigrama. Sus poesias se hallaban esparcidas en diversas colecciones, y particularmente en la intitulada Deliciæ poetarum italorum.

: CASANOVA (Francisco), nació en Londres en 1750 de una familia italiana. Hahiendo vuelto sus padres á Venecia le pusieron á estudiar lenguas antiguas y modernas en las cuales hizo progresos asombrosos, aunque se ocupaba al mismo tiempo en la pintura. Fué despues a Paris y alli le presentaron unos amigos á Cárlos Parrocel, célebre dibujante y pintor. Este artista aunque poco satisfecho del talento del jóven italiano, le aconsejó que siguiera su inclinacion. Casanova procuró perfeccionarse sacando copia de Vander - Meuler y del mismo Parrocel, y se aplicó á estudiar el colorido y los efectos de la luz. A continuacion fué à adquibil en Dresde asi como en la escuela holandesa los medios de seducir y agradar. Por este trabajo asiduo, se puso Casanova en estado de presentarse á la academia real de pintura, y en ella fué recibido como pintor de batallas. Sus cuadros eran admirables particularmente por su ejecucion suelta y animada, y por su inteligencia en los efectos de la luz. Su pintura de recepcion puesta al público en la sala de la acasiemia de Paris, llamó tanto la atencion, que de todas partes le encargaron cuadros de batalla. Los niltimos que ha hecho en Francia son los que le encomendó el padre de Condé para su nuevo palacio, y que presentaban las victorias ganadas por los hérocs de aquella ilustre casa. Casanova aunque vendió sus cuadros muy caros, se veia siempre agoviado de deudas, por lo cual aceptó con alegria la propuesta que le bizo la emperatriz de Rusia de pintar para su palacio sus con juistas contra los turcos; entonces pasó á Viena para trabajar alli y fué acogido favorablemente por el emperador. Ocupóse constantemente en su arte hasta el dia de su muerte, acaecida en marzo de 1805, en Brubl, cerca de Viena, en el momento en que iha á concluir un cuadro para Luis XIV.. Tenia Casanova una grande idea de su arte, w buscaba siempre la compañia de personas de alta clase. Estaba un dia sentado á la mesa en casa del padre de Kaunitz donde se hablaba de los grandes talentos de Rubens como pintor y como diplomático. Uno de los convidados dijo. « Ru-» bens era pues un embajador que n se divertia en pintar, V. E. se en- gaña, replicó Casanova, era un pin-tor que se divertia con embajadas. »

CASANOVA (Cárlos), pintor y gravador español. Nació en Ejea de los caballeros en Aragon y apreadió el dibujo y la pintura en Zarrgoza, fué à Madrid, donde le nombró pintor de cámara Fernando VI, y falleció en 1762 dejando poca obras de pintura. Grabó correctamente el retrato de aquel soberano y el de otros personages, y preser tó al papa Benedicto XV su obra titulada Bibliografia critica. Tambien es obra suva la estampa de San Agustin, copia del cuadro que pintó Sebastian de Herrera para d altar mayor de los recoletos de Madrid; los planes y figuras de los viages de D. Juan y D. Antonio Ulloa y otras varias estampas de devocion. Su hijo Francisco Casanova nació en Zaragoza en 1754, fué discipnlo de su padre en la pintura, y gano el primer premio de primera clase ofrecido por la academia de S. Fernando en 1753. Aprendió á grabar en hueco, y por su habilidad fué destinado á la casa de moneda de Méjico, donde falle ció en 1778 siendo director de grabado. Su estampa de S. Emidio que grabó en Cádiz en el año 56, y otras varias en Madrid, dan pruehas suficientes de que sabia mane jar el buril con trabilidad é inteligencia.

gencia.

CASANUOVA (Antonio), genovés nació en el siglo 16 y se hiso célebre por su amor filial. Habiendo sido hecho prisionero su padre Leonardo de Casanuova uno de los partidarios del hénoe S. Pietro, Antonio sobresaltado de la suerte que se preparaba al autor de sus dias, disfrázase de muger y se introduce en la prision, llevando en la cesta algunos alimentos de primera necesidad. Afeita á su padre

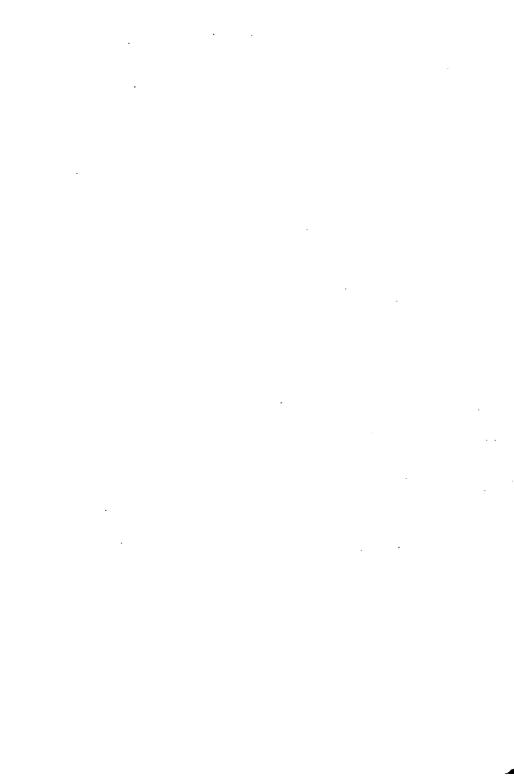



FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Caren apestilica y el mas zelese de la felicidad de los indios.

M de Davans go

apresuradamente, le viste con el j trage mugeril cambiando de vestido, le da todas las señas, y hace las advertencias necesarias para su fuga, y le salva en efecto quedando él encerrado. Los genoveses condenaron al virtuoso Antonio á la pena de horca, y por una crueldad inaudita le hicieron sufrir aquella sentencia; le colgaron en una ventana de la quinta de Fiany patrimonio de sus ascendientes, y lugar de su nacimiento, edificio que fué destruido iumediatamente y reducido á cenizas cuanto en él liabia. Leonardo para vengar á su hijo se unió con Alfonso Ornano hijo de S. Pietro, y ambos asolaron las posesiones genovesas durante dos años.

CASAS o Casaús (F. Francisco de las), nació en Sevilla en el año 1401 y profesó en el convento casa grande del Carmen de dicha ciudad en 1419. Fué muy docto en la teologia espositiva y no menos en la literatura profana. Su estilo en la prosa se distinguia por lo elocuente y en los versos por lo sublime. Poseyó con perfeccion los idiomas griego hebreo, y latino. Escribió un libro sobre el Apocalipsi de S. Juan, cuatro sobre el Maestro de las sentencias, dos De cuestiones ordinarias y uno De verso sobre varios asuntos. Murió en el año 1470 con universal sentimiento de sus comnatriotas.

CASAS (F. Bartolome de las), eélebre prelado español, nació en Sevilla en 1474, de una familia noble; se embarcó à la edad de 19 años con su padre que era uno de los de la espedicion emprendida por Cristoval Colon para el descubrimiento del Nuevo Mundo. De vuelta a España se dedicó el jóven Bartolomé à la carrera eclesiástica

y entró en la órden de Dominicos á fin de poder regresar á América, para trabajar alli como misionero en la conversion de los naturales del pais. Desembarcó en Santo Domingo, y en aquella ista predicó el evangelio a los pueblos conquistados, y la humanidad á los espanoles. Sus esfuerzos con respeto á estos últimos parece que no tuvieron todo el éxito que se prometia el virtuoso misionero; mas no por esto se entibió su zelo por la causa de sus desgraciados neófitos; para cuyo alivio se le vió pasar sucesivamente de América á Europa, y de Europa á América, regresando ultimamente á España. La relacion que hizo á Cárlos V de algunas crueldades cometidas con los indios, conmovió el corazon de aquel monarca, y á consecuencia espidió diversos decretos contra los perseguidores de los indios. Al mismo tiempo el famoso Cordovés Juan Ginés de Sepúlveda teólogo y cronista real, compuso una obra titulada: Democrates secundus, seu de justis belli causis, etc., en que sostenia que segun las leyes de la Iglesia era un deber el esterminar à cualquiera que rehusase abrazar la religion cristiana. Cárlos V prohibió la impresion de este libro, mas á poco tiempo fué publicado en Roma y circulado por España con desprecio y ofensa de la autoridad soberana, haciendo de este modo ilusorias en gran parte las leyes lumanas del monarca español en favor de los indios; pues perecieron miliones de estos en el espacio de diez años. El virtuoso selo de las Casas para suavizar la suerte de aquellos infelices, segun el testimonio del historiador Herrera, dió motivo a una acusación grave contra aquel

apóstol de la homanidad, cual es la de haber aconsejado el mismo á los españoles el tráfico de los negros, á fin de sustituir aquellos esciavos á los indios en los trabajos de las colonias. Esta imputacion calumniosa ha sido refutada por M. H. Gregoire en un escrito titulado : Apologia de Bartolomé de las Casas, etc. inserto en el 4º tomo de las memorias de la clase de las ciencias morales y políticas del iustituto de Francia. Despues de haber pasado 50 años en el Nuevo Mundo, de haber renunciado el obispado de Cuzeo y gobernado algunos años sábiamente el de Chiapa, que admitió no sin repugnancia, volvió últimamente à España donde renunció la mitra con el consentimiento del sumo pontífice y vivió con gran fama de virtud desde el ano de 1550 hasta el 66 en que murió en Madrid á los 92 de su edad. Escribió nuestro sábio sevillano las siguientes obras : Principia quædam ex quibus procedendum est in disputatione ad manifestandam et defendendam justitiam indorum. En castellano: Brevisima relucion de la destruccion de las *Indias.* Esta obra se ha traducido en varias lenguas. La disputa y controversia entre el obispo y el doctor Ginés de Sepúlveda etc. – Las réplicas que el obispo hizo contra las soluciones de las doce objeciones que el doctor Sepúlveda hizo contra el sumario de su apologia. -Treinta proposiciones muy juridicas en las cuales sumaria, y sucintamente se tocan muchas cosas pertenecientes al derecho que la Iglesia y los principes cristianos tienen y pueden tener sebre los infieles de cualquier especie que sean, etc. -- Tratado que el obispo compu-

so por comision del Consejo Real de las Indias, sobre la materia de los indios que en ellas se han hecho esclavos, etc. - Veinte razones por las cuales prueba no deberse dar los indios á los españoles en enconuenda. Estas obras se imprimienta todas en 4 en Sevilla el año de 1552. Ademas de las dichas fueros llevadas el año de 1597 de el colegio de S. Gregorio de Valladotid & ta real biblioteca del Escorial 🗷 signientes. Apologética historia se maria en cuanto d las calidades, disposicion, descripcion, cielo j suelo de estas tierras, etc. Esta obra ocupa un gran tomo de 830 hojas. – Historia general de India, en tres tomos. No falta quien duda si es distinta de la antecedente.-Diez y seis remedios contra la perte que entonces contenzaba y á toda priesa iba destruyendo las Indias. -De Thesauris, un tomo en latin. – De cura regibus Hispaniarum 🗠 benda circa orbem indiarum, etc. Sumario de lo que el doctor Sepúlveda escribió contra los indios.-Doce cuarlernos de las disputas que tuvo con el obispo de Darien y el doctor Sepulveda. - De juridico el christiano ingressu et progressu regum nostrorum in regno indiarum. - Confesionario, parece no ser distinto de la obra que imprimió 🕮 Sevilla con el título Avisos para los confesores de las Indias. - De promulgatione evangelii. - De jubandis et juvendis Indis, utrum 🏗 gis jure aliquo subditos d regia 🌣 rona alienare possint?

GASAS (Cristobel de les), de la familia del precedente, nació en Sevilla y munió en 1576. Es autor de un Vocabulario de las dos les guas españala y latina, 1576 en 8; reimpreso con adiciones de Camilo

Camili, id. 1594, bebia publicado en 1573 una Traduccion española de Solin, Sevilla en 4.

CASAS (Gonzalo de las), espanol habitante en Méjico en el siglo 16. Es autor de un Tratado de la cria de los gusanos de seda en la nueva Granada, Granada 1581 en 8 reimpreso con algunos otros Tratados de agricultura, Madrid 1620 en fólio. Compuso otras muchas obras que han quedado manuscritas.

CASAUBON (Isaac), teólogo calvinista y sábio crítico; nació en Ginebra en 1559, donde su familia originaria del Delfinado, habia ido á buscar un refugio despues de baber adoptado los principios de la religion reformada. Hizo tan rapidos progresos en el estudio que á la edad de 9 años hablaba correctamente el latin, y á los 19 dejó la casa de su padre ministro protestante en Crest, para ir á seguir su curso académico en Ginebra, donde aprendió la jurisprudencia, la teologia y las lenguas orientales. Fué nombrado profesor de gricgo en 1582, y á poco tiempo empezó á publicar sucesivamente varias ediciones de autores griegos y latinos con notas y comentarios llenos de erudicion y de crítica. A causa de algunos enredos domésticos se decidió á tomar una cátedra de griego y de bellas letras en Montpeller donde solamente permaneció dos años. Informado Enrique IV de su mérito le llamó á Paris y le nombró bibliotecario real. Fué uno de los comisarios que asistieron à la conferencia de Fontainebleau entre el cardenal Duperron y Duplessis Mornay, y se declaró en favor del primero contra el último. Como no participaba de las opiniones de sus correligionarios sobre diversos pontos de su l

símbolo sospecharon de él que trataba de hacerse católico, y se asegura que uno de sus hijos que habia abrazado nuestra creencia y habia entrado en la órden de capuchinos pidió la bendicion paternal, y al tiempo de dársela Casaubon le dijo : « Te la doy de buena voluntad, no te condeno ni debes condenarme tampoco: Jesucristo nos juzgará. » Habiendo muerto Enrique IV, pasó Casaubon á Inglaterra donde fué bien acogido del rey Jacobo I quien le agració con dos prebendas y una pension de 100 libras esterlinas, la cual gozó hasta su muerte acaecida en 1614. Era este á un mismo tiempo teólogo, escelente crítico, un sábio de primer órden, y un buen traductor. Hay de él un gran número de obras de las cuales citarémos las mas famosas. Diogenem Laertium notæ, 1583 en 8., publicada bajo el nombre de Hortibonus que habia tomado primeramente Casaubon y que dejó despues. - Policem stratagemata cum notis, griego y latin, Leon 1589 en 12. Casaubon es el primero que publicó el testo griego de aquel autor. - Aristólelis opera gr. et lat., en Leon 1590 en fólio, con notas marginales. - Theophrasti caracteres, griegos y latinos, cnyas mejores ediciones son las de Leon 1622, de Cambridge 1712, por Nebedam y de Cobourg, 1763 por Fischer. - Suetonii opera cum animadversionibus, Paris 1606 en 4. – Persii satiræ cum coment.. id. 1603 en 8. – Polyvú opera, griega y latina, idem 1609. – De satyrica Grævorum poesi et Romanorum satira, etc. id., 1605 en 8. -Bjercitationes in Baronium, Londres 1614 en fólio, Francfort 1615 en 4 y Ginebra 1655 y 63 eu 4.

- De libertate ecclesiastica liber singularis, 1607 en 8, obra emprendida para sostener los derechos de la potestad temporal. - Una Coleccion de cartas. - Casauboni epistolæ, cuya mejor y mas amplia edicion es la de Roterdam 1609 en tólio. – Athenæi deysnosophitarum libri XV cum Casauboni animadversionibus, Ginebra y Leon 1597 y 1600 en fólio.

CASAUBON (N), hijo del preeedente, nació en Ginebra en 1599; acompañó á su padre á Inglaterra, acabó sus estudios en Oxford y obtuvo despues algunos beneficios eclesiásticos de que fué despojado cuando murió el desgraciado rey Cárlos I. Ofrecióle Cromwell una pension porque escribiese la historia de aquella época, prometiéndole ademas que le dejaria entera libertad en la redaccion, restituyéndole la biblioteca de su padre que habia sido secuestrada, pero Casaubon respondió que no queria encargarse de un trabajo que repugnaba a sus principios, y reusó la pension que el protector mandó entregarle últimamente sin condicion alguna. No consignió mas la reina Cristina de Suecia en la gestion que hizo para atraer á su corte al integro Casaubon, quien á consecuencia de la restauracion de los Estuardos sué repuesto en posesion de sus beneficios y los conservó hasta su muerte, acaecida en 1671. Entre sus numerosas obras llenas de erudicion pero de un estilo incorrecto, citamos las siguientes: Pietas contra maledicos patrii nominis, etc., Londres 1621 en 8. - Vindicatio patris, etc., id. 1624 en 4. Estos dos escritos se dirigen à vengar la memoria de su padre ofendida acerca de la religion y de

las costumbres. — Comentarios sobre Optato, Londres 1631 en 8.-De verborum usu, etc.-Diatriba id. 1647 en 8. – De quatuor linguis comentationis ars prior, id. 1650, obra de la cual no se ha impreso la segunda parte. - De la necesidad de la reforma, en tiempo de Lutero, id. 1664 en 4.—De la credulidad *y de la incredulidad* , id. 1668 y 70, dos tomos en 8, lo cual es una respuesta dirigida contra los ataques de la obra precedente.– Causa primera de los bienes y de los males, id. 1645 en 4.—Trate do del entusiasmo, id. 1655 en 8. Escribió tambien este erudito varias notas sobre Terencio, Epicteto y Herocles, Floro y otros, añadidas á las de su padre sobre Diógenes Laercio, Polibio etc., y se conservan en la biblioteca de Oxford muchos manuscritos suyos.

CASAUX (Cárlos), cónsul de la ciudad de Marsella en el siglo 16 : se adquirió este francés una vergonzosa celebridad por su conducta cuando el advenimiento de Enrique IV al trono de Francia. Habiendo tratado con los españoles iba á entregarles la ciudad cuando al mismo tiempo que un habitante llamado Libertad, corso de origen, introdujo al duque de Guisa por una puerta confiada á su custodia y mato por su propia mano al trador magistrado en 1596.

CASAUX (Cárlos marqués de), propietario y labrador francés en la isla de la Granada, quedó súbdito de los ingleses despues de la 😅 sion que se les hizo de aquella 🚥 lonia en 1763 y se ocupó con 💝 mero en el cultivo de la caña del azucar, basta que volvió á Francis y fijó su residencia en Paris de 1788 á 1791. A poco de la jornada del diez de agosto de 1792 pasó j á Londres, donde murió en 1796, siendo de una edad avanzada. Fué recibido individuo de la sociedad real de Londres y de la de arquitectura de Florencia. Es autor del libro titulado: Sistema del cultivo de las cañas de azúcar, Londres 1779 en 4, el cual se halla en el tomo 69 de las transacciones filosóficas y á continuacion del Tratado del azúcar por Lebreton, Londres 1789 en 8; el mismo Casaux publicó una nueva edicion de su libro, muy aumentada, bajo el título de Ensayo sobre el arte del cultivo de caña y de estraer el azúcar de ella, Paris 1781, en 8 de 512 páginas. -Consideraciones sobre algunas partes del mecanismo de las companias, Londres 1785 y 88 cinco partes en 8. – Un escrito sobre la Subida de los jornales de los trabajadores, Paris 1789 en 8; algunos otros opúsculos publicados durante la revolucion de Francia y de los cuales se encuentra la lista en la Francia diteraria de Hersch.

CASCELIO, jurisconsulto romano, mencionado por Ciceron y por Plinio; era contemporáneo del primero y vivió hasta el reinado de Augusto. Quintiliano y Pomponio hacen grande elogio de sus escritos de los cuales ninguno ha llegado á nuestros dias.

CASE (Juan de la), 6 de la Casa, arzobispo de Benevento, de una familia oriunda de Mugello en el estado de Florencia en 1503; murió en Roma en 1556 cuando Paulo IV, le iba á dar la púrpura romana. Era secretario de este poutífice, y habia sido nuncio de Paulo III en Venecia. Fué llorado de los sábios de quienes era amigo y protector, y dejó muehas obras italianas en

verso y prosa, escritas con tanta amenidad como delicadeza. Su Galateo o modo de vivir en el mundo, merece particular elogio. La Case en su juventud y mucho tiempo antes de adoptar el estado eclesiástico, habia compuesto algunas poesias licenciosas llamadas en italiano Capitoli. Tres de estos eran tan obscepos que han sido suprimidos en las ediciones de las obras del autor, publicadas desde el año 1700. Era por otra parte La Case amigo de una quietud filosófica y temia los peligros, el ruido y las envidias de las córtes. Ha dejado tambien algunas arengas pronunciadas ó escritas en ocasiones importantes, y una coleccion de cartas. Sus obras latinas son el Galateo ya citado, las Vidas de Bembo y de Gaspar Contarini, epístolas traducciones de Platon y de Tucidides, y algunas : poesías (Cármina), reimpresas muchas veces en Florencia, Venecia, etc. El gusto escesivo del autor para la elegancia latina ha dado motivo á Balzac para decir en su carta 22, libro V, que este prelado no acertaba á rogar á Dios en latin, porque el lenguage de las oraciones le parecia muy barbaro; pero suponer que un prelado de la Iglesia romana no habia rezado se oficio. ni leido su breviario ni celebrado su misa en latin, es una de aquellas exageraciones que ni se pueden disimular á Balzac, ni menos creer en ellas. Sus Rimas o poestas kricas italianas, sou comparadas per la elegancia y fuerza de estilo á las de Bembo, y contribuyeron tambien en Italia al restablecimiento del buen gusto. Todas las obras de este autor ban sido recopiladas en Florencia en 1707, en tres tomos l-en 4., en Viena en 1728 y 29 einco tomos id., y en Nápoles en 1705 seis tambien en 4. Entre los autores que han justificado á la Case consúltense los Fragmentos de historia y de literatura, en la Haya 1706, pag. 116 y siguientes.

CASÉARIO (Juan), misionero de Cochin á fines del siglo 17, ha hecho la descripcion de las plantas del Hortus Malubaricus, 1678 y siguientes, doce tomos en fólio, á

los cuales se debe añadir el indice

de Comelin 1696.

CASENEUVE (Pedro de), natural de Tolosa de Francia, prebendado de la iglesia de S. Estevan, murió en 1652 de edad de 61 años; es autor de los Origenes ó etimologias francesas, insertas despues á continuacion del diccionario etimológico de Menage. Compuso ademas las obras siguientes 1ª Origen de

los juegos florales de Tolosa, en que se encuentran investigaciones curiosas. 2ª La Cataluña francesa, 1644 en 4. 3ª La Caritea, roman-

ce en 8. 4ª Vida de S. Ednundo, en 8. Era Caseneuve un hombre modesto y de buenas costumbres.

CASES, (vérise Cazes.)
CASIANO (Julio), célebre Gnóstico, y cabeza de los Docitas los cuales sostenian que Jesucristo no balvia encarnado sivo en apariencia.

habia encarnado sino en apariencia, y que su cuerpo por consiguiente no era sino aparente ó fantástico.

Casisno escribió unos Comentarios y un libro De la continencia. Ninguna de estas obras ha llegado á coestros, pero las cita San Cla-

nosotros, pero las cita San Clemente de Alejandría en sus Stromatas. Dicése que en el de La continencia referia Julio Casiano un pa-

sage del falso evangelio segun los egipcios en el que hablaba Jesucristo con Salome vituperando el matrimonio. Este, decia Casiano esplicando el Génesis, que era el fruto prohibido, y los vestidos de piela la carne humana. Este heresiara vivió á fines del siglo 2º y tal ves alcanzó los primeros años del 5º.

CASIANÓ (Juan), escita de uscion y de una familia ilustre y cristiana. Habiendo sido educado entre los solitarios de la Palestina y del Egipto, se propuso desde muy jóven seguir su ejemplo. Retiróse pues con German, su amigo, pariente y compatriota, á las mas ásperas soledades de la Tebayda; y despues de haber tomado lecciones de los hombres estraordinarios que habitaban aquellos desiertos, pasó á Constantinopla donde fué ordenado de diácono por S. Juan Crisóstomo, que le habia servido de maes-

mo, que le habia servido de maetro. De alli fué à Marsella, y en esta ciudad verosimilmente recibi el sacerdocio. Fundó en ella na monasterio de hombres y otro de

mugeres; y la célebre abadia de S. Victor, llegando á tener bejo sus órdenes hasta cinoo mil mosges. Murió hácia el año 435 de edad muy avanzada y lleno de vir-

tudes. Se tienen de él. 1º Doce li-

bros de Instituciones Mondsticas, y veinte y cuatro Conferencias de la padres del desierto, que compuso á ruegos de S. Castor obispo de Apt, en Provenza. Esta obra se

en 1665 por Nicolás Fontaine. 2º Un tratado de *La Encarnacion*, contra Nestorio, escrita a instancias del papa á S. Celestino. El estilo

publicó traducida en dos tomos en 8

de los libros de Casiano escritos en latin corresponde á los asuntos de que trata. Ya es claro y fácil, y ya patétioo; pero nada tiene de ele-

vado ni de sublime. San Benito recomendaha mucho á sus religiosos la lectura de sus conferencias. Es

la décima tercera de ellas hay proposiciones que no parecen muy conformes con la doctrina de la Iglesia sobre la gracia. Cosiano, jamas habia querido admitir la de S. Agustin; decia que de la doctrina de este Sto. padre se seguian consecuencias poco favorables á la bondad de Dios y á la libertad del hombre; pero queriendo huir de un estremo de que estuvo muy lejos S. Agustin, Casiano es el que caia miscrablemente en el estremo opuesto, pues creyendo que á lo menos el principio del mérito nace de nosotros, venia á admitir la doctrina de los semipelagianos. S. Próspero discipulo y defensor de San Agustin, escribió una obra para resutarle. « Pero en el tiempo de » Casiano (dice un escritor), la » Iglesia no babia aun decidido na-» da sobre este punto; como des-» pues lo fué en el concilio de » Orange : por consiguiente, las » opiniones de Casiano no han im-» pedido que fuese respetada su » memoria. » La última edicion de las obras de este solitario se hizo en Leipsick 1722 en fólio, con comentarios y notas. Hay una edicion de Paris 1642 en fólio, y sus obras se encuentran tambien en la biblioteca de los Padres.

CASIANO (San), maestro de escuela en Imola, enseñaba á leer y á escribir á los niños de aquella ciudad, cuando, habiéndose excitado una violenta persecucion contra la Iglesia en tiempo de Decio ó Valeriano, fué preso como cristiano y juzgado por el gobernador de la provincia. Por haberse negado con la mayor constancia á ofrecer sacrificio á los ádolos; el juez tuvo la harbárie de mandar que sus prepios discípulos, le hiriesen con sus pun-

zones ó estilos, de que usaban entonces para formar las letras sobre tablitas enceradas ó de plomo. De este modo quiso el juez hacer mas cruel su muerte con la lentitud del suplicio. Prudencio en sus *Himnos* hace mencion de este Santo mártir. Ruinardo recogió las actas de San Casiano; cuyo nombre se encuentra el 13 de agosto en el martirologio de Beda, de Adon de Usuard etc.

CASIMIRO I llamado el pacífico. bijo de Micislao II, rey de Polonia; era aun niño cuando perdió á sa padre en 1034. Su madre Richsa, nembrada tutora de Casimiro y regenta del reino, bizo por sa mal genio que los polacos se sublevasen; y en 1036 se vió obligado á huir á Sajonia con su bijo; al cual luego despues emvió á Francia. Alli , habiéndose retirado á la abadia de Cluni, profesó en ella, y recibió el órden de diácono. Los polacos, emvueltos despues en las mas crueles disensiones intestinas, obtuvieron de Benedicto IX en 1041, que su rey volviese á subir al trono y pudiese casarse. De vuelta á Polonia casó el monarca con una hija del Gran duque de Rusia Jaroslaw; y entregado del todo á los cuidados que lleva consigo una sábia administracion, murió en 1058. Este príncipe tuvo cuatro hijos, de los cuales, Boleslao que era el mayor, le sucedió en el trono.

CASIMIRO II, rey de Polosia, denominado el justo; hijo quisto de Boleslao III, nacido en 1177; fué llamado al trono, cuando Micislao III su hermano que habia sucedido a Boleslao sublevó la Polosia por su mala conducta. Casimiro II fué un monarca distinguido por su valor y por sus victorias. Era amado de sus súblitos; y mu-

rió repentinamente en 1194. Su devocion formaba un singular contraste con su inmoderada pasion á los placeres; algunos escritores han dicho que fué envenenado por una muger ofendida de sus importunaciones.

CASIMIRO III, liamado el grande, hijo de Uladislao Loketeck; se distinguió por su valor, bajo el reinado de su padre que le babia confiado el encargo de vengarle de los caballeros teutónicos. Para esto le nombró soberano eu 1333; nembramiento que causó varias turbulencias en el estado. Apenas fué elevado á la dignidad real quiso prolongar la tregua que su padre habia concluido ya con los caballeros, porque la admirable facilidad con que estos se reliacian de sus derrotas le hacia temer una série de continuos combates sin ningun huen resultado. Habiéndola obtenido por un año, Casimiro invitó al rey de Hungria á que sirviese de mediador entre él y los mismos cahalleros; mientras tanto se ocupaba en reprimir la licencia y en castigar á los bandidos que infestaban la Polonia. En el congreso de Wissegrad en 1335, se convino que los caballeros, entregarian á la Polonia, no solo el palatinado de Cujavia, sino tambien el distrito de Dobrsin; y que le pagarian ademas diez mil florines en compensacion de los gastos de la guerra; renunciando Casimiro por su parte á la Pomerania. Este convenio ventajoso á los caballeros, los animó para exigir de Casimiro nuevos sacrificios como efectivamente lo intentaron cuando el rey pretendió tomar posesion de la Cujavia. Este que no se hallaba entonces en estado de poder vengar semejante in-

sulto propuso á la dieta la ratificacion del tratado ; pero como esta z hubiese negado á ello, resolvió acudir á la autoridad del papa para obtener justicia. La Sta. Sede escuchó las quejas de los polacos y los jueces nombrados por ella condenaros i los caballeros á restituir á la Polonia la Pomerania y las demas provincias que retenian; á restablecer al mísmo tiempo á sus cestas, las iglesias que habian destruido, á isdemnizar á Casimiro de los gastos considerables que les habian ocasionado, y en fin á las costas del proceso. Esta sentencia que fué acompañada de la escomunion, léjos de intimidar á los caballeros y con d auxilio de Luis V que les prohibió enagenar los bienes de la órden, conservaron sus conquistas sin dejar las armas de la mano. Como Casimiro se viese sin hijos varones, queriendo conservar el apoyo de se príncipe poderoso, eligió por sucesor en 1339 á su sobrino Luis, hijo del rey de Hungria. Esta eleccion fué aprobada despues de varias opiniones, y se notificó á Luis para en el caso que Casimiro meriese sin hijos varones. La esposa de este murió en 1340; y poco despues la pequeña Rusia perteneciente antes á la Polonia por muerte de su rey, quedó en poder de Casimiro que luego casó con Helvige hija del Langrave de Hesse. Mas esta princesa con su carácter zeloso se atrajo la indiferencia de su marido que se separó de ella y la retuvo en una especie de cautividad. Deseando entonces Casimiro reunir todas sus fuerzas contra la Rusia, ofreció la paz a los caballeros teutónicos bajo las condiciones convenidas algunos años antes; tra-I tado que ratificó la dieta en 1545;

y conquistó luego la Silesia, de la que solo quiso conservar á Fraustadt, que es una de las poblaciones fronterizas de Polonia. El rey de Bohemia señor fendal del duque de Silesia, indignado de su vasallo hizo preparativos para atacar á la Polonia, amenazada ya por los tartaros. Estos bárbaros se acercaban á Cracovia; Casimiro les disputó el paso del Vístula, y les obligó á retirarse. Se arroja entonces sobre la Silesia, destruye el ejército del rey de Bohemia, y vuelve á sus estados para restablecer el órden. Convoca una dieta en Wilslicza, reune los mas sábios de su reino, y les encarga la reforma general de las leyes. Las nuevas ordenauzas son recibidas con general aplauso, y la solicitud paternal que dispensa continuamente á las clases desgraciadas de sus súbditos le grangea el título de rey de los labradores. Procura asimismo reanimar otra vez sus estados, las artes y las ciencias, que las turbulencias anteriores habian desterrado de la Polonia, y dispuesto siempre á acciones grandiosas, trabaja al mismo tiempo en poner su reino al abrigo de los insultos de los enemigos, fortifica las ciudades, funda hospitales, colegios, universidades; viendo que los polacos apasionados ya al ejercicio de las armas estaban deseosos de conquistas, reune un ejército, y arrojándose sobre los lituanios se apodera de cuanto poseian en la pequeña Rusia, y entra en ella ostentando el triunfo. Sin embargo, este rey que se distinguió tanto entre los demas príncipes por sus gloriosas hazañas adolecia de una estremada pasion por las mugeres, y esta circunstancia le ocasionó algunos desastres. Los

lituanios que le vieron entregado á las delicias, se aprovecharon de la ocasion para reconquistar todo lo que habian perdido. Los nobles miraron esta agresion y la peste que entonces desolaba la Polonia : como un castigo del cielo irritado de los desórdenes del rey, y asi es que solo opusieron á sus enemigos débiles esfuerzos. Casimiro despierta de su letargo, refuerza su ejército con un cuerpo de húngaros, entra en la Rusia, da la batalla á los lituanios y hace prisionero á su duque apoderándose de la Volhinia. No obstante el príncipe lituanio consigue la libertad, y rehaciendo sus tropas se apodera otra vez de la Volhinia. Los polacos que habian reconocido á Luis por sucesor al trono de su tio, queriendo hacer valer los derechos que Casimiro le habia concedido, enviaron diputados á Buda en 1355, y le hicieron firmar los convenios concluidos entre la nobleza y los reyes. Casimiro irritado de este paso resolvió casarse por tercera vez con la esperanza de tener un heredero. Hedvige libre ya de su cautividad acababa de morir, y entences casó en 1358 con una princesa del mismo nombre hija del duque de Glogau. Estaba entregado á los placeres del matrimonio y descansando de las fatigas de la guerra, cuando las tropas que habia concedido á un hijo del vaivoda de Moldavia para que pudiese recobrar la herencia de su padre, fueron derrotadas y hechas prisioneras. Este funceto incidente fué muy desastroso para la . Polonia, que no conservaba esperanza alguna de poderse vengar, y Casimiro se vió en la precision de tener que rescatar con exorbitantes sumas a sus soldados; sin embargo. en medio de estas desgracias halló todavia ocasion de hacer brillar su magnificencia, cuando Cárlos IV de Francia acompañado de otros varios soberanos pasó á Cracovia á desposarse con la hija del duque de Stetin nieta de Casimiro. Este principe tomó de nuevo en 1366 la Rusia - Roja á los lituanios, y deió á dos señores de esta nacion la Volhinia y el palatinado de Beltz con la condicion de que la tendrian en feudo de la Polonia. Esta capedicion acababa de aumentar la gloria de Casimiro cuando murió de edad de 61 años, de resultas de una caida del caballo el 8 de noviembre de 1370. Sus grandes cualidades hicieron olvidar sus muchos defectos, el mas notable de estos era su escesivo amor á las mugeres. Entre sus varias favoritas, la que él mas distinguia era una judia Ilamada Ester, la cual obtuvo del rey varios privilegios para los judios, que todavia gozan de ellos en la Polonia. Con Casimiro concluyó la raza de los Pidst que ocupaba el trono 128 años. Despues de su estincion los polacos eligieron reyes estrangeros, y de esto derivó la primera causa de las turbulencias que han agitado aquel pais.

CASIMIRO V (Juan), nació en 1609. Era hijo de Segismundo III rey de Polonia, y de Constanza de Austria su segunda muger. Cuando murió su padre en 1633 su madre quiso ceñirle la corona; pero Casimiro, sabiendo los deseos que habia manifestado su padre de tener por sucesor á Uladislao, su hermano mayor, trastornó los designios de la madre, se puso al frente del partido de Uladislao, y cuando le vió elegido, fué el primero en rendirle homenage. Sirvió despues en

los ejércitos imperiales; y encargado en 1638 de venir á España i concluir una alianza con Felipe IV, que entouces estaba en guerra con la Francia, y a mandar una flota encargada de destruir el comercio de los franceses en el mediterránco, se embarcó en Génova. Los vientos le echaron á las costas de Provenza ; fué llevado á Marsella , conocido y encerrado en el castillo de Boug cerca de Martigues, del cual salió al cabo de dos años , habiés dole reclamado su hermano por medio de un embajador. Libre de su cautiverio, volvió á Polonia; pero pronto su genio inquieto le llevó a Italia. Pasando por Loreto, y mudando de repente sus designios, entró en la compañia de Jesus en 1645. Salió de ella tres años despues, y el papa le nombré cardenal. Sabiendo la muerte del bijo único de su hermano , cuya sa lud estaba muy decaida, devolvió el capelo á su Santidad en 1647. Al año siguiente murió su hermano y en la dieta que se congregó, Casimiro tuvo por concurrentes á la corona al Czar, al principe de Transilvania y á otro bermano suvo ohispo de Breslau : sin embargo fué elegido sin oposicion. El papa le relevó de sus votos, y á mas le concedió las dispensas necesarias para casarse con Maria Luisa de Gonzaga, viuda de su hermane, enlace que disgustó á los polacos. En el momento en que subió al trono, los progresos de los cosacos causaron una alarma general. El nuevo rey ofreció una amnistia; la que fué despreciada con la mayor insolencia. Entonces los polacos invadieron la Ukrania y la sequearon. Los tártaros babian acudido al socorro de los cosacos:

Casimiro marchó contra ellos, y se batió con el mayor encarnizamiento hasta la noche; la victoria quedó indecisa, y se esparció la division entre los aliados : el Kan de los tártaros y Bogdan Kzmielniski gefe de los cosacos, concluyeron cada enal un tratedo con Casimiro. Los cosacos obtuvieron una amnistia; y su mismo gefe se presentó al rey á implorar su perdon, pero conservando un profundo resentimiento de esta humillacion, dió á entender á los cosacos que no se le habian restituido sus privilegios sino para aguardar la ocasion de oprimirlos : por lo que levantaron de mievo el estandarte de la rebelion. Casimiro los batió de nuevo; pero léjos de someterse, aumentaron mas y mas su animosidad contra la Polonia. Se aliaron con los rusos, y reunidas sus fuerzas devastaron la Lituania. Los rusos se apoderaron de Smolensko. Otro cuerpo de cosacos se unió á los tártaros y devastó la parte meridional del reino. Disensiones intestinas vinieron á agravar 'aun tantos males. Una faccion desacreditaba la conducta del rey, los decretos del senado, y las resoluciones de la dieta cuyas operaciones paralizaba el veto de un solo nuncio. En 1652 fué cuando un nuncio llamado Sidzinski hizo el primer uso de esta funesta prerogativa. Quisieron hacerle pedazos y no tuvo otro recurso que la fuga : y luego se hubiera tratado del mismo modo al que hubiese propuesto la abolicion de este privilegio que ha causado la ruina de aquel estado. Un nuevo enemigo se unió aun á los que asolaban lo Polonia. Cuando Catarina abdicó la corona de Suecia, el embajador de

que establecian los derechos de su Señor al trono de aquel país. Apenas Cárlos Gustavo tomó las riendas del gobierno, cuando para vengar el insulto que personalmente se le habia dirigido, entró en Prusia, dirigió su marcha á Varsovia, y á pesar de algunos reveses, tomó aquella ciudad; somete toda la Prusia, excepto Dantzick é impone tributos. Casimiro huye á Silesia, y pone su reino bajo la proteccion de la Virgen. Una confederacion formada para la defensa del estado echa á los suecos de Varsovia; pero estos vuelven á entrar en ella despues de un combate que durá tres dias. Rogotzki principe de Transilvania, se une con los suecos y hace una invasion en Polonia. Los rusos entran en Lituania. No obstante el designio que habia anunciado Cárlos Gustavo de hacerse declarar rey de Polonia , arma Casimiro contra el todos las potencias vecinas, lo mismo que la Holanda y el emperador. Ragotzki es batido y dispersada la escuadra sueca. El tratado de Olivia concluido en 1660, devuelve la Prusia á la Polonia que habia renunciado va sus derechos de soberania sobre la Prusia ducal. La Suecia conserva para si una parte de la Lituania y Casimiro renuncia sus pretensiones á la corona de Suecia. Se prosigue la guerra contra los rusos y a pesar de las sublevaciones continuas del ejército polaco, son echados por este de la Lituania, sin embargo conservan a Smolensko. Mientras los estrange ros aniquilaban la Polonia Casimiro hacia la guerra á los socinianos y los echaha de su reino. Restablecida por fin la calma, creyendo poder nombrar sucesor, propuso á la na-Juan Casimiro renovó las protestas cion al duque de Enghien, hijo del

gran Condé. El mariscal Lubomirski le hiso presente con la mayor altivez que ni aun por su hermano se le permitiria hacer lo que que queria verificar con un estrangero. Esta atrevida reflexion animó contra Lubomirski al senado, á la nobleza y al rey y á Sobieski cuyo nombre empezaba ya á ser conocido. Formóse causa á Lubomirski y por ella fué condenado á perder los bienes, el honor y la vida; entonces procuró este á pomerse en salvo y habiéndose refugiado en Breslau juntó un poderoso ejército. Mientras tanto que Casimiro dispouia de sus bienes y de su empleo mandó á Sobieski contra él, pero fué derrotado y Lubomirski vencedor dió libertad á todos los prisioneros y solo exigió que se revocase el decreto de su proscripcion, y que el rey renunciase á la pretension de nombrarse un sucesor, retirándose despues á Breslau, donde murió. Poco despues cien mil tártaros atacaron la Podolia y la Volhinia; pero Sobieski nombrado gran mariscal de la corona salió a su encuentro con un ejército de 20000 hombres y logró vencerlos. Libres los polacos de estos enemigos volvieron á entrar en contestaciones con el rey, que fatigado de un destino que no le ofrecia mas que disgustos y penas, sin gloria y sin poder, resolvió abdicar la corona. En 1668, se convocó una dieta en Varsovia, el vice canciller leyó en ella la esposicion de los motivos que obligaban a Casimiro a renunciar el cetro; una parte de la asamblea se enterueció; pero la otra se llenó de indignacion. El primado dirigió al rey las mas vivas representaciones, pero el bondadoso Casimiro que tanto se habia distinguido en las

batallas, y que tantas pruehes habia dado del amor que profesaba á sus súbditos, en esta ocasion quin aun dar una prueba mas de st grandeza y magnanimidad. No podia continuar su reinado en medio de tentas agitaciones; sin embargo les hiso presentes las desgracias que las continuas disensiones ocasionaban a la patria, y que si para salvaria no deponian el rencor y odio que se tenian los unos á los otros, su ruina seria imevitable; decia entre otras cosas, en la contestacion enérgica que dió. « Pre-» veo la ruina que os amenaza y » ojala que resulte falso mi pronós » tioo ; el cosaco y el moscovita se » unirán al pueblo que habla el a mismo idioma que ellos, y se a apropiarán el gran ducado de Li-» tuania. Los confines de la gran » Polonia serán ahiertos al Brande » burgo y la Prusia misma hará » valer los tratados ó el derecho de las armas para invactir nuestro » territorio. En medio del desmem-» bramiento de nuestros estados la Austria no dejará perder la oca-» sion de dirigir sus miras sobre » Cracovia, etc. » Por fin abdicó la corona y se fué á Francia, eligiendo para su retiro la abadia de San German de los Prados, de la que fué abad, del mismo modo que de S. Martin de Nevers, donde murió de edad de 65 años el 16 de diciembre de 1672, sin permitir jamas que se le diera el título de magestad. Su cuerpo fué depositado en la iglesia de los jesuitas hasta el año 1675 que sué trasladado á Cracovia. Su corazon quedó depositado en el mausoleo erigido en la iglesia de S. German de los Prados en el cual estaba representado Casimiro con sus vestidos reales. Este principe

era valiente, pero debil é irresolu- [ to, y muy sumiso a la voluntad de su esposa, la que perdió en 1667. Se ha querido suponer que en 1672, tres meses antes de su muerto, habia casado con Maria Mingnot, luja de una tavandera y viuda de un consejero de Grenoble y del segundo mariscal del Hospital; aunque algunos escritores dan por falsa esta anécdota. Casimiro fué el último ·vástago masculiuo de la casa de

CASIMIRO (San), bijo de Casimiro IV rey de Polonia y gran duque de Lituania, nació en 1459, y murió en 1485 respetado por sus virtudes y por la inocencia de sus costumbres. Se sabe la constancia con que este principe se negó á las argentes invitaciones que le hicieron los húngares para que acceptase la corona de Hungria, á pesar de las instancias y reiteradas órdenes de sa padre. « El solo deseo de » establecer el reino de Dios en su -» alma (dice un bistoriador) fué lo » que le inspiró el valor de despre-» ciar los reinos de la tienra, y lo n que le condujo à aquel perfecto » desprendimiento de todas las cosas » humanas, sin el cual jamás hubie-\* se llegado á un tan eminente gra-» do de santidad.» S. Casimiro es patren de Polonia y se le propone comanmente como un escelente modeio á la juventud cristiana. Su vida fué publicada en latin en Wilna 1604 en 4.

CASIO VISCELINO (Espurio), nombrado tres veces consul. La primera con Opiter Virginio el año 252 de Roma (502 antes de J.-C.) Ambos sitiaron la ciudad de Pomæ tia sin el menor éxito; pero como redoblasen sus esfuerzos y hubiesen

cieron en ella grandes crueldades. Los principales habitantes fueron pasados á cuchillo, arrasada la ciudad y puestas en venta sus tierras. Esta victoria valió á los dos cónsules los bonores del triunfo. El año siguiente Tulio Larcio que era diotador, eligió á Casio por general de la caballeria, siendo esta la primera vez que se ejercieron tales empleos en Roma. El nuevo general mandó en esta ocasion uno de los cuatro ejércitos que Larcio habia reunido, y ganó algunas victorias contra los latinos. En el año 261 y 268 de Roma fué nombrado por segunda y tercera vez consul, y obtuvo tambien los honores del triunfo, á pesar de no haber ganado victoria alguna, pues los hernicos se sometieron por el solo terror de sus armas. Alucinado con tantas distinciones se entregó á ideas ambiciosas y procuró servirse del pueblo como de un instrumento de su elevacion. Propuso repartir las tierras conquistadas entre los plebeyos comprendiendo en esta distribucion los hernicos y los latinos, y entonces fué caando se oyó hablar en Roma de la famosa ley agraria, uno de los manantiales mas fecundos de las disenciones civiles. El senado desechó el proyecto de Casio, y los patricios que eran los principales propietarios de aquellas tierras procuraron levantar un partido entre los de la clase inferior del pueblo para resistir á semejante proposicion. El año signiente los cuestares acusaron á Casio de haber introducido tropas estrangeras en la ciudad, á fia de usurpar la autoridad suprema. Los hernicos y los latinos á pesar de los favores que habian recibido de Casio, atestiguaron la deconseguido por fin ganarla, ejer-! lacion, y entonces fué precipitado de lo alto de la roca Tarpeya. Sa casa fué demolida, y sobre sus ruinas se edificó un templo á la diosa de la tierra. Segun Valerio Máximo, el padre de Espurio Casio hizo de acusador de su hijo mismo. Este escritor pretende que á imitacion de Bruto, le hizo dar la muerte en su propia casa y en presencia de toda su familia, despues de haberle denunciado al Senado como que aspiraba á la tirania. El pueblo despues de haber abandonado á Casio, le lloró como defensor de sus derechos cuaudo ya so existia.

CASIO LONGINO (Lucio), tribuno del pueblo en el año 615 de Roma. Hizo publicar una ley para que en los juicios se diesen los votos por escrito y no en alta voz como se acostumbraba. El consul Emilio que era uno de los mas acreditados oradores en su tiempo. se opuso á esta inovacion con toda la fuerza de su elocuencia; pero la ley se aprovó. El año 625 Casio obtuvo el consulado, 3 dos años despues fué censor. Egerció con severidad esta magistratura a lo menos con Emilio antes consul, y entonces augur. Hizo condenarle nor el pueblo á una multa con motivo de haber hecho construir una quinta en un parage muy elevado, acusándole de haber levantado mas bien una ciudadela contra la libertad, que una casa de un ciudadano. Era tanta la reputacion que se habia adquirido, por su severidad y por su carácter justo, que en una circuestancia muy crítica se valieran de él, como de un juez recto: esto acaeció en 639. La perdida de un ejercito y los presagios siniestres esparcian el terror en Roma : se atribuian estas desgracias á la profanacion de las cosas mas santas por

el incesto de tres vestales, en cayo crimen resultaron complices un gran número de caballeros romanos. Emilia una de las tres fué condenada, y como se hubiese redoblado el terror por los continuos prodigios, se propuso al pueblo d nombramiento de un pretor estraordinario, para que entendiese en el negocio. La eleccion recayó en Casio que sin faltar á su carácter correspondió á los deseos del pueblo; condenó á muerte á las vestales Marcia y Licinia y á muchos de sus cómplices. Parece que todavia estaba revestido del carácter de pretor en 641, cuando fué enviado á Numidia para conducir á Yugurta. á Roma. Logró reducir á este príncipe que se entregase con sus estados á discrecion de los romanos, haciéndole ver que le era mas ventajoso procurar su clemencia, que escitar su colera. Yugurta le respondió que poniéndose bajo su poder contaba tanto en su te, como en la del público. Nada mas nos dice la historia de este Casio, a menos que no fuese el mismo que se hallaba consul en 645, y que fué muerto en una batalla contra los cimbrios.

CASIO LONGINO (Cayo), descendiente de una familia moble y antigua, enlazada con la de Espurio Casio. Siguió á Craso en calidad de cuestor en la espedicion contra los partos. Cuando la derrota del ejército romano, salvó con una buena retirada los restos de las legiones, y habiendo tomado de repente la ofensiva, ganó una señalada victoria. Todo el mundo se declaraba por César despues de la batalla de Farsalia, y Casio que no dudó entregarse á su partido con el ejército que mandala, obtuvo

tambien su favor; mas como César hubiese preferido á Bruto para pretor de Roma, se resintió Casio en términos que desde el momento mismo conspiró contra su bienbechor. Era Casio de un natural austero, soberbio, impetuoso, y uno de aquellos hombres sombrios, flacos y macilentos, que infundian temor al mismo César; de modo que este un dia respondió á sus amigos que le aconsejaban desconfiase de Antonio y de Dolavela. « No son » esos gallardos júvenes á quienes » debo poner presos; sino mas bien » á aquellos bombres pálidos y ma-» cilentos que hacen alarde de la » austeridad. » Un dia Casio hizo poner al pié de una estatua crigida en bonor de Bruto el enemigo de los Tarquinos; Utinam viveres! Ojalá vivieses! Otra vez esparció un billete con estas palabras dirigidas á Bruto: « Tú duermes Bruto! porque estás durmiendo. » Empleaba estas tramas sordas para que Bruto diera la primera señal á fin de derribar al tirano, y aun tambien á Antonio, á quien despues de César consideraba como el enemigo mas poderoso de la república. César fué asesinado, y no sabiendo uno de los conjurados como dirigir sus golpes « hiere, le dijo Casio, aunque deba ser traspasando mi cuerpo. » Ocupóse despues con todo su poder en que se leyese el testamento del dictador, y ann quiso tambien que no se le hiciesen honores funchres. Mas luego tuvo que retirarse de Roma y de Italia por los movimientos de Antonio y de Octavio contra el partido republicano; y se fué á Siria donde tema su gobierno. Alli reunió todas las fuerzas y marchó contra Dolavela, uno de los geses del partido de César, des-

destruyóle cerca de Laedicea, y bloqueóle por tierra y por mar y le redujo á tal**es** apuros que le obligó á matarse. Se propuso despues pasar á Egipto cuando fué invitado por Bruto á unirse con él. Estos dos gefes del partido republicano se vieron en Esmirna y á consecuencia de esta entrevista, Bruto pasó á hacer la guerra en Lidia, 🔻 Casio contra los rodios. Los ataça por tierra y por mar; sitia la ciudad con un vigor estraordinario, se apodera de ella y la entrega al saqueo. Se reune otra vez con Bruto y el ejército los proclama sus generales (imperatores), y abandonan el Asia para pasar á Macedonia, donde se decide la suerte de la republica en los campos de Filippes. Casio es derrotado por Antonio, mientras Bruto alcanza contra Octavio una completa victoria. Casio imaginándose que todo está perdido se retira á su tienda y manda á uno de sus libertos que le dé la muerte, como asi se verificó en el año 42 antes de J.-C. Bruto hizo de él un grande elogio llamándole el último de los romanos. Veleyo Paterculo ha dicho haciendo un paralelo entre Bruto y Casio, que este era mayor capitan y aquel mas hombre de bien, de moto que era preserible tener á Bruta por amigo que á Casio por enenigo. Este era un sábio, amaba y protegia las letras y contra su dictamen se dió la batalalla de Fillippes, pues queria, y con razon dejar perecer de hambre al ejército enemigo, que se hallaba falto de todo, antes que aventurar una accion cuya suerte debia serles dudosa.

CASIO (Avidio), era bijo segun unos de Avidio Severo militar distinguido en tiempo de Marco Aurelio, y segun otros de Eliodo-1 ro retórico de Siria. Desde muy jóven se dió à conocer por su odio declarado contra el poder sobera-110, que nacia mas bien de su caracter altivo é independiente, que de principios republicanos. Se dice que al principiar su carrera, habia ya intentado quitar el imperio á Antonio y tendido lazos á Vero. La historia no cuenta como llegó á obtener el mando de los ejércitos; pero si que era ambicioso sin disimulo, valiente con osadia y muy diestro en la intriga. Su carácter y sus costumbres formaban un verdadero contraste; tan pronto era feroz é impetuoso, como clemente y afable; ya religioso, ya blastemador de lo mas sagrado, ordinariamente sobrio, y algunas veces dado al vino, á la gula y á la disolucion, de modo que muchos le llamaban el Catilina, nombre que no le disgustaba. En el oriente figuró mucho en los sucesos de Marco Aurelio. Puesto al frente de un ejército en Siria, ganó varias victorias, las cuales abatieron enteramente á los partos despues de largos años de continua guerra. Se distinguió particularmente en la observancia de la disciplina militar; querierdo sin duda que admirasen en él otro Mario. A los soklados que quitaban algo á la fuerza á los habitantes de las provincias, man-.dala ponerios en la cruz en el mismo lugar del delito. Hallándose mandando un ejército en la guerra contra los sármatas, una partida de auxiliares autorizada por los centuriones, cayó sin saberlo él, sobre tres mil enemigos que se hallaban desprevenidos; los auxiliares lograron derrotarlos y volvieron cargados de un rico botin. Los centuriones se prometian una gran recom-l sio se levantaron contra este; y el

pensa por haber con pocas fuerzas alcanzado tan señalada victoria; pero el severo Casio los mandó prender y poner en cruz castigándolos como esclavos. Decia que hubiera podido suceder que el descuido de los enemigos fuese aparente y una red funesta á la seguridad y magestad del imperio. Con este motivo se levantó en su campamento una grande sedicion ; pero el general lejos de intimidarse, se presentó medio desnudo delante de los soldados diciéndoles « matadme , a » teneis la vil osadia de bacerlo , » y añadid este nuevo delito á la transgresion de la disciplina. » Esta accion heróica calmó los ánimos, apaciguó el tumulto; y asi logró corregir la insubordinacion de sus soldados, infundiéndoles tanto valor, que los bárbaros atemorizados. solicitaren del emperador Antonino una paz de cien años. En el décimo quinto del reinado de Marco Aurelio, fué cuando Casio puso ea ejecucion el proyecto que habia meditado toda su vida. Sabiendo pues que el emperador se hallaba enfermo, aprovechándose de la distancia á que la guerra le habia alejado, procuró esparcir el rumor de su muerte, y valiéndose de este supuesto acontecimiento, se alzó coa el imperio, haciéndose proclamar por las legiones que mandaba- en Siria. Todo el Oriente le reconoció; pero el senado le declaró enemigo publicó, y confiscó sus bienes. Marco Aurelio suspendiendo el curso de sus victorias en la Germania marchó contra él, aunque no tuvo necesidad de medir sus armas con el rebeide, a quien amaba a pesar de su ingratitud. Sucedió pues que algunos oficiales del ejército de Cacenturion Antonio, uno de los gefes de la conspiracion le dió una estocada, hiriéndole de muerte. Un decurion acabó de matarle, y habiéndole cortado la cabeza la llevaron al emperador. Este luego que la vió, en vez de mostrar alegria ni satisfaccion alguna, se enterneció y mandó enterrarla honorificamente, manifestando al propio tiempo el sentimiento que le causaba no haber estado en su mano salvar la vida á Casio. El imperio de este fué de tres meses y algunos dias.

CASIO HERMINA, nombrado por Plinio en el lib. XIII cap. XIII como el mas antiguo compilador de los auáles romanos, floreció segun Censorino por los años de Roma 608. Compuso 4 libros de los auales, en los que averigua el origen del estado de Italia antes de la fundacion de Roma, y alarga la historia hasta la época en que él escribia. Sus anales son citados con frecuencia por Plinio, por Aulo Gelio, por Servio en su comentario sobre la Eneida, y por Macrovio. Algunos autores han confundido el historiador Casio Hermina con Casio Severo Cayo, poeta latino del siglo de Augusto apellidado Parmensis, por que era de Parma ó de sus alrededores; partidario decidido y exaltado del sistema republicano. Este fué uno de los asesinos de César, y el que sobrevivió, por mas tiempo á esta gran catástrofe. Cuando la derrota de Casio Longino, y de Bruto, se hizo del partido del jóveu Pompeyo, y despues de Marco Autonio, á quien ayudó como á su lugar tenieute; pero como Octavio hubiese terminado la guerra civil, por la victoria de Accio, el poeta republicano se retiró a Atenas, y sin duda se habria libertado del re- niente de Pompeyo en un castillo

sentimiento del vencedor, si la imprudente audacia que manifestó en sus discursos no hubiese disgustado á Augusto , quien desde luego tra. tó de deshacerse de este escritor faccioso. Quintilio Varo se encargó de la sentencia que condenaba á Casio á muerte. Le encontró, segun se dice, ocupado en su gabinete en la composicion de alguna obra; pero no por esto dejó de cumplir las órdenes que llevaba. Los escritos de este poeta, segun se cuenta, eran numerosos, pues que ellos solo bastaron para servir de hoguera en sus funerales. Casio habia compoesto elegias, sátiras, epigramas y algunas tragedias. Segun la opinion de algunos sábios que han substituido Vario á Varo, pretenden que el Tiestes que se representó en Roma, bajo el nombre de Vario, era en efecto obra de Casio, que despues de su muerte fué á parar á manos del matador. El portugués Aquilio Stacio traslada en sus obras sobre los Gramáticos celebres de Suctonio, algunos versos de Casio traducidos de Orfeo con el título de Orpheus ad informandos mores, hay de estas obras una edicion con un comentario de Nath. Chytræus, Francfort, 1581, en 8, pero Vossio y otros tienen estos versos por supuestos, y los atribuyen al mismo Stacio, que sondcaba de este modo la opinion pública bajo nombre ageno. Se encuentian fragmentos del poeta Casio en la Epigr. vet., Paris 1540 en 12 Leon 1596 en 8, y en la Antologia latina de Burmann.

CASIO SCEVOLA, soldado de Julio Cesar; se distinguió en muchas ocasiones en el ejército y la armada. Viendose sitiado por un tecerca de Dirraquio, ciudad de Albauia, se sostavo contra todos los esfuerzos del enemigo con un valor invencible, mereciendo que se le dieran dos mil escudos en recompensa de su denuedo. No brilló menos este Casio en la armada cuando César hizo tributaria á la Gran-Bretaña. Habiéndose embarcado en una chalupa con cuatro compañeros suyos, y habiéndola amarrado à una roca cercana á la isla, que se hallaba guarnecida de un gran número de enemigos, estos se precipitaron sobre él. Casio no perdió su valor, aunque sus compañeros le abandonaron cobardemente. Defendióse solo contra todos, hasta que habiendo recibido muchas heridas se echó al mar y se salvó á nado. César fué à recibirle à bordo, y alabando su intrepidez y valor delante de todo el ejército le nombré centurion.

CASIO DION, (vease), Dion.

CASIODORO (Aurelio), senador, historiador latino y ministro de Teodorico, rey de los godos. Nació en Esquilache ácia el año 470 de una familia distinguida y rica en Italia. Su abuelo habia salvado la Sicilia de la invasion de los vándalos, y su padre habia sido secretario de Valentiniano III y embajador de este príncipe cerca la corte de Atila. Los talentos de Casiodoro brillaron desde su tierna juventud, y la Italia bárbara, digunoslo asi, bajo la dominacion de los hérulos, le miraba como un genio universal, y se sorprendia al ver un jóven de diez y ocho años dotado de una ciencia profunda y de una prudencia consumada. Odoscro rey de los hérulos le confió la administracion de sus dominios y

príncipe fué vencido y muerto por Teodorico en 493, Casiodoro se retiró á su pais natal y buscó en el estudio de las letras, el modo de olvidar las desgracias de que em víctima la Italia. Con su prudente elocuencia, consiguió que sus compatriotas y los sicilianos desistieses de la inutil resistencia que preparaban contra Teodorico; y con sus virtudes y su moderacion logró deminar el corazon de este príncipe, que reconocido le nombró gobernador de la Lucania, y del pais de los Abruzos. El mismo Teodorico, que queria ser el legislador y el restaurador de la Italia, y que no tenia otros talentos que los de m soklado, se valió de los consejos de Gasiodoro para poner en ejecucion los planes que tenia proyectados. Casiodoro pues, siendo secretario del príncipe y depositario de toda su confiamza, fué tambien el apoyo de Teodorico, el bienhechor de la Italia, y el modelo de los grandes ministros. Los famosos reglamentos que publicó en nombre del monarca, y las cartas que escribió por él, manifiestan la estension de sus luces, la sabiduria de su administracion, y la belleza de su carácter. Teodorico estaba tan prendado de su buen ministro, que no sabia ∞ mo colmarle de honores, y al fia le nombró cuestor, que era el primer empleo del estado. Casiodoro al lado de un príncipe activo, vigilante é infatigable ejecutó felizmente todos sus proyectos; adivinaba en todo su voluntad, y sabia amenizar los ratos ociosos ó de descanso con una conversacion tan agradable como instructiva. Su valimiento firé aumentando á medida de sus servicios. En el año 514 obtuvo el de sus haciendas; y cuando este l consulado, siendo ya patricio. Cuan-

do la vejez y los contratiempos em- [ pezaron a alterar el ánimo de Teodorico, preveyendo Casiodoro los males que no podia impedir, hizo dimision de todos sus empleos, y se retiró de la corte en 524. El trágico sin de Boecio y de Símaco es una verdadera prueba de su prevision y del acertado partido que tomó. Despues de la muerte de Teodorico acaccida en 525, Amalasunta llamó á Casiodoro, le confisió el título de presecto del pretorio y le dió tambien el mando de las tropas que guarnecian las costas de Italia; y Casiodoro dedicandose al servicio de la hija de Teodorico y de su nieto Atalarico, sirvió al estado con un zelo que no debilitaron ni los desórdenes ni la muerte de Atalarico, ni las desgracias de Amalasunta, ni las que ocasionó la incapacidad misma de Tendato; pero en fin, abatido por los desastres y la ruina de los godos, que no pudo impedir, viendo que ya eran inutiles sus trabajos, despues de baber servido cincuenta y dos años al estado y á sus reyes con el mayor zelo, se retiró á su patria y fundó un monasterio en Viviers en la Calabria al cuel dió un instituto particular que diferia poco del de S. Benito. Casiodoro en este pacífico retiro, no se ocupú mas que en pensar en su salvacion y en la conservacion de los buenos estudios. Formó alli una grande biblioteca invertió sumas considerables en recoger buenos manuscritos y los mandaba copiar ó los copiaba él mismo. Se cree que fué el primero que impuso á los monges, como una de sus regulares ocupaciones, esta clase de trabajo, y no hay duda alguna que á el se debe la con-

unmentos preciosos que hubieran perecido en el desórden y tumulto de las guerras que desolaban la ltalia. Empleaba igualmente el tiempo en diversas obras de mecánica, hacia cuadrantes, clepsidros, y segun dicen hasta lamparas perpetuas. Compuso tambien en el mismo retiro, ó bien coordinó y completó en él la mayor parte de sus escritos, cuyo catálogo es el siguiente : Tratado del alma, obra apreciada. escrita con un estilo muy seucillo, la cual ha sido traducida en francés por Amauri Bouchard : Un Comentario de los Salmos, en el cual signe principalmente el de S. Agustin. - Dos libros de Instituciones di las divinas letras. - Doce libros de Cartas, de los cuales solo los dos últimos están escritos en nombre. suyo; los diez primeros no contienen otra cosa que espedientes oficiales, y reglamentos acerça de la administracion del estado, en nombre del soberano. Habia compuesto tambien la *Historia de los godos*, de la que no existe mas que el estracto hecho por Fernandez. - La Historia tripartita, que lleva su nombre, fué compuesta en virtud de sus consejos, por Epifanio el escolástico : esta no es mas que una compilacion de las tres historias eclesiásticas, de Sócrates, Soromeno y Teodoreto. Tambien hay de Casiodoro una Crónica y un Cómputo pascual, en el que enseña á encontrar para cada año la indiccion romana, la epacta, el número aŭreo y el dia de la pascua. – Un tratado de Oratione, que formaba parte de sus dos comentarios sobre Donato. - Un tratado de ortografia, para servir de guia á sos religiosos en la copia de manuscritos; servacion de una multitud de mo- cuatro libros de las Artes liberales,

que tratan de la aritmética, de la música, de la geometria y de la astronomia. Estas obras son muy superficiales; aunque recomendables por alguna de sus ideas, mas bien que por su estilo. Las cartas se resignten de la barbarie de su siglo y están cargadas de cadencias, de rimas, de sutilezas de espresiones de la baja latinidad. Se han perdido sus Comentarios sobre el Apocalipsis. Existen muchas ediciones de las obras de Casiodoro, siendo las mas antiguas de los años 1491, y 1588; pero la mas exacta es la que publicó Garet, Ruan 1679 dos tomos en fólio, reimpresa en Venecia en 1729. El marqués Maffei, publicó en 1702 en Verona sus Comentarios sobre las actas y las epístolas de los Apóstoles, que habia hallado en la biblioteca de aquella eiudad. Se ignora la época fija de la muerte de Casiodoro; pero se cree que vivió mas de cien años. D. de Sta. Marta publicó Su vida, con notas, Paris 1694 en 12.

- CASIRI (Miguel), orientalista eclebre, y religioso siromaronita; nació en Trípoli en Siria el año 1710, y siguió sus estudios en Roma, donde fué ordenado ácia el año 1734. En el siguiente pasó á Siria, acompañando á D. José Assemani, á quien el papa Clemente XII envials al sínodo de los maronitas siendo este el único viage que hizo al oriente. A su regreso en 1758, dió á la propaganda una exactísima cuenta de las opiniones religiosas de los maronitas, volvió á entrar en su convento, y se ocupó en enseñar á sus religiosos las lenguas arabe, siriaca y caldea, la teologia y la filosofia. En 1748, Francisco Ravago, confesor del rey D. Fernando VI le llamó á España donde

se le destinó a la biblioteca real de Madrid. Tradujo entonces una obra árabe, titulada: Sol de la sabiduria, de la que se ban perdido original y traduccion. En 1749, nombrado académico de la real de la historia de dicha corte, trabajó en rennir los materiales que le sirvieron para componer la Biblioteca ardbico - hispana. Habiéndole el rey nombrado su interprete de lenguas orientales, le confirió luego por muerte de D. Leopoldo Puig, el empleo de bibliotecario mayor del Escorial, con todos los sueldos y atribuciones adiotas á este destino: Casiri bizo entonces venir de Roma un maronita muy versado en el conocimiento de las lenguas orientales; nombrado Pablo Hodad, para que estractase los manuscritos que debian componer su biblioteca; pero los dos sábios riñeron muy pronto, y Pablo Hodad dejo la España. Casiri emprendió la traduccion la tina de la coleccion árabe de los canones de la Iglesia de España, cuyo manuscrito existe en el Escorial, al cual dió mas antigüedad de la que verdaderamente tiene. Tambien se equivocó en la esplicacion de algunas inscripciones árabes que se leen en la Alambra de Granada, v de otros monumentos antiguos. No obstante Casiri ocupará siempre un lugar distinguido entre los literatos por su Biblioteca drabicohispana escurialensis, etc. Madrid 1760, 1770, dos tomos en fólio. Esta obra presenta en 1851 articulos, todos los manuscritos árabes que contiene la biblioteca del Escorial; y es indispensable á todos los que quieran hacer un estudio profundo de la literatura oriental; y los numerosos estractos de autores árabes que ofrece, pueden ser-

CAS

vir para ilustrar la historia de España bajo el dominio de los árabes. No obstante se notan tambien en ella algunas faltas críticas, y una que otra vez algun defecto de inteligencia del testo. Casiri que mereeió constantemento el favor de Fernando VI y de su augusto sucesor, murió en Madrid en doce de marzo de 1791. Algunos años antes de su muerte habia perdido la memoria,

y quedado sordo. CASIVELANO o Cassivelauno, era uno de los principes que tenian repartido entre si el territorio de Inglaterra, cuando la invadió Julio César. Se habian multiplicado de tal modo en aquella isla estos pequeños principes, que se contaban hasta cuatro reyes en el pais que despues fué uno de los siete reinos que se llamaron Heptarquia, y que hoy forman el condado de Kent. Entre dichos príncipes, así como entre tos galos y los germanos se observaha una especie de subordinacion, segun el grado de poder de cada uno de elios; cuando querian evitar un peligro comun se armaban en masa y se defendian mutuamente; sin embargo libres de aquel peligro, la ambicion y la rivalidad armaba igualmente los unos contra los otros. Casivelano gobernaba la region mas floreciente, que es la que baña el Támesis, y en la que va desde entonces el comercio habia empezado á introducir un grado de civilizacion y opulencia que aun no conocian otros paises. Ejercia la soberania; pero no era mas que un regente. Su hermano mayor Lud, que segun los antiguos cronistas dió su nombre á la ciudad de Londres Lud - Town, Lundown, London, habia muerto despues de haber reinado treinta años, dejando dos hi-

jos de menor edad; los Estados. conociendo la necesidad de un principe sábio igualmente que animoso, habían conterido al regente todo su poder soberano; y Casivelano habiendo establecido en Londres al mayor de sus sobrinos, y al menor en Launesston, con consejos administrativos, se habia reservado la defensa del pais amenazado por César. Este nacido para triunfar de todo el mundo conocido entopoes, no podia sufrir el no ver el semblante humiliado de un breton entre las víctimas de la fortuna; orgullo que le suponen muchos historiadores, y que si no es justo á lo menos no es tan degradante como el antojo que le atribuye Suctonio, de haber querido avasallar la Inglaterra únicamente para sacar de ella preciosas perlas. Sea lo que fuere, César bajo el pretesto de que los bretones habian socorrido á los galos contra los romanos, envió dos diputados á aquellos pueblos y á sus gefes, para intimarles que se reconociesen tasallos y tributarios de Roma. Casivelano no quiso someterse; y Cétar hizo su primera invasion en Inglaterra, la cual no fué muy venturesa, aunque la haya pintado con tan lisonjeros colores la pluma del conquistador de las Galias. Mientras el senado romano ordenaba que se hiciesen en sus pueblos veinte dias de procesiones solemnes, en action de gracias por haber vencido á los bretones, Casivelano se las tributeba tambien á sus Dioses, por ha ber podido, con el ausilio de algunos príncipes de su nacion y socorrido por las borrascas, ganar una victoria sobre César, quitarle sus bagages, y forzarle á retirarse precipitadamente á las Galiss en

buques medio desmantelados. La segunda tentativa no tuvo mejor éxito; Casivelano se retiró detras del Tamesis, se fortificó con triples atrincheramientos como si no se atreviese á arriesgar una guerra ofensiva, y cuando César, en un pais desconocido, se adclantó con vacilante paso por entre bosques impenetrables y campos asolados, atacóle de improviso con sus bretones, y por segunda vez le arrejó á sus buques, de los cuales habian quedado cuarenta destrozados por una nueva borrasca. Mas el carácter de César no se deinba arredrar por los obstáculos. Ai reembarcarse ya meditaba un tercer ataque; y este era en el que le aguardaba la victoria. Tuvo un poderoso aliado en la discordia que se suscitó entre ios bretones; Mandrubacio, rey de los Trinobantes, en la costa de Essex, teniendo que recobrar sus estados que le habian sido usurpados, y que vengar á sa padre muerto por Casivelano, se habia refugiado al lado de César. Atrajo á sus entiguos súbditos al partido del conquistador romano, cuando este se hallaba reducido á replegarse y salvar los restos de su caballeria. El refuerzo de los trinobantes, sus rehenes, sus tropas, sus municiones y su gemplo seguido de otros reanimaron las esperanzas de César. Casirelano atacado de frente por las legiones romanas, y por el flanco por los ejércitos de Essex, se desendió con valor y cedió con gloria. Dos veces vencido sin ser puesto en derrota, retirado en sus bosques, en donde el vencedor no se atrevia á perseguirle, y sobre todo dessientado segun la espresion del mismo Cesar, por la defeccion de

res a ofrecer su sumision, un tributo anual, la restauracion de Mandrubacio y sus relienes. César ostigado por el rigor del invierno, se apresuró á abandonar un pais que no debia volver á ver; reembarcó su ejército en la armada parte de la cual babia perecido en las olas, y no llevó otro frato verdadero de su victoria, que una cota de armas toda engastada de perlas que consagró en el templo de Vénus, diosa de quien se jactaba descender. Casivelano reinó aun siete años, los que no turbó ninguna invasion estrangera, y en los cuales es muy dudoso que pagase el tributo ofrecido. El mayor de sus sobrinos le sucedió. Hemos seguido en esta relacion las tradiciones antiguas, no solo británicas, sino tambien romanas. con las cuales no concuerda del todo lo que dice César en sus Comentarios. La grande diferencia está en que César quisiera persuadir que quedó vencedor desde el primer ataque; cuando en este, segun confiesa el mismo, hubo circunstancias en que por la primera vez « la for-» tuna le fué contraria à César » y en el último manifiesta un escesivo afan en volver á sus buques. En la Farsalia de Lucano oimos a Pompeyo reconvenir amargamente á César por haber ido á atacar á los bretones para volveries la espaida : Territa quæsitis ostendit terga Britannis: Tacito hablando de la conquista de la Gran-Bretaña, dijo que César mas bien la habia señalado que transmitido á sus sucesores : Potest videri ostendisse posteris, non tradidisse.

atrevia á perseguirle, y sobre todo dessientado segun la espresion del mismo César, por la defeccion de sus compatricios, envió embajado-

capitan de un buque mercante, y jencontró en la altura de Bicerta desde el momento que se halló Cassard en estado de servir, pasó á ( S. Maló, y obtuvo destino en un buque armado en corso. Fué con Pointis à Cartagena en 1697; y encargado de dirigir el bombardeo, lo hizo con tanto acierto que pronto logró apagar el fuego de los enemigos. Subió al asalto al frente de los filibustieres que animados cou au ardor hicieron prodigios de valor. Al volver á Francia, y al dar cuenta Pointis de la toma de Cartagena, tributó á Cassard los debidos elogios, y era ya tanta la fama que este se habia adquirido por sus hazañas, que los habitantes de Nantes le armaron un buque en corso, con el que hizo presas de consideracion. Luis XIV enterado del mérito de Cassard le llamó á la corte \* Caballero, le dijo este principe, i habeis logrado que todos hablen » de vos; oficiales de vuestra intre-» pidez son los que necesito en mi a marina; os he nombrado pues te-» niente de fragata, y he dado la » orden para que se os entreguen » dos mil libras de gratificacion. » Cassard animado con esta recompensa pasó entonces á Dunkerque, tomó alli el mando de un navío del Estado, y limpió de corsarios ingleses el canal de la Mancha, y desde aquella época hasta 1709, en que se retiró á Marsella, continuó siendo el terror de sus enemigos. En el mismo año habiéndole confiado el gobierno los dos navíos llamados el Brillante y el Serio, adelantó el dinero para armarlos y con ellos prestó grandes servicios al rey y á la nacion. En 29 de abril, cuando se hallaba escoltando con solo el Brillante un convoy

una escuadra de quince buques ingleses. Conoce Cassard el peligro; pero lejos de intimidarse por la superioridad del número aguarda con arrogancia al enemigo, y aunque cercado y atacado por tres navios, de tal manera les contesta que dos quedan desarbolados y obligados á retirarse, y el tercero que se acerca á probar el abordage, á pocos momentos advierte todo su velámen acrivillado, roto el mastil de mesana, y se ve en la vergonzosa necesidad de huir; y con esto Cassard logra su principal objeto que era el de poner en salvo los buques que convoyaba. Al amanecer del dia siguiente se ve atacado de nuevo por otros dos navíos ingleses; pero el resultado fué ir á pique el mas fuerte de ellos, despues de dos horas de combate. Libre ya de enemigos Cassard continuó su viage, y llegó felismente á Porto Farina, donde los berberiscos testigos de la gloria que acababa de adquirir lo recibieron con aclamaciones, le proveyeron de cuanto necesitaba, y le ayudaron á reparar su navío con el que regresó a Marsella haciendo por el camino varias presse, y consiguiendo nuevos triunfos. Luego que llegó a su destino reclamó el reembolso de las sumas que habia anticipado para el armamento del Brillante y del Serio; pero los magistrados olvidando los servicios que Cassard habia prestado a los mirselleses, desecharon su peticion, y este intrépido marino tuvo el disgusto de ver frustradas sus pretensiones; sin embargo á pesar del resentimiento que le cagsó tamaña muestra de ingratitud, siguió esponiendo su vida en defensa de su paque de Levante pasaba á Marsella, I tria en las varias ocasiones que se

lo mucho que Cassard babia trabajado, le ascendió á capitau de fragata, y le encargó la direccion de las nuevas obras que se hacian en Tolon, comision que desempeño con el mas distinguido zelo y actividad. En 1712 obtuvo el mando de una armada y con ella sometió las islas de Cabo Verde. Pasó á la Martinica, asoló despues á Monserrat y Antigoa y en octubre del mismo año se presentó delante de Surinam entró en el rio á pesar del fuego de ciento y treinta piezas de artilleria, desembarcó sus tropas, acometió á la plaza, la bombardeó y la obligó á capitular y á pagar una fuerte contribucion. Sus buques rescataron igualmente las dos pequeñas colonias de Essequebo y de Verbice, y por último regresó á Marsella, llevando consigo la gloria de haber triunfado en todas sus empresas. Salió otra vez para ir á atacar la isla de S. Eustaquio y Curazao, y en esta espidicion aunque salió felizmente de ella recibió una herida. Seguia su curacion en la Martinica, doude habia becho entrar mas de nueve millones de botin cogido á los enemigos, cuando recibió la órden de reunirse á una escuadra que llegaba de Francia; los marineros y los soldados de Cassard murmuraron de que se les quites un gese que tan frecuentemente los habia guiado á la victorit, mas fué preciso obedecer. Parteron para Francia en marzo de 1713, y habiendo descubierto en la travesia una escuadra inglesa, Cassard propuso atacaria; pero estando para concluirse la paz, el rey habia prohibido á todos sus oficiales empeñarse en accion alguna, y por lo mismo el comandante no l

le ofrecieron. El rey enterado de pudo acceder á los deseos de Cassard. Este que ignoraba las órdenes del rey, creyendo que su gese de escuadra no queria aventurar un combate temiendo las fuerzas superiores de los ingleses, esclamó. « Donde quiera que encuentre á los » enemigos de mi rey, el deber de » atacarlos será siempre para má » mas fuerte que las órdenes dicta-» das por la cobardia » y atacando al enemigo á pesar de la inferioridad de sus fuerzas, dispersó su escuadra y apresó dos buques. A sa ilagada á Tolon, y despues de la paz de Utrecht, volvió á entablar sus pretensiones para el reembolso de lo que habia adelantado en el armamento del Brillante y del Serio; pero se creó tantos enemigos con su carácter adusto y atrevido, que por último se vió encerrado en el castillo de Ham, donde murió en 1740. Asi premiaron los ministros franceses los relevantes servicios de este marino.

CASSENTINO (Santiago), pintor italiano, nació en Cassentino en 1476 y murió en 1586. Merece que se escriba su nombre en este lugar, por haber sido el fundador de la academia de pintura de Florencia. Se hallan aun muchos cuadros pintados por él en aquella ciudad, y en algunas otras de Italia : sus obras demuestran los progresos del arte en aquella época.

CASSINI (Juan Domingo), astrónomo célebre, nació en 1625, en el condado de Niza. Hizo rápidos progresos en el estudio de la astronomia, de modo que á los 25 años de su edad, el senado de Bolonia le eligió para ocupar la cátedra de esta ciencia, vacante por muerte del padre Cavalieri. Mientras desempeñó esta cátedra, cor-

respondió felizmente á los deseos del senado, y concibió y ejecutó el proyecto de trazar en la iglesia de Sta. Petronia de Bolonia un nuevo meridiano mas estenso y mas exacto que el que habia. Continuó sus trabajos y observaciones hasta que el mismo senado de Bolonia le comisionó para pasar á Roma á fin de defender los intereses de la ciudad con respecto á la navegacion del Pó, y en esta ocasion fué cuando publicó una escelente obra sobre el curso incierto y peligroso de este rio. Cuando llegó á Roma quedó tan satistecho el gobierno del jóven astrónomo que le confió la superintendencia de las obras del fuerte de Urbino, y durante su permanencia en aquella ciudad hizo muy buenas observaciones astronómicas, y publicó en 1668 sus Efemérides de los satélites de Júpiter; trabajo improho y admirable si se considera la multiplicidad de los elementos que le sirvieron de base, y que tuvo que determinar por la primera vez. Luis XIV rey de Francia comisionó a Colbert para que pidiese á Clemente IX, y al senado de Bolonia que permitiese à Cassini pasar a Paris por algunos años, y habiendolo conseguido, despues de vivas instancias, aquel monarca recibió al célebre astrónomo del mismo modo que César á Sosigenes. La academia de ciencias en 1669 le admitió en su seno, y Lais satisfecho de los trabajos de Cassini le señaló una pension proporcionada á los muchos sacrificios que habia hecho. Estaba ya para espirar el término que se le habia concedido para residir en Francia, cuando Colbert pudo conseguir no sin bastante trabajo en 1673, que admitiese la carta de naturaleza. En 1683, científicas; nació en Paris en 1714.

Cassini hizo en su nueva patria el descubrimiento de la luz del Zodiaco é hizo conocer igualmente su forma con exactitud, acerca de la posicion relativamente à la ecliptica, determinando las circunstancias con que debia ser observada mas exactamente. En 1684, descubrió los cuatro satélites de Saturno. dando á este planeta cinco en lugar de uno solo que habia observado Haygens. Despues de otros descubrimientos, pasó en 1695 á examinar de nuevo el meridiano de Bolouia, y á su regreso á Paris continuó el que habia empezado Picard en 1669. Cassini murió en 1712 á la edad de 88 años; habia perdido la vista, como galileo, en los últimos dias de su vida, sin que esta desgracia alterase en lo mas mínimo su jovialidad. Era de un carácter sencillo y modesto ; no conoció los cielos sino para adorar mas profundamente á su Criador, y por fin eternizó su nombre con los varios descubrimientos que hizo, y escritos que publico. Entre estos se cuentan : La hisioria de su vida que publicó su nieto Cassini de Tury en sus Memorias para servir d la Historia de las ciencias, 1810 en 4. – Observationes cometæ, anno 1652 y 53, Modena 1653 en fólio; esta fué su primera obra. - Opera astronomica, Roma 1666 en fólio; donde se encuentran todos los apúsculos que habia publicado hasta entonces. Dejó ademas manuscrita una Cosmografia en versos italianos.

CASSINI DE TURY (César Francisco), hijo del precedente, contador, director del observatorio, astrónomo de la academia de ciencias; é individuo de muchas sociedades Se le comisionó para hacer la descripcion geográfica de Francia; y a este trabajo, consagró una grau parte de los ratos ociosos hasta su muerte. Publicó un Nuevo mapa de aquel reino, en Paris en 1744, en papel de marca mayor, el cual puede llamarse el mapa de los triángulos. Los mapas particulares levantados geometricamente bajo su direccion y la de Camús y de Montigni llegan á ciento setenta y cinco. Tuvo el consuelo de ver terminar casi del todo un trabajo tan largo que le bará siempre bonor a pesar de los defectos imprescindibles en una obra tan grande. Murió de viruelas á la edad de 70 años en el 1784. Se eocuentran de él piuchas memorias interesantes en las de la academia francesa. Hizo adiciones á las tablas astronómicas de su padre, publicó una Relacion de dos viages hechos à Alemania, 1763 en 4, y unos Opúsculos astronómicos, 1771 en 8.

CASTANARES (Agustin), nació en Salta capital de la provincia de Tucuman en el Paraguay, en 1687. Siendo jóven abrazó el instituto de los jesuitas, y mostrandose aficionado á las misiones, sus superiores le destivaron á predicar la sé á los chiquitis. Los muchos centenares de legas que era preciso andar para llegar á aquel pais; las dificultade que ofrecia un terreno cortado por peñascos y precipicios; las varisciones de un clima tan pronto Lelado como abrasador, no eran ios únicos obstáculos que tuvo que vencer. El idioma de los chiquitas se los presentaba mayores aun; sin embargo á fuerza de trabajo se le hizo familiar, y pronto se vió en estado de auxiliar al superior de su mision en una empresa de la mayor l

importancia. Se trataba de abrir una comunicacion entre la mision de los chiquitas, y la de los guaranies y de anunciar el evangelio á las diferentes naciones salvages que ocupan el inmenso espacio que separa á estas poblaciones; el proyecto no tuvo al principio muy buen resultado, y Castañares se vió precisado á suspenderle; no obstante tuvo el consuelo de convertir una parte de la nacion de los samucos, y de fundar en medio de ellos una poblacion á la cual dió el nombre de S. Ignacio. Entonces volvió á emprender el plan principiado anteriormente; pero despues de los mayores esfuerzos, en tierras inundadas continuamente, donde el agua llegaba á veces basta el pecho, falto de alimentos, estenuado de sangre por las picaduras de los insectos, desollados los pies por la yerba dura y cortante de los pántanos, se vió obligado á volverse á su habitacion de S. Ignacio. Su descanso sué de poca duracion, el deseo de derramar las luces de la religion le llevó á un pueblo conocido bajo el nombre de Mutaguais. Al principio fué bien recibido por algunos de aquellos bárbaros, y ya estaba trabajando en edificar una pequeña iglesia, cuando el cacique, enemigo declarado de los cristianos, le sorprendió solo y le asesinó el 15 de setiembre de 1744. Castañares se ballaba entonces á los cincuenta y siete años de su edad.

CASTAÑEDA (Fernando Lopez), historiador portugués del siglo 16: era muy jóven cuando pasó á las Indias en compañía de su padre que iba á desempeñar el destino de juez. En aquellas tierras se dedicó á recojer memorias y do-

cumentos, relativos á las conquistas de sus compatriotas, y á su regreso a Europa publicó sus trabajos con el título de Historia del descubrimiento y conquista de la India por los portugueses, Coimbra, en ocho libros, 1552 y 1561 en fólio. El primero ha sido traducido por Gronchi, Paris 1553 en 4. Se halla tambien un estracto de la misma obra en la Historia de Osorio traducida en francés por S. Goulart, Paris 1581 en 8.

CASTANEDA (D. José de), arquitecto floreció en el siglo 18, La corte de España le hizo pasar á Francia á instruirse prácticamente en la construccion de puentes, diques, presas y caminos, en todo lo cual fué despues un profesor muy acreditado. Eu 14 de abril de 1757, fué nombrado teniente director de arquitectura de la real acadamia de S. Fernando, y este ·ilustre cuerpo le confió desde luego la enseñanza de la geometria como base y cimiento de la arquitectura. El esmero que puso Castaneda en instruir à sus discipulos, acreditó lo acertado de su eleccion: debe concedérsele sin disputa la primacia entre todos los maestros que le habian precedido. Los rápidos progresos que hicieron sus alumnos, los debieron sin duda á la claridad con que manifestaba sus ideas, al buen método que adoptó su digno maestro, y su carácter amable y pacífico. Tradojo y dedicó a la academia en 1761 el Compendio de Vitrubio escrito en francés por Claudio Perrault; y cuando trabajaba por encargo de la misma, en un curso completo de arquitectura falleció en 18 de marzo de 1766, dejando impresos los trata-

vida fué la de un filósofo retirado, y su muerte la de un pobre que no deja otros bienes que un recuerdo ilustre de su mérito entre la clase instruida de la nacion.

CASTANIZA (Juan de), tomó el liábito de S. Benito en el monasterio de S. Salvador en Castilla la vicja, y se hizo recomendable por su ciencia y por su piedad : fué nombrado predicador general de su congregacion, capellan de honor de Felipe II , censor de teologia entre los jueces apostólicos de la lé, y murió en 1598 en Salamanca, en el monasterio de S. Vicente, al cual se habia retirado en su ancianidad. Hay de él las obras siguientes: 1ª La Vida de S. Benito, Salamanca 1583 en 8; es una traduccion de S. Gregorio el grande. Castaniza anadió á ella las vidas de San Mauro, y de S. Plácido, Publicó tambien en español, un Catálogo de los principes, doctores y santos que han ilustrado la órden de San Benito, Salamanca 1583 en 8. 2ª Historia de S. Romualdo fundador de la órden Camaldulense; Madrid 1597 en 4, traducida en italiano por Timoteo á Balnéo, Venecia 1605 en 4, y en francés, Lion 1615 en 16. 3ª Vida de San Bruno. Hay quien asegura que Castañiza solo fué el editor de esta vida. 4ª Institutionum divinæ pietotis libri quinque, Madrid 1599 en 4. Esta obra es una traduccion del aleman ; se encuentra en ella la vida de Sta. Gertrudis, religiosa de San Benito. El P. Castañiza no sué mas que el editor de esta obra y añadió á ella notas ó escolios. 5ª Declaracion del Padre nuestro, 1604. 6ª De la perfeccion de la vida cristiana. Este es, segun muchos audos de aritmética y geometria. Su tores el original del libro, tan fa-

moso entre las obras ascéticas, titulado: Combate espiritual. Nicolás Antonio dice que Santiago Lorichius (cartujo de Friburgo, ácia el año 1613) tradujo el libro De la perfeccion, en latin, y que sué impreso en Paris en la oficina de Pedro de Bresche en 1644, en 8; que se reimprimió en Francsort en 1662, bajo este titulo: Pugna spiritualis sive de perfectione; que fué luego traducido en flamenco por Gerardo Zoes, y en español, con el título de Batalla espiritual. – El Combate espiritual, se duda si es del benedictino español Castañiza. Algunos clérigos teatinos lo atribuyen al teatino Lorenzo Scupoli.

CASTANO (Andres del), fué el primer pintor de Toscana que conoció el modo de pintar al óleo ( véase Brugues Juan de ). Habiendo llegado á Florencia Domingo de Venecia, que lo habia aprendido de Autonio de Mesina, Andres del Castaño se procuró su amistad, y sacó de ella este hermoso secreto. Luego despues concibió una tan cruel envidia de Domingo su amigo y su bienhechor, que sin la menor consideracion à los favores que le debia una tarde le asesinó. Domingo que no habia podido reconocer al asesino, se bizo llevar á casa de este cruel amigo, cuya perfidia ignoraba, y espiró en sus brazos. Castaño, estando para morir declaró este asesinato cuyo autor no habia podido descubrirse, y llevó consigo al sepulcro el ódio público y la general indignacion. Desde que supo el secreto de Domingo, hizo muchas obras que fueron generalmente admiradas; y él sué quien en 1478 trabajó un cuadro, por encargo de la república, en el que se representaba la ejecucion de los

conjurados que habian conspirade contra los Médicis.

CASTEL (Luis Beltran), geómetra y filósofo, nació en Montpeller en 1688 y entró jesuita en 1705. Fontenelle y el P. Tournemine admiraron sus brillantes disposiciones, y desde luego vaticinaron lo que seria con el tiempo. A fines de 1720, se hallaba el jóven Castel en Tolosa, y habiendo sido llamado á Paris, pasó á aquella capital donde correspondió al buen concepto que se habia grangeado por sus ensayos. La primera obra que dió á luz fué : El tratado de la pesadez universal, en dos tomos en 12, 1724. Segun él, todo dependia de la gravedad de los cuerpos y de la accion de los ánimos : la una que les inclinaba sin cesar al descanso, y la otra que restablecia los znovimientos. Creia ignalmente que esta doctrina era la llave del sistema del universo; pero como el abate de S. Pierre no se conformaba con ella aunque era amigo del matemático, le atacó directamente, el jesuita contestó, y los escritos de una y otra parte formaron una coleccion de documentos que comprobaron el talento de ambos escritores. La segunda obra del P. Castel fué el plan de un Compendio de matemáticas, Paris, 1727 en 4, á la que siguió pronto una Matemática universal, 1728 en 4. Los ingleses y los franceses aplaudieron mucho esta obra. La sociedad real de Londres abrió sus puertas al autor. Su Clavicordio ocular acabó de dar á conocer la clase de su ingenio, naturalmente fácil y fecundo aunque algunas veces le deslumbraba la vivacidad de su imaginacion. Sus sistemas no eran primeramente mas que hipótesis; pero poco a poco

creia llegar al termino de hacerlas p realidades. Como geómetra podia demostrar la analogia de los sonidos y de los colores; pero solo algun fátuo ó chocho millonario, podia intentar el fabricar una máquina de tanto coste como la de su clavicordio, y cuya ejecucion era materialmente imposible. Es preciso confesar no obstante, que esta quimérica invencion de Castel ha producido útiles descubrimientos. El verdadero sistema de fisica general de Newton, 1743 en 4 le hiso mayor houor en el concepto de algunos sábios aunque á otros desagradó. El respetaba al filósofo inglés, sin que le pareciese propia su doctrina para descubrir el verdadero sistema del universo. « Newn ton y Déscartes (decia) eran igua-» les en originalidad; pero este ten nia mas facilidad y elevacion : el » otro con menos facilidad, era mas » profundo. Tal es á poca diferenn cia el carácter de ambas naciones. » El ingenio francés fabrica en alto, » y el ingenio inglés en hondo. » Ambos tuvieron la ambicion de n hacer un mundo, como Alejandro » tuvo la de conquistarle, y ambos » pensaron en grande sobre la na-» turaleza. » Tambien hay del Padre Castel un tratado titulado : Optica de los colores, Paris 1740 en 12 y otras obras. Las demas producciones de este autor son de menor importancia : son folletos ó estractos esparcidos en las Memorias de Trevoux, en las cuales trabajó largo tiempo , ( véase este periódico, tomo 2º de abril 1757). El estilo de Castel se resentia del fuego y de los estravios de su imaginacion. Un dia que se hablaba delante de Fontenelle del carácter de originalidad que llevan en sí las obras del

P. Castel, hubo quien dijo: « Pero » es un loco. Bien lo se, respondió \* Fontenelle, y lo siento, porque » es lástima que lo sea. Pero mas » lo quiero original y algo loco, » que si fuese un sábio sin ser ori-» ginal. » Castel murió en 1.757, á la edad de 69 años. Algun tiempo antes de su muerte se habia retirado del gran mundo, en el cual ha: bia brillado bastante, y sus chistes y vivacidad gustaban á todos. Los titeratos le consultaban, y haliaban en él un genio muy complaciente é ilustrado. Tenia con ellos la sencillez que da el estudio á los verdaderos sábios. Se le hallaba en medio de sus libros, de sus escritos. de su taller para el clavicordio ocular, y de un número infinito de piezas confusamente amontonadas en el mismo retrete. El abate de la Porte publicó en 1763 en 12 en Paris, una coleccion curiosa que se titula: Genio, agudezas y singularidades del P. Castel. Este libro contiene un gran número de asuntos. El autor aunque profundiza, medita bastante, y frecuentemente muy bien.

CASTELL (Edmundo), sábio orientalista inglés : nació en Hatley en el condado de Cambridge el año 1606; estudió en el colegio de Manuel de Cambridge, y en el de San Juan , cuya biblioteca le facilitó los medios de satisfacer su decidida aficion á las lenguas orientales. Tuvo gran parte en la edicion de la nueva Biblia Poliglota, publicada por Walton, y el mismo Castell para completarla compuso Lexicon Heptaglotton, obra clásica y llena de erudicion. Para componerla empleó diez y siete años; su publicacion le costó doce mil libras esterlinas, ó por mejor decir toda su fortuna;

×

perdió la vista con su incesante trabajo, y lo mas sencible fué que el éxito no correspondió á sus ideas. Se habia publicado en 1669, y en 1673, existian aun en poder del sábio é inmortal autor mil ejemplares, sin contar quinientos que se encontraron despues de su muerte medio podridos en un desvan de los que apenas pudo formarse un ejemplar completo. Cárlos II nombró á Castell, en 1666 su capellan y profesor de árabe en Cambridge: obtuvo tambien en 1668 una prebenda en la Catedral de Cantorbery; mas todos estos empleos no fueron suficientes para indemnizarle de los sacrificios pecuniarios que habia hecho, y de las pérdidas que sufrió en el incendio de Londres. Murió este célebre escritor en 1685 en Cartorbery; su diccionario se titula: Lexicon Heptaglotton, hebraicum, caldaicum, syriacum, samaritanum, ethiopicum, arabicum, conjunctium, et persicum separatim, cui accessit brævis et harmonicæ gramatica omnium precedentium linguarum delineatio, Londres 1669 dos tomos en fólio. J. D. Michaelis, estractó de esta grande obra, el Diccionario Siriaco, y lo publicó con notas, en Gotinga 1758 dos tomos en 4, y en 1790 dió Suplementa ad lexica hebraica, seis tomos en 4. Ticer ha publicado del mismo modo: Lexicon hebraicum Castelli, adnotatis in margine vocum numeris, ex J. D. Michaelis supplementis, Gotinga 1792 en 4. Castell dió igualmente una coleccion de odes en honor de Cárlos II, que tituló Sol Angliæ oriens, auspiciis Caroli II regum gloriosissimi, 1660 en 4. Este opúsculo que se ha hecho muy raro consta de siete odas en hebreo, caldeo, siriaco, etc.

acompañadas de una traducción latina. Hay por último de Castell un discurso latino que pronunció en la abertura de su curso de árabe. Este discurso que se imprimió en Londres un 1667 en 4, fué reimpreso en las Orationes selectæ clarissim. virorum, publicadas en Leipsick por J. Erh. Kappins.

CASTELLESI (Adriano), llamado tambien Adriano de Corneto por el lugar de su nacimiento. Nació de una familia oscura, y fué elevado por solo su mérito á la dignidad de cardenal. Los escelentes estudios que hizo le pusieron en disposicion de ejercer las funciones mas importantes : la corte de Roma reconoció su mérito, y fué nombrado clérigo y tesorero de la camara apostólica, é Inocencio VIII le envió à Escocia en calidad de nuncio para dar término á las disenciones que agitaban aquel país; mas como hubiese sabido antes de llegar alli, que Jacobó II babia muerto en una batalla, se detuvo en Inglaterra y fué presentado por Morton arzobispo de Cantorbery á Enrique VII, como un hombre el mas propio para servirle cerca de la corte de Roma. Este príncipe le encargó una comision para el papa, comision que desempeñó a satisfaccion del monarca, quien agradecido le premió en 1503 con el obispado de Hereford, y en el año siguiente con el de Bath y Wells. En la misma época Alcjandro VI, que habia sucedido á Inocencio VIII le creó cardenal con el titulo de S. Crisogono, eligiéndole al mismo tiempo por su secretario, pero si hemos de creer algunos historiadores, medió en esta eleccion el hijo segundo natural del papa Cesar de Borja, quien tra-

taba de deshacerse de Castellesi y otros varios cardenales, á fin de apoderarse de sus riquezas, que segun la opinion pública eran considerables. Sin embargo pudo librarse Adriano de las asechanzas de sus enemigos. (Véase el artículo de César de Borja.) Cayó despues en desgracia de Julio II, sucesor de Alejandro, y para evitar la ruina que le amenazaba, huyendo de la corte se escondió en los montes de Trentino, de donde no salió hasta despues de la muerte del papa. Asistió al conclave en que sué elccto Leon X, y habiendo contribuido a su eleccion fué bien recibido de este papa, aunque despues se demostro Castellesi poco reconocido, tomando parte en la conspiracion del cardenal Alfonso Petruci contra Leon X. Cuentan algunos escritores que le determinó á ello una adivina á quien habia consultado. Esta, dicen, le aseguró que Leon X moriria jóven y tendria por sucesor á un hombre llamado Adriano de oscaro nacimento, pero de grande sabiduria; prediccion que fácilmente se aplicó á sí mismo, y cuyo cumplimiento sin duda queria acelerar. Lo cierto es que se descubrió la conjuracion, y que habiendo confesado Castellesi el crimen, fué condepado á una multa de veinte y cinco mil ducados. Bien fuese por no pagar esta cantidad, ó bien porque la amnistia concedida por el papa á los conjurados no era del todo sincera, se fugó disfrazado de Roma, sin que jamás se pudiese indagar su paradero. Pedro Valeriano en su libro De infelicitate litteratorum, dice que su criado le asesinó para robarle; aunque otros pretenden que Castellesi mismo es-

las persecuciones; y aun hay quien asegura que pasó á Constantinopla y que alli acabó sus dias. Leon X le privó del cardenalato y declaró sus beneficios vacantes. Adriano era un hombre dotado de los mas grandes talentos. Ilustró su siglo por su decidido amor á las letras, pasaba por uno de los mas hábiles latinos de su tiempo, y como tal deseando restablecer la lengua de los antiguos romanos en toda su pureza, gastó crecidas sumas para animar á los que se entregaban á este estudio, procurándoles las mejores ediciones de los autores latinos. Todas sus obras están escritas con la mas pura latinidad; y entre las muchas que compuso son dignas de notarse: De sermone latino et modo latine loquendi, Basilea 1513; Paris 1528 en 8; reimpresa muy a menudo. 2ª De venatione et Julii II iter, en verso, Venecia 1534 en 8 y unida á la precedente, Leon 1548 en 8. 5ª De vera Fhilosophia, ex quator doctoribus Ecclesia, Bolonia 1507; Bayle habla aun de una traduccion latina del nuevo testamento que tuvo que suspender; de un tratado. De poetis y de versos compuestos en honor de la vírgen. Habiendo pretendido D' Alembert prohar que era imposible à los modernos hablar y escribir bien la lengua latina, Gerónimo Ferri, profesor de buenas letras en Ferrara, le opuso los escritos del cardenal en una obra curiosa publicada sobre este objeto, en Faenza en 1721, 6 intitulada : Pro linguæ latinæ usu, epistolæ adversus Alembertium; prescedit commentarius de rebus gestis et Scriptis Adriani Castelli cardinalis quo imprimis auctores latinitas est restituta. En el parció esta noticia para evadirse de l tiempo en que Castellesi estuvo en

las mentañas del Trentino, hiso grahar en Riga en el sepulcro de Polídoro Casamico su amigo estos dos hermosos versos, monumento de su primer destierro, y prediccion al mismo tiempo de la suerte que le aguardaba.

Exulat Hadrianus; tu jam, Polidore, quiescis

Æternumque vales; nobis Dira omnia restant.

CASTELLI (Bernardo), pintor genovés; nació en 1557, fué esceleute colorista, y de mucho acierto en la miniatura. Retrataba los grandes poetas de su tiempo y era cantado por ellos. Grabó las láminas de Jerusalen libertada del Taso su amigo íntimo. En sus obras se distingue el genio; pero no se vé á veces la naturaleza. Murió en Génova en 1629, dejando muchos cuadros en su patria, en Roma, en Turin, etc. Su hermano Juan Bautista Castelli discípulo de Lucas Cambiaso hizo tambien rápidos progresos en la miniatura, de modo que sus obras merecieron ser celebradas del Marini, del Loranco, y del Grillo. El rey Felipe II que tuvo noticia de su habilidad , le destinó para que ayudase á pintar los libros del coro para el monasterio del Escorial lo que ejecutó muy hien. Regresó despues Castelli á su patria; y era tanta la fama que se habia adquirido por su habilidad, que el senado de Génova le dispensó de las leyes á que estaban sujetos los demas profesores de aquella república, declarándole, eminente en el arte de la pintura. Murió Castelli en Génova á la edad de 90 años en 1637, dejando un hijo que de mercader, pasó á ser príncipe en el reino de Sicilia.

CASTELLÓ (Juan Bautista), natural de Bérgamo en Italia. Este célebre pintor y arquitecto vino á España con Gaspar Becerra ca 1562; pintó con el al fresco la torre del palacio antiguo de Madrid; y tuvo la parte principal en la construccion del famoso palacio que D. Albaro Bazan primer marqués de Sta. Cruz mandó edificar en el Viso en la Mancha, sin duda para perpetuar en él la memoria de sus hazañas, y las de su padre y abuelo, que hizo pintar al fresco; ó tal vez como dice un edagio castellano : « el marqués de Sta. Cruz hi-» zo un palacio en el Viso, por-» que pudo y porque quiso. » El talento que desplegó Castelló en aquella obra , llamó la atencion de todos los profesores de su tiempo y aun del mismo rey Felipe II, que bien informado de su habilidad le nombró en 5 de setiembre de 1567: uno de aus pintores y arquitectos. Como á pintor le confió la ejecucion de varias pinturas que desempeñó á entera satisfaccion del monarca, y como arquitecto le encargó trazar la escalera del escorial y otras varias obras, todas del mayor mérito. Falleció este célebre profesor en Madrid en 1569, habiéndose adquirido fama, segun el Padre Siguenza, de mucho ingenio en pintura y arquitectura.

CASTELLO (Fabricio), pintor hijo del precedente. Aprendió los principios del arte con su hermano Nicolás, y se perfeccionó al lado de Francisco de Urbino, haciendo-se célebre por sus muchos conocimientos en la pintura. El rey Felipe II le nombró su pintor de cámara en 26 de junio de 1584; y fué uno de los que pintaron al fresco en el Escorial en la galeria

del cuarto de la reina algunos sucesos de la batalla de S. Quintin, y despues ejecutó otras varias pinturas. Todas ellas acreditan su habilidad y acierto ; y en particular las que desempeñó en el Pardo por órden de Felipe III. Falleció Castelló en Madrid el año de 1617. — Su hijo Felix Castelló sobresalió tambien en la pintura, y dejó algunas obras que muestran su habilidad; y entre ellas son dignas de mencionarse dos que se hallan en el salon de los reyes del palacio del buen Retiro, que representan el ataque de un castillo mandado por D. Fadrique de Toledo, y el suceso de arrojarse los españoles al rio para pesarle á nado siendo su general D. Baltasar Alfaro.

CASTELVETRO (Luis de), nació en Modena en 1503, y con su talento natural dispuso en favor suyo al público desde sus primeros años. Hubiera podido ser dichoso en su patria, pero el furor do criticar turbó su felicidad, y convirtió en enemigos suyos á sus mejores amigos. Vióse obligado á salir de Italia y pasar á Alemania, y cuando despues de diez años de ausencia volvió á Modena, fué acusado de haber traducido en italiano un libro de Melanchton, y se vió perseguido por el Sto. Oficio, por lo cual tuvo que refugiarse en Basilea. Dejó escritas unas Aclaraciones d la poética de Aristóteles, llenas de ingenio y de una estremada sutileza. Habiéndose en cierta ocasion prendido fuego á la casa que habitaba en Leon, se puso á gritar : Salvad mi Poetica! Esta era en efecto la mejor de sus obras; y todas las demas nada importaba que se quemasen. La primera edicion de su Poética que se publicó en Viena en Austria en 1570 en 4, es muy buscada. Tambien se aprecia bastante la impresa en Basilea en 1576 en 4. Hay igualmente de él: Obras criticas, 1572 en 4. Murió en Chevanne en 1569 á los 66 años de su edad. Era un hombre muy sobrio, y únicamente ocupado en sus libros. No quiso casarse, por temor de que el cuidado de la familia no le distrajese del estudio. Tenia tam poco amor á las riquezas, que cedió á uno de sus hermanos tode cuanto poseia.

CASTI (Juan Bautista), celebre poeta italiano, nació en Montefiascone en 1721, siguió sus estudios en el seminario de aquella ciudad, fué profesor del mismo, y habiendo abrazado el estado eclesiástico obtuvo alli un canonicato. Tenia Casti un gusto decidido y un talento particular para la poesia; pero era demasiado inclinado á la sátira, y asi es que todas sus obras se resienten de la malignidad caustica de su ingenio. Esto fué causa de que se indispusiese con el cabildo y el obispo de aquella ciudad, á quien tampoco perdonaba en sus escritos y folletos. Salió pues de su patria en 1752, y desde entouces, segun dicen algunos, pensó muy poco en los deberes de su estado. Estando en Florencia conoció al duque de Rossemberg, ayo del príncipe Leopoldo, y cuando despues de un viage á Francia, volvió Casti á Italia, este mismo duque le invitó para que pasase à Viena donde le presentó à José II, que le recibió con la mayor afabilidad, admitiéndole frecuentemente en sus conversaciones particulares. Le agregó despues á varias embajadas, en las que no desempeñando funcion alguna podia satisfacer los deseos que | avanzada edad conservaba toda la tenia de viajar y procurarse un medio económico y honroso de visitar muchas cortes; asi es que recorrió toda la Alemania, la Prusia y la Rusia y en esta última fué presentado á Catalina II que tambien le recibió con mucha distincion. Cuando regresó á Viena, su amigo el príncipe Rossemberg, director de los espectáculos de esta corte, le dió despues de la muerte de Metastasio, el título ó empleo de poeta césareo ó poeta del emperador; destino que su antecesor habia honrado con su saber y con la bondad y moralidad de su carácter. Cuando murió José II en 1790 pidió Casti su retiro y volvió á Italia, permaneciendo alternativamente en Florencia v Bolonia. Alli estaba en .1793, cuando el biógrafo Feller, tuvo, segun dicen, el gusto de conocerle personalmente. El abate Casti habia leido mucho, y su conversacion era viva y llena de rasgos originales. No obstante, segun el continuador del biógrafo Feller, Casti no sabia hablar mas que de cosas licenciosas, ridiculizando al mismo tiempo á los hombres, las leyes establecidas, y aun la misma religion. Dice que tenia una voz aspera y gangosa; y que él mismo se chanceaba de este defecto, sobre haberle provenido de una enfermedad vergonzosa. Otros por el contrario le atribuyen una conducta regular. Nosotros creemos que estos y aquel pueden decir verdad segun la época de la vida de Casti a que se refieran; porque si bien fué algo licencioso en so juventud, pudo en la edad madura haber corregido sus costumbres. En 1798 pasó á Paris y fué muy bien recibido de todos los literatos. A pesar de sul

fuerza y toda la actividad de su ingenio. Hasta sus últimos años escribiósin ocsar; no pasaba dia que no compusiese alguna novela, ó sin que corrigiese ó hiciese alguna adicion á su poema de los Animali parlanti. Su imaginacion léjos de debilitane por la vejez conservaba todo su ardor , de modo que algunas veces 🗷 veia obligado á valerse de mil medios estraños para calmar su fogosidad. En el mes de febrero de 1803 , saliendo algo tarde de um casa donde habia comido, le acometió un terrible frio, sobrevinole calentura y murió á pocos diss. Asistieron à sus funerales un gran número de literatos italianos y franceses, y el doctor Corona, sabio médico italiano, pronunció un disenrso elocuente, cuyo estracto ≉ insertó en la *Decada filosófica*, publicada en Francia. Casti poseia todas las calidades que coustituyen un gran poeta, imaginacioa profunda, gracia, facilidad, elegancia, pureza de estilo, y variedad en las imagenes; pero todas estas prendas perdieron mucho de 🛚 brillo y mérito con la eleccion que hizo de asuntos para sus poemas, y con la mordacidad que en ellos empleó. Las dos principales producciones de Casti son sus Novelas galantes y sus Animales que hablan; doce de estas novelas fueron impresas en Italia sin nombre de autor, lugar, ni fecha, y muy incorrectamente. Las mismas se reimprimieron con mas cuidado en Paris bajo el titulo de *Nóvolas galantes de*l ab. C. nueva edicion corregida y enmendada, Londres, (Paris) 1793 en 8. En el tiempo que medió desde su regreso á Italia hasta su muerte, aumentó considerablemente

esta coleccion, pues cuando se imprimieron en Paris en 1804, bajo el titulo de Novelas de Juan Bautista Casti, en tres tomos, contenian estos cuarenta y ocho novelas. Casi todas ellas son inmorales y es gran lastima que Casti abusase con tanta libertad de la sátira, haciendo inutiles para muchos las buenas prendas de su estilo, en el cual reconocen todos los críticos, viveza, originalidad y elegancia. Sus animales que hablan (Gli animali parlanti) en veinte y seis cantos, Paris 1802 tres tomos en 8 es, segun aquellos confiesan, la obra mejor escrita de Casti, y de la cual habla con elogio el continuador de Feller; pero este mismo no puede menos de condenar la licencia con que está escrita y las máximas que contiene. Esta obra tuvo mucha salida en la época en que se imprimió; todos los que profesaban los falsos principios del autor procuraban poseerla; pero hoy en dia particu-·larmente entre nosotros, es despreciada con razon y condenada con justicia. Compuso Casti asimismo Un poema tartaro que adolece de los mismos defectos que el anterior; de este se hicieron en Italia tres ediciones, la ultima en Milan 1802 dos tomos en 12. Las únicas obras de Casti que se ballan libres de crítica; son 1ª Sus poesías anacreonticas impresas en Bolonia 1795 en 8. 2ª El rey Teodoro en Venecia, ópera bufa. 3ª La gruta de Trofonio, otra ópera en la cual se burla de los filosófos, y 4ª La Conjuracion de Catilina, ópera original en la que Ciceron es el liéroe y la conjuracion de Catilina el asunto. La grande aria bufa de la parte que representa Ciceron, es la composicion de su hermosa arenga con-

tra el conspirador; principia manfestando buscar en su mente frascs con que principiar su discurso, y por fin llega al colmo de la alegria cuando encuentra el Qousque tandem; y pretende sorprender al senado cuando dice, Al fine, al fin lo ho vi trovato, etc. Los senadores guardan el mayor silencio despues que han cantado todos juntos

> Or cominci l'orazione Marco Tullio Cicerone.

Pronuncia su arenga interrumpida veinte veces por vivas y bravos. Y por fin aquella celebre sesion del senado forma el final verdaderamente cómico.

CASTIEL Y ARTIGAS (Juan Perez), de la tercera orden de S. Francisco, nació en Valencia á fines del siglo 17, y murié ácia el año 1736. Manifestó desde su tierna edad una gran facilidad en componer versos, pero tuvo la desgracia de no leer jamas niugun autor clásico. El erudito D. Gregorio Mayans contemporáneo suyo ha dicho que Castiel hubiera compuesto obras de grande interes, si hubiese empleado en sus escritos la viveza y el buen humor de su conversacion. Hay de este poeta ascético: Recreo del alma fiel, Valencia 1722 en 8., poema en 46 gorgeos. - Política cristiana, aforismos de prudencia, en versos de varios maestros, id. 1723 en 8. - Empeño de amor divino contra Lucifer, etc., id. 1725 en 8. – Breve tratado de la ortografia española, id. 1727 en 8.

CASTILLA (Juan de) habil médico de la universidad de Lima, capital del Perú; unia a los conocimientos de su arte una piedad sólida que le grangeó el aprecio y la con-

sideracion de los hombres de bien. I A sus luces recurrió el arzobispo de Lima para examinar el genio y la conducta de Sta. Rosa, que parecian tan estraordinarios. Castilla desempeñó esta comision con toda prudencia, aprobó el espíritu que guiaba á esta sierva de Dios; y su informe fué muy bien recibido por la sagrada congregacion. Compuso un libro de Teologia mistica, aprobado por Urbano VIII. En fin abatido por la edad, y por las mortificaciones voluntarias que se habia impuesto, cayó enfermo; pero esto no le impidió el pedir el hábito de Sto. Domingo que le fué concedido, y que no pudo llevar mucho tiempo por haber muerto poco despues en 19 setiembre de 1655, en opinion de santidad.

CASTILLES (véase Gonzalo de

CASTILLA. )

CASTILLEJO (Cristóbal de), poeta español natural de Ciudad -Rodrigo; floreció en el siglo 16, y pasó la mayor parte de su vida en la corte del infante D. Fernando hermano de Cárlos V. Creia que los versos de cinco á seis sílabas eran los únicos que convenian á la lengua española, liegando hasta despreciar los de mayor número. Asi es que la mayor parte de los que compuso eran cortos. Disgustado de la corte entró en un monasterio de la orden del Cister en la provincia de Toledo y murió ácia el ano 1596. Sus obras fueron impresas por primera vez en Amberes, hajo el título de Obras poéticas de Cristóbal de Castillejo, 1598 un tomo en 12 reimpreso en Alcalá de Henares en 1615 en 8.

CASTILLO (Bernardo Diaz del), nació en Medina del Campo, fué uno de los aventureros que acompañaron a Cortés a Méjico en 1519. y alli dió muchisimas pruebas de valor. Terminada la conquista, que dó en aquel pais, donde en recompensa de sus distinguidos servicios, se le dió una estension considerable de terreno bajo el nombre de Encomienda. Gozaba de un reposo bien adquirido en fuerza de sus afanes, pues se habia hallado en ciento diez y nueve batalias, y no obstante continuó observando una vida activa y afanosa; se acostaba siempre armado y estaba en continua vigilancia. Con motivo de haber leido Castillo la Crónica de Gomara, y babiendo notado que el autor no alaba ni á él, ni á sus compañeros, y que solamente atribuia á Cortés el honor y gloria de aquellas espidiciones, indignado tomó la pluma, y escribió entonces la obra que tituló Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, obra que no se publicó hasta mucho tiempo despues de su muerte, esto es, en 1632 en fólio, cuya publicacion, hecha en Madrid, se debió al zelo de un religioso mercenario que la encontró en una biblioteca donde se hallaba enteramente olvidada. A pesar de que esta obra adolece de un estilo bajo y duro, propio de un soldado acostumbrado solo al manejo de las armas, se ballan bien compensados estos defectos con las relaciones interesantes que contiene y la naturalidad con que están escritas. En ella se le ve luchar á menudo entre su credulidad y su veracidad. Supone mucho menor el número prodigioso de indios que Cortés tuvo que combatir, segun Gomara y otros autores; reprende á estos mismos sus exageraciones y por otra parte no procura disminuir las pérdidas

que sufrieron los españoles. Parece que algunas veces los zelos le hacen condenar injustamente la conducta que observó Cortés entre aquellas gontes. Sin embargo, si bien se mira, no le reprueba mas que acciones verdaderamente reprensibles, y aun procura a veces justificarle.

CASTILLO (Agustin del), pintor, nació en Sevilla en 1565, y fué discipulo de Luis Fernandez. Se trasladó á Córdoba, donde estableció su obrador y adquirió mucho crédito por la correccion y sencillez de sas pinturas, particularmente en las que hacia al fresco, dejando de este género varias obras en aquella ciudad dignas de admiracion, y que pueden servir de modelo á los piutores. La adoracion de los reyes, pintada de su mano y colocada en la catedral de Cadiz, presenta un testimonio del mérito y habilidad de Castillo en sus cuadros al óleo. Murió en Córdoba en 1626, y fué maestro de Antonio su bijo que le escedió en la pintura.

CASTILLO Y SAAVEDRA (Antonio del), hijo del precedente, nació en Córdoba en 1603, murió en 1667, sué primeramente discipulo de su padre y despues de Francisco Zurbaran, con su hermano Saavedra. Estendida en breve por España su reputacion, recorrió sucesivamente casi todas las provincias, dejando obras suyas en muchas ciudades; luego regresó á su patria donde fijó su residencia. Desde entonces se aplicó estraordinariamente al dibujo y á observar la naturaleza. Salia al campo a temporadas, y diseñaba las cabañas, los bueyes, los carros y todos los instrumentos de agricultura, sin omitir los accidentes y caprichos de la naturaleza, que pintaba despues con mucha dibujo. Entre sus muchos esceles-

exactitud. Modelaba tambien en barro varias figuras académicas al natural, adornos etc., y era muy feliz en la semejanza de los retratos. Creyéndose superior á todos los pintores de su patria, pasó á hacer ostentacion de su habilidad en Sevilla, y alli le sucedió lo que á Francisco Francia en Bolonia. cuando Rafael le envió su Sta. Cecilia para colocarla en la iglesia de Monti, y que segun Vasari, murió de pesadumbre á pocos dias de recibir el cuadro, considerando lo mucho que distaban sus obras del mérito y belleza de la de Rafael. Castillo que habia entrado en Sevilla muy ufano, siendo visitado y obsequiado de todos los profesores, empezó á ver y examinar los cuadros de todos ellos; pero viendo los del claustro chico del convento de S. Francisco, quedó tan absorto que no acertaba á salir de alli, ni podia creer que fuesen de Murillo. Para persuadirle de ello le enseñaron en la catedral los famosos lienzos de S. Leandro, S. Isidoro y S. Antonio de Padua, y atónito esclamó en un arrebato de entusiasmo : « ya murió Castillo! Murillo (decia), aquel discípulo » servil de mi tio, puede ser el au-» tor de tanta gracia y hermosura » de colorido? » Apoderóse de él en fin una profunda tristeza, efecto de la envidia que le dominaba, y volviendo á Córdoba pintó un S. Francisco esforzándose en imitar á Murillo. Fué verdaderamente el mejor de sus cuadros, mas no obstante se agravó su hipocondria y murió al año inmediato 1667. Hubiera sido uno de los primeros pintores espeñoles, si su colorido compitiese con la pureza y exactitud de su

tes cuadros se distinguen los siguientes: En Condon, en la catedral, dos cuadros grandes que representan á S. Pelagio oyendo la sentencia de su muerte, y su martirio. Una Concepcion en la sala capitular y las pinturas al fresco que representan la Asuncion de la Virgen, y otras de varios santos. En el convento de S. Pablo de dicha ciudad, un cuadro que figura á S. Fernando presentando á S. Pablo la fundacion de aquella casa, y otros de diferentes santos. En la sacristia de S. Agustin el Nacimiento del hijo de Dios; en la iglesia de San Francisco el Espíritu Santo rodeado de serafines. En el hospital de Jesus Nazareno, Sta. Elena y el Buen-Ladron. En Ntra. Sra. de la Fuensanta el Martirio de S. Sebastian. En GRANADA, el Triunfo de David, en la iglesia de agustinos calzados. En Madrid en S. Cayetano, un Señor con la cruz acuestas; en la iglesia de la Ercarnacion un Santiago y un S. Juan de tamano natural.

CASTILLO SOLOZANO ( Alfonso del), poeta historiador y romancero español, cuya patria y año de macimiento se ignoran. Unicamente se sabe que floreció en el siglo 17 y es autor de un gran número de obras de las cuales las mas conocidas son : La Garduña de Sevilla, etc., Logroño 1634 en 8, y Madrid 1691 en 8, traducido en francés por Ouville, bajo el título de La Fouine de Sevilla ou l'Hameçon des Bources, Paris 1661 en 8.-La Quinta de Laura, Zaragoza 1629 en 8; es una coleccion de novelas. - Sala de recreacion, novelas, id., 1629 en 4, traducida en francés por Vanuel bajo el títu-

et de Diane, etc., Paris 1683 tres tomos en 12. - Sagrario de Valencia, etc., Valencia 1635 en 8: es una agiografia del reino de Valencia. Lope de Vega hace un grande elogio de Castillo en su *Laurel* de Apolo.

CASTILLO (D. Andres del). romancero español, nació en Brihuega en el siglo 17, y es autor de una coleccion de seis novelas publicadas bajo el raro título de la Mogiganga del gusto, Zaragoza

1641 en 8.

CASTILLO (Mateo de), dominico español, nació en 1664, entró en la órden de Sto. Domingo en 1679. Enseñó teologia con gran reputacion, y fué mirado como un predicador escelente. Murió este religioso ácia el año 1620, y dejó varias obras de las cuales merecen mencionarse las siguientes : Compendio de la vida de S. Vicente Ferrer. - Siete Didlogos en verso; y una Historia de los religiosos nacidos en Palermo y que se han hecho celebres por su santidad y doctrina.

CASTILLO (José del), pintor, nació en Madrid en 1737, fué discípulo de D. José Romeu, é hizo tales progresos en su arte, que el ministro de estado D. José Carvajal, conociendo su mérito, le envió á sus espensas á Roma á estudiar su profesion con D. Corrado Giacuinto; quien vino á España en el año 53 á ser primer pintor de cámara de Fernando VI, y trajo consigo á Castillo, cuando este empezaba á manifestar sus adelantos en el colorido. Siguió en Madrid al lado de tan buen maestro, y en 1756 gano el premio de primera clase en la nueva academia de S. Fernando. lo de Divertissement de Cassandre! Presentáse en concurso con otros

jovenes, al obtento de una pension para ir á estudiar á Roma, y habiéndola conseguido, volvió á dicha capital en 1758, y al cabo de seis años regresó á Madrid, donde de órden de Cárlos III le empleó Don Antonio Mengs en obras para el real palacio, destinándole particularmente á pintar lienzos para la fábrica de tapices, en la cual pintó cerca de ciento. Le encargaron ademas seis cuadros de devocion para las Salesas, dos retratos de Carlos III con el manto de la órden del toison. El cuadro de S. Agustin dando limosna á los pobres, para la iglesia de la Encarnacion, que es su mejor obra, y otros lienzos. Diseñó la orla y figuras del plan de Aranjuez, el retrato del P. Mariana y el de Ambrosio Morales para la coleccion de los varones ilustres, y algunos dibujos para la edicion del Quijote publicada por la academia española. Fué nombrado académico de mérito en la de San Fernando en 1785, y teniente director honorario en 1788. Falleció en Madrid en 5 de octubre de 1795. Se celebran las estampas que grabó al agua fuerte con gusto pintoresco. La Cena de Emaús pintada por Cerezo, una Huida de Egipto, cuatro cuadros de Jordan, y el retrato de un Simple. Los cuadros publicos mas couocidos como obras de este pintor son los siguientes : En Madrid en el palacio nuevo, cinco paises en el cuarto de la reina. En la parroquia de S. Justo el cuadro del altar mayor que representa el martirio de los santos niños. En la Concepcion Gerónima, dos santas de la orden de medio cuerpo en el retablo principal. En San Bernardo, el cuadro del altar que está al lado de la epístola. En la

Encarracion, el S. Agustin dando limosna, en el cuerpo de la iglesia. En el hospital general, tres cuadros para los altares de las salas nuevas. En S. Francisco, el que representa á S. Francisco y Sto. Domingo en la útima capilla del lado de la epístola. En Sta. Cruz, la bóveda y dos pechinas del presbiterio. En S. Ginés, el fresco que está sobre el altar mayor. En la real academia de S. Fernando, una copia que hizo en Roma del Dominiquino, que representa à Diana con sus ninfas. En los reales consejos, el techo del archivo del consejo de Castilla. En el Escorial, Casino del rey, las sobrepuertas de una pieza. En el hospital, S. Carlos Borromeo en su altar. En la iglesia del Soro de Ro-MA un S. Carlos. En la parroquia de Urrea el cuadro que representa & S. Agustin en su altar.

CASTILLO (Juan del), pintor, nació en Sevilla en 1584; fué hermano menor de Agustin, y discipulo de Luis Fernandez. Por su correccion en el dibujo adquirió gran fama y aun mas por haber sido maestro de Alfonso Cano, de Maillo y de Pedro Moya. Falleció en el año 1640 á los 56 de edad, dejando muchos cuadros que atestiguan su grande habilidad, y los ouales sobresale el que representa á la Virgen acompañada de S. Pedro y S. Pablo, etc. En la iglesia de Regina Angelorum en Sevilla, y otros en Montesion, y en S. Agustiu de dicha ciudad.

CASTILLON & CASTIGLION que era su verdadero apellido, (Sebastian.) Nació en las montañas del Delfinado en 1515. El estudio de las lenguas asbias y sobre todo el de la hebrea y griega le adquiriron la estimación y la amistad de Calvino. Este pa-

triarca de los reformados, le procuró una cátedra en el colegio de Géuova; pero habiendo tenido con él una desavenencia, como sucede siempre entre los sectarios, se fué á Basilea á enseñar el griego. Murió en 1563. Hay de él muchas obras; las principales son : 12 Una Version latina y francesa de la Escritura, Basilea 1556 en fólio. La version francesa impresa en Basilea, en 1555 en fólio es muy rara. En estas dos versiones no observa el cáracter de un intérprete de los libros santos, pues les da un giro enteramente profano. Su estilo afectado, afeminado y benchido de adornos, es indigno del asunto, y hace desaparecer aquella noble sencillez, aquel tono de candor y de fuerza que se distingue en los originales; por lo cual nadie las lée, ni debe teerlas. Le falta ademas de esto exactitud y fidelidad, y en la version latina no siempre babla bien este idioma, aunque parece andar rebuscando las palabras elegantes. La version francesa sufrió muchas contradicciones, tanto por parte de los católicos como de los protestantes. 2º Guatro libros Colloquia sacra, Basilea 1565 en 8 : son unos dislogos sobre las historias principales de la Biblia escritos en latin, y no esentos de errores. 5ª Una Version latina de los versos sibilinos, con advertencias. 4ª Una traducccion latina de los Didlogos de Bernardino Ochin, cnyos sentimientos sobre la polimamia, segun se dice, babia abrazado Castillon. 5ª Una edicion de la *Imitacion de J.-C.*, estraordinariamente desfigurada, no solo en cuanto al estilo, si que tambien en cuanto al fondo de las cosas. (Vease Kempis).

(Baltasar), poeta, nació en Casatica en el ducado de Mantua en 1478: siendo embajador del duque de Urbino cerca de Enrique VIII rey de Inglaterra, recibió de este príncipa la órden de la *Jarretiera*. Casó tacgo con Hipólita Torrella, muger de una gran belleza y de m talento superior; pero esta union formada por el amor y por la conformidad de gemes, no duré ma que cuatro años. Leon X, para consolarie de la muerte de su esposa, habia resuelto darle el capelo de cardenal. Clemente VII tuvo pera con él la misma consideracion, y le envió á la corte de Cárlos V à tratar de los asuntos de la iglesa y del papa. Castillones se grangeé del todo la gracia de este príncipe, quien le nombré para el obispado de Avila. Este ilustre prelado marió en Toledo en 1529, á la edad de 50 años, llorado del papa y del emperador. Sus obras en prost y en verso le adquirieron la reputcion de gran poeta, y de delicado escritor. Su *Cortesano*, llamado por los italianos un libro de oro, 🕫 una produccion siempre nueva, i pesar de haber cambiado enteramente las costumbres. Quien mejor podia dar preceptos á los cortest nos, que uno que tambien habia sabido contentar á las cortes de Paris, de Londres y de Madrid? Esta obra se halla traducida al español por Boscan. La primera edicion publicada en 1528, en 6lio, en Venecia, es poco comun. Las Poesias latinus de Castillones reunen, segun Escalígero, la elevacion de pensamientos de Lucano, y la elegancia de estilo de Virgilio. La suavidad, la pureza, el agrado caracterizan sus Elegias. Sus obras CASTILLONES & Custique italianas, son ten apreciables come

las latinas, y su autor puede ser contado en el número de los que mayor honor dieron á su siglo. Se encuentran algunas de sus poesias en la obra intitulada : Deliciæ Poetarum Italorum.

CASTLEREAGH (Roberto Stewar, marqués de Londonderry, visconde de), ministro de negocios estrangeros en Inglaterra, lord ocmisario para el comercio y las colonias etc. Nació en Irlanda en 1769, sué su primer maestro Mr. Hurrock, arcediano en Armagh, y acabó sus estudios en S. Juan de Cambridge. Atendiendo á sus talentos precoces fué elegido diputado de su país en el parlamento á la edad de 21 años; pero es de advertir que este nombramiento costó á su padre mas de 30000 libras esterlinas. Castlereagh se hizo admirar en breve en aquella asamblea y particularmente con motivo de la discusion importante cuyo objeto era saber si la Irlanda tenia el derecho de traficar en las Indias á pesar del monopolio de la compania inglesa de las Indias orientales. Se declaró por la afirmativa, y de este modo lisonjeó al partido popular. Entonces le colmaron de elogios los miembros de la oposicion á fin de atraerle á su partido; pero lord Castlereagh lejus de corresponder á sus intenciones mudó en breve de opinion, y llegó á ser uno de los mas exaltados partidarios del ministerio, y con mas particularidad todavia cuando este adoptó las medidas mas serias para reprimir á los descontentos de Irlanda, y logró un empleo importante en el gobierno de aquella misma isla, mediante la proteccion del lord Cambden virey de la misma, y cuya hermana era madrastra de Cast-

lereagh. Este lord reemplazó al primer secretario del virey que habia caido enfermo y poco despues ocupó definitivamente aquel destino en que dió pruehas de su grande habilidad. No obstante, si en las turbulencias que hubo en Irlanda en 1798, mostró lord Castlereagh una firmeza laudable, tambien es cierto que se mostró frecuentemente muy severo con sus patriotas sin atender á que eran sumamente desgraciados. Sacrificó hasta su calidad de irlandés coadyuvando con todo su poder a las miras del ministro inglés, y siendo el primero que propuso en 1800 en la cámara de los comunes, la reunion completa de la Irlanda á la Gran Bretaña, reunion que esclavizó enteramente à los habitantes de aquel reino y particularmente á los católicos que eran siempre el blanco de las sospechas de un gobierno protestante. Por esta adhesion al gobierno mereció ser llamado al parlamento británico é inmediatamente nombrado consejero privado y presidente del consejo de registro. Hacia tiempo que lord Castlereagh aspiraba á ocupar un puesto mas eminente y al fin alcanzó la recompensa de sus tareas, encargándole el rey el despacho del ministerio de la guerra, el cual desempeñó hasta la muerte de Pitt acaecida en 1806. Entonces se retiró del ministerio, pero volvió á entrar en él a consecuencia de la caida de Granville. Al cabo de dos años fué reemplazado por otro ministro y en 1809 entré por tercera vez à desempeñar el ministerio de la guerra. La desgraciada espedicion de Walcheren dió motivo a discusiones se-. rias entre lord Castlereagh y M. Canning siendo los resultados de esto

un desafio. El primero de estos dos personages habia hecho renuncia de su alto empleo en la víspera del combate, y el segundo habiendo salido berido se retiró tambien del ministerio; pero no tardó mucho tiempo en ser nombrado lord Castlereagh ministro de negocios estrangeros, y en 1813 plenipotenciario cerca de las potencias aliadas. Con esta representacion asistió a las conferencias de Chatillou, las cuales no tuvieron resultado alguno á causa de la ambicion obstinada de Bonaparte. Los desastres de la campaña de Moscou habian dado motivo á una formidable coalicion que se apoderó de la capital de la Francia; el destronamiento de Napoleon produjo el tratado de Fontaynebleau, en el cual se babia estipulado que se le dario la soberania de la isla del Elba, dejandole su título de emperador con una pension considerable; pero el ministro inglés, presentandose al emperador Alejandro reusó firmar aquel tratado por parecerle impolítico y peligroso. A pesar de esto habiendo recibido nuevas instrucciones de su gobierno firmó por último el tratado de Paris de 30 de mayo de 1814. Parece que desde aquella época habia resuelto el gobierno inglés la traslacion de Bonaparte à la isla de Sta. Elena y que solo esperaba una ocasion favorable para ejecutar su proyecto. En el congreso de Viena que no era mas que un resultado del tratado de Paris, hizo Castlereagh todos sus esfuerzos para lograr la abolicion del trafico de los negros, y de parte de la Inglaterra llegó hasta hacer la amenaza de impedir la importacion de los géneros coloniales donde quiera que continuase el comercio de los esclavos. Pero | » nal), si estos llegasen á contra-

las enérgicas reclamaciones de Es paña prevalecieron al fin y el congreso unicamente concedió al ministerio inglés una abolicion gridual. Salió Castlereagh de Viena en 13 de febrero de 1815 antes que hubiesen terminado las negociaciones del congreso : convino inmediatamente con los ministros hanoverianos en que la posesion del Hanover quedaria á favor de la Inglaterra aun cuando recayese en maos de una muger el cetro de aquel reino y asi garantizó la posesion del Hanover à la princesa Carlota, hija y única heredera del príncipe de Gales despues Jorge IV. De Viena volvió otra vez á Paris y alli tuvo una larga conferencia con Luis XVIII quien le dijo segun ≉ asegura : « despues de Dios debo mi corona d la Inglaterra. » Y i la *España* pudiera haber añadido con exactitud y verdad aquel monarca. Lord Castlereagh habia side uno de los principales móviles de la coalicion europea contra Bonsparte. Fue recibido en Douvres con salvas de artilleria y el Courier diario ministerial de Inglaterra k bizo un pomposo elogio y le llamó el Hércules ministerial. Casi al mismo tiempo que hubo llegado á Londres recibió la noticia de la fuga de Bonaparte de la isla del El· ba, y entonces tuvo que rechazar los ataques de la oposicion donde tenia Napoleon muchos partidarios... ¿Se cree que dijo en la cámara de los comunes, « que si el usur-» pador se encontrase al frente de » 400000 soldados no tendria 💝 » crupulo de deshacerse de un Fou-» ché (gefe de los jacobinos) y » de un Luciano (hermano savo » que queria una carta constitucio

» riar sus miras? Nadie se atrevera ( » á decir que el regreso de Bona-» parte es un acto de la nacion » francesa. Nadie se atrevará á negar » que esta última revolucion es un » acto puramente militar. Proba-» blemente jamás se verá el ejército » en estado de hacer á su nuevo » amo los mismos servicios que hu-» biese podido hacerle en otras cir-» cunstancias. Cualquiera que pue-» da ser en cuanto á lo demas, la » diferencia de opiniones acerca de » la gran cuestion por decidir, si » será mas prudente dejar subsistir » el poder que gobierna hoy dia ó » sofocarle en su cuna, es evidente » que es de absoluta necesidad el » tomar algunas medidas de pre-» caucion. » En aquel momento estaba ya Bonaparte en las Tullerias y habia vuelto á tomar las riendas del gobierno. Su ministro M. de Caulincourt, dirigió notas diplomáticas al ministro iuglés, y este al acusar el recibo de ellas le indicó que el principe regente habia reusado recibir las cartas de Napoleon y que habia dado órdenes para remitirlas al congreso. Las Potencias aliadas no dudando ya de las intenciones del gabinete inglés declararon de nuevo la guerra á Bonaparte mediante el tratado de 25 de marzo de 1815, y lord Castlereagh comunicó esta decision á la cámara de los comunes, donde tuvo que hacer frente nuevamente á los violentos ataques de los individuos de la oposicion y á los sarcasmos casi injuriosos de los periódicos que eran adictos á la oposicion misma. A pesar de todas las trahas que este partido opuso al ministro, consiguió que se adoptasen las medidas mas rigurosas y se concediesen grandes socorros pecuniarios á los sobera-

nos aliados. Acompañó á lord Wellington en la última campaña contra Bonaparte y se quedó en Bruselas hasta despues de la batalla de Waterlóo y entonces marchó á Paris donde se detuvo dos meses ocupado en negociaciones con el gabinete francés y las demas potencias. Alli insistió lord Castlereagh particularmente en que la Francia restituyese todos los monumentos de las artes que habia arrebatado de las demas naciones, los cuales se hallaban en el museo de Paris. El papa Pio VII quedó tan satisfecho de recibir aquellas preciosidades que envió hermosas copias al príncipe regente y su ministro. Pero el resultado mas útil de estas negociaciones para la Inglaterra fué el segundo tratado celebrado en Paris. En 1817 bizo lord Castlereagh un viage á Irlanda para ver á su anciano padre y permaneció alli algun tiempo. Hay pocos hombres que bayan ocupado como lord Castlereagh tantos empleos eminentes y recibido tantas distinciones honoríficas. Ademas del empleo de ministro y de lord comisario de las colonias y de los negocios de la India, cra lord teniente del condado de Londonderry, director del museo británico, consejero privado del rey, diputado en el parlamento por el condado de Dorwn é individuo de la sociedad real de Londres. Estaba condecorado con muchas órdenes nacionales y estrangeras, y Lais XVIII hizo que le concediesen en 1814 la órden de la Charretera. Era este ministro de un genio activo, perspicaz, firme en sus resoluciones, disimulado, profundo y uno de los oradores mas elocuentes de Inglaterra, como lo ha provado en sus numerosos discursos en las dos

camaras. Enemigo declarado de los irlandeses sus conciudadanos, y de Bonaparte, esclavizó a los primeros y provocó la caída definitiva del segundo : y si la Inglaterra escitando ó prolongando la revolucion trancesa para vengarse de la pérdida de sus colonias americanas, dió á la Francia un Bonaparte, lord Castlereagh ha reparado la gloria de su país procurando la restauracion de los Borbones por medio de todos los sacrificios posibles que han aumentado epormemente la deuda pública de Inglaterra. En fin, si como irlandés sué digno de vituperio, como ministro ha merecido el reconocimiento de muchos soberanos de Europa, contribuyendo tan eficazmente á reponerlos en sus tronos. No obstante despues de tan relevantes servicios, rodeado de todos los honores, objeto de la admiracion de todos los gabinetes de Europa, amado de su príncipe, rico, poderoso y jóven todavia, en medio de todas las comodidades y conveniencias de la vida y de todas las ilusiones mundanas, este mismo lord Castlereagh ha atentado contra sus dias sin que se haya podido adivinar todavia la verdadera causa. Con motivo de una leve indisposicion se retiró un dia de la corte á su casa; al siguiente se encontraba mejor sin dar cuidado ninguno su salud, cuando se oyó repentinamente un estruendo en su cuarto; su ayuda de cámara espantado acudió a aquel paraje y encontró al lord bañado en su sangre : se habia degollado con una navaja de afeitar sin que se pudiese sospechar con algun fundamento que este suicidio hubiese sido un acto de demencia, pues hasta aquel mismo momento habia dado en el desempeño de aus em-

pleos pruebas evidentes de que gozaba de toda su razon. Los políticos han atribuido este acto de desesperacion á los remordimientos que esperimentaba por el estado de crisis de las rentas en que decian que habia sumergido á la Gran-Bretaña; otros lo atribuyeron tamhien á sus remordimientos por las medidas mas que severas que habia adoptado en otro tiempo contra la Irlanda. Sea lo que se quiera, lo cierto es que hasta abora el verdadero motivo de este fin trágico acaecido en 1822 solo es conocido de aquel que en una sola mirada penetra todas las conciencias.

CASTOR, oficial judio, que se hizo celebre durante el sitio de Jerusalen por su intrepidez y su perfidia. Le habia sido confiada la guardia de la segunda torre, y no pudiéndose sostenerse por mas tiempo fingió querer hablar á Tito ó á Eneo. Era este último un judío retirado en el campo de los romanos, y apenas estuvo al pié de la muralla Castor dejó caer sobre él una enorme peña. Eneo evitó el golpe, pero un soldado que le acompañaba quedó berido. Entonces Tito biso redoblar los esfuerzos de las má quinas contra la torre y Castor incendiándola se arrojó á las llamas y en ellas percció.

CASTOR DE RODAS; parece fué el primero que se dedicó seriamente a escribir de la cronologia, componiendo un tratado para corregir los errores en que habian incurrido muchos escritores antiguos. Se cita tambien de él una obra en que habia formado el catálogo de los que habian tenido el imperio de la mar en diferentes tiempos. Suidas, que confunde perpetuamente los homónimos, dice que liabia

casado con la hija de Devotaro, quien le dió mucrte porque él le habia acusado ante de Julio César ; pero es evidente que se engana : el que hahia escrito sobre la cronologia está citado en efecto por Apolodoro, que vivia cerca de 150 años antes de J.-C. No podia ser pues contemporáneo de Julio César y es muy estraño que Vosio y otros sábios se hayan equivocado acerca de esto. Es menester quizás distinguirle tambien de Castor el retórico que estaba en Marsella y habia escrito entre otras obras la Comparacion de las instituciones de los pitagóricos con las de los romanos.

CASTREJON (Antonio), pintor español, nació en Madrid en 1625. Gozaba de tal reputacion en su arte, que los piutores mas célebres de su tiempo recurrian á él para dar la última mano á sus obras; y aun algunos, tales como Roque Ponce, José Garcia y Gabriel de la Corte, no se desdeñaron de permitir que hiciera uso de su pincel para hermosear los paises que pintaban con algunos asuntos de historia, que sabia poper en armonia con la composicion general del cuadro, en tal manera que la vista mas perspicas, el hombre mas observador é inteligente y crítico en materias de pintura, no podia conocer en aquellos cuadros los rasgos de una mano estraña. Esta aptitud y facilidad en adquirir el estilo de los otros pintores, era tanto mas admirable en Castrejon, cuanto él mismo manifestaba en sus obras otro del todo diserente de aquel que imitaba en las agenas. Sus grandes cuadros de historia son mny estimados; la composicion de ellos bien adornada, la ejecucion desembarazada y fácil, el colorido de la órden de S. Francisco de

brillante, las figuras bien dibujadas, y el conjunto de un efecto maravilloso. El que representa á S. Miguel combatiendo el dragon, es una de las mas hermosas obras de este maestro : en la composicion de él se muestra Castrejon digno rival de Murillo, de quien se ve que procuró tomar el estilo grandioso y sencillo al mismo tiempo. El mismo mérito y talento se observa en algunos otros cuadros de este pintor : el que figura la Revelacion del Purgatorio d S. Patricio es justamente admirado; era el mas hermoso adorno de la iglesia parroquial de S. Miguel en Madrid, Pintó tambien una Presentacion al templo, y otros muchos cuadros, cuyo asunto está sacado de la Historia de la Vírgen. Antonio Pons menciona honorificamente estas obras en su *Viage de España*. Palomino y Velasco achacan á Castrejon el ser algo amanerado; pero reconocen en él una grande facilidad de invencion y una grande práctica del arte.

CASTRICIO (Marco), magistrado de Plasencia en el año 85 antes de J.-C. Reusando los rehenes al cónsul Carbo que queria atraer. aquella ciudad al partido de Mario contra Sila, Carbo le dijo para intimidarle que tenia muchas espadas; y yo tambien muchos años, replicó Castricio, queriendo significar de este modo lo poco que arriesgaba siendo de edad tan avanzada. - Hubo otro Carricio, (Tito), celebre retórico romano del siglo 2º

CASTRILLO (Fr. Vicente), religioso mínimo, nació en Valencia en 1º de abril de 1731. Vistió el hábito en el convento de S. Sebastian estramuros de aquella ciudad.

Paula, en el cual fué lector y corrector, adquiriendo tanta reputacion de sábio que obtavo por tres veces el distinguido cargo de provincial. Fué elegido despues colega general, con cuyo motivo pasó á Roma, donde estuvo seis años y le nombraron secretario general en el año 1788 : asistió al capítulo general que se celebró en Barcelona, y quedó elegido corrector general de toda la órden de mínimos. Volvió despues a Roma, y el papa Pio VI le nombró visitador apostólico de toda la Calabria : activó la causa de la beatificacion del beato Juan de Ribera arzobispo de Valencia, y logró verle colocado en los altares. A consecuencia de la invasion de los franceses en los estados del papa, salió de Italia y regresó á Valencia su patria donde falleció en octubre de 1810. Escribió en italiano la Vida del B. Juan de Ribera, patriarca de Antioquia, arzobispo de Valencia, virey y capitan general de todo su reino, etc., Roma 1797 en 4 mayor. Se bicieron de esta obra dos ediciones en el mismo año de su publicacion : la primera fué dedicada al pontífice Pio VI, y la segunda al Sr. Azara. CASTRO (D. Juan Francisco de), abogado, natural de Galicia. Vivia en el siglo 18, y es autor de varias obras á saber : 12 Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes en que se demuestra la incertidumbre de estos, y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de derecho, para la recta administracion de justicia, Madrid 1765 2 tomos en 4. Se ha publicado segunda edicion de esta obra, tambien en Madrid, 1829, imprenta de E. Aguado. Continuó esta obra en el año 1770 con otro tomo intitulado: Discur-

sos críticos sobre las leyes y sus interpretes : Incertidumbres y detrimentos de los mayorazgos y otras disposiciones andlogas en el bien comun, su ofensu d la poblacion, agricultura, artes y comercio: necesidad de remedio : tenta!iva de algunos medios. Trata en estos discursos del origen y progresos de los mayorazgos : de los fideicomisos que les precedieron, época de su establecimiento en España : de los daños que causan á la poblacion, agricultura artes, comercio, etc. 2ª Dios y la Naturaleza, compendio natural y político del universo en que se de muestra la existencia de Dios, y se refiere la Historia natural y civil, la Religion, leyes y costumbres de las naciones antiguas y modernas mas conocidas en el orbe, Madrid por Dou Joaquin de Ibarra, 1780 y 81, 7 tom. en 4. Se ignora el año de la muerte de D. Juan Francisco de Castro. CASTRO (Vaca de), nació en Leon, era oidor de la audiencia de Valladolid, y fué enviado por Cárlos V al Peru, en 1540 á fin de reprimir alli las facciones, y arreglar el régimen interior de la colouia. Despues de una larga y peligrosa navegacion, llegó á la costa del Perú en 1541 y se introdojo en la provincia de Quito donde supo el asesinato de Pizarro y la usurpacion del jóven Almagro. Aunque enfermo en aquella ocasion, desplegó toda la actividad que podia asegurar el éxito de su mision y á su llegada á la frontera de Quito presentó el nombramiento de gobernador con los mismos poderes y facultades que tenia Pizarro. Re-

conocido inmediatamente por dos

capitanes realistas, reunió algunas

tropas, hizo su entrada en Quito

con toda la pompa debida á su alta

representacion; despachó emisarios á diferentes provincias para atraer al partido del rey los comandantes que aun estaban indecisos, y tuvo bajo sus órdenes un ejército capaz de hacer respetar su autoridad. Despues de haber recurrido en vano á todas las vias de conciliacion para reducir á su deber al jóven Almagro, le alcanzó en 1542 en el llano del Chupas, á doscientas millas de Cuzco, le venció en batalla formal, le hizo prisionero, mandó decapitarle en el mismo campo de batalla, y á presencia de todo el ejército hizo cortar tambien la cabeza á todos los cómplices en el asesinato de Pizarro. Vaca de Castro babiendo hecho su entrada pública en Lima, restableció la tranquilidad, arregló luego la administracion interior, suavizó la suerte de los indios dando sábias órdenes y disposiciones, y usó de una sábia politica con los conquistadores españoles : pero habiendo juzgado Cárlos V que no usaba de bastante severidad en la ejecucion de las leyes reformadoras que babia imaginado, nombró para reemplazarle á Blasco Nuñez Vela, al cual confirió el título de Virey. Al llegar este al Perú, encontró una viva oposicion de parte de los conquistadores, é hizo arrestar á Vaca de Castro de quien sospechaba que fomentaba aquellas turbulencias. La fermentacion que escitó el arresto de Vaca de Castro obligó al virey á ponerle en libertad; y aquel capitan aunque ofendido gravemente, permaneció fiel á la causa real; pero habiendo vuelto á España fué preso de órden del consejo de Indias, encerrado en el castillo de Arévalo, trasladado despues á Simancas, y juzgado.

nombró consejero de Castilla, asignando á su hijo una renta de 20000 ducados en el Perú, y murió gozando del favor del monarca en 1588.

CASTRO (Juan de), célebre capitan portugués, descendiente de una antigua y distinguida familia; nació en Lisboa en 1500, y fué educado con el infante D. Luis, hermano de Juan III rey de Portugal. Acompañó al emperador Cárlos V en la espedicion de Tunez, y habiéndose distinguido en muchas ocasiones, fué nombrado vircy de las Indias en 1540. Ganó algunas victorias esclarecidas contra los enemigos de la nacion portuguesa en aquella parte del mundo, rindió un gran número de plazas, y recompensó generosamente á todos los guerreros que habian contribuido á sus triuntos. Se refiere con este motivo, que habiendo apurado todos sus recursos, pidió dinero prestado al gobierno de Goa, capital de su vireinato, y dió sus bigotes por caucion de las sumas que pedia; pero los comerciantes por tugueses reusando admitir aquella prenda caballeresca, se contentaron con la palabra del héroe. Algun tiempo despues recorrió Castro la costa occidental de Malabar, quemó 1200 buques enemigos, y pudo en breve satisfacer su deuda. El rey de Portugal enterado de las azañas del virey le recompensó nombrando almirante de la India á su hijo Alvaro. Murió Juan de Castro en Ormnoz en 1548 en los brazos de S. Francisco Javier, y solo se encontraron tres reales de caudal en su casa. Su cuerpo fué trasladado á Lisboa para ser depositado alli en el panteon de sus abuelos. Reu-Declarado inocente, Carlos V le nia Castro a sus virtudes y talentos

lenguas antiguas y modernas, y de las matemáticas. Redactó una especie de periódico el cual contenia algunos hechos históricos.

CASTRO (Alvaro Gomez de), nació en la diócesis de Toledo, estudió en Alcalá de Henares, fué catedrático de retórica y griego de Toledo en el nuevo colegio que acababa de fundar Bernardino de Sandoval; estuvo encargado por Felipe segundo de revisar y corregir las obras de S. Isidoro, particularmente los libros de los órigenes, confrontándolos con los antiguos manuscritos; y murió de peste en 1586, á la edad de 65 años. Escribió en prosa y verso, en latin y español un gran número de obras de las cuales citamos las escogidas : 1ª De rebus gestis Francisci Ximenii, Alcalá de Henares 1569 cn fólio, Francfort 1581 y 1603 en la coleccion de autores qui res hispanicas scripserunt. 2ª In S. Isidori origenes en la edicion de las obras de este autor dada en Madrid por Juan Grial. 32 Edilia aliquot sive poemata, Leon 1558 en 8. 4ª Recibimiento que la ciudad de Alcald hizo d los reyes cuando vinieron de Guadalajara, Alcalá 1560 en 4. Dejó muchos manuscritos entre ellos el que trata de las antigüedades de la nobleza de Toledo. Argote de Molina le cita en su Nobilitatis Betica Historia. Nicolás Antonio hace un grande elogio de los versos de Alvarez Gomez de Castro. - Hubo otro Castro (Francisco de), jesuita que nació en Granada en el siglo 16 enseñó gramática y retórica por espacio de mas de veinte y dos años en los colegios de jesuitas de Espana y de Portugal, y murió en Sevilla en 11 de agosto de 1632. Es

militares el conocimiento de las autor de las obras siguientes. De arte rethórica dialogui IV, Cóndoba 1611 en 8. 2ª De Sillabarum quantitate, deque versificandi retione, Sevilla 1627 en 8. 3ª Da reformacion cristiana, Valladolid 1622 en 8. Cuando publicó esta última obra habia sido escluido de su órden, y la dió á luz bajo et nombre del doctor Francisco Bermudez de Castro; pero habiéndole admitido otra vez en la compañia, publicó otra edicion de la misma obra bajo su verdadero nombre ca Sevilla en 1655. El biógrafo Barbier dice que nuestro Nicolás Antonio se ha engañado haciendo de Francisco de Castro y de Francisco Bermudez de Castro dos personages diferentes; pero quien se engana es el biografista francés, que leyó sin duda con mucha precipitacion los dos artículos que se hallan en la biblioteca del español; pues á no ser asi, hubiera advertido que Nicolás Antonio no hace de ello dos personages; sino uno solo, diciendo espresamente que Francisco de Castro publicó la primera edicion de su Reformacion cristiana sese doctorem Franciscum Bermudez de Castro.

CASTRO (Francisco Alfonso de), franciscano, electo arzobispo de Compostela de cuya mitra no llegó á tomar posesion á causa de su muerte acaecida en 1558 siendo de edad de 63 años. El Padre Fenardent publicó sus obras en Paris en 1578, con la vida del autor. La principal es un Tratado contra las heregias, Paris 1534 en fólio, dispuesto segun el órden alfabético de los errores. Este escritor habia leido mucho, pero sin muy buena eleccion. En su citada obra la impugnacion de las nuevas

heregias ocupa mas lugar que la l historia de las antiguas, y la controversia mas páginas que la historia.

CASTRO (Leon de), canónigo de Valladolid, murió en 1580. Siendo catedrático de teologia en Salamanca sostuvo aunque con poco acierto en una obra francesa muy poco conocida que el testo de la Vulgata y el de los Setenta son preseribles al testo hebreo. Esta obra se intitula : Apologeticus pro vulgata traslatione etc. LXX, Salamanca 1585 en fólio.

CASTRO (Guillen & Gislen de), autor del Cid español, nació en Valencia en 1569 y fué contemporáneo de Lope de Vega que le alaba en su Laurel de Apolo. Nicolás Antonio dice que Guillen de Castro no es inferior á ninguno de nuestros autores dramáticos, esceptuando á Lope de Vega. Habia compuesto ya Diamante pna tragedia del Cid, cuando Castro escribió sobre el mismo asunto y tuvo muchos aplausos. En una y otra obra bay una infanta que ama al Cid y un criado bufon ó gracioso. « Todos » los sentimientos generosos y tier-» nos de que Corneille ha hecho » tan buen uso, dice cierto autor » frances, se hallan en aquellos dos » originales. » El mismo Corneille confiesa que debe á Guillen de Castro una parte de las bellezas de su drama. En su exámen del Cid, reconoce que no ha hecho mas que parasrasear del español una de las mas bellas escenas de su tragedia (la 4ª del tercer acto). Se encuentran en el Cid español, ciuco ó seis pasages muy interesantes, aunque confundidos con muchas irregularidades. Hay una edicion del Cid francés en la cual al pie de las pá-l

ginas están los versos imitados de Castro. Este poeta habia compuesto una tragedia de Dido y Eneas que no se encuentra en la coleccion de sus obras, y Velazquez se lamenta de que no haya salido á luz. Sus composiciones dramáticas fueron publicadas bajo el título de las comedias de D. Guillen de Castro. Valencia 1621 y 1625 dos tomos

CASTRO (José Rodriguez de), helenista y biógrafo español; nació en Galicia en 1739, fué bibliotecario de Cárlos III, y murió en Madrid en 1799. Solo tenia veinte y un años cuando compuso tres poemas en hebreo, griego y latin, felicitando al Sr. D. Cárlos III en su advenimiento al trono de las Españas, composicion que puede mirarse como un anuncio feliz de los progresos que habia de hacer entre nosotros aquel ramo de erudicion durante el reinado de tan sábio monarca. Esta obra que dejó admirados à los sábios fué impresa en Madrid en 1759, bajo el título siguiente: Congratulatio Regii prestantissimo Carolo quod clavum Hispaniæ teneat. Habiendo observado Castro que la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio era incompleta, pues en ella no se encuentran las vidas de los árabes ni de los rabinos españoles, se dedicó por espacio de seis años á hacer numerosas investigaciones y en 1781 publicó en Madrid el tomo primero de una biblioteca española comprendiendo en ella los autores rabinos y espanoles hasta sus dias. La impresion de esta obra esperimentó dificultades que al fin fueron allanadas por el conde de Florida Blanca, y el citado tomo tuvo grande aceptacion en España y en los paises estrangeros. Trabajó tambien este escritor en la redaccion de la biblioteca griega de D. Juan Iriarte, quien hace un grande elogio de su colaborador en el prólogo de aquella obra.

CASTRO (Inés de), descendiente de una ilustre casa de Castilla, emparentada con los reyes de España y Portugal. Reunia á un talento poco comun la belleza y la gracia que constituyen el atractivo mas poderoso, y á estos dotes personales debió su celebridad y sus desgracias. Su padre Pedro Fernando de Castro se habia establecido en la corte de Portugal, donde Inés fué colocada siendo muy jóven en la clase de dama de honor de la princesa Constanza, esposa del infante D. Pedro, hijo de Alfonso IV, y á la cual se hallaba unida Inés por una amistad la mas tierna. La muerte prematura de aquella princesa la causó el mas profundo sentimiento, espresando su dolor de un modo tan lastimero v persuasivo por su sinceridad, que D. Pedro se complacia en llorar cou ella la pérdida de su jóven y virtuosa compañera. La simpatia de su pesar la habia becho concebir un tierno sfecto á Inés, tanto que halló á su lado un gran consuelo, y la sensible jóven acostumbrada á ser participe de las lágrimas del infante participó tambien de sus amorosos sentimientos. Su nacimiento, aunque elevado, no era tanto que la permitiese aspirar al trono, y si el amor queria colocarla en él, la política lo repugnaba. Los cortesanos que comunmente son envidiosos de todos aquellos que gozan del favor de los príncipes, temiendo la influencia que la elevacion de Inés daria á sus hermanos, Alvaro

y Fernando, llamaron la atencion de Alfonso sobre las conscuencias de la pasion de D. Pedro y la necesidad de sofocarla; pero los amantes burlando su vigilancia, contrageron un himeneo secreto autorizado por el papa, y el infante dió la mano á la bella Inés en presencia del obispo de la Guarda. Los mismos aúlicos pintaron la desobediencia de D. Pedro con los colores mas propios para irritar á Alfonso. príncipe violento y vengativo, y le dieron noticia del matrimonio de su hijo, haciéndole cuantas reflexiones podian ofender su orgullo y escitar su enojo, lo que consiguieron cual podian descar. Habiéndose retirado lnés á Coimbra, vivia alli contenta en una soledad hermoseada por el amor; y el nacimiento de dos hijos anmentaba mas y mas su dicha cuando fué esta turbada por las instancias del rey, que estrechaba á D. Pedro á soltar los lazos que le unian á ella. Inés haciéndole padre babia adquirido nuevos derechos á la terneza de su esposo, cuya resistencia á los deseos de Alfonso se mostraba de dia en dia mas abiertamente. El rey indignado de la inutilidad de sus esfuerzos, fué á Coimbra en donde estaba Inés, confiado en que valiéndose de amenazas conseguiria del temor lo que no podia alcanzar de su hijo. Enternecido por la belleza de Inés, conmovido al aspecto de sus bijos, el rey sintió aplacarse su cólera; y su alma fluctuó irresoluta entre el perdon y la venganza: pero los discursos de los cortesanos y en particular los consejos de Alvaro Gonzalez , Pedro Coello y Diego Lopez Pacheco que habian jurado perder à la desgraciada Inés, desvanecieron fácilmente aquella tierna disposicion. La dureza natural de Alfonso favoreció sue culpables proyectos : cedió al cabo á sus instancias insidiosas y la muerte de Inés quedó resuelta....! Tan solo se aguardaba para la ejecucion de aquel edioso atentado la ausencia de Don Pedro. Un dia que este príncipe habia ido muy de mañana á divertirse en la casa, entraron repentinamente los asesinos en la habitacion de Inés aun dormida. Su bermosura, su juventud, el embeleso de sus facciones, nada pudo ablandar los corazones de aquellos bárbaros : arrojanse contra ella ; su violenta accion despierta á Inés, y sus hermosos ojos al abrirse quedan deslumbrados con el brillo de los puñales que amenazan su pecho; y no teniendo mas armas que sus lágrimas y sus súplicas, hizo uso de ellas aunque en vano; y aquella belleza eucantadora que hubiera amansado á unos tigres, no pudo enternecer ni desarmar á unos hombres feroces. Cayó en fin cosida á puñaladas, y los asesinos no abandonaron su víctima hasta que hubo exalado el último suspiro. Temiendo entonces la venganza de D. Pedro se salvaron acogiéndose á pais estrangero. A la noticia de este horrible atentado, que Alfonso no desaprobo, segno dicen; el infante desesperado corrió á las armas contra su padre : ayudado de los hermanos de Inés, taló las provincias donde se hallaban las posesiones de Gonzalez, Coello y Pacheco, y juró no someterse hasta que le fuesen entregados los asesinos de su esposa. Esto no obstante, las lágrimas y los ruegos de su madre consiguieron el sacrificio de su rebeldia : pero á pesar de su sumision

de su corazon la mas ardiente sed de venganza. Murió Alfonso en 1557. D. Pedro subió al trono de Portugal y su primera determinacion fué la de haber á las manos los verdugos de Inés. Pacheco habia muerto en Francia; y Alvarez y Coello refugiados en Castilla fuerou entregados al nuevo rey por D. Pedro el cruel. Aquellos miserables conducidos á Portugal fueron puestos en el tormento, juzgados y condenados a muerte; pero su suplicio no bastaba para sacias el encono de D. Pedro, quien hizo que precediesen al tremendo acto los mas crueles sufrimientos. Algunos historiadores han llegado á decir que ayudó por sí mismo a atormentarlos. Respirando aun y mutilados fueron puestos á la vista del público en un patíbulo, y arrancándoles el corazon, le ofrecieron palpitante al implacable monarca. Apenas hastó para saciar su venganza el sangriento espectáculo que acababa de presentarse ante sus ojos, pues los cuerpos de Gonzalez y de Coello fueron quemados y sus cenizas aventadas. D. Pedro despues de haber inmolado á aquellos criminales tributó á los manes de Inés los homenages mas dignos de ella; convocó las córtes del reino en Castanhedo y declaró su matrimonio en presencia del nuncio, mandó estender un acta de su enlace que sué publicada en Portugal con la pompa mas solemne, bizo reconocer con derecho á la sucesion de la corona á los hijos de su matrimonio con Inés y despues de haber hecho desenterrar el cuerpo de squella infeliz princesa ciñó su frente con la diadema, y quiso en fin que se hiciesen los honores soconservó el principe en lo interior | beranos á aquellos restos insensi-

bles. Todas las corporaciones, todos los grandes de la monarquia la saludaron reina, y los beneficios de su esposo se hicieron estensivos à todos los que la babian servido. Fueron erigidos de órden de Don Pedro dos magníficos mausoleos de marmol blanco en el Real monasterio de Alcobaza, el uno destinado á Inés, y el otro reservado para él mismo, y el inconsolable monarca no cesó de regar con lágrimas las cenizas de aquella víctima hasta el dia en que la muerte reuniéndole á su esposa, sepultó en la tumha su amor, su dolor, y su ódio contra la memoria de los asesinos. El fin trágico de Inés acaecido en 1335, suministró un episodio al autor de la Lusiada, argumento para una tragedia á D. Juan Bautista Diamante, y para otra al francés Lamothe. Colmada de todos los dones de la naturaleza, de la fortuna, y del amor, Doña Inés de Castro parece haberlos reunido unicamente para ofrecer una nueva y admirable prueba de que la celebridad, entre las mugeres particularmente, casi siempre es enemiga de la dicha.

CASTRUCIO CASTRACANI, segun la opinion mas comun, nació en Castrucio en 1281, en medio de las facciones que entonces devoraban á la Italia. Sus antepasados que eran gibelinos se vieron precisados á retirarse con él á Ancona y Castrucio; quedando él huérfano y desvalido á la edad de 20 años. Entouces marchó á Inglaterra donde cayó en gracia á Eduardo I; pero habiendo muerto á un señor de aquella corte, de quien habia recihido un boseton, se vió en la necesidad de salir de la Isla. Retirado

y sus talentos militares, sirviendo á Felipe el hermoso que le colmó de beneficios; y en 1513 volvió á Italia coronado de laureles. Pasó despues á Pisa, entonces retugio de los gibelinos por haberse apoderado de Luca los güelfos de cuya ciudad los arrojó, y haciéndose amar del pueblo por su prudencia y valor, fué elegido gobernador con beneplacito de todos. Contrajo alianza con Luis de Baviera, y asi obtuvo los títulos de conde del palacio de Letran , de duque de Luca, y de senador de Roma; adonde condujo á dicho principe con los cuatro primeros barones romanos, é hizo que le coronasen en Roma sin exigirle el mramento de fidelidad. El legado del papa habiendo apurado todos los medios que le dictó su prudencia adoptó el partido de escomulgar á Castrucio, el cual falleció poco tiempo despues en 1528. Maguiabelo ha publicado la vida de esta célebre capitan que era su béroe; pero en ella ha confundido la verdad con la mentira. Es preserible la de Aldo Manucio el jóven, escrita en italiano con menos elegancia, pero con mas exactitud. la cual fué impresa en Luca en 1590

CAT (Claudio Nicolás), nació en Bleraucourt, pueblo de Picardia en 1700. Estudió en Soisson y Paris, y despues de haber vestido el bábito eclesiástico por espacio de 10 años, le dejó para seguir el estudio de medicina y cirugia. Comenzó á darse á conocer en la república literaria en 1724 con una Disertacion sobre los botareles de la iglesia de S. Nicasio de Reims, fenómeno de fisica muy curioso. Compuso en 1725 una Carta sobre en Flandes dió pruebas de su valor la famosa Aurora horeal que apareció en aq. el año, y que siendo la j primera que se hubo observado en Francia atemorizó mucho al vulgo. En 1751 logró por concurso el empleo de cirujano mayor del hospital general de Ruan, donde formó en 1736 una escuela pública de anatomia y cirugia. Reunió luego á los sábios de aquella ciudad, é hiso que se estableciese una sociedad literaria que despues ha sido erigida en academia. Era corresponsal de la de Paris, decano de los asociados regnícolas de la de cirugia de la misma capital, de la academia imperial de los curiosos de la naturaleza en Petersburgo, del instituto de Bolonia, etc. El rey de Francia enterado de su mérito, le concedió una pension de dos mil libras, y en 1766 el título de nobleza que tué despachado gratis. Murió en 1768 á los 68 de su edad. Es autor de varias obras á saber : 1ª Disertaciones premiadas por la academia de cirugia desde 1732, primer año de aquellos premios hasta el de 1738. Era un atleta temible, tanto que muchos académicos se vieron ubligados á suplicarle que no se presentase ya al concurso. 2ª Tratado de los sentidos, dos tomos en 8, Paris 1767, obra luminosa, llena de ideas profundas. En ella demuestra que el hombre es una máquina que reune todo lo mas bello y profundo de la mecánica, la bidráulica y de las diversas partes de la fisica; pero que las sobrepuja infinitamente por la armonia de aquel mecanismo, con un principio motor dotado de sentimiento, y capaz de una accion libre. Sus largas meditaciones sobre las disposiciones maravillosas de tantos órganos, han sido para él una demostracion convincente, de que l'tula : Arquitectura de Pedro Ca-

estos no son mas que la menor parte del hombre, y que si este cuerpo que es en sí una obra clásica de mecánica, atestigua la existencia del supremo arquitecto de todo lo que existe, la substancia que anima esta obra clásica prueba todavia mejor que no paede tener otra origen que el ser soberanamente perfecto el creador y el motor de todas las cosas. 3ª *Čartas relativas* d la operacion del corte ó talla. 4ª Coleccion de disertaciones sobre el corte o talla. 5ª Disertaciones sobre la existencia y la naturaleza del fluido de los nervios. 6ª Teoria del oido, 1758 en 8. 7ª Tratado de la existencia del sluido de los nervios, 1765 en 8. 8º Tratados del color de la piel humana, 1765 en 8. 9ª Cartas sobre las ventajas de reunion de titulo de doctor en medicina con el de profesor de cirugia. 10ª Nuevo sistema sobre la causa de la evacuacion periódica del sexo, 1765 en. 8. 11ª Curso compendiado de osteólogia, 1767 en 8. Las obras de cirugia que Cat lia publicado son generalmente estimadas de los profesores de aquel arte, que le miran como uno de los mas hábiles fisiologistas de Francia; pero se le reconviène con razon , de haberse entregado con escesiva facilidad al uso de las paradojas, y de haber recurrido á la sétira para quitar á Cosme una celebridad justamente adquirida, y que en él escitaba la envidia.

CATANEO (Pedro), arquitecto, nació en Siena á principios del siglo 16, y en 1554 publicó eu Venecia los cuatro primeros libros de su tratado de arquitectura, en sólio, con laminas. El tratado completo dividido en ocho libros se ti-

taneo, id. 1567 tambien en félio con láminas. Esta obra contiene no solamente las reglas de las órdenes, sino tambien los principios de fortificacion. - CATAMEO (Gerónimo), célebre arquitecto é ingeniero, natural de Novara, y contemporáneo de Pedro; publicó sucesivamente las obras siguientes : 1ª Obra nucva de fortificar, ofender y defender, y hacer los campamentos; d la cual va añadido un tratado de los examenes de los bombarderos, y de hacer los fuegos artificiales, Brescia 1564 en 4, con láminas. 2ª Advertencias y exdmenes acersa de las cosas que se requieren en un bombardero, (obra igual á la segunda parte de la precedente, con aumentos, Brescia 1567 en 4. 3ª Tablas brevisimas para saber con prontitud cuantas filas deben formar una exactisima batalla, id. 1567 en 4. 4ª Nueve discurso sobre el modo de fabricar ó construir una fortaleza, id. 1571 en 4. 5ª Modo de formar con prontitud las batallas modernas, id. 1571 en 4, con láminas. Su tratado de las fortificaciones bajo este título nuevo: Del arte militar libro 50 etc., reimpreso en Brescia en 1548 en 4 y en 1608, de ignal tamaño, ba sido traducido en latin en Ginebra en 1600 en 4.

CATANI (Damian), almirante genovés, estuvo encargado en 1573 de vengar á su patria de los insultos y atrocidades de los Ciriotas, que habian degollado á todos los generales que se encontraban en su isla, y saqueado todos sus bienes. Catañi con siete galeras unicamente se apodera de Nicocia capital de la isla de Chipre, en 16 de Junio de 1573, y tomó tambien á Pafos. Cayeron en su poder setenta her-

mosas jóvenes de esta última ciadad, las cuales estaban consegradas á Vénus en otro tiempo, y á pesar de las murmuraciones de sus marineros, envió aquellas belleus griegas á sus padres ó maridos sin permitir que las hiciesen el menor ultrage. « Nuestra patria no nos ha » enviado aqui para coger tales cau-» tivos » respondió á los que le reconvenian de no saber sprovecharsé de la victoria. Con esta moderacion y estas virtudes facilitó Catani la conquista de la isla de Chipre, terminada despues por su sucesor Pedro Fregoso, con una escuadra mucho mayor.

CATARINA (Santa), virgen de Alejandría, martirizada, segun se dice, en tiempo de Maximino. En el siglo 9, se halló incorrupto d cadáver de una jóven en el monte Sinaí en Arabia y los cristianos de aquel pais, al parecer por ciertas señas la tuvieron por el cuerpo de una mártir; y la idea general de que una vírgen de Alejandría babia padecido en aquel parage, bizo creer que era el suyo. Dierónle pues el nombre de Catarina, es decir pura y sin mancha, la tribotaron culto religioso y mandaron hacerla una leyenda. Los latinos recibieron de los griegos esta santa en el siglo 9. Se cuenta en su historia que de edad de 18 años, disputó con 50 filósofos, los cuales quedaron todos vencidos. Aunque esto no merece la fé que se requiere, nada se debe deducir por ello contra la réalidad de la santa, que se venera bajo el nombre de Catarina. Sufrió el martirio segun las actas de él, atada á una máquina compuesta de muchas ruedas, con puntas muy agudas, y habiendose roto las cuerdas al tiempo de rodar, el tirano Maximino mandó que s

fuese degollada.

CATARINA DE SENA (Santa), llamada asi porque nació en la ciudad de este nombre en 1347. A la edad de 20 años entró en el instituto de las hermanas de Sto. Domingo, y con sus revelaciones, su zelo y sus escritos hizo su nombre célebre en toda la cristiandad. Reconcilió á los florentinos con Gregorio XI que se hallaba en Aviñon. La elocuencia de la negociadora fué tan persuasiva., que decidió al mismo pontífice á dejar las márgenes del Ródano para habitar en las del Tiber. Representó un gran papel en todas las cuestiones sobre el cisma, escribió á todas partes á favor del papa Urbano, y murió en el año 1380, á los 33 de su edad. Esta santa, dice el abate Berault, recibió de la naturaleza cualidades personales que á pesar de los obstáculos del nacimiento y del sexo, del retiro y de la aversion sincera al siglo, figura en él con esplendor. Tenia una alma fervorosa y sensible, un entendimiento despejado, una imaginacion prodigiosamente viva, mucho carácter, energia y elevacion. Todas estas prendas lejos de disminuirse ú oscurecerse con el silencio y el recogimiento, la oracion continua , las vigilias, los ayunos y austeridades de todo género, adquirieron al contrario una actividad nueva con el zelo enteramente divino que se encendió en su alma. Fué canonizada por Pio II en 1461, y Urbano VIII trasfirió su fiesta al 30 de abril. Raimundo de las Viñas de Cápua, general de les dominicos y confesor de santa Catarina, tradujo en latin, con algunos aumentos, la vida de la santa compuesta en Italia, por Tomas Iticas, aunque las habia transmitido

de la Fuente que habia sido tambien su confesor; y esta traduccion ha sido inserta en los bolandistas. Todas las ediciones de las obras de de esta Sta. se ballaban incompletas. defectuosas, estraordinariamente desfiguradas por el estilo, y Gerónimo Gigli las revisó teniendo á la vista los originales, y publicó una nueva, como mas exacta y mas completa, en italiano, bajo este título: Obras de la seráfica Sta. Catarina, etc., Sena y Luca 1707 á 1713, cuatro tomos en 4.

CATARINA (Sta.), de Bolonia donde nació en 1413, su padre descendiente de la antigua casa de Vegri de Ferrara, la colocó á la edad de 12 años al lado de la princesa Margarita de Este, hija del marqués de Ferrara. Siendo enteramente inclinada á la vida religiosa, y aprovechándose de la primera ocasion que se presentó para dejar la corte, entró en la tercera órden de San Francisco, y despues fué nombrada abadesa de las Clarisas de Bolonia, cuando la fundacion de aquel monasterio, que gobernó con mucha sabiduria y edificacion hasta su muerte, acaecida en 9 de marzo de 1463. Clemente VII la puso en el número de las bienaventuradas, y permitió que fuese comprendida en el rezo, el cual fué reformado en el breviario de Sixto V.; esto no obstante Clemente VIII hizo poner honrosamente su nombre en el martirologio romano en 1592, lo que fué equivalente á una canonizacion en debida forma, hasta que fué solemnemente canonizada por Benedicto XIII en 1724. Sta. Catarina de Bolonia tuvo visiones y revalaciones como Sta. Catarina de Sena, pero no parecen mas auténella misma por medio de un escrito ! que entregó á su confesor estando en el artículo de la muerte. Esta circunstancia parece indicar que su intencion era que no se hiciesen públicas; mas sin embargo se publicaron en Bolonia en 1511. Acerca de esta clase de visiones parece que debemos atenernos á la regla juiciosa de Benedicto XIV, segun la cual es menester ser muy circunspectos y estar muy prevenidos contra todo escrito de este género, estendido sin mucho discernimiento, é impreso sin que preceda un exámen serio. Compuso esta santa varias obras en latin y en italiano, siendo la mas conocida su libro de las Siete armas espirituales para las personas que tienen que combatir enemigos espirituales. Habia hecho ella misma una larga y penosa prucha de este género de combate, CATARINA (Sta.), de Génova, descendiente de una de las mas antiguas casas de la Liguria, que habia dado á la Iglesia dos papas (Inocencio IV, y Adriano V), muchos cardenales y obispos, y á su pais muchos magistrados y generales célebres. Nació en Génova ácia el año 1448, y era hija de Santiago de Fiesco que murió siendo virey de Nápoles. Su nacimiento, las riquezas de su familia, los dones que habia recibido de la naturaleza, todos los dotes, en fin adquiridos por una educacion cultivada con el mayor esmero, bastaban para que pudicse aspirar á ser esposa de uno de los principales personages de Italia; pero su carácter, la inclinó desde la infancia á la vida contemplativa, y fué confirmada en ella por la impresion que hacia de dia en dia en su espíritu una imagen

de J.-C. que tenia en su alcoba.

Pensaba en consagrarse á Dios adoptando el estado religioso, cuando sus padres la hicieron casarse con Julian Adorno , jóven ambicioso cuyos desórdenes y profusion, le ocasionaron todo género de disgustos y arruinaron su caudal. Procuró distracrse de las penas domésticas, entregándose enteramente al trato de las gentes; pero volviendo á pocos años á sus actos de piedad y devocion entró de nuevo en el retiro, y con su paciencia y sus oraciones logró al fin la conversion de su esposo, que sin dejar el mundo se hizo recibir en la órden tercera de S. Francisco, y alli terminó su carrera, demostrando sentimientos verdaderamente religiosos. Catarina libre ya de los viuculos que la habian detenido; hasta entonces, se dedicó sin descanso á la asistencia de los enfermos en el hospital general de Génova. Su ardiente caridad se estendió tambien á los demas pobres de la ciudad. particularmente mientras duraron los horrorosos estragos que alli causó la peste en los años 1497, y 1501. A estos penosos ejercicios reunió austeridades y privaciones, cuya relacion escrita por su propio director, les ha parecido exagerada á ciertos críticos : tal como el haber pasado tres advientos y veinte y tres cuaresmas sin otro alimento que el del pan eucarístico que recibia diariamente; á lo cual añadia durante el dia un vaso de agua con un poco de vinagre para calmar el fuego divino que la devoraba. Habia llegado á ser tan natural en ella este estado, que si alguna vez trataba de tomar un poco de alimento, su estómago lo repugnaba, y este género de mortificacion no alteraba ni su salud, ni sus fuerzas,

ni su sueño. Murió en 14 de setiembre de 1510 de resultas de una larga y penosa enfermedad. Se cuenta que fué colocado su féretro junto á un conducto de agua, y que á los diez y ocho meses encontraron roidos de gusanos el ataud y el hábito, sin el menor detrimento de su cuerpo. Hacia ya mucho tiempo que era venerada bajo el título de Beata cuando Clemente XII la canonizó solemnemente en 1737. Ha dejado esta Sta. dos escritos célebres entre los místicos. El primero es un Didlogo entre el alma y el cuerpo, el amor propio r el espiritu de J.-C. «En él se encuentran cosas, dice el piadoso Butler, que no están al alcance de todos. » Hay en efecto máximas de que pudieran abusar los quietistas. El segundo es un Tratado del Pur-

CAT

galorio. CATARINA reina de Bosnis, casó con Estévan, quinto y último soberano de aquel reino, á quien Mahometo II hizo desollar vivo en 1465 despues de haber conquistado sus estados. La infeliz princesa se refugió en Roma doude fué recibida con grandes honores, y asistió al famoso jubileo de 1475 con Fernando rey de Nápoles, el virey de Valaquia, Carlota reina de Chipre, y otros muchos principes destronados por los otomanos. Murió Catarina en Roma en 1478, y legó por su testamento el reino de Bosnia a la Iglesia romaua, bajo condicion de que volveria á su hijo que babia abrazado el mahometismo, si abandonando el partido de los turcos volvia á entrar en el seno de la Iglesia. Dos criados de Catarina llevaron el testamento á Sixto IV que le leyó y aceptó, y luego le entreultimo rey de Bosnia, todo lo cual hizo depositar el papa en los archivos pontificales, con el testamento y su acta de aceptacion de un reino que habia existido desde el año 1357 hasta el de 1465. Se hicieron á Catarina magníficos funerales en la iglesia de Scala Cæli, donde se vé todavia su sepulcro.

CATARINA, hija de Cárlos VI rey de Francia, casó en 1420 con Enrique V rey de Ingleterra, que en virtud del tratado de Troyes, celebrado en 21 del mismo año pretendia que su hijo sucediese á la corona de Francia con perjuicio de Cárlos VII. Este vergonzoso tratado ee ajustó durante las turbulencias que causaba la demencia de Carlos VI. Enrique V habia invadido la Francia, Felipe duque de Borgoña para vengar el asesinato cometido en la persona de su padre se habia aliado con él, y de acuerdo con la reina Isabel, habian trasladado á un estrangero la corona de la monarquia francesa. Cuando el nacimiento de Enrique VI hicieron ambos esposos su entrada solemne en Paris, y tuvieron su corte en el Louvre. À consecuencia del fallecimiento de Enrique V en 1422, Catarina volvió á casarse secretamente con Owen-Tider o mas bien Tudor, el cual era un señor del país de Gales, de una familia que segun algunos aduladores, habia reinado en otro tiempo en luglaterra. Su buen rostro, sus obsequios y su trato urbano habian cautivado el corazon de la reina, quien olvidó lo que debia a la memoria de su esposo, por satisfacer á la pasion que tenia á Tider. Murió Catarina en 1438, y su segundo esposo sué encerrado inmediatamengaron la espada y las espuelas del te en una carcel de donde consiguió

escaparse á poco tiempo; pero habiéndole preso unevamente por desgracia, durante las guerras civiles de Yorch, y de Laucaster, sin mas demora le cortaron la cabeza. Catarina babia tenido dos hijos de Tider, el uno llamado Edmundo, que despues fué conde de Richemont, y el otro Gaspar que despues fué creado conde de Bembroch. El hijo de Edmundo reinó despues en Inglaterra, bajo el nombre de Enrique VII, y asi entronizó la casa de Tudor que con tanto honor ha sostenido la dignidad de la sangre ma-

CATARINA DE ARAGON, reina de Inglaterra cuya existencia política pertenece à una de las grandes épocas de la historia moderna; era hija de Fernando V rey de España. Isabel de Castilla su madre la hizo educar en los grandes principios de piedad, y en el gusto á las bellas letras. Casó en 14 de noviembre de 1501 con Arturo príncipe de Gales, primogénito de Enrique VII rey de la Gran Bretaña. Este enlace tenia por objeto cimentar la alianza de ambos monarcas contra la Francia, cuyos proyectos sobre la Italia les eran desagradables; pero habiendo muerto de consumcion el jóven príncipe en 2 de abril de 1502, el motivo que habia inspirado su union, no hizo mas que aumentarse por la repugnancia de Enrique, naturalmente avaro, á restituir los cien mil ducados que habia percibido por la mitad del dote de su nuera, y a renunciar al percibo de la otra mitad : agregábase á esto el temor de que se casara con algun principe, y que este entrase en el goze de la tercera parte de las rentas del principado de Gales, y del ducado de Cornuai-l

lles, las cuales constituian su vindedad. En virtud de estas consideraciones hizo consentir al rey Fernando en la celebracion de un segundo matrimonio entre Catarina y el principe Enrique, que aunque era el bijo menor, habia llegado á ser beredero presuntivo de la corona. Concedió Julio II todas las dispensas necesarias, y el arzobispo de Warham espuso en el consejo algunas dificultades fundadas en la tey del Levítico que habia puesto un impedimento dirimente del grado de parentezco entre cuñados: mas todos estos obstáculos se desvanecieron preponderando las consideraciones políticas, que militaban para el matrimonio. Celebráronse inmediatamente los esponsales, y se suspendieron los desposorios bastz que hubiese llegado á la pubertad el jóven príncipe, que solo tenia entonces doce años ; pero el mismo dia en que llegó á ser de mayor edad, que fué en 27 de junio de 1505, le hicieron firmar contra aquel compromiso una protesta, fundándose únicamente en la falta de conocimiento de causa de parte de Enrique, en una edad en que no podia conocer la naturaleza de la obligacion que contraia. Eu realidad, el verdadero motivo de esta protesta provenia tambien de la avaricia de Enrique VII que queria forzar á Fernando á renunciar á la viudedad de su hija, en caso que el príncipe de Gales muriese sin hijos. Hallábanse ya hechos no obstante todos los preparativos para la celebracion de las bodas cuando ocurrió la muerte de Enrique VII, dando motivo á una nueva dilacion; y de este modo aquella famosa protesta fué por todos estilos la obra del padre, y no la

del hijo, aunque hecha en nombre l de este último, que ni siquiera asistió á la redaccion del acta. Solo tuvo por principio un interes pecumiario y no un escrúpulo de conciencia. De parte de Enrique VII no lué mas que un acto cominatorio sin resultado alguno, que jamas fué notificado ni al rey de España, ni á Catarina; y de parte del principe de Gales, aun muy jóven y por consecuencia sin voluntad libre y espontánea, únicamente fué un acto de su sumision á la autoridad que ejercia su padre, y de que no hizo mérito alguno cuando llegó á ser soberano; pues su matrimonio se celebró á pocos dias de la muerte del rey. Esta relacion fundada en la declaracion de Fox capellan y considente de Enrique VII, y que habia tenido acerca de esto una conferencia particular con aquel principe, trastorna el sistema fundado por Humé, segun la declaracion sospechosa de Warham, quien supone en el padre el proyecto de proporcionar al hijo un medio de mulidad de su enlece, y aun añade que al tiempo de morir le exortó á no consumar su matrimonio. Ambos esposos vivieron sin embargo en la union mas perfecta. Durante aquel intervalo bizo Ferrando un tratado con Francisco I sin conocimiento, y con gran disgusto de Enrique VIII, y Catarina esperimentó en esta ocasion algunos efectos pasageros del resentimiento de su esposo; pero en sus momentos de mal humor jamas la manifestó el la menor duda sobre la legitimidad de su union. Dió ella á luz algunos hijos que vivieron pocos dias, siendo Maria la única que llegó á una edad capaz de asegurar al padre la succaion á l

la corona, declarándola princesa de Gales. El primer documento que la historia nos suministra del proyecto de Enrique, impugnando la legitimidad de su enlace, es una carta de Pacci dean de S. Pablo, fecha en 1526, en respuesta á una consulta de Enrique sobre el asunto; pero no cita ni la época precisa en que le ocurrió la idea de ello, ni las causas que lo babian producido. Entre estas, cuya discusion pertenece al articulo de Enrique VIII, la única que pudiera ser personal á Catarina, es el haber esperimentado en sus últimos partos, un accidente que la imposibilitaba de tener otros; pero como el rey jamas hizo nso de este medio de divorcio en el curso del pleito, seria inutil detenernos en el particular. Los anglicanos se han esforzado en probar que Enrique animado unicamente por escrupulos de conciencia, y por mires de interes público, habia concebido la idea y el proyecto de separarse de Catarina antes de conocer á Ana de Bolena; pero Cavendisch, que vivia en intimidad con el cardenal Wolseo, Heylin, Echar y otros autores igualmente dignos de fé, están acordes en que la pasion que tenia á su querida, á quien no queria hacerla obsequios sino bajo el concepto de esposa, fue no solamente la principal, sino tambien la primera causa del divorcio. Desde entonces invocó Enrique la ley del Levítico contra la Bula de dispensa; pero como preveia; que unos escrupulos tan tardios tendrian poca acogida en el espíritu de la nacion : trató de poner acorde este negocio con el interes de sus súbditos, y les inclinó á creer que estaba su tranquilidad comprometida a causa del nacimiento problemático de la heredera presuntiva del trono. Por esta consideracion política, mucho mas que por los argumentos teológicos de los casuistas, determinó efectivamente Enrique á la nacion á entrar en sus miras. En sus gestiones practicadas cerca de la Sta. Sede se limitó á establecer las nulidades verdaderas ó supuestas de la bula de Julio II sobre las dispensas de su matrimonio, á fin de probar que el pontífice habia sido sorprendido. Los cardenales Campegio y Wolseo fueron nombrados legados á latere para instruir y juzgar el asunto, con poderes muy estensos, pero con la orden secreta al primero de alargar cuanto pudiera el asunto, con la esperanza de algun acontecimiento que pudiera suministrar un medio de terminarlo amistosamente. Campegio, segun sus instrucciones, no habiendo podido apartar al rey de su proyecto, quiso reducir á la reina a que se retirase a un convento. Catarina protestó que jamás se prestaria á nada que pudiese comprometer el estado de su hija; insistió en la validez de su matrimonio, celebrado con todas las fórmulas civiles y canónicas; declaró que hacia responsables de los acontecimientos á los autores, é instigadores de un pleito tan escandaloso; que recusaria á los dos legados, al uno á causa de su animosidad personal, y de su cualidad de primer ministro de su parte adversa; al otro porque obtenia por gracia del rcy el obispado de Salisbury y otros tavores que le hacian sospechoso. En la primera sesion de la comision reunida en Blackfryars, compuesta de muchos obispos y doctores, presididos por legados, la reina compareció solamente para protestar

contra la competencia de los comisarios. En vano se trató de intimidarla denunciándola al consejo de estado por medio de un libelo infamatorio en que se veian transformados en crimenes graves algunos leves defectos de su carácter ; en que se daba á entender que era cómplice en una trama contra la vida del rey, y ea que se suponia en fin que babia practicado gestiones sospechosas para adquirirse el favor popular. En vista de esta acusasion informe, el consejo suplicó al monarca que de hecho se separase de la reina. Catarina poco atemorizada coa aquel espantajo, compareció serena en la segunda sesion, pero en lugar de responder al requirimiento de los legados, se echó á los pies del rey, y con un tono patetico que anunciaba el trastorno de su corazon pintado en su rostro, le dirigió este discurso que su virtud, su dignidad, y sus desgracias hicieron aun mas interesante: « Se-» ñor, le dijo, todo se declara aqui » contra mí : soy muger y estran-» gera; mis consejeros son vuestros » propios súbditos y nada espero » de la rectitud de mis jueces. Al » dejar mi pais natal, todo mi re-» curso contra la violencia y la » maldad de mis enemigos ha con-\* sistido en mi union con V. M. » Ignoro en que he podido agra-» viaros, y como he merecido el n tratamiento que se me hace espe-» rimentar. Protesto que nada he » omitido de todo cuanto de mí de-» pende para vivir bien con vos; » que en todas mis acciones, en » todos mis discursos, constante-» mente he procurado hacer lo que » pudiera ser de vuestro lagrado, atestiguándoos mi entera sumision. a Soy vuestra esposa veinte años

hace: he tenido de vos muchos » hijos. Apelo á Dios y á vuestra » conciencia que he entrado vírgen n en vuestro tálamo, y que mi » union con el príncipe Arturo, no n ha pasado de la simple ceremonia » del matrimonio. Despidaseme, se-» nor, como una infame, si he fal-» tado en lo mas mínimo á la fé > conyugal, al honor, y si se pue-» de convencerme de algun crimen. De vos es de quien espero la jus-» ticia que tengo derecho de reclamar. Los príncipes por quien vos y yo hemos venido al muudo eran » generalmente reconocidos como » hombres dotados de una gran » prudencia, y no se puede dudar » que habrán consultado á perso-» pas de providad é inteligencia an-» tes de realizar nuestro enlace. » Por lo demas no be tenido recelo » de someter mi causa á un tribu-» nai semejante, compuesto de súba ditos vuestros, y en los cuales » deben tener gran influencia la » prevencion y el temor. Os supli-» co pues que hagais suspender el » fallo, á fin de que yo tenga tiem-» po de recibir de España los dic-» támenes y consejos que de alli » espero. » Al pronunciar Catarina estas últimas palabras, volvió á levantarse, hizo un profundo acatamiento al rey, y se retiró para no volver à comparecer ante el tribunal por mas citaciones que se la hiciesen. Esta escena inesperada habia heclio una profunda impresion en los jueces y los espectadores : el mismo Enrique se mostró conmovido, y no pudo desentenderse de rendir un público homenage á las virtudes de la reina, y al tierno afecto de que ella jamas habia dejado de darie pruebas. Los legados en una visita que hicieron á Cata-

rina, trataron de conducirla a una separacion voluntaria, aunque en vano, pues ella les hizo otra vez las reconvenciones, las mismas protestas, y únicamente respondió á sus citaciones ulteriores indicándoles que apelaria á la Santa Sede. No por esto dejaron de continuar el proceso. La mayor parte de los testigos en número de treinta y seis, ó treinta y siete eran parientes del rey o de Ana Bolena, y las informaciones versaban principalmente en la consumacion del primer matrimonio. Preciso es confesar que las pruebas de este hecho, recugidas por Herbert, ofrecen poderosas prevenciones en favor suyo; pero estas mismas presunciones quedan singularmeute disminuidas por el estado achacoso de la salud del príncipe Arturo hasta su muerte ; por la conducta de Catarina, que durante su viudez llevó vestido blanco en señal de su virginidad, y por la interpelacion que ella misma hizo á Enrique sobre este asunto en plena audiencia, y á la cual su carácter moral daba gran peso. « Es cierto, dice Fuller, que el » silencio del rey en esta ocasion » fué mirado como una confesion » tácita de la verdad de este hecho » en que tanto interes tenia en con-» tradecir. » Todo este pleito, que Pennant llama una farsa, sué sentenciado por Clemente VII, que en vista de la apelacion de Catarina anuló la comision, y avocó todo el asunto á la Santa Sede. Entonces Enrique escudado de las decisiones informes ó equívocas de las universidades, creyó poder atemorizar con ellas á la reina, é hizo que la propusiesen nuevamente una separacion voluntaria, a lo cual se negó, y por consecuencia la des-

terró á Amstill, cerca de Dunstable. Desde aquel momento cesó toda comunicacion y trato entre ambos esposos; pero á causa que el pueblo conservaba un gran respeto á su virtud, y miraba con sumo interes su situacion, se reprodujeron, aunque sin éxito, las antiguas insinuaciones de maquinacion contra la vida del rey, y los solapados manejos para ganar el favor popular. La fueron ofrecidos el título , los honores y derechos de princesa de Gales, con el goce de su viudedad si queria retractar su apelacion. En fin, Craniner elevado recientemente de la silla episcopal de Cantorberi, espidió en 25 de mayo de 1553 la sentencia que anulaba el matrimonio de Enrique VIII con Catarina de Aragon, y ratificó el del mismo princípe con Ana Bolena. Al dia siguiente se encargó Montjoye de notificar á Catarina de parte del rey que habia dejado de ser su esposa, que no le era ya permitido tomar otro título que el de princesa viuda de Gales, y que si desistia en desistir de sus gestiones, reçaeria la corona en la princesa María por falta de hijos varones. Catarina imperturbable en sus primeras resoluciones, respondió que ninguna consideracion bastaria jamas para hacer que olvidase lo que debia á su honor y á su conciencia; que no dejaria de ser la esposa del rey, de tomar este título, de exigir los derechos y prerogativas que como tal la competian, y que no admitiria á su servicio, ni tendria á su lado mas personas que aquellas que la tratasen como reina, en tanto que la Santa Sede no la hubiese despojado de su alta dignidad por medio de una sentencia definitiva.

Borró por su propia mano en el espediente verbal de aquella conversacion redactado por Montjoye, todos los parages en que solo se le habia dado el tratamiento de princesa; substituyó á este el de reina, y no pudieron hacer que desistiese de este empeño, á pesar de todas las violencias de que usaron en adelante para impedir que la diesen su verdadero título ó tratamiento las personas de su servidumbre. Fué revocada en Roma la sentencia de Dunstable por un fallo de 22 de mayo de 1534 que anulaba su matrimonio, pero esta decision no produjo mudanza algana en su triste estado. Sobrevivió dos años al divorcio, procurando consolarse coa la práctica de todas las virtudes cristianas, y con la espresion de sus sentimientos piadosos, mostrándose en fin resignada y conforme con su suerte. Como testigo que era de las vejaciones cometidas contra sus mas fieles servidores, llegaba cada dia á su noticia el suplicio de alguno de los grandes personages que la habian manifestado el mas vivo interes. El venerable Fishen, y el ilustre Tomas Moro acababas de perecer en el cadalso, y otros esperaban la misma suerte en las cárceles. El espectáculo de tantas víctimas de su deber y de su adbesion á su persona, aumentó la pena interior que la devoraba insensiblemente conduciéndola al sepulcro. El rey que siempre la habia mirado con cierto respeto digno de su virtud, en su última enfermedad la envió muchos mensages para demostrarla lo mucho que se interesaba en su salud. Cuando ella conoció que no le quedaban mas que algunos momentos de vida, estando moribunda, escribió á Eurique VIII

581

una carta en que se pinta al vivo su alma tierna y religiosa. « Llegó » mi última hora, le decia; solo el » afecto que os profeso y de que » estoy poseida todavia, me obliga » á exortaros que atendais á la sal-» vacion de vuestra alma, que de-» be ser preferida á todas las con-» sideraciones del mundo y de la » carne. Consultando unicamente es-» tas consideraciones, me habeis » precipitado á las mayores desgra-» cias, y a vos mismo os habeis » atraido los mayores disgustos. To-» do lo olvido, y ruego á Dios que \* tambien lo olvide todo; os reco-» miendo nuestra hija María, y os » exorto á que os conduzcais con » ella como un buen padre. Este » ha sido siempre el objeto de mis » deseos. Os suplico que procureis » honroso estado á mis doncellas » de houor : á estas desgraciadas » que os serán poco gravosas pues » son tres unicamente. Os ruego » tambien que mandeis pagar el » sueldo de un año á las demas per-» sonas que me han servido, ade-» mas de la anualidad corriente, » pues sin esto se verian privadas » de todo recurso. » Despues le manifestaba lo mucho que deseaba verle antes de cerrar los ojos para siempre, y concluia su carta llamándole su señor, su rey y su esposo. Espiró en 6 de Enero de 1536, en el castillo de Kimbalton á los cincuenta años de edad. Al leer Enrique su carta se mostro muy sensible, y al saber su muerte derramó lágrimas, en tanto que Ana Bolena, hollando el decoro y la decencia, hacia alarde de sa jubilo por un acontecimiento que la libertaba de su rival, mandó por último que las exequias se celebrasen con solemne pompa en la aba-

dia de Peterborough, y alli mismo la erigieron un magnífico mausoleo, que fué profanado en 1643, en medio de los horrores de la guerra civil. El mismo Enrique erigió despues aquella abadia en silla episcopal, en memoria de tan desdichada princesa. Cada rasgo de su historia atestigua que mostró una virtud inalterable durante toda su vida, uu gran carácter en todo el curso de su pleito, y una resignacion á toda prueba en medio de sus largas desgracias. El aspecto de gravedad que reinaba en toda su persona era temperado por una afabilidad natural que la habia conciliado el afecto de su esposo, antes que Ana Bolena le hubiese disgustado de ella; y sus actos de devocion, tan exagerados por sus enemigos para dar un pretesto plausible á los procedimientos de aquel caprichoso y feroz esposo, jamas habian dejado traelucir la menor alteracion en los sentimientos que los unian. Naturalmente amante del órden , se le veia incesantemente ocupada en medio de sus damas ó camaristas, á las cuales estimulaba al trabajo con su ejemplo, asi como las edificaba con su piedad y su exactitud en el cumplimiento de los deberes de la religion. Jamas dejó de mirarla con un profundo respeto el paeblo, a quien distrubuia abundantes limosnas. Ni corrompió sus costumbres la prosperidad, ni la abatio el infortunio. Sus desgracias no pudieron vencer jamas su constancia, ni hacerla salir tampoco de los límites de la moderacion. El rigor de Enrique la affigió; pero ella le manifestó siempre el mas tierno interes hasta exalar el último suspiro, y nunca se obstinó en negarle sino aquello, que creia no estar acorde con su

honor y su conciencia. Sus adversarios mostraron mas política y mas astucia; pero la prudencia de sus cousejos y su conducta siempre medida, desconcertaron frecuentemente los proyectos de ellos mas de una vez, y les hicieron avergonzarse de sus procedimientos. Tal fué la ilustre y desgraciada Catarina de Aragon, á la cual la posteridad ha hecho los mismos homenages que ha recibido de sus contemporáneos, en tanto que sus perseguidores han quedado entregados al oprobio.

CATARINA DE MEDICIS, esposa de Enrique II rey de Francia; nació en Florencia en 1519, era hija única de Lorenzo de Médicis, duque de Urbino, y sobrina del papa Clemente VII. Consintió Francisco I en darla por esposa á Enrique su hijo segundo, creyendo que este no llegaria á ocupar el trouo, y porque necesitaba una suma considerable de dinero que le suministro Lorenzo de Médicis. Celebróse este matrimonio en Marsella en 1535, y fué desaprobado generalmente por los franceses, mirando tal enlace como inferior á la dignidad de la corona. Llevó Catarina á Francia con la belleza y el talento el buen gusto por las artes, y desgraciadamente una inclinacion decidida ácia aquella política italiana que solo puede convenir á príncipes no muy poderosos, que se disputan la soberania momentánea de algunos pequeños estados, y que siempre será odiosa y fatal en un gran reino, donde todo se gobierna por la fuerza de las instituciones, mas bien que por la cábala, la astucia y la perfidia. La ambicion de Catarina fué tan estremada que sacrificó la Francia y sus hijos al deseo de dominar : á pesar de esto l

jamas adoptó un plan fijo, y es imposible atribuirla ninguno de squellos designios profundos que justifican á los ojos de la posteridad á los mismos que los han concebido; aun cuando el éxito no baya cor respondido á sus cálculos. La situcion en que se encontraba ai llegar á la corte de Francia, contribuyó á hacerla mas hábil en el arte de disimular; y asi es que viéndose entre la duquesa de Estampas, que rida de Francisco I, y de Diana de Poitiers, querida de su esposo, vivió en armonia con las dos aunque ambas eran enemigas. Sin poder, sin crédito personal, atendida su indiferencia se hubiera podido creer que temia los disgustos y desasosiegos que llevan consigo los negocios; peró ocurrió la muerte de Enrique II, que pereció en un torneo, año 1559, y quedando Catarina dueña de su voluntad, se la vió corromper el corazon de sus bijos, presentándoles espectáculos capaces de hacerlos crueles, y dándoles fiestas voluptuosas para enervarios con los devaneos y el desórden. Sabido es que tenia siempre en su comitiva un gran número de damas, cuya principal ocupacion era la de seducir á los que deseaba atraer é su partido, y que en medio de las intrigas amorosas, de los placeres y del lujo, se dispusieron degüellos cuyo recuerdo hace estremecer á la posteridad. Su valimiento en el renado de Francisco II, su primogénito, sué muy limitado á causa de que aquel principe se hallaba gobernado enteramente por los Guisas, con quienes habia emparentalo dando su mano á una sobrina suya tan desgraciadamente celebre bajo el nombre de María Estuardo. Zelosa de un poder que no egercia,

concibió el proyecto de favorecer | á los protestantes, proyecto fatal en un país donde la religion católica era una ley fundamental del estado. Dando á los inovadores un apoyo poderoso tan cerca del trono, preparó disensiones que hubieran ocasionado el trastorno de la monarquia francesa, ó la proscripcion de la dinastia reinante, si Enrique IV con su valor, sus virtudes, y mas que todo con su abjuracion, no hubicse reunido la religion católica y la corona entonces miradas como inseparables por la inmensa mayoria de los franceses. Es constante que si la falta política de Catarina no hubiese apoyado al principio á los laugonotes, las opiniones religiosas no hubieran producido unas guerras civiles tan largas y desastradas; pero las intrigas de la corte alentaron á los inovadores, y la ambicion de los gefes no conoció ya límites. La muerte de Francisco II puso el poder real en manos de Catarina durante la minoridad de Cárlos IX, y la reina empezó á encontrarse confusa á causa de la proteccion que habia dispensado á los hugonotes. Fluctuando entre los Guisas que se habian hecho geses de los católicos, porque la corte no babia tenido la firmeza necesaria para sostener la religion del estado, y los Condés, y Colignis, que se valian de los protestantes para adquirir poder, se vió reducida á intrigar continuamente sin tener jamas una autoridad tan grande cual la que hubiera adquirido por medio de una conducta franca y noble. Despreciada en fin de todos los partidos, pero consolándose de esto con tal que los engañase; to-

mando las armas para negociar, y

una nueva guerra civil, puso á Cárlos IX, siendo ya mayor de edad, en la cruel alternativa de reconocer un partido mas poderoso que la autoridad real, ó de recurrir al horroroso medio de asesinar á una parte de sus súbditos, con la la esperanza incierta de hacerse superior á las facciones. El degüello del dia de S. Bartolomé fué resuelto por consejos de esta misma reina que habia favorecido é incitado los motines de los hugonotes, cuando los creia conducentes á sus proyectos; y para conocer la parte que tuvo en esto, bastará observar el disimulo que inspiró en aquella época à Carlos IX, disimulo que era impropio del carácter de aquel monarca. Se avergonzaba del ascendiente que su madre habia tomado sobre él, y formó muchas veces la resolucion de libertarse de aquella dependencia, en la cual ella le mantenia inspirándole temores y zelos, aparentando que concedia cierta predileccion á Enrique III su hijo menor : de este modo fomentaba aquella muger la discordia entre sus bijos , mientras la gnerra civil devoraba el reino, temiendo menos la caida de su familia, que el dejar por un instante de parecer necesaria. A consecuencia de la muerte de Cárlos IX ejerció de nuevo la regencia hasta el regreso de Enrique III entonces rey de Polonia; contribuyó a las desgracias de aquel reinado, no solo con acontecimientos que le habian precedido y que eran en gran parte obra suya, sino tambien con las intrigas de que hizo uso continuamente. Cuando falleció Catarina de Médicis en 1599 á la calad de 70 años se ballaba la Francia en tal no negociando jamas sin preparar l'desórden y confusion que apenas

fué notada su muerte. Preciso es consultar los artículos de Faancisco II, Carlos IX y Enrique III, para seguir y conocer bien la conducta que observó Catarina de Médicis despues de la muerte de Enrique II, pues los reinados de aquellos soberanos son únicamente una continuacion del suyo. Mostrándose indiferente à la diversidad de religiones, cuyas consecuencias era incapaz de conocer, creía en la astrologia judiciaria y en la magia, despreciando la vida cuando convenia esponerla en provecho de su amor propio; se complacia en demostrar á los soldados que no temia los trances de la guerra; no apreciando el valor sino de aquellos que eran adictos à su persona, tenia tal habilidad para hacerlos vivir en armonia, como para malquistar y perder á los que no la cran afectos; pródiga hasta ser disipadora y loca, en un tiempo en que el mayor interes de los reyes debiera ser el de atesorar, le era imposible concebir el modo de disminuir sus gastos, y cuando la hacian presente los apuros del erario y del reino se contentaba en responder. « Es necesario vivir. » Nadie ignora lo escandalosas que fueron sus costumbres, y lo mucho que ellas influyeron en las de aquel tiempo; dando asi nueva fuerza á las reconvenciones que los protestantes dirigian á los católicos. Unicamente se puede elogiar en ella la elegancia de sus modales, y un amor ilustrado á las ciencias y á las artes. Ella hizo llevar á Francia varios manuscritos preciosos de la Grecia y de la Italia, y mandó construir el famoso palacio de las Tullerias y otros edificios admirables por sus justas proporciones y

buena planta, en un tiempo en que en Francia no se tenia una idea de los principios de arquitectum. Los libelos publicados contra Catarina de Médicis; adolecen del calor y la exageracion tan commes en los tiempos de facciones; pero sus enemigos la han juzgado coa mas severidad que los historiado res, los cuales ban confesado que era incomprensible su carácter. ¿Como se pudiera condenar mejor t una reina que no ha cesado de maquinar desde 1559 á 89, que confesando que treinta años de ejercicio de la autoridad suprema no bas bastado para darla á conocer? Catarina fue ambiciosa, falsa y croel; pero á estos defectos reunió una viveza de imaginacion que rara vez hace liga con ellos : he aqui un bosquejo particular de su carácter, que los historiadores no han acertado á definir y que por aquella misma viveza de imaginacion se distingue no obstante entre todas las mugeres ambiciosas que colocadas en el trono han contribuido á las desgracias de la humanidad.

CATARINA DE PORTUGAL, reina de Inglaterra, regenta de Portugal, hija de Juan IV y de Eleonora de Guzman; nació en 1658, siendo todavia su padre Deque de Braganza. Estuvo destinada primeramente para esposa de Luis XIV; pero en 1661 casó con Cárlos II rey de Inglaterra á quien sedujo el rico dote de la princess. Ademas de una suma considerable, fueron concedidas a Catarina al tiempo de su matrimonio, las fortalezas de Tanger en Africa, y de Bombay en la India. Catarina sur que virtuosa y prodente jamas consiguió hacerse amar del rey, de quien siempre sue tratada con poco

aprecio. Acusáronla en 1678, por testigos sobornados, de haber sido cómplice en unes maquinaciones en favor de los católicos contra el partido que entonces dominaba en Inglaterra, y la camara de los comunes favoreció esta escandalosa acusacion, en una esposicion dirigida al rey; pero los pares reusaron admitirla por ser generalmente conocida la virtud de Catarina. A consecuencia del fallecimiento de Cárlos II, resolvió la reina retirarse á Portugal, sin embargo de que gozaba de mucha consideracion en la corte de Jacobo II, y habiendo marchado á Lisboa en 1693 en el año siguiente fué declarada regenta del reino, por el rey D. Pedro su bermano, que achacoso y acometido de una negra melancolia, no podia ya manejar las riendas del gobierno. Demostrando Catarina mucha firmeza y prudencia durante su regencia, reconquistó el ejército portugués muchas plazas que ocupalsan los españoles; y estaba decidida á hacer la guerra con mucho vigor, cuando fué contrariada en el consejo por el príncipe del Brasil : renunció entonces la regencia, y murió á poco tiempo en 31 de diciembre de 1705, á los 68 años de edad, dejando al rey su hermano los considerables tesoros que habia amontonado en luglaterra y Portugal.

CATARINA I, emperatriz de Rusia. Cusudo fué tomada por Teheremetof la ciudad de Livonia en 20 de agosto de 1702, quedaron prisioneros todos los habitantes, y con ellos una jóven huérfana, de origen desconocido, á quien un clérigo luterano habia criado por caridad, sin cuidarse de darla buena educacion. Acababa de mejorar de suerte

casándose con un soldado sueco del cual no se volvió á hablar despues. Su cautiverio, que ella misma debia mirar como una desgracia, y que destruia las esperanzas que habia concebido de su matrimonio, la condujeron á ser esposa del soberano de un gran imperio. Era linda y cayó en gracia del favorito Menzikof á quien fué cedida como un regalo por Teheremetof. Vióla Pedro I, y empezó á profesarla cierto afecto que él mismo miraba sin duda como una cosa pasagera, y que en breve llegó á ser una inclinacion seria é irresistible. La jóven Livoniana aunque no sabia leer ni escribir, tenia mucho talento y supo adquirir en breve los hábitos y los modales propios para agradar á su señor, siendo esto lo único que hasta entonces se sabe de esta muger célebre, y aun eso con poca exactitud pues se notan muchas eircunstancias, referidas de diferentes maneras, sin mediar razones poderosas para dar la preferencia á ninguna de ellas. Pedro la señaló su morada en un barrio remoto, y en una casa sin apariencia , donde la hacia frecuentes visitas, y aun muchas veces iba a aquel sitio a despachar sus negocios acompañado de sus ministros. En aquel mismo retiro dió á luz dos hijas del czar, la una llamada Ana que nació en 1708, y la otra Isabel en 1709. Marchó Pedro en 1711 para hacer la guerra á los turcos, y queriendo tener por compañera de sus satigas á Catarina, la declaró esposa suya, y en aquella campaña tan dura tuvo la satisfaccion de verla dar ejemplos á los soldados mas endurecidos en las fatigas de la guerra ; ir rara vez en carruage, y marchar casi siempre á caballo al frente del ejército.

Con este valor varonil complacia á su esposo, y la fortuna la presentó ocasion de hacerle un servicio mas importante, cuando esta princesa tuvo la habilidad de tratar con los turcos que le tenian cercado en las margenes del Prut. Dióle Pedro an testimonio público de su reconocimiento, cuando trece años despues, viéndose acometido de una enfermedad que debia conducirle al sepulcro, hizo que la coronasen con una solemnidad suntuosa, apartándose en aquella ocasion de su acostumbrada parsimonia. Pero Catarina en medio de sus glorias tuvo la desgracia de no ser insensible á las amables prendas de un jóven gentil hombre de cámara, llamado Moens de la Cruz, que á las gracias de una estatura perfecta reunia las facciones mas nobles é interesantes. Pedro llegó á tener recelos de su esposa, la espió y sorprendióla al fin con el jóven en una conferencia, acaso inocente, aunque ciertamente indiscreta. En el primer arrebato de furor tuvo tentaciones de cortar alli mismo la cabeza al amante, á Catarina, y á la dama Balek, hermana de Moens y tercera de los amores de este; pero un sábio cortesano supo inspirarle por entonces sentimientos mas moderados. Moens y su hermana fueron acusados de malversacion en el gobierno de la casa de la emperatriz, y su crimen verdadero quedó oculto bajo la apariencia de otro crímen bien ó mal probado. El fué decapitado públicamente, hicieron sufrir á Balek la pena de cinco latigazos, siendo ademas desterrada; y á pocos dias tuvo Pedro la crueldad de llevar á su esposa al paseo, y hacerla pasar por la plaza donde estaba colgada de un poste la cabeza de lidad á contenerlos, aunque se apa-

aquel que ella habia amado. La princesa tuvo serenidad para dismular su dolor ; mas se puede cree que bubiese acabado con una muerte trágica, si hubiese vivido por mas tiempo el emperador, quien murió poco despues, pasando sa Catarina desde las angustias del temor de la muerte á ocupar el trono de la Rusia. Sin duda la hubiera apartado de él la última voluntad de su esposo, pero los agudos dolores que le atormentaron en 🙉 ultimos dias, no le permitieron us nifestar sus intenciones. En un instante de sosiego intentó escribir 🕹 gunos rengiones, pero solo se pudieron leer con claridad estas palabras, entregad todo. Menzikof que se habia apoderado de la fortales y del tesoro estando el czar en la agonia, y que habia atraido á 🛤 partido una gran parte de la noble za y del clero, sostuvo que la úlima voluntad del emperador era que se entregase todo á Catarias, y que babia declarado suficiente mente su intencion haciendo que la coronasen. No faitaron muchos que atestiguaron haber oido esto mismo de boca del príncipe al tiempo de espirar; en fin, el poder de que Menzikof estaba revestido no dió lugar á que nadie le contradijese: Catarina fué proclamada emperatriz, y el dichoso ministro ejerció toda la autoridad. El gobierno interior nada perdió de su fuerza, y las tropas descontentas recibieros cuanto el erario les debia atrasado. Los cosacos amenazaron al imperio con una rebelion, pero el nuevo gobierno supo acudir con tiempo, los apaciguó y los obligó a permitir en su pais la construccion de varias fortalezas destinadas en res-

rentaba serlo para reprimir las in- cido bien. « Era una muger airosa, cursiones de los tártaros. La princesa Ana primogénita de Pedro y de Catarina fué desposada con el duque de Holstein, con lo cual desafiaron el resentimiento del rey de Dinamarca; espantando la Rusia á este monarca con la grandeza de sus preparativos, al mismo tiempo que puso en sobresalto á la Inglaterra. A fines de su reinado habia instituido Pedro I la órden de San Alejandro Newiski, y Catarina confirió la primera condecoracion: Pedro habia formado el proyecto de una Academia de las ciencias y Catarina la creó y honró aquella institucion eligiendo acertadamente los individuos de ella. Era desconocida su familia; quiso tener una, y al efecto declaró por hermano suyo á un tal Skavronki, el cual suponen algunos que era verdadero hermano, por descubrimiento de Pedro I; pero lo cierto es que nadie tuvo noticia de él hasta el reinado de su pretendida hermana. Era un buen hombre, que dando á conocer su origen de simple paisano de la Lituania, conservó siempre un lenguage y un esterior grosero. Cuando pedian su proteccion respondia en mal ruso: Iré donde esta mi hermanita y la hablare de vuestro asunto. A poco tiempo de su advenimiento al trono cayó Catarina en un estado de languidez, producido segun algunos por un cancer, y segun otros por una úlcera en el pulmon. Cualquiera que fuese su enfermedad, es sabido que se agravó con el esceso repetido del vino de Tokais, y murió en 27 de mayo del año 1727 á los 37 de su edad. y los dos de su reinado. He aqui el retrato que ha dejado de ella el general Gordon que la habia cono-

» y bella; dotada de buen entendi-» miento, pero no de aquel talento » sublime y aquella viveza de ima-» ginacion que algunas personas la » atribuyen. El poderoso motivo » por el cual fué tan amada del » czar era su constante buen hu-» mor, pues nunca se la vió triste » ni cabilosa por un momento, per-» suasiva , favorecedora , y cariñosa » cou todo el mundo, jamas olvida-» ba su primera condicion. »

CATARINA II, emperatriz de Rusia, nació en 1729 y la pusieron el nombre de Sosia Augusta. Era natural de Stettin, donde se hallaba de gobernador su padre Cristiano Augusto de Anhalt Zerbst. Isabel emperatriz de Rusia la eligió por esposa de su sobrino Pedro, á quien la misma soberana habia nombrado sucesor suyo. La jóven princesa fué llevada á Moscow por Juana Isabel de Holstein su madre, y alli abrazó la religion griega tomando el nombre de Catarina Alexiowna que le fué dado por la emperatriz, y se celebró el enlace con gran pompa en 1º de setiembre de 1745. Catarina, que se hallaba entonces en la edad de 16 años, debió concebir la justa esperanza de ver un dia en su esposo uno de los mas poderosos soberanos de Europa y de Asia; mas por desgracia Pedro no tenia ninguna prenda amable : era un hombre de escaso y mal cultivado talento, y se entregaba á los vicios propios de un soldado apasionado al vino. Todas estas circunstancias hicieron pronto perder á Catarina la esperanza de hallar la dicha en el enlace que acabaha de contraer. Reducida en un principio á buscar una distraccion en el estudio, se puede

creer que los diez y siete años que tuvo que pasar en la tristeza y el tedio, contribuyeron no poco á desarrollar su talento y la fuerza y energia de su carácter. En medio de una corte, cuya soberana no trataba de cubrir con ningun velo los placeres que á lo menos hubiera debido tener secretos, no era posible que Catarina adquiriese una severidad de costumbres de que nada le ofrecia la imagen. Entre los amigos de Pedro, que de dia en dia se mostraba mas indiferente con la princesa, se distinguia por su talento y sus gracias personales el jóven gentil hombre de cámara, conde Soltikoff, quien llamó la atencion de la aburrida esposa, y en el tiempo de su intimidad con él, nació Pablo que subió despues al trono por muerte de su madre. Fuese desgracia ó fortuna, Soltikoff encargado sucesivamente de diversas embajadas, se vió obligado á vivir en las cortes estrangeras; y tal vez la ausencia empezaba ya á borrarle en el corazon de Catarina, cuando se presentó en la corte un jóven polaco de gallarda estatura, rostro amable y talento despejado : tal cra acmel Estanislao Augusto Poniatowiski célebre por su alta fortuna y por las desgracias que esta le llevó consigo. Desde el mismo dia en que el jóven Poniatowiski se presentó en la corte atrajo ácia sí las miradas de la gran duquesa y en breve llegó á ser una inclinacion irresistible la impresion primera. No se ocultó á la perspicacia de la emperatriz Isabel aquella inteligencia amorosa, mas tampoco pareció serle desagradable, antes bien por recomendacion suya nombro Augusto III embajador de Petersburgo al feliz Poniatowiski. Nadie en Rusia,

ni aun el mismo gran duque persaba en turbarle en su intimidad con la gran duquesa : pero á distancia de setecientas leguas de ali se concibieron temores y sobresaltos, y se ocuparon en disolveria. La Francia que entonces estaba en guerra con la Gran-Bretaña, scibaba de contraer una íntima alianza con el Austria y habia hecho entrar en ella á la Rusia. Poniatowiski en estrechas relaciones con el caballero Wiliams embajador de la corte de Londres, se mostraba de cidido partidario de la Inglaterra, y no se dudaba que haria entrar en sus opiniones á la gran duquesa Catarina. De este modo, mientras que Isabel, que no sabia hacerse obedecer cual debiera, servia de buena fé à los intereses de los aliados, tenia cerca de sí, en el partido contrario á su heredero, amigo del rey de Prusia, y á la gran duquesa amiga de los ingleses: circunstancia que el embajador de Francia en Rusia se apresuró á poner en conocimiento de su corte; y Luis XV que tenia un gran ascendiente en el ánimo del rey de Polonia, pidió y consiguió fácilmente que fuese llamado á Varsovia el primcipe Poniatowiski. La gran duquesa derramó al principio muchas lágrimas, pero no tardó en hacer nueva eleccion para consolarse de aquella perdida. Habian transcurrido ya muchos años cuando por muerte de Isabel ascendió Pedro III al trono imperial, y este fausto acontecimiento no hizo mas que aumentar la indiferencia recíproca entre ámbos esposos. La ambicion de reinar, reunida al temor de encontrar en Pedro III un tirano implacable, de terminó al fin á Catarina á poner en práctica todos los medios imagi-

nables para arrojarle del trono. Formóse pues una conjuracion en el seno del retiro de Peterhoff, donde la nueva emperatriz se manifestaba ocupada unicamente en ocultar ó disimular sus disgustos y sus amores. Dirigió esta maquinacion el conde Panin, la princesa Daschkoff muger de un genio atrevido y emprendedor, y Gregorio Orloff, jóven oficial de la guardia del emperador, desconocido en la corte, y que habia sucedido á Poniatowiski en la intimidad de Catarina. Hacíase Pedro III mas odioso de dia en dia á los rusos por su especie de idolatria á las costumbres y la disciplina de los prusianos, por un carácter sin nobleza, y por una conducta y unas miras políticas que no dejaban esperanza de prosperidad en su reinado. Todos aquellos que despreciaban el carácter del nuevo emperador, todos cuantos aspiraban al favor de la emperatriz, y que esperaban progresar y ganar con una madanza, todos se hicieron ciegos partidarios de Catarina. En medio de las costumbres amorosas y voluptuosas de la corte la idea de conspirar á favor de una muger jóven, hábil y amable, daba á la rebelion misma un aspecto caballeresco que hacia desaparecer de ella lo odioso, y que seducia á la juventud de la nobleza. Estaba no obstante la conspiracion á punto de ser descubierta, y uno de los conjurados habia sido encerrado en una cárcel, cuando los principales cabezas resolvieron dar el golpe. Catarina advertida del riesgo, sale de Peterhoff á media noche, hace una parte del viage en un carro, y aparece en Petersburgo, donde todo se preparaba para proclamaria soberana. Las tropas estaban ganadas,

y el pueblo seducido por los conjurados se agolpaba para salir alborozado al encuentro del nuevo régimen. Estalló la conjuracion en la noche del 8 al 9 de julio de 1762, y en el transcurso de algunas horas una revolucion que se acabó casi sin obstáculos, puso á Catarina al frente del imperio de la Rusia. Los mismos conjurados quedaron como atónitos al ver el feliz éxito. Se ha elogiado mucho la moderacion de. que hizo uso Catarina á consecuencia de aquel suceso, pero ella tenia. que perdonarse á sí misma muchos agravios, y todo rigor inutil hubicra bastado para que perdiese la popularidad de que tanta necesidad tenia. La muerte de un solo hombre pareció ser necesaria y Pedro III sué degollado en la cárcel, donde le habian encerrado los conspiradores, y á lo menos con el consentimiento de Catarina (V. Orloff.) Habia hecho grandes promesas al tiempo de su advenimiento al trono, y á fin de acallar las murmuraciones á que dió motivo la muerte de Pedro III, y consolidar al mismo tiempo su autoridad reciente, trató ante todas cosas, de corresponder á las esperanzas que habia infundido en sus súbditos. Lisonjeó hábilmente la vanidad de la nacion, aparentó un grande ascoto a la religion y á sus ministros, y se hizo coronar con gran pompa y aparato en Moscow. En los primeros meses de su reinado se ocupó en fomentar la industria y la agricultura, y en crear una marina formidable; espidió últiles reglamentos para la recta administracion de justicia, y hubiera hecho olvidar tal vez los medios violentos que le sirvieron de escalon para subir al trono, si so hubiese limitado a mejorar la

suerte de sas súbditos, y sino hubiese tenido mas que la noble ambicion de civilizar, en vez de estender y engrandecer un imperio barbaro, y ya sin límites. Al año siguiente de la revolucion de 1762, precisó á los pueblos de la Curlandia á despedir á su nuevo duque, Cárlos de Sajonia, y á volver á liamar á Biren que solo habia dejado entre sus súbditos el recuerdo de sus crueldades. Asi intentaba Catarina hacerse la árbitra violenta de sus vecinos. Ocurrió el fallecimiento de Augusto III rey de Polonia, y este incidente la presentó una ocasion de ejecutar sus proyectos ambiciosos. Empleó pues sus hábiles embajadores, y sus armas poderosas para hacer coronar en Varsovia á uno de sus primeros amantes Estanislao Poniatowiski, confiada en que este nuevo monarca seria adicto á sus planes é intereses; nada debia temer en realidad, particularmente de un príncipe cuyo débil carácter conocia muy bien, y que por un efecto de la opisicion misma que habia hallado entre sus compatriotas, hacia creer que en la Polonia habria continuas turbulencias durante su reinado. Mientras que Catarina daba un príncipe de su eleccion á los Polacos, el número de descontentos se aumentaba cada dia en su imperio, y se tramaban muchas maquinaciones en Moscow, y en Petersburgo. El jóven Ivan desde lo interior de su calabozo reanimaba las esperanzas de los conspiradores, y su nombre era una senal de reunion para todos aquellos que se quejaban del reinado de Catarina. Fué asesinado repentinamente aquel príncipe en la fortaleza de Schluttelbourg donde estaba encerrado, y aunque esto aumentó mas

y mas las murmuraciones contra Catarina, al fin se desvanecieron los proyectos de sus enemigos. La corte de la emperatriz solo fué turbada por algunas intrigas en que el galanteo se mezclaba con la politica, y que solo tenian por objeto la desgracia ó el reemplazo de un favorito. Desde el seno de los placeres y de las fiestas que daba Catarina, durante algun tiempo se ocupó esta princesa en reformar la legislacion de sus estados. De órden suya se reunieron en Moscow diputados de todas las provincias, y en aquella asemblea se abrió la sesion con la lectura de unas instrucciones traducidas en lengua rusa, y cuyo original escrito en francés, y casi todo de mano de Caterina, ha sido despues archivado en la biblioteca de la academia de Petersburgo. En tanto que la mayor parte de los diputados aplaudian la obra de la emperatiz, los diputados samoyedos se contentaron en pedir leyes que contuviesen la codicia de los gobernadores que se enviaban a su pais. Tantas naciones reunidas no podian entenderse y recibir las mismas leyes. Desde las primeras sesiones se habia tratado de dar la libertad á los paisanos, pero esta sola proposicion podia ser la señal de una revolucion sangrienta, y Catarina que asistia á las discusiones en una tribuna separada, se apresuró á despedir unos legisladores á los cuales no faltaba mas que una ocasion oportuna para convertirse en facciosos. Los diputados antes de separarse dieron á la emperatriz el título honorífico de madre de la patria. La Europa creyó ver una nueva Semiramis, y parecia repetir con cierto filosofo.

Del norte recibimos hoy las luces.

La mayor parte de los soberanos cumplimentaron a Catarina por medio de embajadores : el rey de Prusia la ponia en sus cartas entre Licurgo y Solon; preconizaron en fin su nombre todas las trompetas de la fama, y esto era quiza cuanto ella deseaba. Mas no eran aquellas vanas tentativas de legislacion lo que mas ocupaba la mente de Catarina: alimentaba en secreto el designio de avasaliar todas las potencias del norte : acababa de aliarse con la Inglaterra, y pedia ya á la Polonia muchas de sus provincias ocupadas por las tropas rusas. El gabinete de Versalles que tuvo noticia de sus provectos, trató de formar en Polonia un partido contra la Rusia, pero solo hizo uso para esto de medios insuficientes, prometiendo socorros que no dió, y suministrando asi nuevos pretestos á la emperatriz para llevar á cabo sus planes. Para contener la ambicion de Catarina se puso en práctica otro medio que terminó tambien redundando en benesicio de los rusos. Por último se consiguió empeñar á la Puerta en que declarase la guerra á la Rusia, y en esta lucha perdió el viejo imperio otomano la reputacion de poder y de grandeza que habia conservado en Europa : los turcos fueron derrotados; muchas de sus provincias invadidas; el pavellon victorioso de los rusos se presento en los mares de la Grecia, y en las orillas del Neva se formó el proyecto caballerezco de hacer revivir las repúblicas de Esparta y de Atenas para oponerlas á la Puerta Otomana. En medio de sus victorias contra los turcos prosiguió Catarina sus proyectos contra la Polonia, y temiendo la opisicion de las potencias europeas, asoció á su política las

cortes de Berlin, y de Viena, que firmaron en 1772 el famoso tratado de particion : á la Rusia le tccaron las provincias de que formó los gobiernos de Polotsk y de Mohilow, y Catarina se reservó la influencia esclusiva sobre la Polonia con la garantia de la constitucion polaca, y de lo que quedaba á la república de su antiguo territorio. Al año siguiente del repartimiento de la Polonia se firmó la paz en Kainardsi , entre la Rusia y la Puerta Otomana, y Catarina solo conservó de sus conquistas á Azof, Taugarok y Kinburn; pero hizo que la concediese la libre navegacion del mar Negro, y la independencia de la Crimea. Por esta independencia, que era ilusoria, la Crimea llegó á ser en esecto dependiente de Catarina. Esta paz tan venturosa para la Rusia, tenia tambien otra ventaja cual era la de ser muy oportuna. En el. tercer año de la guerra habian sido destruidas por la peste Moscow y otras muchas ciudades, y casi al mismo tiempo un aventurero, llamado Pugatschef que tomaba el nombre de Pedro III habia conseguido sublevar muchas provincias de la Rusia oriental. La paz con los turcos, y los acontecimientos que la habian precedido, no impidieron que el pueblo y la corte fijasen la atencion en un nuevo favorito de la emperatriz. Era este Potemkin, que habiendo representado durante muchos años un papel muy importante, ejercia entonces en el ánimo de Catarina el mismo ascendiente que Gregorio Orloss, y manejaba con ella las riendas del imperio. El sué quien acabó de sojuzgar la Crimea, quien hizo de ella una provincia rusa, y ensanchó los límites de la Rusia hasta mas alla del Caucaso.

En tanto que Catarina dilataba asi las fronteras de su imperio, quiso tambien mostrarse en las provincias sublevadas por Pugatschef, y se la vió hacer en el Volga, y despues en el Boristenes una navegacion tanto mas lisongera para ella, cuanto no carecia de peligros, pues buscaba ocasiones de admirar con su valor á cortesanos tímidos, al mismo tiempo que sus mismos aulicos miraban como un medio á propósito para hacer la corte á su soberana el aparentar algo de poltroneria. Para entretener los largos ratos de ocio ó de descanso de aquel viage, distribuyó á los señores mas ilustrados de su corte los diversos capítulos del Belisario de Marmontel, encargándoles que los tradujeran, y se reservó para sí misma uno de ellos. Esta obra la facilitó ocasion oportuna de demostrar la alta proteccion que concedia á los llamados filósofos. Habia espedido el arzobispo de Paris un edicto contra la obra original, y por lo mismo quiso Catarina que la traduccion fuese dedicada al arzobispo de S. Petersburgo. Viéndose ya dominadora de la Taurida deseó conocerla, para lo cual habia sido estimulada por Potenikin, cuyo intento era hacer de aquel viage una larga marcha triunfal; y los filósofos no perdieron entonces la ocasion de aŭadir nuevo brillo á la gloria de su admiradora. Voltaire siendo el precursor de todos los demas, anunció que la nueva Semiramis iba á arrojar á los turcos de Constantinopla, y en un camino de cerca de mil leguas, no se veian mas que fiestas, decoraciones teatrales, transformaciones y cosas que parecian encantamientos; ardian hogueras en ambos lados del camino, é iluminaciones en las ciu-

dades; veiánse en medio de campos desiertos varios y hermosos palacios que habian de ser habitados por un solo dia, y lugares, y ann ciudades nuevamente formadas en las soledades por donde los tártaros habian conducido poco antes sus rebaños. Por todas partes presentaba una uumerosa poblacion la la imagen de la comodidad y de la dicha; por donde quiera que 🕿 tendia la vista se oian cantos, ≈ veian danzas y homenages de cien naciones diferentes que salian presirosas al encuentro á su soberana. Habia en todo esto ficcion y verdad. Catarina veia de lejos ciudades y tugares de los cuales solo existian las tapias esteriores, y de cerca un pueblo numeroso que corria de noche para ir á presentarla mas lejos un espectáculo semejante al dia siguiente.Catarina fué visitada en 🛤 tránsito por dos soberanos, el rey de Polonia Estanislao Augusto, que se presentó mas amable que nunco, y que no siendo ya amado solo mereció una acogida lisongera y vanas promesas; y José II emperador de Alemania, que mirado entonces como uno de los mas poderosos soberanos de la Europa, dió mas esplendor al triunfo de la altiva soberana, aparentando ser únicamente el mas ilustre de sus cortesanos. Cuando la emperatriz leyó en un arco triunfal levantado en la ciudad de Cherson esta inscripcion que anunciaba el objeto del viage diciendo : Aqui esta el camino de Bizarcio. José renovó la promesa que babia hecho en la entrevista de Mohilow de ayudar á la emperatrizen la ejecucion de sus proyectos. Cast al mismo tiempo trabajaban en sucitaria una guerra doble, dos córtes que se habian manifestado amigas de la Rusia. Habia muerto Fe-| primeras en manifestar el desco devico II; Federico Guillermo su sucesor se acordaba de haber sido mal recibido de Catarina en ocasion de un viage que hizo á Petersburgo, y el gabinete de Londres no podia perdonar á esta princesa el haber firmado un tratado de comercio con la Francia poco antes de emprender su marcha a la Taurida. Ambas córtes se unieron para empeñar á la Puerta Otomana á que tomase las armas contra la Rusia; y abriéndose la campaña fueron los turcos desgraciados en esta guerra como en la precedente. Es de presumir que por último hubieran sido arrojados de la Europa, si Catarina hubiese tenido su tesoro en mejor estado, y si no se hubiese visto amenazada por muchas potencias cristianas. Firmóse la paz en Yasi en 1792, quedando Catarina en posesion de Otschakof, y de todo el pais situado entre el Bog y el Duiester. Mientras que la Rusia estaba ocupada en combatir á los turcos, Gustavo III se puso en campaña amenazando por un momento á Petersburgo, y al cabo de dos años de una guerra en que suecos y rusos pelearon con éxito vario y siempre con valor, se celebró en Werola en 29 de agosto de 1790 una paz que en nada alteró los límites de ambos estados. Todas las guerras suscitadas á la Rusia parecian haber aumentado su preponderancia política, y debian redoblar la ambicion de Catarina. La influencia que se habia reservado en la Polonia, despues de la primera particion, se parecia mucho á una soberania, y desagradaba no poco á los polacos, al mismo tiempo que inspiraba zelos á las poten-

de repartirse lo que quedaba de territorio de la republica. El Austria, y particularmente la Prusia empeñaron públicamente á los polacos en defender su independencia, á fin de obligar á Catarina á que tomase un partido decisivo. La emperatriz titubeaba todavia; pero al fin cedió á las intrigas de sus favoritos, que esperaban tener en Polonia un gran número de paisanos, y enviaban emisarios á Varsobia para sosegar los ánimos y acalorar á los oradores de la dieta contra la emperatriz. Cada mañana ponian á la vista de Catarina las gacetas que babian hecho componer ellos mismos, y en las cuales se vomitaban injurias las mas groseras contra esta princesa. Catarina hizo lo que se deseaba, y acabó de destronar á Poniatowiski a quien ella misma habia hecho rey. Decretose entre el rey de Prusia y la emperatriz un nuevo repartimiento de la Polonia en 1792, y el año siguiente perdió hasta el nombre aquella nacion entera definitivamente repartida entre aquellos dos soberanos, y el Austria. Algun tiempo despues unió á su imperio la Curlandia, la Samogitia , la Semigalla , y el círculo de Pilten. En aquella época la revolucion, que habia estallado en Francia, amenazaba mudar la faz de la Europa, y Catarina aunque vió con horror aquel trastorno, en lo interior de su corazon esperimentaba cierto placer de ver á las potencias meridionales y en particular á la Francia, conmovidas por unas turbulencias de que la historia no ofrecia ejemplo alguno. Acogió generosamente á muchos emigrados, y les cias copartícipes, que sueron las hizo grandes promesas aunque no

tenia intencion de cumplirlas. Se insurreccionó la Polonia en 1794 y los últimos esfuerzos de los polacos para recobrar su independencia fueron mirados por Catarina como uno de los primeros efectos de la revolucion francesa. El degüello de Raya, y la ruina entera de muchas provincias (V. Souvarow) acabaron de sojuzgar aqual desgraciado pais que la Europa hubiera debido apresurarse á defender, y que debia presentar como una barrera á las invasiones de los rusos. Catarina acababa de comenzar contra la Persia una guerra que aun no estaba señalada con niugun acontecimiento notable, y si se cree á algunos historiadores, alimentaba el proyecto de restablecer el imperio del Mogol y de destruir la dominacion inglesa en Bengala, cuando fué acometida de una apoplegia horrorosa, que la precipitó en el sepulcro, en 9 de noviembre de 1796. Dicese que su muerte fué una de las mas terribles. Una tarde que jugaba á los naipes con sus damas y sus favoritos, se levanta de repente y entra en un aposento inmediato. Su larga ausencia pone á todos en cuidado, atrévense á entrar en el cuarto, y encuentran abiertas todas las puertas escepto la de un gabinete. Contiene á todos el respeto, mas por último llaman á la emperatriz, y nadie responde, empujan la puerta que al principio se resiste y redoblando los esfuerzos al fin se abre : ven tendido en el suelo un cuerpo, cuyos pies atrancaban la puerta, y reconocen á Catarina pálida, desmelenada, y forcejando contra la muerte. Falleció esta princesa á la edad de 67 años, y al cabo de un reinado de treinta y tres y medio. Catarina ha sido juzgada de diversos

modos por los historiadores : los unos ban elogiado sus prendas con exageracion; los otros la han representado como una princesa cruel, ambiciosa y disimulada. Esto no obstante, siempre era para ella us objeto de alabanza y de vituperio á un tiempo mismo el haber sido llo rada de todos los que eran adictos á su servicio, y gozaban de su intimidad, y de aquellos que babia asociado á su ambiciou , y se haban aprovechado de los abusos de 🕮 reinado. Los unos la lloraban sinceramente ; los otros ternian un nue vo reinado donde sus crímenes no dian ser castigados. Durante su vida se la comparaba á Semírams, sin pensar, que la reina de Babilonia habia hecho que pereciese 🙉 esposo. Mostró Catarina algunas veces todas las debilidades propias de una muger, y frecuentemente h firmeza y el carácter de un gran príncipe. Tuvo dos pasiones que fueron inseparables de ella : la del amor, y la de la gloria. La primera fué un manantial de escandalos para sus súbditos, y la segunda cos la que turbó no pocas veces el reposo de la Europa, la hizo preferir un vano esplendor á una fama duradera. Preciso es convenir, no obstante, en que fué mas reservada que la emperatriz Isabel en sus amores. En medio de sus intrigas amorosas desplegó un arte poco ∞ mun, cual fué el de contener à sus amantes los unos por los otros, depedirlos, volver á llamarlos oportunamente, y emplearlos con fruto en sus proyectos políticos. En lo demas, las intrigas de sus favoritos, los placeres, los disgustos, los 🚥 redos amorosos, jamas la hicieros perder de vista sus planes de ambicion : daba á un tiempo citas é

sus amantes, y trabajaba con sus ministros; al mismo tiempo que enviaba un mensage amoroso á un oficial de sus guardias, escribia una carta filosófica á Voltaire, ó al rey de Prusia, y firmaba la órden de atacar á los turcos ó de invadir la Polonia. Ambiciosa de fama, lisongeaba á todos los escritores de alta reputacion con la esperanza de ser lisongeada en retribucion por ellos en sus escritos. Aunque amaba poco á la Francia, de la que era envidiosa, y aunque contrarió algunas veces los designios de aquella nacion, los franceses eran para ella lo que los griegos para Alejandro : tenia en Paris un agente literario; invitó repetidas veces á Voltaire á que se estableciese en sus estados, y aun llegó á proponer á Alembert que fuese a Petersburgo a concluir la Enciclopedia, y encargarse de la educacion del gran duque su hijo. A fuerza de agasajos logró lo que deseaba, y la Europa literaria la colocó en el número de los mas grandes monarcas. Se debe confesar que habia merecido una gran parte de los elogios que la daban, pues habia hecho memorable su reinado con instituciones y monumentos útiles. Algunos de sus edictos habian favorecido al comercio y reformado la legislacion : fundó hospitales y ciudades, é hiso abrir canales : de órden suya emprendió Pallas un viage á muchas provincias, cuyos recursos y producciones se ignoraban, y Blumager y Billings recorrieron el uno el Archipielago del Norte, y el otro el Oceano Oriental hasta las costas del Japon. Se formaron bajo sus auspicios algunos establecimientos de educacion, y ella misma se ocupó algunas veces en la reforma de los abusos en la ad-

ministracion, en el órden juicial, y en la imposicion de contribuciones; pero frecuentemente se distrajo do sus proyectos de mejoras, y no tuvo la firmeza necesaria para hacerse obedecer y acabar el bien que habia empezado. Impaciente de gozar de su gloria, todo lo quiso improvisar, hasta la civilizacion; y bajo sus leyes fué corrompida la Rusia, sin dejar de ser barbara. El imperio ruso poco floreciente en lo interior, se vió siempre amenazado por fuera y su emperatriz parecia que solo buscaba su esplendor en las empresas formadas contra la Europa. Antes de la muerte de Catarina, muchos de los monumentos de su reinado parecian ya ruinas; legislacion, colonias, educacion , institutos , manufacturas , edificios, canales, ciudades y fortalczas, todo habia sido comenzado y abandonado sin estar concluído. Esta mania de Catarina de bosquejarlo todo sin acabar nada, está bien caracterizada por unas espresiones de José II. Durante un viage à la Táurida, invitó la emperatriz á aquel principe à que pusiera la segunda piedra de la ciudad de Ecatherinoslaw, cuyo primer sillar acababa de poner ella misma con grande ceremonia, y José al tiempo de su regreso decia : « He terminado » un gran negocio en un dia con » la emperatriz de Rusia : ella ha » puesto la primera piedra de una » ciudad; y yo la última » Catarina ambicionaba tambien la gloria literaria; y la publicacion de las obras del rey de Prusia la sugirié la idea de poner su nombre al freute de alguna obra de mérito; mas por ultimo abandonó este proyecto. Exiten de esta emperatriz las obras siguientes. 12 Antidoto o Refutacion

··•

del viage d Siberia por el abate Chappe, impreso a continuacion de esta obra, en la edicion de Amsterdam, Rey 1769 á 71, seis tomos en 12. 2ª El Czarowitz Chlore, compuesto en ruso y traducido en francés por Formey bajo este titulo: El Czarowitz Chlore, cuento moral de mano imperial y soberana, Berlin 1782 en 8. 31 Institucion para la comision encargada de redactar el proyecto de un nuevo codigo de leyes; Petersburgo 1765 en 8; id. en francés, latin, aleman y ruso 1770 en 4; en ruso y en griego vulgar en 8. En esta obra se encuentra casi entero el Tratado de los delitos y de las penas, de Becaria. 4ª Correspondencia con Voltaire, etc. 5ª Composiciones teatrales. 6ª Oleg, drama histórico, traducido en francés del original ruso de Derschawin. 7ª Cartas d Zimmermann, en los archivos literarios, tomo 5º. 8.ª Muchos escritos en aleman y en ruso, sobre los cuales se puede consultar la Alemania sabia, de Mensel. Mr. Casterá ha escrito la vida de Catarina II, 1798, tres tomos en 8 6 custro tomos en 12. Un comerciante de Petersburgo, llamado Romano Beuchez propuso en 1797 un concurso, cuyo premio era una anedalla de oro por la mejor oda que se publicase sobre la muerte de Catarina II.

CATHELINEAU (Santiago). En 1795, á consecuencia del decreto de la convencion de Francia para una leva de trescientos mil hombres, se sublevaron contra aquel gobierno tiránico muchos pueblos de Anjou, del Poitti, y de la Bretaña. Habiéndose reunido los jóveses en S. Florencio, punto donde se tialia de celebrar el sorteo.

todos unánimes se decidieron á no obedecer, por lo cual fueron amenazados, la tropa hizo fuego y se trabó una lid sangrienta. Los mezos lejos de acobardarse pusieron en fuga à las autoridades y los gendarmes, saquearon la casa consistorial. y despues sin premeditar, pensando únicamente en la terrible venganza que acababan de escitar, se volvieron tranquilamente á sus casas. En la aldea de Pinenmage, cerca de S. Florencio, vivia un paisano mercader de lanas llamado *Cathelineau* ; era un hombre de unos treinta y cuatro años, respetado de toda la comarca por sus buenas costumbres y su carácter. Estaba casado y no le comprendia la ley del reemplazo, razon por la cual se hallaba tranquilo en su casa, cuando fueron á contarle lo que habia pasado en S. Florencio. Conoció inmediatamente las fatales consecuencias de aquel motin, resolvió reparar aquella imprudencia tomando un partido violento, y sin escuchar los ruegos de su muger que trataba de disuadirle de su proyecto, se apresura á reunir los habitantes de la aldea, y les habia con energia del castigo que les espera, sino se sublevan abiertamente. Tenia Cathelineau un grande ascendiente en el ánímo de sus camaradas; los jóvenes escuchando todos su voz le creen y toman las armas : marcha á otro pueblo, toca á rebato, persuade á aquellos como habia persuadido á los primeros, y cuando su gente se componia ya de unos cien hombres, ataca atrevidamente un puesto militar, le ocupa y se apodera de un cañon : al dia siguiente se presenta delaute de la ciudad de Chemillé, y la toma tambien sin embargo de estar

guarnecida de doscientos hombres! y tres piezas de artilleria. Sin que el estruendo del cañon atemorizase aquellos paisanos, inmediatamente que la luz de la mecha indicaba una descarga, se echaban en tierra para evitar su estrago, volvian á levantarse inmediatamente, avanzaban en tanto que cargaban otra vez la artilleria, y atacando asi alternativamente llegaban á la bateria y peleaban con los artilleros cuerpo á cuerpo. La tropa de Cathelineau, despues de haberse reunido á algunos otros habitantes de los pueblos comarcanos que tambien se habian insurreccionado, se atrevió á atacar á Chollet ciudad principal del pais, y logró arrojar de alli á los republicanos. Esta insurreccion llegaba á ser ya tan imponente, que los sublevados quisieron clegir entre ellos sus geles superiores, y fueron á huscar en sus quintas á Bonchamp, y de Elbée, y los obligaron, digámoslo asi á ponerse al frente de aquella insurreccion; pero Cathelineau y Stofflet, siendo los primeros que habian conducido á sus compañeros á la victoria, fueron mirados siempre como los principales campeones del ejército que ellos mismos habian ereado, y que á consecuencia de esta novedad en el mando, fué al principio menos feliz de la que habia sido bajo las órdeues de ambos caudillos. Los insurgentes perdieron casi todo el territorio de Anjou, y fueron arrojados hasta el Sevre; pero Laroche Jaquelein tuvo por su parte el acierto de acudir oportunamente al socorro de los Angevinos, y entonces empezaron los grandes sucesos del ejército vendeano, haciendo la insurreccion pre- Saumur 4 Nantes, ciudad que ba-

gresos decisivos, y abrazando un pais estenso. Entre todos los caballeros que se habian alistado apresuradamente en aquel ejército, continuó Cathelineau siendo el objeto de la general estimacion, y nadie merecia mayores consideraciones. Tenia una elocuencia persuasiva, una inteligencia estraordinaria de la guerra , el talento de saber dirigir à los paisanos, y el de hacerles tambien ejecutar cuanto convenia que ejecutasen. Estos le tenian una veneracion estraordinaria, á causa de su piedad y sus costumbres religiosas, tanto que le llamaban el Santo de Anjou, y se ponian cerca de él en las lides siempre que podian, creyendo que ninguno podia ser herido estando al lado de un hombre de tanta santidad. Despues de la toma de Saumur, en el momento mismo que los vendeanos se hallaban en el colmo de su corta prosperidad, Lescure uno de los geses mas sábios propuso que se uombrase un general, y se estableciese el buen orden, en un ejército que se habia hecho ya tan respetable; pues hasta entonces solo algunos paisanos habian marchado á la pelea, siguiendo á unos hombres en quienes tenian confianza, y que adictos á la misma causa, se ponian de acuerdo entre ellos sin tener autoridad unos sobre otres : bajo este sistema habian alcanzado no obstante admirables victorias. Anadió Lescure que daba su voto a Cathelincan, y esta eleccion fué ratificada con aplausos por todos los demas geles; y aunque el nuevo general se manifesté al principio come confuso y sorprendido, á pesar de esto no pudo negarse al voto general, y conduja el ejército vendeano desde

bian de atacar, de acuerdo con Charette, comandante de los insurgentes del bajo Poiteau : pero esta espedicion fué mal combinada. Hacia ya algunos dias que estaban en campaña los paisanos, cuando se emprendio la marcha desde Saumur, y su ardor se entibiaba siempre que era preciso que pasasen una semana léjos de sus barracas, y de sus familias : algunos gefos estaban ausentes, ya curandose sus heridas, ó ya ocupados en otros puntos, de lo cual resultaron desavenencias, y se cometieron faltas al tiempo de atacar al enemigo, mientras que la defensa de este fué mas sostenida y valerosa. Durante un dia entero, que lo fué el 29 de junio de 1793, los vendeanos, trataron con obstinacion de penetrar en la ciudad, y no pudieron lograrlo, siendo constantemente rechazados. En vano trataban los geses de inspirar mas ardor y denuedo á los paisanos, en vano se arrojaban sin cesar en medio del fuego, pues nunca podian determinar un movimiento decisivo. Cathelineau despues de haber hecho todo el dia esfuerzos los mas héroicos, cayó en tierra de un balazo con sentimiento universal de su ejército que ya ascendia á ochenta mil hombres. Habia sido muerto tambien Fleuriot comandante de la division de Bonchamp. Los vendeanos se desalentaron, su ejército se dispersó; abandonó la orilla izquierda, y atravesó el Loira llevándose á su general que fué trasladado á S. Florencio: tenia un brazo roto; se manifestó la gangrena en la herida, y solo sobrevivió dos dias á su desgracia. La numerosa familia de Cathelineau habia seguido sa ejemplo tomando partido en la insurreccion. Uno de sus hermanos despues del paso del Loira, se puso al frente de una partida y se distinguió en varias acciones hasta que murió r otros dos hermanos, cuatro cuados, y diez y seis primos de Cathelineau murieron tambien con la armas en la mano. Este valeros caudillo dejó una viuda pobre, y un hijo á quien la celebridad de su padre no ha sacado de un estado oscuro.

CATILINA (Lucio), entraba en la edad de la adolescencia cuando Roma se veia entregada á los furores de Mario y de Sila. Der cendia de una familia patricia; y haciéndose partidario de aquel último dictador contribuyó á sa victoria y aun mucho mas á 🗪 proscripciones. El homicidio, el incendio y la rapiña fueron los primeros egercicios y los únicos place res de su juventud, fomentados por la debilidad de los patricios, que no se atrevian á oponerse abiertimente á unas violencias que comprometian su reposo. Sila fatigado de proscribir lo estuvo muy prente de dominar, y los romanos á quienes quiso entonces dejar exentos de su yugo, se creyeron libres otra 🕬 pero dejaron lnego traslucir lo mucho que las guerras civiles habian propagado una corrupcion , que desde un siglo antes trastornaba les leyes pervirtiendo las costumbres Ensoberbecidos nuevamente cuando se envilecian con sus vicios, se ocupaban en sojuzgar á todas las naciones conocidas, como si quisieran librarse asi de su desprecio. Mas todo zozobraba en lo interior de 🕨 república : el poder de los grandes cimentado mas bien por las crueldades de Sila que por sus institucio nes, menguaba de dia en dia es medio del decaccimiento de su gro-

sero epicurismo : los jóvenes patricios, impacientes de cousumar ó renovar su ruina, eran los primeros acusadores de la avaricia de sus padres, y los plebeyos mantenidos á espensas de la economia pública, dejando á cargo de los esclavos el trabajo y la industria, y á los libertos las nobles y puras ocupaciones de las artes, iban desde los feroces espectáculos del Circo al tumulto del Foro: los menos viciosos caian en los lazos de la lisonja, y los demas eran cohechados. En tal república adquirió Catilina una influencia estraordinaria. Aunque la historia no refiere circunstanciadamente sus servicios militares, bajo aquel aspecto todo da indicios de que no habia degenerado de los Sergios, sus nobles ascendientes; siendo el romano mas peligroso, desde que reunió á sus vicios la artimaña y el embuste. Mientras que derramaba todo género de venenos en el corazon de los jovenes, sorprendia al austero Catulo haciendose mirar de este con cierto interes y estimacion. Tan diestro en engañar á los personages virtuosos como en intimidar á los hombres débiles, y en comunicar su audacia á los perversos, hizo que no tuviesen efecto dos acusaciones jurídicas intentadas contra el. La una recaia sobre un trato criminal que tenia con una vestal, pero los romanos ya no esperimentaban entonces una indignacion verdadera por un género de sacrilegio en que sus autecesores creian ver calamidades para la república. La otra acusacion versaba sobre enormes exacciones que habia hecho durante su proconsulado en Africa. Era su acusador aquel mismo Clodio que despues fué el azote del estado, pero lestis nuptiis fecit.

este mismo ciudadano satisfecho de haberse echo temer del hombre mas terrible, desistió por último de proseguir el proceso y quedó este nulo. Sospechábanse de Catilina etros crímenes aun mas odiosos. El enlace que contrajo con Aurelia Orestila habia levantado su tortuna. Segun algunos, casándose con ella, se habia casado con su propia bija, fruto de uno de sus numerosos adulterios, y segun otros habia facilitado los medios para este matrimonio envenenando á su primera muger. Aun se añadia que repugnando Aurelia casarse con él porque tenia un hijo de su primer enlace, el mónstruo le degolló quitando asi el estorvo. Salustio ha repetido y confirmado en cicrto modo esta horrible acusacion; (\*) mas la espresion satis constat de que usa en este caso, no parece un testimonio suficiente cuando se trata de un parricidio. Catilina habia llegado á ser no obstante el gefe de una coligación, cuyo objeto y cuyos medios es oportuno caracterizar. Esta coligacion formada de hombres de un ilustre nacimiento, jóvenes y conocidos todos por su audacia, pero acosados de acreedores y sin honra, tenia por objeto el ocupar los consulados, las pretorías y demas altos empleos, asegurando por tales vias la impunidad de las exacciones que se proponian cometer. Es muy raro que los hombres mas disolutos pudiesen formar entre ellos una sociedad poderosa, sin cohonestarla siquiera con algun pretesto del bien publico: pretestos que no faltaron en verdad á las facciones de los Gracos, ni á

(\*) Necato filio vacuam domum scelestis muptiis fecit.

otras mas terribles, cuales fueron | las de Mario y de Sila. La coligacion de que hablamos tenia un fin que los conspiradores no confesaron jamas entre ellos, pues se fundaba en el latrocinio, y asi es como Roma se veia amenazada de ser en la cumbre de su poder una guarida de bandidos, como lo ha-Lia sido en su cuna. Las relaciones que Catilina tenia con las bandas veteranas de Sila le daban la principal autoridad ann en medio de tantos hombres perversos, y valiéndose de los veteranos de la proscripcion tenia atemorizadas las ciudades vecinas de Roma, y á la misma Roma. Recurria al mismo tiempo al auxilio de los plebeyos mas viles y mas turbulentos; apartaba de las elecciones los hombres tímidos, intimidaba con consejos ó amenazas á todos aquellos que se habian opuesto, y hacia que temiesen el asesinato los que tratasen de contrariar sus proyectos: tenia patricios por satelites y consulares por aduladores. Todo favorecia su audacia. Pompeyo proseguia lejos de la capital de la república los triunfos que Lúculo le habia hecho fáciles : este último solo recordaba los suyos para hacer ostentacion en Roma de una pompa asiática, y era en el senado el debil aliado de los hombres de bien que le instaban en vano á declararse gefe suyo. Craso que habia salvado la Italia de la venganza y de la dominacion de los gladiatores, al paso que se mostraba insaciable de poder y de riquezas, dejó establecerse la terrible influencia de Catilina sin temer que se hiciese fuerte y sin avergonzarse de solicitar su apoyo. Cesar que hacia revivir la faccion de Mario, y que hacia uso de las gracias mas seducto-

ras y de la corrupcion mas suil por donde quiera que el scroz plebeyo solo habia demostrado la astrcia y la violencia; César, disimulba y aun acaso incitaba á Catalina. Tan habil en el arte de dirigir à un partido, como lo fué despuesea el de conducir las legiones, crea que una liga destituida de todo pretesto y apoyo político, debia confundirse en breve con su poderosa faccion, y adoptando este principio le importaba sobre todo que Catilina se atreviese á mucho y z perdiese al cabo. No habia entonces inas que dos romanos que tuviesen una voluntad decidida de salvar à su patria : eran estos Caton y Ciæ ron : el uno observando la rigides de sus virtudes estóicas y romans vivia tan apartado de los facciosos que no podia penetrar sus desiguios; el otro mas hábil y vigilante observaba todas sus maniobras y adivinaba todos sus crimenes. La faccion de Catilina deseaba ardientemente que su gefe lograse el consulado teniendo por colega á uno de sus confidentes; porque de este modo, bajo diferentes pretestos y en particular por medio de las proscripciones, los tesoros y los dominios de la república podian le gar á ser presa de tantos nobles à quienes sus prodigalidades habian reducido primeramente á la indigencia y despues a la perversidad y a la infamia. Es sin embargo de sicil y casi imposible de creer que Catilina les hubiese permitido el incendio y el saqueo de Roma micatras ejerciese la suprema magistre tura de que esperaba verse investr do. Los Autronios, los Pisones y los Cetegos, los Lentulos, los Antonios y aun el mismo Catilina prefe rian sin duda apoderarse de los

magnificos palacios mas bien que y Catilina apresurándose á darla, verlos incendiados y reducidos á cenizas. Cayo Antonio hijo degenerado del orador Marco Antonio debia ser asociado de Catilina en el consulado, pero Ciceron tuvo valor de solicitar con anelo esta dignidad al ver aproximarse un peligro cuya estension conocia él mejor que ningun otro. Groceras invectivas, amenazas, motines, tentativas de asesinato, todo se puso en práctica para espantar al elocuente y honrado ciudadano, y dispersar el partido que le sostenia. Las varias inquietudes que esperimentaban los romanos mas ricos, favorecieron la ambicion, ó mas bien el sacrificio de Ciceron en obsequio de su patria, siendo al fin designado consul para el año 689 de la fundacion de Roma. La faccion de Catilina solo consiguió que fuese nombrado con él C. Antonio hombre de poca audacia y de menos recursos; mas aunque esta desgracia aumentó el fienesí del gefe de los conjurados, este no perdió sin embargo la esperanza de ser nombrado al año siguiente, y á fin de legrarlo redobló sus esfuerzos y los medios de terror, origen de su poder. A pesar de todo, bien fuese por la atrocidad de sus proyectos, ó ya por la vigilancia del cónsul Ciceron, el partido de Catilina perdió el apoyo que tenia en muchos hombres distinguidos. Antonio se vió empeñado ó forzado por su colega á permanecer neutral; César y Craso adoptaron el mismo partido; Autronio y P. Sila empezaron á desentenderse de todo, y Pison habia sido muerto en España. Pero la Italia estaba desprovista de tropas; los veteranos de Sila únicamente esperahan una senal para volver á tomar las armas,

envió para tratar con ellos al centurion Manlio como teniente suyo, y formó este un campo militar eu la Etruria. Velaba en tanto Ciceron, y se habia adquirido ya medios de saber lo que pasaba hasta en el consejo ó reunion de los mismos conjurados. Uno de ellos llamado Curio babia revelado odiosos secretos á Fulvia, muger disfamada por sus relajadas costumbres, y esta misma, ora fuese por un sentimiento de interes en favor de la patria, ó ya por la esperanza de una recompensa, lo descubrió todo al cónsul Ciceron, quien supo luego por el mismo Curio el riesgo de que se veia amenazada su persona, Estaban encargados de matarle en su misma casa dos caballeros romanos; pero en el mismo dia señalado para el homicidio, encontraron los asesinos cerrada y aun guardada la puerta del cónsul. Aunque diferiatodavia el dar á conocer al senado los pormenores de una conspiracion, de la cual le importaba estudiar y saber á fondo cuales eran los proyectos y los recursos, supo conmover los ánimos causando cierto sobresalto que los preparaba y disponia para hacer algunos esfuerzos á fin de salvar la patria. Luego que tuvo noticias de la rebelion de Manlio hizo espedir el famoso senado-consulto: Dent operam consules ne quid respublica detrimenti capiat. Reflexiónese en las leyes de los romanos, que siendo formadas para un pueblo austero y religioso, hacia mucho tiempo que no convenian á un pueblo cuyas costumbres eran ya depravadas; meditese sobre la situacion de un consul, cuya autoridad iba á espir rar en breve, que no podia invocar en su apoyo, ni un ilustre na-

ni la fama de un hombre conocido en los ejércitos, y se verá que el senado-consulto que le investia de una autoridad nueva, podia llegar á ser una arma contra sí mismo, mas bien que contra Catilina: ; Cómo habia pues de asegurar la persona de un gese de conjurados que tenia soldados dentro y fuera de Roma? ¿Cómo convencerle ante sus cómplices, ó en presencia de los hombres que se habian valido de él como de un instrumento para sus proyectos lejanos? Aqui es donde el hombre de bien se muestra un escelente hombre de estado. Jamas huvo resolucion mas oportuna y acertada, mas atrevida y saludable que la suya. Roma tenia que escoger entre dos azotes; ó el de un trastorno dentro lo interior de sus muros, ó la guerra civil en toda la república, y Ciceron prefirió la guerra civil, seguro de que iba á terminarla en breve. Catilina, el enemigo del pueblo romano, se atreve á presentarse en el senado; indígnase Ciceron y con un elocuente discurso salva la república. Qué prodigioso conjunto de vehemencia y de habilidad! ¿Quien no quedará atónito al verle patentizar á Catilina el lazo que él le tiende, invitándole á salir de la ciudad, á ponerse al frente de las tropas de Manlio, á marchar contra Roma; y al ver en fin á Catilina forzado á adoptar un partido que revela la atrocidad de su crimen, y que le hará perder su fruto? El gefe de los conjurados alejándose de Roma, creia no sacrificar ninguno de los medios con que contaba para la conjuracion, y mientras que el estuviese con su ejército á las puertas de Roma, Lentulo, Sura, Cetego,

cimiento, ni victorias esclarecidas, | y otros infames senadores se encargaban de llevar á efecto la maquinacion que debia causar la ruina à aquella reina del mundo. Se dice que habian meditado un deguello general, un incendio universal, como Ciceron lo ha repetido tanta veces, y Salustio lo afirma; masio enorme de tal atentado violenta a imaginacion. Ni Ciceron ni Salustio ban presentado acerca de esto tetimonios directos y convincentes que desvanezcan toda duda; pero si no está provado que unos patrcios perversos jurasen entre sim respetar en Roma, ni templos, ni casas, ni ciudadanos, es natural pensar que el éxito de su conspiracion hubiera podido producir um gran parte de aquel espantoso re sultado. Evitemos aqui pormenores que tendrán lugar mas á propósio en otros artículos de esta obra-Léntulo, Cetego y sus complices continuaron con maña en sus culpables intrigas, adoptando entre otros un débil é infame recurso, cual fué el de dirigir embajadores á los alobrogues para encender la guerra en los confines de Italia. Los embajadores despues de alguna incertidumbre permanecieron field á las leves de las naciones, y por medio de sus revelaciones al consul, dieron lugar á otras mas importar tes. Fué interceptada la correspondencia de los conjurados con # gefe, y el senado tuvo que pronur ciar contra un crimen manificato. Si se hubiesen seguido con respeto a los delincuentes las fórmulas juridicas, su condenacion hubiese side tardia, en tanto que Catilina se ha llaba al frente de un ejército terrible; pero los gefes de la república habian derogado aquellas leyes en circunstancias menos críticas, y

ceron, á quien sus enemigos llamaban hombre nuevo, se atrevió á seguir los ejemplos dados en otros tiempos por ilustres patricios. El senado estremecido al oir á César, pidiendo que se dejase la vida á los acusados, se fortificó con la austera elocuencia de Caton, y la de un cónsul que era el blanco de la persecucion mas encarnizada : pronunció en fin la pena de muerte, y Ciceron impávido no temió ni la precipitacion, ni los medios arbitrarios en la ejecucion de un decreto del que dependia la salvacion del pueblo. La ruina de Catilina fué en algun modo consumada por la muerte de sus complices : esta poticia infundió el terror en su ejército, y dejaron de acudir rebeldes á sus banderas, al mismo tiempo que le abandonaron muchos soldados. El cónsul C. Antonio encargado de marchar coutra él, mientras que Ciceron continuaba velando por la seguridad de Roma, fingió hallarse enfermo, y su cobardia despertó las sospechas de sus vergonzosas relaciones con los conjurados; pero Petreyo su teniente estrechó activamente al ejército contrario y consiguió cercarle por todas partes. En tal apuro Catilina buscó y logró una muerte mas digna de sus abuelos que de él, usurpando en esta ocasion la perversidad los honores del valor. Los que siguieron sus banderas imitaron su ejemplo, y todos perecieron con él á su frente, en el mismo puesto donde su general los habia colocado. Acaeció esto en el año 63 antes de J.-C. La historia de la conjuracion de Catilina por Cayo Salustio Ciripo se halla traducida al castellano por el infante D. Gabriel de Borbon, como queda dicho en el artículo de este. El ciar las fatigas de la guerra. La

célebre conspirador contra la potente Roma, ha suministrado argumento para algunas tragedias, siendo la mejor de ellas la de Crebillon, publicada en Paris en 1748.

CATINAT (Nicolás), mariscal de Francia, nació en Paris en 1637. Conociendo él mismo desde jóven que no era á propósito para abogado, abandonó el foro para seguir la carrera de las armas, á consecuencia de haber perdido una causa cuya justicia le pareció manifiesta. Empezó á servir en caballeria, buscó todas las ocasiones de distinguirse; y mostrando su valor en todas partes, fué ascendido en 1667, á subteniente de la guardia de Luis XIV. Los grados á que ascendió sucesivamente pueden señalarse por sus hechos ilustres en Maestrich, Besanzon, Senef, Cambray, Valenciennes, San – Omer, Gante, Ipres, etc. Habiendo sido herido en la batalla de Senef, recibió del gran Condé esta carta honorífica para entrambos. « Nadie se interesa » mas que yo en que os cureis: » hay tan pocos como vos que se » pierde mucho coando uno los » pierde. » El rey de Francia receloso justamente de las disposiciones que tomaba el duque de Saboya le declaró la guerra y envió contra él a Catinat, nombrado ya teniente general. Ganó en 18 de agosto de 1690 la batalla de Staffarde, y en 4 de octubre de 1693 la de Mastaill; se apoderó de la Saboya y de una parte del Piamonte, alentando á los soldados con su ejemplo, aumentando sus privaciones propias para disminuir las de su ejército, y haciendose amar por su bondad natural y por aquella alegria que contribuye comunmente a despre-

relacion que envió á la corte despues de la victoria de Staffarde, era tan honorífica para todos los oficiales que militaban bajo sus órdenes, que se hubiera creido no haber tenido él parte alguna en aquella memorable accion. Fué nombrado mariscal de Francia en el mismo año 1693, se hallaba todavia en el Piamonte cuando recibió la noticia de este ascenso, y dió al portador de ella una letra de mil escudos pagadera en Paris, porque aunque no cra rico era muy generoso. El correo que recibió tan escesiva gratificacion habia reemplazado á otro que cayó enfermo en el camino, el cual alegaba que aquella suma le pertenecia como de derecho, y Catinat enterado de esta disputa, la cortó mandando que se diesen otros mil escudos al demandante. Estos rasgos caballerescos son tanto mas admirables, cuanto para cjercerlos le era preciso usar de una grande economia : á pesar de esto lué necesaria una órden espresa del rey para que aceptase lo que los generales franceses llamaban gratificacion de campaña en tiempo de guerra, á costa del pais que ocupaban. Hubiera preserido que se tratase unicamente de adquirir partidarios en las provincias conquistadas á fuerza de armas, pero su moderacion y su política con los vencidos no entraba en modo alguno en las miras de Luvois naturalmente duro é inflexible. Catinat se vió frecuentemente obligado á eludir la ejecucion de las órdenes que recibia de aquel ministro consiguiendo el mismo resultado con hacerse amar de los pueblos conquistados; así es que nada le hace mas honor quizas que un artículo del gacetero de Holan-

da en que decia : « La provincia de » Juliers ha tenido la dicha de que » las tropas francesas fuesen man-» dadas por Catinat, pues si lo fue » sen por cualquiera otro , todo d » pais hubiera sido incendiado. • A su vuelta del Piamonte sué recibido con una distincion particular por Luis XIV, que despues de haber habiado largo rato con el acerca de operaciones militares, le dijo asablemente : « Ya hemos hablado » bastante de mis asuntos : como » van los vuestros? - « Muy bien, » Señor, respondió el mariscal, gra-» cias á la bondad de V. M. » Y d rey volviéndose ácia sus cortesanos les dijo : « He aquí el unico hom-» bre de mi reino que ha usado » conmigo este lenguage. » Habiendo sido Ilamado á Flandes, mostró en aquel pais la misma actividad con que se habia distinguido en el Piamonte, y tomó la plaza de Ath en 1697. Encargandose nuevamen te del ejército de Italia en 1701, tuvo por competidor al principe Eugenio que mandaba por el emperador de Alemania; ámbos rivales eran dignos de medir sus arma y su valor ; pero el ejército imperial se hallaba enteramente á disposicion del príncipe Eugenio, y Catinat se encontraba cohartado por las órdenes de su corte, al mismo tiempo que por un efecto de las disposiciones del duque de Sahoya carecia de dinero y de subsistencias. A consecuencia de la derrota què esperimentó en la batalla de Carpi en 9 de julio, se vió obligado á retirarse, abandonando todo el pais entre el Adige y el Adda, y fuego sufrió otro reves en la accion de Chiari, donde Villeroi mandaha como general en gefe. Reuniendo de nuevo Catinat las tropas despues de

una carga infructuosa, respondió | ridad, cortesano sin intrigas, indiá un oficial que le hizo presente el peligro en que se hallaban de una muerte inevitable. «Es ver-» dad, tenemos delante la muer-» te, pero la vergüenza está de-» trás. » Los contratiempos que esperimentaba, y que la corte de Francia no queria atribuir á las perfidias del duque de Saboya á pesar de sus avisos, ocasionaron en breve su desgracia como era de temer, aumentándose por consecuencia el número de sus enemigos envidiosos todos de las virtudes con que se habia adquirido una alta reputacion. Luis XIV que leyendo la lista de los mariscales de Francia esclamó al leer el nombre de Catinat. « Aqui está la virtud coronada!» no conoció que esta esclamacion tan honorífica para quien era objeto de ella, se miraria como una injuria para otros muchos indignos de tal clogio : asi es como los reyes sin saberio escitan nuchas veces el odio contra aquellos á quienes han querido honrar; pero Catinat lejos de haber fundado su dicha en el favor de la corte, aspiraba á la gloria de ser útil á su rey y á su patria, considerándola superior al deseo de mandar, de lo cual dió pruebas consintiendo en servir á las órdenes del mariscal Villeroi que fué enviado para reemplazarle. « Trato de » olvidar mi desgracia, escribia á » sus amigos, para tener la volun-» tad mas espedita en la ejecucion de » las órdenes del mariscal de Ville-» roi. Espondré resueltamente mi » vida para ayudarle. » Falleció este virtuoso general en su posesion de S. Gracian a 25 de febrero de 1712, siendo de edad de 74 años, sin haber sido casado. Mostrándose verdadero filósofo, religioso sin auste-

ferente à la fortuna, siempre estaba pronto en dar prodigamente, y nunca deseó adquirir. Reusó en 1705 ser caballero de las órdenes del rey de Francia por no verse obligado á desdecir de lo que fueron sus abuelos, y respondiendo á algunos parientes suyos, que murmuraban de su modestia en esta ocasion : « Borradme de » vuestra genealogia, » les dijo con mucha calma. Confióle la corte varias negociaciones importantes; y tudas las supo desempeñar con el mayor acierto, á satisfaccion de su ·· soberano. El carácter de Catinat es particularmente admirable, porque en nada era estremado : su franqueza asi como las demas prendas ó cualidades que tanto le distinguian, coutribnyó poderosamente para granjearle el aprecio de todos, y aun para elevarle á pesar del influjo de sus émulos, y enemigos. Algunos escritores del siglo 18 han tratado de presentarle como un precursor de aquella filosofia que ha causado tantas turbulencias, sin reflexionar que la hubiera reprovado porque conducia al esceso, y el esceso ó los estremos eran diametralmente opuestos a su genio. Tenia un modo de peusar eminentemente justo: en el favor y en la desgracia, despues de una victoria como en poz de una derrota, en Versalies & en su posesion de S. Gracian, este heroe se mostraba siempre alegre, jovial, sereno y reflexivo : disposicion habitual de su alma que habia cautivado el afecto hasta de los soldados rasos que le llamaban entre ellos el padre del pensamiento. El duque de la Feuillade le cita como capas de desempeñar con acierto los empleos mas opuestos el uno del

otro: porque un talento cabal se : puede aplicar con igual éxito á todas las partes elevadas de la administracion del estado. De aqui es que el mismo mariscal de la Feuiliade, á pesar de no ser su amigo, decia con razon al rey, que Catinat hubiera sido tan buen ministro y tan buen canciller como era buen general. La academia francesa propuso en 1774, por asunto de un premio de elocuencia el *Elogio de* Catinat, y al año siguiente tué ganado por la Harpe. El marqués de Crequi escribió la vida de Nicolás Catinat, mariscal de Francia, la cual se publicó en Amsterdam en 1772 con algunas mutaciones bajo el título de Memorias para servir d la vida de Nicolás Catinat.

CATINAT (Addias Maurel, llamado), porque habia servido en el ejército del mariscal de aquel nombre, era natural de Caylas, é hijo de unos hourados labradores protestantes. Llegó á ser uno de los mas valientes geles de los camisardos, nombre que se dió á unos fanáticos de las Cevenas en Francia, pero tambien el mas exaltado y el mas bárbaro. No respetó iglesia alguna, no perdonó á ningun sacerdote, y en todos los combates hizo alarde de un valor feroz; mas sus servicios fueron no obstante utilisimos á su partido. El sué el primero que formó la caballeria de los descontentos, con caballos errantes conocidos bajo el nombre de Caballos de Camargo; él tambien el encargado de propagar en el Rouergue el incendio que devoraba las Cevenas, y de ir á proteger la ejecucion de los proyectos formados por el marqués de Miremont y el shate de la Bourlie. Se hallaha ya Catinat en aquella provincia, y es- 1705.

taba ya señalado el dia para el incendio general, pero no habiende tenido paciencia para esperar áque se hiciese la señal convenida, tré atacado mientras que él mismo iscendiaba una iglesia, y acosado por el número se vió en la precision de buscar la seguridad emprendiendo la tuga. Volvió despues al lado de Cavalier, y acompañó á este gek en la conferencia que tuvo en Mr mes con el mariscal de Villars, sin querer no obstante sujetarse à 🗷 mismas condiciones. A poco tiempo se vió reducido á la necesidad de tener que aceptar la amnistia, y entonces pasó á Suiza; pero cuando las potencias aliadas peusaron es reanimar el fuego de la rebelios, en vez de estinguirle, se dejó persuadir por un agente de Inglatera para regresar á su pais, y encerder alli de nuevo. la guerra civil Fué uno de los principales autores de la conspiracion, cuyo objeto en matar á Baville, y arrebatar h nersona del mariscal Berwick. Decubrióse esta trama en ocasion que estaba Catinat oculto en Nimes, J siendo reconocido á la puerta de la ciudad por donde iba á salir, 😥 preso y llevado á preseucia del 🜣 mandante de la provincia. « Estoj » en Francia, le dijo Catinat, de » orden de la reina de Inglatern, » y el trato que aqui se me dé : » mirará como si fuese del mariscal » de Faliard en Londres. » Hallabese este mariscal prisionero en la glaterra, de resultas de la batalla de Hochstaett, pere Berwick es lugar de contestar á la amenasa de Catinat, le envió á un tribunal que le condenó á ser quemado vivo. y sufrió este suplicio con un arrebato de rahia, en 21 de mayo de

CATON (Marco Porcio), apellidado primeramente Priscus y despues Cato, de la palabra catus que en lengua de los sabinos quiere decir sagacidad de talento y prudencia natura!. Este apellido sumamente comun entre los romanos, parece pertenecer hoy dia esclusivamente á aquella familia de hombres ilustres de que Marco Porcio sué tronco, y no se puede pronunciar sin recordar la idea de las mas altas virtudes públicas y privadas. Nació Caton en el año 232 antes de J.-C. en Tusculum hoy Frascati. Su padre de quien quedó huérsano siendo jóven, era plebeyo y le dejó como únicos bienes una heredad situada en el país de los sabinos, el mas famoso de todos los pueblos de Italia por la austera severidad de sus costumbres. Aquella modesta herencia que Caton cultivaba con sus manos, se hallaba cerca de la habitacion que habia construido Curio Dentato vencedor de los samnitas, de los sabinos, de Pirro y tres veces hecho ilustre con los eminentes honores del triunfo. Cuando Caton comparaba con su casa y su propiedad aquella cabaña y el reducido número de fanegas de tierra que la circuian, su economia le parecia prodigalidad y su severidad flaqueza: entonces reformaba ann mas sus gastos, reprendia la pereza de sus esclavos, y él mismo daba ejemplo de nuevo asan en las labores del campo. La época de su juventud fué la de los mayores riesgos que Roma hubo esperimentado jamas, pues era aquel tiempo en que Anibal se ballaba en Italia. Marco Porcio hizo sus primeros servicios militares en el sitio de Cápua á las órdenes de Fabio Máximo, siendo entonces de edad de diez y

siete años, y al cabo de cinco, prleaba todavia bajo el mando del mismo general en el sitio de Tarento. Despues de la toma de esta ciudad, se hizo amigo íntimo de Niareo, filósofo pitagórico que le inició en la sublime teoria de la sabiduria y la prudencia, cuya práctica le era ya familiar. Terminada la guerra , volvió Caton á cultivar su heredad, pero hallándose instruido en las leyes, y dotado del dón de la palabra, iba todos los dias muy de mañana á los pueblos comarcanos á tener consultas, á defender las causas ó pleitos de todos aquellos que imploraban su apoyo. Valerio Flaco, noble y poderoso ciudadano de Roma, habitaba en una posesion inmediata á la reducida heredad de Caton, y siendo testigo de las virtudes y talentos que desplegaba aquel jóven en el círculo estrecho donde la suerte le habia colocado, adivinó lo que podia llegar a ser, le ofreció su casa, solicitó su amistad y le propuso que fuese á vivir en Roma, donde él le ayudaria con su crédito. Habia pasado ya aquel tiempo en que el pueblo romano arrancaba de los trabajos rústicos á aquellos á quienes ponia al frente de sus ejércitos y en el senado. Un corto número de familias ilustres desde mucho tiempo atras, por los servicios que habian hecho á la república, y que poseian grandes riquezas, eran dueñas de todos los votos, de todas las dignidades, y en tal época solo merecian aquellas preferencias, los geses ó cabezas de dichas familias. Distinguiase entre ellos Escipion que habia de triunfar un dia de Cartago; Servilio Galva que sojuzgó á los lusitanos, y Quinto Flaminio que domó la Macedonia y la Gre-

cia. Era, pues, Caton, lo que se ! 'llamaba entonces un hombre nuevo. de nombre oscuro, y sin fortuna; mas apenas se hubo mostrado, cuando ya escitó la admiracion de todos con aquella elocuencia, que despues osáran comparar con la de Demóstenes; con aquella austeridad de costumbres y aquella energia de carácter que ningune ha llegado á esceder jamas. Asi en los tribunales como en las juntas ó reuniones del pueblo, realizaba la bella definicion que el mismo ha dado despues del Orador, y que Quintiliano nos ha conservado y transmitido : « el hombre de bien, » sábio en el arte de bien hablar. » Pero en los campos mas bien que en la tribuna era donde Gaton aspiraba á distinguirse. Fué nombrado tribuno militar á la edad de treinta años, y enviado á Sicilia ácia el año 202 antes de J.-C. Al siguiente siendo cuestor ó tesorero del ejército que Escipion debia conducir al Africa, quiso usar de los derechos de su empleo para reformar los gastos del general en gefe; pero Escipion no permitiéndolo le respondió : « que creia deber dar » cuenta únicamente de las victo-» rias que ganaba y no del dinero » que inbiera gastado. » Tal fué entre estos dos hombres ilustres el principio de una rivalidad y de un encono que solo se estinguieron con su vida. Caton habiendo vuelto á Roma denunció le que él llamaba prodigalidades de Escipion, y el viejo Fabio Máximo, sosten de la antigua austeridad, apoyó la denuncia. Fueron enviados tribunos del pueblo á Sicilia: Escipion les manifestó sus preparativos y todos los presagios de sus triunfos futuros y fué absuelto; mas no por es-

to Caton dejó de adquirir mas y mas aquella influencia que llegat tener siempre el que en una repé blica se muestra zeloso de commizar las rentas del estado. A 🚾 cinco años de haber desempendo el empleo de edil, fué nombrado pretor, y le cupo en suerte el gebierno de Cerdeña. Por su austen temperancia, su integridad y # justicia severa, se bizo admirar a aquel gobierno, aun mas que a Roma misma, porque su adminstracion formaba un contraste d mas grande con la conducta de aquellos que le habian precedido. En aquella isla fué donde conoci al poeta Ennio, y de el aprendo la lengua gricga. A su vneha á Ro ma llevó consigo aquel ingenio, J de esto, dice Cornelio Nepote, # le debia estar mas agradecido q≅ de la mayor victoria que hubien alcanzado de los sardos. En fia lie gó Caton al consulado en el ant 193 antes de J.-C. y para colm de su satisfaccion se le dió por or lega á su amigo Valerio Flaco, a mismo que habia sido su protector. Llamaba la atencion de Roma entrra un asunto singular, y en apt riencia sútil, y parecia distraera de la guerra con Antíoco, de la incursiones de los galos, y de la m belion de España. Cuando la # gunda guerra púnica habia heche pasar Oppio una ley, que probibi a las matronas romanas el gastat mas de media onza de oro en com de su uso, y llevar vestidos de diversos colores etc. Pedíase la obolicion de esta ley llamada oppia que recaia sobre personas de distincios, y el Capitolio estaba lleno de usa multitud de pueblo dividido en besdos sobre este negocio. Las mugeres salian de sus casas, acudian de la

pueblos comarcanos, se esparcian | las órdenes del cóusul Manlio Acipor las calles, y suplicaban á los cónsules, los pretores, y todos los magistrados que les fuesen favorables. Llenaban la plaza pública cuando el inflexible Caton se adelantó para pronunciar en favor de la ley una hermosa arenga que Tito Livio ha referido; pero la elocuencia del tribuno Valerio que pedia la derogacion, y aun mas tal vez la importunación y las seducciones de las romanas triunfaron de la influencia de Caton, y la ley oppia fué revocada. Marchó inmediatamente para la España Citerior que habia sacudido el yugo de los romanos, y su primer cuidado al llegar al ejército sué el de enviar á Roma todas las provisiones que se habian amontonado, y dijo á sus soldados : « La guerra debe mante-» ner á los que la hacen. » Con nuevos reclutas de que supo hacer tropas escelentes, alcanzó numerosas victorias, sometió la provincia á los romanos, hizo desmantelar todas las ciudades, y condujo su ejercito a Italia donde le concedicron los honores del triunfo. Tito Livio ha descrito los acontecimientos de aquella guerra memorable con su claridad y su elocuencia ordinaria, pero á sus ojos como á los de Caton, todas las acciones interesantes á Roma son dignas de alahanza. Bajo la pluma de un historiador moderno, Caton seria justamente acusado de perfidia con los aliados, y de ferocidad con los vencidos. Citon ambicioso de hacer á su patria servicios distinguidos, apenas ha bajado del carro del triunfo, cuando deja la toga consular, se ajusta la coraza de lugar teniente, y acompaña á Sempronio á la Tracia. Ponese inmediatamente á

lio para ir á pelear contra Antioco llevando la guerra á la Tesalia; y haciendo una marcha atrevida , pasa con una parte de sus soldados el Calidromo, una de las cumbres mas escarpadas del paso de las Termópilas, decide asi el éxito de la batalla, y el cónsul arrebatado de entusiasmo le abraza y esclama en presencia de todo el ejército, que no está en su poder ni en el del pueblo romano, el decretar y conceder á Caton recompensas ignales á su mérito. Eligióle luego para ir á anunciar á Roma aquella victoria, ganada en el año 189 antes de J.-C. y pasados siete, salió á la palestra para alcanzar la mas honorifica y temible de todas las magistraturas, cual era la de censor. Su peticion introdujo el espanto en el partido de los nobles que hicieron los mayores esfuerzos para rechazarle, pero circunstancias particulares le favorecieron à pesar de todos ellos. Las conquistas en Asia habian introducido en Roma las semillas de un lujo que inspiraba temores á los amantes de las buenas costumbres: la conspiracion de los bacanales, que se miraba como el efecto y resultado de aquel mal, habia causado en todas las almas un terror que aun no estaba desvanecido, y por tanto se hacia necesario un pronto y vigoroso remedio. De aqui es que Caton no solicitaba los sufragios ó votos del pueblo como los dos Escipiones y los demas concurrentes ó aspirantes Publio Lucio y Cneio Manlio: en lugar de pedir se ofrecia; en vez de rogar reprendia y amenazaba de antemano, y aun parecia no permitir la eleccion de colega. Era menester darle á Valerio Fla-

co, porque solo con este podia él | reformar los desórdenes y restablecer la pureza de las costumbres antiguas. Fué elegido pues como lo pedia, y en esta ocasion el pueblo romano no solamente parecia elegirle, sino obedecerle. Aquella censura fué distinguida por su estremada severidad, y atrajo á Caton enemigos que le persiguieron durante su vida; siendo una de las causas el haber privado de la dignidad de senador a Lucio Quinto Flaminio, personage consular, por un rasgo de ferocidad de que se habia hecho culpable. Manlio, que era uno de los aspirantes al consulado del año siguiente, fué tambien espelido del senado por haber abrazado á su muger de una mancra indecente en presencia de su hija. Quitó tambien el caballo de Escipion el Asiático, y por este último acto de rigor fué acusado Caton de haber tratado de saciar su encono inveterado contra Escipion el Africano. Suscitaronse en fin clamores universales cuando este riguroso censor acometió la ardua empresa de reprimir el lujo y las ganancias de los administradores de las rentas públicas. Usó de la misma autoridad que las leyes le concedian para llevar á efecto todas las reformas que le pareciesen convenientes, y mereció la aprobacion universal por su administracion durante su censura. Cuando esta bubo terminado, decretaron que se le erigiese una estátua en el templo de la Salud con una inscripcion honorífica; mas pareciendo hacer muy poco caso de este honor, á uno que anticipadamente le habia dicho que se babian crigido estátuas á personages poco distinguidos y aun desconocidos, al mismo tiempo que á él

no se le erigia ninguna ; « mas apre-» cio, le respondió, la causa de no » haberse concedido estátua á Ca-» ton, que el motivo de haberle eri-» gido una de ellas. » No le gustabe la lisonja, pero sin dejar de ser el bombre mas modesto aprobaba que se elogiasen y ensalzasen las grandes acciones. Decia que los senadores en las circunstancias críticas to nian la costumbre de fijar eu él la vista, como los navegantes en el piloto cuando veian la nave combatida por la tempestad, y recordaba con complacencia que el senado dejaba para otro tiempo los asuntos graves é importantes, cuando él estaba ausente, cosa que no solo él, sino otros muchos atestiguan ser asi, como lo nota Plutarco. Cuando queria escusar á alguno que habia faltado á su deher. se contentaba con decir : « Será este su Caton? » La posteridad ha dado el mismo testimonio de su virtud, y la esplica todavia de la misma manera. Su vida política fué una continua lucha, pues acusaba sin cesar, y con encarnizamiento, y él fué tambien acusado del mismo modo. Tito Livio lleno de admiracion y de respeto ácia este ilustre personage, y que en el retrato que de él ha trazado, descubre todos los rasgos y recursos de su precioso talento, no disimula sin embargo que recayeron sobre él las sospechas de haber suscitado contra Escipion el Africano la acusacion que obligó á este grande hombre á retirarse, y que por sus gestiones fué condenado Escipion el Asiático por causa de Peculado; que se vió despojado de sus bienes, y que hubiese sido encerrado en una cárcel. á no mediar la generosa intervencion de Tiberio Graco. En cuanto

á Caton, aunque sué acusado hasta cuarenta veces, otras tantas salió absuelto. Tenia ochenta años cuando se vió en la precision de justificarse por la vez última, y el exordio del alegato que pronunció en esta ocasion tiene cierta cosa sublime en su misma sencillez. « Ro-» manos, dijo, es muy difícil dar uno » cuenta de su conducta ante los » hombres de otro siglo diferente » de aquel en que uno ha vivido. » El último acto de su vida política tué su cinhajada al Africa, á donde se le envió á juzgar la disension que se habia suscitado entre los cartagineses y el rey Masinisa. Este viage es célebre, porque à esta circunstancia se atribuye la destruccion de Cartago. En esecto admirado del modo con que aquella rival de Roma habia reparado sus pérdidas, desde entonces no pronunciaba ya un so!o discurso ante el senado sobre un asunto cualquiera que suese, sin terminarle con estas palabras. « Preciso es destruir á Carta-» go » y Escipion Nasica que era de contrario dictamen, concluia los suyos diciendo : « Mi opinion es que se debe dejar subsistir á Cartago. » Aunque era Caton tan económico de las rentas públicas, no por eso despreciaba las riquezas, no era negligente, ni aun muy escrupulo:o acerca de los medios de adquirirlas. Severo hasta al estremo de ser duro con sus esclavos, les vendia casi la libertad de cohabitar con sus mugeres. Conocia todos los medios y recursos de la agricultura, y sabia aprovecharse de ellos para aumentar su patrimonio; mas no pareciéndole bastante rápido este medio, agregó á el las especulaciones mercantiles y rentistas, y el préstamo á crecido interes, á fin de

sustraer una parte de su fortuna á la influencia de Júpiter, como él decia. Su conversacion era alternativamente alegre, severa y sentenciosa, amenizada con máximas y sarcasmos. En los últimos dias de su vida, cuando se hallaba en el campo, gustaba de tener á su mesa los vecinos, y se mostraba menos austero en su régimen, y mas inclinado á los placeres de la gula, á lo cual hace alusion Horacio en estos versos:

Narratur et prisci Catonis Sæpe mero caluisse virtus.

Era buen marido y decia que reputaba esta cualidad superior á la de buen senador. Su primera muger era noble y poco rica. Tuvo de ella un solo hijo, y la conducta de Caton en la educacion de este, descrita circunstanciadamente y con mucho interes por Plutarco, ofrece el modelo mas perfecto de un verdadero padre, y de un hábil preceptor : casó este hijo con la hija de Paulo Emilio, hermano del segundo Escipion el Africano, y vivia en casa de su padre despues de verificado el enlace. Caton que entonces era viudo y que á pesar de su avanzada edad, aun esperimentaba el fuego amoroso, tenia una esclava jóven que de noche iba secretamente á su alcoba. Un dia tuvo ella la indiscrecion ó audacia de bacer alarde del favor de que gozaba con su amo, pasando por delante de la alcoba donde dormian los jóvenes esposos de manera que estos lo notasen. Al dia siguiente la tibia reserva y el pudor silencioso de los hijos dieron á entender al padre que estaba ya descubierto aquel misterioso trato, y le persua-

dieron á que casára de segundas nupcias con la hija de Solonio su accretario, de quien tuvo un hijo, á quien dió el nombre de Caton el Soloniano, y fué abuelo de Caton de Utica. Su primer hijo de quien trataremos en el artículo siguiente, murió antes que Marco Porcio Caton, quien falleció en el año 147 antes de J. - C. al siguiente de su vuelta de Africa, cinco antes de la destruccion de Cartago, á la edad de 85, y no de noventa como dicen equivocadamente Plutarco y Tito Livio. Suelen llamarle Caton el antiguo, o Caton el Censor, para distinguirle de sus hijos, y de sus nietos. Plutarco nos dice que era rojo, y que tenia ojos azules. Su salud fue siempre inalterable; y la austeridad de su vida, su paciencia invencible en los trabajos, y su heróica serenidad y firmeza en los peligros, suponian en cierto modo, segun Tito Livio, un cuerpo y un alma de hierro, que no pudo abatirlos jamas la edad á que todo cede y se rinde. Escribió un gran número de obras; casi todas en su vejez, y en las cuales, como observa un antiguo, no hay cosa alguna titil al pueblo romano que él no haya sabido y enseñado. Sus escritos son : 1º De re rustica, tratado de agricultura dirigido á su hijo, la única obra del autor que ha llegado á posotros, y sun dudan muchos críticos que sea compuesto por él lo que nos queda bajo su nombre. (\*) Se halla en la colec-

CAT

(\*) Esta duda nos parece poco fundada. Verdad es que este tratado ha sufrido mucho por la injuria del tiempo, pues faltau en él el principio y el tin, y parece que tambien ha sido invertido el órdea de las materias: pero la antigüedad del estilo, y los precep-

cion de los Scriptores rei rustice, cuya primera edicion es la de Venecia, 1472 en fólio, y la mejor la de Schneider, Leipsick 1794 à 97, siete tomos en 8. Esta obra la sido impresa separadamente, coa notas de Felipe Bervaldo, Bolonia 1604. 2ª Oraciones, discursos ó alegatos pronunciados durante to do el curso de su larga vida, y recopilados en su vejez. Existian todavia ciento y cincuenta de ellas en tiempo de Ciceron, el cual en sus diálogos sobre los oradores ilustres (cap. 6) se espresa del modo si guiente. « No considero á Catou ni » como ciudadano, ni como seu-» dor, ni como general de ejército: » se trata aqui del orador. ; O cuan-» ta dignidad cuando elogia! Que » austeridad cuando reprueba!Que

tos de aquella severa economia tan acordes con el carácter conocido de Calon, inducen à creer que es verdaderamente suyo. En él recomienda que se venda los esclavos que han llegado à ser incipaces de servir por su edad ó sus achaques; y no solamente el buen Plutaro le vitupera con razon el haber poesto en practica aquella máxima barbara, sino que parece no poder perdonarle d haber vendido en España el caballo que le habia servido para hacer la guerra por aborrar el gasto que hubiera truido que bacer para llevarle cuando volvió a su patria. Despues de haber comezado con algunos pormenores sobre las libaciones, los sacrificios y la mediania, pasa el autor del tratado De re rustica, á la descripcion de los instrumentos aratorios, y trata luego del cultivo de los campos, del de la vida del olivo, y de los árboles frutales, habla de las diferentes especies de ingertos, acodos ó mugrones. Se ve que tenia nociones muy exactas de les cercados y de los prados artificiales i no olvida los objetos de puro recreo, y hace la enumeracion de las plantas olorosas, ó de las floras agradables de que quiere que se forme un jardin.

» finura en sus ideas, que delicade-» za en sus palabras y sus instruc-» ciones! Mas de ciento cincuenta » oraciones que nos quedan de él » (siendo esto lo único que he po-» dido descubrir basta aliora) son » admirables por el interes del asun-» to, y la manera con que están es-» presadas. Escójase aun entre ellas » lo que hay mas digno de aprecio, » y en ellas se haliarán todas las » bellezas de la elocuencia. Su esti-» lo es muy viejo, y sus términos » alguna vez bárbaros, pero coor-» dinense las palabras, háganse nu-» merosas, cosa que los griegos no » han hecho siempre, y se encon-» trara que nadie es superior a Ca-» ton. » Nada nos queda de estos discursos suyos. 3º Los origenes ó Historias y Anales del pueblo romano, en siete libros, obra preciosa que Caton terminó pocos meses antes de su muerte, que la citan frecuentemente los historiadores de la autigüedad, y que el tiempo nos la lia arrebatado tambien. El primer libro contenia la historia de Roma en tiempo de los reyes : el segundo referia el origen ó fundacion y principio de cada ciudad, y al parecer por esta razon se le dió á esta obra el título de Origenes. Los libros cuarto y quinto eran la historia de la primera y segunda guerra púnica, y en los ultimos referia las demas guerras de los romanos, y en particular las de España. Los diversos fragmentos de los libros de los Origines esparcidos en los autores antiguos, se encuentran reunidos al fin de muchas ediciones de Salustio. 4ª Un libro sobre el arte militar, de que Antonio Popma ha comentado los fragmentos que de él nos quedan. 5º Un libro sobre la educacion de los ni- bia hecho espedir.

ños, (V. Macrobio, lib. 3º cap. 6º). 6º Preceptos sobre las costumbres, en prosa y no en verso. 7º Apog-temas. 8º Un tratado de medicina, el cual contenia el pormenor del método adoptado por Caton en las enfermedades de su hijo, de sus criados, y de sus esclavos. 9º Cartas citadas por Plinio, Festo, Prisciano. Diez libros de cuestiones epistolares, citadas por Aulo Gelio, libro 7º, cap. 20. Plutarco escribio una vida de Caton, y Cornelio Nepote compuso tambien otra a ruegos de Atico; pero solo ha llegado á nosotros un reducídisimo estracto, hecho lo mismo que las demas vidas que tienen su nombre, por Emilio Probo gramático del siglo 6. En Tito Livio se encuentran los mejores y mas numerosos documentos, relativos á la vida pública de este hombre célebre, puesta en escena por Ciceron de una manera intercsante en su tratado *De la Veje*z.

CATON (Marco), hijo del precedente era de una complexion delicada, y murió antes que su padre, quien ha dado un testimonio de su virtud. Llegó á la dignidad de pretor, y escribió un comentario sobre el derecho civil, el cual ha sido citado por el jurisconsulto Paulo, por Festo, y por Aulo Gelio, y de el nos quedan unos fragmentos publicados por Mensfio. -Otro Marco Caton o Caton Nepote, nieto de Caton el antiguo, llegó á ser consul en el año 638 de la funducion de Roma, y dejó una coleccion de oraciones citada por los antiguos, y confundida muchas veces con la de su ilustre abuelo. Prisco cita de Caton Nepote una accion de gracias al pueblo por no haber querido derogar una ley que el ha-

CATON (Marco Porcio), apellidado de *Utica* por el lugar donde murió : era viznieto de Caton el Censor, de quien manifestó nuevamente los talentos y las virtudes. Nació en el año 93 antes de J.-C., y á poco de nacer quedó sin padres, y fué educado con sus hermanos en la casa de su tio Livio Druso. En su infancia mostró Caton una madurez de juicio y una inflexibilidad de carácter muy superior á su edad. Sarpedon su preceptor se veia obligado á llevarle algunas veces á casa de Sila que era amigo de Livio Druso, en la época de las horrorosas proscripciones de aquel dictador. El jóven Caton entonces de edad de catorce años miró con horror las cabesas que llevaban de muchas nobles víctimas á la casa de Sila, y movido de la tristeza profunda, y de los suspiros ahogados de los que eran testigos de aquel terrible espectáculo, preguntó á su preceptor, que porque no mataban á aquel tirano. « Porque » le temen aun mas que le aborre-» cen, respondió Sarpedon. Dadme » pues una espada, replicó el jóven Caton, para que yo le mate, y » liberte á mi pais de la servidum-» bre. » Sarpedon sacó de alli inquediatamente á su alumno y espió siempre sus pasos desde entonccs. La amistad que Caton profesaba á Cepion su hermano materno se manifestó desde su infancia, y se aumentó mas y mas con los años, de modo que á los 20 aun eran inseparables ; jamas dejaron de comer juntos un dia; y en la ciudad y en el campo siempre se les veia unidos. Era Cepion un hombre sobrio, temperado, muy arreglado en sus costumbres, y cuando elogiaban en él estas prendas, respondia con mo-

destia. « Es verdad soy asi en con-» paracion de otros nuchos, per » cuando me comparo á mi berm-» no Caton, me parece que no sor » mas que un Sippio. » Este sugete á quien citaba era célebre por se vida muelle y afeminada. Fué nonbrado Caton sacerdote de Apolo: entonces sus bienes de resulta de la particion hecha con su bermano, ascendian á un capital equivalente à mas de dos millones de reales. Contrajo amistad con Anipatro de Tiro, estoico, y vivió siempre adicto á la secta de aquel filósofo, la única que podia estar acorde con la austeridad de su principios. Trató de casarse con Lepida, y estaban ya arreglados los esponsales, cuando Metelo Escipios que acababa de renunciar la mano de aquella misma muger, despues de haberla pedido por esposa, viéndose á punto de perderla, volvió á solicitarla y logró su intento. El jóven Caton se mostró tan oferdido de este desaire, que compaso una satira contra este dichoso rival, y á poco tiempo casó con Atilia, hija de Sorano, siendo esta la primera muger que conoció, segut Plutarco. Los tribunos del pueble querian derribar una columna de la basilica construida por Caton el censor, porque les incomodaba pera dar las audiencias, y Caton alegando que no tenian derecho para hacerlo, les movió un pleito y le ganó. Esta fué la primera vez que habló en público, y tuvo ocasion de hacer admirar desde entonces aquella elocuencia vigorosa y vehe mente que despues sué tan terrible á los facciosos. Empezó su carren militar en la guerra de Espartaco como simple voluntario, con su bermano Cepion, que mandaba es

clase de tribuno militar, y Caton | se distinguió de tal manera por su valor, que el consul Gelio quiso concederle el premio de honor; pero Caton doscontento del modo con que habia sido dirigida aquella campaña, reusó tal recompensa, diciendo que en aquella guerra nada se habia hecho que mereciera una distincion semejante. Despues fué enviado á Macedonia como tribuno militar, y sabiendo alli que su hermano Cepion habia caido gravemente enfermo en Aenos, (hoy dia Eno) en Tracia, se embarcó á pesar de los peligros de las tempestades à que era preciso someterse, y llegó á pocos instantes de la muerte de Cepion. Entonces le abandonó toda su firmeza estoica, se arrojó al cuerpo inanimado de su hermano, hizo que le envolviesen en unos paños riquísimos, y que levantasen una magnifica pira, en la cual quemaron los perfumes mas esquisitos y por último hizo que le construyesen en la plaza mayor de Eno un monumento de marmol de Paros, que costó una suma equivalente á ciento cuarenta mil reales. Aun el sensible Plutareo asea en Caton el haberse abandonado á su dolor léjos de comportarse en aquella ocasion como convenia á un filósofo. Habiendo espirado el tiempo de su comandancia, hizo Caton un vinge al Asia y pasando á Eseso fue recibido con las mayores demostraciones de estimacion y de respeto por Pompeyo, quien no obstante se complació con su marcha por verse libre de un testigo tan severo de sus acciones. Caton llevé consigo á Roma al filósofo estoico Atenedoro, apellidado Cordilion, quien se hizo amigo suyo inseparable; decia que esto era lo mas precioso que

CAT

habia traido de su viage. Pidió inmediatamente el empleo de cuestor y le obtuvo. Era costumbre solicitar este cargo únicamente porque daba entrada en el senado, y preparaba el ascenso á otros honores; y como quiera que el desempeño ó funciones de tal destino parecian penosas y sin gloria alguna, las dejaban á cargo de los secretarios y empleados subalternos, los cuales se enriquecian á espensas del estado. Caton reformó todos los abusos, hizo que ingresasen en el erario considerables sumas que le estaban debiendo, tuvo valor para proceder contra los agentes de la tirania de Sila, obligándoles á restituir el dinero que habian recibido en recompensa de sus maldades, y citó y persiguió despues á muchos ante los tribunales como homicidas, consiguiendo hacerlos condenar. Su zelo y su integridad durante la cuestura, le bicieron admirar en tal manera, y le grangearon tanto el amor de los romanos, que el último dia de su magistratura fué acompañado de todo el pueblo hasta su misma casa. Tal era ya entonces la celebridad de su virtud, que un abogado, queriendo probar que una causa no podia decidirse por la declaracion de un solo testigo, dijo : « El testimonio de un hombre: » solo es insuficiente, aunque este » fuese el mismo Caton. » En los juegos de Flora dados por el edil Mesio, se hallaba Caton presente á la fiesta, y por respeto á él nadie se atrevió a pedir que las danzarinas se desnudasen para bailar como estaba en uso en semejantes juegos: Esto produjo un leve movimiento: en el concurso, y Caton habiendo sabido la causa por boca de Savonio su vecino, se fué inmediatamente para no privar á los espectadores de sus diversiones ordinarias. Al retirarse recibió los aplausos de todo el pueblo, quien por entonces renovó en el teatro la antigua licencia de las escenas. Bien hubiese querido Caton gozar de algun sosiego despues de su cuestura; pero las turbulencias civiles no se lo permitieron. Las causas que habian conducido á Sila á la dictadura, y el mal ejemplo de esta hahian hecho imposible la observancia de la antigna constitucion, que si no estaba ya abolida era por la lucha de las pretensiones rivales. Aspiraban muchos ambiciosos al poder supremo: Craso fiándose en su grande opulencia creia poder comprarle : Pompeyo hubiera podido apoderarse de él, pero queria que se le confiriesen y temia usurparle; y César en fin , mas jóven y mas hábil que aquellos dos competidores, conoció bien que no podia llegar á tan alto puesto sin trastornar las leyes, y al efecto se alió con sus dos rivales, é hizo uso con mana de las riquezas del uno y del crédito del otro. Hombres sin influencia en el ejército, en el senado ó en las juntas populares creyeron poder llegar al logro de sus deseos sobre el mismo objeto por medio de la astucia v la perversidad, siendo estos Catilina y sus secuaces. El único apoyo de las antiguas instituciones era un senado compuesto en general de hombres próvidos, pero débiles y afeminados por el lujo. Catulo, Ciceron, Caton eran los verdaderos gefes de aquel senado, y constituian la fuerza principal. Luculo que se habia hecho de aquel partido, que habia mandado con acierto y buen exito grandes ejércitos, y que poseia co- l

mo Pompeyo la confianza del sidado, era el único que hubiera pe dido sostener al senado, mas por desgracia aspiraba solamente á go sar de las riquezas que habia aquirido durante sus conquistas a Asia. La conducta de Caton en ta críticas circunstancias se encuentr patentizada en los historiadores y autores de la antigüedad basta ta las cosas mas mínimas. Estudiando la con cuidado se ve fácilmente que Caton siendo estraño á todas la facciones, y á todos los enconos, servia à la causa pública con # prevision y su valor; pero que s mismo tiempo, por un efecto de la inflexibilidad de su carácter, per judicó no pocas veces à la caus que queria defender : desconoció d siglo en que vivia, y el ejemplo « su visabuelo á quien queria imitr en todo le estravió. Ciceron le 🗪 sa con razon de haber opinado 🖦 clias veces ante el populacho de Roma (Romuli fæce), como lo hubiera hecho en la republica de Pla ton. Despues de su cuestura, in Caton un dia á su casa de campo. cuando encontró en el camino i Metelo Nepote que iba á Roma i pretender el tribunado, y como ciendo las intenciones de aquel hombre perverso sospechó que algen mal fin le conducia á semejantes gestiones. Vuelve atras al momenta pide el tribunado y queda elegido con Metelo. En aquella época fet precisamente cuando estalló la conpiracion de Catilina. Caton sostare con todo su poder al consul Got ron : fué el primero que le dio e título de padre de la patria, y con tribuyó al castigo de los delincoer tes, impugnando el triunfo insidioso de Cesar con una bella arenga que Salustio ha conservado, y que debe-

mos tener como auténtica, pues se | sahe por otra parte que Ciceron liabia puesto de oculto en el salon del senado unos escribientes ó mas bien taquigráficos habituados á escribir en abreviaturas, y que redactaron todos los discursos pronunciados en aquella ocasion. Se opuso tambien Caton á la propaesta hecha por Metelo Nepote de llamar á Pompeyo de Asia, y darle el mando de las tropas contra Catilina: entonces se vió espuesto á ser víctima de un alboroto popular, movido contra él por su faccioso colega y por César. Pompeyo despues de su vuelta de Asia dejó traslucir sus proyectos ambiciosos, burlados muchas veces por la oposicion de Caton, y este fue el primero que predijo las consecuencias de la union de Craso, de César y de Pompeyo. Verificado ·este trinmvirato, impugnó Caton, aunque en vano, la proposicion sobre el repartimiento de las tierras de la Campania. César entonces consul abuso de su autoridad basta el punto de liacer que le encarcelasen, pero las murmuraciones del pueblo le obligaron á ponerle en libertad muy pronto. Para alejar los triumviros a Caton, hicieron que Clodio tribuno del pueblo presentase la proposicion de despojar de sus estados á Tolomeo rey de Chipre, y de rennir esta isla al imperio romano, lo cual se decretó, encargando al mismo tiempo á Caton la ejecucion de aquella injusticia. Tuvo que obedecer y habiendo pasado al Asia envió á Canidio á Chipre para notificar á Tolomeo la resolucion del pueblo romano. El desgraciado rey fué aprisionado: tomó Caton inmediatamente todas las medidas necesa-'rias para renoir las inmensas rique-

zas que habia recogido el rey de Chipre, y sacar buena suma de su mueblage que puso luego en venta, disposicion con la cual descontentó á muchos amigos suyos que se habian propuesto adquirir una parte de aquellos efectos á bajo precio. Por tales medios enriqueció Caton á su vuelta el tesoro público con una suma la mas gruesa que ningun particular habia entregado jamas en el erario. Acaso fué reprensible en él la ostentacion que hizo á vista del pueblo de un botin ilegitimamente adquirido. Oportuno es tambien advertir que estas mismas riquezas fueron parte de aquellas de que César se apoderó despues, y que le sirvieron para aniquilar la libertad romana. Al regresar Ciceron de su destierro quiso hacer anular todas las actas pasadas durante el tribunado de Clodio, pero Caton se oposo á ello porque tambien se hubiese anulado lo que habia hecho como legado del pueblo romano en el asunto de la isla de Chipre. Esta oposicion entivió por algun tiempo la intimidad que mediaba entre estos dos hombres ilustres, y por la misma época ocurrió entre Caton y Hortensio, acerca de la muger del primero, aquella transaccion que casi siempre ha sido representada bajo un aspecto diferente. La mala conducta de Atilia habia precisado á Caton á repudiarla despues de haber tenido de ella dos hijos, é inmediatamente se casó con Marcia hija de Filipo, con la cual parece vivió en la mas perfecta armonia. Sin embargo de esto, á peticion de su amigo Quinto Hortensio, se separó de ella para cederla, con el consentimiento de su padre Filipo, a aquel célebre orador que descaba tener hijos de ella :

CAT

cumplióse este convenio con toda la formalidad posible, y sin que por entonces pareciese haber causado ningun escandalo, y Marcia vivió con Hortensio hasta la muerte de este. Al empezarse las guerras civiles volvió a admitirla Caton en su compañia; pero como quiera que en ambas ocasiones hubo ceremonias de matrimonio, no se puede decir que Caton prestó su muger, pues no bizo mas que usar de la facultad ilimitada de divorciarse concedida por la ley a los romanos. Este acto, tan contrario á las ideas de los modernos, ha sido el objeto de las declamaciones elocuentes de Tertuliano y otros muchos. En aquel periodo el mas agitado de la vida de Caton, parecia este haber olvidado su sobriedad ordinaria, bebiendo frecuentemente con sus amigos : á lo menos asi se lo echaba César eu cara en su Anti-Caton. En él resiere que habiendo encontrado dos jóvenes, muy entrada la noche, un hombre embozado en su toga quisieron insultarle, y descubriéndole el rostro conocieron á Caton, y se alejaron avergonzados al verle. « Se hubiese dicho, añade » César, que Caton acababa de co-» gerles in fraganti, y no ellos a Ca-» ton. » Esta relacion que da una idea la mas alta del respeto que todos tenian á Marco Porcio, no está exenta de exageración, pues todos los antiguos están acordes en contar la templanza en el número de las virtudes que aquel hombre ilustre poseia en un grado eminente. Caton continuó oponiéndose á los triumviros, pero acompañando á Domicio Enorbabo que pretendia por medio de amaños el consulado y tenia por concurrentes á Pompeyo y Craso, fué herido y estuvo muy

ωĨ

espuesto á perder la vida. Cuando quiso oponerse à la ley Tribonians que concedia un poder estraordinrio á Craso, fué preso por segunda vez, y el pueblo todo le sigui hasta el lugar de su arresto obigando tambien á los facciosos á dejarle libre. A poco tiempo fué nombrado pretor, siendo esta dig nidad la mas alta á que pudo llegar. Se aprovechó del plazo de aque empleo para hacer pasar una les contra los que compreban los votos, pero tal era ya la corrupcion dela república, que esta medida descor tentó à todas las clases de ciudade nos; á los unos porque tenian acesidad de corromper, y á los otros porque sacaban provecho de 🖛 oerrompidos. Aumentáronse á bl punto las turbulencias fomentada por César, despues de la muerte de Craso, que los senaciores ma bien intencionados no vieron otro medio para salvar la república, 📭 haciéndose de la parte de Pompe yo, y le nombraron dictador, ausque momentáneamente, pues Calon para evitar un mal mayor, creyé deber pedir que fuese elegido solo consul, lo cual fué adoptado. Ma la constitucion republicana no existia ya desde el momento en que Caton se habia visto forzado a provocar una medida tan ilegal para salvaria. Al año siguiente no obtevo Marco Porcio el consulado, por que reusó sujetarse á los usos 💝 tablecidos en semejantes circumstancias. Ciceron que sabia de casata utilidad hubiese sido Caton reres tido de la dignidad de cónsul en el estado de crisis en que se hallaba la república, le reprende justamente por no haber empleado ninguno de los medios que estaban puestos en uso para lograr su pretension. En

tanto se cumplieron las fatales pre- | nato cometido en el vencedor de dicciones que Caton no habia cesado de hacer, y la guerra civil quedó declarada. En el repartimiento de las provincias le dió el senado el gobierno de la Sicilia, en calidad de propretor, pero al llegar Curion acompañado de tres legiones de César, Caton que no se hallaba en estado de defender aquella isla, partió de alli y fué á reunirse con Pompeyo en el campo de Dirraquio. Aconsejó que se sostuviese la guerra haciéndola duradera, confiado en que podria terminarla por medio de negociaciones, porque amaba tanto á sus conciudanos que no podia regocijarse de la victoria cualquiera que suese el partido á quien ella favoreciese. Desde el momento en que empezó la guerra, se dejó crecer la barba y el cabello, y basta el color de su vestidura anunciaba la tristeza de su corazon. El fué quien hizo tomar á Pompeyo y á su consejo de guerra la resolucion de no saquear ninguna ciudad sometida á la república romana, y de no dar muerte á ningua ciudadano romano fuera del campo de batalla. Pompeyo despues de la victoria que ganó à César en su campo de Dirraquio, persignió á su rival y dejó á Caton con algunas tropas para guardar el tesoro del ejército y los almacenes que estaban en la ciudad, circunstancia que impidió á este último el hallarse presente en la batalla de Farsalia. A consecuencia de este acontecimiento se hizo Caton á la vela para Corcira con las tropas que tenia bajo sus órdenes, y ofreció el mando á Ciceron que lo reusó. De allí pasó Marco Porcio al Africa donde creia encontrar á Pompeyo, pero á su llegada supo el cobarde asesi-

Mitridates. A pesar de estos reveses resolvió Caton sostener la causa de la libertad en tanto que quedase una vislumbre de esperanza. Tomó el mando de las tropas que le obedecieron con alegría, y marchó ácia Cirena que le recibió dentro de sus muros, aunque habia cerrado las puertas á Labieno : tal es la relacion de Plutarco. El poeta Lucano dice al contrario que los cireneuses cerraron las puertas á Caton que entró á la fuerza en su ciudad, y que los perdonó despues de haberlos vencido. (Farsalia, libro IX, v. 296). La relacion del historiador parece que debe ser preferida á la del poeta. En aquel lugar supo Caton que Escipion suegro de Pompeyo, y el cual habia llegado antes que él al Africa, se habia retirado á la corte de Juba rey de Mauritania, donde Varo habia ya reunido un ejercito considerable. Para unirlos emprendió Caton, atravesando desiertos, una marcha larga y penosa durante la cual desplegó tal constancia que con ella se grangeó el afecto de todo el ejército. Durante siete años siguió las marchas á pie y toleró el hambre y la sed como el último soldado. Verificose en Utica la reunion de ambos ejércitos, y se deliberó en quien quedaria el mando superior. El ejercito descaba que recayese en Caton; pero este fidelísimo observante de la gerarquia de los poderes, dijo, que hallándose Escipion revestido de la dignidad de procónsul tenia mas derecho que él para mandar. Esta condescendencia fué una falta que Caton se reprendió despues, y que aceleró la pérdida de la causa que defendia. Habiendo querido pasar Escipion á cuchillo todos los

habitantes de Utica, se opuso Caton á ello, y tomó el mando de esta ciudad importante en tanto que Escipion y Labieno marcharon contra Cesar. Caton dió a Escipion el consejo que habia dado a Pompeyo de prolongar la guerra, pero siguiendo el ejemplo de este despreció el dictamen : fué vencido, y su ejercito casi enteramente destruido cerca de Thapso; y el Africa se sometió al vencedor escepto la ciudad de Utica. Trató Caton de inspirar á los senadores que se habian encerrado comél en la ciudad la resolucion de defenderse basta la muerte ; pero no liabiendo podido hacerles participes de su valor, vió que no quedaba ya esperanza, y tomó el mismo las medidas convenientes para facilitar la fuga de todos aquellos que querian dejarle. En cuanto a el no dió el menor indicio de pensar en salir de Utica; sus amigos y su hijo adivinaron la resolucíon que habia tomado. La víspera del dia en que se habia propuesto ejecutaria, conó tranquilamente y discutió muchas cuestiones de filosofia. Despues de haberse retirado á su estancia, leyó el diálogo de Platon sobre la inmortalidad del alma intitulado Fedon : terminada esta lectura, no hallando ya su espada que habian tenido cuidado de quitar, llamó á sus esclavos y les mandó que la buscasen, fingiendo no haber conocido el motivo de haberla ocultado; pero viendo que no se la llevaban creyó que se trataba de entregarle vivo á César, y esta idea le puso furioso en tal manera, que maltrató violentamente á un esclavo que procuró apacignarle. Sus hijos y sus amigos acudieron al ruido, se arrojaron ilorando á sus pies exortándole á que

so sosegase. Reprendió a su hijo y sus amigos la desovediencia à su órdenes; les hiso observar que si habia resuelto matarse podia hacerlo sin su espada, y hablando despues con serenidad, persuadia á todos aquellos que le rodeaban á que se entregasen á César, y por último exortó á su hijo á que no biciese resistencia alguna, ni que # mezclase jamas en los negecios péblicos. Hizo despues que todos # retirasen, á escepcion de los filos sos Demetrio y Apolonides, y que dando á solas con ellos, les probó primeramente que el único medio que le quedaba de conservar su vi da era el de pedírsela á César, y les rogó que le demostrascu coal partido era conveniente, digno 🗷 él, y conforme á los principios q∞ habia profesado. Ellos bajaron la cabeza guardando un profundo # lencio, y él les hizo entender que aun no habia resuelto cosa alguna de finitivamente; pero a entrambos 🛤 despidió para decir á su hijo que 👄 perase su decision y no se opusen á su intento. Los dos filósofos saleron llorando sin responder mada, y se dió la espada de Caton á un niño para llevársela. Recibióla con un placer manificato, la desenvainé, miró si estaba bien afilada la punta, y se la puso al lado; volvió á to mar el Fedon de Platon que leyo por dos veces, y despues se durmio con el sueño mas profundo. Al depertar dió órden á uno de sus ir bertos llamado Butas para que foese al puerto a ver si habian salido aquellos de su partido que con d se habian encerrado en Utica: 101vieron á decirle que se habian ho cho á la vela, pero que la mar 🗢 taba muy horrascosa; al oir esto suspiró y volvió a despedir a Buts

para que se informara si entre los que se habian embarcado habia alguno que bubiese vuelto del puerto y tuviese algo que decirle. Asomaha ya la aurora y los pajarillos empezaban ya a gorgear, dice Plutarco, cuando Caton se durmió de nuevo y casi al mismo tiempo volvió Butas á decirle que el mar estaba ya mas en calma, y que en el puerto reinaba la mayor tranquilidad. Pareció quedar satisfecho, le hizo seña para que saliese encargándole que cerrase la puerta, y se echó en la cama como si quisiera dormirse otra vez; mas apenas habia salido el liberto se traspasó con la espada. Al caer derribó una tabla geométrica que estaba inmediata, y habiendo acudido al ruido su hijo y los amigos le encontraron tendido en el suelo y bañado en su sangre. Se aprovecharon de su desmayo para curar la herida que se babia hecho, pero apenas vuelto en sí repelió con violencia al cirujano, se arrancó el vendaje, desgarró la herida con sus propias manos y espiró en el acto, á los 49 años de edad, en el 44 antes de J.-C. La noticia de su muerte difundió el luto y la afliccion en la ciudad de Utica, y los habitantes á pesar de la aproximidad del vencedor le hicieron magníficos funerales y los honores debidos á su alta dignidad. Enterráronle en la playa, y en aquel mismo sitio le erigieron una estatua en que estaba representado con la espada en la mano, y se conservaba todavia cerca de doscientos años despues en tiempo de Plutarco. Sabiendo César que Caton despues de haber despedido todos sus allegados, quedaba en Utica con su hijo y sus mas íntimos amigos, aceleró su marcha y supo

Se supone que dijo entonces : « Oh » Caton! envidio tu muerte, pues » me has envidiado la gloria de ha-» berte salvado la vida. » La muerte de Caton ha sido el objeto de muclias discusiones morales y políticas entre los modernos, y juzgada por ellos de diversos modos, y condenada segun los principios del Evangelio ; pero entre los antiguos escitó la admiracion universal. Horacio pone la muerte de Caton, en tiempo de Augusto, en el número de las acciones que mas honran el nombre romano, y Virgilio en un poema emprendido en parte para la gloria de la casa de los Césares, pinta á Caton en el Eliseo presidiendo la asamblea de los justos.

Secretosque pios his dantem jura Catonem.

Juntos, de Flegeton lejanamente, Están los justos con Caton al frente.

Los retratos que han trazado de él Salustio y Veleyo Paterculo han sido citados frecuentemente : hay no obstante uno de ellos menos conocido, acaso menos brillante; pero no menos admirable, del cual no ha podido desentenderse Ciceron en la intimidad secreta de la amistad, en una época en que vivia tranquilo bajo las leyes del vencedor Pompeyo, cuyos beneficios habia aceptado. Descando Balbio, Oppio, y otros muchos amigos de César , oir el elogio de Caton por boca de Ciceron, se empeñaron con Atico para que lo pidiese á este graude orador , quien respondió á la carta que Atico le escribió sobre este asunto, diciéndole lo siguiente : « El elogio de Caton es una materia al llegar lo que acababa de suceder. la muy delicada, y no sé como pu» diera hacerle para tratar de una » materia, no digo que agradase, » mas sí que no escitase el desagra-» do de los mismos que se han va-» iido de tí para ello. Cuando no » dijese nada del vigor con que ha-» biaba en el senado, de su zelo » por la república, de todo lo que » ha hecho por ella, aunque yo me » redujese á elogiar en general aque-» lla sabiduria y aquella prudencia » nunca desmentida, acaso creyeran » todavia que yo decia demasiado. » Para hacer bien el elogio de este » grande hombre, seria menester » estenderse sobre estos tres pun-» tos : que ha previsto cuanto ha su-» cedido; que se ha opuesto á ello » con todo su poder, y que ha pre-» ferido morir á ser testigo de ello.» No fué siempre Ciceron tan reservado, puesto que compuso una Vida de Caton, á la cual César creyó que debia contestar publicando el Anti-Caton. No se conservan en el dia estas obras, pero en Plutarco, Salustio, Apiano, Valerio Máximo y Dion Casio, en las cartas y en los discursos de Ciceron y en otros antiguos se encuentran numerosos pormenores relativos á la vida de este bombre virtuoso. -- CATON (Marco Porcio), su hijo, despues de la muerte de César peleó para defender los restos de la libertad romana, á las órdenes de Bruto, y murió en la batalla de Filipes.

CATON (Valerio), gramatico y poeta, nació en la Galia narbonense; segun algunos fué liberto de un tal Burseno, pero en una de sus obras dice que nació de condicion libre y que siendo de menor edad, durante las proscripciones de Sila fué despojado de sus bienes. Se adquirió gran reputacion por su habilidad enseñando á la juventud noble

de Roma, sué mirado como poeu háhil, y sobresalió particularment en estimular el genio poético de los demas. Suficientemente lo stertigua un dístico citado por Sueto nio, referente a Valerio Catoa. « Caton el gramático, sirena de la » latinos ; tú eres el único que po-» sées el arte de hacer que nazcas » poetas, y de desembolver las le » llezas de sus obras. » Juntó con sus lecciones un caudal tan conside rable que llegó á poscer la ciuded de Tusculano; pero sus acreedo res le despojaron de ella, y se vió reducido en la vejez á una estre mada pobreza, de modo que ha biendo poscido un palacio tuvo que contentarse con una miserable cho za, donde murió abandonado de todo el mundo en una edad muy avanzada. Ademas de muchos libro de gramática compuso diversos por mas en los géneros satírico y entico. Uno de ellos intitulado la Indignacion, otro Lidia, y otro Diana. El único que de él 🗪 queda se titula : Diræ, (imprecaciones), poemita dividido en dos partes; en la primera hace el astor imprecaciones contra las posesiones que le han arrebatado, subleva contra ellas todos los ele mentos, y hace nacer todas las & lamidades : parece que desea verlas destruidas hasta los cimientos En la segunda vuelve à manifestat sentimientos mas humanos, lamenta la pérdida de su querida Lidia, J envidia á los campos que le perte necen la dicha de poseerlos. Est reducido poema ha llegado á nosotros casi desfigurado en todas 🕬 partes por los copiantes, de suerte que en su estado actual es muy 💝 curo y en muchos parages ininteligible. Despues de una lectura aten-

ta nos ha parecido que la segunda | parte era un poema distinto, reunido por los copistas á lo que precede con demerito del original. La primera palabra battare que repite muchas veces en el discurso del poema, ha ocasionado un gran número de discusiones entre los sabios, sin que se baya podido determinar todavia la verdadera significacion. A pesar de eso el poema de Valerio Caton contiene pasages tan bellos que han podido ser atribuidos á Virgilio, y puestos á continuacion de las obras de este gran poeta por algunos editores de ellas. Horacio debiera ser nombrado como el autor mas antiguo que haya hecho mencion de Valerio Caton, si fuesen de él verdaderamente cuatro versos que se encuentran en antiquísimos manuscritos, al frente de la sátira X del libro 10, y que han sido suprimidos en las ediciones ordinarias. Si se omiten estos versos de Horacio, Ovidio es el autor mas antiguo que haya hablado de Valerio Caton: todo lo que sabemos de la vida de este poeta nos lo dice Suetonio en su obrita sobre los ilustres gramáticos. Ovidio le acusa de haber sido un poeta licencioso, y en una acusacion de este género hecha por Ovidio, no puede recaer la sospecha de ser exagerada. Wernsdoff, en sus Poetæ latini minores tomo 30, ha dado la mejor edicion de este poeta, la cual ha sido impresa separadamente con un comentario de Cristóval Arnod, Leiden 1652, y reimpresa en Ham-burgo en 1778 á espensas de G. A. Miro. Parece que Valerio Caton es el poeta mas antiguo natural de la Galia transalpina, del cual hayan llegado fragmentos hasta nosotros. El poema de las Diræ no ha sido l do uno de los mejores predicadores

traducido todavia en ninguna lengua moderna.

CATON (Dionisio), autor de cuatro libros de dísticos morales dirigidos á su bijo, y que son distintos de las máximas del mismo género que Caton habia compuesto en prosa. Es incierto el siglo en que vivió, pero está probado que es anterior à Constantino el Grande, y es verosimil que vivió en tiempo de los dos Antoninos. La primera edicion de los dísticos de este autor que era pagano, hecha en 1475 en 4, es muy rara, lo mismo que la de 1477, impresa en Caselle, lugarcillo cerca de Turin. Las mejores son las de Othon Arntzenio cum notis variorum, Amsterdam 1754 y 1759 en 8, y la de Bernhold 1784 en 8. Ha sido impresa sin los comentarios la edicion de Arutzenio en Meissen, en 1790 en 12. Mr. Boulard ha publicado en 1798 y 1802 las traducciones en versos griegos, alemanes, y holandeses , cada una con una version francesa literal é interlineada, acompañada del testo latino, y de la traduccion en verso francés. Tambien se hallan traducidos en español los Disticos de Caton por D. Leon de Arroyai, un tomo en 8. Madrid 1797. A la edicion de Arntzenio se añade comunmente la Historia critica Catoniana, per singulorum seriem consuctam Dionisii Catonis Disthicorum ex ordine deducta cum Max. Planudis metaphrasi græce , cum notis variorum. Amsterdam 1759 en 8.

CATROU (Francisco), nació en Paris en 1659; entró en la compania de Jesus en 1677, y ejerció con aplauso el ministerio del pulpito durante siete años. Hubiera si-de su siglo si hubiese podido retener con facilidad en la mente las ideas que habia espresado en el papel; pero disgustado de no poder vencer esta dificultad, se lamentaba del tiempo que perdia en aprender de memoria y por ultimo abandonó el púlpito. Ocupóse despues cerca de doce años en el Diario de Trevoux, que dió principio en 1701, y en el cual acreditó su erudicion y sus talentos. Los intervalos de tiempo que le dejaba libres aquella obra periódica, los invirtió en componer muchos libros apreciables, de los cuales son estos los escogidos: 1º Historia general del imperio del Mogol, redactada en vista de las memorias portuguesas manuscritas, del Veneciano Manuchi, impresa en 1702, y reimpresa en 1705. De esta obra hay una edicion en 1725, en 4, y en dos tomos en 12 aumentada con el reinado de Aurengzeb. 2º Historia del fanatismo en la religion protestante, conteniendo la historia de los anabaptistas del Oavidismo, etc. Paris 1733, tres tomos en 12. La variedad, y la singularidad de los hechos unidos á lo ameno y animado del estilo, liacen sumamente agradable la lectura de esta historia. La narracion es siempre elegante y de mucho interes; pero no siempre tan rápida y sencilla como era de desear. 3º Traduccion de Virgilio, con notas críticas é históricas, en cuatro tomos en 12. Catrou busca algunas veces en el poeta latino sentidos alambicados; le presta unas veces frascs y romances; otras palabras muy cultas, y otras espresiones ó términos mas que vulgares. El traductor, dice el abate Desfontaines, se toma en fin la li-

las espresiones del original, citado falsamente los manuscritos en que se apoya y liegando hasta confese algunas veces, que solo ha comitado su gusto particular. Hay a sus notas ingenio é investigacions, pero muchas de ellas son poco per ciosas, sirviendo únicamente par apuntalar, digámosto asi, el fals sentido que da á Virgilio, y perciendo hechas mas bien para ettaductor que para el poeta. Aunque estas críticas sean algo sospechous en boca de un rival, como lo en el abate Desfontaines, traductor tambien del Virgilio, lo cierto a que el público no ha apelado & este juicio, y la traduccion ha que dado enteramente sepultada en e olvido, particularmente desde 🗪 lian salido á luz otras mas ficies. 4º La historia romana, 1725 25% en 21 tomos en 4 y en 20 en 19. Estas dos ediciones llevan varia notas históricas, geográficas y criticas, láminas, mapas, medallas etc Se halla traducida la obra en die rentes lenguas, y es la mas estens que se conoce en su clase. En ella se aplaude la profundidad de la indagaciones, la solidez de las rele xiones y el arte con que procede en el encadenamiento de los be chos; pero la crítica encuentra a mismo tiempo un estilo puerilmer te pomposo, poca armonia con li severidad de la historia, espresio nes triviales, un neologismo estre mado, pormenores inútiles, y a general se busca en vano la noble sencillez de Tito Livio y la elegate concision de Tácito. Lo mas apre ciable son las notas, casi todas del P. Rouillé, companero y continua dor de Catrou. Otro jesuita que era el P. Routh debia acabar d ·bertad de reformar frecuentemente | edificio que sus compañeros habias

compañia suspendió aquella obra. Falleció el P. Catrou en 1737 a la edad de 78 años, conservando en su vejez la viveza de imaginacion que habia mostrado en su juventud.

CATS (Santiago), nació en Brouwerhaven en Zelandia, en 1557, y fué uno de los principales restauradores, ó mas bien de los creadores de la lengua y de la poesia holandesa. Pocus poetas se conocen que bayan tenido una vena mas fecunda que Cats. Pasó todas las ho-Tas ociosas de su larga y laboriosa vida cultivando su talento poético, y haciendo de las musas las delicias de su retiro cuando llegó á la ancianidad. Se graduó de derecho en Orleans despues de haber seguido sus estudios en Leiden, y cuando volvió á su patria, reusó una cátedra de su facultad que le ofrecieron. Ha desempeñado en tiempos y circunstancias may críticas las primeras funciones administrativas y diplomáticas de su gobierno, siendo embajador en Londres en 1627 y 1651, y gran pensionario de Holanda desde 1636 á 1651. El carácter del talento poético de Cats es esencialmente muy diverso del de Hooft y de Vondel, sus contemporáneos y sus émulos, pues su musa se distingue por ser la mas atractiva, sencilla y natural, circunstancias por las cuales se le dió justamente el nombre de el, La Fontaine de la Holanda. Se eleva algunas veces con el asunto de la composicion sin aspirar jamas a lo sublime : nadie ha poseido ni desplegado en verso un conocimiento mas profundo del corazon humano, teniendo siempre la felicidad ó el acierto de unir el sentimiento á la

comenzado, pero la estincion de la j facilidad, y tiene habitualmente como el una abundancia redundante; pero su poesia es al mismo tiempo rica de espresiones y llena de imagenes como la del mismo Ovidio. Se nota en él no obstante el ripio, algunas repiticiones, y un corte de verso algo monótono, pero en cambio de estos defectos tiene otras cualidades escelentes, cuales son la pureza del lenguaje, claridad del estilo, imaginacion risueña y fértil, y moral que sin afectacion ni esfuerzo alguno avasalla el espíritu y domina el corazon. Sin embargo, este poeta que por largo tiempo tuvo mucho crédito, y mereció una estimacion sin ejemplo entre los literatos contemporáneos suyos; este poeta, cuyas obras recopiladas con el mayor cuidado y reimpresas frecuentemente fueron llamadas la Biblia de la juventud, y la Biblia de las gentes del campo, al cabo de cien años habia empezado á caer en el mas injusto descrédito, por haber llegado á ser como de moda el imitar á los mas insípidos rimadores; mas se levantó una reclamacion imponente contra aquel absurdo é injusticia, y Van Essen, en su Espectador holandes, hizo oir la voz de la razon y de la equidad, y los mejores ingenios de aquella época, compatriotas de Cats anularon el desdeñoso decreto de aquellos desapiadados Aristarcos, haciendo á fines del siglo 18 una edicion de las obras de Cats de un tamaño cómodo y portatil, por ser las precedentes en fólio, ó á lo menos en 4. La coleccion de estas obras se compone principalmente de emblemas y alegorias, conforme al uso de su tiempo, de poemas sobre las diferentes edades y diferentes razon. Abusa como Ovidio de su condiciones de la vida, de poesias

CAT

sueltas relativas á diferentes asuntos, en las cuales se encuentran fábulas, canciones, idilios, etc.; de un poema sobre la vida campestre, de otro acerca de su propio retiro rural, y de su vejez octogenaria. Sus Emblemas están escritos en tres lenguas que son latina, holandesa y francesa, y en ellos prueba que su talento poético sobresalia en el idioma del cantor de Eneas aun mas que en las lenguas modernas. Murió en su casa de campo de Zorguliet en 1660 de edad de 85 años. Barleo y Boyo han traducido en versos latinos bajo el título de Faces augustæ su poema del Anillo

nupcial.

CATTANEO (Lázaro), jesuita y misionero italiano, descendiente de una familia noble de Sarzano, nació en 1560. A la edad de 21 años entró en la compañía de Jesus en Roma, se embarcó en 1588 para las misiones de las Indias, y cogió las primicias de su zelo apóstolico en la ciudad de Yoa : despues fué à la costa de Posqueria donde permaneció dos años. De alli pasó á la China y se hizo útil cooperador del célebre P. Ricci, el primero que introdujo la sé cristiana en aquel imperio. Le acompañó el P. Cattaneo á Pekin doude fueron bien recibidos por el emperador quien les permitió establecerse en la China; y ambos misioneros trabajaron de acuerdo en el establecimiento de las misiones en diferentes provincias. Fueron llamados de Macao otros misioneros á los cuales prepararon nuevas residencias en las ciudades mas considerables; pero este primer establecimiento de los jesuitas esperimentó una multitud de obstáculos y de contradicciones, siendo las !

mas terribles de todas las insigna ciones pérfidas de algunos cunpeos que eran sus enemigos. Aprentaban estos que se franquesta confidencialmente á varios chims de Macao y de Canton y les dio ron que los jesuitas eran hombre ambiciosos, que bajo pretesto 🛭 anunciar la religion cristiana apraban nada menos que á apoderar se del imperio. Les hicieron obser var maliguamente la situacion gegrática de los pueblos y ciudado en que habian establecido sus resdencias desde Canton hasta Pekin llegando hasta aseguraries que 112 escuadra holandesa que asomala hacia ya algon tiempo en las cotas de la China, habia arribado unicamente con el objeto de farorecer su empresa : em fin declararon tener noticias de que se tratba de dar la corona del imperio al P. Cattaneo, y que esto era el motivo de los frecuentes viages, y correrias que hacia este misionero i la corte, y á las provincias. Pare cieron tan verídicas y de tanta inportancia estas relaciones á los chinos, á quienes fueron confiadas, 🕬 se apresuraron á dar noticia de ella á los magistrados superiores de Canton, y estos siempre temerosos y llenos de rezelos en todo lo comcerniente á los asuntos del estado, concibieron los mayores sobresitos, y toda la ciudad se vió luego agitada figurándose los habitantes que las escuadras holandesa y ja pona amenazahan ya aquellas costas. Esparciéronse estos rumores en lo das las provincias comarcanas y citando en ellas igual fermentacion, por todas partes se decia ya que el P. Ricci habia sido muerto 🛤 Pekin. Desgraciadamente un jesuita chino llamado el P. Francisco Martines pasaba por Canton en aquellas circunstancias de tránsito para Macao, y por mas que se procuró ocultarie, fue descubierto, preso, encerrado en un calabozo y condemado á sufrir la pena de apaleamiento, en cuyo acto espiró. Siendo un romance el mas absurdo la conspiracion de los misioneros, no era posible creerla por mucho tiempo, y asi es que la impostura se desvaneció en breve por sí misma, y los chinos fueron los primeros que se avergonzaron de sus ridículos terrores. El P. Cattaneo continuó por espacio de 46 años en el ejercicio de las penosas funciones de misionero en la China, hasta que agoviado de la edad y rendido de trabajos, quedó tan impedido que pasó los dos últimos años de su vida privado del uso de todos sus miembros sentado dia y noche en una silla, y murió en Hang - tcheon en 1640 de edad de 80 años. Escribió en chino muchas obras para la instruccion de sus neólitos, y de las cuales solo una ha sido impresa bajo el título, De la contricion, o del dolor de los pecados.

CATTAU - CALLEVILLE (Juan Pedro Guillermo), nació en Brandeburgo, y murió en Paris en 1819 de edad de 60 años. Fué ministro del culto luterano en Estokolmo, despues pasó á Suiza, y últimamente á Francia, donde publicó diversas obras. Ademas de algunos ensayos, fruto del trabajo de su juventud, ha dejado una Biblioteca sueca, o coleccion de variedades literarias y politicas concernientes d la Suecia, 1783 y 1784 en 8. – Bosquejo histórico de los estados dinamarqueses. - Idea del mar Báltico, y una Historia de Cristina reina de Suecia, Paris 1815 dos

tomos en 8. La calillad mas recomendable de este autor es su estilo claro y sencillo.

CATTHO (Angel), nació en Tarento en el siglo 15. Fué enviado de embajador cerca del duque de Borgoña por Juan y Nicolás duques de Calabria, pretendientes uno despues de otro de la mano de María hija única de aquel príncipe. Habiendo muerto ambos aspirantes antes de terminar la negociacion de que estaba encargado Cattho, el duque de Borgoña que habia llegado á profesarle afecto, le instó para que se quedase en su corte, y á fin de obligarle á ello le asignó una pension considerable; pero á consecuencia de la batalla de Morat en que los borgoñeses fueron derrotados por los Suizos, habiendo advertido Cattho que empezaban á enmarañarse los negocios del duque, despidióse de él, y se retiró á Francia donde Luis XI le nombró su capellan, y á poco tiempo le dió el arzobispado de Viena del Deifinado. Habia conocido Cattho á Felipe de Commines en la corte de Borgoña, y desde aquella época habian contraido una amistad íntima. Volvieron á encontrarse con suma satisfaccion en la corte de Francia, y á solicitud de Cattho escribió Commines sus memorias, en las cuales hay muchos pasages donde alaba de su amigo el gran saber y su habilidad en predecir lo futuro. Segun algunos de sus contemporáneos era sábio en medicina, matemático y literato. Su divisa era Ingenium superat vires. Murió llorado de todos en Viena, en 1497, y sué enterrado en la catedral.

CATULO (Cayo Valerio), célebre poeta latino; nació en Verona y segun otros en Sirmium, hoy dia

Sirmione situado en una península p del lago Benac, hoy lago de Guarda, en el año de Roma 667, 86 antes de J. - C. Era bijo de padres muy distinguidos por su clase y su fortuna, à causa de haber hospedado mas de una vez á César cuando recorria aquella parte de la Galia Cisalpina. Catulo flevado á Roma siendo muy jóven, bajo los auspicios de Malio, cuyo matrimonio celebró despues en una de sus mas bellas composiciones, se dió á conocer en breve distinguiéndose por los rasgos de su fecunda imaginacion, entre todos los que empezaban á bacer ilustre aquella época tan memorable para las letras. A poce tiempo contrajo relaciones con Ciceroн, Planco, Cina y Cornelio Nepote, al cual dedicó despues la coleccion de sus obras. En ellas aunque poco voluminosas, recorre Catulo los principales géneros de poesia, y por la superioridad é inteligencia con que trata de ellos, da pruebas evidentes de lo que hubiese sido en cada uno de aquellos géneros, si menos amigo del placer y de los viages, hubiese hecho de las letras su objeto esencial. Se duda que poseamos todo lo que compuso, pues Nonio y Servio citan de él unos versos que no se eneuentran en la colección de sus obras. y Terenciano habla de tres de an metro particular, las cuales no se hallan tampoco. Si se eree a Giraldi, Aldo Manucio y Erasmo se jaetaban de poseer un poema inedito de Catulo titulado Ver (la primavera); pero está demostrado que se trataba del *Pervigilium*, que entonces no estaba atribuido á este buen poeta, y que algunos eruditos han Hegado a disputársele despues. De enalquiera modo que sea, es indu- i dencia con los jurisconsultos y abo-

dable que los antiguos y moderna jamas han variado de opinion sobre el mérito de aquellas pocsias suya que el tiempo ha conservado. Tibalo y Ovidio hacen de él un grante elogio, y Marcial tan zeloso de se superioridad en el género del qui grama, tan solo la cede modestmente al ingenioso Catulo (uno minor Catullo), diciendo sin repsre que Verona patria de este gran poeta, es tan célebre como Matua por su Virgilio. Plinio el jórea le crítica no obstante varios versos algo duros, y Escaligero le nota tambien otros defectos; mas no por esto ha dejado de quedarnos en d un modelo en el epigrama cuando le reduce à sus justos límites, y es la oda y en el madrigal cuande solo es tierno y amoroso. Sobreslió igualmente en el verso heroico, y su bello episodio de Ariana \* mira como una composicion que inspiró al cantor de Dido. Es el primero que cultivó con aciente entre los romanos la poesia línes, y las odas que de él mos quedan becen sentir estraordinariamente la pérdida de las demas. Lástima es que este amable poeta no liaya respetado siempre la decencia en 🗪 escritos, efecto de que Catulo habia encontrado en esto mismo um principios de comodidad y de fácil uso : basta segun él, con que d poeta respete personalmente las costumbres. Es de inferir que esta moral era la de aquellos jóvenes fr bertinos con quienes vivia, y de sus queridas á quienes trata en 🎨 neral libremente. Las tertulies a que Catulo concurria le ocasionaron frecuentes compromisos, de que el cra el primero que se barlaba, J le pusieron tambien en corresporgados mas celebres de su tiempo. A pesar de su vida disipada se ve que no arruinó enteramente Catulo su patrimonio, ó tal vez que le favorecieron algunos amigos generosos, pues poseia una casa de campo en Tibur, y otra mucho mejor en la península de Sirmium. De vuelta a Bitinia a donde babia acompañado al pretor Memio (el mismo á quien Lucrecio dedicó su poema), felicita el poeta a su bello retiro por recibir en él à su legitimo poseedor: gaude hero (carm. 51). Las ruinas de aquel edificio atestiguan todavia su antigua magnificencia, presentando mas bien los restos de un palacio que los escombros de una casa particular. Gatulo mereció sin duda tener amigos, como los tuvo efectivamente, contando entre ellos los personages mas distinguidos que tenia entonces Roma. El mismo César fué de aquel número, aunque el poeta le habia satirizado sin respetos ni miramientos en dos epigramas, de las cuales la primera es una de las mas energicas y espresivas (carm. 29); pero el dictador era tan hábil político, y hombre de tanto talento, que en aquellas circunstancias adoptó como el único y mejor partido el de la moderacion, la generosidad y la indulgencia. Bastóle á Catulo dar algunas escusas; César le convidó á cenar, y ya no se habló jamas de sus epigrames, continuando como antiguamente las relaciones de amistad y de hospedeje entre Cesar y la familia del poeta. Reunia Catulo al talento poético una erudicion profunda y variada, con lo cual se grangeó el honroso epiteto de docto entre todos aquellos que han hablado de él : Ovi-

nan jamas de otra manera, y este epiteto no era en verdad uno de aquellos que se aplican indiferentemente á todos los hombres algo célebres, pues era un elogio bien merecido por Catulo. Habia hecho un estudio particular de la lengua y de la poesía griega, lo cual se advierte no solo en sus bellas versiones de la célebre oda de Safo y de *la Cabellera de Berenice*, traducida de Calímaco, sino tambien por las formas habituales de su estilo, y su manifiesta predileccion á las frases, los giros y las figuras de diccion privativas de aquella hermosa lengua. La opinion mas comun es que Catulo murió en el año de Roma 697; apenas de edad de 50 años. Escalígero en sus observaciones sobre la crónica de Eusebio, se esfuerza en probar que Catulo tenia mas de 71 años cuando murió, pero las razones en que se funda estan destituidas de toda solidez. Isaac Vosio la ba alterado estraordinariamente en su Catulo, y Bayle les opone varios hechos y una lógica á los cuales no es fácil dejar de adherirse; pero Quinquene sábio mediador entre unos críticos á opiniones tan contrarias, en el prefácio de las Bodas de Tetis y de Peleo, establece pruebas muy plausibles, de que Catulo vivió hasta la edad de 40 años. El estado deplorable en que se halló el primer manuscrito de Catulo a fines del siglo 40, es la causa de las faltas multiplicadas y de los vicios que han desfigurado sucesivamente las diversas ediciones. La primera es de 1472 en fólio, sin nombre de ciudad ni de impresor, aunque se cree ser de Umdelin de Espira. A esta siguen como unas de las mejores dio, Marcial, y Tíbulo no le desig- las de Partenio, Brescia, en folic

1485; de Aldo, con las correcciones de Avancio, Venecia 1502 y 1515 en 8; de Alejandro Guarini, Venecia 1521, edicion preciosa cuasi desconocida suera de Italia; de Muret, Venecia, por Aldo Manucio, 1544 en 8, 1644 en 8; de José Escalígero, Paris, Roberto Estevan 1577 en 8; de Isaac Vosio, Londres 1684, y Leiden 1691 en 4; ad usum Delphini, Paris 1685; en fin la del sábio Mr. Doering, Leipsick dos tomos en 8, 1788 y 92 la cual es acaso preferible á todas por la pureza del texto, la exactitud y la concision de las notas. Algunas de las poesías de Catulo han sido traducidas en castellano por varios poetas nuestros.

CATULO (Quinto Lutacio), cónsul en el año de Roma 650; se le conoce particularmente por la esclarecida victoria que ganó inntamente con Mario, derrotando á los cimbrios en las llanuras de Verceil. A entrambos romanos se les concedió el honor del triunfo, y Catulo bizo levantar con los despojos de los vencidos un soberbio pórtico al cual se dió su nombre. En aquella misma guerra se hizo admirar por un rasgo de serenidad y presencia de espíritu. Habian forzado los cimbrios el paso del Adige, y el ejército romano á las órdenes de Catulo quedó tan atemorizado de la maniobra del enemigo, que al fin abandonó el campo retirándose en desórden. El general viendo que no podia contener á los fugitivos, fué á ponerse á su frente como si él mismo les hubiese guiado, para que no se dijese que los romanos habian huido delante de los cimbrios. Fué comprendido en las proscripciones, sin que sus amigos pudiesen conseguir de Mario que le concediese la

libertad de salir de Roma y desterarse, pues el inhumano proscriptor repitió muchas veces: «Que muera.» Catulo habiéndose excerado en un aposento, recientemente blanqueado con cal, hiso que siá encendiesen un gran fuego, y marió sofocado en el año de Rama 665. Era segan Cicerom un baro bre urbano, pradente, integra, instruido y de una elocucion suare y fácil. Escribió scerca de los suesos de su consulado y los demas de su tiempo, pero no ha llegado singuno de sus escritos á mosetros.

CATULO (Quinto Lutacio), hip del precedente; fué hombre ilastre por su carácter y por las circum tancias en que se halló. Siendo cónsul en el año de Roma 674, tomó por colega á Emilio Lépido, hom bre sin mérito pero ambicioso, que despues de la muerte de Sila propuso anular las leyes y los actes del dictador, á lo cual se opuso con valor Catulo al frente del senado y de los mejores ciudadanos. Mediarra sobre este asunto varias negociaciones, por las cuales parecia que tedo se habia conciliado ; pero Lépido quitándose luego la máscara biso uso de la fuerza armada para que espidiesen á su lavor un senadoconsulto, y Catulo, entonces proconsul, marchó contra él y le derrotó en dos batallas. Aun se le presentó otra coyuntura para acreditar su zelo en favor de la constitucion romana. Los piratas infestaben impunemente los mares, y Roma se veia amenazada de una carestia que tenia al pueblo en el mayor sobresalto. Gabinio uno de los tribunos de la plebe y hechura de Pompeyo, se aprovechó de aquella oportunidad para pedir que su protector tuviese el mando de los mares de-

rante tres años, ejerciendo un poder absoluto. Declaróse el senado contra esta ley, y los tribunos atreviéndose á favorecer el proyecto hicieron inutil la oposicion de aquel respetable cuerpo, hasta que Catu-Lo siendo el único que tuvo valor de presentarse para hacer oir la voz de la razon, la apoyó con toda su elocuencia y la fuerza de sus ciemplos haciendo uso en fin de un medio que llamó la atencion de la multitud : «Vosotros , dijo , amais » á Pompeyo, pero confiándole » unas comisiones las mas arduas, » le esponeis sin duda á los mayo-» res riesgos; si llegaseis à perder-» le, decid ¿en quien depositariais » entonces vuestra confianza?» Y todo el mundo esclamó: «En tí, Catulo. » Una respuesta tan lisongera le cerró la boca. Pasados dos años fué llamado por igual motivo á representar el mismo papel en circunstancias semejantes. Mitridates vuelto en sí de los golpes fatales que le habia dado Lúculo habia recobrado una ofensiva imponente: Pompeyo vencedor de los piratas se encontraba en Asia: todo contribuia á que le empleasen para terminar la guerra contra el rey de Ponto, y el tribuno Manilio propuso que al mando concedido á Pompeyo por la ley Gabinia se agregase el de la guerra contra Mitridates. El senado se sobresaltó estraordimariamente al oir esta proposicion, tanto mas cuanto Ciceron la apoyaba, y Catulo tuvo valor para oponerse á ella con la acostumbrada firmeza; mas viendo que nada conseguia esclamó indignado, « que no » quedaba otro recurso al sensdo » que el de imitar el ejemplo dado » en otro tiempo por el pueblo, » retirándose á algun nuevo monte l

» sagrado para salvar la libertad y » las leyes. » Hallándose acabado el nuevo capitolio, al cabo de catorce años, en el de 683 de Roma, Catulo que habia estado encargado de su construccion tuvo el honor de hacer la dedicacion de aquel soberbio monumento, en cuyo frontispicio se esculpió su nombre. Habíase empezado la obra en tiempo de Sila. Siete años despues, Cesar en el primer dia de su pretura citó á Catulo ante el pueblo para dar cuenta de su conducta en la construccion del capitolio, queriendo que se diese à Pompeyo el encargo de formalizar un inventario de todo ; mas no pudiendo vencer el poderoso interes que se tomaron por Catulo todos los magistrados y principales ciudadanos, desistió al fin de su intento, concediendo así un triunfo á la integridad de Quinto Lutacio. Este romano que falleció en el 691 de Roma, se habia adquirido una grande autoridad por su conducta grave y uniforme, por sus intenciones puras, por su amor al bien público, y por su adhesion á los principios aristocráticos. Cicerou elogió particularmente su firmeza, la cual no pudieron alterar jamas, ni el temor del peligro ni la esperanza del favor popular.

CAUCHON (Pedro), obispo de Beauvais en el siglo 15; tristemente famoso por la condenacion de Juana de Arc, llamada la doncella de Orleans. Conociendo los habitantes de Beauvais su adhesion servil á los enemigos de la Francia, le arrojaron de su silla en 1429, y entonces se declaró á favor de la corte de Inglaterra, dando indicios de que solo aspiraba á la ruina de su patria. Habiendo sido presa Juana de Arc en 1451 en la diócesis de Cau-

recho de condenaria, y por último se constituyó juez de la heroína de los franceses, para lo cual le concedió jurisdiccion en su distrito el cabildo de Ruan ; adonde habia sido conducida la acusada en ocasion que estaba vacante aquel obispado. No se perdonó medio alguno para perder à Juana de Arc admitiéndose contra ella demandas capciosas, suponiendo declaraciones, valiéndose de otros artificios, y alterando sus respuestas en el interrogatorio etc. Guillermo Manchon uno de los secretarios, declaró cuando la revision del proceso que babia reusado prestarse á tan indignas tramas, á pesar de las instancias y las amenazas de Cauchon. Encargó este á un sacerdote que se introdujese en la cárcel fingiendo estar preso como Juana, á fin de ganar su confianza y recibir su confesion en cuyo caso dos hombres ocultos detrás de una ventana abierta apuntarian por escrito cuanto ella dijese; pero este sacrílego artificio no suministró indicio alguno de los crimenes de que Juana era acusada, y se dice que en vista de esto intentó Cauchou envenenaria. Por último quiso darla tormento, mas el temor de que muriese en él le obligó á desistir de este infame recurso, y luego pronunció la sentencia condenándola á perpetuo encierro á pan y agua. El populacho irritado se sublevé contra el obispo, pronunciando contra el mil injurias y persiguiéndole à pedradas, al mismo tiempo que los ingleses enfurecidos por no haber logrado que Juana de Arc fuese condenada á la pena de muerte, exigieron del prelado la restitucion del dinero que habia recibido; entonces prometió aplacar l

chon, reclamó este prelado el de- la aquellos estrangeros derramante la sangre de la heroina. Esta sué encerrada de nuevo en un profunds calabozo, donde la quitaron de noche el traje de muger que habia vuelto a vestir desde que fué bech prisionera, y al despertar se encontró con un vestido de hombre que hubo de tomar precisamente para cubrir su desnudez. Entré lucgo el obispo con sus testigos, salis enagenado de contento, y encontrando al de Warwich esclanó: « Esto es hecho; ya es nuestra.» Al dia siguiente la declaró relapsa, escomulgada y arrojada del seno de la iglesia; y entregándola al brazo secular en 30 de mayo de 1430, fué pronunciada su sentencia desde un tablado, en la plaza pública, delante de una hoguen. « Vos habeis causado mi muerte, » le dijo Juana : me habeis prome-» tido restituirme á la iglesia y me » entregais á mis enemigos. » Dicese que esta vez fué la única en que aquel obispo se sintió enternecido y reprimió las lágrimas que iba a derramar; mas no pudieron contenerlas los jueces, el pueblo, ai el verdugo mismo. Murió Cauchos repentinamente en 1443, estandose afeitando, fué esconnulgado por Calixto IV, y su cuerpo desenterrado y arrojado á un muladar: -Guilizano Cauchon, sobrino y heredero del obispo de Besuvais, sué el primero en declarar con pramento que la condenacion de Juana de Arc habia sido efecto úm camente del encono de los ingleses.

CAULET (Estevan Francisco), nació en Tolosa en 1610 de una 📴 milia distinguida. A la edad de 17 años fué nombrado abad de S. Vo lusiano de Foix y consagrado obispo de Pamiers en 1645. Reformé en su diócesis, muchos abusos in- l años. Este prelado dejó escritas dos troducidos por un esecto de las guerras civiles y los desarreglos del clero y del pueblo. Componíase su cabildo de doce canónigos regulares de Sta. Genoveva, á los cuales Esponda su predecesor llamaba doce Leopardos, y Caulet los redujo á sus deberes refórmandolos enteramente. Fundó tres seminarios, visitó toda su diócesis, reformó y predicó por todas partes, siendo ejemplar modelo de virtudes y de zelo apostólico. Habiendo espedido Luis XIV un edicto en 1673 que estendia la regalia en todo el reino, el obispo de Pamiers reusó someterse á él, por lo cual le ocuparon sus temporalidades, sin que esto bastara para que accediese. El decreto fué ejecutado rigurosamente, y el prelado quedó reducido á vivir de las limosnas de sus partidarios; porque los jansenistas le eran adictos aunque habia maltratado á uno de sus gefes, el abate de Sant Ciran. Luis XIV habia llamado á Paris á este obispo y el de Aleth, únicos prelados que se habian opuesto al edicto, á fin de reconvenirles por su conducta sobre este negocio. « Guardaos de esto, señor, le dijo » Bossuet! Los pueblos que los mi-» ran como dos santos perseguidos, » saldrán á su encuentro en el \* tránsito para honrarlos como már-» tires y pedirles su bendicion. » Le Pelletier - Destouches, enterado de la escasez á que se hallaba reducido el de Pamiers, le envió una letra de cambio de dos mil escudos. Se propuso en pleno consejo hacerle encerrar en la Bastilla, mirandole como á un súbdito rebelde, y en estas tristes circunstancias terminó Caulet su carrera en 7 de

obras relativas á sus persecuciones. 1ª Relacion de la disension ocurrida entre el obispo de Pamiers y los jesuitas del colegio, con una carta circular à todos los obispos de Francia, 1668 en 4. 2ª Memoria de los artificios de que han hecho uso los canónigos de Pamiers, para separarse de la vida regular.

CAULIANCOURT (Armando, Agustin Luis de), duque de Vicencio, teniente general de Francia, etc., nació en Cauliancourt en Picardia en 1773, era hijo del marqués de Cauliancourt oficial general en tiempo de Luis XV, y Luis XVI; y de la marquesa del mismo título, dama de honor de la condesa de Artois. A la edad de 15 años empezó la carrera militar, y despues de haber sido subteniente, teniente, y ayudante de campo de su padre, llegó á ser oficial mayor en la division del general Harville. En la época de la revolucion fué perseguido como noble, y en 1792 destituido de su empleo y encerrado en una carcel de donde salió para ser comprendido en la requisicion. Sirvió por espacio de tres años en la clase de simple granadero, y despues de cazador de caballeria; pero supo agradar al general Hoche, y con el favor de este fué reintegrado en 1795 en su grado de capitan. De alli á poco tiempo ascendió á gefe de escuadron, y fué nombrado ayudante de campo del general Dumayet, a quien acompañó hasta Venecia y despues á Constantinopla á donde aquel general fue enviado en calidad de emhajador. Trabajó en las oficinas de la legacion francesa y adquirió asi conocimientos en la diplomacia, por agosto de 1680, a la edad de 60 lo cual estuvo encargado de acom-

pañar en 1797 al embajador turco en Paris, y pasados tres años se encontró en la batalla de Wandheim, donde mandaba el 2º regimiento de carabineros y recibió graves heridas. Habiéndose celebrado la paz fué enviado como embajador estraordinario á Petersburgo, en ocasion que el emperador Alejandro acababa de subir al trono de Rusia, y sabiendo grangearse la confianza de este soberano, consiguió restablecer las relaciones amistosas de Alejandro con la Francia. Cuando volvió dió pruebas de su valor y sus talentos militares en las acciones de Moeskirk, en el paso del Danubio en Nereskeim y en la campaña de Hohelindem. Se dice que reusó el grado de general de brigada que le ofreció Moreau, por no dejar el mando de su regimiento de carabineros que se habia distinguido en aquellas diversas ocasiones. Llamóle Bonaparte cuando era primer consul, le empleo en su comitiva, nombróle su tercer ayudante de campo y le confió todo lo perteneciente á la caballeriza del nuevo gobierno. En 1804 ascendió á general de brigada, y tuvo encargo de ir á formar en Bruselas el regimiento núm. 112, de pasar despues á Estrasburgo para acelerar la construccion de la escuadrilla destinada á navegar por el Rin hasta Bordrecht, y de observar en ambas orillas de aquel rio las operaciones de los emisarios ingleses. Aseguran varios biógrafos que en aquella misma época tuvo Cauliancourt la odiosa comision de arrestar al desgraciado duque de Englien, y aun se añade que desempeñó este encargo á satisfaccion de Bonaparte, por lo cual este cuando se hizo declarar emperador,

le nombré como en recompensa caballerizo mayor, y poco despues general de division, gran cruz de la Legion de honor, dándole por último el título de duque de Vicencio. Acompañó á Napoleon en todas las campañas escepto en las de España y de Wagram, durante las cuales # hallaba de embajador en la corte de Rusia, donde permaneció cutro años, y tuvo que representr un papel dificil de desempeñar como diplomático en los graves negocios que agitaron la Europa, á se ber : el sistema continental tan one roso para la Rusia, el mal éxito de ios asuntos en España, el reconocmiento forzado de José Bonaparte despues de la capitulacion de Bay. len, la entrevista de Ersurt, cuya resultas fueron la declaracion de guerra de la Rusia al Austria; los proyectos de casamiento de Napoieon con una de las hermanas de Alejandro, su enlace con Maria Luisa hija del emperador France co II, etc. Cauliancourt supo no obstante mantenerse en su empleo hasta que advirtió que el gabinele de S. Petersburgo tomaba otro rumbo: entonces pidió su retire de aquella corte, y lo consignió en 1811 para volver á Paris donde le esperaban nuevos compromisos. Preparábase la Rusia á separarse del sistema continental, al mismo tiempo que Napoleon se disponia por su parte á mantener aquel mismo sistema á fuerza de armas, y se asegura que el duque de Vicer cio se mostró siempre contraro a esta guerra, razon por la cual cayó en desgracia de su soberano que le negó el venir à pelear en Espeña como lo habia solicitado; pere habiendo llegado. Napoleon á Mor cow quiso que su caballeriso ma-

yor fuese á negociar la paz á Petersburgo, y Cauliancourt lo reusó conociendo bien lo inutil que seria tal gestion. Cuando se efectuó la reunion del cuerpo de ejército del general Loison, á dos jornadas antes de Wilna, partió Napoleon desde Esmorgony para Paris y Cauliancourt habiendo vuelto á la gracia del emperador su amo, le acompañó en su viage en un mismo trineo, caminando de incógnito. Al cabo de catorce dias, deteniéndose únicamente para mudar caballos. llegaron al castillo de las Tullerias en 18 de diciembre de 1812, y casi inmediatamente se celebró un consejo al cual asistió el duque de Vicencio. En él se trató de la paz; pero no habiendo adherido á las condiciones que se proponian, fué separado nuevamento del conocimiento de los negocios de estado. Poco tiempo habia pasado cuando volvió á llamarle Napoleon, al empezar la campaña, y por ausencia del ministro de negocios estrangeros estuvo encargado de la correspondencia con Mr. Bubna relativa á las negociaciones de Dresde. Continuó tambien la relacion de las proposiciones inútiles hechas á la Rusia; y logró concluir con esta potencia y la Prusia el armisticio de Pleswitz, que dió lugar al congreso de Praga. Caulaincourt intervino en él como plenipotenciario, pero la Rusia que dominaba á la Prusia y deseaba atraer al Austria á su partido, se desentendió de entrar en esta negociacion. A pesar de esto, una nota auténtica del emperador de Austria, la cual obraba en poder de Caulaincourt, hubiera bastado para arreglar la paz en 24 horas; pero Bonaparte no pudo resolverse á renunciar al sistema l

continental ni á restituir las provincias ilirias, contando todavia con alcanzar victorias cuando solo iba á esperimentar reveses ó triunfos inútiles. Abandonóle en Leipsick la fortuna de que tanto babia abusado, y entonces entraron en parlamentos en Francfort; mas ninguna de las potencias obraba ya de buena fé, amaestradas por lo pasado y temiendo lo futuro. Mostráronse no obstante mas sinceras aunque mas exigentes en el congreso de Chatillon donde se hallaba Cauliancourt, cuando ya los aliados ocupaban la Francia, y Napoleon no queriendo ceder ninguna de sus conquistas se encaminaba aceleradamente á su ruina. El duque de Vicencio se reunió á Napoleon y su ejército en Saint-Dizier, le acompaño hasta cerca de Paris, y cuando se supo la capitulacion de esta gran capital, pasó inmediatamente a ella, como enviado cerca de los monarcas aliados, pero entonces era ya inutil toda negociacion, y solo pudo lograr del emperador Alejandro la soberania de la isla del Elba, para el que habia invadide casi toda la Europa. El mismo Caulincourt llevó tambien á Paris la abdicacion de Napoleon y firmó el tratado de 11 de abril, mas habiéndole exigido el gobierno provisional de Francia su adhesion al nuevo órden de cosas, lo reusó, como tambien el Mariscal Macdonald, dando por escusa que no estaban absueltos todavia de su juramento á favor de Napoleon. Ratificóse en fin el tratado de 11 de abril relativo á las garantias para la familia de Napoleon y el ejercito, y el duque de Vicencio se retiró á una posesion de campo donde vivió tranquilo hasta el regreso

de Bonaparte de la isla del Elba en marzo de 1815. Entonces volvió á encargarse del ministerio de negocios estrangeros, y despues de la segunda abdicacion permaneció algun tiempo en la capital como individuo de la comision de gobierno. Protestó contra la nota inserta en el Monitor de 8 de julio y á pesar de esta gestion y de su firme adhesion á Bonaparte, sus amigos consiguieron que fuese borrado de la lista de los desterrados y quedó en Francia, aunque privado de sus honores y dignidades, siendo una de estas la de par de Francia desde el año 1814. Nadie se acordaba ya de ét, hasta que se publicó la obra titulada Campaña de 1814, en que el autor prodigando los mayores elogios à Cauliancourt parecia que trataba de abatir á Napoleon en sus últimas relaciones con las diferentes potencias de Europa. El daque de Vicencio hizo publicar entonces en los periódicos uno de los documentos de su correspondencia, mediante el cual intentaba esplicar los verdaderos motivos que habian impedido á Bonaparte el suscribir á lo que se pretendia en el congreso de Chatillon. El estremado zelo que manifestó en esta ocasion dió motivo á que le juzgasen, y habiendo sido absuelto, vivió como olvidado desde aquel momento liasta su muerte en 19 febrero de 1827 á la edad de 54 años.

CAUSIN (Nicolás), hijo de un médico de Troyes; nació en esta ciudad en 1583, y en 1607 entró en la compañia de Jesus. Enseñó las bellas letras en Ruan, en Paris, y en la Fleche; y fué tanto, la aficion que se concilió de sus discipulos, que cuando pronunciaba en

discipulos le llevaban en triunfo a sus liombros, en medio de mil ada maciones por toda la ciudad; asi es que en todas partes se hablaba de este célebre maestro. El cardenal de Richelieu, entonces primer ministro, poco satisfecho del P. Gordon confesor del rey Luis XIII, eligió al P. Causin para que le reemplazase en este empleo; pero a pesar de su candor y de su senciles no pudo conservarlo por mucho tiempo, como se lo babian vaticinado ya sus superiores. Luis XIII amaba ciegamente á madama lafayette; y como el cardenal de Richelieu estuviese disgustado de es tos emores, indujo al P. Causin, i que acousejase al rey que permitese á su favorita entrar en un convento de religiosas como lo habia solicitado ella misma. Richelien consiguió el principal objeto que en el de separar á los dos amantes, pero el P. Causin que seguia con ella correspondencia, por los consejos de la misma intentó hacer desterrar al ministro, y lo hubiera conseguido, si advertido el mismo Richelieu de las tramas que se urdian contra él, no shubicse procurado separar del lado del monarca á su confesor. Este pues fué desterrado á Rennes y de alli á Quimper de donde no volvió á Paris hasta despues de la muerte de Luis XIII. Entonces el P. Causin que con sa conducta auterior habia compremetido la compaŭia se reconcilio con ella componiendo una tercera Apologia á favor de la misma (contra la universidad), apologia que publicó en Paris en 1644 en 8. Murió el P. Causin en la misma ciudad en 1651. Compuso una multitud de ohras de devocion, de las público algun discurso, los mismos cuales la mas conocida es su Corte

santa, cinco tomos en 8. La mucha i celebridad que obtuvo este piadoso escrito, dió motivo á que se dijese en aquella época « que el jesuita » Causin habia sabido hacer mejor » su negocio en la Corte santa, que » en la de Francia. » De esta obra se hicieron muchas ediciones y traducida en casi todos los idiomas de Europa, en español lo está en tres tomos en fólio. Algunos curiosos buscan todavia otra obra del P. Causin intitulada Symbolica Egiptiorum sapientia, Paris 1618 en 4 y 1654 en 8 : en la primera parte se hallan los emblemas de Orus, y en la segunda reflexiones sobre los ge-

roglificos. CAVALCANTI (Guido), filósofo y poeta florentino del siglo 13, amigo de Dante y partidario tambien de los gibelinos. Uno de los geses del partido guelso intentó asesinarle; pero Cavalcanti supo rebatir con mano armada al agresor. Estas escenas que en perjuicio de la tranquilidad pública se repetian muy á menudo en Florencia, obligaron á la autoridad municipal á desterrar los principales geles de ambas facciones, y con este motivo Cavalcanti pasó á Sarzana donde á causa de la destemplanza de aquel clima contrajo una grave enfermedad de la cual no pudo curar, á pesar de haber regresado á Florencia donde murió en 1300. Habia becho en su juventud una peregrinacion á Santiago de Galicia, y á su regreso pasando por Francia, se enamoró en Tolosa de una jóven llamada Mandetta; y para esta escribió la mayor parte de los versos que se han conservado de él y que se leen en el sexto libro de la Coleccion de antiguos poetas italianos,

en 8, y reimpresa en Venecia en 1731 en 8. Cavalcanti es uno de los poetas de aquella edad, cuyos versos se aproximan mas al buen gusto ; debió como poeta su principal reputacion à la cancion sobre la naturaleza del amor, que ha sido comentada por el cardenal Egidio,

Colonna y otros escritores.

CAVALIERI (Marcelo), religioso de la órden de Sto. Domingo, fué profesor de filosofia en Nápoles, y ejerció las funciones de Vicario general en Siponte, en Cesena y por último en Benevento. En esta última ciudad le sacaron ileso de entre las ruinas del palacio episcopal en un terremoto que destruyó casi todos los edificios. Cavalieri era reputado por uno de los sábios de su siglo; el cardenal Ricci admirado de sus vastos conocimientos quiso renunciar el obispado de Biseglia en favor suyo; pero el humilde Cavalieri no solo reusó esta dignidad, sino tambien el ser coadjutor del cardenal obispo de Bérgamo, sin embargo tuvo que aceptar el obispado de Gravina por las vivas instancias de Alejandro VIII. Este pontífice admiró el zelo apostólico y el acierto con que Cavalieri desempeñó las obligaciones episcopales, y el zelo con que hermoscó la catedral de Gravina, restableció el seminario y construyó varias iglesias de absoluta necesidad, cligiendo para ellas pastores instruidos y exactos en el cumplimiento de sus deberes. Este piadoso prelado que murió en 1705, compuso entre otras obras: Statera sacra rituum ordinis Prædicatorum in celebratione Missæ etc. expendens : otra del modo de construir las iglesias y de adornarlas, las dos en Nápoles publicada en Florencia en 1527 | 1686, y varios estatutos sinodales que publicó en 1693 y por los cuales se puede formar una idea exacta de los profundos conocimientos de Gavalieri. En 1696 á ruegos del P. Antonio Cloche general de su órden, componia un ritual para el uso de los religiosos dominicos y recopilaba la historia de los obispos de Gravina; pero por desgracia se ignora el paradero de estos manuscritos.

CAVALLERO DE ILLESCAS,

(Vease Illescas).

CAVANILLES (Antonio José), eclesiástico español y célebre botánico; nació en Valencia en 1745, estudió humanidades en el colegio de Jesuitas de la misma ciudad, cursó filosofia con el Dr. D. Joaquin Llazer, principió teologia en 1762 y se graduó de doctor en esta facultad en Gandia en 1766. Hizo en los dos años signientes oposiciones á la cátedra de filosofia y á la de matemáticas, adquiriendo en ambas oposiciones gran concepto por su vasta erudicion. Aconsejó y logró, ayudado de D. Juan Bautista Muñoz, que se admitiesen entre las obras destinadas á la instruccion pública las de Condillaci Muschembrock. Igualmente se debió á los consejos de Cabanilles el impulso que tomó la euseñanza de las matemáticas, hasta entonces poco cultivadas y tan necesarias para los adelantamientos de las demas cieneias exactas. Estaba de profesor de filosofia en el colegio de S. Fulgencio en Murcia, cuando el duque del Infantado embajador cerca la corte de Francia le eligió para director de sus hijos, y el nuevo ayo pasó con ellos á Paris en 1777. Alli residió por espacio de 12 años, ocupándose constantemente en el estudio de las ciencias naturales y en

particular en el de la botánica á la cual se aficionó estimulado con d ejemplo de un venerable eclesiásico que liacia sus observaciones es el jardin del palacio donde habitaba el duque. Como buen español publicó en francés en 1784 Ober vaciones sobre el artículo España de la nueva Enciclopedia, un tomo en 8. En esta obra digna sin duda de los mayores elogios, y la primera con que se dió á conocer Cavanilles, despliega todo su zelo y su ardor patriótico contra las false asersiones y los juicios inexactes de Masson de Morvilliers, autor de aquel artículo, combatiendole vetoriosamente y refutandole con r zones sólidas y hechos positivos. Es ella demuestra las equivocaciones de aquel autor en todos los ramos que abraza, de la guerra, marina, bellas artes, arquitectura, pintura, grabado, imprentas, manutacturas, literatura, industria, comercio gobierno. Los mismos periódicos de Francia la celebraron con entusiamo, y en el año literario de 1784 se insertó una carta satisfactora per ra nuestro autor y en alabanza de sus observaciones. « No podia ha-» llar la España defensor mas zelo-» so, ni mas instruido (dice el autor » de aquella carta) que el abate » Cavanilles; no sabe uno si se de » be admirar mas el atrevimiento » ó la ignorancia de Masson; por todas partes le persigue el ilustre » español ; le abate y le confunde, » llevando siempre aquella superio » ridad que debe tener un hombre » que discurre y arguye, fundado » en hechos y conocimientos verda » deros, sobre cualquier otro que no consulta sino su pasion J » sus preocupaciones. » En el ano siguiente empezó Cavanilles la Pu-

blicacion de una grande obra de l botánica, con el título de Monadelphio classis dissertationes decem, Paris 1785, 1789, y Madrid 1790 tres tomos en fólio, adornada con 290 estampas dibujadas con particular esmero por el mismo autor. Los botánicos han admirado la exactitud y la buena crítica con que está escrita esta buena obra. En ella se encuentra la descripcion de todas las especies monodelfias, entre las cuales añade muchisimas hasta entonces no conocidas ó poco esplicadas. Sin embargo ha sido criticada por algunos contemporáneos franceses con motivo de haber colocado Cavanilles en cada estampa varias especies diferentes, y dicen que esto es un defecto del buen gusto. Criticanle igualmente el ha-ber reunido una multitud de plantas que no guardan entre sí otra relacion que el tener los filamentos de los estambres ingeridos en un solo cuerpo. Travóse tambien una disputa literaria entre Cavanilles y Heritier de Broutelle, acerca de la anterioridad del descubrimiento y publicacion de algunas de aquellas plantas; y los documentos que de aquellas resultaron se insertaron en el diario de Paris y en el de sisica. Regresó Cavanilles à España y desde el momento mismo de su llegada empezó á publicar la escelente obra de Icones et descriptiones plantarum que aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur, Madrid 1791-99, seis tomos en fólio. Esta obra enriquecida con 601 estampas escelentemente dibujadas por el mismo autor, ha merecido, como todas las demas, los mayores elogios de los sábios naturalistas: presenta en ella 59 generos de plantas enteramente nuevas,

tanto en España é Indias, como de América y la Nueva Holanda. Contiene ademas un gran número de observaciones interesantes para aclarar puntos dificultosos relativos á géneros conocidos. Mientras estaba ocupado en este útil trabajo, tuvo que emprender por órden del gobierno varios viajes por la península; y en ellos hizo varias observaciones físicas y botánicas, manifestó la causa de donde procedian las tercianas é indicó los medios para precaverse de ellas y estinguirlas en algunas partes. Juntó igualmente una inultitud de observaciones sobre el reino mineral, sobre la geografia y sobre la agricultura, principalmente del reino de Valencia que es el primero que recorrió. El gobierno se encargó de publicar estas observaciones, que salieron á luz con el título de Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion etc. del reino de Valencia. Madrid 1795-97, dos tomos en fólio, adornados tambien de hermosas estampas de la mano del autor. Esta obra es sin duda la mas útil que de este genero se ha publicado entre nosotros. En ella se presenta el autor como un observador exacto, un físico sábio, y un zeloso patriota, baciendo observaciones interesantes sobre la historia natural. En 1796 publicó en Madrid, Coleccion de papeles sobre controversias botantcas, con algunas notas d los escritos de sus antagonistas, en 8 mayor. De lo contenido en esta coleccion se deducen las acaloradas controversias que tuvo con varios escritores franceses, y eu particular con Heritier, Ruiz y Pavon, autores de la Flora del Perú. Al hablar de esto dicen los biógrafos france-

ses que Cavanilles à pesar de sus | buenas costumbres y del amor que profesaba a la religion, tenia un carácter irritable y dominante; y no dudan acusarle de haber hecho uso de la intriga para impedir la publicacion de la Flora; y finalmente añaden que en lugar de dar término á las disputas literarias en que la razon estaba de parte de sus antagonistas, quiso eternizarlas publicando esta colecccion. Los que asi hablan manifiestan claramente que no conocieron personalmente ni trataron a D. Antonio Cavanilles, o que son de aquellos franceses tan fáciles en alabar y exagerar sus cosas propias, como injustos en imputar cuando tratan de las agenas, y mas si pertenecen á los españoles. Sobre las cosas nuestras casi todos signen à Masson de Morvilliers preguntando como él ¿Que se debe d la España? Y cuando ven lo mucho que se la dehe, ó lo nirgan con descaro, ó lo desfiguran y tergiversan, ó lo critican y lo satirizan sin pudor ni juicio De estas armas pues se valieron para ver si podian menguar la gloria del sábio y modesto Cavanilles; no pudiendo sufrir que un español que habia ido á Francia, sin conocer apenas la botánica, hubiese en tan pocos años oscurecido la gloria de muchos hotánicos franceses. Los que han tratado á Cavanilles sahen que su carácter ni era iracundo, ni dominante, ni inflexible, como le suponen tales biógrafos; ni menos intrigante. Era, si modesto, franco, humilde y fácil en ceder a la razon. De todo pudiéramos citar varios hechos de que hemos sido testigos oculares, Cavanilles desconfiaba tanto de sus fuerzas, ó tenia tan poco amor propio, que muchas veces se

le vió dar a revisar y corregir su obras á otros mas jóvenes que él y que no le igualaban ni en saber ni en talento. Si procuró defendent con energia de los ataques infundados de Heritier, Ruiz y Pavon foé porque la razon le asistia, y estaba convencido de ello, en lo cual no hizo mas que dar una prueba del carácter español que no cede ca mengua suya. Confesamos no obs tante que la nacion francesa à pess de lo que han dicho sus biógrafos, hizo justicia al mérito del sábio Ca vanilles, remitiéndole por medio de su embajador en Madrid, como ma especie de tributo debido al gra botánico español, las mejores obra de los botánicos franceses. Reconcido Cavanilles á esta honrosa y sugular distincion, remitió á la nacion francesa una coleccion de todas su obras ricamente encuadernadas m Madrid, las cuales por disposicion de aquel gobierno ocuparon un la gar distinguido en su biblioteca pe blica. Todas las academias y soce dades científicas de Europa, como las de Petersburgo, Upsal, Zurich, finneana de Londres, filomática de agricultura de Paris y Montpeller etc. le abrieron las puertas á 🕒 vanilles, y se honraron de contarte entre sus individuos. El rey D. Cár los IV viendo el aprecio que toda la Europa hacia del nuestro emnente naturalista procuró tambien premiar su mérito nombrándok prior de las Ermitas, dignidad de la Sta. iglesia patriarcal de Sevilla. Entonces, ano de 1796 publico Ca vanilles Observaciones sobre el cultivo del arroz en el reino de Palen cia, y su influencia en la salud pública, en 4, y babiendo sido re futuda esta obra por D. Vicente Ignacio Franco, dió un Suplement

to d las observaciones, Madrid 1798 en 12. En 1800, empezó una obra periódica con el título de Anales de historia natural; y en 1801, S. M. le nombró gefe y único profesor del real jardin botánico, empleo que desempeñó con aquel acierto que era de esperar del talento y del genio laborioso de Cavanilles : sus discipulos ó mas bien sus compañeros y amigos, hicieron notables adelantamientos al lado de tal maestro; y por órden del gobierno se dió á la luz pública la Descripcion de las plantas que D. José Antonio Cavanilles demostró en las lecciones públicas del año 1801, precedida de los elementos de botánica, dos tomos en 8 mayor. Estos son unos principios elementales en que ensoña la filosofia de la ciencia, y en los que con conocimiento y crítica imparcial, pesa los varios pareceres de los autores, presentando con brevedad y concision los fundamentos que tiene para no seguirlos algunas veces. En fin, como dice Fuster en su biblioteca valenciana, « estas lecciones son la obra mas » completa para la enseñanza de la » botánica, y basta el dia no ha sa-» lido otra que la aventaje en su » clase. » Iba á publicar una obra con el título de Hortus regius Matritensis, cuyo primer volumen estaba ya en prensa, cuando su muerte acaecida en 10 de mayo de 1804, detuvo sus trabajos y dió término á su laboriosa carrera. Sus obras han contribuido á los progresos de la botánica, por el gran número de plantas que dió a conocer. Tumberg dió a un género de plantas el nombre de Cavanilles, sin duda para imitar é este sábio autor que habia hecho otro tanto en honor de varios compatriotas para vengarles del !

ultrage que se hizo á sus obras echándolas en el olvido. S. M. Católica queriendo perpetuar la memoria de tan digno español, mandó, « se colocaran en la clase de órden » y á espensas del mismo rey, los retratos de Mutiz y de Cavanilles, » para que á vista del mérito y glo-» ria de tan célebres naturalistas y » del alto aprecio que S. M. y la » Europa han hecho de su ilustre nombre, se excitase en la juventud » estudiosa el deseo de imitarlos en » beneficio del estado y de las cien-» cias. » Estas fueron las preciosas palabras del rey. La real sociedad económica de Valencia de la que Cavanilles fué individuo numerario, ofreció en 1826 un premio al mejor elogio histórico que se presentase de este sábio naturalista, cuyo premio obtuvo el Dr. D. José Pizcueta, regente de la catedra de botánica de la universidad de aquella ciudad. Hemos indicado ya que en 1800 habia principiado un periódico intitulado Anales de historia natural, en esta obra que se continuó hasta 1804 y que consta de siete tomos en 4, hay de Cavanilles un sin número de producciones, tales como Descripcion de cinco géneros nuevos y otras plantas, con cinco láminas. – Historia natural de las palomas domésticas de España, y especialmente de Valencia. - Materiales para la historia de la botánica, y otros tratados que todos honran el nombre de este célebre español.

CAVAZZI (Juan Antonio). Nació en el ducado de Módena, en el siglo 17, vistió el hábito de capachino y se distinguió por su zelo apostólico en las varias misiones que hizo en Congo, sufriendo con noble constancia todos los trabajos que se

le presentaron en sus arriesgadas empresas. Tan pronto favorecido como perseguido por aquellas gentes bárbaras, probó toda la inconstancia de un pueblo en donde todavia no estaba bien cimentada la sé de J. - C.; sin embargo pudo regresar á Europa en 1666 y llegando á Roma en 1668, dió á la propaganda, una relacion de todos sus viages. En 1670 emprendió un segundo viage con el título de prefecto apóstolico y de superior general de todos sus compañeros en lugar del título de obispo que el modesto Cavazzi no quiso admitir, y despues de haber ejercido sus funciones como á tal superior en aquellas tierras, regresó á Europa y murió en Génova en 1692. La relacion de sus viages, recopilada por el padre Fortunato Alemandini de Bolonia predicador capachino se publicó en esta última ciudad en 1687 con el titulo de Juan Antonio Cavazzi. -Descripcion de los tres reinos Congo, Matamba y Angola y de las missones apóstolicas ejercidas en ellos por los religiosos capuchinos, reducida al presente estilo por el P. Fortunato Alemandini, etc. y el P. Labat la tradujo con este título, Relacion histórica de la Etíopia occidental, etc., Paris 1732, cinco tomos en 12 con estampas; pero es preciso advertir que el traductor no sigue siempre exactamente el texto original y que aumentó su traduccion con diversos documentos que le proporcionaron los portugueses. Cavazzi habla con un tono de veracidad que persuade facilmente; y el candor y sencillez con que está escrita su obra asegura la verdad de los hechos que en ella se relatan; pero al mismo tiempo son casi increibles las horribles crueldades que atribuye á los Giagas. Cavazzi bajo diferentes miras es tabien el único autor que se paele consultar sobre las lejanas regions que recorrió, siendo tal vez el que mas penetró en aquellas tierras la mitad de la obra á poca diferencia contiene la descripcion del pais, y la otra la historia de las misiones. Las nociones geográficas son guaralmente exactas, y el autor da ma idea ventajosa de los muchos concimientos que adquirió durante su misiones.

CAVE (Guillermo), nació a 1623. Abrazó el estado eclesissio, cursó teologia, fué cura de lsing ton cerca de Londres y luego cannigo de Windsor, murió de amzada edad en 1713. Se habia descado al estudio de la historia y de las antigüedades eclesiásticas y 🕫 cribió varias obras llenas de emé cion. Las mas principales son: 13 Ilis toria literaria de los autores este sidsticos en latin. La primera part salió a luz en 1688, un tomo a fólio: y la 2º en 1698, y se remprimió en Oxford en 1743 y 1743 dos tomos en fólio, con correccio nes y adiciones del mismo autor, comunicadas al editor y una large Apologia de Cave contra Le-Clert 2ª El cristianismo primitivo, Los dres 1675, en inglés; traducido a francés, Amsterdam 1712. Esta obri presenta un cuadro interessote # la vida y de las costumbres de la primeros cristianos. 3ª Las Antigüe dades apostólicas, ó vidas, actas y martirios de los apóstoles y even gelistas. Londres 1684 en folio 4ª Apostolia, ó historia de los kom bres apostólicos ó contemporáneos de los apóstoles y de los que risit ron en los tres primeros siglas, es numero de 23, desde S. Esteras

primer martir, hasta S. Dionisio ( » rach ) de aquel horrible suceso, de Alejandria, Londres 1677 y 1687 en fólio, en inglés, como la precedente y la que sigue : 5ª La vida de los padres de la iglesia del 4º siglo, Londres 1683 en 8, y 1687 en fólio. 6ª Disertacion sobre el gobierno de la antigua iglesia por los obispos, los metropolitanos, y los patriarcas, etc., Londres 1685 en 8, y 7ª Tabula ecclesiastica, vel Cartophylax ecclesiasticus, Londres 1685 en 8. Algunos sábios han acusado al teólogo inglés Cave de socinianismo, aunque sin fundamento, pues si se exceptua el respeto que profesaba á los santos padres mucho mayor que á los de su iglesia, siempre fué un verdadero anglicano, segun dice el biógrafo Fe-

CAVEIRACH (el abate Juan Novide), nació en Nimes en 1613: se dió á conocer por sus escritos que todos respiran religion, justicia y verdadera política, tales como los siguientes: 1º La verdad vengada, ó respuesta d la disertacion sobre la tolerancia de los protestantes, 1756 en 12. 2º Apologia de Luis XIV y de su consejo sobre la revocacion del edicto de Nantes, 1758 en 8. 3º Apelacion d la razon de los escritos y libelos publicados contra los jesuitas, 1762 dos tomos en 12. 4º Carta de un Visigodo d Mr. Freron, sobre su disputa armónica con Rousseau. 5º Memoria político-crítica sobre el matrimonio de los calvinistas, 1756 en 8. Algunos le han acusado de haber hecho la apologia del Saint -Barthelemy; pero basta leer lo que sobre esto escribió, para conocer y detestar la calumnia « Pasado ya » dos siglos (dice el abate de Cavei- | dia aspirar por su elevada clase, lo

» nuestro espíritu empieza á con-» templarle no sin horror, pero sin » parcialidad; y no hay que temer » ni que la niebla de las pasiones » venga á obscurecer la luz, ni que » su calor ofusque la intencion. Se » puede dar alguna noticia sobre los » motivos y los efectos de aquel trá-» gico acontecimiento, sin aprobar » tácitamente los unos, ni contem-» plar insensiblemente los otros; y » aun cuando se quitasen al dia de » S. Bartolomé las tres cuartas par-» tes de los excesos que le acompa-» ñaron, siempre seria bastante hor-» roroso para ser detestado de aque-» llos en quienes no esté ahogado » todo su sentimiento de humanidad. En esta confianza pues me atrevo » á sentar por basas 1º que la reli-» gion no tuvo en aquel suceso par-» te alguna. 2º Que fué un negocio » de proscripcion. 5º Que no tocó » mas que á Paris. 4º Que murió » mucha menos gente de la que se » cree » (Disertacion sobre el dia de S. Bartolomé). Insertó esta disertacion al fin de la apologia de Luis XIV. Se acusa igualmente al abate Caveirach de fanático, y de haberse mezciado en asuntos escandalosos; pero sus obras y su vida desmienten esta asercion. La única falta que pudo cometer fué la de haber tenido valor y serenidad para defender una sociedad pública en el momento mismo en que esta era el bianco de la mas cruel persecucion.

CAVENDISCH (Enrique), nació en 1755, era hijo segundo del duque de Devonshire y como tal solo disfrutó en su juventud de una mediana fortuna, sin embargo renunció todos los empleos á que po-

que dió motivo á que sus parientes, tomando su moderacion por una apatia indigna de su carácter noble, se separasen de su lado; mas el objeto de Cavendisch era el de entregarse esclusivamente al estudio de las ciencias á las que habia tomado un gusto decidido. Efectivamente estudió con aplicacion de modo que llegó á ser uno de los sábios que mas contribuyeron á los progresos de la química moderna. Fué el primero que analizó las particularidades del gas hidrógeno y señaló los caracteres que distinguen á este gas del aire admosférico; y á él se le debe tambien el tamoso descubrimiento de la composicion del agua. Escheel habia esperimentado ya que mezclando una cantidad cualquiera de gas oxígeno con doble cantidad de hidrógeno, ardia la mescla con esplosion, pero sin dejar residuo alguno visible. Cavendisch repitió entonces este experimento con mayor exactitud, cerrando ámbos gases en vasos de vidrio bien limpios y enjutos y de modo que no pudiese evaporarse el residuo de su combustion; y halló que este residuo era el agua que igualaba en peso al de los dos gases que habia empleado; y Lavosier que repitió este mismo esperimento mas en grande, confirmó los resultados de él. En otra ocasion como Prietsley hubiese observado que cerrando una masa de aire atmosférico en un tubo, al trevés del cual se hiciesen pasar continuamente chispas electricas, el resultado era la formacion de un ácido que teñia de rojo algunas gotas de tintura de girasol que habia introducido en el tubo, Cavendisch repitió esta operacion, añadiendo una disolucion de potasa cáustica que absorvió el ácido, y esto le hi-l

zo conocer el ácido nitroso; y per el aire que quedaba dentro del teno despues del experimento, ober vó que babia perdido de oxígeno y de azoe una cantidad igual al per del acido que se habia formado, y por lo mismo determinó fácilmente la proporcion de dos medidas de azoes contra cuatro y tres cuarto de oxígeno. Compuso despues ou igual proporcion una mezcla de 😂 tos dos gases bien purificados y irando al traves continuadament chispas eléctricas, halló que la mezcla desaparecia del todo; confrmando asi su describrimiento. Gvendisch se distinguió ignalmente la física, logrando tambien felice resultados en sus experimentes Como geómetra determinó en un cuestion fisica la densidad mela del globo, haciendo sensible h atraccion practicada sobre un p queño disco por una bola grant de metal; y halló por este medio que la densidad media de nuestro globo debia ser cinco veces y m tercio mas grande que la del agra. Hemos dicho ya que Cavendich habia conseguido gran nombrata por sus vastos conocimientos; a efecto la real sociedad de Londre le admitió por uno de sus indir duos, y el instituto de Francis e nombro en 25 de marzo de 1805 uno de sus ocho sócios estrangeros. En esta época era probablemente el mas rico de todos los sábios, J quizá tambien el mas sábio de todos los ricos. Uno de sus tios que la bia sido general en Ultramar, al volver de sus espediciones en 1775, recibió en sus brazos al célebre qui mico, y desaprobando altamente que su familia le hubiese abandont do, para resarcirle de aquel des precio, le nombró al morir beredero de todos sus bienes que ascendian a mas de 300000 libras de renta. No obstante sus riquezas, su carácter fué siempre estremadamente sencillo y en un todo original; su casa era como un reloj de los que jamás necesitan de compustura, iba siempre vestido de paño gris; trataba con toda clase de personas y en particular con los sábios; para estos y para los curiosos habia formado una hermosa biblioteca de autores escogidos, y á fin de què no le incomodasen los lectores y no le distrajesen de sus tareas, la estableció a dos leguas de su habitacion y en un parage á propósito para los sábios. Era por otra parte muy generoso y amigo de accorrer á los necesitados; sin embargo, como para sí gastaba poco, aumentó tanto su berencia, que cuando munió a principios de marzo de 1810 ascendia á un millon y dos cientas mil libras esterlinas, (cerca de 120.000.000 de reales). Dispuso de ella á favor de muchos parientes lejanos, é hizo un legado de cuatro cientos mil francos á su amigo el caballero Blayden de la sociedad real de Londres. Cavendisch permaneció soltero, y observó hasta su muerte una moral austera, sieudo religioso al estilo de Newton y de Locke. Dejó algunos escritos que se ballan insertos en las Transacciones filosóficas, tales como : 1º Esperimentos sobre: el aire facticio, 1766. 2º Relacion hecha d la sociedad real de Londres sobre los instrumentos de meteorologia, que sirven para las observaciones diarias que esta compañia hace imprimir en sus memorias, 1776. 5º Memoria sobre la teoria matemática de la electricidad, que contiene aplicaciones del análisis infinitésimal. 4º Memoria

acerca del año civil de los Hindous y sobre sus divisiones, con una relacion acerca de tres almanaques hindous pertenectentes d Ch. Wilkius 1792. Estos tratados aunque poco voluminosos están escritos con originalidad, delicadeza, exactitud, y buen estilo.

CAVICIO (Santiago), presbítero. Nació en Parma en 1443, tuvo grandes controversias con el obispo de su patria, por cuyo motivo fué desterrado de ella. Por defender su vida cometió un homicidio del que fué absuelto; y levantado su destierro, le nombraron vicario general del obispo de Rimini y despues del de Ferrara, donde murió en 1511 á los 68 años de edad. Se dió á conocer por su novela del Pelegrino, Venecia 1526 en 8. traducida en francés por Francisco Dusay en 1528 en 8. Compuso igualmente otras varias obras tanto en prosa como en verso, y entre estas últimas se cita como la mejor una Historia de la guerra de 1487 entre los venecianos y el archiduque **de Aus**tria.

CAVOYE (Luis de Oger marqués de), aposentador de la casa real de Francia, nació en 1640. Era el último vástago de una familia ilustre de la Picardia; y con la brillante educacion que recibió al lado de Luis XIV, se hizo un dechado de todas las virtudes militares, distinguiéndose por su valor y por sus conocimientos luego que empuno las armas. De Francia pasó al servicio de la Holanda, y adquirió gran nombradia por una accion atrevida que salvó la armada de aquella república en 1666, pues viendo que un bralote inglés se dirigia á fuerza de vela sobre el navío almirante, se propuso ir en una lan-

cha con los caballeros de Lorena y de Coisin á cortar los cables de las chalupas del brulote. Ejecutóse felizmente el proyecto y los ingleses se vieron en la precision de abandonar la empresa que tenian meditada. Los Estados Generales recompensaron debidamente á los tres caballeros franceses, y estos adquirieron aun mayor gloria distribuyendo entre la tripulacion el oro que se les habia presentado. Regresó Cavoye a Francia, donde siguió á Luis XIV en sus campañas, en las que por su intrepides mereció el renombre de valiente. Estaba tan satisfecho aquel rey de los buenos servicios de este valeroso militar. que le distinguió con su confianza, le dió el empleo de aposentador de su real casa, y le casó con Luisa de Coetlogon camarista de la reina María Teresa de Austria, é hija y hermana de dos lugar tenientes del reino de Bretaña. Se adquirió Cavoye mas amigos por su mérito particular que por su elevada clase. El vizconde de Turena testigo ocular de sus acciones heróicas buscó su amistad, lo mismo que el mariscal de Luxemburgo y Racine. Cavoye pasó los últimos años de su vida en el ejercicio de las virtudes cristianas, y murió conforme habia vivido en 1717, de edad de 76 años.

CAXES (Patricio), pintor y arquitecto de Florencia; se dedicó al servicio de Felipe II y de Felipe III, reyes de España, para quienes pintó al fresco en una de las galerias del pa'acio del Pardo la Historia de José. Los cuadros perecieron en el incendio de aquel palacio. Murió en Madrid de una edad avanzada. Existe de él la traduccion española del Tratado de arquitectura de Vigñola.

CAXES (Eugenio), pintor his del precedente, murió en 1642 de edad de 65 años. Ha sido y es may celebrado el hermoso cuadro de Sa Joaquín y Sta. Ana, que pintó para la iglesia de S. Bernardo de Madrid. Las gracias esparcidas en esta obra, la frescura del colorido y la corrección del dihujo, poneo á si autor al lado de los mas célebro profesores italianos.

profesores italianos. CAXTON (Guillermo), moi ácia el año 1410 en el condado de Kent, bizo sus primeros estudios al lado de sus padres, y tendria um 15 años, cuando estos le pusicru en casa de un mercader de Londre llamado Roberto Large, que depues sué lord corregidor de aquelle ciudad. Caxton no so separó del la do de su amo hasta la muerte de este en 1441; y como ya entosces se habia adquirido una gran comderacion entre los comerciantes, la compañia de mercaderes de Lordres le nombré su factor en Holanda, Zelandia, Flandes etc. En 1464 k nombraron uno de los embasadores ó diputados especiales encargados por el rey Eduardo IV, de costnuar y confirmar el tratado de comercio concluido entre este principe y Felipe el bueno, duque de Borgoña cuando se verificó el ma trimonio de Margarita de York her mana de Eduardo, con Cárlos d temerario hijo del mismo duque. Caxton parece que obtuvo algua destino en el palacio de aquella princesa; lo cierto es que empres dió por órden suya la traducción del francés al inglés, de un libro titulado Recopilacion de las historias de Troya, compuesto por Rail Lefebre. El traductor estaba igualmente encargado de imprimirle por los nuevos medios del arte que ha

bia aprendido en Holanda con bastante trabajo y grandes gastos (segun él mismo dice). Este fué el primer libro impreso en lengua inglesa y el primero que tal vez se vió impreso en Inglaterra; cuya ejecucion se empezó en Bruges y se coucluyó en Colonia en 1471, y en el mismo año fué presentado á la duquesa Margarita. Caxton regresó despues á Inglaterra con todo lo necesario para establecer alli una imprenta, como lo verificó en la abadia de Wersminster protegido por Tomás Milling obispo de Hereford y abad de Wersminster, siendo el primero que tuvo el mérito de introducir en Inglaterra el arte tipográfico; ocupóse desde entonees en esparcir por Inglaterra, (segun espresion suya) libros capaces de instrair á los ignorantes en la sabiduria y en la virtud. Tradujo del francés al inglés el Juego de aljedrés moralizado, compuesto en latin por un buen teólogo, « obra, » dice Caxton, llena de una ciencia n piadosa y necesaria á los hombres » de todos estados y de todas condi-» ciones. » Este tratado se publicó en 1474 en fólio, y fué el primero que se imprimió en Inglaterra; tal es por lo menos la opinion general, aunque Ricardo Atkins, zeloso partidario de los Estuardos, ha pretendido probar que el derecho de permitir la impresion de cualquiera obra pertenecia á los reyes de Inglaterra por haber comprado Eurique VI, el secreto de la imprenta á los bolandeses muchos años antes del regreso de Caxton, y aun añade que en 1468 se habia impreso ya un libro en Oxfort; pero lo que dice carece de fundamento, y la secha del libro que cita se tiene por falsa. A pesar de que Caxton habia ral en 1700, y el rey 5 años des-

principiado el oficio de impresor á los 60 años de su edad, llegó á imprimir de 50 á 60 obras, entre las cuales se hallan las de Chaucer; si se exceptuan estas la mayor parte son libros traducidos del francés por el mismo Caxton, despues de haberlo sido del latin á este idioma. La última que publicó fué una traduccion de las Santas vidas de los padres ermitaños en el desierto, y la concluyó el mismo dia de su muerte verificada en 1491 y á los 81 años de su edad. Se imprimió esta traduccion en 1495, por Wynkin de Worde uno de sus muchos discípulos. Durante la vida de Caxton se habian establecido en Inglaterra diferentes imprentas, y aun parece que él mismo aumentó progresivamente su establecimiento, y perfeccionó su método. Era ten laborioso, que como ya se ha insinuado, el solo traducia los libros, los imprimia, los pintaba y los eucuadernaba; y como en los principios de la imprenta no se conocia la errata notaba las faltas que se deslizaban en sus impresiones corregiéndolas á la mano con tinta encarnada. La vida de este incansable artista y literato está escrita en ingles por Juan Lewis, ministro de Margate en el condado de Kent, impresa en Londres en 1737, un tomo en 8.

CAYLO (Daniel, Cárlos, Gabriel de Pestel, de Lévis de Tubieres de), nació en Paris el 20 de abril de 1669 de una familia ilustre. Discípulo de Bossuet, recibió una educacion tan religiosa como científica, y adquirió gran fama por lo mucho que aprovechó con las lecciones de tan gran maestro. El cardenal de Noailles le nombré su vicario genepacs le presentó para el obispado de Auxerre. Al principio se babia declarado contra los que no acentaban la bula Unigenitus, y particularmente contra Friperet, y fué uno de los cuarenta prelados que dieron la instruccion de 1714; pero despues fué otro de los que reclamaron contra los milagros del diacono Paris. Sus obras publicadas en cuatro tomos en 12, fueron condenadas en Roma por un decreto de 11 de mayo de 1754. Esta coleccion no comprende sus Mandatos o Pastorales y algunos otros escritos, los cuales forman seis tomos en 12. Caylo murió en el mismo año á los 85 de su edad, y se publicó su vida en 1765, dos tomos en 12.

 CAYLO (Claudio Felipe de Tubiere de Grimoard, de Pestel, de Levis, conde de), de la misma familia del precedente, nació en Paris en 1692. Era muy jóven cuando entró en el servicio militar, hizo varias campañas distinguiéndose en la de 1711 en Cataluña, y mas -particularmente aun en 1713 en el sitio de Fribourgo. Cuando la ·paz de Rastadt, no acomodándose el carácter de Caylo á una vida quieta y pacífica, emprendió un viage à Italia, viage que tenia meditado mucho tiempo habia, y en-· tonces fué cuando á vista de los preciosos monumentos esparcidos - en aquella parte de la Europa, se dispertó en él un decidido gusto por las artes. Regresó á Paris en 1715 y se retiró del servicio para entregarse con mas libertad á sus estudios. En el año siguiente habiendo sido nombrado Bónac embajador cerca la Puerta Otomana, Caylo le acompañó voluntariamente, y des-

Constantisopla, recorvió la Greca, las escalas de Levante, y todas sque-Has famosas regiones que nos recuerdan los preciosos monumentos de la antigüedad, visitando igulmente el tamoso templo de Dissa en Efeso. En febrero de 1717 tolvió á Paris donde, paso en órdes las numerosas preciosidades que la bia recogido, y despues de algum viages por las naciones vecinas, fijo su residencia en su patria y se de dicó enteramente al estudio de 🗷 antigüedades, y á la práctica de la bellas artes. La piutura, la esculte ra, la música y sobre todo el gra bado fueron sus delicias; ocupón particularmente en una grande obri sobre las antigüedades egipcias, gre gas, romanas etc., mete tomos es 4. Paris 1767. Esta coleccion 🚥 tiene un gran número de grabado que representan los objetos antiguo que habia recogido y que legó a rey. En 1731, fué admitido como sócio honorario en la academia de pintura: y en 1742, en la de imcripciones y belias letras; Caylo dividió sus trabajos entre estas do academias; fundó un premio anul en la de bellas artes para el discipulo de ella que mejor caracterime una pasion, y otro de 500 frances en la de inscripciones para el que mejor esplicase por medio de auto res ó monumentos los usos de los antiguos pueblos. Aficionado tam bien á la literatura en todo lo 🕬 tiene relacion con las bellas artes compuso varios tratados sobre los embalsamamientos de las mome egipcias, sobre el papyrus y sobre las masas enormes que los egipcios transportaban del uno al otro er tremo de Egipto. Procuró igualmente aclarar muchos passes de pues de residir algun tiempo en Plinio, hiso revivir en algun mode

los enadros del Polignoto, restablezió, digamoslo asi, el teatro de Curion y el magnifico sepulcro de Mausoleo; buscó en las lavas de los volcanes la piedra obsidiana desconocida de la mayor parte de los naturalistas; en fin halló el medio de incorporar los colores en el mármol y publicó una memoria interesante sobre la pintura encaustica, znyo tratado volvió á darse á luz algunos años despues de su muerte con el título: Memoria sobre la pintura d la encdustica, y sobre la pintura en cera por el Sr. conde de Caylo y el Sr. Majault doctor en medicina, un tomo en 8, sin embargo esta materia ha sido mejor tratada en otra memoria publicada por un autor español, en 1786. Todas estas indagaciones y observaciones produjeron cuarenta y tantas memorias que leyó el mismo Caylo en la academia de inscripciones. A pesar de que se notan en sus escritos algunos errores, principalmente en la obra grande, con -respeto à algunos monumentos que se tienen por apócrifos, debe confesarse que todos sus tratados están escritos con claridad y concision; que ha tratado las materias mas abstractas de un modo agradable, interesante y fácil; y que sus talentos, sus obras, y sus circunstancias personales han multiplicado el número de los aficionados á las bellas artes, principalmente entre aquellos que por su distinguida clase las miraban con desprecio. Fueron muchísimos los grabados que -salieron de la mano de Caylo, en los cuales demostró intrepidez y -buen gusto. Los que mas justifican su inteligencia son doscientas y tantas estampas grabadas al agua fuer-

jos del gabinete del rey. Una coleccion de cabezas copiadas, de las que existen en el gabinete de Crozat, pintadas por Rubens y Wan - Dyk. Otra coleccion de caricaturas copiadas de las de Leonardo de Vinci, Paris 1730 en 4. En medio de sus ocupaciones, rodeado de sábios y de artistas, todos amigos, todos compañeros de estudio, terminó Caylo en 5 de setiembre de 1765 una carrera tan larga como laboriosa y tan útil como interesante. Hombre próvido, enemigo de la adulacion, indiferente á los honores, sencillo, humilde, generoso para los desgraciados y menesterosos, amigo de sus discípulos, protector de los amantes de las artes : tal fué Caylo, cuya memoria quedó eternizada en sus obras y en sus escritos. Entre la multitud de tratados que compuso, se cuentan á mas de los ya indicados: 1º Nuevos asuntos de pintura y escultura, 1755 en 12. 2º Cuadros sacados de Homero y de Virgilio con observaciones generales sobre el estilo, 1757 en 8. 5º Descripcion de un cuadro que representa el sacrificio de Ifigenia, 1757 en 12. 4º Historia de Hercules el Tebano, sacada de diferentes autores, 1758, en 8. 5º Discurso sobre las pinturas antiguas. 6º Las vidas de Mignard, de Le-Moine, y de Emma Bouchardon.

el número de los aficionados á las CAYON DE LA VEGA (D. Torbellas artes, principalmente entre aquellos que por su distinguida clase las miraban con desprecio. Fuesalieron de la mano de Caylo, en lado de su padre y de un tio suyo tambien arquitectos, logró adelantar de modo que la academia de S. Ferbuen gusto. Los que mas justifican su inteligencia son doscientas y tantas estampas grabadas al agua fuer-de, copiadas da otros tantos dibu

una escuela de dibujo en su casa y á sus espensas; y entre los buenos discípulos que sacó se cuentan Don Torquato José de Benjuinea, y Don Miguel de Olivares, tambien académicos de número de la de S. Fernando. El incesante trabajo de Cayon, y su zelo abreviaron sus dias, y murió en 14 de enero de 1784. Sus obras mas conocidas y celebradas son las bóvedas de la catedral de Cádiz; una contra muralla para defensa de aquella plaza; la iglesia y casa de Misericordia, cuyo patio consta de diez y seis columnas doricas, el hospital de S. José, y el teatro cómico; en la isla de Leon las casas capitulares; la iglesia parroquial de Chiclana; la colegiata de Jerez de la Frontera, y otras varias obras que todas acreditan la habilidad y buen gusto de Cayon en la arquitectura.

CAZALES, hijo de un consejero del parlamento de Tolosa, nació en Granade del Garona en 1752. Apenas tenia 12 años cuando la muerte de su padre le privó de poder continuar sus estudios; sin embargo dotado de bellas disposiciones, la naturaleza suplió en él lo que le negaba su desgraciada suerte. Entró á servir en el regimiento de dragones de Jarnac y en breve obtuvo el mando de una compañia, adquiriéndose la estimacion de los gefes por su grande actividad, y aun mas por su franqueza y lealtad. Conociendo la falta que le hacian los estudios, resolvió entregarse á ellos, aunque sin renunciar á los placeres y diversiones de la juventud, y no obstante hizo rápidos progresos tanto en el arte militar, como en la literatura. En 1789 elegido por la bailía de Riviere-Verdun diputado y representante de la no-

bleza de su provincia en los Esta dos Generales, logró distinguire en ellos con la perspicacia de su ingenio y la elegancia de sus discursos. Encargado de los intereses de su órden en las famosas conferescias que tuvo para la conciliación de la nobleza y el estado ilano, su tuvo con energia la necesidad de conservar la antigua constitucion de los tres cuerpos, para no esponent á un trastorno general del reino, y á que los tres órdenes separados é independientes en sus deliberacions tuviesen el veto el uno sobre el otra siendo este el único medio de consolidar la monarquia que entonce se ballaba ya amenazada; y concisyó apelando al mismo pueblo de la pureza de sus principios y de 🛎 desiciones de sus representantes. S bien habian terminado ya estas con ferencias, el rey quiso se empes sen de nuevo; pero Cazales, que conocia la inutilidad de esta medida porque veia en las disposiciones ge nerales de los ánimos un partito decidido á trastornar el órden, pre veyendo que aquellas disensiones 🗢 lo servirian para exaltar mas al putblo, se opuso á la voluntad del monarca y declaró que era precise salvar la monarquia aunque fuest pesar del mismo rey. Cuando la so bleza se vió obligada á hacer cuer po con el estado llano y á declarar se con esta asamblea nacional, 🕒 zales vió en este acto consumada la revolucion y trató de retirarse á # país; pero fué arrestado y conduct do á pesar suyo al seno de la assir blea para que continuase en su comision. En vano intentó con 🕬 discursos hacer ver los males y desgracias que amenazaban á la nacion; la revolucion estaba determinada 🏸 y Cazales no sacó otro fruto de 🕫

elocuencia que el ser de nuevo admirado y elogiado de cuantos componian aquel cuerpo. Será siempre digno de eterna memoria el discurso famoso que pronunció en favor del clero, cuando salió el decreto para que los eclesiásticos que poseyesen algun beneficio y no prestasen el juramento de obediencia á la constitucion civil del mismo clero, fuesen inmediatamente desposeidos « se prepara un rompimiento, dijo, m la totalidad de les obispos de Fran-» cia y los párrocos en gran parte, » creen que los principios de la rea ligion les prohiben obedecer vuesn tros decretos; esta persuasion se a fortifica con la contradiccion, y » sus principios son de un orden n superior á vuestras leyes. ¿ Penn sais acaso que echando á los obis-» pos de sus sillas y á los párrocos n de su presbiterio habreis vencia do esta resistencia? Ah! os engaa ñais : con esto, solo habreis dado » el primer paso en la carrera de » las persecuciones. » Este discurso lleno de una verdadera elocuencia hizo una grande sensacion en la asamblea; mas no por esto consiguió que se revocase el decreto. Despues de haber luchado largo tiempo contra el torrente impetuoso que amenazaba á la nacion francesa, Cazales que vió inútiles sus esfuersos, hizo dimision del cargo de diputado y se retiró á Alemania cuando el rey se hallaba ya preso en Varennes. Volvió a Francia en 1792; pero con motivo de la revolucion del 10 de agosto, tuvo que emigrar de nuevo, y entonces entró al servicio del ejército de los príncipes é hiso con ellos la inútil campaña de Verdun: viajó despues por diferentes paises de Europa, hasta que en 1801 habiendo mejorado ya en al-

gun tanto la suerte de la Francia, regresó á su patria, y con el corto caudal que le quedaba de su antigua fortuna, compró una hacienda en el departamento del Alto-Garona donde 'murió en 24 de noviembre de 1805, á la edad de 53 años conservando hasta su último aliento los aentimientos religiosos que con tanta constancia había profesado y defendido.

CAZES (Pedro Santiago), pintor, nació en Paris en 1676; aprendió el arte de la pintura bajo la direccion de Honasse, y despues de Bon – Boullongue, é hizo tantos adelantamientos que en 1699 ganó el grande premio de pintura y fué admitido en la academia de bellas artes en 1704. Murió en su patria en junio de 1754. Cazes es considerado como uno de los mejores pintores de la escuela francesa : sus dibujos son correctos, sus composiciones propias de un genio fácil y atrevido, el trage de sus figuras en un todo perfecto, y suma la inteligencia con que sabia dar el claro obscuro. Su toque suave, su pincel brillante, y la frescura de las tintas forman un conjunto muy agradable. Este ilustre artista era incansable en sus trabajos; pero no siempre se observa en sus obras la misma belleza y particularmente en los cuadros que pintó en los últimos dias de su vida, los cuales se resienten de una frialdad propia de la vejez. Las principales pinturas que ejecutó se hallan en Paris en la iglesia de Nuestra Sra. de la Charité; en la iglesia de S. Antonio el pequeño; en la abadia de S. Martin; y principalmente en S. German de los Prados donde representó la vida de S. German y la de S. Ficente. Se admira igualmente en S. Luis de Versalles una Sacra familia, que es sin duda de las hermosas producciones que salieron de su mano. El rey de Prusia posee tambien dos bellos rasgos de su pincel, que han aido comprados con las obras de Corregio. Y por último debemos añadir en elogio suyo que el célebre Le Moine fué uno de los discipulos que mas honor hicieron á las lecciones de Cazes.

CAZICLOU-VAIVODA, hijo de Drancola príncipe de Valaquia; se distinguió mas bien por sus crueldades que por su valor. Era tributario de los turcos como su padre ; pero como su genio orgulloso y arrogante no sabia acomodarse á una dependencia tan vergonzosa, aprovechándose de la ausencia de Mahometo II que se hallaba ocupado en la guerra de Trebisonda, empezó á hacer algunas correrias en los paises limítrofes de sus dominios. El sultan queriendo usar de alguna generosidad ácia Caziclou se contentó con invitarle á que fuese á ofrecerle sus homenages de fidelidad ; pero el príncipe de Valaquia se escusó diciendo que no podia abandonar sus estados en una época en que podia verse amenazado de los húngaros. Mahometo que miraba esta contestacion como un nuevo desaire mandó á Hamseh – Bey gobernador de Nicopolis y a otros beyes de la Romelia que ocupasen inmediatamente los Estados de Caziclou hasta que este hubiese cumplido con su deber. Hamseh - Bey ejecutó con exactitud las órdenes del gran Señor, echándose sobre la Valaquia; mas no bien habia pasado las fronteras, cuando Cazielou aprovechándose de la oscuridad de la noche le atacó, logrando la derrota de sus enemigos, con muerte

del mismo Hamseh que quedó es el campo de batalla, y de caya ca beza hizo Caziclou un presente al rey de Hungria. Mahometo II imtado de la conducta de su tributrio , marchó en persona contra él, en el año 862 de la egira (1458 de la era cristiana). Una parte de su tropas bajo el mando de Ali-Bey hijo del principe Miguel marchaba para saquear el país, cuando seecontró con un cuerpo de ejército que el Vayvoda enviaba á las from teras de Moldavia , y sobre el cua Ali consiguió una completa victoria Animado con este triunfo Mahomo to avanzó tambien acia lo intener de la Valaquia y como no hallast ya la menor resistencia en los rebeldes que amedrantados corrias i esconderse en los desiertos, despues de haber recorrido la mayor parts del pais, llegó por fin á una lleve ra inmensa donde encontro um multitud de estacas clavadas, cuis que acababan de espirar un gra número de desgraciados, entre la cuales reconoció á algunos de su soldados que habian sido hechos prisioneros por Gaziclou. Mahomele animado del furor de la venganza marché impávido en busca del bár baro Vaivoda; este habia reunido los restos de sa ejército resuelto a batirse con Mahometo; pero es vez del triunto que esperaba fué derrotado y obligado á emprender una vergonzosa fuga. Su hermano menor que habia permanecido fiel á los turcos le sucedió en el go; bierno de la Valaquía, mientras el vencido buscaba un asilo en Hangria al lado de Matias Corvio, bije del célebre Huniades. Instigado Corvin por las representaciones de los parientes de los desgraciados que Caziclou habia hecho perecer, P

dióle cuenta de sus atrocidades, le juzgó y condenó á prision perpetua, y en su consecuencia le desterró á Belgrado, donde terminó una carrera manchada con tantos crímenes. Es de advertir que el verdadero nombre de este inhumano era Bladus, y que sus súbditos le dieron el de Caziclou, esto es empalador porque hizo empalar seis mil hombres en un solo dia.

CAZOTTE (Santiago), nació en 1720 en Dijon : estudió en el colegio de jesuitas de la misma ciudad, se perfeccionó despues en Paris y entró en el ministerio de cuenta y razon en el ramo de marina. Tenia gusto particular para la poesia, y firecuentando la casa de su compatriota Rancour, conoció y trató en ella algunos literatos; lo cual le ayudó a ejercitar desde entonces sus talentos poéticos. Obtuvo en 1747 el grado de comisario, y pasó á la Martinica como contralor de las islas del viento : durante su residencia en aquella colonia siempre estuvo rodeado de personas de distinguido mérito, entre los cuales se contaba el célebre jesnita Lavalette superior de la mision de aquel pais. Algunos años despues pidió el relevo, y cuando regresó á Paris, el baliar en casa del duque de Borgoña eo clase de ama de leche á la señora. Pousoniere su paisana y antigua amiga fué causa de componer Cazotte algunas canciones para conciliar el sueño del real infante, los aplausos que recibió por ellas le obligaron a escribir composiciones mas sublimes y á emprender el poema de Oliveros que sué el fruto principal de sus ocios. Pasó á América segunda vez; pero á poco tiempo tuvo que regresar á Francia á causa de su quebrantada salud,

y obtuvo el retiro con el título de comisario general de marina. Habia vendido en América todos sus bienes al P. Lavalette por cincuenta mil duros, cuya cantidad debia recobrar de los jesuitas de Dijon lo cual no consiguió jamas y tuvo que contentarse con lamentar la desgracia a que le redujo su demasiada confianza. Fijó desde entonces su residencia en Paris, y el aprecio que se adquirió por su ingenio, le abrió las puertas de todas las sociedades literarias. Era admirable la facilidad que tonia para la versificacion de modo que en una sola noche compuso los Chanclos, opera cómica que fué representada y muy splaudida. Cuéntase que en cierta ocasion leyéndose en una tertulia los últimos cantos que habian llegado del poema de la guerra de Génova, escritos por Voltaire, al concluir su lectura dijo Cazotte: « No tienen Vmds. mas que estos? Pues están muy atrasados, yo tengo ya otros eu mi poder » y que marchando á su casa escribió por momentos el séptimo canto, imitando tan perfectamente el género y el estilo de Voltaire que logró engañar y divertir por mas de ocho dias á. la ciudad y á la corte con esta burla que no agradó ciertamente al autor del poema. Asi se vengó Cazotte de aquel poeta, que algun tiempo autes habia permitido pasase por suya la Morenita inglesa del mismo Cazotte, obrita que habia tenido mucha aceptacion. Al principio de la revolucion siendo Cazotte corregidor de Pierry cerca de Eparnáy, lejos de savorecer las variaciones que querian hacer en la constitucion del estado, se declaró contra ellas, y á este fin mantuvo una larga correspondencia con sus amigos y partidarios y en particular ( con Ponteau su antiguo amigo, entonces secretario de la lista civil, hasta la revolucion del 10 de agosto de 1792, en cuyo dia habiéndose registrado las oficinas de correce, y caido en poder de los revolucionarios las cartas que escribia Cazotte á sus amigos, fué preso junto con su hija Isabel, que le habia servido de secretario, y ambos fueron conducidos á las cárceles de la Abadia. Entre los horrores del 2 y 5 de setiembre, cuando todos los presos fueron asesinados, iba tambien Cazotte á ser víctima de los revolucionarios, y solo debió su vida á la heróica Isabel, que sirviéndole de escudo, dijo á los asesinos : « No, no llegareis al corazon de mi padre hasta haber traspasado el mio.» A estas palabras dictadas por el mas tierno amor filial, cae el hierro de las manos de los verdugos y Cazotte es llevado en triunfo á su casa por aquellos mismos que conspiraban contra su vida. Disfrutó poco tiempo de su libertad, porque arrestado de nuevo y conducido ante los tribunales instituidos para juzgar sobre los sucesos del 10 de agosto, despues de un interrogatorio de 36 horas, durante el cual conservó firme su serenidad y su presencia de espíritu, fué por último condenado á muerte. El acusador público en el acto mismo de la condena hizo el elogio de Cazotte cuando le dijo : « Porque be de » hallar en ti un criminal despues » de setenta y dos años de virtu-» des... No basta el haber sido buen » hijo, buen esposo, buen padre; » es preciso ser tambien buen ciudadano. » - « Mira la muerte sin te-» mor (añadió el juez su sentencia) » piensa que no tiene derecho algu- l

» no a sobresaltarte : el preparati-» vo de un momento no debe ater-» rar á un hombre como tú. » Tal era el respeto que este virtuoso ciudadano imponia à sus mismos enemigos y asesinos! En efecto Casotte basta sus últimos momentos fué él mismo. Antes de ser conducido al cadalso, escribió á su familia ca cotos términos : « Esposa mia, hijos mios, no me lloreis, ni olvideis mi memoria; pero acordaos sobre todo de no ofender nunca á Dios » y partió al cadalso. Al ir á morir die á la muchedumbre que presenciaba el espectáculo. « Muero como he » vivido, fiel á Dios y al rey. » Asi acabó sus dias Cazotte en 25 de setiembre de 1792. Sus obras son la siguientes: 12 La pata de gato, cuento zinzinés, 1741 em 12. 2ª Mil y una boberias, cuentos, 1742 🕿 12. 3ª La guerra de la ópera, 1755 en 12. 4ª Observaciones de Rosseau tocante à la música france sa, 1754 en 12. 5ª Oliveros, poema en doce cantos, 1763 dos tomos en 8. 6ª El lord impromtu, 1771 en 8. 7º El diablo enamorado, povela española 1772 en 8. Estas tres últimas obras se reunieron en una coleccion con el título de *Obras jocosas y* morales de Cazotte, Paris 1776 dos tom. en 8. La principal que compuso es sin duda el Oliveros, se halla en esta produccion imaginacion, jovialidad y facilidad de ingenio, y aunque adolece de algunos defectos siezapre será mirada con aprecio, y su antor justamente elogiado.

CAZWINI (Zacarias—Ben—Mohamet); este que era un árabe mey versado en la historia natural y á quien se le podia llamar con justicia el Plinio de los orientales, nació en la ciudad de Cazwini en Persia, y murió ejerciendo las funciones de

655

cadi en 7 de abril de 1285. Comptiso muchas obras de las cuales la mas célebre es su tratado de historia natural titulado: Las maravillas de la naturaleza, y la singularidad de las cosas creadas. Esta obra es un curso completo de física, en el que el antor comprende todo cuanto la misma fisica abraza en sí, desde las constelaciones hasta los vejetales. El capítulo que trata de aquellas, ha sido publicado por Mr. Idler con el título de Indagaciones sobre el origen y la significacion de los nombres de las constelaciones, Berlin 1809. Mr. de Ghezi dió en 1706, á continuacion de la Chrestomatia de Mr. Silvestre de Sacy, la Descripcion de los tres reinos de la naturaleza, de Cazwini, aumentándola para inteligencia del texto con notas llenas de una erudicion sábia y agradable. El autor árabe casi no hizo mas en su obra que resumir cuanto se habia escrito anteriormente sobre las materias que trato; « pero, (segun a dice Busion) esta copia tiene ras-» gos tan belles como sublimes y » contiene particularidades reunidas » con tanta originalidad, que es pre- ferible á la mayor parte de las » obras que han salido con respecto » á las mismas materias. »

cEAN BERMUDEZ (Juan Agustin), hijo de Juan Francisco Cean Bermudez y de Doña Manuela Gascia de Cifaentes, nació en la villa y puerto de Gijon, cabeza de su concejo en Asturias en 17 de setiembre de 1749. Estudió en su patria gramática latina, y la filosofia en el conlegio de jesuitas de Oviedo, tendria como unos 16 años cuando, separadose de aquellos preceptores, pasó a unirse con su paisano el senior D. Gaspar de Jovellanos, que

entonces estudiaba tambien en el colegio de Alcalá de Henares. Los dos habian nacido en un mismo año, ambos habian manifestado una aficion decidida a las letras y puede decirse que en los dos dominaba igual carácter; si bien en su carrera literaria siguieron un rumbo distinto, pues mientras Gean Bermudez se dedicaba con el mayor conato al estudio de las bellas artes, Jovellanos se abria paso á la sublime carrera del foro. En los dos nació la amistad con la luz de la razon : y en los dos permaneció firme esta amistad fraternal, hasta que la muerte separó al célebre Jovellanos del lado de su íntimo amigo Bermudez. Dos años habian vivido juntos en Alcala y once en Sevilla. En esta ciudad dirigió y alentó Jovellanos con sus consejos á Cean Bermudez para que se dedicara esclusivamente à las artes del diseño; mientras que Cean sentia acrecentarge su aficion á vista de los grandiosos celificios, de las esculturas esceientes, y sobre todo de las admirables pinturas que en grande abundancia se ofrecian á sus ojos en aquella ciudad ; preparóse pues con el estudio de los idiomas, y de las bellas letras, se dedicó muy especialmente al conocimiento de la geometria y de la arquitectura, al de la anatomia artística, á la práctica del dibujo y á la lectura de los buenos libros sobre las artes de imitacion: umióse con otres aficionados, y atrayendo para su enseñanza les profesores de más crédito que habia :en aquella 'numerosa poblacion alquilaron una casa bastante capas y procurándose á sus costas baenės dibujes y modelos, establecierco de este modo: en 1769 una

protegida y dotada por el Sr. Don Cárlos III, se ha conservado desde entonces y ha dado copiosos frutos en Sevilla. Nombraron desde lucgo para director a D. Juan de Espinal, que segun dice el mismo Cean Bermudez « era el mejor, que alli habia » y el pintor de mas genio, de mas n instruccion artística y el mas de-» terminado en la práctica... le soy » deudor, continua, de la enseñan-» za de los principios de la pintura » en mi aficion ejercitada, y de sus » luces y conocimientos en el arte, por lo que, pocos conocieron co-» mo yo su mérito é instruccion » que no manifestaba al pronto, » asi se espresa en su Diccionario de los profesores de las bellas artes. articulo de este pintor. Bajo la direccion pues de este célebre y esclarecido maestro, principió Cean á manejar los proceles netratando á poco tiempo a distritas personas, y pintando algunes chadros para su familia y para la iglesia de su pueblo. Jovellanos que admiró desde luego los progresos de su amigo le inclinó a que pasase a Madrid en 1776 à fin de estudiar con mas profundidad la teoria filosofica del arte con el sábio y acreditado artista D. Antonio Rafael Monge. Dibujo en efecto algunos meses á su lado, sacando Cean de las instrucciones que le dió aquel pintor filósofo un caudal inagotable de conocimientos que unidos á lus que ya poseia le hicieron sobresslir eminentemente entre los sábios y lamantes «le las bellas artes. Habiendo vuelto á Sevillag considerando que era poco lo que sabia para ser útil á su patria, continuó con el mismo anledo sus estudios, adquiriendo todos los dias mayor ilustracion, hasta que en 1778, Jovellanos fue liamado a vo general de Indias establecido es

Madrid para desempeñar el distaguido cargo de alcatde de cas y corte. Dejarca entonces los dos suigos su ticliciosa morada no sin de tor, pues segun espresion de Cen Bermudez que participaba de 🕪 mismos sentimientos que Jovellans, le vió á este derramar lágrimas sa bre el Guadalquivir, escribiendo en sus oridos una tierna epístola el verso á sus amigos sevillanos. Hahia mas de cuatro años que Cen Bermudez residia en Madrid, cum do le nombraron oficial de la 🕿 cretaria del banco nacional de Su Cárlos, empleo que desempeño 🗫 ta fines de 1785 en que fué accedido á oficial mayor de la missa secretaria.Mientras residió en 🌬 drid, libre de los cargos á que depues tuvo: que atender, se ocupi en reconocer la multitud de belle ma artísticas que encierra la cort y en particular los palacios reals; y la solicitud y esmero con que de sempeño su nuevo destino le preporcionó otras ocasiones en 🕬 pudo lienar en parte sus deseus examinando igualmente las belless artísticas de otras provincias. En las varias comisiones que desempo no por orden del gobierno, recorrió la Andalucia, la Estremadura y el reino de Valencia, y en todas partes fue incansable en sus invertigaciones, que le sirvieron para la varios obras que despues empres dió. Cuando en 1790 fué separado del lado del monarca el benemento Jovellanos ,.. Cean Bernadez vió en este destierro un preludio de la persecuciones que á él mismo k amenazaban; en efecto bajo preteto de una comision se le mando en el mismo são que pasase à Serila para reconecer y arregiar el archi

aquella ciudad; y entonces fué cuando principió su Diccionario de los profesores de las bellas artes, para cuya formacion babia reunido muchísimos materiales que aumentó despues, no solo con los que pudo descubrir en los archivos de aquella poblacion, sino tambien con los que le proporcionaron varios aficionados y profesores de las bellas artes. En 1797, habiendo recibido la noticia del nombramiento del Sr. de Jovellanos para el ministerio de gracia y justicia se puso inmediatamente en camino á instancias de su buen amigo y director D. Juan Arias de Saavedra y a los cinco dias tuvo la satisfaccion de abrazar al nuevo ministro en el Escorial. Jovellanos le declaró que necesitaba un hombre de su integridad para confiarle ciertos asuntos de importancia y al mismo tiempo le manifestó que queria proponerle al rey para oficial de su secretaria de Indias. Cean al paso que se complacia en la confianza que de él hacia su amigo, no permitiendo su delicadeza que se atribuyese su nueva fortuna á sola la amistad que le profesaba Jovellanos, quiso manifestar los méritos que tenia contraidos, y á este fin se presentaron y se examinaron á solicitud suya diez grandes volumenes de inventarios é índices de los legajos coordinados por su direccion. D. Antonio Porcel y D. Juan Bautista Muñoz comisionados para este examen, elogiaron desde el momento que los vieron á su autor y le declararon hombre de grandes méritos. El mismo rey aplaudió sus tareas y no pudo menos que concederle la plaza de oficial de la secretaria de Indias para que iba propuesto. Los que trabajaban para derribar al célebre Jovellanos, lue-

go que lograron sus fines asestaron tambien sus tiros contra Cean Bermudez que en breve se vió desterrado á Sevilla ; estas mudanzas acaecieron en 1801. Jovellanos desde el castillo de Belver donde se hallaba en Mallorca, pudo continuar su correspondencia con su caro amigo; desde alli le dirigió la sábia epístola moral sobre los vanos deseos y estudios de los hombres, confirmándole en el propósito de continuar cultivando la virtud y la sabiduria en su destierro a Sevilla. Feliz fué Cean durante su tercera mansion en esta ciudad : las bellas artes formaron abundantemente su consuelo, y enduizaron todas sus penas. Exento de la pesada carga de su empleo, se entretuvo en componer varias obras, todas útiles al paso que agradables ; entonces compuso la Descripcion artistica de la Catedral, y la Carta sobre el estilo de la escuela sevillana en la pintura : entonces continuó la Historia general de este arte; y entonces por fin trabajó en ilustrar y completar las noticias de los arquitectos y de la arquitectura por el senor Llaguno, dedicandose igualmente á otra multitud de tarcas históricas y filosóficas que le ocuparon, hasta que en mayo de 1808 pudo restituirse á Madrid. En efecto sentado en el trono de las Españas el Sr. D. Fernando VII fueron rotas las cadenas que aprisionaban á Jovelianos y levantado el destierro de Cean Bermudez, que fué llamado para servir su plaza anterior en la secretaria. En el mismo año invaden los franceses traidoramente la España; y aunque Cean Bermudez permaneció en Madrid y en su destino, fué tal su conducta en aquellas críticas cir-

na intencion y su lealtad, que no solamente consignió despues su jubilacion con una asignacion competente para su subsistencia, sino que se vió animado y protegido por nuestro augusto soberano el señor D. Fernando VII para la publicacion de sus obras. De órden del rey N. S. sacó á luz pública su version aumentada del Arte de ver de Milizia, y en sus últimos dias las Noticias de los arquitectos. Véase como se esplica el mismo Cean Bermudez en la dedicatoria de la citada obra, cuando dice « sin la gene-» rosa recompensa con que V. M. » ha remunerado mis tareas, y sin » su espreso real mandato de que » se imprimiesen hubieran quedado » sepultadas en el olvido... Díguese » V. M., concluye, admitir con su » acostumbrada benignidad la es-» presion sincera y respetuosa de » mi gratitud, por el favorable acop gimiento con que ha tenido á bien » honrar al autor, al adicionador y » á la obra, juzgándola digna de ser publicada para honor de la nacion » española. » Murió este insigne español á los 3 de diciembre de 1829. Cean Bermudez estaba dotado de todas las circunstancias que caracterizan al hombre de bien, amigo del trabajo y de la ilustracion, benigno, humano y generoso, veraz, siempre fiel a su conciencia y severo en sus costumbres; de todo dió pruchas, y en todo se distinguió sobre manera. « Yo soy el primer » testigo, dice el Sr. Frey J. Reino-» so autor de la oda inserta en la » Estafeta de S. Sebastian del 21 » de febrero de 1851, de un ejem-» plo sobre manera insigne de sus » virtudes, cuyo testimonio le debe » mi corazon. En 1804 estableció

cunstancias, y tan conocida su bue- | » en Sevilla una junta de candal » para socorrer con inteligencia la » necesidades de la pobre feligresia » de Sta. Cruz : instituto malogra-» do 6 años despues, como varios » de mis afanes, cuyo recuerdo sa » embargo me servirá siempre de » consuelo. El Sr. Cean buscado » por mí para secretario de aque lla asociacion benéfica, fué el ma » ardiente y laborioso de sus indi-» viduos. Formó sus estatutos, an » tió incansable á todas sus tares » y sesiones, sin faltar á una sola » hasta mayo de 1808, en que 🕊 » real órden fué llamado á Madrid: » el libro de las actas está escrito » todo de su mano hasta dicha épo » ca; á su diligencia so debiero » casi todas las limografis con qui » fueron educados los huérfanos, » asistidos los enfermos y alimenta » dos los miserables. Mis débis » elogios no se prodigarán mas á à » ciencia que á la virtud. » As s espresa Reinoso en el artículo que acompaña á su oda. Las obras pa blicadas de Cean Bermudez son: 1ª Diccionario histórico de los ma ilustres profesores de las bellas 📭 tes en España, publicado por la real academia de S. Fernando, 201 tomos en 8, Madrid 1800, de 🖙 ya obra, digna sin duda de los ma yores elogios, hemos sacado nosotros muchísimas noticias interesantes pa ra la formacion de nuestro diccio nario. 2ª Descripcion artistica de la catedral de Sevilla, en la misma ciudad 1804, esta obra que se halla dividida en 6 épocas ofrece con la mayor claridad la succesion y visicitudes de la arquitecture en España, á saber, árabe, gólica, piateresca, greco-romana, restaurada, greco-romana decadente y churrigueresca, de todos los cur

les se conservan obras en aquel cé | tado de perfeccion á que llegó en lebre edificio. 5ª Descripcion artistica del hospital de la sangre de Sevilla, un cuaderno en 8, Valencia 1804, tan apreciable como la antecedente. 4ª Carta sobre el conocimiento de las pinturas originales y de las copias, inserta en el periódico de la Minerva del 21 de enero de 1806. 5ª Carta sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana, en 8, Cádiz 1806; esta obra comprende la historia de la escuela sevillana desde Juan Sanchez de Castro á mediados del siglo 15; muestra en ella sus mejoras succesivas y sus derivaciones á Córdoba, á Jaen y partido de Lucena, á Madrid por el gran Velazquez, á Granada y otros pueblos del reino: manifiesta entre otras cosas su método de enseñanza y se estiende sobre la perseccion que recibió de Murillo, cuyas obras describe con detencion, mostrando la filosofia de algunos de sus cuadros; dá noticias curiosas de la academia establecida por este pintor célebre etc. 6ª Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, un tomo en 8 mayor, Madrid 1814. 7ª Didlogo sobre el arte de la pintura, un cuaderno en 8, Sevilla 1819, los interlocutores son Murillo y Mengs que esponen el diverso método seguido en su ensefianza. 8º Didlogo entre el cardenal de Borja y D. Juan Carreño pintor de Carlos II sobre el aprecio, suerte y paradero de sus retratos, impreso en el periódico titulado el Censor, 1820. 9ª Cuatro didlogos entre Berruguete y Alonso Cano, sobre la primacía entre la pintura y la escultura, sobre el l origen, formas y progresos de este

Grecia, y sobre la escultura bajo la denominacion de los romanos; se publicaron estos diálogos en el mismo periódico en 1822. 10<sup>a</sup> Análisis de un bajo relieve de Torrigrano, inserto en el mismo año en el Censor. 11ª Arte de ver en las bellas artes del diseño, por Franciseo de Milizia, traducido del italiano con notas y observaciones, en 4, Madrid de órden de S. M. 1807. 12ª Noticias de los arquitectos y arquitectura de España, por el Exemo. Sr. D. Eugenio Llaguno y Amirolas, ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos, cuatro tomos en 4, Madrid de órden de S. M., 1829; dejó á mas algunas obras incditas, tales como: 1ª Sumario de las antigüedades romanas en España pertenecientes d las bellas artes, dos tomos. Segun se lee en la gaceta de Bayona de 15 de febrero de 1830, S. M. ha mandado imprimir esta obra, confiando el cuidado de la edicion á la academia de la historia. 2ª Vida de Juan de Herrera, insigne arquitecto de Felipe II, con ilustraciones, un tomo. 5ª Historia general de la pintura, diez tomos. 4ª Catalogo raciocinada dividido por escuelas de la coleccion de estampas, co*piosísima y rara*, que poseis con un discurso preliminar sobre el origen del grabado; se asegura que es un legajo tan abultado que dará á lo menos dos ó tres tomos de impresion. 5ª Discursos sobre el nombre, origen, forma, progresos y decadencia del Churriguerismo. 6ª Dos drboles genealógicos de enseñanza artística, uno de los pintores y otro de los escultores, de los cuatro reinos de Andalucia y confin arte entre los griegos, sobre el es- meridional de Estremadura. Dicenque está obra es de imponderable trabajo, y ejecutada con el mayor acierto. Escribió ademas varias piezas sueltas, algunas impresas y otras manuscritas, tales como discursos, ensayos, observaciones, apuntes, etc.

CEBES, filósofo griego, natural de Tebas, discípulo de Sócrates, y uno de los interlocatores que Platon introduce en el Fedon. Compuso tres diálogos titulados Hebdomada o la Semana, Phrynicus, y Pinax, conocido por el nombre de Tabla de Cebes el único que ha llegado á nuestros dias. Hasta 1689, se tuvo esta obra por incompleta; pero Santiago Gronovio la publicó con esta secha en Amsterdam copiada de un manuscrito de la biblioteca real de Francia. Algunos sábios han puesto en duda la autenticidad de este diálogo; mas si hemos de creer á Luciano, Tertuliano, Diógenes Laercio, Calcidio y Suidas, es verdaderamente obra original de Cebes. Wolfio fué el primero que se atrevió á declarar contra el parecer general de los antiguos; el abate Sevin, segun se lec en el tomo 3º de las Memorias de la academia de bellas letras, sigue tambien las huellas de Wolfio; pero sea lo que se fuere, aquella obra que contiene la pintura del nacimiento, de la vida y de la muerte de los hombres es digna del mejor elogio, y digna tambien en cuanto al estilo y á la moral, de un discipulo de Sócrates. El conde Caylo la critica con severidad, diciendo que carece de arte, y que cou respeto á la pintura que hace de los hombres es una mala composicion. Lo cierto es que pocos libros han sido traducidos é impresos tantas veces, bien sea separadamente, bien sea con el Manual de Epicteto, ó los caractéres de Teofranto. La primera edicion sin data sahó en Venecia ó en Roma, ácia 1490. Las mejores son las de S. Gronorio, Amsterdam, 1689, en 8, de C.G. Heyne, Varsovia 1770 en 8, y de J. Schweighauser, Leipsick 1798 en 8. La Tabla de Cebes, ha sida traducida en versos latinos, Oxford 1715 en 8.

CECCO DE ASCOLI, asi llamado de todos los biógrafos, porque era natural de Ascoli, ciudad de la Marca de Ancona, aunque su verdadero nombre es el de Francisco Stabili. Se fija la época de su nacimiento en aquella ciudad en 125%. Dice un historiador que este hombre singular habiendose entregue en su juventud á los estudios ma serios y á las artes mas agradables, quiso dar á sua conciudadanos u ensayo de sus conocimientos en m temáticas, proponiendoles la coduccion del mar Adriático hasta la muros de Ascoli; pero que los la bitantes no se atrevieron á aceptar la proposicion por no perder la ventajas que sacaban de los valles de Tronto. Se añade que la repatacion de Cecco se estendió has ta Aviñon donde residia el papa Juan XXII, y que este pontifice k llamó y le nombró su primer mé dico; que este favor escitó contra él la envidia de algunos y que por lo mismo se vió precisado á renur ciar aquel destino; que regresando á Italia fué invitado por varias ciadades, pero que prefirió fijar su residencia en Florencia donde contrajo amistad con Dante; que poco tiempo despues se enemistó con es te y con Guido de Cavalcanti, que los satirizó en sus obras, atratér dose asi el ódio de estos y de las florentinos; y en fin que los belo

neses le salvaron de los peligros que corria en Florencia, eligiéndole profesor de su universidad, donde enseño la filosofia y astrologia desde 1322, hasta 1325. Tirabosqui con su crítica refuta los principales de estos bechos. Sienta por principio que Cecco no fué médico, y que ningun autor digno de fé le ha dado este título, y que por lo mismo no profesó esta ciencia ni menos escribió ninguna obra de medicina; y luego añade : « ; De don-» de le vendria la grande reputacion » que adquirió como á tal, y que » le hizo liamar á Aviñon para ser » médico del papa? Juan XXII fué » elegido en 1314, y si Cecco cuan-» do abandonó la corte de Aviñon, » pasó á Florencia, no pudo ligar-» se en amistad con Dante porque » este se hallaha desterrado desde » 1302, ni mucho menos enemis-» tarse con Guido de Cavalcanti que » habia muerto en 1300. » Por lo mismo lo que parece mas cierto es, que euseño publicamente la astrologia en Bolonia; que en 1524 sué acusado ante el tribunal de la inquision y condenado por el P. Lamberto del Cingulo del órden de predicadores, á ser privado de todos sus empleos, con prohibicion de obtener otros, y á una multa de 60 libras. Consta igualmente que disgustado Cecco de este auto se retiró de Bolonia y pasó á Florencia, donde le aguardaban aun mayores desgracias. Conducido de nuevo ant: el tribunal de la inquisicion de Florencia se le acusó de haber enseñado en esta ciudad los errores de que se habia retractado en Bolonia y que habia llegado su temeridad al estremo de querer sugetar al mismo J. - C. al imperio de los astros; y por lo mismo fué conde-! nado á las llamas y quemado publicamente en 1327. Compuso en latin un tratado de astrologia y otro en lengua vulgar titulado Acerba escrito en muy malos versos; ambas obras fueron igualmente condenadas por la inquisicion, aunque despues han sido impresas varias veces y en diferentes épocas en Basilea y en Venecia.

CECIL (Guillermo), baron de Burleig , secretario de estado de Eduardo VI y de Isabel y despues gran tesorero de Inglaterra , nació en Bourn en el condado de Lincoln. en 13 de setiembre de 1520. Estudiaba el derecho en las escuelas de Londres, cuando una casualidad hizo que Enrique VIII fijase en él la atencion. El jóven Cecil encoutró un dia en casa de su padre, que era guardaropa mayor de palacio, doscapellanes irlandeses que O-neill famoso gese de aquel pais habia llevado consigo á Londres, y como. supiese Cecil que seguian ambos sacerdotes las ideas ultramontanas, travó con ellos una controversia en latin con tanta destreza y habilidad, que en breve los dejó avergonzados. Habiendo llegado á noticia del rey esta afortunada lucha, quiso ver á Guillermo, y quedó tan prendado de su conversacion, que desde el momento le destinó para uno de los empleos de su real casa, abriéndole de este modo un camino ancho y espedito para los cargos y honores mas distinguidos de la corte. En 1547 el duque de Sommerset declarado protector del reino, le nombro juez de apelaciones y le llevó consigo á la espedicion de Escocia. En la batalla de Musslebourg, Cecil estuvo á riezgo de perder la vida; pero la suerte le reservaba para otras ocasiones en que habia

de dar à conocer sus talentos. En efecto á su regreso á Londres en 1548, fué nombrado secretario de estado y si bien sufrió algunas contrariedades, poco tiempo despues Eduardo VI le creó caballero y miembro de su consejo privado. Hasta la muerte del monarca desempeñó Cecil todos sus cargos con el acierto propio de un hombre íntegro é imparcial; pero en esta época fué cuando principió á desplegar su carácter altivo y ambicioso. Viendo que la reina Maria hermana de Eduardo no continuaba dispensándole su proteccion, tal vez porque no era católico, se declaró del partido de Isabel, la que le confid todos sus negocios; y desde el momento que esta princesa subió al trono en 1558, reconocida á los favores que le habia prestado Cecil, á cuyos consejos debió sin duda la preponderancia que logró sobre su bermana , le nombró de nuevo miembro de su consejo privado y su secretario de estado. Cecil entonces la aconsejó que juntase un parlamento en el que debia tratarse de un plan de reforma en la religion, tomando él mismo gran parte en la formacion de los treinta y nueve artículos que debian servir de basa para este proyecto. A pesar de que su marcha no era del todo sincera llenó por algun tiempo los deberes de su empleo, ocupandose incesantemente en todos los negocios que interesaban á la corona y al bien de la nacion. A Cecil debieron los ingleses entre otras cosas el reglamento relativo á las monedas que desde Enrique VIII habian sido alteradas: inclinó á la reina á sostener á los escoceses partidarios de la reforma, y pasó á Escocia á firmar el con-

Edimhurgo que aseguraron por aquel lado la paz de Inglaterra. la reina le nombró á su regreso presidente del tribunal de pupilos; pero los muchos enemigos que le crearon las distinciones y los empleos, principiaron á perseguirle y ocasionarle algunos disgustos. Tuvo no obstante medio para desvanecer la densa nube que amenazaba sobre su cabez, cuando habiendo estallado la revolucion en el norte de Inglaterra, Cecil logró por sus consejos y por sus escritos disiparla en su nacimien to. La reina para recompensarie, le creó en 1571 baron de Burleig, y esta distincion le valió la reconciliacion de algunos de sus enemgos; pero los mas inveterados com tinuaron en perseguirle, y tramaros nuevas conspiraciones contra el favorito de la reina; aunque toda fueron descubiertas, y sus autors castigados. Isabel para indemnizarle en algun modo de los disgustos que le habian ocasionado sus enemigos, le nombró caballero de la Jarre tiera y gran tesorero. Calculando Cecil que se hallaria comprometida la seguridad de la reina Isabel miertras que Maria Stuardo ocupase el trono de Escocia ( segun dice Hume y todos los historiadores) fomenté en aquel reino las disenciones que obligaron a la incauta Maria a refingiarse en Inglaterra; aconsejando Cecil desde luego á Isahel que la retuviese en su poder como à prisionera. Algun tiempo despues, cuando se hubo manifestado la conjuracion de Babington, pidió Cecil se formase causa á Maria, poes 95º gun él, era enemiga irreconciliable de la reina; y habiendo sido uno de los comisarios encargados de la formacion del proceso, habiéndose venio de Leith y el tratado de espresado en términos muy fuertes,

esclamó con un grito de dolor la / desgraciada: «Ah! vos sois mi enemigo. » – « Si, contestó Cecil, y lo soy de todos los enemigos de mi reina. » Por fin logró con sus intrigas conducirla al patíbulo. Isabel afectó sin embargo mucha pesadumbre por aquella muerte, quiso pues hacer ver que se habia ejecutado contra su voluntad y para acreditarlo separó de su lado á Cecil; pero como esta separacion no era sincera, le liamó de nuevo y le restableció en todos sus honores. En 1558, formó Cecil el plan de defensa contra la famosa armada que Felipe II rey de España dirigia sobre la Inglaterra; y á Cecil debieron entonces los ingleses no solo el acierto con que se desempeñaron aquellas operaciones, sino la paz hecha con la España, á pesar de la oposicion del conde de Essex, que deseaba distinguirse en los combates, y á quien Cecil supo convencer repitiéndole aquella sentencia. « Los hombres de sangre no vivirán la mitad de sus dias. » Por último puso el sello á su larga carrera, cuando sepultado en el lecho por su última enfermedad, concluyó entre los Es--tados Unidos é Isabel un tratado muy ventajoso para la Inglaterra. Murió este zelozo partidario de la hija de Ana Bolena, amado del pucblo, respetado de sus enemigos y rodeado de sus hijos y amigos en agosto de 1598. Cecil fué sin duda uno de los mejores ministros que tuvo entonces la Inglaterra, tanto por su talento como por sus costumbres, y por su providad en el manejo de los caudales públicos; conocia perfectamente los gabinetes estrangeros, y todo lo concerniente á las leyes y á la administracion de su pais; su política se dirigia á

conservar la paz por medio de negociaciones é intrigas en las córtes estrangeras, sistema análogo al carácter de Isabel, sué durante cuarenta años mirado como su primer ministro, y gozó mayor poder que cuantos le habian precedido. Sin embargo de que no era de una figura interesante, tenia cierto aire de agrado en sus modales finos y políticos, que este solo le aseguró la amistad de muchos, y en particular el amor del pueblo inglés. En audiencia pública escuchaba á todos con paciencia y agrado, respondíales con prontitud, y siempre de un modo proporcionado á la inteligencia de aquel con quien estaba hablando. Sabia dominarse de tal modo, que jamas sus miradas ni sus palabras llegaron á descubrir lo que interiormente sentia. Detestabà la pereza, y asi es que en los pocos ratos que le quedaban libres despues de sus muchas tareas se entregaba con placer á la lectura , á la meditacion, y se ocupaba tambien en componer diferentes escritos. Estaba muy versado en la lengua griega, en la teologia y en la literatura. Como poeta compuso varios versos en latin y en inglés : que se insertaron en diferentes colecciones, y aun se dice que son suyos algunos que salieron á luz bajo el nombre de Eduardo VI. Hayus hizo imprimir en 1740 una coleccion de los papeles de estado de Cecil (Lord Burleig) y Mourdin publicó su continuacion en 1760: Con su constante amor al trabajo, y con su inteligencia, adquirió una grande facilidad para escribir y hablar, sin estar preparado de antemano sobre los asuntos mas importantes. Dejó á sus descendientes una fortuna considerable, adquirida so-

Tales fueron las circunstancias del ministro inglés, circunstancias que .habrian inmortalizado su nombre, si el deseo de conservar sus empleos y distinciones no le hubiese becho cometer la bárbarie de condenar á la desgraciada Maria Estuardo. La vida de Cecil, publicada por Antonio Collius poco tiempo despues de su muerte, y reimpresa en Londres en 1752, contiene detalles preciosos para la historia de su siglo. CECIL (Roberto), hijo segundo del precedente, nació en 1563; fué educado por su madre, muger de gran mérito y de una instruccion tan sólida como brillante, la cual logró con sus cuidados que su hijo robusteciese su delicada naturaleza, y pudiera perfeccionarse en los estudios de Cambridge. Roberto en su juventud sirvió en la armada que en 1588 ganó tantas ventajas contra la Invencible que Felipe II halia dirigido sobre la Inglaterra. Algun tiempo despues sué elegido miembro del parlamento por el condado de Herford, en cuya ocasion empezó á desplegar sus talentos en la política, y la reina Isabel que reconoció el mérito del jóven Cecil le creó caballero, y en 1596 le destinó á Francia al lado de Derby, su embajador cerca de aquella corte. A su regreso fué nombrado su segundo secretario de estado, y en 1597 volvió á Francia en calidad de comisario para negociar la paz entre la Inglaterra y la España. Roberto desempeñó con actividad y zelo esta comision, y en premio obtuvo el nombramiento de presidente del tribunal de pupilos y rcemplazó igualmente á su padre en el ministerio, haciéndose digno como el del aprecio de Isabel y del pueblo inglés. Su primer cuidado le conservó en todos sus honores

lamente con una sábia economia.) fué mantener á sus costas correpondencia con las cortes estrange ras, logrando con esto el descubimiento de varias conspiraciones tramadas contra la reina, por lo cui fué tan distinguido por esta, com odiado por los enemigos de la la glaterra; que solo pudieron desho garse publicando varios folietos con tra Cecil. Este hizo socorrer á la Estados Generales y apasiguó en Irlanda una sublevacion, que si bebiese llegado á cabo, habria side muy funesta para los ingleses. Mentras daba mas pruebas de sa fideir dad é inteligencia en los negocios públicos, sué acusado por el conte de Essex su antagonista, de haber se vendido á los intereses de 🛚 🛎 fanta de España, acusacion, ques bien parece podia ser cierta, ster dido el carácter ambicioso de Ced logró no obstante desvaneceria de tal modo, que en vez de decaer a la opinion de Isabel, esta conlinui colmándole de honores y distincio nes. Entonces mas que nunca inbajaban los enemigos de aquella so berana para colocar en el trono # Inglaterra á Jacobo su inmedian sucesor; pero Cecil que la serra con fidelidad, al paso que no decuidaba sus propios intereses, turo el arte de persuadir á Jacobo que le convenia mas esperar tranquila mente la muerte de Isabel, que m exitar á sus partidarios á tentalivas imprudentes y temerarias. En eko to tomó de antemano todas las medidas que consideró necesarias para asegurarle et trono y despues de la muerte de la reina contribuyó elicazmente á la proclamacion de Jacobo segun se lo tenia ofrecido. De este modo supo conciliarse la confianza del nuevo monarca, quies

y empleos, concediéndole à mas tantas distinciones como Cecil podia desear. Le creó consecutivamente baron de Essendem, vizconde de Cramborn, conde de Salisbury, y caballero de la Jarretiera, y Cecil constante en sus principios de fidelidad continuó dedicándose al bien y prosperidad de la nacion inglesa, dando con esto motivo á algunas córtes estrangeras á que procurasen derribarle de su privanza; pero -aquellas y todos los enemigos particulares de Cecil vieron frustradas sus tentativas. Antes bien cuanto mas se aumentaban las persecuciones contra Cecil, mayor era el ascendiente que él lograba sobre el monarca. Ascendió despues de la muerte del conde de Dorset al empleo de gran tesorero que este obtenia, empleo dificil de ejercer en unas circunstancias en que Jacobo gastaba con profusion; por cuyo motivo tuvo Cecil que recurrir algunas veces á medios opresivos. Sin embargo se esforzó en fomentar el comercio, y la industria, y procuró mejorar el estado de Irlanda. Hizo adoptar el proyecto del canal que lieva à Londres el agna del que se llama Rio Nuevo; y trabajaba en otras varias obras de pública utili-:lidad, cuando sos continuos afanes y su quebrantada salud le condujeron al sepulcro en 21 de mayo de 1612. Si bien es cierto que este ministro fué uno de los que mas se distinguieron en el reinado de Jacobo I por su actividad, por su zelo y por sus conocimientos, tambien lo es que su carácter ambicioso le hizo cometer varios atentados impropios de un ministro que tanto aparentaba desvelarse en obsequio de la nacion inglesa. A sus in-

de Walter Raleigh : é igualmente se le acusa de haber aumentado su fortuna por medios poco legítimos. Cecil fué autor de una obra contra los católicos y de otros varios escritos que se insertaron en las memorias de estado publicadas por Edmundo Sawyer, Londres 1725 tres tomos en fólio. Salió igualmente á luz la correspondencia secreta de Roberto Cecil con Jacobo VI rey de Escocia, Londres 1766 en 12.

CECILIA (Santa), vírgen y mártir. Esta jóven que nació en Roma de una familia noble, tuvo la fortuna de recibir una educacion cristiana en el seno de la idolatria. Habia hecho desde sus mas tiernos años voto de castidad, pero sus padres la obligaron a desposarse con un jóven llamado Valeriano ciegamente apasionado de su hermosura, No obstante Cecilia que era en estremo persuasiva logró fácilmente que su esposo respetase su virtud y su castidad y abrazase la religion de J. - C. Esta conversion que en breve se hizo pública por los actos de caridad que ejercian los dos esposos con los cristianos ocasionó la muerte de Valeriano y despues la de Cecilia que padeció el martirio en Roma ácia el año 230 de J. – C., bajo el imperio de Alejandro Severo. Esto cuentan las actas de esta santa, si bien Fortunato de Poitiers que es el autor mas antiguo que habla de ella, dice, que murió en Sicilia entre los años 176 y 180, imperando Marco Aarelio ó Comodo, y que de alli fué trasladado posteriormente su cuerpo á Roma; pero lo cierto es que el nombre de santa Cecilia se lee en los mas antiguos martirologios; y su oficio en los mas antiguos misales; y que la igletrigas se atribuye la triste suerte la la ha colocado en el canon de la misa como vírgen y mártir. El papa Pascual I descubrió su cuerpo por una vision que tuvo, segun dicen, durante el oficio nocturno en la iglesia de S. Pedro, y con este motivo hizo reedificar la de la santa que forma el título de un cardenal presbítero, fundando al mismo tiempo un monasterio que lleva su nombre. Se lee en las actas de Sta. Cecilia que cuando esta cantaba las alabanzas del Señor unia muy á menudo la música instrumental á la vocal, y por esto sin duda los músicos la han elegido por su abogada. El P. D. Bralion del Oratorio, publicó en 1668, la Sepultura admirable de Sta. Cecilia en su iglesia de Roma, y la vida de esta santa ha dado asunto á muchos cuadros preciosos, entre otros al del Dominiquino que estavo en el museo Napoleon.

CECILIO, véase DONATO.

CECINA (Severo Aulio), cuando las legiones romanas se sublevaron en la Germania, se ballaba mandando un ejército á las órdenes de Germánico; y por nombramiento de este mismo cónsul obtuvo en la guerra contra Arminio el mando de cuatro legiones y de algunos cuerpos auxiliares, con cuyas fuerzas logró Cecina impedir la union de los cheruscos y de los cattos y luego destruyó á los marsos que osaron hacerle frente. Sino sué tan feliz en las demas empresas, á lo menos demostró igual valor y arrojo. El intrépido Cecina se vió espuesto a perder sus tropas y sun su vida, pues hallándose su campo en una posicion desventajosa, donde tenia que luchar contra Arminio y contra el terror que habia infundido en sus tropas la derrota de Varo, se puso al frente de ellas y exortán-

dolas á la pelea embistió al enemgo; este le rechazó, mató su cabllo y sin duda hubiera perecido Co cina en el campo de batalla, si la primera legion no le hubiese salvado del peligro que le amenazaba. Esto bastó para que decayese el anmo de sus soldados, que conmon dos á mas por una alarma issa, abandonaban el campo, no obstate la energia que desplegaba su gefe en aquellas críticas circunstancas Viendo este pues que iban desmenbrándose sus fuerzas, sin que los ruegos, ni las amenazas bastasa para detener á los fugitivos, se echó al través de la única salida de a campamento, y con esta atrevia tentativa pudo conseguir que los sal dados se detuvieran por temor & no atropellar á su general. Armine reunió sus fuerzas con las de Ingie mero é intentó asaltar el campame to de Cecina, creyendo sin dada que el desacierto en que se hallaba sus soldados bastaria para hacerio conseguir una completa victorii; pero el esperimentado Cecina # puso á la caheza de sus legiones J haciendo una salida vigorosa logro rechazar y derrotar completamente á sus contrarios. Esta accion fué recompensada con los honores del triunfo cuando contaba ya 40 años de servicio militar.

CECINA (Alieno) natural de Vicenza, se hallaha en su juventud de Questor en España cuando con motivo de una revolucion fué proclamado Galba emperador de los romanos. Cecina fué uno de los prime ros que reconocieron su autoridad, y le ofrecieron sus servicios; el emperador le concedió en premio el mando de una legion; pero acusado poco tiempo despues de haber de fraudado en provecho suyo los car

dales públicos, el mismo emperador mandó perseguirle en justicia como a reo de peculado. Mas Cecina que era de un carácter turbulento y sedicioso, « resolvió, dice Tácito, cubrir sus heridas particulares con los males públicos. » Tenia todas las circunstancias propias para atraerse con facilidad el partido de los soldados; hombre joven, de grande y hermosa talla, de un valor y de una ambicion sin límites; sus discursos vivos y animados, sus ojos llenos de fuego; nadie mejor que el podia con facilidad sustraerse de las persecuciones del emperador; asi es que se declaró por Vitelio y fué uno de sus principales lugar - tenientes. En la guerra que este emperador sostuvo contra Oton, Cecina á la cabeza de un ejército de 30000 hombres trepó por los Alpes, se arrojó contra los helvéticos y pasando á sangre y fuego cuanto se le resistia, logró rendirlos y que reconociesen la autoridad de Vitelio. Poco tiempo despues se dirigió á Italia y sitió la ciudad de Plasencia; pero menos feliz en esta empresa, fué rechazado por los sitiados, y precisado á una retirada vergonzosa. Cecina para ocultar la mengua que le ocasionaba este desastre, creyó que podria distinguirse de nuevo, si repasando el Pó se unia con Vitelio que entonces se hallaba en Cremona; pero Valente otro de los generales de aquel emperador, zeloso de las prendas que adornaban á Cecina y del amor que este se habia adquirido de los soldados, le ocasionó algunos disgustos. Valente acusaba á su colega de presuntuoso y vano, mientras Cecina le echaba en cara su desmedida ambicion : poco faltó para que los dos generales llegasen

ciliaron, logrando Vitelio con esta reconciliacion que unidos derrotasen el ejército de Oton su adversario. Cecina que hasta entonces se habia distinguido como zeloso partidario del emperador, movido de algunos resentimientos particulares, cambió de opinion y se declaró por Vespasiano, procurando seducir y retraer de su obligacion á los centuriones y soldados de su ejército, pero estas legiones vencedoras bajo el mando de Vitelio miraron con tanto horror la traicion de Cecina, entonces cónsul, que se echaron sobre de él y le cargaron de cadenas. La pérdida de este hombre turbulento habria sido inevitable, si Primo general de Vespasiano, despues de haber conseguido una victoria, no le hubiese roto las cadenas. Cecina en vez de mostrarse agradecido á esta accion, luego que Vespasiano se vió dueño del imperio, tramó otra conspiracion contra su nuevo señor; mas uno de los conjurados le descubrió entregando escrita de puño propio de Cecina la arenga que este debia hacer á los soldados despues del asesinato de Tito Vespasiano; y entonces este le convidó á cenar y al levantarse de la mesa mandó matarle.

dria distinguirse de nuevo, si repasando el Pó se unia con Vitelio que
entonces se hallaba en Cremona;
pero Valente otro de los generales
de aquel emperador, zeloso de las
prendas que adornaban à Cecina y
del amor que este se habia adquirido de los soldados, le ocasionó algunos disgustos. Valente acusaba à
su colega de presuntuoso y vano,
mientras Cecina le echaba en cara
su desmedida ambicion: poco faltó
para que los dos generales llegasen
à las manos; pero por fin se recon-

parte de sus contrarios al combate, | el cónsul podria atacar á la otra y salvar por este medio las legiones romanas; asi es, que prefiriendo el amor de la patria á su propia vida, se arrojó impávido á la pelea y logró selizmente lo que habia proyectado. Los 400 hombres que le acompañaban todos perecieron y el mismo Cecito quedó cubierto de heridas en el campo de batalla; mas una casualidad le conservó la vida, vida que debió á la generosidad de sus mismos enemigos que admirados de su valor le prodigaron toda clase de auxilios.

CEFALO, célebre orador de Atenas, floreció á fines de la guerra del Poloponeso, y fué uno de los que mas contribuyeron á derribar la tirania de los treinta; si bien vivió en una época de mucha agitacion, en la cual fué uno de los que mas leyes propusieron é hicicron adoptar, es de admirar que nunca se oyese contra él acusacion alguna, siendo este ejemplo bien raro en la historia de Atenas. No debe confundirse con Cefalo hijo de Lysanias que dejó á Siracusa su patria para establecerse en Atenas, donde gozó de grande reputacion. Este Cefalo tuvo varios hijos; y entre los cua-L's el mas célebre fué Lysias el orador, en cuya casa, segun dice Platon, Sócrates pronunció los discursos que el mismo Platon recopiló en sus libros sobre la república. -Otro Ceralo corintio siguió á Timoleon en Sicilia, y corrigió las leyes de Siracusa.

CEFISODORO, escultor griego, lieredó la reputacion, la fortuna y el talento de su padre Praxiteles. Vivia en la olimpiada 105; 360 años antes de J.—C. Su hermana fué la primera muger de Focion: Pli-

nio y Pausanias citan una multitud de obras de este artista y hablan de cilas como de obras maestras del arte. Las mas distinguidas eran una Minerva colocada en el puerto de Atenas, y un templete de una bermosura incomparable que se hallaba colocado en el templo de Jupiter. Se admiraba ignalmente en 🗷 🗯 ma ciudad una estatua de la Pa que llevaba sobre su seno una pequeña estatua de Pluton, alegora ingeniosa y tan respetada en Telar como un grupo de la Fortuna y de Pluton, obra de Callistonico y de Xenofonte escultores griegos. La ciudad de Pérgamo poscia tambés una obra maestra de Cefisodoro que consistia en un Symplegma ó grup de gladiadores entrelazados. Era 🗷 perfecto este trabajo que la vista admirada, creia ver el mármol i mas bien la carne ceder á la impre sion de los dedos. Tal vez de sa deribó que se mirasen como una o pia de este Symplegma, los dos gr diadores de la galeria de Florence que algunos anticuarios pretendes unir á la coleccion de las estatua que componen la familia de Niove Se veian igualmente sobre el Ileli con seis musas de la mano de Celisodoro. Muchas de las obras de este autor fueron trasladadas á Roma. Plinio cita entre estas, una Lalona, una Venus, y por ultimo Diana J Esculapio colocadas en el templo de Juno situado en los pórticos de Octavio. Casiano teólogo heresiana del siglo 2º reprueba á Cefisodoro en un discurso dirigido contra los griegos, por haber hecho las estr tuas de dos cortesanas infames, esto es, Anyta de Tegeo y Myro de Bisantio. - Hubo otro Cerisopono : tatuario, que vivia en la olimpiada 120, y que se distinguió sobre lo

dos por sus estatuas de los filósofos; se ha pretendido probar que este era el hijo de Praxiteles, y no el cuñado de Focion, y por lo mismo se le atribuyen una parte de las obras que se dejan citadas. Asi mismo se hace mencion de un pintor del mismo nombre, contemporáneo de Aglaofonte y de Evenor padre de Parrhasio. En varias ediciones de Plinio y de Pausanias se lee Cefisodoto, en lugar de Cefisodoro.

CEFISODORO, ateniense, queriendo libertar su patria de la opresion de Filipo hijo de Demetrio, armó contra él á Tala rey de Misia, á Ptolomeo rey de Egipto, á los Etolios, los Rodios y los Cretenses; pero estos socorros llegaron demasiado tarde para impedir la invasion de Filipo, y tuvo que valerse del auxilio de los romanos que no deseaban otra cosa que inmiscuirse en los negocios de la Grecia, para debilitar las fuerzas de los reyes de Macedonia; á este fin le enviaron inmediatamente á Atilio con un poderoso ejército, y entonces fué el rompiniento de la guerra con Macedonia que terminó con la conquista de este reino. Cefisodoro sué enviado despues de embajador á Roma en el año 198 antes de J.-C., igualmente contra Filipo, y se distinguió tanto en estas negociaciones, que cuando murió los atenienses le erigieron un mausoleo cerca del de Eleusis.

CEILIER (Remigio), sábio benedictino nacido en 1688 en Bar—le-Duc; entró muy jóven en la congregacion de San—Vannes y de S. Hidulfo, y obtuvo diferentes empleos, entre ellos el de prior titular de Flavini, y el de presidente de su congregacion. Murió en 17 de noviembre de 1761. Habiendo

Barbeyrac dicho en el prefácio de su traduccion de Derecho natural y de gentes de Puffendorf que « cua-» si todos los padres de los seis pri-» meros siglos habian incurrido en » errores groseros tocante á moral.» Ceilier retutó esta absurda paradoja en su obra intitulada Apologia de la moral de los Padres, impresa en Paris 1718 en 4, obra difusa, pero muy sólida. Compuso igualmente una Historia general de los autores sagrados y eclesiásticos, Paris 1729, 1763, veinte y tres tomos en 4, el último de los cuales fué publicado dos años despues de su muerte. Empieza la historia de los escolásticos y se estiende desde Pedro Lombardo hasta Guillermo de Auvernia ( á mediados del siglo 13º). Hay que añadir á ella nu 24 tomo de tablas, redactadas por Rondat y Drouet á tenor de las que habia hecho Strohbol para cada tomo en particular. Esta grande obra apreciable por su exactitud es mas completa que la de Dupin, por contener la historia de muchos escritores que este omitió; pero le es tal vez inferior en el análisis de las obras, aunque este defecto se halla recompensado con la mayor estension que el benedictino da á la suya. El autor procura sobre todo demostrar la doctrina de cada padre, y hacer conocer bien los dogmas, la moral y la disciplina de los primeros siglos, dando su parecer acerca del mérito, el estilo y el genio de diversos escritores, y marcando todas las ediciones segun el órden cronológico de sus fechas. Todo esto y otras muchas circunstancias hacen interesante é instructiva su lectura. Benedicto XIV testificó al autor su satisfaccion por dos breves, en que alaba su perso-

· CELADA (Diego de), sábio je- | eran de una estension asombrou, suita, natural de Mondexar en Castilla, nació á fines del siglo 16° y murió en Madrid de edad de mas de 70 años. Sus Comentarios sobre varios libros de la Biblia sueron coleccionados y publicados en Leon en 1658, seis tomos en fólio; obra muy apreciada de los sábios y útil para los que siguen la carrera del púlpito, por la cual se vé que el P. Celada fué hombre de mucha erudicion, asi sagrada como profana y de grande ingenio y talento. Pueden verse en la biblioteca de Nicolás Antonio los diferentes tratados y comentarios de que se componen sus obras.

CELER, arquitecto romano, vivia en el imperio de Neron. Por órden de este príncipe construyó de acuerdo con Severo, otro célebre arquitecto, aquel palacio que se hizo tan samoso por su estension y por las riquezas que encerraba, llamado la casa dorada. Estos dos artistas habian reunido en ella todo cuanto el orgullo, la molicie y la magnificencia podian exigir del arte. Su vasto reciuto abrazaba los montes Palatino y Esquilino; el mármol, el alabastro, el jaspe, el nacar y las piedras preciosas enriquecian las paredes, las bóvedas y el piso de los aposentos : galerias compuestas de muchas filas de colunas formaban un magnífico pórtico, en medio del cual se elevaba la estatua del tirano que tenia veinte pies de altura. Una de las salas de este asombroso edificio estaba cubierta de una bóveda arqueada, cuyos adornos representaban los astros y el firmamento, haciéndose caer, cuando se queria, de aquel cielo facticio una lluvia de aguas de olor y de esencias preciosas. Los jardines que todo su sabiduria, le han becho

tenian en su recinto lagos inmenos, donde se veian varios buques y toda suerte de animales tanto salvaços como domésticos. La Casa dorada desapareció como el monstruo que la habia construido, y Vespasiaso devolvió el terreno que ocupaba i los romanos; mas pronto se vieros levantados sobre sus ruinas el coliseo y el templo de la paz, curu

restos existen aun. CELESTINO I (San), elegide pontifice el 3 de noviembre de 429. A los seis años de su pontificado # pidió una decretal dirigida á los obispos de Viena y de Narbona, a la cual les prohibia usar de trage que los singularizase ó distingues del pueblo; les prohibia ignalmer te negar la penitencia á los me ribundos, y en fin mandaba 🕬 no se eligiese obispo estrangero, que por consecuencia debia ser designa dable al rebaño. « Es preciso, antdia este santo, obtener el consentr miento del pueblo, del clero, y de los magistrados. » Los errores & Nestorio y su discusion con-S. Cirilo, ocuparou particularmente el piado so zelo de Celestino; y en esta época, que fué la del concilio de Eleso, quedó depuesto aquel heresiarca. Escribió tambien S. Celestino á los obispos de las Galias, invitándoles á que desendiesen y consagrasen la doctrina de S. Agustin, desechada por algunos de ellos que sostenias los errores de Pelagio : por último mando que los salmos de David # cantasen en las iglesias antes del Sto. Sacrificio. Murió este santo pontifice en Roma el 6 de abril de 432, despues de haber gobernado la iglesia nueve años y diez mese: su piedad, su prudencia y sobre

digno de eterna memoria. Escribió varias cartas las cuales se han conservado en la coleccion de Constant, en fólio, y en la de los concilios.

CELESTINO III, romano, sucedió à Clemente III en 1191; consagró el mismo año al emperador de Occidente Enrique VI, y á la emperatriz Constanza. El pontífice dió luego en feudo al emperador la Pulla y la Calabria, y algun tiempo despues la Sicilia a su hijo Federico, con la condicion que pagaria un tributo á la Santa Sede, pero tardó poco el papa en escomulgar á este principe. Murió Celestino III en 1198, despues de haber hecho predicar la cruzada y de baber abrazado el partido de Ricardo rey de Inglaterra, en atencion á que este principe perseguia á los infieles en Oriente. Han quedado de Celestino 17 Cartas llenas de erudicion, y escritas con pureza y elegancia.

CELESTINO IV, llamado Godofredo de Chatillon, hijo de Juan y de Casandra Tibelli bermana de Urbano III. Habia sido chanciller de la iglesia de Milan y luego despues vistió el hábito de la órden del Cister. Sus virtudes y su mérito le elevaron al pontificado en 22 de setiembre de 1241, treinta dias despues de la muerte de Gregorio IX. Solo asistieron á su eleccion diez cardenales porque el emperador Federico II tenia presos los demas: y babiendo muerto Celestino IV á los diez y seis dias de su eleccion, con sospechas de haber sido envenenado, la Santa Sede estuvo vacante veinte meses por detener presos á los cardenales el emperador Federico.

CELESTINO V (San), ilamado Pedro de Moron, nació en la Pulla en 1215, de oscuro linage, pero

de padres virtuosos. Desde la edad de 17 años se entregó á la vida solitaria; pasó algun tiempo despues á Roma, donde fué ordenado de sacerdote, y entró en la órden de los benedictinos. Vivia entre estos religiosos cuando determinó retirarse al monte de Majella cerca de Sulmona en Nápoles, y allí fundó una nueva órden, llamada despues de los celestinos, la que fué aprobada por Gregorio X en el segundo concilio general de Leon. El nuevo fundador eligió para sí una estrechísima celdita, donde vivia del todo separado del mundo; y á elia fueron á buscarle para que ocupase la silla pontificia en 1294; los diputados vieron al septuagenario ermitaño elegido papa al través de una reja, pálido, estenuado, la barba erizada y los ojos henchidos de lagrimas; le persuadieron no sin dificultad que aceptase la tiara, y entonces salió de su cueva, montó en un asno, y llegó á Aguila donde fué consagrado. No bien ciño la tiara cuando los cardenales se arrepintieron de haberle elegido : el piadoso Celestino, mas propio para vivir en clausura, que no para desempeñar el difícil cargo de cabeza de la iglesia, dejó sorprenderse sácilmente de algunos hipócritas, y cometió contra su voluntad algunas faitas, particularmente en la eleccion de sugetos para prelacias importantes; faltas que escitaron la murmaracion y el descontento general; mas luego que él entendió lo que se murmuraba contra su persona bizo voluntariamente dimision de su pontificado; y le socedió el cardenal Benito Cayetano que tomó el nombre de Bouifacio VIII. Este temiendo que algunos abusasen de l la sencillez de su antecesor, y le

persuaklieran que volviese à tomar su dignidad, le hizo encerrar en el castilio de Fumona en la Campaña; r Celestino lejos de quejarse de aquel rigor se contentó con decir, yo queria una celdita y lo he conseguido. Por último murió en su encierro en 1296, dos años despues de su eleccion al pontificado. Clemente V le canonizó en 1313 : hay de él diversos opúsculos en la Biblioteca de los padres. El cardenal Pedro de Ailly escribió su vida en latin, la misma que fué redactada en mejor estilo por Dionisio Fabri, Paris ;1539 en 4.

CELESTINOS, (V. CELESTINO V.) CELESTIO, eunuco de nacimiento y de una familia noble; habiendo ejercido por algun tiempo la profesion de abogado se hizo monge y poco tiempo despues abandonó su monasterio para unirse con Pelagio, de cuyos errores habia ya participado, siguiendo como él las máximas erróneas de Rufino el sirio. Es de advertir que. Celestio era de tanto ingenio y autileza como Pelagio, y aun mas atrevido y descarado. Salieron de Roma estos dos sectarios en 409 y mientras Pelagio se dirigia a la Palestina, Celestio se detuvo en Cartago, donde enseñó publicamente su heregia, hasta que á principios del año 412, Paulino diácono de Milan le acusó al obispo Aurelio. Reducianse sus errores á siete puntos á saber : 1º Que Adan fué creado mortal, de suerte que aunque no hubiese pecado dehia morir. 2º Que su pecado no dañó mas que á él solo. 5º que los niños al nacer están en el estado de Adan antes de pecar. 4º Que la muerte ó pecado de Adan no causa la muerte de todo el género humano; ni la resurreccion de Jesucristo causa la

resurreccion de todos los hombres 50 Que la ley lleva á los hombro á los reinos de los cielos como d evangelio. 6º Que tambien ante de la venida de Jesucristo, bubo 🏎 bres impecables, esto es, sin peor. 7º Que los niños que mueren : bautismo consiguen la vida etera; bien que Celestio pretendia que la cuestion del pecado original en problemática, y aunque le negula. reconocia la necesidad del bantisma Se junto pues un concilio en Carb go que condenó & Celestio y 🕬 errores, y este hombre que mis de caer en ellos habia compuest muchas obras útiles, fué declara herege y privado de la comuni eclesiástica; apeló no obstante i l silla apostólica y sin seguir sa 🌴 lacion se tué à Eseso. Entonces # cuando el gran padre S. Agust principió á combatir con el mark zelo estos errores, escribiendo 🛎 libros titulados : Del mérito, ! los pecados y de su perdon, y 🖛 bien del bautismo de los niños, pr bando en el primero que la muere entro por el pecado, que de Adam inficiona a todos sus dette dientes, y que el bautismo sire para limpiar á los niños del pecelo original: y mostrande en el eque do, que el hombre puede estar # pecado con la gracia de Dios J # libertad, y que con todo nadie esti sin el porque nadie ama i Dis tanto como es menester. A esta dos libros añadió él un tercero, 🏲 ra bacer ver que los niños beniso dos se deben contar entre los fieles y para declararlo mas escribió <sup>e</sup> libro del espíritu y de la letra, es el que entre otras cosas esplica es que consiste el auxilio que Dios aos da para obrar bien, (véase el tre tado de la Iglesia de Jesucristo por

D. Felix Amat, lib. 4° cap. 5. p. 204). Mientras tanto Pelagio y Celestio se hacian cada dia mas prosélitos, que no contentándose en abrasar los errores de estos dos hereges cometian mil atrocklades : algunos monasterios fueron quemados ó saqueados : un diácono y algunos fie-Les asesinados. San Gerónimo tuvo que refugiarse en una torre fortificada: y Sta. Paula, y otras vírgenes fueron robadas y perseguidas. El papa S. Inocencio a vista de estos horrores se afligió sobre manera y con fecha de 27 de enero de 417 contestó á tres cartas que habia recibido de Africa contra Pelagio, en las que estableció la doctrina católica sobre la gracia, y privó de la comunion colesiástica á Pelagio, á Celestio y á sus secuacrs. Estos dos sectarios pensaron desde luego en purgarse de la nota de haber sido condenados por el papa. Celestio pasó á Roma aparentando querer seguir la apelacion al papa que babia interpuesto en Cartago el año 412, y hallando que Zozimo habia sucedido á Inocencio, le sorprendió presentándole una confesion de fé que parecia católica, y obtuvo con ella la deposicion de Heros y Lazaro sus acasadores. El papa escribió al mismo tiempo a los obispos de Africa una carta favorable á Celestio con la cual se quejaba de que tan fácilmente y con tanta precipitacion le hubiesen condenado; pues como Zozimo conociese su vivacidad y talento quiso tratarle con blandura con la esperanza de aprovecharse de la buena disposicion que manifestaba de corregirse, y temiendo que si se le exasperaba se precipitaria mas; pero los obispos de Africa al recibir la carta del pa-

y juntaron un concilio donde asistieron 214, y entences promulgaron los decretos sobre la Gracia, adoptados despues por Roma y toda la iglesia, y contestaron al papa manifestandole que Celestio trataba de engañarlo, pues que les constaba permanecia tenaz en sus errores. Zozimo, en vista de lo que le decian, dejó las cosas como estaban, hasta que desengañado, viendo por otra parte que la beregia tenia en Roma defensores muy acalorados, llamó á Celestio para hacerle detestar claramente sus errores; pero Celestio huyó de Roma, y entonces el papa dió su sentencia con la cual confirmó la de su antecesor, y los decretos del concilio de Africa de 417. Se ignora la época y el parage en que murió Celestio.

CELLAMARIO (Antonio del Guídice, príncipe de), nació en Nápoles en 1657, entró desde muy jóven al servicio de Cárlos II rey de España, de quien se grangeó un particular aprecio como igualmente de su sucesor Felipe V. Habiendo pasado con este á la guerra de Italia; quedó prisionero de los imperiales en 1707 en el sitio de Gaeta y no fué cangeado basta 1712. Tres años despues pasó de embajador cerca de la corte de Francia; pero habiendo estallado en 1718 una conspiracion contra el duque de Orleans regente del reino, hubo grandes sospechas de que Cellamario habia sido uno de los conspiradores. Lo cierto es que se retiró precipitadamente á España, y que todos sus papeles fueron embargados á pesar de haher reclamado el privilegio de embajador. Felipe V continuó dispensándole su proteccion basta su muesto acaecida en Sevilla en 16 de mayo pa, se penetraron del mas vivo dolor I de 1753. En la historia de la conspiracion contra Orleans, as quiere suponer que el objeto principal de los conspiradores era poner preso al duque y conserir la regencia à Felipe V para que dueño entonces de ambos reinos, pudiese fácilmente dominar toda la Europa, segun el vasto plan de su ministro el cardenal Alberoni. Añádese que una cortesana fué la que descubrió aquella trama, y que habiéndose interceptado al propio tiempo las cartas que Cellamario enviaba á Madrid, se encontraron en ellas todos los pormenores, resultando comprometidos el duque y la duquesa de Maine y otros grandes

personages.

CELLARIO (Cristobal), nació en Smacalde en 1638; fué célebre profesor de elocuencia y de historia en Hall en Sajonia, y murió en 1707 de edad de 69 años. Adquirió gran nombradia entre los sábios por muchas obras que compuso, y por otras varias de autores antiguos que reimprimió. Las propias son estas: 1ª Notitia orbis antiqui, dos tomos en 4, Leipsick 1701, Amsterdam 1706 dos tomos en 4, y Leipsick 1731, con notas por Conrado Schwartz; esta es la mejor obra que tenemos sobre la geografia antigua, aunque está falta de método. 2ª Geografia antigua, 1687 èn 12; esta que guarda mas método que la anterior sirve para esplicar las historias antiguas. 3ª Regni Poloniæ magnique ducatus Lithuaniæ descriptio, Amsterdam, 1689 en 12. 4ª Atlas cælestis, en fólio. 5º Historia antiqua, Jena 1698 en 12. Es un resumen de la historia universal, muy exacto en lo que : abraza; pero en estremo superficial. Publicó en 1702 una Historia nova, tan abreviada como su histo-. ria antigua. 6ª De latinitate mediæ

et infime atatis. 7ª Una edicion del Thesaurus de Faber que aumenté. 8ª Disertaciones académicas, Leip sick 1712 en 8. 9ª Breviarium en tiq. romanarum. Entre las ediciones de autores antiguos y modernos pablicó Cellario las obras de Ciceros, Cornelio Nepote, Plinio el jóres, Quinto Cursio, Eutropio, Sexto Rafo, Velleyo Paterculo, Lactancie, Minucio Felix, San Cipriano, Sedulio, Prodencio, Silio Itálico, Fico de la Mirándula y Cuneo etc., y algunas las ilustró con notas é infices interesantes. Por el grande sé mero de obras con que enriquesi la literatura , se vé que era un bosbre muy laborioso, y es de netr que siendo mucho lo que compus, nada hizo con precipitacion; prerió siempre el estudio á la salud, ! asi es, que debilitadas sus fuers por el continuo trabajo, acabó 🛤 dias despues de largo padecer se que jamas se valiese de facultatin alguno, bien porque considerase # enfermedad incurable, ó porquem tuviese se en la medicina.

CELLINI (Bienvenido), nació a Florencia en 1500, fué escultor, grabador, y platero, y sobresiló particularmente en este último arte. Era de un carácter fantástico, de un genio quimérico é independien te, al paso que tenia valor y determinacion; asi es que se le veis es cualquiera lance con las armas en la mano. Cuando el condestable de Borbon saqueó á Roma, Cellini jurtó algunos amigos suyos para oponer una débil resistencia; bien que si hemos de creer una historia 🕏 su vida que él mismo compuso, mató de un arcabuzazo á aquel condestable, y como se hubiese retirado al castillo de S. Angelo, se lo confió el servicio de cinco piezas de

artilleria, y lo desempeñó con tanto acierto, que logró tambien matar al principe de Orange. En el pontificado de Paulo III se le acusó falsamente de haber robado durante el saqueo, las joyas de la tiara, y si bien supo desvanecer esta calumnia, no logró salir de la cárcel hasta que Francisco I, que le habia conocido y admirado, interpuso su mediacion, deseando atraerle á su servicio. En efecto, habiendo recobrado Cellini su libertad pasó á Fontainebleau, donde fué recibido con distincion; pero este hombre singular que tantas cosas sabia, ignoraba el arte de hacer la corte, como lo demostró en cierta ocasion en que habiéndole mandado el rey esculpir una fignra colosal para una fuente, presentó el modelo al monarca sin haberlo enseñado antes á la duquesa de Estampes, muger entonces anuy poderosa y de grande influjo, coya circunstancia no dejó de ocasionarle algun disgusto. Esta señora resentida de aquel pretendido desaire, quiso vengarse mandando colocar un Jupiter que el artista habia espuesto en la galeria de Fontainebleau, al lado de las estátuas antiguas que llegaban de Roma y estorbó á Francisco I el que fuese á verle de dia; pero Cellini logró alumbrar su figura por medio de luces colocadas con tal arte que toda la corte le colmó de los mayores elogios; mas por último la intriga logró desterrar á Cellini del lado del monarca, y habiendo regresado a su patria, trabajó alli muchas figuras de mármol y grabó algunas en hueco; entre estas últimas es digno de notarse un grapo de Perseo eortando la cabeza d Medusa, y entre las primeras un Crucifijo para la capilla del palacio Pitti. Tenia simple delegado con poderes limita-

tambien un talento superior para grabar cuños de monedas y medailas, y un arte incomparable ea montar piedras preciosas. Unia á todos estos conocimientos la circunstancia de ser un buen escritor: asi es que dejó varias obras en italiano, entre las cuales se cuentan : 1º La historia de su vida, Colonia en 4, sin fecha, Nápoles 1730, y Milan 1806 en 8. 26 Dos tratados juntos, el uno del arte de la plateria y el otro del de la escultura, el primero salió á luz en Florencia en 1568 en 4, y el segundo en 1731.Se conservan igualmente de este escritor algunos fragmentos de un discurso, acerca de los principios y el modo de aprender el dibujo. Su estilo es libre sin adornos, y original como su talento; por lo mismo es reputado en cierto modo por clásico, y citado muy a menudo en el vocabulario de la *Cruzca*. Murió Cellini en Florencia en 25 febrero de 1570. Para dar una idea del mérito de sus obras como platero, baste decir que un aficionado inglés que viajaba por Italia en 1774, pagó 800 luises de una taza de plata cincelada por aquel artista.

CELLOT (Luis), natural de Paris, entró en la compania de Jesus en 1605, fué párroco de la Fieche y despues provincial en su órden. Habiendo enviado Urbano VIII á Inglaterra al inglés Ricardo Smitt con el carácter de obispo de Calcedonia, los regulares se quejaron de que les perturbaba en el ejercicio de sus funciones, y con esta ocasion se movió una especie de cisma eutre los católicos de aquel reino. Para terminar aquellas controversias el papa declaró que el prelado no era ordinario en Inglaterra, sino un

dos que se podian revocar. Esta disputa dió origen á las obras de la Gerarquia de Mr. Hallier y del Padre Cellot. Esta titulada de hierarchia et hierarchia libri IX, Ruan :1641 en fólio, era: tan favorable á los regulares, como contraria la de Hallier, pero Cellot se exaltó demasiado, y como hubiese escrito su libro con alguna libertad fué puesto en el Index donec corrigatur. En aquella misma época publicó Cellot una especie de apologia de sus sentimientos con el título de Horarum suscesciverum liber, 1646; murió en su patria el 20 de octubre de 1658. Estaba tan versado en la lengua latina como en la hebrea, y á mas de las obras que se dejan indicadas, publicó las siguientes: .1ª Una historia de Gotescalco, en latin, Paris 1655 en fólio, esta obra aun en la actualidad es muy apreciada. 2ª El primer concilio de Douzy, tenido en 871, con notas, Paris 1658 en 4. 3ª Una coleccion de ópusculos de los autores de la edad media. 4ª Panegyrici et orationes, Paris 1631 y 1651 y 1641 en 8. 5<sup>a</sup> Opera poetica, Paris 1630 en 8.

CELSIO (Olao), catedrático de teologia y de lenguas orientales en Upsal, individuo de la academia de Estocolmo; nació en 1670 y murió en 1756. Cárlos IX le mandó que viajase por Alemania, Holanda, Francia é Italia ; y reuniendo á las funciones del ministerio evangélico y de la enseñanza de idiomas orientales el gusto y el estudio de la botánica, se hizo muy célebre en esta ultima por sus sábias inclagaciones para reconocer y determinar con certeza las plantas de que se habla en la Biblia, particularmente aquellas que los intérpretes y traductores designaban únicamente por sus l de la historia natural en Suecia,

nombres hebreos, no habiendo pedido traducirlos en latin ni en la lenguas modernas. Desde el reprimiento de las letras muchos sábios. tales como Ursino, Lemnio y depues Barreira, Edmundo Castell y otros, habian hecho tentativas ma ó menos felices para tratar de este asunto; pero Celsio los escedió i todos por medio de la lengua inbe, de que habia hecho un estudio profundo, y que le suministré grandes recursos particularmente es Albufeda. Publicó primeramente d resultado de sus tareas bajo la forma de disertaciones sobre cada objeto en particular, y dió á luz se cesivamente hasta diez y siete de ellas. La primera es de 1701, y h última de 1741. Despues las reum en un solo volúmen bajo el titule: Hierobotanicon, seu de plantis Sam tæ Scripturæ dissertationes breva, Upsal 1745 y 1747; Amsterdan, 1748 en 8 en dos partes ó volúme nes; la primera de 572 páginas, y la segunda de 600. Esta obra, mrada como clásica en su género, n es unicamente el producto de una inmensa erudicion ; pues en ella # descubre tambieu un estudio exeto y profundo de la naturaleza vi viente. Con la reunion de estos dos medios se vió Celsio en estado de determinar de una manera satisfactoria mas de cien plantas conocidas y puestas en uso desde la mas remota antiguedad. Quiso dar á conocci tambien los vegetales de la Succia, y publicó el catálogo de los que un cen espontáneamente en las cercanias de Upsal (en las Act. litter. d scient. Suec. 1732): al cabo de 8 años publicó un suplemento ó aperdice, id. 1740. Se debe mirar a Celsio como el verdadero fundador

pero el mayor servicio que ha becho ; a esta ciencia es el de haber adivinado el genio de Lineo. Este grande hombre era muy jóven y estaba menesteroso, cuando Celsio le acogió, le alojó en su casa, le franqueó su rica biblioteca, dirigió sus primeros pasos en la carrera que tan gloriosamente ba recorrido, y le animó en sus grandes empresas para la reforma de la historia natural, Lineo le dió pruebas de gratitud á su modo, dando el nombre de Celsia a un nuevo género de plantas que tiene muchas afinidades con el de los bervascos ó gordolobos: la especie que le sirvió de tipo es una bella planta del oriente que babia sido descubierta en la isla de Creta. Denominandola Celsia orientalis, quiso Lineo que este epiteto indicase ≰ uu tiempo el clima de donde es originaria, y que por una alusion poética propia del carácter de su genio, y de que bacia frecuente uso cuando denominaba alguna planta, recordase á la posteridad el profundo conocimiento que Celsio tenia de las lenguas orientales, y la sábia obra que es el resultado de aquel mismo conocimiento. Publicó tambien Celsio un gran número de disertaciones sobre diversos puntos de teologia, de historia y de antigüedades, de las cuales las mas interesantes son: De lingua novi testamenti originali, Upsal 1707 en 8. – De Helsingid antiquâ, 1731 en 8.—De versionibus Bibliorum sucogothicis, Estocolmo 1716 en 8. -De sculpturâ Hebræorum, Upsal 1726. – Historia linguæ arabicæ. - De monumentis quibusdam runicis, Upsal 1727 en 4. - De hodierno statu ecclssiæ armeniorum, Upsal 1626 en 8. Olao Celsio reusó por dos veces la dignidad de arzo- i jores instrumentos. Su zelo, su apli-

bispo de Upsal. Los sábios de Suecia rindieron justo homenage á la memoria de este hombre célebre, que ha honrado á su patria con su saber y sus virtudes; y tanto en el elogio que hizo de él Abraham Baech primer médico del rey de Suecia, publicado en Estocolmo en 1758, como en la historia de su vida inserta en las Memorias de la academia de las ciencias de Upsal tomo segundo, se encuentran pormenores curiosos relativos á su vida y sus costumbres.

CELSIO (Andrés), catedrático de astronomia en Upsal, donde nació en 1701. Fué recibido maestro en artes en 1728, empezó desde entonces á dar lecciones públicas con grande aprovechamiento de sus discípulos, y en 1730 sué nombrado profesor. Aun no babia en aquella época ningun observatorio en Suecia y eran desconocidos los buenos instrumentos de aquella ciencia. Encargó el gobierno á Celsio que hiciese un vinge para adquirir los conocimientos necesarios á fin de perseccionar el estudio de la astronomia en su pais, y recorrió la Inglaterra, la Alemania y la Italia conversando con los astrónomos mas famosos y viendo los observatorios mas célebres. Habiendo llegado á Paris en 1733 contrajo relaciones con los sábios que entonces se ocupaban en buscar los medios de determinar la figura de la tierra, se asoció con ellos y habiendo sido apreciado su mérito, fué elegido por el conde de Maurepas para acompañar á Manpertuis, Clairaut y Camus en su viage á Torneo, el cual no se llevó á efecto hasta el año 1736, y en tantó pasó Celsio á Inglaterra para adquirir alli mecacion y el conocimiento que tenia de los lugares en que debian hacerse las observaciones, le hicieron muy útil á los astrónomos franceses, y Luis XV para recompensarle le senaló una pension de mil libras francesas. De vuelta á Upsal hizo levantar Celsio á sus costas un observatorio que ha llegado á ser célebre por las observaciones del mismo iundador, y las de Mederhielm y de Prosperin. Estendióse su reputacion mas y mas, y fué colmado de honores literarios; las academias de Estocolmo y de Berlin, la sociedad real de Londres, el instituto de Bolonia y otras muchas corporaciones científicas le admitieron como individuo, y fué nombrado secretario de la sociedad real de Upsal, empleo que desempeñó hasta el dia de su muerte, ocurrida en 1744. Es autor de muchas obras de las cuales mercen citarse con preferencia las signientes: 1ª Dissertatio de novo methodo dimentiendi distantiam solis à terra, 1730. 2ª Una Coleccion de trescientas diez y seis observaciones boreales, hechas desde 1716, d 1732, Nuremberg 1735 en 4 en latin. 3ª Disquisitio de observationibus pro figura telluris determinanda in Gallia habitis, Upsal 1738. 4ª Disputatio de novo in fluviis Norlandorum piscandi modo, Estocolmo 1738. 5ª De luna non habitabili, id. 1740. 62 De initio anni veterum Suco-Gothorum, idem 1741. 7º Carta sobre los cometas, en sueco, Upsal 1744. Se hallan muchas memorias de Celsio en las colecciones de las sociedades sábias de que era individuo, siendo la mas digna de atencion la que presentó á la academia de las ciencias de Estocolmo poco antes de su muerte. Esta memoria se dirige á probar que las l

aguas del mar han disminuido des de tiempo innuemorial y que disninuyen todavia, determinando tanbien el autor la progresion anna de esta disminucion. Muchos sibia de Succia, entre ellos Linco, adop taron la opiniun de Celsio; pen otros, siendo el principal de ella el obispo Brovallio, se propusiem retutaria, y de ello resultó una dis cusion muy acalorada en la cual # mostraron parte los estados del mino. Igualmente están discordes la sábios de otros paises acerca de est cuestion, y aunque está decidida, las investigaciones y observaciona a que han dado motivo han si útiles á los progresos de la física y

de la geografia.

CELSO (Aurelio Cornelio), P mano, de familia patricia, vivió a los tiempos de Angusto Tibero! de Caligula, fué llamado el Bip crates de los latinos por haber to ducido con la mayor elegancia ca todas las obras de aquel autor. 🕱 ignora cual fué su ocupacion prot lecta desde sus primeros años; # k ve escribir sobre diversas materia, y sobre todas con elegancia y acer to. Celso escribió de retórica, del arte militar, de agricultura, y 🕫 los últimos años de su vida de 🗠 dicina, como lo manifiesta Quintliano en el libro último de sus Ind. orat. Es creible que Celso se det có al estudio de la medicina por considerarla como una rama de la filosofia, y no con la intencion de practicarla; sin embargo adquini en ella profundos conocimientos Sus tratados de medicina contienes ocho libros, que dan una idea de estado en que se hallaba el arte de curar en la época en que él vivis: su estilo es elegante, conciso y may claro, lo que ha dado motivo a que

se le liamase el Ciceron de los médicos. En los cuatro primeros libros de su obra se trata de las enfermedades médicas propiamente tales, y la semeyotica está presentada en ellos con claridad; y en los cuatro últimos se halla todo cuanto tiene relacion con la materia médica y con las enfermedades de cirugia y medios manuales de curarlas, deseribiéndose con exactitud los medicamentos simples y compuestos con la historia de los objetos que pueden llenar. En el septimo libro, dedicado á la ciencia verdaderamente girurgica, se encuentran los primeros rudimentos escritos sobre la práctica de la operacion de la talla, que despues se ha liamado el pequeno aparejo; pero Celso no fué su inventor, como algunos suponen, pues mucho tiempo antes el hijo de Alejandro rey de Siria de edad de cerca 10 años pereció de resultas de esta operacion puesta en obra por empíricos subornados, segun quenta Floro, por Diodoro su tutor. Asi Celso como Hipócrates conocian todos los peligros de esta operacion, y creian que no debia probarse indiferentemente en toda elase de personas. La obra de Celso está sembrada de preceptos y de sentencias dignas de compararse con los Aforismos de Hipócrates, y de meditarse como estos. Federico Closio ha hecho de ella un estracto en versos con el título de Tuenda sanitate, Tubingen 1585. Las obras de Celso son un manantial inagotable para todos los autores que han tratado del arte de curar; muchos de los cuales no lian dudado presentar como suya propia la doctrina de Celso. Uno de los que están libres de esta reconvencion es Fabricio de Aqua – pendente, quien parece que de las mas correctas.

le tributa una especie de veneracion. Casi le cita en todas sus obras, y muchas veces le interpreta con la segacidad y agudesa de ingenio propia de un práctico, que alimentado con la lectura de los antiguos, ha sabido grangearse la mas alta reputacion. Este pues dice « Admira-» bilis Celsus in omnibus, quem noc-» turna versare manu, versare diur-» na consulo. » Algunos han dado á Celso el nombre de compilador; pero es bien cierto que sus obras uo deben ni pueden compararse con las colecciones que en nuestros dias se han caracterizado con este nombre. Su doctrina girurgica puede mirarse como puramante Hipocrática, y en cuanto á lo demas el mismo Celso confiesa deberto al célebre Asclépiades, segun el medo con que establece todos sus preceptos; es de creer que Celso fué de la secta de los eclécticos. Se cuentan mas de 59 ediciones de la obra de Celso, hechas en Francia, Italia, Holanda ó en Alemania, desde su primera edicion de Florencia en 1478 en fólio. Las mas buscadas son la de Aldo 1528 en 8, de Elzevir 1657 en 12. La de Variorum, publicada en Leipsick por Krause, 1766 en 8, y la de Vallart, impresa en la oficina de Didot en Paris en 1772 en 12; de Estrasburgo, 1806 en 8; y la de Padua, de Comini. La que salió á luz en Lausanz bajo la direccion de Haller no deja de tener mérito; al frente de ella se halla un docto prefació en el que se lee todo cuanto interesa acerca de este autor. Celso ha sido traducido en diversos idiomas, particularmente en francés por Mr. Ninnill 1753 en doce tomos; esta traduccion se considera como una

- CELSO (Juvencio), jurisconsulto que vivió en Roma en tiempo de Domiciano, de Nerva, de Trajano y de Adriano. Habiendo entrado en ana conjuracion contra Domiciano tuvo maña para salvarse lisongeando a este príncipe y haciéndole confiar en que descubriria el plan y los cómplices de aquella conspiracion. Murió entre tanto Domiciano, y Ceiso empezó luego á gozar de mucho crédito y consideracion en tiempo de Trajano que le hiso pretor. Por una discusion que habo en el senado y de que Plinio el jóven hace mencion, se vé que no siempre sostenia Celso sus opiniones con moderacion. Se dice que fué asesinado al principio del imperio de Adriano, bajo el pretesto de que babia armado emboscadas á este emperador estando en una cazeria, pero otros creen que esta asercion concierne á L. Publio Celso que habia sido cónsul en tiempo de Trajano. - Jurencio Celso tuvo un hijo del mismo nombre el cual se llamó Celso el joven; se distinguió en la ciencia del derecho, fué dos veces consul imperando Adriano, quien le llamó á su consejo con otros muchos jurisconsultos célebres de aquel tiempo; y vivió hasta el tiempo de Antonino de quien fué secretario. Habia dejado muchas obras sobre la jurisprudencia, de que se encuentran fragmentos en el Digesto.

CELSO (Cornelio Tácito), despues de haber sido tribuno militar se retiró á sus posesiones en Africa, donde vivió como simple particular cuando Vibio Passieno procónsul de aquella provincia, y Fabio Pomponiano comandante de la frontara de la Libia hicieron proclamar le emperador en el año 264. Mientras que Galiano se entregaba á los

placeres y a la disolucion se elenban por todas partes tiranos que # hacian dueños de algunas partes de imperio. Tenia Celso un aspecto so ble y una presencia magratuoz, prendas que unidas á su integridad, bastaron para que los africanos fija sen en él la vista, y le vistiesen om el manto de la diosa celeste (pr plum dea celestis) que le sirvió le manto imperial; pero solo gozó de estos honores por espacio de site dias, pues casi inmediatamente que le crearon emperador, fué senter ciado á muerte de órden de una 🖛 ger llamada Galiana prima del 🕾 parador Galiano. Los habitantes # Sicca le degollaron; su cuerpo 🗷 entregado á los perros y por 🛤 accion inaudita hasta entonce a efigie estuvo colgada de una bera Hay medallas auténticas de este 🖘 perador.

CELTES PROTUCIO (Conrado) poeta latino natural de Wipkli. cerca de Wurtzbourgo en Bavieri nació en 1450, y murió en Vien en 1508, despues de haber recibi do el laurel poético. Compuso 🕫 rias poesías que se conservan, i se ber. 10 Unas Odas publicadas a Estrasburgo en 1513 en 8. 2º Unio Epigramas. 30 Un Poema sobre la costumbres de los alemanes, 1610 en 8. 40 Una Descripcion historica de la ciudad de Nuremberg, B trasburgo 1515 en 4. Era hombe dotado de mucha imaginacion / chistoso, pero descuidado en el etilo, y sus pensamientos mas brillar tes que sólidos. Hay de él tambies cuatro tibros en versos elegiaca para cuatro queridas diferentes que el poeta se jacta de haber tenido, y en las cuales celebra sus amores con una licencia y aun no pors veces con un cinismo que solo par

de escusarse atendiendo á las costumbres del tiempo en que vivia. Este volúmen que no se halla, salió á luz en Nuremberg en 1502 en 4. Publicó tembien las poesías sagradas de Roswita de Grandeshein, religiosa. El emperador Maximiliano le consió la direccion de su biblioteca, y le concedió el privilegio de dar el mismo la corona poética á los que juzgase dignos de ella. Celtes encontró en un monasterio de Alemania las fábulas de Fedro y el mapa de Peutinger, cuya publicacion hizo célebre à este último, por habérsela regalado Celtes. Fué el primero á quien se dió el título de Poeta Cesa. reo como lo atestiguan estos 2 yersos. Primus ego titulum gessi, nomenque poets Cæsareis manibus laurea nexa mihi.

.. CENALIS, en francés CENEAU (Roberto), doctor de la Sorbona, obispo de Avrances, murió en Paris su patria, en 1560. Hay de él algunas obras de historia y de controversia: 1ª Una Historia de Francia dedicada al rey Enrique II en latin, 1557 y 1581 en félio; la cual es mas hien que una historia una coleccion de disertaciones sobre el nombre, el origen y las aventuras de los galos, franceses y borgonones, quejándose desde la primera página, de que se haya disputado á los franceses la gloria de descender de los troyanos. Por este rasgo se puede juzgar de la crítica del disertador. 2ª Tractatus de utriusque gladii facultate usuque legitimo, Paris 1546 en 8 y Leiden 1558. 3ª Pro tuendo sacro colibatu, Paris 1545 en 8. 4ª Larva sycophantied in calvinum. Dominaba en su siglo el gusto ridículo de dar á los libros títulos rares.

CENINI (Bernardo), escelente platero de Florencia en el siglo 14; 1

es el primero que introdujo la imprenta en aquella ciudad. Tuvo dos hijos, Domingo y Pedro, tan hábiles como su padre. Ellos mismos fabricaron sus punzones, formaron matrices, y se proporcionaron cuanto es necesario para una imprenta. El primer libro que salió de su prensa y el único que de ellos nos queda, es del año 1471, y se titula : Virgilii opera omnia, cum commentariis Servii, Florencia en fólio. Estos artistas han sido desconocidos de todos los que han escrito de la imprenta antes del P. Orlandia

CENO, (véase) LECENO.

CENNI (Santiago María), nació en Sinalunga en el territorio de Siena en 1651. Aplicóse desde muy jóven al estudio de las leyes, y habiendo pasado á Roma fué sucesivamente secretario de los cardenales Gésar Fachinetti, Julio Espinola y Santiago Cantelmo, arzobispos de Nápoles. En medio de sus ocupaciones encontró Cenni horas libres para cultivar la poesía italiana, en la cual habia hecho progresos desde su juventud, acreditando la viveza de su fecunda imaginacion, particularmente cuando improvisaba. Habia estudiado profundamente la lengua toscana, y en las observaciones que hiso sobre una edicion del Decameron, publicada en Ginebra, dió pruebas bastantes de lo mucho que conocia las bellezas de aquel idioma; pero estas mismas notas han quedado ineditas en los archivos de la academia de los Arcades. Es sensible que no se haya dado á lus la Vida de los críticos, compuesta por Cenni, el oual murió en Nápoles en 1692. - Cayetano Cenni sacerdote beneficiado de la iglesia del Vaticano, ha sido en el siglo 18 uno de los mas sábios escritores sobre

la diplomática, que algunos confunden con la diplomacia, como se hizo en un Diccionario universal, etc. Sus obras mas estimadas son : 1ª De antiquitate Ecclesiæ Hispanæ dissertationes, Roma 1740 y 41, dos tomos en 4. El autor se propone hacer ver el estado y la disciplina de la iglesia de España desde su establecimiento hasta el giglo 8. Precede á las disertaciones el código de los antiguos cánones de esta iglesia, sacado de la coleccion de los concilios, y de las decretales hecha por S. Isidoro. Habia dicho Conni que la órden de S. Benito se estableció en España despues del siglo 9, y el P. Scarmagli, abad de Monte Casino, para vindicar á su órden que creia ofendida, respondió con un escrito titulado: Vindicia antiquitatum monasticarum Historiæ adversus Cayetanum Cennium, Arezo 1753. 22 Monumenta dominationis pontificia, sive codex Rudolphinus, chronologia, dissertationibus et notis illustrata, dos tomos en 4, Roma 1760.

CENSORINO, gramático y filósofo en los tiempos de Alejandro Sewero, de Maximiano y de Gordiano: escribió ácia el año 238 una obrita que tituló : De die natali, porque la compuso con motivo del nacimiento de Quinto Cerelio su amigo, y la cual ha sido de grande utilidad á los cronologistas para fijar las principales épocas de los acontecimientos antiguos. En este libro trata tambien Censorino de la historia natural del hombre, y de la música, de los ritos religiosos, de la astronomia y de otras materias, mostrándose en todas erudito juicioso, al mismo tiempo que parece haber hecho un estudio particular de los dibros de los pitagóricos y de los l Etruscos; su estilo es siempre clare y conciso, sin mingun indicio de mal gusto, aunque salpicado de algunas espresiones poco clásicas. Habia compuesto un tratado de la acentos, el cual está citado por un siodoro, y que no se encuentra Mr. Fuhrmann en su *Manual de lit*e ratura clasica, recientemente peblicado en aleman, tomo 4, págua 521, dice que Censorino era tam bien autor de un libro intitulado Indigitamenta, libros de los ponti fices donde estaban escritos los nonbres de los dioses y las ceremouis propias para cada uno de ellos; p ro nosotros creemos que esto es m error, pues aunque cita Censons en el cap. 3 un libro bajo aquel i tulo, lo atribuye a Granio Flos, y nos dice que estaba dedicado i César. Putseguio atribuyó tambia equivocadamente á Gensorino fragmentos de una obra intitulada: De naturali institutione, en que to ta de la astronomia, la geometra la música y la versificación; 🎮 mentos de antor incierto, que # hallan impresos á continuacion de la obra de Censorino en alguna ediciones antiguas.

CENSORINO (Apio Claudio); tué uno de aquellos Angustos o es peradores efimeros, de que bubo gran número en el reinado de 61 liano, y que fueron apellidades iranos. Tomó la purpura en tiempo de Claudio II, año 269, aunque con repugnancia, segun sigund historiadores. Habiendose hechoils tre en el campo de batalla y en el senado, fué dos veces cénsul, otras tantas prefecto del pretorio, tres prefecto de Roma, y cuatro proconsul. Despues de haber recornée esta honorífica carrera se retiró a una posesion de campo en las cercanias de Bolonia, siendo ya de | edad avanzada y estando cojo de resultas de una herida que recibió en la guerra contra los persas en tiempo de Valeriano. En tal estado fué aclamado emperador por los soldados que fueron tumultuosamente á ofrecerle el imperio y le forzaron á aceptarle en el año 269. Se mostró tan zeloso de la rigurosa observancia de la disciplina militar, que fué muerto por los mismos que acababan de aclamarle, siendo su caida tan pronta como lo fué su elevacion. Dice su historiador que pusieron en su sepulcro esta inscripcion : Felix ad omnia, infelicissimus imperator : « Feliz en todo, emperador muy desgraciado. » Las medallas atribuidas á este emperador son

poco ó nada auténticas. CENTENERA (Manuel del Barco), nació en la provincia de Patencia, y militó en 1573 en la espedicion que hicieron nuestras armas en las orillas del Rio que fué denominado de la Plata, y á imitacion de los ilustres de la Lusiada y la Araucana, que celebraron las guerras lejanas en que se hallaron, cantó la conquista del Rio de la Plata en un poema titulado: Argentina y conquista del Rio de la Plata y Tucuman, y otros sucesos del Perú, Lisboa 1602 en 4 reimpreso en el tomo III de los Historiadores primitivos de las Indias, por la Barca, Madrid 1749 en fólio. Esta obra, cuya parte histórica alcanza hasta el año 1581, aunque faita 'de método y de gusto, ilena de digresiones y mezclada de făbulas, contiene algunos hechos que no se encuentran en otras partes. Centenera es tambien autor del libro en prosa titulado Desengaño del mundo. Alonso Fornandez ha-

bla con elogio de este autor en su Historia de Palencia, libro 3, capit. 23.

CENTENO (Diego), nació en Castilla en 1505, de una familia noble, acompañó á Pizarro en su espedicion al Perú, cooperó á la conquista de aquel imperio, se vió en breve dueño de un inmenso caudal en la provincia de Charcas, y se distinguió en la batalla de Chupas, ganada en 1542 por Vaca de Castro contra el jóven Almagro asesino de Pizarro. Habiéndose declarado á favor de Gonzalo hermano de este último, siguió en 1542 en la provincia de Charcas á Francisco de Almendras, su amigo á quien Gonzalo enviaba alli de comandante. Almendras se hizo detestable por su tirania, y Centeno mismo le dió de punaladas, bien fuese por ambicion, bien por vengar á sus conciudadanos, y habiéndose apoderado de la antoridad, abrazó inmediamente el partido del rey. Reunió en breve un ejército con el cual tomó la ciudad de la Plata, amenazando el Cuzco y el alto Perú, pero siendo atacado en 1546 por Carvajal teniente de Gonzalo, sus tropas sucron derrotadas y dispersas, y Centeno mismo no encontrando asilo se refugió en unas montañas escarpadas donde permaneció oculto debiendo la vida á la fidelidad de algunos indios. Incitado poco despues à volver à tomar las armes por unes emisarios del presidente Gasca, salió de su retiro, llamó á sus antiguos soldados que landaban ocultos, sorprendió la ciudad de Cusco y se hizo proclamar capitan general en nombre del rey. Avanzó Gonzalo á marchas dobles para destruir á Centeno, y ambos capitanes se disputaron la posesion del Perú con las

armas en la mano en Guarina en 16 de octubre de 1547. Centeno fué completamente derrotado, y sacándole á salvo algunos indios en unas angarillas, aunque abatido por la enfermedad y la desesperacion, tuvo no obstante suficiente ánimo para montar á caballo y librarse de la muerte huyendo precipitadamente por en medio de los desiertos. Habiendo logrado reunirse al ejército real mandado por el presidente Gasca, contribuyó al año siguiente á la derrota de Pizarro, y emprendió despues el descubrimiento de todo el pais que riega el rio de la Plata. Descontento sin embargo de no haber tenido una parte muy considerable en la distribucion de las recompensas concedidas á los generales realistas, trataba de volver á España para esponer sus quejas y reclamaciones á Cárlos V cuando murió en 1549 de una bebida envenenada que se le dió en un banquete, segun lo asegura Garcilaso de la Vega.

· CENTENO (Amaro), nació en el siglo 16 en la Puebla de Sanabria, ciudad del reino de Leon: viajó por el oriente, hizo un gran número de adiciones, como el mismo lo dice, á la Historia de los Tartaros, de Hayton, que sué escrita en armenio en el siglo 14, y fué traducida inmediatamente en latin, en italiano y en francés. Centeno se dió tambien á conocer con mucho crédito con su Historia de las cosas de Oriente, Córdoba 1595 en 4; en la cual se encuentra una descripcion de los reinos del Asia, una bistoria de los Tártaros y otra de Egipto y de Jerusalen.

- : CENTLIVRE (Susana), muger cé-·lebre por su talento dramatico, y por

nació en el condado de Lincoln, ici el año 1667. Su padre que poseixon siderables bienes era no conformita, y en las turbulencias que agtaron el reinado de Cárlos I, # mostró zeloso particlario de la casa parlamentaria. Por esto fué se veramente castigado al tiempo del restablecimiento de Cárlos II, sa bienes confiscados, y él obligado i huir á Irlanda, dejando á su hji en la indigencia. No tenia una de tres años cuando quedó sin pale y aun no habia cumplido doce cum do su madre falleció. Desde su 🖛 fancia mostró una disposicion particular para la poesía, tanto que i los siete años compuso una cancio digna de conservarse. El mal tran que la dieron aquellos á quienes e tuvo confiada su educacion, la obt garon á fugarse siendo muy jóra todavia y se dirigió á Londres a saber que hacerse. Viajando sola J á pie, encontró en el camino á u joven llamado Antonio Hammond, padre del autor de las Elegias & amor, el cual estudiaba entonce en la universidad de Cambridge, I admirado de la juventud y la belle za de Susana la ofreció socorros, y la propuso acompañarla si tombi ella el trage de hombre; en lo cual consintió y pasó con él en su cole gio siete meses. Pero viendo despues que aquella aventura babia sa citado sospechas, y temiendo que si se llegaba á descubrir, podrit tener desagradables consecuencias, empeñó á Susana á que pasase i Londres prometiendo que en breve iria á reunirse con ella : al mismo tiempo la entregó una suma consi derable con una carta de recomen dacion para una señora conocida suya que vivia en Londres, pero ama vida enteramente romanecaca; Susana no volvió á saber ya nues

de él. Se ignora como vivió en aquella capital, cuales fueron sus recursos, y como fué el casarse antes de la edad de 16 años con un sobrino de Sir Stefen Fox, del cual quedó viuda al año: y poco despues casó de segundas nupcias con un oficial de ejército llamado Carrol, que sué muerto en un desafio á los 18 meses. Reducida entonces al mayor apuro, resolvió sacar partido de su talento poético, y publicó lo primero una tragedia bajo el título del Esposo perjuro, representada en 1700 con algun aplauso : á continuacion dió a luz muchas comedias, algunas de ellas imitadas del francés, como the Gamester el Jugador, cuyo argumento está sacado del Malgastador, de Destouches. Despues quiso ser actriz, para lo cual descubrió poco talento ó disposicion. Esto no obstante, hallándose la corte en Windsor en 1706, representó tan perfectamente el papel de Alejandro en la tragedia de las Reinas rivales, que hizo la mas viva impresion en el ánimo de un jóven palaciego llamado Centlivre y este se casó con ella. Continuó publicando comedias con una fecundidad admirable y algunas veces con mucho aplauso; siendo dos de las mejores El negocio, representada en 1708 en Drury-Lane, y Un golpe atrevido por una muger, que se representó en 1707. El éxito de ambos dramas sué prodigioso, particularmente el del primero, cuya intriga es ingeniosa y divertida, aunque algo complicada. Continuan representándose algunas veces en Inglaterra, como tambien otra titulada: La Maravilla ó la muger que guarda un secreto, puesta en la escena por primera vez en 1714. Las comedias de mistris Centlivre

no siempre se distinguen ni por la elegancia del estilo, ni por la verdad de los caractéres, mas sí por la naturalidad, la elegancia y la invencion en el enredo. Murió esta poetisa en diciembre de 1723. Habia nacido dotada de grande ingenio, de un carácter amable, y dócil y de suma belleza; y era mas instruida de lo que se podia esperar de una muger que tenia que atender á otras cosas mas que á su instruccion. Estaba en correspondencia con la mayor parte de los bellos ingenios de su tiempo; pero una cancion que compuso contra la traduccion de Homero le atrajo la enemistad de Pope, que en su Dunciada la caracterizó con rasgos tan mordaces como injustos, de modo que en las últimas ediciones de este poema el mismo Pope suprimió los versos mas injuriosos que habia compuesto contra ella. Sus comedias han sido recopiladas en 3 tomos en 12, Londres 1761. Compuso tambien muchos versos de diferentes metros y sobre diversos objetos, publicados por Boyer, en los cuales se encuentran cosas ingeniosas y satíricas.

CENTORIO (Ascanio), autor italiano del siglo 16, segun algunos era de una familia ilustre de Milan; pero Apostolo Zeno ha probado en sus notas sobre Fontasini que era natural de Roma, de donde salió desterrado sin saberse el motivo, y que habiendo pasado á Milan, permaneció en esta ciudad muchos años. Emprendió la carrera de las armas. sirvió gloriosamente, y manifestó en los campos de batalla un espíritu filosófico poco comun en un guerrero. Despues de celebrada la paz, redactó unas memorias ó comentarios, cuyos materiales habia

recogido durante la guerra, y las p cuales se han hecho tan estimadas en Italia, como raras, por no haberse reimpreso están divididas en dos partes que salieron á luz cuatro años despues una que otra, aunque se hallan juntas en un solo volúmen. La primera se títula : Comentarios de las guerras de Transilvania libr. 6°, Venecia 1565 en 4; y la segunda Comentarios de las cosas de Europa libr. 80, Venecia 1569 en 4. Se conservan del mismo autor : 1ª Cinco discursos sobre el arte de la guerra, impresos separadamente en Venecia en 1558, 59 y 62, y que se hallan comunmente reunidos en un solo volúmen. 2ª Peste de Milan en los años 1576 y 77, Venecia 1579 en 4, dividida en 5 libros. 3ª Poesias amorosas, Venecia 1552 en 8, obra propia de la juventud del autor.

CEPEDA (Josquin Romero de), poeta español del siglo 16, autor de un poema denominado La Destruccion de Troya, Toledo 1583 en 8. Tradujo en versos castellanos las Fábulas de Esopo, Sevilla 1590 en 8. Compuso un libro en verso intitulado Conserva espiritual, publicado en Medina del Campo, 1588, y otras poesias que bajo el título de Obras en verso salieron á luz en Sevilla en 1582 en 4. En ellas se encuentra una comedia titulada El Salvage. - CEPEDA (Fernando de). publicó en Méjico en 1637 en 66-·lio , una relacion de la fundacion de aquella ciudad, de las grandes inundaciones que ha esperimentado, y de los canales proyectados y emprendidos desde 1553 hasta 1637. Leon, en su Biblioteca indica, dice que un Fernando de Cepeda, quizás el mismo autor de la Relacion de Méjico, habia compuesto una obra útil bajo este título: De la plate ensayada, y barras de las India. — CEPEDA (Francisco de), nació a Oropesa, fué cura párroco de Cervera en el siglo 17, y escribió a Compendio de la Historia de España que empieza desde el diluvio, y continua hasta el año 1642. Este compendio fué impreso en Madrid en 1643 y 1654 en 4.

CEPION (Quinto Servilio), en consul en el año de Roma 646. Habiéndole enviado á la Galia cotra los cimbrios, señaló el principi de sus espediciones con el saque de la inmensa cantidad de oro que se conservaba en la ciudad de Tob sa de la cual se habia apoderado. y se apropió la parte de aquel n co botin. Despues de haber espirdo su consulado, quedó encarga del mando, y Manlio, nuevo o sul, hombre plebeyo y sin més fué enviado à la Galia para suxim á Cepion en la guerra contra la cimbrios. Este último fué destituis con ignominia por el pueblo, de mando del ejército, sus bienes cor fiscados y escluido del senado e 1648. Al cabo de diez años el tr buno Norbano hizo comparecer i Cepion ante el pueblo sin duda on motivo del saqueo del oro de To losa, y el acusado haciendo tal w uso de esta misma riqueza encontri poderosos defensores. El consulta so, Escauro principe del senado. todo el órden de los senadores # declararon á su favor; pero la violencia bizo que triunfara el partido popular, y Cepion condenado i destierro tuvo que retirarse 11 mirna. Apellidáronle el patron de Senado, y fué querido de este, porque siendo consul hizo que for sen restituidos á aquel coerpo mo diante una ley los juicios que Cayo

Graco habia atribuido á los caballeros esclusivamente. Prevenia esta ley que los jueces se eligiesen, mitad de su número entre los senadores y la otra mitad entre los caballeros. Aunque es tenido Cepion por un arrogante, temerario y codicioso. Ciceron habla de él honorificamente, diciendo que «era un bom-» bre poseido de valor y de firmeza, » que le atribuyen como un cri-» men las desgracias de la guerra » y que el odio del pueblo ocasio-» по́ su desgracia. »

CERCEAU (Juan Antonio), nació en Paris en 1670, y entró en la compañia de Jesus en 1688. Se dedicó desde su juventud á la poesia, y publicó en 1695 y 96 sus poemas latinos Papiliones, Gallina et Balthasar, los cuales merecieron aplausos. En 1705 dió á luz la coleccion de sus poesias latinas, Carminavaria en 12 reimpresa despues en 1724, y en la cual se encuentra una especie de drama intitulado: Filius prodigus, que sué traducido en francés y representado varias veces en los colegios de jesuitas en Francia, así como las demas comedias suyas que son : Las. incomodidades de la grandesa. La Escuela de los padres. Esopo en el colegio. Los Primos y el Destino del nuevo siglo. Composo tambien el Peligro de las riquezas, trági - comedia: El Punto de honor. El Rico imaginario. La Derrota del Solesismo, y el Filósofo de la moda, comedias que nunca se han impreso. La mepor y mas comocida de todas estas es Les incomodidades de la grandeza. El estilo de este jesuita es samiliar, trivial, y aun debil. Hay de él un gran número de obras en prosa que no son muy superiores à algunas merecen citarse, a saber Reflexiones sobre la poesia francesa, Paris 1742 dos tomos en 12; las Vidas de Socrates y de Platon en las vidas de los antiguos filósofos, atribuidas á Fenelon. La histotoria de Thamas Kan, sofi de Persia, Amsterdam, 1741 dos tomos en 12; esta obra redactada en vista de las memorias del P. Krusinski se habia publicado anteriormente bajo el título de Historia de la última revolucion de Persia, 1728 2 tomos en 12. Cerceau fué tambien uno de los redactores de las Memorias de Trevoux. Era preceptor del príncipe de Conti; acompañó á este personage un dia que sa~ lió á caza, y estando el príncipe manejando la escopeta, se disparó y mató casualmente al P. Cerceau, en 4 de julio de 1730.

CERCIDAS DE MEGALOPOLIS, poeta y legislador que dió leyes á su patria. Demostenes le cuenta en el número de los traidores que se vendieron a Filipo; pero Polibio observa juiciosamente que este orador dominado por el amor patrio y su odio al rey de Macedonia liabia dado el nombre de traidores à muchas gentes cuva falta consistia unicamente en haber preserido el interes de sus conciudadanos al de los atenienses ó lacedemonios. A pesar de estos, que habian hecho los mayores esfuerzos para destruir a Megalópolis, habia sido fundada esta ciudad, y era pues natural que Cercidas tratase de procurar á su pais el apoyo de la única potencia que se hallaba en estado de contener á sus enemigos : esta misma razon les hizo contraer con Filipo aquella alianza contra la cual se declaro Demostenes. Al morir Cercisus producciones poéticas, aunque das dijo á sus amigos « que se regocijaba de perder la vida con la sesperanza de que iba a juntarse con Pitagoras, Hecateo historias dor, Homero y Olimpo el músico y mandó que pusieran en su sepulcro los dos primeros libros de la Iliada. — Otro Carcinas de Megalópolis, sin duda nicto del precedente, fué el íntimo amigo de Arato, y mandaba un cuerpo de mil megalopolitanos en la batalla de Selasia, donde Gleomenes fué vencido por

Antigono.

.. CERDA (Juan Luis de la ), nació en Toledo ácia el año 1560, y era bijo de D. Juan de la Cerda, canónigo que fué de aquella metropolitana. Entró muy jóven en la compañia de Jesus, estudió las ciencias sagradas y profanas, y enseñó en su patria por espacio de mas de cincuenta años, primeramente teologia y lógica, y despues elocuencia y poesia. Atendiendo á su mérito fué muy favorecido de los. Grandes; y Urbano VIII; no solamente quiso tener su retrato en su habitacion, sino que encargó repetidas veces al cardenal Francisco Barberini legado en España que felicitase en su nombre at P. La Cerda, Murió este jesuita en Madrid en 1645 de edad de mas de 83 años. « Juntaba, dice Alegambe, mucho candor y » naturalidad á una grande y ad-» mirable erudicion. » Este sábio español es conocido principalmente por su Comentario de Virgilio, el mas estenso, mas acertado y mas sábio que se ha becho hasta ahora del poeta latino; tanto que todos los comentadores posteriores á La Cerda han tenklo que recurrir al libro de este erudito jesuita, quien tocando algunas veces en el estremo de ser prolijo, esplica hasta las frases y pasages que parecen mas

inteligibles y que no necesitan entcacion. Las confrontaciones que ha ce del testo Virgiliano con el de Homero, Teócrito y otros poeta griegos prueban que habia heda de ellos un detenido y penoso a tudio, siendo al mismo tiempo m esplicaciones geográficas exactis mas. Por todas estas razones dela ser consultado aun hoy dia su w luminoso Comentario. El primer k mo que contiene las Bucólicas las Georgicas, salió á luz en M drid en 1608 en fólio, y sué rem preso en Leon de Francia en 1609 el segundo referente á los seis pri meros libros de la Encida, sué in preso en el mismo Leon en 1611 y el tercero sobre los seis últim libros, tambien en dicha ciuli año 1617. Esta primera ediciona la que menos se encuentra; pr la mejor es la de Leon en 161: tres tomos en fólio : hay otras de publicadas en Colonia en 1628 j 1642. Son tambien del P. La Ce da las obras siguientes : la la edicion de las *Obras de Tertulio* con notas, Paris 1624 y 1650, de tomos en fólio. Aunque Gaspa Barthius habla de esta edicion 🛚 elogio, y Antonio Perez la lian Opus altissmæ eruditionis, 🗀 🕏 bios hacén poco caso de ella: la notas han sido reimpresas en part en el Tertuliano de Priorius (t Prior). 2ª Adversaria sacra, qui bus fax præfertur ad intelliga tiam multorum scriptorum sacri rum, Leon 1626 en fólio. En est obra, que es la mas estimada de las publicadas por la Cerda, se en cuentra : Psalterium Salomonis græce – latine cum scholiis, y el li bro de Tertuliano, De Pallio, con un Gomentario mas amplio que el de la edicion completa de sus obras

3ª De excellentia sacrorum spirituum, præsertim de angeli custodis ministerio, Paris 1631 en 8. 42 De institutione grammatica libri quinque. En 1615 se concedió al P. La Cerda un privilegio, que fué renovado en 1675, por el cual se mandó que en las aulas de latinidad se diesen esclusivamente sus Instituciones. El sábio D. Gregorio Mayans reprueba este privilegio que causó un detrimento á la lengua latina impidiendo que se enscñase con otras obras nuevas y con mejores métodos. D. Nicolas Antonio habla de algunos otros libros de la Cerda que ofrecen poco interes, y por tanto omitimos citarlos.

CERDA (Melchor de la), nació en Cifuentes, diócesis de Sigüenza; se hizo jesuita, dió lecciones en Sevilla y en Córdoba durante 30 años y publicó las obras siguientes: 1ª Apparatus latini sermonis per 10pographiam, chronographiam, prosographiam, etc., en dos partes, Sevilla 1598 en 4. 2ª Usus et exercitatio demonstrationis, id. 1598 en 4. 3ª Campi eloquentia, Leon 1614 dos tomos en 4. 4ª Consola. tio ad Hispanos propter classem anno 1588 in Angliam profectam subito submersam, 1621 en 4. Compuso tambien muchas relaciones y discursos impresos separadamente, y murió en Sevilla en 1615.-CERDA (Juan de la), escribió á fines del siglo 16 en honor de las mugeres un tomo abultado, con el título de Vida politica de todos los estados de mugeres, Alcalá 1599 en 4. -CERDA (Fernando Murillo de la), escribió en América a principios del siglo 17, un Libro sobre el conocimiento de las letras, y caractéres de las lenguas del Perú y de

1602 se conservaba manuscrita en la biblioteca del gran condestable de Castilla.—CERDA (Luis Valle de la), nació en Cuenca en el siglo 16 y publicó: 1ª Avisos de estudo y guerra, Madrid 1599 en 4; en que trata el autor de los medios de hacer la paz, de someter á los súbditos rebeldes etc. 2ª Un Tratado sobre los Montes de Piedad, Madrid 1600 y 1618 en 4.

- CERDA (Bernarda Ferreira de la), portuguesa célebre por sus talentos poéticos; nació en Oporto á fines del siglo 16, y era hija de un consejero de Lisboa. Dicen los autores portugueses que fué la música mas célubre de su tiempo, que tocaba todos los instrumentos, hablaba diversas lenguas, cultivaba la poesía, y era muy versada en la retórica, las matemáticas y la filosofia. Felipe II la hizo venir à su oorte, donde la encargó la enscñanza de las letras latinas á los infantes Cárlos y Fernando; y Lope de Vega la dedicó su égloga titulada Filis, impresa en Paris en 1651. Cardoso elogió sus talentos en su Agiologio Lusitano, y Antonio de Souza Mazedo la celebra en sus Escelencias de Portugal y todas las academias de su nacion y de la España, resonaron con sus elogios. Murió Doña Bernarda de la Cerda ácia el año 1650. Sus obras son : 1<sup>2</sup> Un poema en versos castellanos, intitulado *España libertada*, Lisboa 1618 en 4. 2ª Un tomo de Comedias. 5º Otro de Varias poesias y diálogos. 4º Las soledades de Busaco.

escribió en América á principios del siglo 17, un Libro sobre el conocimiento de las letras, y caracteres de las lenguas del Perú y de Méjico : obra que con secha de Indias. Ha hecho distinguidos ser-

vicios á la literatura de su patria, sacando del olvido un gran número de buenos libros españoles, y enriqueciendo con luminosos comentarios las nuevas ediciones que de ellos ha dado : tales son en particular las obras de Lope de Vega, las Memorias históricas del rey de Castilla Alfonso el sabio, la Mosquea de Villaviciosa, y las poesías sagradas del P. Fr. Luis de Leon. Fué tambien uno de los principales colaboradores de la coleccion interesante para la historia de Espana empezada ácia el año 1772, bajo el título de Crónicas de Castilla, murió en 1792.

CERDON, herege del siglo 20; nació en Siria, fué à Roma en tiempo del papa Higinio, y alli esparció sus errores unas veces en secreto, y otras abiertamente. Habiendo sido reconvenido severamente por su temeridad, fingió arrepentirse y reunirse á la iglesia católica; pero descubierta al fin su hipocresia sué absolutamente arrojado de la iglesia. Admitia dos principios; el uno bueno y creador del cielo, y el otro malo y creador de la tierra. No reconocia el antiguo testamento, y solo admitia del nuevo una parte del evangelio de S. Lucas y algunas epístolas de S. Pablo. La doctrina de los dos principios fué el origen de la heregia de los Maniqueos. (Véase Marcion).

CERE (Juan Nicolás), director del jardin botánico de la isla de Francia, donde nació en 1757. Su padre oficial de marina y comandante del puerto de aquella isla se habia distinguido en la guerra de la India bajo las órdenes de la Bourdonnais, que habla de él elogiándole en sus memorias, y envió su bijo á Francia a la edad de 5 años

pera que siguiese sus estudios. Fai arrojado á la martinica el navio a que se embarcó, y habiendo muer. to el capitan que se hallaba encargado del jóven Coré, sué este esviado á Brest en otro navío, igorándose entonces quien era. Alli k dejaron en casa de una muger del pueblo donde permaneció alguno años, sin que bastasen las indepciones de sus padres para sibe cual habia sido su suerte. Es fa á fuerza de frecuentes reclamacio nes insertas en los papeles públicos, se consiguió saber su paradero, r fué puesto en el colegio de los p suitas de Vannes, donde acabé = estudios y desde alli pasó a Pari para perfeccionarse en ellos. Der cose al ramo de ingenieros, per habiendo empezado nnevamente la guerra en la India, fué nombro oficial eu 1757 y marchó con i escuadra del conde de Aché. L 1759 despues de haber hecho de campañas marítimas, fijó sa redencia en la isla de Francia, dede su padre habia innerto siete and antes, y le habia dejado considera bles bienes. Desde aquel punto man tuvo Ceré correspondencia activa con los sábios de Paris, se adqurió gran reputacion de naturalista particularmente por sus conocimies tos en el cultivo de los árboles & especiería que se hallaba muy des cuidado en aquella isla, y fué nombrado director del jardin real en 1775. Encontrándose entonces al frente de aquel establecimiento, # creyó con derecho para oponer la mas vigorosa resistencia á los que desconocian la utilidad de el; però tuvo que demostrar mucha cont tancia y valor para vencer los obtáculos que le opusieron. Viende que el gobierno no le suministrale

fondos, suplió todos los gastos de l su propio caudal, y consiguió hacer grandes semilleros de árboles de pimienta, clavillo, canela y nues anoscada, cuyas plantas fueron distribuidas á los cultivadores de las islas de Francia y de Borbon ; y el resultado fue tal, que dentro de pocos años recogió en particular al rededor de su habitacion 28000 libras de clavillo. Entonces el generoso Ceré estendió sus miras hasta mas allá del pais que habitaba, enviando á las Antillas, á Cayena y á la Guyana muchos cajones de vegetales criados en sus semilleros con instrucciones para su cultivo. Prosperaron estas plantaciones, y la Francia halló el medio de libertarse del tributo que pagaba á los holandeses por el tráfico de la especiería. Ocupándose en multiplicar en las islas de Francia y de Borbon las preciosas producciones de las Molucas y de Ceylan, no descuidó los frutos estrangeros que convenian al clima y que podian ser útiles à los habitantes, de snerte que so hay uno siquiera cuyo cultivo no haya ensayado, por lo cual se han propagado muchos de ellos en varias partes. Mr. Melon, viagero que estuvo en la isla de Francia en 1786, despues de haber recorrido el Asia, escribió diciendo que el jardin botánico de aquella isla era una de las maravillas del mundo, y que en él se cultivaban mas de 600 especies de árboles y de arbustos llevados de diversas regiones. Hacia tambien Ceré observaciones metereológicas, y habia llegado á predecir frecuentemente con muchos dias de anticipacion los uracaines que afligian aquella isla. Los maturalistas que arribaban á ella encontraban en él un amigo lleno l Civilis y Clásico gefe de los bátavos

de zelo que adivinaba sus necesidades, facilitaba sus investigaciones y les ayudaba con todos sus medios y recursos. Mantenia una correspondencia seguida con los sábios mas distinguidos, y particularmente con los del museo de historia natural en Paris. Enviaba sus observaciones á Mr. de Buffou, Dauventon, Thonin, de Lamarck y á la sociedad de agricultura de aquella capital, cuya corporacion conociendo el mérito de sus laboriosas tareas, le concedió en 1788 una medalla de oro que le fué remitida con una carta , por la cual le atestiguaba el ministro su satisfaccion. El emperador de Austria por un decreto fecha en Austerlitz, le contirmó el título de director del jardin, concediéndole una pension de 600 francos. Era padre de ocho hijos, y su casa la tertulia ó punto de reunion de las gentes ilustradas de aquel pais y de los estrangeros que iban a él : sus estudios, sus tareas continuas tuvieron siempre por objeto el propagar la instruccion, y asegurar la fortuna de sus compatriotas poniéndola acorde con la prosperidad pública. Ha muerto en la isla de Francia en 1810 de edad de 72 años, y Mr. Deleuze ha hecho su elogio histórico en el tomo 16 de los Anales del museo de historia natural. Muchos naturalistas han tratado de recompensar su constante zelo dando el nombre de Cerea á un género de plantaque creian nueva aunque despues se ha visto claramente que se habian engañado.

CEREALIS Ó CERIALIS (Petilio), general romano en tiempo de Vespasiano, del cual era próximo pariente; fué enviado por él contra

y los galos que se habian revelado. Estos dos caudillos al frente de todas sus tropas acometieron de improviso á los romanos que se hallaban acampados á las puertas de Tréveris, y derrotándolos se apoderaron de un puente que habia en el Mozela. Llegó el rumor á oídos de Cerealis que se hallaba en su cama, pues habia pasado la noche fuera de su campo, y queriendo reparar aquella falta, se levanta medio desnudo, corre ácia los suyos, detiene á los fugitivos, y se muestra con la mayor intrepidez al enemigo, siendo su valor tan bien correspondido del de aquellos valientes que se le reunen, que vuelve á recuperar el puente, queda dueño del campo que ocupaba, derrota á los bátavos, galos y germanos reunidos contra él, y quema por último su campamento. Encontróse nuevamente en presencia de Civilis con un refuerzo de tres legiones, y el ejército romano, situado desventajosamente en unas tierras pantanosas inundadas por las aguas del Rin, recibió un descalabro, que á fin de repararle tuvo que recurrir Cerealis á una accion decisiva. Llegaron á las manos el dia siguiente, trabose por todas partes la pelea, y finalmente se declaró la victoria por los romanos. Esta batalla hubiera terminado la guerra si la escuadra de Cerealis hubiese podido perseguir al enemigo, y si su cabelleria no hubiese sido detenida aquella misma noche por una furiosa tempestad. Esto dió ocasion á que Civilis y Clasico reuniesen otra vez fuerzas considerables y se presentasen de nuevo ante el general romano con quien tuvieron varias acciones en las cuoles sufrieron gran pérdida. Pero el gefe de los bata-leion de buen general, sin que

vos comparece á pocos dias, a aprovecha de un momento favorable para penetrar durante la noche en el campo de los romanos, orillas del Rin, los encuentra dornidos, les mata mucha gente y hax gran mimero de prisioneros. Elge neral romano estuvo á punto de verse tambien sorprendido en 🛭 lecho, debiendo su salvacion á la inadvertencia de los enemigos que se llevarou el navío almirante cre yendo que en él se hallaba Cerealis Civilis á pesar del triunfo que xx baba de alcanzar y del cual pod estar orgulloso se vió en la presion de retirarse despues de grande perdidas al otro lado del Ria, ! Cerealis dió fin á la guerra llevæ do el estrago á la Batavia y obigando á Civilis á reconocer por en perador á Vespasiano. « Cerealis, o ce Tácito, daba poco tiempo i<sup>1</sup> » egecucion de un plan; tomah » repentinamente su resolucion, ! » conseguia un éxito satisfactorio: » favoreciale muchas veces la forte » na cuando le faltaban otros me » dios. » Bajo el imperio del misme Vespasiano se halló tambien Cerealis de gobernador en Bretaña ó Ingla terra, despues de haber sido consul y alli tuvo por teniente y compane ro en sus trabajos y su gloria, segu Tácito, á Agrícola que despues se hizo tan célebre. En una época 🕾 que los bretones siempre mal sojur gados de los romanos quisieron 🕸 blevarse, Cerealis que mandaba so ejército en la isla, les inspiro un terror repentino atacando la ciudad de los Brigantes que era la mas poblada de la Bretaña, y tuvo con ellos frecuentes combates, algunos muy sangrientos. Dejó en fin en aquella provincia una alta repula

la historia nos refiera de él otra cosa.

CEREZO (Mateo), nació en Burgos en 1635 fué á estudiar la pintura en Madrid siendo aun muchacho, en la escuela de D. Juan Carreño, é bizo tan rápidos progresos que á la edad de 20 años se vió en estado de igualar á su maestro. Su grande arte fué el de consultar la naturaleza, haciendo de ella su unico estudio por espacio de muchos años. Se sugetó de tal manera al estilo de su maestro, y le imitó tan bien, que muchas veces no se podian distinguir de las suyas las obras de Carreño. Se admira en sus pinturas la hermosora del colorido, el relieve, el espíritu y la persecta armonia que reina en sus cuadros. Se conocen pocos pintores que hayan trabajado tanto como Cerezo, quien pintaba y componia muy bien asuntos históricos. Murió en Madrid en 1685. Entre los muchos cuadros que pintó Cerezo y que se conscrvan como un testimonio de su habilidad, merecen particular atencion el del refectorio de PP. Recoletos en Madrid que representa la cena del Senor con dos discipulos en el castillo de Emaus. Un Sto. Tomas de Villanueva dando limosna, y un S. Nicolas de Tolentino, en Sta. Isabel de dicha corte; y una Magdalena de cuerpo entero en el altar de esta Sta. en Badajoz.

CERINTO, famoso herege del tiempo de los apóstoles; era natural de Antioquía, de una familia judia. Estudió en Alejandría bajo la direccion de los filósofos que hacian entonces célebre la escuela de aquella capital del Egipto; y orgulleso de los conocimientos que habia adquirido, fué á Jerusalen don-

de formó una faccion entre los judios convertidos, que pretendiendo poner acordes las ceremonias de la ley antigua con los preceptos del Evangelio, se oponian á la predicacion de la nueva ley a los gentiles. Las turbulencias que escitó en aquella Iglesia naciente provocaron el zelo de los apóstoles, en términos que fué anatematizado, y arro-. jado de la comunion de los fieles. Enfurccido Cerinto de verse tratar de esta manera, pasó al Asia, formó alli una secta, conjunto raro de la filosofia oriental, de las ideas judaicas y de los dogmas del cristianismo. Suponia que el mundo no lia sido hecho por el Ser supremo. y sí por una potestad distinta inferior á él, superior à todas las cosas, que esta potestad habia creado genios de diferentes grados, encargados de gobernar el mundo, cada uno en sus diferentes departamentos; que la ley de los judios era la obra de uno de aquellos autiguos genios, y de aqui esplicaba á su modo la historia de aquel antiguo pueblo. Añadia que la misma potestad compadeciéndose de la suerte de los hombres habia enviado a su bijo único para iluminarlos , instruirlos y salvarlos : mas pareciéndole absurdo á Cerinto bacerle nacer de una simple criatura, y suponerle sometido á los padecimientos que la historia evangélica nos refiere de él, enseñaba que Jesus habia nacido naturalmente de José y María; que no escedia á los demas hombres sino en justicia, en prudencia y sabiduria; que al momento de su bautismo, el Cristo hijo unico del principe, que es superior a todas las cosas, habiendo bajado sobre él en figura de paloma, le habia revelado el conocimiento del Ser supremo, comuni- jamas se entrometió en mingum de cado la virtud de hacer milagros, y dado la fuerza de combatir al genio maléfico á que estaba sugeto su pueblo; pero que en fin, habiendo caido Jesucristo en manos de los judios, el Cristo habia vuelto á subir ácia donde está su padre, retirándose de Jesus; y que este solo, entregado á sí mismo, habia sufrido, sido crucificado, y resucitado. Asi suponia Cerinto que el Cristo y Jesus eran dos seres distintos, de los cuales el primero era un espíritu y el segundo un hombre. Este herege exigia de sus sectarios que renunciasen al legislador de los judios y á su ley; que adorasen al padre del Cristo con el Cristo mismo, y que observasen los preceptos de Jesus. Para estimularles á ello les anunciaba que Jesus volveria á venir al mundo y reinaria mil años en la Palestina; que durante todo aquel reino inalterable recobrarian sos cuerpos, gozarian de todos los placeres de la carne, y que á tal estado sucederia una felicidad eterna en el cielo. Esto hace considerar á Cerinto como el primero de los millenarios ó Quiliastas. San Juan á rnego de los fieles escribió su Evangelio para refutar estos errores sacrilegos, y aun se añade que habiendo encontrado á Cerinto en los baños públicos, á donde iba á lavarse, se retiró con indignacion diciendo : Huyamos, temerosos de ser abismados con este enemigo de J. – C.

CERISIERS (Renato de), jesuita, nació en Nantes en 1603. Aunque Luis XIV le honró con el distinguido empleo de capellan suyo, era un hombre piadoso y sencillo que limitándose á cumplit exactamente con los deberes de su estado, )

se de intrigas de la corte. Ha deja do un gran número de obras, la unas ascéticas y las otras histórica. De las cuales las primeras están escritas con mucha naturalidad, y consecuencia. Pero la unica que la sobrevivido al autor, y que el pasblo lee todavia, es una especie de romance espiritual intitulado: La inocencia reconocida, ó Vida de Sta. Genoveva de Brabante, Piri 1647 en 8. De sus obras ascética citarémos únicamente las escogidas, omitiendo hacerlo de las histórica, por haber caido en el olvido á casa de la falta de interes y de crib ca, y aun mas por su estilo dell y anticuado : 1ª La Consolacion de la filosofia, en verso y prosa, tr ducida en francés del latin de Bo cio, Paris 1636 en 4. 6ª Edicio en Paris 1640 en 12. El censa francés califica esta obra como de sica de perfeccion de la lengua fracesa. 2ª La Consolacion de la tologia, Paris 1640 en 12, libro que el autor mismo miraba come superior al de Boecio y sobre d cual el público no ha juzgado de mismo modo. 5ª Reflexiones politicas y cristianas sobre las vidas de los reyes de Francia, Paris 1641 à 44 en 8, publicadas con adicio nes bajo el nuevo y fastuoso tilale del Tacito frances con reflexiones, etc. Paris 1648 dos tomos en 4 4ª Los tres estados de la inocencia Paris, 1640 y Tolosa 1650 en 8. El autor ha querido dar hajo 🗯 título la historia de la doncella de Orleans, y asi es que el abate Ler glet la llama una rapsodia. Se altr buye tambien al P. Cerisiers h Ciudad de Dios de S. Agustin Irst ducida en francés, Paris 1655 #

CERONI (Juan Antonio), escultor milanés; murió en Madrid en 1640 de edad de 61 años. Fué llamado á España por Felipe IV á causa de su gran reputacion; y entre las varias esculturas que hizo, y que son un testimonio de su grande habilidad, se admiran los hermosos ángeles de bronce uno de los principales adornos del nuevo Panteon del Escorial, y la célebre fachada de S. Estevan en Salamanca, que hastaria para inmortalizar su nombre.

CERTON (Salomon), nació en Gien en Francia, ácia el año 1550. Estudió primeramente la medicina y despues el derecho, pero habiéndose hecho amigo de Baif, de Bartas y de Rapin cuando cursaba en la universidad de Paris, abandono la jurisprudencia para dedicarse enteramente á la poesia. Tuvo no obstante suficiente discernimiento para no dar á luz los versos producidos por su imaginacion cuando era aun muy jóven. Publicó en 1604 en 8 Traduccion en verso de la Odisea de Homero, que tuvo mucha aceptacion, por lo cual el abate Terrason dió al público la segunda edicion de ella, con la traduccion de la Iliada y de los demas poemas atribuidos á Homero, Paris 1615 dos tomos en 8. Dice Goujet que la versificacion de ella es comunmente muy débil, pero que se encuentran algunos pasages admirables. No era la intencion de este poeta la de publicar las obras de su juventud, pero uno de sus amigos pudo adquirir una copia de ellas sin conocimiento del autor, y habiéndolas comunicado á uno de los Etiennes para que hicicse imprimirlas, Certon noticioso de esto se vió obligado á revisarlas para cor-

regirlas cuanto le fuese posible. En tanto murió Etienne, y el poeta entregó sus obras á Juan Jannon celebre impresor de Sedan que las publicó bajo el título siguiente : Versos leipogramos y otras obras poéticas de S. C. S. D. R., Sedan, 1620 en 12. Se entiende por versos leipógramos, unos versos en que de intento se ha omitido una letra del alfabeto, composicion en que Certon tuvo acierto, siendo quizas el primero que hizo, un ensayo en francés de este género de fruslería dificil é inutil. En esta coleccion se encuentran tambien Sestinas, que son algunas odas divididas en seis estancias de seis versos cada una, y la séptima de versos de seis silabas. Contiene el mismo volúmen una traduccion del poema latino de Thon, varias odas en versos rimados, salmos traducidos en versos, y algunas poesías latinas, la mayor parte imitadas del griego, en las cuales se observa facilidad y gracia. Le atribuyen un poema latino titulado: Geneva, carmen heroicum, in Genevæ laudem, quod ejus descriptionem et mores complectitur, Ginebra 1618 en 4. Murió Certon ácia el año 1610, siendo consciero y secretario del rey de Francia.

CERULARIO, es decir el Cerero (Miguel), habiéndole desterrado de Constantinopla el eunuco
Juan, que gobernaba el imperio
bejo el nombre de Miguel su hermano, tomó el hábito monástico y
sucedió al patriarca Alejo en 24 de
marzo de 1043. Á los 36 dias de
su entronizacion, sacaron los ojos
al eunuco Juan y murió en un calabozo. Cerulario declarándose entonces audazmente contra la Iglesia
romana, hizo cerrar todas las igle-

sias de los latinos, llamados por él p Azimitas, arrojó de sus monasterios á los monges y sus abades, y anatematizó á todos los que recibian la eucaristia con azimos: pretendió someter á su dominacion los patriarcas de Alejandría y de Antioquía, rompió los lazos de la unidad, y tomó el título de patriarca ecuménico ó universal. En el año 1053 asociado con Leon obispo de Acrida metropolitano de Bulgaria, dirigió una carta á Juan obispo de Trani en la Pulla, invitándole á comunicarla á los demas obispos, á los clérigos y los monges, á los pueblos de occidente y aun al mismo papa : carta que escrita en griego versaba principalmente sobre los azimos y el sábado. Cerulario y Leon suponian que J.-C. despues de haber celebrado la antigua Pascua con los azímos, instituyó la nueva con el pan fermentado, que sostenian ser el verdadero pan. Reprendian en los latinos el judaizar, observando el sábado en cuaresma, porque ayunaban en aquel dia; el comer carne de los animales allogados, y por consecuencia sangre, como tambien el no cantar Alleluya en cuaresma. El cardenal Humbert leyó esta carta, la tradujo en latin, y la llevó al papa Leon IX que contestó estensamente al patriarca. Le echaba en cara con mucha vehemencia el haber violado la paz y despues se esplicaba en estos términos : « Se » dice que por una empresa nueva » y una audacia increible, habeis » condenado publicamente á la Igle-» sia latina sin haberla oido, prin-» cipalmente porque celebra la eu-» caristia con azímos. ¿Empezará, » pues, la Iglesia remana al cabo

» sion de J.-C. Ntro. Sr. á apren-» der como debe celebrar la memo-» ria de ello? » E impugnando el papa á continuacion las heregias y los errores de los gricgos, les desaprobaba el ordenar eunucos, el escluir de su comunion á los que se cortaban el polo y se afeitaban la barba á ejemplo de los cristianos occidentales; y sosteniendo que na die tenia derecho para juzgar á la silla de Roma citaba los privilegio de su Iglesia y la famosa donacion de Constantino, que como Fleni lo observa « está hoy reconocia » como falsa por todos los sábes, » pero que entonces no era dan-» sa. » El pontífice terminaba # carta afeando á Cerulario su ingretitud contra la iglesia romana su madre, la cual en muchos concr lios habia mandado que el primer pastor de Constantinopla fuese hosrado como obispo de la ciudad imperial. Entre tanto el emperador Monómaco hácia en Roma proposiciones de paz y de concordia. Leon IX envió pues á Constantino pla en clase de legados al cardenal Humbert, Pedro, obispo de Amafi y Federico diácono y cancillet de la iglesia romana, despues papa bajo el nombre de Estevan IX, entregándoles una carta para el em perador y otra para el patriares, su fecha en enero de 1054. Hum bert publicó en Constantinopla par larga carta para refutar los errores de Cerulario que reusabt reconocer y ver á los legados, y en aquel escrito reprobaba el cardenal el acto de rebautizar á los lair nos, enterrar los restos de la Encaristia, y permitir á los clérigos que se casasen. Nicetas se retracto públicamente en presencia del empera » de cerca de mil años desde la pa- l dor, pero Cerulario persistiendo es

sus errores reusó comunicarse con l los legados y darles iglesias para celebrar misa. Finalmente los legados se presentaron en 16 de julio de 1054 en la iglesia de Sta. Sofia, pusieron en cl altar mayor un acta de escomunion á presencia del pueblo y del clero, y salieron del templo sacudiéndose el polvo de los pies y gritando : Véalo Dios, y que él juzgue. Pronunciaron anatema contra aquellos que comulgasen de mano del patriarca ó de los suyos, se despidieron del emperador dándole el ósculo de paz, y marcharon á los dos dias para regresar á Roma. Cerulario fué á ver al emperador, fingió arrepentirse queriendo en fin conferenciar con los legados, y Constantino Monomaco les escribió inmediatamente en virtud de lo cual volvieron á entrar en Constantinopla, y el patriarca pidió que al dia signiente se celebrase un concilio en Sta. Sofia. Habia falsificado el acta de escomunion traduciéndo-.Ia, y su designio era el de hacer que el pueblo atropellase á los legados; mas el emperador conociendo á cnanto se atreveria el patriarca, avisó que asistiria al concilio, y Cerulario se opuso á ello, de cuyas resultas hizo el príncipe que partiesen los legados. Entonces Cerulario escitó en la ciudad una grande sedicion, y Constantino Monomaco se vió precisado a mandar que azotasen a Paulo y su hijo Esmaragado, que habian servido de intérpretes á los legados, y que los entregasen al furioso patriarca. Inmediatamente publicó este último un decreto contra la escomunion fulminada por los legados de la Santa Sede, tratándolos de hombres impíos salidos de las tinieblas del occidente, que

ı

del papa, falsificando los sellos de la curia romana, y que solo eran unos viles emisarios del duque de Argira, y enemigos del imperio de Oriente. Escribió á los patriarcas de Antioquía, de Alejandria y de Jerusalen, para quejarse de la insolencia y de la supuesta supercheria de los legados que habian ido á Constantinopla con cartas falsas, y para esponerics todos los motivos que debian impedir la reunion de las dos iglesias de oriente y de occidente. En todo este negocio llevó Cerulario al mas alto grado la andacia y la impostura. Cuando Miguel Estratiónico sucedió á la emperatriz Teodora, Isaac Comneno se rebeló contra él, se hizo proclamar emperador por los sediciosos, y Cerulario autor de la rebelion, declaró que era necesario derribar las casas de los grandes que se negasen à reconocer al nuevo emperador : hizo al mismo tiempo que obligasen á Miguel á salir de su palacio, y despojarse de la púrpura, y coronó solemnemente á Comueno en Santa Sofia el 1º de setiembre de 1058. Desde aquel momento creyó Cerulario que su crédito y valimiento no tenia ya límites, y que su autoridad era indestructible : no cesaba de hacer peticiones al emperador y contando demasiado con el reconocimiento del principe o con su pusilanimidad se proposaba hasta decir que cuaerdo llegase á esperimentar alguna negativa « sabria derribar el edificio que él mismo habia levantado. » Enagenése hasta el estremo de llevar el calzado de escarlata que era propio de la dignidad imperial, suponiendo que habia poca diserencia entre el sacerdocio y el imperio. Issac Comhabian forjado escritos en nombre neno no pudiendo sufrir los escesos

de aquel obispo faccioso, encargó é los barangues, es decir, á los ingleses de su guardia que le arrestasen; y llevándose á efecto este mandato, le arrancaron violentamente de su trono, le montaron en un mulo, y habiéndole embarcado le llevaron á Proconesa donde le dejaron como lugar de su destierro. Trataba el emperador de hacer deponer en un concilio á Cerulario cuando este murió en 1058, víctima de su orgullo y de su ambicion.

CERUTTI (José Antonio Joaquin), uno de los últimos individuos de la compañia de Jesus; nació en Turin en 1738, entró muy jóven en la órden y llegó á ser un catedrático distinguido del colegio de Leon. Desde el año 1761 habia ganado en Tolosa y en Turin dos premios académicos dando á conocer en aquellos actos su erudicion y su grande mérito literario. En el momento en que la compañia empezó á verse perseguida por los tribunales tomó Cerutti su defensa en una obra intitulada, Apologia de la institucion de los jesuitas, que escribió sobre las memorias de los PP. Menou y Griffet, 1762 tres tomos en 12. A poco tiempo se vió en la precision de abjurar ante del procurador general del parlamento los principios de la órden que habia defendido con tanta energia; pero con su obra se adquirió no obstante el favor particular del delfin, padre de los reyes Luis XVI y Luis XVIII y Carlos X. Inspirole una pasion vivisima cierta señora de la corte, hi- dicion y elocuencia:

viendo burladas sus esperanzas cayó en una profunda melancolia, y quebrantándose su salud quedó últimamente sordo. Encontráudose en Paris en 1789 adoptó los principios de la revolucion, contrajo amistad intima con Mirabeau, y se dice que fué uno de aquellos á quien este célebre orador hacia redactar algunos de sus discursos sobre la importantes cuestiones en que le faltó su talento improvisador. Compuso igualmente muchos folletos isteresantes, y fué elegido diputido de la asamblea legislativa en 1791, á consecuencia de baber pronuciado el elogio fúnebre de Mirabeau en la iglesia de S. Eustaquio de Paris. Cerutti cuya complexion 🕿 hallaba ya alterada por sus largos padecimientos y su constante aplicacion al trabajo, sobrevivió poo tiempo á su amigo y murió en enero de 1792. Ademas de los escritos ya citados publicó el Aguila y d Buho, apólogo en verso, Glascow y Paris 1783 en 8, composicion que por lo larga es mas bien una disertacion filosófica que un apólogo. -Coleccion de algunos fragmentos de literatura, en prosa y verso, idem 1784 en 8. – Los Jardines de Betz. poema 1792 en 8. - Traduccion libre de tres Odas de Horacio, Paris 1789 en 8. – Muchos Discursos so bre varios asuntos académicos, y diversas cuestiones morales y literarias. Correspondencia con Mirabeau, en que se hallan cosas interesantes y curiosas escritas con mucha eru-

# FE DE ERRATAS.

| Pdg.        | Col.       | Lin.        | Dice.                     | Léase.                   |
|-------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 9           | 2          | penúlt.     | podrá                     | podia                    |
| 16          | 1          | <b>อ</b> ๋7 | hija                      | hijo                     |
| <b>5</b> 0  | 1          | 16          | et                        | e                        |
| id.         | 1          | id.         | vosii .                   | Bosii                    |
| 57          | 9          | 7           | concluye el               | concluye en el           |
| 41          | 2          | 2           | en 8. Está                | en 8, está               |
| 75          | 1          | 13          | fué tan                   | fué                      |
| 80          | 2          | _5          | vé un                     | ve su                    |
| 85          | 8          | 31          | Prosodia                  | Prosodia                 |
| 92          | 3          | 9           | dar                       | á dar                    |
| 95          | 2          | 9           | conocimientos             | conocimientos adquiridos |
| id.         | 2          | 34          | las                       | los                      |
| 98          | 2          | 11 y 12     | Rolando y y Carlomagno,   |                          |
| 99          | 3.         | 6           | Dotado                    | Estuvo dotado            |
| 103         | 2          | 31          | Angliæ                    | Anglia                   |
| 105         | )          | 1           | dominacion                | denominacion             |
| 108         | 9          | 28<br>77    | distinguido               | estinguido               |
| 139         | 1          | 33          | Roberto 1°                | Roberto 1.*              |
| 152         | 2          | 14          | compañero                 | compañeros               |
| 163         | 1          | ,9          | llenos                    | Llenas                   |
| id.         | 2          | 40          | de burlarse               | en burlarse              |
| 173         | 1          | 45          | ¡O buono                  | ¡O buona                 |
| ıd.         | 1          | 41          | empezaronie               | emixzaron                |
| 182         | 3          | 5           | primitia                  | primitiva                |
| 193         | 2          | 21<br>.6    | agradable,                | agradable:               |
| 200         | 2          | 16<br>20    | coma                      | como                     |
| 211         | 1          | _           | marcha                    | mancha                   |
| 215         | 1          | 27<br>27    | un<br>Vorrer              | mi<br>Herrera.           |
| 220         | 1          | 27<br>30    | Herrera,<br><i>Lerbia</i> | Lesbia                   |
| 217<br>230  | 9          | 12          |                           | algun                    |
| <b>3</b> 49 | T<br>1     | 17          | ningun<br>Pompoyo         | Pampeyo                  |
| id.         | ٠          | . 22        | Ducstos                   | puestas                  |
| 25o         | 2          | 17          | hubieron                  | hubieran                 |
| 258         | 2          | 26          | bello                     | belo,                    |
| 263         | ī          | 23          | reimpresas                | reimpresos               |
| 287         | i          | 35          | sosobrar                  | zozobrar                 |
| 295         | i          | 25          | Esse                      | En se                    |
| 301         | ī          | 14          | Santiago, á Caballo       | Santiago à caballo       |
| 302         | . 1        | 35          | Amalthæam                 | Amalthæum                |
| 328         | 2          | 29          | cortez                    | cortés                   |
| 343         | 2          | 16          | con cl                    | con clla                 |
| 367         | 2          | 91          | medicis                   | Medicis                  |
| 376         | <b>9</b> . | 27          | á Lisboa                  | en Lisboa                |
| <b>3</b> 80 | 1          | . 7         | asi llamados              | asi llamadas             |
| id.         | 1          | 32          | decididos                 | decididas                |
| 400         | 1          | 25          | las cabezas               | los cabezas              |
| 410         | 1          | 19          | atrazos                   | atrasos                  |
| 411         | 1          | úĬt.        | á las                     | los                      |
| 419         | 1          | 11          | hace                      | hizo                     |
| 433         | 2          | 28          | poder establecer          | restablecer              |
| <b>4</b> 39 | 2          | <b>26</b> , | arrojó ,                  | arropó                   |

| Pág.         | Col.     | Lin.          | Dice.                        | Léase.                       |
|--------------|----------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 440          | 1        | 42            | confirmó                     | confirmo á                   |
| 454          | 1        | 15            | se llaman -                  | se pueden llamar             |
| id.          | 1        | 18            | 1224                         | 1996                         |
| id.          | · 1      | 24            | minimo                       | perdo                        |
| id.          | 1        | <b>36</b>     | restablecidos                | cstablecidos                 |
| 455          | 1        | <u>2</u> 5    | aquellas                     | varies                       |
| id.          | 1        | 31            | nuestra literatura           | la literatura moderna        |
| <b>464</b>   | 1        | 43            | violoncia                    | violencia                    |
| 466          | 2 ,<br>2 | 6             | corles,                      | córtes                       |
| 476<br>479   | 1        | 97<br>38      | Aquiles<br>de él             | Aquiles ,<br>él              |
| 482          | î        | 43            | de él                        | cl                           |
| 485          | ì        | 26            | de los                       | por los                      |
| id.          | 3        | penúlt.       | acerca la                    | acerca de la                 |
| 487          | 1        | penúlt.<br>30 | desierto y en Bejar. En      | desierto; y en Bejer, en     |
| ìď.          | 2        | 41            | Mutiloa, En                  | Mutiloa, en                  |
| 494          | 1        | 29            | Roderico                     | Rodrigo                      |
| id.          | 1        | 45            | y de                         | de                           |
| 503          | 1        | 10            | Astorga en Badajoz           | Astorga , de Badajoz         |
| 509          | 2        | penult.       | principales                  | principales,                 |
| 510          | 8 .      | 39            | cocona                       | corona                       |
| 511<br>516   | 3        | 11            | estarminarla<br>desagradoria | esterminarla<br>desegradacia |
| id.          | 1        | 4<br>32       | desagraderia<br>en fuerza    | desagradaria<br>á fuerza     |
| 520          | 2        | renúlt.       | y latina                     | é italiana, Venecia          |
| 521          | 2        | 23            | Diogenem                     | In Diogenem                  |
| 522          | 3        | 5             | ars                          | pars                         |
| 593          | 2        | 22            | epistolas                    | epistolas ,                  |
| 525          | 2        | 19            | obligado                     | obligada                     |
| 526          | 2        | 24            | şu .                         | מני                          |
| 530          | 1        | 13            | a ponerse                    | ponerse                      |
| 533<br>id.   | 1        | <b>2</b> 5    | durmiendo.<br>á Bruto        | durmiendo?                   |
| id.          | 3        | 35<br>36      | á Casio                      | á Casio<br>á Bruto           |
| 537          | 2        | 35            | Soromeno                     | Sozomeno                     |
| 546          | 2        | <b>90</b>     | ánimos                       | espiritus                    |
| 547          | 2        | 98            | profundiza                   | profundiza poco              |
| 549          | 2        | penúlt.       | autores                      | autore                       |
| 55o          | ŧ        | 10            | Dira                         | dira                         |
| <b>5</b> 58  | ı        | 40            | polimamia                    | poligamia                    |
| 56o          | 3        | 39            | ¿Se cree que dijo            | ¿Se cree, dijo               |
| 569          | 3        | <b>2</b> 3    | pudiéndose                   | pudiendo                     |
| 563          | 1        | 3             | ante de                      | ante                         |
| id.          | 1        | .4            | el<br>Castro                 | Costa nuncumana              |
| 566<br>567   | 2<br>1   | 32<br>9       | Castro.<br>francesa          | Castro nuncupans.<br>latina  |
| 573          | 1        | ált.          | Italia                       | italiano                     |
| 58a          | i        | 17            | de la                        | á la                         |
| id           | ī        | <b>99</b>     | desistia                     | conscutia                    |
| id.          | 9        | <b>3</b> Š    | de su adhésion               | de adhesion                  |
| 581          | 3        | 12            | á las                        | en las                       |
| id.          | 1        | 27            | se le                        | se la                        |
| 582          | 3        | t2            | Estampas                     | Estampes                     |
| 583          | 1        | 17            | falta                        | falsa                        |
| 584          | 1        | 31            | en                           | con.                         |
| 507          | •        | 10            | momento,                     | momentoj                     |
| 6 <b>3</b> p | 2        | 6             | dirigir à                    | dirigit .                    |
|              |          |               |                              |                              |

| Pág.            | Col. | Lin.         | Dice.      | Léase.             |
|-----------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 605             | 9    | 36           | poz        | pos                |
| 608             | 2    | 41 .         | bolicion   | abolicion          |
| 638             | 1    | Ž1           | Condillaci | Condillac y        |
| 64 t            | 2    | 15           | preciosas  | precisas           |
| 65 <sub>2</sub> | · 1  | 9            | de las     | de las mas         |
| 654             | 1    | penúlt.      | juez       | juez al pronunciar |
| 658             | 1    | ůlt.         | estableció | estableci          |
| id.             | 2    | últ.         | los .      | · las              |
| 664             | 2    | 11           | apasiguó   | apaciguó           |
| 666             | 2    | <b>2</b> 5   | desacierto | desaliento         |
| 668             | 1    | 19           | Poloponeso | Peloponeso         |
| id.             | 2    | 12 y 15      | Pluton     | Plutô              |
| id.             | 8    | <b>3</b> 9   | Casiano    | Taciano            |
| id.             | 2    | 44           | Tegeo      | Tegea              |
| id.             | 2    | - 44<br>últ. | todos      | todo               |
| 669             | 1    | 16           | Tala       | Atalo              |
| 683             | 1    | 98           | ilustres   | ilustres autores   |
| 686             | 1    | Á            | reimpreso  | reimpreso:         |
| <b>6</b> 98     | 1    | 34           | ante       | delante            |

# CONTINUA LA LISTA DE LOS SEÑORES SUSCRIPTORES.

#### En BARCELONA.

- D. José Odena, del comercio.
- D. Lucas Ibañez.
- Dr. D. José Canal, Cura Parraco de Olban.
- Dr. D. Tomás Fages, abogado.

#### En Madrid.

- D. Luis Pierna.
- D. Agustin Cano Pizarro.
- D. Pedro Gimenez de Haro.
- D. José de la Barcena.
- D. Diego Consul.

### EN BADAJOE.

D. Julian Antonio de la Hoz.

#### EN CARTAGENA.

El Sor. Marqués de Montanaro.

D. Vicente Cachapera, profesor de farmacia.

D. Pedro Ameller, del comercio.

#### En Ferrol.

- D. Manuel Alsina y Co, del co-mercio.
- D. Juan Martinez Pastur, del hebito de S. Juan y Prior de Sta. Maria de Reoga.

#### En GERONA.

- D. Narciso de Pastors.
- D. Francisco Sarrats.

- D. Gabriel Esleva, pbro. Sacristan de Torroella de Montgri.
- D. Narciso Sicars.

## EN JEREZ DE LA FRONTERA.

- D. Mariano de Olaheta.
- D. Joaquin Gutierrez.
- D. Antonio Garcia Valladolid.
- D. José Garcia.
- D. Victor Gonzalez.
- D. Francisco Garcia Celis.

#### EN MÁLAGA.

- D. José Maria de Reina, médico de esta ciudad.
- D. Antonio Manuel Ruiz, cura teniente de Santiago.

#### En Murcia.

- D. Jose Sarandona.
- D. Felix Maria Zamora.
- D. Mateo José Lopez.
- D. José Martinez, pbro.

#### EN OVIEDO.

D. Venancio Diaz del Cotero.

#### En Puigcerdá.

- El Colegio de las Escuelas Pias.
- D. Joaquin Abadal, impresor.

#### EN SANTIAGO.

- D. Ramon Maria de Neyra y Riobo, profesor del Noble arte de primera educación.
- D. Juan José Cabadal.
- D. Domingo Utrilla.
- Dr. D. Antero Rubin.
- D. José Maria de la Barrera y Montenegro.
- D. José Baltar, farmaceutico en Padron.
- D. Ramon de Villamartin Valiente.
- D. Vicente Azores, catedrático en esta real Universidad.
- D. M. S.

#### EN SALAMANCA.

D. Juan Gonzalez Montes.

### En Touedo.

- D. Manuel Martinez y Nubla.
- El licenciado D. Manuel de Medina y Camino.

#### EN VALENCIA.

- D. Andres Marti.
- D. Antonio Aparici.
- D. Antonio Bonet.
- D. Jose Ignacio de Pombo.
- D. Ignacio Blay.

#### En VALLADOLID.

- D. Miguel Redondo.
- Dr. D. Lorenzo Arrazola.
- D. Francisco Simon y Moreno.
- D. Toribio Laverde.
- D. Faustino Arribas.
- D. Joaquin Saez.
- D. José Maria de Soto.
- D. Francisco Fernandez.
- D. Manuel de la Cuesta.
- D. Basilio Garcia.
- El R. P. P. Fr. Leon Elvira.
- D. Rafael Muñoz.
- D. Manuel Aparicio.
- D. Manuel Damian Malgar.
- D. Luis Diez.
- El Sor. Administrador de Rentas.
- D. Gregorio Asso,
- D. Pedro Domingo.
- D. Antonio Moscoso.

## EN VICTORIA.

- D. Gregorio Guillerna, Escribano de Número.
- D. Domingo Antonio de Zabala, ordenador del Ejército de Navarra.
- D. Norberto de Ugarte, presbitero.

  Doña Gabina de Viana, en Baños
  de Ebro.

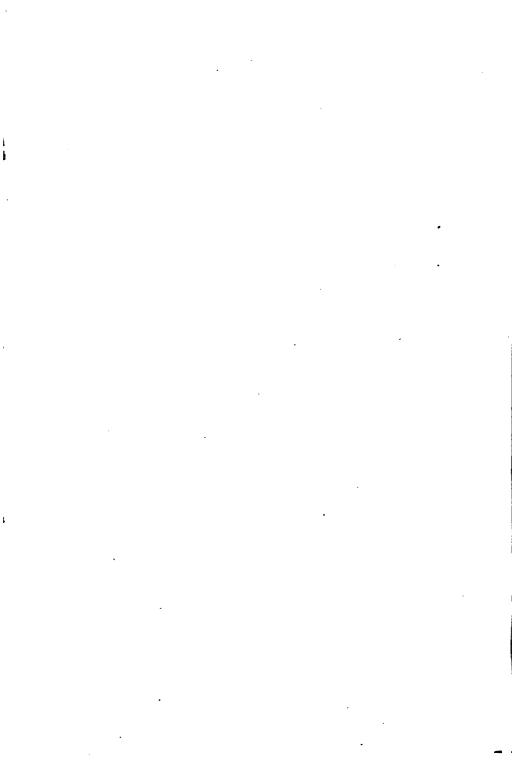

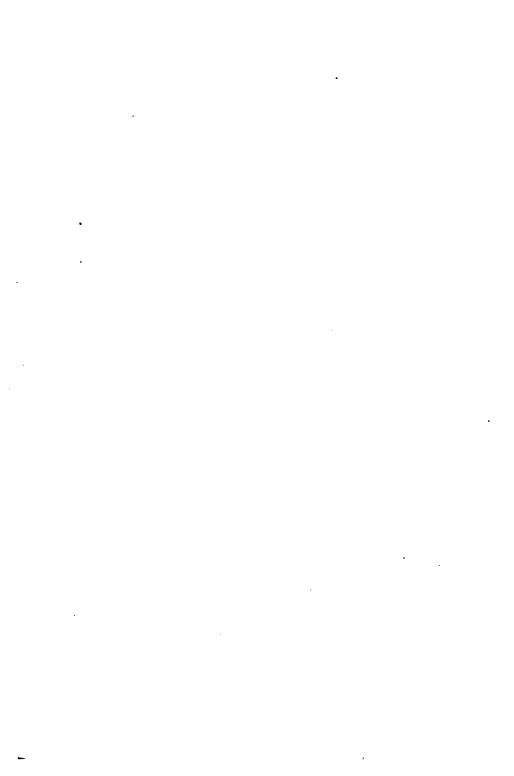

. . .

• •

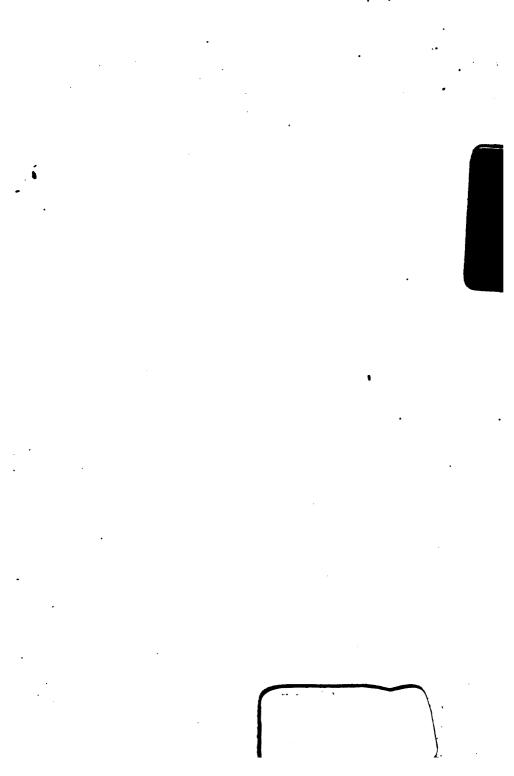